

L.III.

G.
36.

G 36

Demote Google





# R E R U M ITALICARUM SCRIPTORES

TOMUS II.

## R E R U M ITALICARUM SCRIPTORES

AB ANNO ÆRÆ CHRISTIANÆ MILLESIMO
AD MILLESIMUM SEXCENTESIMUM

QUORUM POTISSIMA PARS

EX FLORENTINARUM BIBLIOTHECARUM CODICIBUS.

TOMUS II.





F L O R E N T I Æ MDCCLXX.
EX TYPOGRAPHIA ALLEGRINI, PISONI, ET SOCIORUM.

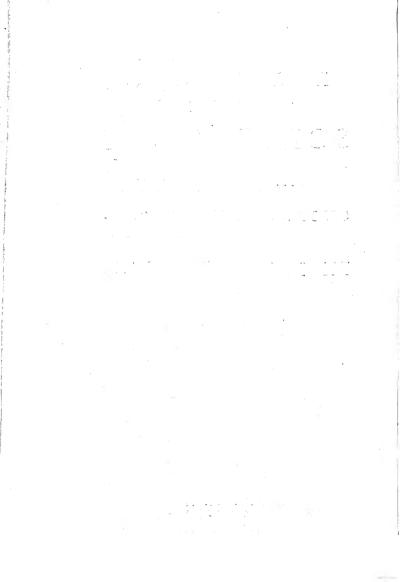

#### LECTORI BENEVOLO.



N Tibi , optime Lector atque erudite , alterum perinfignis Operis, quod RERUM ITA-LICARUM SCRIPTORES inscribitur, & quod multis ab binc annis in Litteraria Republica desiderabatur, Volumen . Equidem scio, illud profecto apud Te commendatione nostra nullateuus indigere . Nam,

tamen omnum longe praestantissimum, & ad eius laudes maximopere recenfendus facit, inprimis est, auctorem initio babuille Ludovicum Antonium Muratorium virum famigeratum , atque in omni scientiarum genere excellentissimum : deinde vero celeberrimos Socios Palatinos Mediolanenses, qui amore nieri quapiam eruditione conspersum, ornatum, & multarum tractationum accessione locupletatum Opus , perspicuo ordine , aptoque nexu dispositum non sine voluptate legendum exhibucrunt : ac demun Nos ipsos , qui atrique Editioni cum Muratorii , tum Sociorum Palatinorum Mediolanenfium, quemadmodum Nobis videtur, camulum imposuimus. Quod si ex baclenus didis argumenta non suppetunt, quibus nostra sirmetur opinio, aliis certe mox adferendis maioris adprobationis suffragium frustra speramus aucupaturos.

Sed iam, bis inpraesentiarum omissis, quae meridiana luce clariora funt , gratias longe maximas Divino Acternoque Numini Nobis potius agendas effe censemus, quod vires tam ingenti arduoque perferendo, ac superando labori, qui Litterariam Rempublicam multos annos detiunit , benigne suffecit . Vigefimus euim secundus annus est, & quod excurrit, ex quo Primum buius Appendicis, sen Supplementi Volumen ad Syllogen clavissimi Muratorii per Socios Palatinos Mediolanenses locupletiorem redditam, auclioremque, Florentiae ex typographia Petri Caietani Viviani in vulgus prodivit. Et certe, ut verum candide satear, penes laudatum typographum facultas amplius non erat, Opus praeclare, incoeptum feliciterque ad umbilicum perducere; tot tantisque dissipultatibus obstitum implexumque iis, qui illud edendi provinciam susceprant, quotidie magis comparebat. Namque ad exhibendos optimos illos conatus multarum, quibus opus erat, laborabatur rerum penuria, quas non inconsulte silentio duximus praeterire. Nobis autem, super baec omnia, tot nova, ac nondum in luem prodital Scriptorum molimina ad manum sunt, tot integrae trastationes ad rem pertinentes non iniucundae in nossiris bospitantur bibernis, ut satis superque sint ad hanc Edi-

tionem ctiam ampliorem efficiendam.

Quod superest, optime Lector, docebit Te rerum Index, bis ipsis, quae iam praesamur, subiunctus, Nos in auctorum numerum eos non solum cooptasse Scriptores, qui temporum bistorias concinnarunt, & quos chronographos nuncupant, sed etiam, qui locorum descriptiones litteris tradidere, quos topographos dictitarunt, cuius maxime generis est Bernardus ORICELLARIUS, qui Librum de Urbe Roma, seu doctissimum Commentarium in Publium Victorem, ac Sextum Rufum de Regionibus Urbis posteritati reliquit. Neque id temere; nam, quum de ferendo iudicio super bac re mature, opportuneque ageretur, & nostrates non pauci magni nominis, atque auctoritatis fama celeberrimi viri digladiaturi in arenam descenderent, & quid singuli sentirent, edicerent, praenuntiarentque; Nobis tandem visum est ceteris omnibus praeferendum sapientissimi Ioannis Lamii consilium, qui bene, ac laudabiliter topographos etiam Scriptores, & potissimum Oricellarium in hac Editione recenseri posse comprobavit. Verum, ne cancellos, quos ipse mibi circumdedi, egredi videar, longioribus verbis rem non protraho. Interea, optime Lector, hisce ferculis Tibi libenter adpositis, tuoque palato, ut Nobis sperare fus est, adprime adcommodatis, ex voto nostro utere, quibus vel leviter degustatis cupidissime adpetes ea omnia, quae ex aequo Tibi fumus daturi, Nofque in tuum unice intentos commodum indesinenter ama.

## E L E N C H U S T O M I S E C U N D I.

RONICA DI PAOLINO DI PIERO FIORENTINO dall' anno MLXXX. al MCCCV. tolta da un Telto a penna in cartapecora della Liberia Magliabechiana con annotazioni del Sig. Domenico Maria Manni.

CRONICA DI PIERO DI GIOVANNI MINERBETTI dall' anno MCCC-LXXXV. al MCCCCIX. prefa da un Codice a penna del Sig. Aleandro Minerbetti Squartialispi Patrizio Fiorentino. 73.

COMMENTARIO DELLA VITA DEL FAMOSO CAPITANO GIOVAN. NI AGUTO INGLESE General Condoctiere d' armi de' Fiorentini, feritto dal Sig. Domenice Maria Manni.

ROBERTI URSI I. C. ARIMINENSIS AUCTORIS SYNCHRONI LIBER DE OBSIDIONE TIPHERNATUM anni MCCCCLXXIV. ex editione perrara Civitatis Caftelli anni MDXXXVIII. ab erroribus expurgatus, cum Adnotationibus D. Dominici Mariae Manni.

RICORDI DI FIRENZE dell' anno MCCCCLIX. efistenti oggi nella Libreria Ma:
gliabecbiana. 719.

BERNARDUS ORICELLARIUS DE URBE ROMA, seu Latinus Commentarius eiusdem in Pub. Villorin, ac Str.t. Rufum De Regionibus Urbis. Adcedit ipsus Pub. Villorin, ac Str. Rufi Textus ex fide complurium MScriptorum Vaticanae Bibliotherae. 755.

#### CRONICA

D I

### PAOLINO DI PIERO

FIORENTINO

DALL' ANNO MLXXX. AL MCCCV.

Tolta da un Testo a penna in cartapecora

DELLA

#### LIBRERIA MAGLIABECHIANA

CON ANNOTAZIONE DEL SIGNOR

DOMENICO MARIA MANNI.

## ADIMULTO

I = Q

## CAMBILLO MICO AS

OMITHBUGIE

MODON da urtman eduk elekter Gulgansahkeljashili elektro

F 3 2 5 3

ALIAMIDENALIDALLA EDINALIA

Con American ber Stenoa

AMMAM ALLAM COINA DOG

#### PREFAZIONE

## ALLA CRONICA

#### PAOLINO DI PIERO.

#### 极效极效

E lo Scrittore della presente Cronica non fosse quasi ignoto, come egli è, non era peravventura di mestieri il molto ricercarne, ch'io ho fatto, affine d'aver di lui, se possibil era, il vero nome, la professione, l'età, sembrandomi poco quel, che altri ne ha detto. Ma dappoiche io lo vidi additato , principalmente dal P. Giulio Negri , per un tal Paolino Pieri fenza più, e che in un'impressione di questa stella Operetta uscita dalle stampe di Roma nello stesso mentre, che da noi si fa la preiente edizione, con alquanto di brevità è piaciuto di paffarfela al per altro eruditissimo editore il Sig. Cavaliere Anton Filippo Adami, per le sue Opere ben notos ho io flimato necessario esfere il vieniù indagarne : tanto maggiormente, che non mi era sembrato fatica l' aver fatto fulla Cronica stella delle note in buondato. Quindi per altre vestigia segnate ponendo il piede, non ho mancato di vedere, se mai d'alenna delle famiglie de Pieri, che in qualche tempo Firenze contava, fosse stato costui, tuttochè io no 'I credesfi di quel cognome ; laonde niuna me ne fuggi dall' occhio fenza efame: tra le quali fi fu quella, di cui Bernardo del fu Niccolò di Piero Pieti fi accasa nel fecola xv. con Carerina d'Andrea Zati, e di cui poi è stato Niccolò Pieri Spedalingo degl' Innocenti , ed Arciprete Fiorentino , ricordato dal Migliore: e in ricercando, una delle prime fu la Cafera de' Pieri Argomenti, che del nome di Piero si è servita qualche fiata pet cognome, abitante qui nel fecolo decimoquinto, e forse prima nel popolo di S. Lucia d' Ognissanti , ove nella Chiesa di S.Salvadore d'Ognissanti non mancò di fepoltura, nè tampoco di Cappella , leggendosi anch'oggi in un bel lastrone in mezzo di Chiefa:

SEPVICAVM SER BENOZE STORYM

il quale appartenne a Ser Benozzo Pieti, che nel MCCCLXIIIL io trovo effer Notato dell'Arte della Lana.

Mi quello non billava, ed era d'uono (cò, ch'io feci) di ricercare quant, e quali fornon in quei tempi quei Paolini di Paro, cui fi portele a ferivere fumil distaca, qual è la Cornica; e precedentemente cognizioni si fate te, ed elaminare le loro incumbenze, le loro parentele, il lor genio, stabbi aclun fondamento fi portelli fare, per credere d'aver dato a un disprello nel fegno. Cerra cofa è, che il nome di Paolino prello di noi non è così ovi con la contra cofa è, che il nome di Paolino prello di noi non è così ovi con la contra cofa è, che il nome di Paolino prello di noi non è così ovi con la contra contra

vio come altraves, ma à altred erito, che à molto antico, oltre al preuderi per diminutivo; o ne mathot, ne telle femmire di quella noftra Cità lo absiamo ne marmi fino nel IV. fesolo di Gallo per lo meno. Perello S. Donation iGille, PAVLINNS i n. Selicita, di Frenze PAVLINA L. L'incibielta a dir vero, inon è flata livre i ma pur quella eligevà non tanto quel voltefi dal Comella, che il prografi fon dei l'aggieri ne la cameri propos vivinti el quilitio, chian ma difi più quel leggeri nel accordi per poto vivinti el quilitio, chian dell'Autore, e avelfe formato. Imperiecche le alcumi fatta percento ad ci natrata ce I dimoltrano vivo, e veggene, e delle nonzie particolari avene, fe non nell'anno MCCLXX. Almono nel MCCLXXIVI. altri modi di favellare, ch'egli ufi, ce I militeribetro agevolmente per di ottori anni dopo, quando no volellimo finazamente attributere fii abgili dei copiti, ufinto njego; non potendofi negar per altro, de di non bibatto nolto che neva attorno. Peretta literionata in qualche copa, (abbon moterra, che neva attorno.)

Io non parlo gă qui del deterioramento della Lingua, 1a quale conceche de temp più culti , ne quali fortiron non pure gli Sturici primieri, gli antiche Padri della medefima, in affai luoghi non conferva la fran patrità. Pado dei mantifeit restroi di fatto. E di vervo, fe come altri ha letto, quel luogo della pagina 33. all'anon MCCLXX. fi dovelle intender, esche Padino rea vivo, e verde ni nquell'anon, con duft ; et di primierbli i visiti en e non anti qualmente ha un'altra copia: et di primierbli i visiti en e non anti qualmente ha un'altra copia: et di primierbli i visiti en et non anti qualmente ha un'altra copia: et di primierbli i visiti en et son quell'anon orguna dividi. Pado como de colore et ell'est frozzo di Giudbieto del Canano Giubbie chimano cinquantefimo; mentre allora per la prima volta provò il Giudbieto così apeltato, infinatatone il cangiamento del confuer così soni a cinquanta dai nottro celebratilimo Perrarea con quei fuoi versi di fupplica a Pago Clemente VI.

His woom, poß males, preces, brewiere recorfs Amus est, redesque fater; mondeque falubris. Sea mobin nechano patens, fin presina eulopa Sper vociaci, pelagoffue gravi sationt precella, Sie peope male soura paras, ne litiras longe Dum peimus, mileri mortamus in undis. Nam quis ad extremes longiffum tempra relate Pervenis, on a veri centrus confesi annus I

E più chiaramente refulta, che ancor non foffe cinquantefino dalla Bolla del Giubbileo fempre Centefino di Bonifizio VIII. Mi può effer forfe efpediente l'immeginire, che in quel cinquantefino, in cui s'inciampa, colpa di chi ha trafettro fia tordo errore da un numero Romano sbagliato ; e coi per congettra fi è guudicato di emendare nella nolla Impara: contrucché fi potelle anco falvare coll Ciubbileo degli Eberi, cui per altro non era d'uo-po nosficare a du Papa si dorto, e si informato qual era Bonifacio.

Quindi per ischifare i due estremi dell'anno MCCLXX, e del MCCCL mi è sembrato di poter prendere in quel mezzo o più ficura, o men sospetta etade dal passo della venuta di Carlo Re di Sicilia andando in Guassoogna forto l'anno MCCLXXXIV. registrato, over Baolino (frive, a. ext. 3). Edin, chi l'ansid, ed dui, a perte la respinissave di ordane, che essente in sone deila Tessa di S. Niccello alle Fourt al Tessa, i Covollerio retaco il palso intensio, en il volte pora cappi; riplescola in gene per la cedea, che mon protone unitamia li Cavalieri, e la gente cavalente, e gradunde: Vive al Re Carle; deregio annotto esta in mone, che cili giffero choi; la gene esquesament repletta di dare, ci alime l'adit in in fua langua, che proge, de fi gradunde: Vive al Redere, ci alime l'adit in in fua la langua, che proge, de fi gradunde. Vive al ci cincite vonte il motto, che la langua in la longo lo lancia kinantore an-

Virua chi rvince, e folleggi le fiolso,

Verifimile appare, per mio avvifo, che Paolino fiponesse a scrivere la no-Ara Cronica dopo la celebrazione del Perdono Centefimale stabilito in Roma dal suddetto Pontefice Bonifazio Ottavo, e che nel MCCCII, appena appena avelle cominciato a scrivere, per una diffalta di memoria, che vi si scorge, Imperciocchè ragionando di cosa accaduta molto avanti, cioè l' anno MCXVIII, della terra comprata nel Pilano pe'l Comune di Firenze per far giustizia di quel Fiorentino, che ruppe il bando, soggiugne: 2 vel prano di terra corì comperata ancora è in piele, e non fi lavora infino al prefente giorno: ciò fu adi quattro Luglio anni trecentolue più di mille, allerache is la mela di feda . Ed in fatti quando scrisse, ed ebbe vaghezza di notare più diffufamente quelle cose, che a' suoi giorni erano accadute, si vede, che talora egli non ne ebbe molto fresca, e viva la memoria, in specie del Perdono dell' anno Santo qui sopra divisato sche se avesse seritto nell'anno modesi no del MCCC, non ayrebbe preso sbaglio con dire, che il Perdono acquistarono nomini, e donne per la durata d'un anno, che fu dalla Nativirà di Cristo. del MCCIC, alla Natività del MCCC, quando la Bolla, per cui fu pubblicato il Giubbileo, e che è fotza, che ad ello precedelle, certo è, che ( dopo, d'effere flato in forse il Papa se lo dovea concedere, animatovi nonpertanto. dalla gente, che vedeva concorrere a Roma per quel che si raccontava del Centelimo antepalfato ) la Bolla, dico, non fu pubblicata prima de 22:di Febbraio, che vale a dire due mesi sotto a quel che serive Paolino i abbaglio, che non è maraviglia, che abbiano preso più altri, che ciò riferitono tanto dopo, fra quali Monfig. Giutto Fontanini, quando il nostro, che vi si trovò, se ne dimenticò sì tosto, nel porre in carta una circoltanza tanto importan-

Mi dopo aver noi fatto akuna ragione del tempo, in cui fi può erce che florific quelle Oulona in vuene, che fin maltino le accennate diligenze da me ufice per indovinare, duò così, chi egli fidle, E primeramente non indicardon unali al MS in alcuni palfi della stora i to oltervo, chi egli postete eller perfina data alla mercatura, e di poche lettre, e che qualete forta di poccol viaggi in fau vua avelle fatta, alanen per la Tokana, La prima così li deduce dilla ignorante, e godii locutione della Conica, coperti d'arcri di cronologi, qi goografia, e di fluta i, cal vederi, che poso fepp egli fir do di quelli favella, che tanno altora accretera diviendo vuole adaptare. In floriga La collegia comparibre conparibre noro vipini col farfi il confronto tra la Conica fiaz, e le Store divulgate dipli atti Cronifit, che fi ellumano faio contemporanei. Con quella preventio d'ignoranta, i o non veggio improbable, ch' egli, attendendo al traffico, foi et quelli, pte tenvano in appara la dau plate con la fronce della recordina di gioranta, i o non veggio improbable, ch' egli, attendendo al traffico, foi et quello, pte tenvano in appalos alane particolar Gabelle del Comua

di Firenze se, dirò meglio, fosse quegli, che nel MCCCXXIII. abitava nel Popolo di S.-Pier Maggiore, avendo per compagno in simile specie di mercatura, qual era la Gabella delle Tecche, del Tracconi, del Paglianulo, Giovanni di Mazzino del popolo stesso di S. Pier Maggiore, Assumasi pure altri la cura d'accertarsene, che io mi fermo per ora, qual resilutato dalla mia lunga ricerca, sull'aver trovato in questo Archivio Generale ne Protocolli di Ser.

Iacopo di Geri l'appresso Instrumento.

In Dei nomine Amen. Certum est quod in millesimo trecentesimo vigesimo quare to Indictione octava die 12. Novembris pro Locto quondam Puccini Bindi de Guidalottis coaclo per Iudicem Gabellae Communis Florentiae fideiussore in solidam, una sum Francisco quondam Tuccini Vinatterio populi S. Trinitatis, Rosellino quondam Contis populi S. Felicis, Benino Tiers Cimatore pannorum dicti populi S. Felicis, Lifcio Duccii Angiolini Machiavelli , & Bonfantino quondam Fei Bonfantini , Iohannis Marsini populi S. Tetri Maioris, & Paolini Pieri populi S. Tetri Maioris emptorume Gabellae Tricconum, Triccularum, & Pagliaiuolorum pro tempore unius anni initiato die Klend, mensis lanuarii proxime elapsi anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio Indictione septima, pro pretio florenorum auri quingentorum viginti quinque, ut feriptum est manu Ser Bartols Mazzatelli Notarii , Bafinus Angielotti de denariis , & pecuniis dicti Losts, fpe , S animo rehabendi , & repetendi a dictis Paolino , & Iobanne, & a quolibes corum, & ab aliis dictis suis fideiusoribus, & a quolibet corum in folidum, in corum, & cuiuscumque ipforum bonis, & bered, pro parte eis contingenti, pro quibus convenir. poffunt de iure pro parte pagae, & folutionis menf. certi termin, dictae corum emptionis pro nona solutione, & paga integra cum quarto plur. de dict. Summar. fol. Milglino Camer. & Gabell. Communis Flor. pro ipfo Communi, & fuis fotis Colleg. rec. in summa florenorum auri ochuaginta unum fol, sedecim den. sex flor, parv. ut de dicta folutione feriptum est manu Ser Alberti della Piagentina Not. dict. Gab. Et quia in dictis millesimo, indictione, & die dictus Loctus, ut creditor dicti debiti titulo venditionis , & ante pretii folutionem vendidit , ceffit , translulit , & mandavit Feo quondam Bonainti populi S. Remigii rec. ementi, & Rip. pro fe ipfo, & pro Nerio quond. Lippi Scilinguati pop. S. Michaelis Vicedominor. & corum, & cuinscumque ipfor. beredum , & cui , vel quibus iur. corum concesserint , omnia iura , nomina, & actiones reales, & personales, utiles, directas, mistas, & ypoth tacitas, & expressas, omnesque alias sibi competent. & competitur, adversus, & contra supradictor Iohannem Mazzini, & Paolinum Pieri principales, & quemlibet ipfor. in Solidum, & alios Supradictos nomine, & occasione dicti debiti solutionis, & pagamenti flor. auri octuaginta unius, & fol. sedecim, & den. sex spend. nomine dicti Locti pro ipfo Locto facti Camerae Gabellae Communis Florentie, pro qua vero ceffione fuit confessus idem Locius babuisse, & recepisse a dicto Feo dante, & solvente pro fe S dicto Nerio, S de communibus emisdem Fei, & Nerii denariis, & pecun. flor. auri ocluaginta unum fol. sedecim, & den. sex spend. prout de dicta cessione, & preții solutione publ script, est manu Ser Gualterii fil. Ser Filippi Iacobi de Villamagna Not. Unde bodie eod. millesimo, & Indictione, die quintodecimo dicti mensis Novembris praedicts Feus, & Nerius, & quilibet eorum personaliter notificaverunt dicto Paolino diela iura, & actiones, & protestati fuerunt eidem, quod dielos octuaginta umm flor. auri fol. fedecim, & den. fex fpend. det, et folwat, et dare, & folwere debeat eirdem Feo, & Nerio, scilicet cuilibet eorum medietatem dicfae quantit. secundum modum, & formam dictae ceffionis, et actionis.

Fasta fuit desta merificatio, et protestatio personaliter disto Paolino, et omnia, et singula sipractivata pen praedistor Feum, et Nerium infra muros Stincarum Ct. evit. Flor. et al. plor. de guibur rogarenum me Iacobum Notarium infrascript. ut

publicum conficere deberem Instrumentum.

Alle divissate incumbenze attendendo Paolino, potrebbest soggiugnere, che non gli sarà stato difficile l'ester informato per minuto di ciò, che in Firenze seguiva, ond egli poteste aggiugnere, come sece, a quel che accennano altri, e spezialmente ai racconti di Riccardaccio, i quali da patsi simili si conosce, ch' egli vide. E ben sopra quel, che ci addita Dante nel Purg al XII. della doga scemata alla misura dello itaio, o del quarto del sale, venne Paolino a dare il nome del falsario in persona di Ser Durante Pinzochero. Così di similianti bissopea altrove.

Sembra certamente, che dove quello nostro Scrittore minca, manchi altresi Simone della Tosa, lo che sa chiaro vedere aver preso dal nostro ciò, ch'egli scrive in quei suoi Annali, che per opera mia vennero alla

luce pochi anni fono.

Credesi, che il Codice, donde principalmente si è tratta la copia per informar quest' litoria, sia stato in qualche tempo di Monsig, Borghini per leggerusi sotto di mano alquanto moderna scritto: Prucenti Borghini xu' ruo Vi bavo, e vi ha chi pensa, ch'esso piassa per le le mani di Monsig. Girolamo da Sommaia, e quindi in potere d'Antonio Magliabechi celebre, donde è cadutto nella Magliabechinana. E in catrapecora in quarto. Di esso è desire del la menzione, che ne si il chiarissimo Bibliotecario Sig. Dott, Gio: Targioni Tozzetti i poichè ciò, che ne dice il P. Negri, non merita grand'attenzione.



## CRONICA

#### PAOLINO DI PIERO.

4550 4550 4550



ghi , e desiderano d' udire , e di sapere le anciche cofe paffate , per ricordanza feriveremo aliquante, e metteremo in Croni-che, tratte fidelmente da quelle di Tofca- B na , le cole della Città di Firenze, perchè quelli , che verranno dopo noi , abbiano la ricordanza e di quelle cofe, e di noi, e perche catuno, che l'udirà ; e ancora sutti quelli, che le leggeranno, preghino iddio per l' Anima di caiui, che le ferifie, che li perdoni , e che I faccia effere derno di poterli perdoarre: Amen.

E direreo al Nome dell' Onniporente Iddio , e della verace Trinitade , Padre , Figliuolo , e Spirito Santo , e a onore , reverenza della gloriofa Vergine Maria fua C. Madre, e di Meffer San Giovanni Batiffa, il quale è capo , e guida della detta Città Tom. 11.

(1) la multo finil guifa principia la Cronica fua Dennto Velluti , febigene ferive alquento do-

Uesto si è un Libro 1 A ; di Firenze, e di Messer S. Zanobio, che pià ne fu Vescovo, e di Madonna Santa Roparata, per la quale ha nome il Duomo della predetta noltra Terra, e accora di tutti gli altri Santi, e Sante d' Iddio gian-

di, e piccioli, Amen. To ritroro nel milleottanta, che Arrigo Secondo (a) il quele era Imperadore. venne ad ofte fopra la Città di Fuenze, e puofevili a campo , e fecevi gran danta , e fu adt xxt di Lugio . In quefto tempo in Cicilia in una Terra, che ha nome Saragofa, intervense uns gran ma ravigliz, the venne si grande tremuoto che quosi tutta la Terra fi erollò , e cadde la Chiefa Maggiore della loro Sonta Lucia, e tutte le persone, che v' erano entro o morirono, o furono villanamente percoffe , fe non fe fuoro quelli , che erano pa rati, eio fu il Prete, e 'l Discano, e 'l Suddiscino. Quello fu nell' ora di terza una Domenica mattina, e quei tre non ebbero male.

MC. Nel millecento fu fatto Papa uno Too Pafquale II. di Bieda, in nel cui rempo Arrigo Terzo Re della Migna venne in

po , cioè l' asso 1347. V. Gip. Vill. Lib. IV. esp. 22.

Toscana, e su a Roma per essere corona-j to dal Papa, e il Papa gli venne incontro infino in fu le Gradi di S. Piero co i Cardinali . Vescovi . e Arcivescovi . e con molzi altri Cherici : fuvvi quali tutto il Popolo di Roma, e giunto ivi basciò al Papa il piede, e poi levandosi basciaronsi in bocca, renderonsi pace, e pigliandosi per mano andaro fino alla Porta Argentea, e ivi mettendoli la Corona sì lo falutò Imperadore : ma poi venendo alla Porta Porfirica, il Papa gli chiese l' Istrumento sopra la quietanza della investitura della dignità de' Cherici . Ma l' Imperadore avuto fopra ciò diliberato configlio, sì prefe il Papa, e'Cardinali, e misseli in pregione; ma questo B fece egli col favore d'alquanti Romani; e questo fue nel millecentuno. MCVIL

Nel millecentofette i Fiorentini andaro ad ofte a Prato, e vinta la Terra per forza, sì la disfecero. E ancora in quest' anne disfecero i Fiorentini Monte Orlandi del Sancle (1).

MCXIII.

Nel millecentorredici, in quest' anno i Fiorentini disfecero Monte Cascioli del Piano di Settimo, e morivvi Ruberto Tedesco, il quale di prima stando in S. Ministo del Tedesco faceva ai Filarentini gran guerra (1).

MCXV.

Nel millecentoquindici (3) in Firenze s' apprese uno grandissimo fuoco in Borgo Sant' Appoltolo del mese di Maggio, e arfe gran parte della Terra (4) . E in quelto anno, e mese di Maggio morio la Contessa Mattelda, la quale su una delle maggio ri Donne di Toscana, e delle grandi del Mondo, e possiamo dire buona: E sece più Badie, e fra le quali fu la Badia di Firenze (s), e quella di Settimo, MCXVII

Nel millecentodiciassette s' apprese un altro grandillimo fuoco in Firenze tra gli Spadaj, che erano allora nel Canto di Mercato Vecchio, e fu maggiore, che quell' altro, e arse quasi tutto lo scarpante (6), MCXVIII.

Nel millecentodiciotto, in quest'anno fu fatto Papa uno, che avea nome Gelasio (7), il quale fu nato del Regno nella Città di Gaeta. Questi per paura dello 'mperadore se n' ande in Francia. E lo 'mperadore, A perciocchè non fu alla elezione, quando e' fu chiamato, sì il cassò per la fua autoritade, e fecene un altro, il quale fu di Spagna, e avea nome Bordino (8).
Ed in quest' anno medesimo andaro i

Pisani a Majolica, e vinserla, ed ebberla, e recaronne molte ricchezze, e belle cofe, e recaronne allora le belle Porte del metallo. che fono al Duomo di Pifa, e le Colonne del profferito, che fono in Firenze dinanzi alla Chiefa del Beato Giovanni Battista. A questa volta, e in questa andata si andaro li Fiorentini a prego de' Pisani a guardare Pisa e e puosersi di fuori della Terra a campo, e bandiro, che neuno Fio-rentino dovesse entrare in Pisa, cioè dentro della Terra. Imperciocchè nella Terra non era rimalo uomo neuno, le non vec-chi da' lettanta anni in sulo, e fanciulli da' quindici anni in giulo, o veramente Cherici, e Religiofi, che di ragione non doveano effere coffretti ad andarvi, e fotto pena della persona. Per la qual cosa un nobile uomo de' Fiorentini non offervando il Bando, e non avendo paura della Signoría. andò dentro alla Città di Pifa, della qual cofa nel Campo ne fu gran romore, e molto fe ne diffe, ma non fi mando dentro a pigliarlo, per non rompere il Bando. Ma tornati i Pifani dell' ofte, ed avuta la virtoria, li Fiorentini entrarono dentro alla Terra, ovvero la maggior parte. Allora quelli, che vi era entrato di prima contro al Bando, sì fu prelo, e per fentenza fu iudicato ad essere impiccato. Ed i Pisani veggendo, che questo si faceva per offervare lo Statuto, e 'i Bando messo, e non per altro difetto, che fosse di costui trovato, fecero Ambasciadori, e grande, e ricca Ambasceria a pregare i Fiorentini, che ciò non fosse, ed ancora gli pregaro per la vittoria, che egli avevano avuta; e' Fiorentini non vogliendone loro servire, ne intenderne alcu-na cosa, ma dicendo loro. Voi avete a iudicare li voitri Pifani, e noi i nostri Fiorentini; fate de' vostri a vostro senno, che noi faremo de' nostri a nostro: Allora i Pisani veggendo, che prego loro non giovava, differo loro : Signori Fiorentini, noi non vi vogliamo forzare, che voi non facciate la fignoria sopra il vostro, e de' vostri Citta-dini; e'l pregare non ci ha luogo, dappoichè voi siete fermi di non servircene ; ma almeno di questo noi vi pur forzeremo, al-

<sup>(1)</sup> V. Riccardaccio Maleip, cap. 70, e 71. (2) V. il medefimo. (3) Corregafi V edizione di Riccardaccio; che dice chiaramente millequindici . (4) Quefto ancora dice pegli Annali Simone della

Tola.

(5) La Fondatrice della Badia Fiorentina fu VVil-la col Conte Ugo fuo figlio. Vedi per quella

ia coi Conie Ugo iuo ngito. Vedi per quella di Settimo Nice. Baccetti pag. 4 e e ; (6) Scarpante peravventura legname dal Franc. Così pent, che fi pronunzia Sciarpan. Così Fran-cesco Redi in una lettera del Tomo IV. 2v-

yeril , che nel Vocabolario della Crufca della vertì, che nel Vocabolario della Cuitca della vercha dicisione era forfo erroro, enercecchi la voce Carpentire fi fipiegase Celonais, e doves dire Largainolo, vendo del Charpatire de Francsi, e dal Carpentarius de L'atini, che fississiono in generale leganisolo, e in particolare facilor di carri. Vi si citava un esempio ben antico di Guido Giudice nel Lib. 5. della Storia Trojana. (1) Cioè Gelafio II.

<sup>(5)</sup> Maurizio Bordino Antipapa col some di Grea gorio VIII.

almeno che voi non lo impicchiate sul no- A le cra de' Cavalieri del Tempio, firo, Quando farete a Firenze voi sete Si- rovo. che era vivuto trecense gnori, fatene a vostro senno; e imperció da parte del Comune, di ciò fare vi vietiamo, e andaronsene, I Fiorentini allora tennero configlio, e diliberaro di comperare terra per lo Comune di Firenze, e comperaron-la in quella fera per Berto Sindaco, e la mattina sì lo impiccaro su quella terra così comperata, acciocchè i Pifani non fi potesfero di loro rammaricare, e quel pezzo di terra così comperata ancora è in piede, e non si lavora infino al presente giorno. Ciò su adì quattro Luglio anni trecentodue più di mille, allora che io la veddi fuda .

MCXX.

Nel millecentoventi venendo Califto Secondo a Roma, ed essendo eletto Papa, per Lombardia, e per Toscana era onorevolmente ricevuto, e da tutti fattoli onore. Per la qual cosa quello Bordino, che lo Imperadore avea fatto Papa, udendo la venu-ta di Califto si fuggi di Roma in Sutri. El popolo di Roma tenendoli dietro affediaro la Terra, e avutala presero quel Bordino, e recaronlo a Roma prigione in fu un cavallo il viso volto indietro per più dilegione, e la coda li facevano recare in mano . e fu mello nell' Arca Fumona.

MCXXII.

Nel millecentoventidue incominciò in Gerusalem l'ordine de' Tempieri, li qualifuron detti Cavalieri del Tempio, perciocchè nel Portico del Tempio fecero la prima fedia del loro Ordine

MCXXV.

Nel millecentoventicinque i Fiorentini sì disfecero quella cotanta Fortezza, che era rimasa in su Fiesole, e allora ordina-ro, e secerne decreto per istatuto di non Jasciarla mai rifare. E in questo anno morío Arrigo Imperadore, e non lascio figlio neuno ne malchio, ne femmina. MCXXVII.

Nel millecentovenzette fu fatto Im- D

peradore uno Lottieri di Saffogna, che fu il terzo Lottieri. Fu in quest' anno gran fame in tutta l' Italia .

MCXXXV.

Nel millecentotrentacinque del mele di Giugno i Fiorentini andato ad ofte a Monte Buoni, che era un Castello in fu un Monte sopra la Grieve, che faceva guerra alla frada, che va a Siena, e puofervifi, e flettervi tanto, che l'ebbero pigliando la Terra per forza, e sì la disfecero. MCXXXVIII.

Nel millecentorrentotto fu fatto Impe- E radore Currado Secondo, il quale fegnoreggiò anni quindici. Ed in questo anno si morì Giovanni Guidotti, che fu un Cavalie-re della masnada di Carlo il Magno, il qua-

Tom. 11.

trovo, che era vivuto trecenfessantuno anno.

MCXLVI.

Nel millecentoquaranzei i Fiorentini andaro ad oste a Monte di Croce, un Castello, che era allora de' Conti Guidi, del mele di Giugno, e puolervili ad alledio, e stettervi tanto, che furono isconfitti dal Conte Guido il Vecchio, e fua mafinada, e furono allora de' Fiorentini affai e morti, e presi in fuggendo. E in questo anno fu fatto Papa un Pisano, il quale si chiamò Eugenio Terzo. Questi era un uomo molto semplice in prima che fosse Papa, e quando e' fu fatto Papa, Domeneddio sì lo riempiè di maravigliolo fenno, e di molto bello par-

MCXLVII.

Nel millecentoquaranzette questo Eugenio Papa, che ho detto, a prego di Lodovico Re di Francia paíso oltre Monti, e ivi diede la Indulgenza della Croce, e al detto Re Lodovico sì la diede, e fegnollo di Croce colle fue mani;

MCL.

Nel millecentocinquanta Lodovico predetto Re di Francia con Currado Re della Magna, il quale già era eletto Imperadore, con molta gente segnati di Croce passaro oltre Mare con più dugento navi, e galee, e grossi legni, senza le barche, e gli altri piccioli legni, e andaro infino in Gostantinopoli : e molta della gente Cristiana vi morì per malizia, e inganno de'Groci, che cominciaro a mescolare la calcina colla farina, e vendeanla a pelo, e facealene pane. Per la qual cosa li predetti Signori, e la gente, che scampò, e se ne avvidero, tornaro di quà con poco acquifto fatto.

MCLIII.

Nel millecentocinquantatrè li Fiorentini tornaro ad oste a Monte di Croce del mese di Maggio, ricordandosi come e' v'erano stati isconfitti , e assediarlo, e stercervi tanto, che l'ebbero, e vinferlo per forza, e disfecerlo (1), e ordinaro per decreto di mai non lasciarlo rifare.

MCLIV.

Nel millecentocinquantaquattro li Fiorentini, e i Prateli sì furono isconfitti a Carmignano dai Pistolesi (2), e loro ami-stade, perchè allora aveano briga insieme, e i Conti tencano con Pistoja allora.

MCLV.

Nel millecentocinquantacinque fu disfatto Ispulcto per Federigo Primo Imperadore di Roma, e sece rifare Tiberi. Que-sti fu largo, e bontadoso, e in tutti i suoi fatti fu graziolo. MCLVIIII.

Nel millecentocinquantanove fu fatto Papa uno Sanese, che si chiamò Ales-Αž Can-

<sup>(1)</sup> Simil cofa dice Simone della Tofa .

Anche Simone della Tofa lo raccorta .

sandro Terzo, e fu figlio d' uno, che eb be nome Rinuccio. Questi stette molto male col predetto Federigo Imperadore, e refferli insieme molto sozzamente. Questo Im peradore levò, e fece contro a questo Alestandro quattro altri Papi l' uno dopo l'al-tro. L' uno ebbe nome Attaviano, e fecesi chiamare Vittorio. Lo secondo Guido da Chermona, e chiamossi Pasquale. Il rerzo Giovanni Strumense, e chiamossi Calisto. Il quarto Landone, e chiamoffi Innocenzio. E di questi quattro furo li tre Cardinali, li quali per lo detto Papa iscomunicari l' u no dopo l'altro moriro di mala morte, e per paura il detto Alessandro Papa si fuggì in Francia . E perchè lo Re di Francia lo riceverre, lo Imperadore prederto gli an-dò addoffo con grande ofte, e con isforzo di gente, specialmente col Re di Buemme, e col Re di Dacia, e di Majolica. Ma per la forza di Domeneddio, e la fua, e anche aiuto, che ebbe dal Re d'Ingnilterra, poco, o niente vi acquistaro, laudaro Iddio .

#### MCLXII.

Nel millecentosessantadue fu disfatto Melano per lo predetto imperadore, e tutta mella a piano e le mura, e' fossi. Fecela arare, e teminare di fale (1), e fu del mese di Marzo ; e poi del presente Aprile , ciò fu nel fessantatre più di millecento, li Roma- C ni disfeceto Albania

#### MCLXVI.

Nel millecentofessantasei furono li Romani isconfirri a Toscolano dal Cancelliere dello Imperadore, e in quest' anno si ripuose Melano, e cominciossi a rifare a dispetto dello Imperadore,

#### MCLXX.

Nel millecentosetranta li Fiorentini andarono ad oste sopra Arezzo, e su la prima volta del mete di Novembre, e usciti gli Arctini fuora alla rincontra furo iscon tieri .

#### MCLXXII.

Nel millecentosettantadue li Fiorentini fecero ofte a Siena la prima volca, e i Sanefi vigorofamente uscendo alla rincontra, dai Fiorentini furo isconfitti al Castello di Asciano del mese di Giugno, e furonne assai e morti, · prefi.

#### MCLXXVII.

Nel serrantaserre più di millecento si fece la pace fra 'l Papa, e lo Imperadore, e cominciossi la briga in Firenze tra gli Uberti , ed i Consoli , che reggeano la Terra , e basto due anni , e più . E adt quattro di Agosto s' apprese in Firenze un grandissimo suoco, che arse dal Ponte Vecchio infino a Metcato Vecchio (2).

#### MCLXXVIII

Nel millecentosettantorto adi ventiferre di Novembre sì cadde il Ponte Vecchio, che era fopr' Arno in Firenze per fuoco, che s' apprele da S. Miniato tra le Torri, che arle come tiene la via da Mercaro Vecchio a Cafa de Tornaquinci, e da S. Trinita per la via di Terma infino a Mercato nuovo, che in tutto questo circuito non rimate fe non una Cafa, e quella fu quella di meiler Alberto Leoni de' Girolami,

#### MCLXXX.

Nel millecentottanta fu morto Mela S. Tommafo Arcivescovo di Conturbiera per cui lesu Cristo fece molte, e grandi maraviglie, per le quali Alessandro III. Papa, che era allora, sì il calonezzò, e approvo per Santo ; della morte del quale fu incolpato Arrigo Re d' Inghilterra. Ma elli mando Ambalciadori a Roma al Papa a farne lcuía, ed il Papa mando oltre Monti allora tre Cardinali per cercarne, e trovarne il vero . Per la qual cosa Arrigo Re predetto mando duzento Cavalieri oltre Mare in fervigio, e in foccorfo della Terra Santa, e ancora elli si segnò di Croce, promettendo d'andarvi da ivi a tre anni, e così fece poi.

MCLXXXII

Nal millecentottantadue presero i Fiorentini Monte Groffoli , un Castello de' Firidolii, che era nel capo del Chianti alla guardia verso Siena, e tennerlo, che non era ancora lora, e fue in quell' anno gran caro in Firenze, che valle lo stajo del grano soldi otto (3),

#### MCLXXXV.

Nel millecentottantacinque del mese di Giugno andaro i Fiorentini a Pogna (4), e assedetterla, e guastarolla, ma non l'ebbero. E in questo anno il sezzaio di di Luglio venne Federigo Imperadore in Firenze, e tolle il Contado a tutte le Terre di Tofcana, dicendo d' effere suo, che non lasciò a neuna, se non tre miglia, eccerto a Pisa, e affediò lo Imperadore allora Siena, andando infino alle Porte,

#### MCLXXXVI.

Nel millecentorrantalei Arrigo Figlio del detto Federigo Imperadore fu fasto Re di Sicilia a contradio del Papa Urbano III. e della Corte di Roma,

MCLXXXIX. Nel millecentottantanove fi perdè il Sepolero di Cristo, e Ierusalem, e su preso per Saladino Soldano di Babbillonia il di di Calen di Luglio, che allora il teneano li Cristiani (5), c molti de' Cristiani furono morti, e prefi . E in questo aprio medefimo l' Arcivescovo di Ravenna venne in Firenze

Ε

<sup>(1)</sup> Tanto accenna Simone della Tofa .

<sup>(2)</sup> Da S. Salvadore del Vescovo serive il Male spini; e forse è errore quel di Simone dell Tosa, ove dice da S. Martino del Vescovo.

<sup>3)</sup> Tanto ha Simone della Tofa. 4) All' anno avanti afigna ciò Simone della Tofa, e Riccard. Malesp. fa il fim.le .

<sup>(5)</sup> Concorda con Sina della Toia.

per Legato del Papa a predicare l'Indul-[A per tutta Italia, e i Fiorentini comperaro genza della Croce (1), e stette suor di Firenze a San Donato a Torri, e molti de' Fiorentini pigliaro ivi la Croce. E in quest' anno medefimo del mese di Febbrajo Federigo predetto con Ricciardo Re d'Inghilterra passaro oltre Mare con molta gente per soccorso, e in servigio della Terra Santa con molti legni, e andò con loro lo stuolo ge-

MCLXXXX.

Nel millecentonovanta il detto Federigo Imperadore già passato di là, e giunto in Erminia in un picciolo fiume d'ac-qua (1) s' affogò, e il corpo suo fu recato alla Città di Tiro, e ivi fu sotterrato a grand' onore, che gli fu fatto dal figliuolo, e da i Bironi fuoi. E in quest' anno riebbero i Fiorentini diece miglia di Contado, cioè che 'l si ritolsero.

MCLXXXXII.

Nel millecentonovantadue fu fatto Papa un Romano figliuolo di Pietro Leone, e fu confacrato il die di Pasqua di Resurrezione (3) , che ebbe nome Celestino Terzo . Questi il sequente di , che su consecrato , cio su il Lunedì d'alba, sì coronò Arrigo figliuolo del predetto Federigo della Corona Imperiale, e fecelo Imperadore. Questo Arrigo da che fu fatto Imperadore ando ad ofte a Napoli, e stettevi tre mesi, e morivvi la moglie, ed egli se ne partì a modo di sconfiita . Questi concederre ai Romani , che disfacessero Toscolano, e disfecerlo. In quest' anno di ventidue di Giugno oscurò il Sole, e divenne notte di chiaro di, sicchè fi videro delle stelle

MCLXXXXV. Nel millecentonovantacinque furono

Consoli di Firenze Messer Ruggieri Giandonati, e suoi Compagni. In quest' anno co-minciò Firenze ad avere Consoli, che in prima si reggeano a modo di Ville sanza ordine, o Statuto, o buona ufanza.

MCLXXXXVI.

Nel millecentonovantasci Consoli di Firenze Aldobrandino Barucci , e suoi Compagni (4). Questi sì mandaro due Capitani in Monte Groffoli per guardia, e perchè 'I senessera per lo Comune di Firenze. MCLXXXXVII.

Nel millecentonovantasette Consoli di Firenze fu Compagnis Arrigucci (5), e fuoi Compagni. In quest' anno fu gran pace

Monte Groffoli a be' danari fecchi da coloro, che vi erano, che in prima sì il teneano a forza. E in questo anno fu disfatto San Miniato del Tedesco, cioè la rocca, che non vi avea allora altro, e disfecenlo i Terrazzani medelimi , e tornarono giù al Borgo a San Ginegio, che era allora appiè di San Miniato nel piano, molto belio Borgo .

MCLXXXXVIII.

Nel millecentonovantotto furono Consoli di Firenze Conte Arrighi, e suoi Compagni (6). In quelt' anno andaro li Fiorentini ad ofte nel Contado di Siena, e disfecero un Castello de' Sanesi, che si chiamava Frondignano, e più Ville, e fecervi danno affai. È poi di Settembre andaro ad ofte a Simifonti, che era una molto bella Terra, e in questo anno si disfece il Borgo a San Ginegio, che era a piè di San Mi-niato per li Terrazzani medefimi, e tornaro su al Poggio, e incominciarono a rifare San Miniato.

MCLXXXXIX.

Nel millecentonovantanove Confoli di Firenze Messer Davizzo del Catalano (7), e fuoi Compagni; al costoro tempo s' clesse per li Fiorentini la Podestà prima, che in prima era retta per Confoli, o per Victri de Romegliorando.

MCC

Nel milledugento Podestà di Firenze Mesfere Paganello da Porcaria (8), ed entro in Signoria il dì di Calen di Gennaio. Questi sì refle la Signoria fua graziofamente, e perciò fu raffermo per l'altro anno. MCCI.

Nel milledugentuno Porestà di Firenze quelto Meller Paganello medefimo, perciocchè si porto bene . Questi su il primo, ch' e' Fiorentini elessero per Podesta . Questi ebbe uno Iudice, e tre Notaj, e uno Compagno, e se' fanti,

MCCII.

Nel milledugentodue si ressero li Fiorentini ancora a Consoli, e suro Aldobrandino Barucci (9), e suoi Compagni, che già era essuto altre volte. Al tempo di costoro ebbero i Fiorentini Simifonti (10) per tradimento, che ne francaro cert' uomini, e anche ne diedero loro danari . E anche in quefo tempo disfecero i Fiorentini Combiate

<sup>(1)</sup> Così l'Ughelli parlando di quefto Arciv, che ebbe

nome Guido.
(4) Che Simone della Tofa chiama la Serra.
(3) All' anno 1291, aferivono i moderni quefia elezione .

<sup>(4)</sup> Così Sim. della Tafa.

<sup>(4)</sup> cost aim. getta folk. (5) Cost il fuddetto; v. Ricc. Malefp. cap. 90s. e 91. (6) Il Co. Arrigo di Capraia leffe il Sen. Carlo Strozzi in un'antica Storia. Il Borghini in una lettera dice, ch' e' fu della Tofa. Cost il Malesp.
(7) Davizzo della Tosa, scrive Simone di essa Casa.

Caralano è nome della medefima

<sup>&</sup>quot;Catalano è nome della medefima .

(S) Nelle Niformagioni il leege di fut condotta :

D. Paganillar, fine Paganut de Pereria , fine de Pereria de La catalante esta in Officia per della d

Nel milledugentotre Confail di Firen ze Brunellino Brunclii (1) , e fuor Comparni. Al tempo di cottoro si ordinaro i Fiorentini di fare un Caltello dirimpetto a Capraia, e incommeiarlo dall'altro lato d' Arno, e puo(erli nome Montelupo, e in quelto rempo fu tolto Monte Murlo per li Piftolefi, che era allora de' Conti : ma poi per vendem-mia li Fiorentini in fervigio de' Conti al il ritoliero loro , ebbetlo i Conti , come a' era

#### MCCIV.

Nel milledunentoquatreo Confoli di Firenze Compagno Arrigucci, e fuoi Compagni . Al tempo di coltoro fi compaè il Caltello di Monte Lupa, che, come detto è fi puole in dispetto di Capraia, e perciù ebbe così nome.

#### MCCV.

Nal milledugentoeinque Podesta di Firenze il Conte Ridolfo da Capraia, Al tem po di collui i Fiorentini cavalcaro addoffo a' Pillolcii, e ucciferne, e pigliazonne, e quefto fu in fervigio de' Conti. MCCVL

Nel milledugentofei Confoli di Firenze furono (1) Sizio Botticelli , e fuoi Compagni . In quello tempo non fi fece cofs da regithrace in iferitto (a) . MCCVII

Nal milledugenroferte fu fatto Pode-fia di Firenze Meller Gualfredotto da Milano , grandiffimo uomo di fua Terra, Al tempo di coltai andaro i Fiorentini ad offe fopra Siena per lo Contado loro , e i Sancti ufeiti loro incontto furono ifconfitti a un Caffello, che fi chiama Montalto. Queflo fu adì diciannore di Giugno nel mulicdu gentotto (4), e furonne morri affai e menaronne a progione milledugentocinquantaquattro, e disfeccio allora più Castella di quelle de Sanefi. E in quell' anno fi fece la D pace tra' Fiorentini, e i Piftolea, e col Conre Guido il Vecchio.

#### MCC VIII. Nel milledugentotto fu ancora raffet

ma quello Meiler Gualfredotto, perebie fece buona Segnoria. In quest' anno tornaro i Fiorentini nel Contado di Siena infino a Rapolano, e disfecero Rugomagno, e fecero affai danno al Contado di Siena. MCCIX

Nel milledugentonove fu Podestà di

#### M CC X.

Nel milledugentodicei furo ancora rifatti i Consoli , e fue Messer Catalano di Davizzo, e fuoi Compagni. Al tempo di cofloro fi fece la pace tra i Fiotentini, e' Sanesi , che era durata la guerra bene octo seni affai forte. MCCXI.

#### Nei milledugentundici furono Confoli Meller Ruggieri Giandonati, e fuoi Com-

pagni . MCCXII. Nel milledugentododici fa fatto Podeltà

#### il Conte Ridolfo da Capraia (% la teconda volta, perciocehe era flato fette anni addietro un' akra voka. MCCXIII

Nal milledugentocredici fu Podestà di Firenze MalTere Uguccione Leoni di Roma, e in quell' anno mort il Conte Guido Vec-MCCXIIII.

Nel milledegentoquartordici Podeftà di Firenze M: (Ter Iacopo Giangraffi 1) da Roma per fei melt , ed entro in Calen di Gennajo, e poi per gli altri fei mefi fi reffe la Terra per Contali , e furo pur due Melfer Buondelmonte de Buondelmonti, e Meller Moton Lamberti. Quelli teffero a modo di Capitani, e non di Con'oli , perciocehe i Contoli per addietro erano iffuti tuttavia quattro, cioè uno pet Porta , che allora fi diftinguea la Terra a Porce, e così era divifa, e diceanfi Porta S. Maria, Porta Sampiero, Porta del Duomo , e Porta Sin Brancrazio, ed erano le 'nfegne allora così fatte, che nell' una era is Porca, nell'altra le Chiavi, nella terza il Duomo, e nella quarra una branca di Leone, Questi furo li fezzai Confoli.

#### MCCXV.

Nel milledugentoquindici fu fatto Poder Ilà Messes Gherardo Orlandini (1) da Lodi di Lombardia, Al tempo di collui fu morto Meffer Buondelmante de Buondelmonti e fue il die di Palqua di Refurrezione in capo del Ponte Vecchio, e fue bene il capo, e 'l cominciamento della beiga di Firenze. che ne fente rutta Tofeana. Questi fu morto dagli Uberti , e loto feguaci per configl o del Mofea Lamberti , che diffe : Cofe fette capo ba : ma talora non chente vuole , nè chen.

Roma (s), Nel tempo di coffui comperare li Fiorentini Monte Murlo lite cinquemila dal Conte Guido, e anche gli rendettero per patto cio, che teneano del fuo, e de fuoi Conforti.

<sup>(1)</sup> Cool il Malefpini cap- eș- ma negli Spouli del-le Raformagioni fatti de Piczantonio dell'An-cifa , e- arili' Amorireto leggiamo Branellino Brunellini de' Razzanni . (s) V. l' Ammir. a quell' anno.

<sup>(1)</sup> E per oucho forfe non ne parlà Simene della Tel (4) Par che Semone della Tofa l' attribuifen all 2000 1102-

s) L' Ammir. Gianni di Giudice di Papa : ma in una Ricordanaa della Stron, E legije ; Jonnes Guidenis de Papa Civir Romanna. (6) Cioè Conte di Capraia . (7) Si trava nominato cofini D. leauner Petri Itan-

nis Craff , five Craff de Urbe. S) Si leves domandato Gherarder Nelandini . In Riccard. htalefp. Gherardo Orlandi .

coente crede, o difegno. Quelti diffo : fe ¡A ¡ ftiani prefero Damiaga, che era de Saracini, woi il fedite fanza ucciderlo, voi non camperere nel Mondo dinamili; e per quelto fi comincio a dire le Parti Guelfa, e Ghibellina, perchè la parte, che tenenno co' Buondelmonti, pigliaro la parte della Chiefa, e chiamaronii i Guelfi; e quella degli Uberti pigliaro quella dello imperadore, e chiamarfi Ghibellini, e incominciò allora gran briga era loro , per la quale fi commoffe quali tutta la Città , e forfe che ancora ne fente. Al rempo di coftui morfo il Bearo Domenico , il quale fu trovatore , e cominciatore dell' Ordine de Predicatori adì cinque di Agosto nel dugentoledici (1), e su foreerrato in Bologna a grande onore. Quelti B fu grandifimo in ifcienza, e gran Dottore.

MCCXVI Nel milledugentofedici Podeftà di Firenze Messer Andalo di Bologna degli Andalo rentrò in Calen di Gennaio, e flette tutto Luglio; e poi per mandato della Segnoria fu pagato, e mandato via. Questi si portò cattivamente; ma poi per Calen di Agosto surono fatti due Capitani, che reffero la Terta a que'meli l'uno de quali fo Guillelmo Leoni, e l'altro Arrigo del Botticello,

MCCXVIL Nel milledugentodicinsferre in Calen di

Gennaio un altro da Bologna, che ebbe no-me Melfer Bartolommeo Nati de' Guarnelletti, e i Conforti fuoi vendero Tornano, MCCXVIII

Nel milledugentodiciorro fu Podeltà di Firenze Meller Orto da Mandello (1) . Al tempo di coftui i Fiorentini fi fottomifero il Contado, e fecerli iurare fotto loro, perciocchè lo 'mperadore era morto, che era stato Otto Quarto, che fu nato di Selfogna, e fu dinanzi a Federigo Secondo. E in questo anno medesimo si fondaro le Pile del Ponte nuovo, e incominciaronfi le nuove cerchie della Città di Firenze, e fu la Mastra Porta della Terra allato al Ponte fondata: quella Porta fi chiamò poi dalla Carraia, Mifefi al-lora dentro San Lorenzo, e San Pieto Maggiore, e San Iscopa fulle foffe (1), MCCXIX.

Nel milledugentodiciannove fu Podeftà un alero di quelli da Mandello, che fi chiamo Meller Alberto (4), In quell' anno Federigo Secondo torno di Lamagna, il quale era flato coronato per Papa Innocenzio Terzo, perchè fosse aiuratore, e eampione della Chiefa, e specialmente contro ad Otro predette e in questo tempo, milledugentoventi i Cri-

Nel milledugentoventi fu fatto Podeftá Meffer Ugolano dal Grotto da Pifa (1), Al costur rempo si compiè il Ponte nuoro, che fu poi chiamato della Carraia, e furono compiute di murare le nuove cerchie cominciate per addietro al certo di là d'Arno, che ancora vi avea poche cafe, excepto il Borgo di Piazza, Ed al coltui tempo andaro li Fiorentini ad ofte fopra Mortennana, uno Caffello degli Squarcialupi , ch' era mol forte, ed avez gran Corte, e facez gran guerra alia strada Sanese, ed assediaronio, e flettervi tanto, che l'ebbero, c disfecerlo intino al fondamen

MCCXXI

Nel milledugentoveneuno fu facto Podellà di Firenze Meffer Bombarone de Baglioni di Perugia molto nobile nono. A tempo di coffui nel ventidue riebbero i Saracini Damiata per patti, che ne lafeiaro tutti i Cristiani, che elli avezno presi in ogni luogo, o parte,

#### MCCXXIL

Not milledugentoventidue fu fatto Podesta Messer Oddo di Pietro Ghirigori, ed entrò Segnore in Calen di Gennaio (6). Al cofbai tempo li Fiorentini andaro ad ofte nel Contado Pifano, gualtando, ed ardendo, e facendo loro gran danno, ed i Pilani usciti loro alla rincontra, furono isconfitti adi 10. di Luglio nel dugentoventitrè, e molti ne fucono morti, e menarones a prigione onlic-quattrocentotredici, de quali la magnor parte mariro in prigione, prima che folfero io Firenze.

#### MCCXXIII

Nel milledugentoventitre fu Podefin di Firenze Messer Gherardo Orlandini da Lodi la feconda; volta (1). Al tempo dei quale i Fiorenzini affediarono Feghine uno Castello di Valdarno, e stettervi tanto, che l' ebbero e disfeccilo e puofero allora di quà da quello uno Caltello in loro disperso, il quale fi chiamò Ancifa . Vero è , ch'io trusvo in altre antiche Croniche, che quando quello fu , era Segnore Me'ler Torello da Sernta , quale che folle il vero , io m'accoto più a quello, e perciò l'ho feritto.

Nel milledugentoventiquattro fu fatte Podellà Meller Inghieramo da Magreto, ed intrà lo Cajen di Genezio : a tempo di coflui fi compiè l' Ancifa.

in breve forto il Torchio , full'argomenta de'

Nel

ed erayi flato l'affedio ben duc anni. MCCXX

<sup>(</sup>s) Non certamente in curff' acno fe la morte di S. Donnicio, na heni i' anno 1111 e il di c. d'Agobo : Dich abstito ne accazionerra (i) Ricce Mirky, dire Oras della Mandella di Mi-dino : Ografi i ranno frymana patib ad eferra (d) le lerge, et era nell'Ufsio X. Zel. I sensiti di le lerge, et era nell'Ufsio X. Zel. I sensiti

Podefil & Arezzo . (3) Faifo è iuito quefto, come fi vedrà da un' O-peretta dell' Amoratore prefente, che andrà

della Tofa .

(6) In leggo, che era nell'Uffain X. Fal. Iannarii .

Del refto dell' anna anno fu Poteft di Falle

gno.

MCCXXV.

Nel milledugentoventieinque fu Podestà di Firenze Meffer Bernardino di Pio gentile uo.no, e nobile (1). Al costus tempo nel mete di Febbraio ando Frate Giordano Maestro dell' Ordine de' Predicatori oltremonte con molti altri Frati a predicare a' Saracini,

ed ad esporce la Fade di Cristo. MCCXXVI.

Nel milledugentoventifei fu Podeftà di Firenze Meffer Guido di Giovanni de' Papi. (2/ Al collui tempo fu fatto Papa Gregorio Nono a di xx. di Marzo, il quale in prima avea nome Ugolino, ed era Cardinale, e Vescovo d' Ostia. Questi confermò la Sentenza, che Papa Onorio III, suo antecessore avea data contro a Federigo il padre. In quest'anno su il maggior caro in Firenze, che mai infino altora folle iffuto. Valle lo stato del grano foldi tredici.

MCCXXVII.

Nel milledugentoventifette fu fatto Podeftà di Firenze Meffer Guido Giovanni da Monastero (4). In quest' anno quella Sentenza, cae fi diffe dinanzi, fu confermata contro lo 'mperadore: in questo tempo furon presi e gettati in mare certi Cardinali, c Vefco vi , e Cherici, che ventano oltremonte pei li Pitini a propolta di Federigo II, Impera-dore. Li Cardinali sì furo Messer Incopo Vefeovo Pinestrino, e Mailler Oddo Dia cono.

#### MCCXXVIII.

Nel milleduzentoventotro fu farto Podeflà Messer Andrea lacopi da Perugia (4 : entrò in Calen di Gennaio. A tempo di coflui nel ventinove più di milledugento andaro i Fiorentini ad ofte fopra Pittoia, e fe cervi grande guaflo infino alle Borgora, e di sfecero Carmignano, ed anco una loro Fortezza, che avea nome Montefiore, ed in que ft' anno medefimo fecero ancora i Piftolefi le comandamenta de' Fiorentini.

MCCXXIX,

Nel milledugentoventinove in Calen di Gennaio fu fatto Podestà di Firenze Messer Giovanni Bocczcci (5) da .... Al coflui tempo li Sancfi ruppero la pace a' Fiorentini, e guaftaro Monte Pulciano di venti di Giugno nel dugentotrenta, e poi di Settembre in questo anno medesimo li Fiorentini cavalcaro fopra Siena nel Contado loro, ed infino alla Pieve a Sciata, e disfecero allora un Castello, che era presso a Siena, che avea nome Monte Liscaio de' Sanesi, il quale ancora non è rifatto.

MCCXXX.

en Ugone da Monaftero ....

Nel milledugentotrenta fu fatto Podestà di Firenze Messer Otto da Mandello prederro la feconda volta. Al tempo di questo At Signore tornaro i Fiorentiai ad ofte a Siena. e poriaronvi il Carroccio, e guaftaro molto per lo Contado loro infino al Bagno, ed infino a S. Chirico, ed ancora infino a Radicofani: e distecero venti Castella di quelle de' Sanefi, e tagliaro il Pino, da Monre Cellefe, e Siena combattero infino alle Porce, e vinfero, ruppero, e disfecero i Serragli, e combattero con loro alle mani, e fconfillerli, e menaronne in Firenze delle donne, che prefero dentro a' Serragli, ed appiccarono uno scudo alla Porta di Camollia del Giglio di Firenze, e menaronne allora de' prigioni mil-.edugentoventitre. (6) MCCXXXI.

Nel milledugentorrentuno fu ancora Podestà questo Messer Otto medesinio, che fu raffermo, e fu quello la terza volta. In queil' anno nel milledugentotrentadue del

mefe di Maggio andaro i Fiorentini ad ofte a Selvole di Chianti, un Caffello, che facea guerra, e danneggiava adlai la strada di Chianti . e iluttervi tanto, che l'ebbero, e disfecerlo.

MCCXXXII.

N:l milledugentotrentadue fu fatto Podeflà di Firenze Messer Andrea Iscopi da Perugia la feconda volta. Al tempo di coitui în milledugentotrentatre li Sanefi ancora disfece o Monte Pulciano, ed i Fiorentini incora vi tornaro ad ofte e puoferfi ad affedio fopra a Quercia gioda, e ile tervi tanto, che l'ebbero, e preserla per forza, e disse. cerla, e gli uomini, che v'erano dentro, menarono in Firenze pregioni. Ed in questi anno s' apprese un fuoco in Firenze tra li Spadari da cafa de' Caponfacchi molto grande, net qual fuo co arfero ventidue perione tra uo nini, e femmine, e fanciulli, del quale s' ebbe per Firenze un gran dolore, e dolleiene molta gente.

MCCXXXIII.

Nel milledugentotrentatrè fu fatto Podefia di Firenze Meis, Torello da Strada (7) di Pavia. Al tempo di costui a di diciannove di Maggio nel dugentotrentaquattro li Fiorentini tornaro ad oste a Siena, e guastaronla d' intorno, e puosero l'assedio dalle tre latora. e rizzatvi tesbocchi, e difici, e gittaronvi dentro pietre atlai, ed un afino, ma non l' ebbero ed in quest anno sconfile lo mueradore i Melancíi a Cortenuova.

MCCXXXIV.

Nel milledugentotreniaquatro fu fatto Podesta Messer Giovanni dell' Iudice de' Papi di Roma, la seconda volta. Al costui tempo adì tre di Gingno nel rrentacinque più di milledugento li Fiorentini tornaro fopra Siena ad offe, e flettery i cinquentatre di, ficendo gran guaño, e disfecero allora Orgiale,

E

(6) Con poca differenza Sim. della Tofa . (7) Da Contrada , dice l' Amorie.

<sup>(</sup>a) Era di Modona . 4) In famil guifa Sim. della Tofa . Semplicemente (a) Fu figliuolo di quel Giovanni Podeftà nel rano. Molfer Andrea di Perugia il Malufo, capatta (3) Come Guida da Moraftero ce lo da Poteffà an-'5) Altrimenti addimandato Pottacci che Simone della Tofa. Una certa notizia de Podefià d' Ar-270 fotto l'anno 1227. porta ivi

le, ed Afriano, e querentatre altre Caffella I A i de' Sanefi ;ed in quell' anno sì arfe il Borgo di Piazza quafi tutto per Patqua di Natale.
MCCXXXV.

Nel milledugentotrentacinque fu fatto Podesta di Firenze Messer Compagno di Poltrone (1). Al tempo di costui fecero i Figrentini, e Sanefi pace insieme, e per patri tra l'uno , e l'altro rifecero i Saneli Montepulciano, ficcome l'aveano disfatto, e lasciaro a' Fiorentini Mont' Alcino, e finiro laro ogne ragione, che v'aveano.

MCCXXXVI

Nel milledugentotrentafei fu fatto Podeftà di Firenze Meffer Guiglielmo Venei da Genova (4) per sei mesi, ed entro Segnore in Calen di Gennaio, e poi per gli altri su satto Podestade Messer Orlando Orlandi de' Roffi da Parma, e reffe valentemente, MCCXXXVII.

Nel milledugentotrentalette in Calen di Gennaio (1) fu fatto Podefta Meffer Rubaconte da Melano (4). Al tempo di costui nel dugentotrentotto più di mille stepmineiaro li Fiorentini a lastrieare Firenze, che infino allora non era laftricata : ed anche cominciaro un altro Ponte nell' altro capo della Terra dal lato di fopra, il quale si fece chiamare il Ponte di Rubaconte (5); perciocehè quello Meller Rubaconte, che era Podestà, sì fundo la prima pietra, e più ceste ancora poi vi portò di calcina, e di pietre ful collo fuo per ricordanza (5), ed in quell' anno fuoro ilconfitti i Melaneli a Cortenuova dallo 'mperadore, e fua gente.

MCCXXXVIII.

Nel milledugentotrentotto per Calen di Gennaio sì fu raffermo per Poucita questo Messer Rubaconte per sei mes, ed in questi sei mes si compiè Firenze di lastricare quasi tutta la Città, e compiessi aneora quesi tutto il Ponte, ed in quest' anno di 1re di Giugno fi ofeurò il Sa'e ,e feceli notte di mezzo die , che fi videro le Sielle .

MCCXXXIX.

Nel miliedugentorrentanove in Calen di Luglio fu fatto Podesta Messer Agnolo Malabranea da Roma. Questo su gentile uomo e portoffi valentemente. Al tempo di costu morie uno degli Orcioini, che avea nome Tom. II.

(1) Altri Compagnone di Poltrone, o fivvero de Poltroni da Mantova. Il Malesp. Messer Cam-

pione del Poltrone.
(2) E tolto da Simone della Tofa, e manca negli
altri Storici. Una ricordanza MS. ce lo dà Podeftà l'anno innanzi.

(3) Bilogna prendere queste Calende al modo antico Fiorentino, cioè per dell'anno 1336. Nel 1361. cra fisio Potefià d'Arrazo. (4) Da Mondelle per errore Riccard. (5) Il Ponte a Rubaconte fu versamente fasto al tem-

at conte a Kuoakante tig veriantei raine at tem-po di contui, nun come altri ha detto ni 1137-ma nel 1136. Similmente vuolfi emerdare ur Comento di Danie, che va attorno, che l'uno e l'altro aferive all'anno 1100.

(6) Favoletta Dice Riccard. ma anzi egli gittà la grima cella di calcina ; lo che ha confermato

Manetro, Tante donne vi si raunaro per piagnerlo, che il palco, in fu che elle erano eadde in tal modo, che le medefime caddero con tutto 'i morto ; ficchè ventisei di quelle monne moriro. (7)

MCCXXXIX.

Nel milledugentotrentanove medelimo in Calen di Gennaro (8) fu fatto Podefta Messer Guiglielmo Usimbardi per sei mesi ; e poi per gli akri sei mesi Messer Guido da Parma.

MCCXL.

Nel milledugentoquaranta in Calen di Luglio fu fatto Podefta M.ffer Guido da Setlo de' Rossi da Parma di Lombardia. Al tempo di cottui andò lo 'mperadore ad oste sopra Faceza, e puosevisi ad assedio.

Nel milledugentoquaranta ancora per Calen di Gennato fu fatto Podestà Messer Castellano da Casteri.... (c) Ai tempo di costui si rifece il Borgo a S. Ginegio, he era appiè di S. Miniato che più volte era stato disfatto, e rifatto; ed in questo tempo di vendemmia Federigo II, Imperadore ebbe Faenza a patti, che v' era stato ad affedio fette mefi, e dì. MCCXLI.

Nel milledugentoquarantuno fu fotto Podesta Messer Ugo degli Ugolini della Cirtà di Caftelio (10). Al tempo di coftui lo 'mperadore fece pigliare uno suo figliuolo, che avea nome Arrigo, ehe era Re della Lamagna, perchè gu fu accusato di ribel-ione, e presolo, se'i ne menò seco in Pugiia, e misclo in pregione; e finalmente poi per asprezza di carcere sì 'l fece morire. MCCXLII.

Nel milledugentoquarantadue in Calen di Gennaio tuttavia fu fatto Podesta di Firenze Meller Gioffredi di Lomella. (11) MCCXLIII.

Nel milledugentoquarantatte in Calen di Gennaio fu fatto Podefta di Firenze Melser Ugolino Ugoni di Parma buono, e franco Criftiano, e refse valentemente la Signoria fua.

MCCXLIIII.

Nel milledugentoquarentaquattro in Calen di Gonnaio fu fatto Porella di Firenze Mcf.

il Vallet, e tait și de Constituir perche celi avvene nel 1336.

(2) Con pochifima d'fi tenza Simone della Tofa,

(8) Non torna l'ordine de'tempi, perchè celi fi
trova în uficio di Giugno del 1338.

(9) Intendi da Caferi di Mantora giusta la No.

wella 86, del Novellino antico, che ci narra
un avvenimento figuito in quefi anno.
(10) Ugo Ugolini da Cafe llo fecondo Simone della
Tofa, fecondo altri Ugo d' Ugolino di Latino.
Ed è qu'gli, che nel 1249, fu Potefà di Pi-

Acia. (11) In una Scrittura veduta dallo Stroggi : Giuffe. dus Comer Palatinus de Lomella , Sembra , che fosse di Pavia , Sim. della Tosa le dice Gotti-

Il Vafari, e tutti gli Storici concordano, che

Messer Bernardo Orlandi de' Rossi da Par A ma. In questo tempo nel quarantacinque più di milledugento Federigo Imperadore essendo per sentenza iscomunicato, e di-sposto, si sece oste a Parma una Terra di Lombardia, e puolevisi ad assedio, e n' incomincio, e fece ivi presso una Terra, la quale e' fece chiamare Vittoria. MCCXLV.

Nel milledugentoquarantacinque medefimo in Calen di Gennaio fu fatto Pode-fta di Firenze Messer Pace Pesamiola. (2) Al costui tempo il primo Martedì di Febbraio, stando lo imperadore ad oste sopra Parma, come detto è, e' facea compiere quella Terra tuttavia, perciocche nessuna B sua cosa dovea andare innanzi, essendo isco municato: da' Parmigiani, e dal Legato del Papa fu isconsitto, e sozzamente si parel, e fuggì, nel qual luogo e' perdè molto avere, e gran tesoro, ed assai di sua gente furono morti, e presi. Ed in quest' anno ebbe Firenze grande divizia, che v'era lo staio del buon grano per sedici, o per di-ciotto danari, che ve ne avea per dicci danari, e per dodici.

MCCXLVI.

Nel milledugentoquarantalei fu fatto Podefta Meffer Federigo d' Antioccia (2) per fei mefi, ed entrò in Calen di Gennaio in Segnoria, e poi

MCCXLVII.

Nel milledugentoquarantafette in Calen di Luglio entrò per Segnore, e fu fatto Podella Meller Manovello Doria della Città di Genova,

#### MCCXLVII,

Nel milledugentoquarantafette in Calen di Gennaio fu fatto Podella Messer la copo da Ruota (3). Nel costui tempo adì due di Febbraio, ciò fue la notte di Santa Maria Candellara, combattendo le parti insieme in Firenze, quella de' Buondelmonti, che si chiamavano Guelfi, e quella degli Uberti, che si diceano Ghibellini, furon cacciati i Guelfi fuor di Firenze, ed D andaronfene a Prato allora. Questa fu la prima volta, che neuno uomo uscì di Firenze, per arte della qual cosa molto ma le è seguitato poi. Questo Messer Iacopo fterte pur fei mefi Podefta.

MCCXLVIII,

Nel milledugentoquarantorto in Calen di Luglio fu fatto Podesta di Firenze Mesfer Ruggieri Jacopi da Bagnuolo per fei meli.

(1) Così Sim. della Tofa . To trovo in un documen 10 ; D. Pax Pefamigola de Bergomo .

della Tofa , il quale per altro il domanda la-

#### MCCXLVIII

Nel milledugentoquarantotto medefirno in Calen di Gennaio fu fatto Podesta Mesfer Federigo d'Antioccia la feconda volta; perciocche due anni addietro era stato un' altra volta. Al tempo di costui fu disfatto il Borgo a S. Ginegio, che era rifatto appiè di S. Miniato del Tedesco, il quale più volte era ftato rifatto, e disfatto, e fu il sezzaio di di Giugno nel quarantanovo più di milledugento (4), ed in quello tomo po, ed anni Domini fu preso il Re Enzo (1) da' Bolognesi per battaglia, e su sconsitta, e morta la gente sua, e miserlo in pregione, della quale pregione e' non usel mai, anzi il vi tennero tanto, che vi morì. Questi era figliuolo dello 'mperadore Federigo II. Ed in questo anno medefimo quarantanove adi xxv11. di Marzo Lodovico Re di Francia con molta gente avendo paffato il mare sopra i Saracini, prese Damiata per forza, ed ebbe gran vittoria, della qual cola ebbero i Cristiani grande allegrezza: ma poce poi fi mutò l'allegrezza in triffizia, che adi venticinque di Aprile venendo alla battaglia il Soldano di Babilonia contro a lui, i Cristiani furono isconfitti, e molti ne fuoro e morti, e prefi. E fu allora preso questo Lodovico Re di Francia, e'l Conte di Tolosa, e Carlo Conte di Angiò suoi fratelli, e su morto Ruberto Conte di Artele, che era loro fratello, e molti altri, che tutti non si potrebbero contare.

#### MCCXLVIIII.

Nel milledugentoquarantanove in Calen di Gennaio fu fatto Podeltà Messer Ubertino di Landra (6). In questo tempo erano i Guelfi ancora fuori di Firenze, e tencano Monte Guarchi in Valdarno, ed i Ghibellini teneano Ganghereta, e faces l' uno guerra all' altro, ed avezno i Ghibellini masnada Tedesca, li quali un die uscendo di Ganghereta assaliro Monte Guarchi, e percossero al mercaro, ed i Guelfi uscendo di Monte Guarchi, e combattendo con loro nel Mercatale, che è allato al Castello, sì li ruppero, e fuggiro infino ad Arno, ed ivi fermandoli i Ghibellini, ancora full'Arno fuoro isconfitti, e la maggior parte per li Guelfi o morti, o presi: sicche pochi ne tornaro in Ganghereta, che erano ben trecento Cavalieri, o p u: allora i Guelfi fi rincavallaro di quelli cavagli. In questo ancora nel cinquanta più di milledugento i Guelfi presero Capraia, un Castello, che è in su l'Arno, e steccaronlo, ed affor-

copino . (4) Tanto afferma Simon della Tofa .

<sup>(</sup>a) Di quefto Pederigo Principe d' Antiochia figliuo! naturale dell' Impetador Federigo Secondo fi accenna alcuna cofa , come mandato in Tofuana da fuo padre, nelle Note alla Par. II. de' Di fcoffi del Borghini pag. 544. (3) All'anno feguente affegna tal Porefià Simone

<sup>(5)</sup> Non fia fuor di proposito il dire qui, che que-fio Re Enzo si su buon Poeta Tuscano, secon-do il valor di quei tempi; se cui Poesse si trovavano già manoscritte presso Piero del Nero . (6) Varie fono le denominazioni, che le Scritture contemporanee danno a questo Podestà; ciò fo-no de Andre; de Orlandra; de Landir.

zatonio, e rinchiuservisi entro : al quale l A : Caffello i Ghibeilini incontinente fuoro di interno del mele di Manno, e punterviti ad offa. Lo 'mperadore rederigo era allora a Fucecchio, vennevi, e tanto vi flette l'affedio, ehe presero Capraia per sotza, e gli uomini, che v'erano dentro, furono tra morti, e preli, elle pochi ne feamparo: e de' migliori della Guelfa parte furono prefi, ficcome fu il Conte Ridolfo da Capraia, Mellet Rinieri Zingano de'Buondelmonti, Meiler Petri de' Bultichi, ed altri nilai de' Grandi di Firenze Guelti, e furono mandati prigioni adlu 'm peradore a Fucecchio, e poi lo imperadote gli ne menò feco preli in Puglia, e poi per lettere fio-rentinefehe, che gli farono mandate, sì fece loro cavare gli occhi, e poi gittare in ma-re, ed alfogare, eccetto Rinieri, che fu pure abbacinato, e non mort. (1) MCCL

Nel milledugentocinquanta in Calen di Gennalo fu fatro Podella di Firenze Meffor Rinieri da Monte Merio . Al tempo di coftui sì fecero i Fiorentini popolo di ptima, e vennevi pet Capitano di Po polo Meffer Uberro Orlandi Roffi da Lucca, ed entrò in Segnotia di diciannove d' Ottobre nel einquantuno più di milledugento. Ed in ouest' anno la notte di Son to Lucia lo 'mperadore Federigo per Sintenza fcomunicato, e disposto; e Loza alcuno Sicramento di Chiefa, o genitenza, od altro fi morì in una Tetta, che avea nome Fiorenzuola, e dislefi, che fu opera di Manfredi fuo figlio non legittimo. Ed in quello di mort la Podeftà di Firenze in Cafa degli Abara pet una volra, che gli eadde addollo. Quelte due cofe, cha furono in un die (o voglism dire rra di, e notte) fecondo aitri Scrittori truovo , che fuoro nel cinquents (s), the farebbero flate alla Podeffà di prima, che entrò nel quarantanove. Ma io per me ho figurato lo file di collui, e perciò l'ho ferieto come egli. MCCLL

Nel milledujemotocinquantuno fu fatto Podelià di Firene Melfir Uberto da Mandrilo, elva anche due ercano Rati di cafa fus podelià di Firenze. I a quell'a anno di fette di Genasio il Popolo ritorno in Firenze; il Guell'a per avvillupata. Al cofiui tempo del mefe di Luglio anda in Firenze; il Firenze in Fopra i Finicali da olle, e Geonfilieggii a Monte Robbiolino. Anche al Conditt empo erece cafe de Calibellia di Firenze fe n'andaro finor della Terra festa compadamento, od allità, o munoculificatione della calibratica della compadamento, della compadamento della compadamento, della compadamento, della compadamento, della compadamento della compadamento, della compadamento della compadamento, della compadamento della compadamento, della compadamento della c

ne, E gli Ubaldini ancora effendo ad ofte a Montaccenico furo da' Frorentini isconfitti, Ed in quest'anno lo Re Currado prese Neapoli, e tennolo, e pos disfece le mura. MCCLIL

Nel milledugentocinquantadue in Calen. di Gennaio iu farro Podella Meller Filippo degli Ugoni da Parma (s) di Lombardia . Al tempo di coftui dei primo Mefe, ciò fu Gennaio, le quattro Seftora de Cava-lieri grano in Amonraio in Valdarno, li quali da' Sanefi e da' Pilani fozzamence fuoro ifeonfetti. Poi li Fioventini si vi ritornaro per comune ad offe, ed affediaro lo Ca-Rello, che v' crano entro i Ghibelini, e la mainada Tedelca, E li Sancti ancora e Pifini vi ritornaro con loso amifia, e puofeifi dal lato di fopra di verso Monte Gtoffoli a campo, ed i Fiorentini feliierati andaro contra a loro . Laonde quelli dubitando fi partiro a modo di fconfitta, e no gli aspettato, ma sì na suoro morri, e presi atlai, e poi flettero tanto all'affedio, che l' abbero per fotza, e disfecerlo, e tutti quelli, che v'etano entro, ne mentro a pregione, falvo che e' traditori, che l' avenno tradico, e dato a quella mafinada Todefea, furono fegari per mezzo tra due affi. E poi di Giugno cavalcaro i Fiorentini a Piftoia ad ofte, ed obteru uno Caffello, che fi chiamava Tizzanu, e fecersi gran gunfto, e il die diporal di di Meff. S. Giovanni, cioè venticinque di Giugno, cavalcaro li Fiorentini a Monte Topoli, che v'erano i Pifini , e' Sancii , cd avenno ifconfitti i Luceheli, e aveanne preli, e morti. Ma grusti i Fiorentini, e posti a empo, que Lucchefi . else erano feampati , e furgiti , tornaro, e flettero co' Fiorentini vigorolimente . E poi adi due di Luglio li Fiorentini feon-fillero i Pilini al Ponte ad Era, e fu la caccia infino preffo a Pifa a S. Sivino, e preforne ben quartromita . Sieche i Lucchefi fi riftoraro bene, e prefeto Meilet Agnolo loro Podesta, che era un Romano, ed affai ne fuoro morti. In quello rempo fecero li Fiorentini battere il Fiorino dell'oro, ehe in prima non crano mai effuti, ne alera moneça, fe non piceola, c d'ariento, che vales l'uno danasi dodici . Allora fu daro corfo al Fiorino dell'oro foldi venti, e non era quali chi I volcife. Ed in quelta anno i Ghibellini , e I Conte Novello pi-gliaro Feghine di Valdarno, ed i Fiorentini vi cavalcaro ad offe, e flertervi tanro, che l' ebbero a parti, che se ne andaro, faive le persone; ed i Fiorencini arfero il Caftello, e disfecerlo. In quelto anno li Sancli grano

<sup>(</sup>c) D. Ila religiofa morte di lui v. le Mem. dell' Imprus. a car. 79. (a) La verità è, che a Mifer Rinieri da Montemeth. Podrità di Firenze cadde la voltra addosso della Catà degli abati, dov' coli abatava, e vi mo

ri a' 13- Dicembre di cutti anno 4 (3) In più Scrittori , e cuaffine nel Rifertto dell' Iduria Brefeingt di Legando Coranzio Par, I

cip. 40. fi fi Brefeino Filippo Useni Giarrali de Balancel, dicendol, che e' fi pristona Enfo Re di Sandiara forpramonimino, donde pervente priminimo in Bolona nel ragi. Parla di coltui il Ghiardacci null'illon. Le memorire, che di quello molto Podella abbiano nol, lo dicono di Lerfela.

ad offe a More' Alcino, ed avenno la Te ra Albero la Terra al loro comandamento, perbene affatetta di vivanda. I Fiorencina va cavalcaro, e sconfissegle, e levarontine , e formere la Terra a loro onta, Ed in quest' anno lo Re Carrado riglio di Federigo Imparatore morì per un crifteo, che gli fu fatto, e mellovi c'ntro veleno, e d'ilef. che fu opera di Manfredi fuo nepote. Ed anche in quest' ancio la Ghibellini, che erano di fuori, cornaro in Eirenze a ficurtà del popolo, e per iua bontà, e fecero pace.

MCCLIII.

Nel milledurencocinquantatrè in Calen di Gennaio fu fatto Podellà di Firenze Meßer Polo da Solicina (1) di Lomt-ardia, B Al tempo di coltui li Fiorentini fece. 10 0fle a Pilloia, e molto guaftaro del Co Mado fuo, e poi ancora tornaro per formi re Mont' Alcino slaccapo un' altra volta, e fecero ofte fopra Siena, e guaftaro affai del Contado, e presero Rapolano, e più altre Caffella facendo gran danno.

MCCLIV. Nel milledugentacio

Calen di Gennaio fu (acto Podeltà di Firenze Meffer Guifcardo da Pietra Santa (a), ..... Al coffui tempo tornaro li Fioren tini ad ofte a Siena, e puoterfi a campo a Monte Reggione, e stando ivi, li Sancii vennero alle comandamenta loro, e fecero con loro concordia, ed anche Poggibonizzi fece le loco comandamenta a e fatto quello, andaro fopra Volterra, ed ebberla alie loro conandamenta, ed ordinarono di farvi entro una torre per Firenze in ful Poggio, ed incominciaronla. E poi cavalcaro topra Pifa, ed i Pifani moncaro a loro Ambafeiadori , e fecero con loro pace , e per attenerla diedero loro einquanza statichi, ma non l' attennero.

MCCLV. Nel milledug goein Calen di Gennaio fu fatto Podestà di Firenno (9). Al tempo di coftui il Conte Guino (9). Al tempo di coftui il Conte Guino (10). Al tempo di coftui il Conte Guido Guerra andava per Capitano ad Orbivieto con certi Cavalieri accompagnato, e quando su ad Arezzo prese la Terra per certe cofe, che gli Aretini gli aveano fatte . Allora li Fiorentini vi cavalezro, ed eb-

chè fetero accon. lo tra'l Conte, e gii Aretini, ed choe si Conte dagle Aretini cinquemila lire di piccion per l'ammende di quello, che gli Areini gli a. cano fatto, li quali danari il Conune di Fuenze presto al Comune di Arezzo, e ricorettene cares per Bello Sindaco per intendimento di riaverli, avrengache mai non li richbero, e caro coflaro, ed ancora non n'è fine. MCCLVI.

Nel milledugentoenquantafet fu ancora fatto Podella quello Meller Alamano medelimo. In quelto tempo li Pilini ruppero la pace ai Fiorentini, e li Fiorentini andaro ad ofte a Pila, e andaro da Lucca, e gualtaro molto del contado Pilano. ed i Palani così veggendo ufciro loro a rincontro, ed abboccaronía prello a un fiume chiamato il Serchio, e combattendo inficene i PiGni furono isconfeti da' Fiorentini , e molei ne affogaro nel Serchio, ed affai ne fuoro morti, e prefi, de quali vennero 2 Firenze pregioni duemilaquattrocencoventiauattro, e molti ne rimalero prefi in Lucca a ed in quell' anno medalimo fecero paco dacespo, e n'ebbero i pregioni, la quale eg.'i anche non l'attennero. :4) MCCLVII

Nel milledugentucinquantifette in Calen di Gennaio su fatto Podella Messer Matteo da Corcegio (1) per fei meli, e poi per gli altri fei.

#### MCCLVIIL Nel milledugentocinquentotto in Calen

di Luglio fu fatto Poderla Meller Luta de' Grimaldi di Genova 16,. In quell' anno li Fiorentini disfeccio Poggibonizzi, e vennero i Terrazzani prima colle coregge in collo a chiedere mercè alli Fiorentina, che no'l disfaceffero, ma non giovò loro nienec.

#### MCCLVIIL

che

Nel milledugentocinquantorto in Calen di coftui il Popolo di Firenze temendo degli Uberti, che paren, che lo volessero rompere, a grido, ad a romore traffero loro alle eafe, ed uccifero lo Schisttuzza focto il letto , e prefero Neri Maini , che era an-

righ filas q. D. Ghenseli de farma.

[6] Si shaglia qui nel isuno, mente, come fi accenno. Luca Geimaldi prefe il risu utivo nelle Calen di Gennaio 1156, alla Fiocentina, e

fi parti di Luglio 1255. (2) Mefs. Iacopo di Bernardo d'Orlando de'Rossi ( da Parma ) Sim. della Tosa. E Mess. Iacopo Bernasdi, Riccasd. Malefpini Meis, Iscopo de' Boffi, fe pure è il medelimo, fu l'odilià di l'ifloit nel 224-

<sup>(</sup>s) Tra i vasi nomi, che darno le Scritture di quei tempi alla Patria di coftui, foto Sereffan, Surrefine , Seriene , & Selevae . Di Melano - Maleip.

<sup>(3)</sup> Secondo alcuni cuello Alamanno paísò l'armo fegurate ad effere Potetis di Pifa . E fu , cre-do io , Podella di Piffoia nel 1174. fe è essore quello del Salvi , ebe lo dimenda Meis. Avenu. Occorre di lui sas pone, illuftrando alcune monette .

ne, muncanno sicure montre.

(4) Alcune affai vezidiche minosie ci postano l'ar-no 1857. Mefs. Luca de Crimaldi figliuolo de fu Mels. Ugone di quella Cafa Genovefe , ma fongiungono , che quella on fini il tuo ufizio , pastendofene fpontaneamente il di primo di Lu-

<sup>(5)</sup> Cool in Simone della Tofa , ed è quegli , che nel 2286, fi treva effere fiato Potesia di Piñoia . In altro Ricordo fi legge fotto i se. di enjembne 1357. Martheur de Dantibus de Cor-

che di loro, e tagliarenli il capor gli altri tucti fi fuggiro, ficchi non ne trovaroa più. Ed in quell' anno fi cominciaro a fare le mura del Sefto d'olr' Arno, che infino al lora eta fanza mura, e con non molte cafe, e quelle mura tennero fopra Bogoli, inco miniciando dalla porta di Piazza, ed in quell' anno gli Aretini disfecero Cortona a onta de' Cortonefi.

MCCLVIIII.

Nel milledugenocinquantanove in Calend i Luglio fu farto Podellà Meffer Danefe Crivelli (\*)..... Al tempo di collui andrao i Fiorentini ad olfe a Greffa, che era del Vefcovo d' Arezzo, ed ebberla, e difeccero il Cafello, perche facea alquan-B to di guerre, e poi ancora andaro a Vernia, che era un Casfello de' Conti Alberti, e puoferviù a campo, e flettervi tanco, che l'ebbero, e disicecejo, ed in quell'anno il l'aglialoca prefe Gostantinopoli. MCCLVJIII.

Nel milledugentocinquantanove in Calen di Gennaio fu fatto Podestà Messer Iacopino Rangoni da Modena (2), A tempo di costui nel sessanta più di milleducento li Fiorentini andaro ad ofte a Siena del me fe di Maggio, e portaronvi il Carroccio, e la campana, e guaftaro molte biade, e fecero ai Sanefi gran danno infino al Pog-gio Vico, ed infino a Santa Petornella. E prefero Mezzano, e Cafoli, e sconsissero al-lora una masnada Tedesca, che uscì di Siena per affalire il campo loro, e preferne allai, e fatto quello tornaro in Firenze fani, e salvi. E poi in quest'anno medesimo del mese di Agosto tornaro ancora ad oste nel Contado di Siena, ed andavano allora per tornire Mont' Alcino con molto grande amistà di Toscana, che in quell'oste era Firenze, e Lucca, ed Orbivicto per comune tutte e tre queste, ed aveavi Cavalieri, e pedoni di Pistoia, e di Prato, e d' Arezzo, e di Volterra, ed ancora di Colle, di S. Gimignano, e di Poggibonizzi, e di Maremma v'era il Conte Aldobrandino da Pirigliano, ed i Samminiarefi erano rimasi a guardare Firenze, Siechè tutte queste genti insteme abboccandos (3) co Sanesi in Val d'Arbia, in un luogo chiamato Mon-te Aperti, certe insegne si levoro per tradimento di Bocchino Abati, e del Razzanrentini, ed ellino istessi gridaro: mueiano i Fiorentini. Sicchè per cotale tradimento i Fiorentini, e loro amistà fuoro sconsitti, e moiti ne fuoro e morti, e prefi, e specialmente de Lucches, percioechè secero un loro ferraglio, che credeano potere fostenere, ma non valle, anzi fu danno, che vo ne moriro più; ficchè infino allora non fi ricordava tanto male in Tofcana, ed i Sanesi suoro vincitori, ed ebber la campana, che si chiamava Martinella. Questo su Sabato dì quattro Settembre, e poi il Gioved) feguente nove di Sertembre i Guelfi tutti ifgombraro la Terra, e la Domenica poi di dodici Settembre tornato i Ghibellini in Firenze, ed andoffene allora quello Messer Iacopino Rangoni, che era Podesta, e non compiè la Segnoria. Stette mesi otto, e nove dì, e di quel fu mal pagato.

MCCLX. Nel milledugentosessanta di dodici di Settembre fu fatta Podesta il Conte Guido Novello per quindici mest, e venti di(4) cioè da quel di a Gennaio, e poi un anno. Al costui tempo i Ghibellini, che segnoreggiavano Firenze, fecero compagnia, ed ivan insieme co' Pisani, e co' Sanesi, e Pistolesi incontro a' Lucchesi, perchè riteneano i Guelfi, Ed in questo tempo i Piftolofi disfecero il Castello, de' Fiorentini, che era fatto in Pistoia, ed i Volterrani disfecero la torre, e la fartezza, che era de Fiorentini in Volterra. E poi di Settembre nel feffantuno più di milledugento in l' anno feguente alla Segnoria del Conte medesimo i Fiorentini con l'amistà loro e con la jura cavalcaro sopra i Lucchesi nel Contado loro, ed obbero più Castella delle loro, cioè Santa Maria a Monte, Santa Croce, Monte Calvi, e Castel Franco, e puo-scrsi a Fucecehio con difici, e gittaron entro, ma no'l potero avere.

Mi C C L XI.

Nel milledugentoléfantuno in Calen di Gennaio fu fatto Podefià di Firenze Manfrè di Luppo da Tranoji (n. Al codui tempo, intraro i Gudfi ufeiti di Firenze in Caffeniuwo di Yaldano e di Fiorentini allora vi cavalcaro; e puofervifi ancora a campo, e flettervi alquinti di, ma no I potero avere, anzi per paura fe ne levaro a mo

<sup>(</sup>s) Per una Ricordanza, che di lui fi legge, fi addimandava Dionyjius, feu Danefe de Crievellis de Mediciamo. Fu figliuolo di un tal Landolfo.
(2) Io lo trovo in effo ufizio nel 1246- di Maggio, talche il Gennaio qui accennato torna per controle del mentione del me

gio, talche il Gennaio qui accennato torna be niffino alla Fiorentina antica mauiera. Nel mefe di Settembre 1140. fi trovò nell'eferci to a Montaperti, e perche indi fi cang'ò go verno, non fi dette luogo all'ammetterin, eprender l'uficio, che dovea fare di Potefià ne. Gennaio fequente effo medi fimo.

prenaer l'unito, ene dovea sare di roteria ne-Gennaio frguente effo medi fimo. (3) La frasc fixfia è in Sim. della Tosa. (4) Su questo passo d'Istoria riferito con alquanto di chiarezza da Simone della Tosa ho io in

agatho Seritore notato, che per effo fi renda alquanto più melligibile tal lungo in Gie Vill.
e in Ricord. Malero, net quali è affoltatamente errore. Ma i 25, mef., che chiaratement pomo Simono, fi ridringono quì a 15, lo che parimente ha fembianta d'errore, si finadrochi il Go Giodo fu fatto Portfà da 10, di Sattembre, in cui fi stonch "l'effo del fu ona cellore, piò no a Calen di Gennaio, e da Calen di Gennaio per due altri ami:

<sup>5)</sup> Il 152. di Gennaio alla Fiorentina fu, che cominciò per un anno fuo ufficio di Poteftà Manfredut Lapi de Carolis, secondo una ricordanza, che io trovo.

modo di fconfitta, e non essendo cacciati. LA Lee di Andalò di Bologna, e Paltro Messer Già era allora rifatto Poggibonizzi in quell' anno, che incontanente che fu fatta la feonfitta predetta, sì lo incominciaro a rifarc. Ed in quest' anno i Pisani co' Fiorentini, e loro amista, e con Cavalieri Tedeschi cavalcaro nel Contado di Lucca a Castiglione, Ed i Lucchesi co' Guelsi di Firenze ulciro loro incontro, e furono feonfitti da Pisani, e perdero allora Castiglio-ni, e Morone, cd ebberlo i Pisani, c suronne affai e morti, e prefi. Ed in quest' anno Papa Urbano Quarto con tutt' i Cardinali concedettero a Carlo Conte di Procnza il Reame di Sicilia, che 'l tenea Manfredi in dispetto della Chicsa.

MCCLXII. Nel milledugentofessantadue fu fatro Podellà di Firenze Marco Iustiniani da Vinegia (1). Allora erano i Guelfi di Firenze in tale stato, che non trovavano Terra, che gli ritenelle in Tofcana.

MCCLXIII.

Nel milledugentosessantatre fu rassermo per Podestà quello Marco Iustiniani medefimo. In quelt' anno milledugentosessantaquattro apparve una sicila, la quale avea una grande chioma di dietro di fuoco , che levandosi da Oriente, con gran luce insino a mezzo il Cielo rifolendea verso Occidente . Questa stella si vide tre mesi, e da molti fu guardata per gran maraviglia, e la notte, che Papa Urbano morì, si celò, c non fi vide più. Quefta fi diffe, che fignifico la morte di detto Papa, cd altri differo, che fignificò la venuta del Re Carlo. che dovca effere.

MCCLXIIII.

Nel milledugentofessintaquattro in Calen di Gennaio fu fatto l'odesta di Firenze il Conte Napoleone de Conti Alberti da Mangone (2). Questi fu molto valoroso Segnore. In questo tempo si motie Carlo per venirne a Roma . Al coflui tempo in Perugia fu fatto Papa uno Proenzale, che si chiamò Chimento Quarto, che di prima era stato Avvo-gado, e Configliere del Re di Francia. Quefti flette Podusta sei mesi.

MCCLXV.

Nel milledugentosessantasei in Calen di Luglio furon fatte due Podestà in Firenze per sei mes ad un' ora, e furon due Frati Godenti, l'uno ebbe nome Messer Loderingo

Catalano (1) . Al tempo di costoro si rifece il popolo in Firenze, e fecersi i trentafei Buonuomini a fegnoreggiare, e così si chiamavano. E su fatto Capitano del popolo Messer Giannuzzo Soldanieri, e tust' i Soldanieri erano col Popolo. In questo tempo tornaro i confinati Guelti in Firenze il die di S. Marrino, che erano di fuori a' contini, e fu in Firenze quel di un gran romore, ficchè de' maggiori Ghibellini di Firenze attai per tema te n' andaro a Prato, e sì v'era il Conte Guido co' Tedeschi, che era loro Capitano, e traffero tutti fulla piazza de' Tornaquinci.

MCCLXVL

Nel milledugentofesfantasei medesimo in Calen di Gennaio fu fatto Podesta di Firenze Messer Ormanno Cittadini d'Orbiviero . Al tempo di coftui giunte Carlo Conte di Proenza, c d' Angio a Roma, e la gente fua venne per mare, ed incontanente fu fatto Senatore di Roma, ed il die di Befania fu coronato del Reame di Sicilia da due Cardinali, che 'l Papa vi mandò. Quelto Reame gli fu conceduro da Papa Urbano V. c da i fuoi Cardinali, percioceliè Manfredi il tenea in difpetto della Chicia, e da contradio del Papa , e poi Carlo predetto colla gente fua vigorofamente ando in Puglia intino al Ponte a Benevenio, ed ivi abboccandofi con Manfredi, del Regno, e della vita lo fpoglio. Al tempo di quello Meller Ormanno li reggea Firenze a Popolo, ficcome detto è dinanzi, ed il Conte Guido Guerra mandato per li Guelli a Roma, e con danari della parie per fare onore al detto Re Carlo, impetrò da lui grazia, ed ebbe trecento Cavalieri. Vero è, che si dicea, che egli erano quattrocento; ed a posta de' Guelsi, e co' loro danari sì li meno in Firenze, e giunfero il Sabato fanto a fera in pian di Ripole, e non tutti, e non potero venire in Firenze la fera, contuttochè cavalcassero molto in fretta. E quando la novella si seppe di vero in Firenze, che quelli Cavalieri veniano col Conte predetto, e che erano presso a Firenze, allora i Guelfi di Firenze pigliaro vigore, ed incominciaro il baratto co' Ghibellini in Firenze, e la prima fedita, che vi si diede il Sabaro sanio, si fu quella di Tommafino de' Mannelli, che li diede Fornaino del Rosso de' Rossi d'un mannarefe (4), o forcone nel volto in fulla Piaz-

Frati Gaudenti fummo , e Bologness , lo Catalano , e cestul Lederingo . Int. 23. Loderigo il chianto Guitt. d'Arezzo nelle Let-

<sup>(1)</sup> Anche di questo Podestà è variato l'anno, poi-chè una Ricordanza degna di fede ha, ch'ei prendeste l'uficio in Calen di Gennaio 123-alla maniera antica Fiorentina. E in fatti fu nell' anno 1164, fecondo Sim, della Tofa, (1) Ho rifcontro, che quefti era nell' uficio di Feb- F.

braio del 1265, e ne' fulleguenti meli . 63) Con utotch una nota a Dante di un Col. Va ticano del XIV. fecolo dica F. Catalano de' Catalani; io trovo, che Catalano era de' Ma-lavolti di Bologua Guelfo, e Andalo era pur di Bologna, ma Ghibellino. Per altro cutra

rono in uficio infieme da' 15. di Aprile 1266. a' 15. di Novembre dello flefs' anno, Nomi-nogli Dante dicendo:

<sup>(4)</sup> Quefta vere, the manca nel Vocabelario della Crusca, si può aggingnere con due es mpi di Scrittori citati, cinè della Cronica del Velluti, e del Diario del Monaldi.

se del Ponte vecchio dal lato d'Okramo, [A I in pregione mort nelle Torri di Capora, ed avveganddiocho di quella poi a tempo fu gran vendetts, Molte zoffe, e gran somore fu in quel d) in Firenze; perlaqual-cota i Ghibellini (paventati , e temendo, si usciro fuori della Terra la notte vegnente ed andaronsene a Prato ; ed i Guelti cormdo la Terra furono Segnori . Ed allora i Guelfi di Firenze diedero la Terra a fe gnoreggiare anni dieci al Re Carlo ed ej man dorvi per fuo Vicario uno Meller Amelio di Corbana, ed entrò nella Segnoria a' quatcordici di Aprile, e flette infino a Luglio. che fuoro meli due, e di diciaffette. MCCLXVII.

Nel milledugentosetfintaferce in Calen B di Luelio fu fatto Vicario del detto Re Carlo Meffer Gottifredi della Torre. In quello tempo i Ghibellini , e loro feguaci pretero Sintellero, e rausarenvi entro mafnada, e cominciaro a far guerra, ficche a Fiorentied andaronvi ad ofte le due feftora, e an dovei con loro il Marifesko del Re Carlo con quattrocento Cavalieri Franceschi, e puofervifi ad affedio , e flettervi tento, ehe vinfero la Terra, ed ebberta per forza, e quafi tutti li mifero alle fpade, che poehi e appena neuno ne fcampò; della qual eofa la parce Guelfa inalzò , e la Glubellina molto dibafiò.

MCCLXVIL Nel milledugemofelfangaferte in Calen di Gennaio fu fatto Vicario antora per lo

Re Carlo quelto Meller Gottifredi medelimo, ed ancora vi a' aggiunfe con lui per me' fare uno Mesfer Linardo Ugolini che fu franco uomo, e valentemente reffero : e in quest' anno giunte Curradino figlio del Re Currado di Lamagna a Modena in Lombardia.

MCCLXVIII.

Nel milledugentpleffantpetp in Calen di Luglio Tu fatto Vicario per lo detto Re Carlo Melfer Malstella di Arimino (1) - In quell' anno furon tre degli Uberti prefi in D Valdarno, de'qu-li l'uno ebbe nome Mef-fer Azzolino, l'altro Neracozzo, il terzo Monticino, e fo prelo con loro uno Melfer Bindo da Feghine . Questi furono prefi per li Samarianeli e per lo grido de' Valdarneli e he li perfeguitavano di Panalberti , della Vacchereccia, e di Melero in fu l' Arno, che veniano da Siena, ed andavano a' Conti, e furono menati in Firenze prefi, e poco fisado in pregione, a tre fu ta gliato il capo appiè del Palagio i ed il Monticino fu mandato in Puglia al Re Carlo pregione : e questo li fece Messer Ruggierı Rollo degli Adimari, perchè dovea ellere fuo genero, e eredettelo ifcampare; av- E vegnache poco gli giovaffe, che fioalmente

No milledugengoscifantoggo ancora su raffermo per Vienrio dal Re Muller Malatella medelimo. In quello tempo del mefe di Febbraio il desto Re Carlo co' Fiorențini, e so' Luceheli andò ad ofte a Mutrone, ed ebbelo, e diedelo in guardia a' Lucchefia e poi fe ne titornò in Puglia, ifei indo in Tofcana fuo Marifealeo. In quello Curradino figlio del Re Currado di Lamagna difcelo di Federigo Imperadore, il quale era a Verona con gran gente, e con la forza de Ghibellini " Ghibellina gran romore, andaro (opra L ea ad ofte, e diede loro danno, Allora era il Marifenico del Re Carlo in Lucea, e co Lucches, e Fiorentini, che v'erano, ed elira loro amella Guelfa ufci fuori di Lucea per combattere contro la gente di Curradino, ma non a' abboccaro ( perciocehè i Ghibellini di Toscana non lasciaro) ma fi pirti di Pifa, e ando a Siena: ed in quell'anno nello fell'intotto il Marifealco predetto fi paril di Firenze per andare in Pu-glia: ed al Ponte a Valle nel Contado d' Arezzo fu feonfato il die di S. Giovanni di Giumo dagli Vrbietini, e geote di Curradino Ghibellina; e fu tra morta, e prefa gran parce della fua gente e ed elsi, e Meller Amelio di Corbaria furon prefi e con quella vittoria eriunfando con fua gente e' Ghibellini di Tofcana, e rubelli di Carlo, n'andò a Roma i e la Sigre. flia di S. Piero di tutti i tefori, che v'e-

(1) Quelo Malatella fembra figliuolo dell'altro Ma-latella, che nel 1223. fu Potellà di Pificia.

Ben è vero , che era noftro Vicario Regio nel

e fu loro saglisto il capo adì octo di Maggio il di di San Miehele . In queff' anno il Maritcalco del Re Carlo andò ad ofte a Siena, ed effendo ivi, i Ghibellioi con al-quanti Tedefchi, e mafinada piguaro Poggibonizzi , ed entrativi entro, caminelaro s fare guerra, Ed il Marifcalco levatofi da Siena, fi pose a Poggiboniazi ad oste, ed i Fiorentini vi cavalcaro per comune con altre Terre di Tolcaoa in loro compagnia, ed amiftade, ed affedettero la Terra. Per la qual cola il Re Carlo venne in Firenac, e dimorandovi octo dì, e fornendoli, ando poi nell' ofte predetta, e flettevi quatero mes, e mezzo, ed ebbe la Terra a parti, faire le perfone, e iuraro di non effergli mai contro , e mife nella Terra fua Segnoria, e poi stette di quindici, eiò fu ad) tedici Dicembre: si mosse, e ancò a Pifa ad ofte eo Forentini, ed el bero allora Porto Pilino, e disfecero le Torri, e'l Castello, e più altre Castella. Poi ancora avendo in Poggiboniazi cominciate certe Fortezze per guiberato configlio le foce di-sfare, e 'l Caffello altrest, e fecero recare nel piano a Borgora. MCCLXVIII.

rano dentro, dispoglio, e rubo. Ailora era I A i di Roma Senato e Don Arrigo fratello del Re di Caitello, & fatto questo, Curradino con fua gente accompagnato da Don Arrigo, e da altri Romani allai, e nemici del Re Carlo per forza intrato in Puglia, a cui Carlo di Proenza con fua gente venne incontro nel piano di S. Valentino, che vi fi dice a Tagliacozzo, ed ivi abboccandofi come nemici l'una parce, e l'altra, la Vigilia di S. Barcolo d'Agollo, ciò fu adì ventitre del detto mele, uccife il Marescalco del Re di Francia, che si fece Re, con gran parte della gente di Carlo, che quali turti quelli, che non fuggiro, furon messi alle spade. Ma poi Carlo con secento Cavalieri, che rimafi gli erano, e col-la gente fuggita, che vi fi accompagnaro, percosse neila pressa tra' nemici, e sconfisse Curradino, e sua gente, della quile la maggior parte surono morti, e presi. E Curradino si fuggi con alcuno, e scampò. E non dipoi molto tempo ritrovandofi cal Conte Gherardo di Pifa, e cal Conte Calvagno, e con uno fuo figliuolo, e con un figliuolo del Duca di Sterlicchi, questi cinque entraro in mare in terra di Rona a una Terra, che si chiama Astusi . Ed uno gentile uomo di Roua degl' Infrangepani sì li prese, e dicdeli tutti e cinque pregioni al Re Carlo, a' quali poi di Settembre il detto Re Carlo a tutti e cin que fece mozzare il capo con una spada fuor della Terra di Napoli, ivi presso, laddove poi fu fatta la Chiefa de Carmelitani: e Don Arrigo predetto Senatore di Roma fu preso, e tennelo lungo tempo in pregione.

MCCLXVIIII.

Nel milledugentofessantanove essendo Podestà Mester Malatella da Rimine del mefe di Maggio andaro li Fiorentini ad offe fopra Siena, e guastando il contado loro, e poi guastaro Poggibonizzi, e vennerne per andare a Pifa. E quando i Sancsi v:dero i Fiorentini partiti, si mossero, e vennero ad ofte fopra Colle di Valdelfa con gente Pifana, e Tedesca, e puose visi a camo. Allora era in Tofcana Marifcalco per la Re Carlo uno Messer Giambertaldo, ed entrò in Colle con sua gente, ed era in Valdelfa uno Meffer Neri Bardi Fiorentino Capitano di Valdelfa con dugento Cavalieri Fiorentini, li quali di colpo furono in Colle, ed incontanente configliarifi infieme li Fiorentini co' Franceschi diliberaro di combattere con loro, e scrissero a Firenze, checchè si volcano. Ed i Fiorentini riscrissero a loro, che non combattessero fanza più gente, e fecero il Configlio, e fermossi d' andarvi le tre Seftora, e il die dipo Nona an-

dò il bando, e messe la Podestà. E puofefi la candela alla porta di Piazza, e fu bando il piede, che neuno di quelle tre Sestora si latciasse trovare dopo la candela arta, avvegnache non era bisogno bando, che mai non s'andò in ofte più volentieri , che daddovero la più parte cominciavano a correre incontanente che li uscivano della Parta, ed i più vi portavano ghir-landa, c mai Firenze, nè sua gente non foce ofto, che la gente così allegramente vi andalie. La notte vegnence i Sangli impaurati per quella boce se ne volcano andare. Ma il Mariscalco del Re con quel-li dugento Cavalieri, che erano con Messer Neri, e con la fua gente, che avea nome Giambertaldo, come d' offere foccorsi se ne avvidero, combattendo gli altri Fiorentini, usciro di Colle, e valicaro l'acqua, e surono con loro alle mani, E fatte le fchiere fi fegnaro con tovaglie bianche a modo di itale, ed abboccandoli con loro, vigorofamente combattero infieme a nella qual battagha li Saneli furono sconfiti, e gran danno d'avere, e di persone ricevettero. Questo su diciassette di Giugno il die di Maller San Bartolo to, e prefi ne furono multi, de quali vennero pregioni in Firenze milletere nioquarantaquattro, e molti più ne farebberg ftatt prefi, e morti, fe il Popolo di Firenze vi rosse essuro. Ma pochi ve ne giunfero ad ora, falvo che di volontà, e la Podesta non andò se non insino a Barberino, e molte inlegne ne furono recare e delle Sanesi , e delle Tedesche, le quali fi strascinavano per terra, falvochè la Carroccia non fi firatcicò, che v'era entro dipinta la nostra Donna. Quella si recò a S. Giovanni, e sterre gran tempo nella Piazza, e poi appiccata dentro in S. Giovan-ni. Ed in quest' anno sì andaro li Fiorentini ad ofte ad Oftina, e puofervisi d'intorno, e stettervi da un mese, nel qual Castello avea masnada Ghibellina, ta quale effendo molto stretti, una notte abbandonaro il Castello, ed andaronsene, ed i Fiorentini rubaro il Castello, e disficerlo: ed in questo fu un gran diluvio d'acqua in Firenze, e d'incorno, che fu Arno il maggiore, che fosse mai stato infino allora, per lo quale cadde il Ponte di S. Trinita. ed una parte di quello dalla Carraia, (1) MCCLXX.

Nel milledugenodectarea fu Vicario per lo detro Re Melfer Benardo d'Ariano 19, e detro Re Calen di Gennaio. In quell'anno nel mefe di Giugno andaro li Fiorentini ad ofte a Pian di Mezzo, che era in Valdarno prello ad Offina, e puofervifi ad alfedio, e flettervi tanto, che l' cbbero a patti, e disfeccelo, ed ogne cofa guaftaro.

<sup>(2)</sup> In questo giorno due miei Calendari antichi pongono la fista della Traslazione dei Corpo di San Bartolo Apostolo.

<sup>(1)</sup> Similmente Sim. della Tofa.
(3) M. Berardo Ariani, o d' Ariano di Puglia, Sim. della Tofa.

In questo tempo ho io trovato altrove scrit- [A ] to de' Ruberti da Reggio. (5) In quest' anto, che furon presi quegli degli Uberti, e morti Messer Azzolino, e compagni, de' quali è scritto addietro due anni; ed io, perciocchè non li vidi, credo, che così sia il vero, ma perciocchè io non ne fono cer-to, non l'ho mutato. Ed in questo temno essendo Filippo figlio del Re di Francia in Viterbo tornato d'oltremare, dove era il Re Carlo, e la Chiefa vacante di Pastore; Guido Conte di Monforte, il quae era per lo Re Carlo Vicario Generale in Toscana, sì uccise Arrigo figlio del Re Riccardo di Lamagna, e fratello del Re d'Inghilterra in una Chiefa una mattina, levandosi il Corpo di Cristo, e poi si fuggi in B Maremma.

## MCCLXXI.

Nel milledugentolettantuno fu Vicario per lo detto Re Meffer Ifnardo Ugolini (1). Al tempo di costui era in Bologna pregione un tiglio di Federigo Imperadore, il quale fu per nome chiamato Enzo(1), che fu Re, il quale i Bolognesi sì aveano prefo in battaglia, e buon tempo era stato in pregione. Questi in questo tempo morì, e fu sotterrato alla Chiesa de Frati Predicatori in Bologna (3); e contuttochè l'aveano in pregione, sì gli fecero i Bolognesi grand' onore. In questo tempo valea il Fiorino dell' oro foidi trenta, o parea, che volesse salire. Siccho raunate insieme le cinque Arti di Mercatanzia ordinaro corfo al Fiorino di foldi ventinove, e che si chiamassero, e diceffero Fiorini piccioli quelli : ed incominciaro a mercatare a Fiorini, ed ordinaro di non fare morcato, se non a quella moneta, e così da allora innanzi mercataro a Fiorini, e così ebbe corfo.

Vicario per lo detto Re Carlo Messer Taddeo da Montefeltro (4), che era Conte, e fu valente uomo, e buono Segnore. In questo tempo fu fatto Papa uno, il quale era da Piagenza, che si chiamò Gregorio Decimo. Questi era okremare, quando e' fu eletto in Viterbo da' Cardinali, ed i Viterbesi costrinsero i Cardinali, ed a gran-de stretta gli misero, prima ch' egli lo facessero, perciocchè la Chiesa vacò in Viterbo per la morte dell'akro Papa. Questi su buono uomo, e fanto; e tornato di quà, incontanente che fu confegrato dal Cardi-

M CCLXXII. Nel milledugentosettantadue fu fatto

generale oltremonte a Leone fopra Rodane, e così fece poi.
MCCLXXIIL Nel milledugentosettantatiè fu fatto Vicario per lo Re predetto Messer Ruber-Tom. 11,

nale d'Oftia, sì ordino di fare il Concilio

no venne Papa Gregorio Decimo, detto di fopra, in Firenze, che andava oltramon-te a Leone a fare il Concilio Generale, e giunfe in Firenze una Domenica adl diciaffette di Giugno, e vennevi il Re Carlo, e lo 'mperadore di Constantinopoli, e furo in trattato di far pace tra' Guelli, ed i Ghibellini di Firenze, e stettevi due mcsi, e cinque dì. E tanto andò l'opera innanzi, che gli fu messo per le parti in mano. ed egli ficcome fanto, e buono, e discreto sì esaminò il fatto; e saputo il vero, per acconcio dell'opera, diede intra loro generale sentenza una Domenica mattina di due di Luglio. E perciocchè egli abitava in Casa de Mozzi, sì predicò ivi, e raunossi la gente, che l'andaro a udire, nel greto d' Aino, e fecesi il leggio in sul muro allato al Ponte a Rubaconte, e fondovvi la martina in quel luogo una Chiefa a onore del Beato Gregorio, ed ordino, che si facesse, e fecevi certa Indulgenza. In quella mattina fece il Papa balciare i Sindachi di catuna parte in bocca, e diedero i Ghibel-lini cinquanta statichi al Re Carlo per actenere la pace, ed il Re li ne mandò in Maremma alla guardia del Conte Rosso. Poi il Papa se ne andò in Mugello per andare al Concilio predetto, ma infermò, e stettevi più dì a Santa Croce degli Ubaldini, e partironsi il Re, e tutta la gente ancora; perciò i Ghibellini non tornaro in Firenze', e non si compiè la pace.

MCCLXXIV. Nel milledugentosettantaquattro fu Vicario per lo detto Re Messer Palmeruolo (6) di Mesfer Martino da Fano. Al costui tempo del mese di Maggio questo Papa Gregorio, ch' è detto, era ito a Leone sopra Rodane, ed incominció quello Generale Concilio, e balto infino adi ventisette di Luglio, nel qual Concilio tornare li Tartari alla Fede di Cristo, ed i Greci, che in alcuna cofa divifavano da noi; ed ordinofsi il passaggio generale d' oltremare, e diedesi, e predicossi la Indulgenza della Croce , e condannaronsi gli usurari , e victossi l'usura, e confermossi l'Ordine di S. Domenico, e quello di S. Francesco, eioè li Frati Minori, e Predicatori, e suspeses gli Ordini de'Romitani, e del Carmino, e vies taronsi, e dispuosersi tutti gli altri Ordini, che di limofina vivono, e viveano, e fu loro comandato di non più mai ricevere neuno: ma non s'attenne, che non si fpen-sero se non i Frati delle Sacca in Firenze. M CCLXXV.

Net milledugentosettantacinque fu fatto Vicario per lo Re il Marchose di Valiano (7). In E

<sup>(1)</sup> Ifinardo Ugolini Provenzale. Tof. (2) Di lui si accenna alcuna cosa di sopra.
(3) Tanto in Sim. della Tosa.

<sup>(4)</sup> M. Taddeo Conte di Montefeltro , Tof.

<sup>(5)</sup> Così M. Ruberto de' Ruberti , Sim. della Tofa . (6) Palmeriole . Tof. (7) Anche Simone della Tofa ne tace il nome,

In quality some are Ference Geomethous per la Aquilla Copprile bettiens, perspectate per la Geometra compaiser in pase rar Geolfs, ed (Claimann, 1994). The forencess first a quality representation of the control for a quality representation of the control for the contro

Nc milledugenosteraseasie is facto Vicario un Melfer Piero de Confilonieri da Bretêri IV. In qual tompo, poiche qualio Papa Gregorio Decimo in morto ad Areszo, fu fatto Papa uno innoccazio Quinto di Borgona, ji qual non vivette fe non cin-

que meii, e undici di. MCCLXXVII.

N.1 milledurentoiettantaiette fu ancora fatto Vicigio del Re Meiler Currado di Falazzo, che fu anche da Brescia (1). Al tempo di collui, ed in quell' anno si fu fatto Papa dopo Innocenzio, uno Adriano V. de' Costi di Lavagna di Genova , il qual vivette trentinove di interi, e mari, E poi ancora in quelt' sono fu fetto Papa un zi tio di Spogna, che si chismo Giovanni vigelimoprimo, Ed in quell' anno futon cacciati i Somori della Tuere di Melano, e fconfitti dal Marchefe di Monfetrato, e dail' Arcivelcovo, e degli ufcici , e furonne morti, e prefi affai di loro gense, e furen dialatti, ch' erano allora i miggiori Cetadi ni di loro Terra, e li più Segnori, che fossero tra Cristiani.

M C.C.LXXVIII.
Nel milkelugensplettantoeto fu fatto per

lo Re producto Ventrol Meller Giore di Serio per di mello, ed escrio in Colto di cup per la colto di cup di cup per la cup di cup per la cup per

(1) Corl Simone della Yofa; ma forto l'anno fe-

garne.
(a) Leotardo, Cottardo poet codoi come Poetil di Piacenza l'impo pala: Anche Som. della Tole parla di lair, ma formo Parno 2276.
(3) Di Brailat di Piccones la chiama Sim. della Tole. MCCLXXIX

Na milecognosistentameres fa fine Victore per in Se folder Bejlenes ch Peropus per fit meis, e pai per gli stitt sit. Neller Seevie dade Prent ab Parma. In Meller Seevie dade Prent ab Parma. In importante e grant per de la transportante en la transportante e grant per de la transportante en la transportante en la transportante en la transportante e grant per de la transportante en la transpo

Roma - MCCLXXX

Nel miliodogeneoreanea fu farto Podeftà di Firenze Meller Pietro Stefani di Roma. Quefti fu Podefta, e non Vicario; percapeche furon compiuti li diece anni del Re Cario. Al tempo di coftoi venne in Firenze quello Frate Losino Cardinale Oflicale mandato dal detto Niccolso Papa foo Logato, e tenne la Legazione di Tofcana, Ronagas, e Bologas, Queffi sì tratto di far la pace tta' Florentini , Guelfi , e Ghibellini . A coffei fecero fi Fiorentini grand' onore, che li traffero incontro il Carroccio, e le 'nfogne delle ventuna Arti, e fecaro cinquanta armentiatori, e andolli quafi tutta Firenze incontro al fuo venire, ed ebbe fopra capo palio a modo d' Imperadore, o di Papa. Quelli flando in Firenze fece fage per Sindachi- la dettu pace nella Pinzza di Sonta Maria Novella, e tomaro in kurenze tusti la Ghibellini falvo cinquienta, che rimafero a' confini per patti, ma sutti riebbero i beni loro. In quello tempo fi fundà la nuova Chiefa di Santa Maria Novella, e fondovvi egli la perma piesta (4) . Quefti fece moke paei (peziali intra Guelfi, e Ghibellini, ed intra Guelfi , e Guelfi , c Ghibellini infieme , e D di grandi, e popolari, e focalalmente tra gli Adimari, e Tofinghi, e Parci, ed Adimari, e fu la prima,

MCCLXXXL

Nel milicologonoscination fu favo Podedi di Firenza Meller Martes del Mingo sa Berléin (z). Questi fe un valente Segnore. Al tempo de codui di travara Firenza di oro falli si u antizade per un finoro, che i apprete la Bogroson Licenzo in Crist devid Anchomi, e adella, che la firenza di proprete in Bogroson Licenzo in Crist devid Anchomi, e adella, che la firenza perfo un loro fipendiore, e per code, che condito, at fu ario. Nel coffui tempo del mete di Murro la figlia dello Re della Mogra, ch'e-

Bul & Romens Id., dep' in falfal .

<sup>(4)</sup> Si aferiva pure qu-fla fondazione all'anno 1226.
(5) Ma few Deni, Empowelli de Mallie legge una ricordarta, Nel 222, fu Podelli di Bolegna.
(6) Dant. Inf. 30.

ra eletto Imperadore, venne a Firenze, che ¡A ¡ cra Guelfo, e con la gente del Papa, ed avez nome quello Imperadore Ridolfo di Luzzinborgo, ed aveala maritata al nepote del Re Carlo, e poi di Maggio venne in Firenze un Vicario del detto Imperadore. Alla figlittola dello imperadore fecero li Fiorentini grand'onore per amore del marito; al Vicario non vollero li Fiorentini rifpondere, fennonche il Re Carlo vi mandò per Juo' meili, che dovessero fargli onore, e rifponderli bene a ciò, che egli addiman-

daile, e così fecero poi.
MCCLXXXII. Nel milledugentottantadue fu fatto Po destà Meller Lacopino da Roviglia (1) da Reggio di Lombardia. In questo tempo il B Re di Raona fi mosse, ed accatto danari dal Re di Francia, e da altri Segnori, e tece un grande sforzo, e andò per mare. e paíso di là, ed arrivò in Cartagine, ma non fece quali niente. Ed in questo tempo fi ribello la Sicilia dal Re Carlo, e incominciolii in Palermo, perchè andando ad una festa per mare alquanti di Palermo fecero loro Segnore, e levaro un' infe-gna per gabbo, ed a follazzo, ed alquanti Franceschi per orgogho la vossero abbattere, e quelli non lasciando, e difendendola, vennero alle mani, ed i Palermitani non curandoli in mare, ed i Franceschi non credendo, che elli avetlero l'ardire, combattero, ed ucciferli. Perlaqualcofa la Terra incontanente fu fotto l'arme, e li Franceschi combattendo co' Palermitani per paura di non morire tutti, sì ti difesero, ed ucciferli tutti e grandi, e piccioli, e buoni, e rei. E poi alla fommossa di Palermo, che parve opera divina, ovvero dia bolica, tutte le Terre di Sicilia fecero il fomigliante; fechè in meno di orto di in tutta la Sicilia non rimafe neuno Franceico. Il Re di Raona fentendo questo, fece Ambasciadori, proferendo avere, e persona, e ritornò di quà, non avendo sopra i Saracini acquistato niente, ed arrivo in Sardigna, ed ivi stando, ebbe da' Siciliani D Ambatciadori, e Sindachi con pien nianda to, ed andò in Sicilia, e di volere fi fece loro Re. Ed in questo anno medesimo del mese di Maggio si tenea Romagna per lo Papa, ed eravi per lui il Conte, il qua-le co' Guelfi, e loro amilia, fecero le co' Guelfi, e loro amilia, fecero ofte fopra Fortt, e combattero la Terra, ed entraronvi dentro per forza, ed andaro infino in fulla Piazza. Allora il Conte Guido da Montefeltro uscì loro addosso alla rincontra, e cacciolli fuora per forza della Terra, e fu morto allora il Conte Taddeo da Montefeltro, che eran conforti s ma elli

affai altri ne fuoro e morti, e prefi.

MCCLXXXIII, Nel mille jugentottantatre fecero li Fiorentini Podesta un Messer Aldighieri della Senazza da Parma (1). In questo tempo il Papa mando un Messer Glierardo da Parma, che era Cardinale per Legaro in Puglia in servigio del Re Garlo, e per sen-tenza seomunicò i Siciliani, e Piero di Raona, e privolto del Regno di Sicilia, e di Ragona, e concedettelo a Carlo figliuolo lecondo di Filippo Re di Francia per privilegio con Bolla di volonta degli altri Cardinali. Ed in questo anno Carlo Duca di Puglia fece una grande armata, ed ando a Mulfina, e puofesi ad assedio; ed ando con lui molto grande amistà, e di Firenze vi andaro per lo Comune trecento Cavalieri, che furo cinquanta Cavalieri a fpron d'oro, e cinquanta Donzelli, e catuno con due compagni almeno, ed ebbevi di tali, chi ne menò fei, e chi quattro, ma catuno avea il toldo pur per due compagni: e pedoni v' andaro da cinquecento, tutti con foprasberghe bianche, iv' entro il Giglio vermiglio, li quali fuoro molto bella gente, e molto furon pregiati e dal Re Carlo, e da tutti i Pugliefi, e da chiunque li vide, avvegnaché poco vi fecero per lo mal tempo ed egli, e gli altri; perciocchè quando e' fi conduttero al verno, il Re Carlo temendo del mare si partì, e torno in Calavra sozzamente, e fanza neuno acquisto fare. MCCLXXXIIII.

Nel milledugentottantaquattro Podestà di Firenze Meller Bartolino de' Maggi da Brefcia (3). In questo tempo, conciososfiecotache quello Piero di Raona per addietro avea mnstrate lettere con Bolla del Papa, e di volontà de' Cardinali, che gli aveano conceduto il Regno di Sicilia, o falfe, che fossero, o di volere del Papa, al Re Carlo, la qual cosa non si trovò vera, perciocchè il Papa si disdisse, e disdicea; perlaqualcola il Re Carlo li mandò, che egli era traditore, e che di quello l'appellava di provarlile, se se ne usaste disdire comunque e' volesse, e dove, o corpo a corpo, o con quanta gente e' volesse, e per questo appello sì s' ingaggiaro di fare battaglia insieme con cento Cavalieri da catuna parte, e questa ordinaro di fare in Guascogna alla Città di Bordella sotto la guardia del Re d'Inghilterra: e perciò in que-fto tempo del mese di Aprile venne lo Re Carlo predetto in Firenze, e fulli da' Fiorentini fatto grande onore, e vollero, che elli recasse palio sopra capo: ma e' non vol-

Tom. II.

La lega fuggellata del Battiffa. Gli Espositori dicono, che il salsatore sosse un

tal Adamo Brefeiano

(1) Altri leggono: da Rodelliz.

(2) M. Iacopo da Senazza fu il padre fuo.

<sup>(3)</sup> Queffi, per suo vero nome Bartolommeo Mag-gio, su anche Potestà di Siena nel 1186. e l' anno seguente Capitano del Popolo di Bologna; ficcome di Padova Podestà nel 1301.

volle, e non voles, the fi gridaffe, Viva il | A Re Carlo, anzi comundò, e pregò, che non dieeffero così, ma diceffero: Viva, viva chi vince, ed io, che'l vidi, ed udii, ne porto la testimonianza di veduta, ch' csiendo io fuor della Porta di Sao Niccolo alla fonte al Porto, i Cavalieri recaro il Palio innanzi, e nol volle fopra espo, e riftando la gente per la calca, che non potenno tuttavia li Cavalieri, e la gente cavalcare, e gridando, Viva il Re Carlo, che egli amorrò con la mano, ch' elli steffero checi : la gente incontanente riffecte di gridare, ed allora l' udii io in fua lingua, che prego, che si gridasse, Viva chi vince. Ma poco vi stette allora, che pur cavalch; perciocchè la battaglia dovea effere il die della feita presente del Beato Giovanni Battiffa E paffando il detto Re andò a Bordella , e fleste tutto il di pre-detto in ful campo, afpettando quello Piero di Raona, ma non vi fi mostrò palese, ma benst diffe, ehe chiufo, enascostamence fi prefestò elli dinanzi al Sinifealco di Guafcogna, che v'era per lo Re d'Inghilterra, e fecene fare carra, e lo Re Carlo altresi ne fece fare carta : ed in questo tempo avea il Pronze Carlo Sciancato fatte riconciare, e rifornire le galce fue , ed altri legni. Ed effendo uo die quelta armata a Napoli , vennero galee di quel Piero di Rao-na . e Ciciliane , delle quali era Capicano un Messer Ruggieri dell' Oria, molto roteando per me' quelle, e gridando bastaglia, e fozzameoce villaneggiando; il detto Prenze non potendo fostenere, fece dare nelle grombe, ed andare lo bando, ed elli in perfona fall fulle galee, e combattendo con loro fu isconfisto, e fu preso egli, e molti de' fuoi Baroni, ed affai di buona gente su mores, e Messer Ruggieri dell' Oria su viocitore, e Segnore della battaglia, e menon-ne in Sicilia progione lui, e molti altri, e morto l' avrebbero i Siciliani, fe la Reioa non foile. Ed in quel tempo erail Re Carlo in mare, e giunte in Gaera, ed ivi ebbe la novella della fconfitta, ed affrettoffi incontanente di tornare a Napoli, e credefi, che, fe non vi fosse così tosto giunso, ch'egli avrebbe perduto la Terra: ma giunto li Napolerani li fecero grande onore, ed elli non mostrando di ciò curare, raffermò le Terre, e le Segnorie delle Terre fue. MCCLXXXV.

Nel milledugentorrantzienque fu Podestà Messer Giliuolo de' Maccarusi (\*) di Padova . In quest' anno li Bolognesi furo iI fconfirti al Ponte a S. Brogolo da' Fortivefi e dal Conte di Monsefeltro, e fuvvi Maghinardo da Sufinana co'Faentini, e furonne molti morti, e prefi. Ed in quelt' anno Guido da Montefelero Conse a'accordo con la Chiefa di Roma, e fu per lo Legato mandato a' confini in Piemoste, e diede per ifterichi due fuoi figliuoli . Ed in quell' anno fu gran earo in Firenze, che valte lo flajo del grano foldi vensi. In quest' anno Ridolfo Re della Magna eletso Imperador mando per fuo Vicario in Tofcana Meffer Prenzivalle del Fiesco, per acquistare le ragioni dello Imperio, il quale vegnesdo in Tofcanz non volle effere ubbidito da Fiorencini, da' Sancfi, da' Pratefi, e Piftoefi, ne da Colle, ne da S. Gimignaso, Questi condannò li Fiorentini in cinquantamila marche d'ariento, e condannò anche gli altri, che nol vollero ubbidire, ed andonne in Arcezo, dicendo di volerfar goer-ra; ma poco ivi stando, se ne parti, ed andoffene nella Magna. Ed in quest' anno fece il Re Carlo una grande armara, ed apparecchiamento, e fecene Capitano, ed Admiraglio il Conte di Monforse. Ed in quest' anno mort il buono Re, e gran Segnore Carlo, il quale fu nel fuo tempo pocentiffimo uomo, e force molto, ed avventurato. Quelti in prima che morific, fece Ro Ruberto primogenito del Prenze Carlo Sciancato, ed ordinolli certi beli, ed elecutori, perciocchè egli era ancora molto faneiullo, e I Padre, che dovea retare, al era pregione io Raona, che l'avea mandato la Reina per paura, che non fosse da S ciliani morto, eiò era la moglie di Piero da Raona. Questi morì presso di Napoli , ed ordino d'effere fosterrato in Napoli a un fuo Caflello . e che l'ofsa non fi trafportaffero nò in Francia, nò altrove, acciocchè a per-petuale memoria lo ritenellero, ed avellero li Napoletani, e follero a' figliuoli, ed a'nepoti più benivoli, e più inearnati con loro, e di maggior voglia MCCLXXXVL

Nel milkdaymonosanalai Podeth ai Frimare fa Meffer Mutro da Feginso da Reggio di Lombardia (v). Al cempo di conti reggesa la Paglia quella Ruberro, e con lai il Coaste di Brema, e quello di Monforte, e quello di Monforte, e quello di Handra, del Tenno faci bali, la questo empo di coltut, o poco primas che fa December, il Velcoro di coltut, an Cafello del Sancii, e il Sancii ci la sun Cafello del Sancii, e il Sancii vel carletto, per controllo del Sancii, e il Sancii vel carletto, e propertiti di intercono, ci an-

<sup>(1)</sup> Mcffer Gigliolo de' Maccaruffi Cittadino di Padova fi arova domandato altrove.
(2) Dai di primo di Gennio 1985, al di pri-

<sup>(</sup>a) Dal di primo di Genotio 1885, al di primo di Gentatio 1886, ho io fatto vedere effere flato noftro Podefià quello Meller Matteo di Pogliano 1 car. 4a. del Tomo X. delle tuic Offervazioni fu Sigilli antichi , ri-

portindone uno, che è apprello i Sing. Cont Fogliani di Rengio, i quali fano della medenima cofficia Professia: e fo adoprato da Giberio da Fogliano. Cavaliere errato da Carlo Re di Boemia ne' aj. di Novembre 1331, e che di Reggio fo Sipmer nell'anno dipoi.

cle vi mastro i l'aucenia Cardini ; e la l'éclima la Fiere al Toppe, éffende gi elloque totte est della departer august de l'incernais, e più perciocche v' avez cere una consideration de l'aucentaire de l'a

MCCLXXXVII Nel miliedugenrottantalette fu fatto Podeffà Meffer Berroldo figliuolo di Meffer Pietro Stefani da Roma, Guelielmino Vefcovo d' Arczeo, il quale allora era subello degli Aretini, si entrò una notte in Arczzo per tradimento con fua malnada Pazzi, ed Ubertini, ed ufciti, e sbanditi di Firenze, e con Bonconte da Montefeltro, e fua gente di Romagna, e cacciaro fuori Guelti della Terra, la quali fe n' andaro puoferfi co Fiorentini, e con akri Tofeani uelfi, ed obbero dalla compagnia di Toscana Guelfa cinquecento Cavalieri di tagha per fare ad Arczzo guerra : ed in quefto tempo torno quello Prenzivalle della Magna, e venne per Lombardia, ed arrivò ad Arezzo, ed ivi foldò Cavalieri, e pedoni, e faces fare guerra a Firenze, ed a Siena. In questo tempo fu isconsitta l'armata di C Carlo Marrello il die di Melfer San Giovanni, cioè ventiquattro di Giugno, in mare da Meffer Ruggieri dell'Oria, e fua gente in mare, e fu preso il Conte di Bren-na, e quello di Monforte, ed il figliuolo del Conte di Fiandra, e molta della loro gente fu morta, e prefa. E poi del mefe di Luglio fecero tricgua por quattordici mefi, e più, cioè da ivi a San Michele di vendemmia, else venia profime, e da ivi a un anno, cioè a San Michele predetto. MCCLXXXVIII

deftà Meffer Antonio da Fufferaca (1) da Lodi di Lombardia . Al coftui tempo li D Fiorentini andaro ad offe ad Arezzo col-la compagnia di Tofeana adi ventiquattro di Maggio, e presero delle Castella da quarantatre, intra le quali fu Castiglione, e Montuozzi, e Laterino, ed akre, e flettervi dì trentatrè, ed andaro inlino alla Terra, e fecervi la festa di San Giovanni, e fecervi correre un Palio, il quale si cenne nel Prato d' Arezzo, e ficervi il di dicei Cavalieri novelli , ed anche trigliato l'olmo, il quale fi dicea a Santa Fiore, E partendofi l' ofle d' Arezzo, i Sineli non vollero cornare inverso Valdarno, ma si partiro, ed andavantene per loro; e Meller Gu-glichning de' Pazzi di Valdarno ufei d' Arezzo con trecento Cavalieri, e pedoni, e furon loro dinanzi in un luogo, che ivi

Nel milledogeneoceantoero fu fatto Po-

dilungato da quattro niglia da Fiorentini. e pereotendo loro addotlo sì gli (confillero, de quali furon tra morti, e prefi da trecento in fu, e fuvvi morto uno Rinuccio di Pepo, il quale era pio uomo, e molto nomato, ed em Maremmano. Ed in quefto tempo i Pifani fi levaro a romore , e traffero alle Cafe del Conte Ugolino, e prefero lui, e due fuoi figliuoli, e due fuoi nepoti, cioù figliuoli de figliuoli, ed uccifero un suo nepote, e più altra gente, avvegnachè quei , che furono prefi, farebbe elluto loro meglio ad eller morti , perciocchè li fecero poi morire di fame in una Torre, la quale per loro fia fempre chiamata la Torre della fame, e cacciaro allora fuor di Pifa Nino figliuolo dell' Iudice di Galluria, ed i Visconti, e Upizzinghi con altri Guelfi, li quali si posero con la compagnia di Toscana, ed ebbero cinquecento Cavalieri di taglia, co' goali egli entraro cel Contado Pilino, e prefero gran parte delle buone Caffella Piline. In que-fi anno i Cavalieri del Vicario dello mperadore, che andavano a Pila per Maremma furono isconfitti dalla mainada dell'Iudice Nino, e foldati di Firenze, e di Lucca, ed era loro Capitano Nuecio da Biferno, de quali furono morti ventidue e prefi ottantatre, e cavalli fi perdero la maygior parte, ch' erano da trecento, ed ei a loro Capitano il Conte da Ilci. In quell' anno gli Arctini erano ad olte a Carciano, uno Castello del Contado loro, che era di Guelfi, e li Fiorentiai cavalcaro nel loro per levarine, ed andaro infino a Laterino Cavalieri e pedoni, e gli Aretini per tema fe ne levaro, e tornati in Arezzo per mostrarti gagliardi vennero a rimpetto a Laterino, ed i Fiorentini allora ufcendo di Laterino vennero nel Pian d' Arno ifchierati appetto a loro , lasciando loro del piano . fe voleffero paffare i perciocchè Arno era in mezzo, tantocho fi farebbero potuti ischierare, Ma elli non fi videro vantaggio, onon vollero, anzi si partiro, e tornaro in Arczzo, e disconciamente per tema ; e poi li Fiorentini tornaro in Laterino, e poi partendofi per tornare a Firenze, e vennendo per Valdarno disfecero Popgirazzi, e Monte Marciano, che erano de Pazzi Ghibellini. Ed in quefto tempo, ed anno la mafinada d'Arezzo con certi Ghibellini, e sbanditi , e rubelli di Firenze, ellendo in Bibbiena, ch'è un Castello del Vescovo d'Arezzo in Cafentino, sì ufciro a loro posta, e corsero nel Contado di Firenze infino al Ponte a Sieve, ed arfero delle cafe, e rubaro affai, ed uccifero più uomini, che vennero loro alle mani. Nel detto anno Carlo Prenze, il quale era pregione in Raona per certi patti, che fece col Segnore, usel di pregio-

Fofferacco | l' Ammirato da Fuzirago.

gione, e promise di tornare a certo tempo l Al (fe non attenelle ciò, che prometres ) in quel la medelima pregione, e diedene pegno due fuoi figliuoli per iftatichi ed anche ne die cer ti danari , e promife d'attenerlo, fe non mo

MCCLXXXVIIIL

Nel milledugentotrantanove fu fatto Podestà un Meiler Unolino Rosso de Rossi da Parma, Altempo di coftui adi dodici di Marzo ufciro gli Arctini fuori, e vennero nel Contado di Firenze a polla di certi sbanditi, e rubelli di Firenze, e vennero in Valdarno, ed ar-fero il Borgo di Piano Alberti, ed infino all' Ancifa vennero, ed arfero il Borgo, e combattero il Castello atlai, ed alquinti di quelli ( cio fuoro Abbati , e loro compagnia ) corfero infino a San Donato in Collina , ed arfervi delle Cafe, perche di Firenze si vedelle il fumo, e poi per memoria sì intaccaro l' olmo , e poi la fera tornarono in Feghine ad albergo, e combattero il Palagio di Feghine, una non l'ebbero: questi diffe, che furon quattrocento Cavalieri e ben tremilia pedonia e poi l'altra mattina per tema fen' andaro faccendo gran danno. In quel tempo Guido Conte da Monte feltro (1) a polla, ed a prego di certi Ghibellini fi parti da Piemonte, e rappe i confini vegnendo in Pifa, e li Pifani lo riceverero con grande onore, e fecerio loro C Segnore e per la qual cofa furuno ifcomunicati , e piuvicati per fenienza nemici della Chiefa di Roma. In questo tempo il Conte Ugolino co' figliuoli , e nipoti , eli' erano in pregione, furon melii ad iltretto, che moriro di fame ; perciocche fu confitta loro la pregione, e thettero cinque dì, che non potero parlare a persona , ne dar loro ne pane, no vino, e tutt' e cinque moriro di fame, e furonne tratti in un die morti tutti inficme, e non potero avere pure il Prere , o un Frate , che desse loro penitenza. In quest' anno nel mele di Maggio fu tolta la Città di Tripoli, e presa per li Seracini , ed i Criffiani , che v'erano D entro, rimafervi tutti tra morti, e prefi. Nel mefe, e tempo predetto il Prenze Carlo ufcito della pregione venne in Firenze, che andava a Roma a Corre, e li Fiorentini li facero grandiffimo onore, e flerre in Firenze tre di, e la Cavalleria di Firenze l'accompagnaro inúno a S. Chirico di Rofenna, e allora a prego de Fiorentini sì lifeio elli un Meffer Amerigo da Nerbona in Tofcana per Capitano di guerra. (1) E quando il detto Prenze giunie a Roma, ricevuto fu dal Papa a grandifimo onore, e il die della

(1) Il Conte Guido da Montefeltro 2 moi è dato per Capitan di goerra da Simone della Tofa l'a no 1388. Siccome il medefino Scrittore in effe no dà la morte del Conte Uzolino co' fue amo ul la moree eri Cobre Ugolino de l'un-figliusie, e nipoli : cò, che fa anche il Trenci tudii Arnali Ffuni - Io ne prelo a lango mella mia Spietzaione de' Luophi iftorici di Dance de' tempi-balli, ove Migno a tal fattu

Rozno di Sietlio, e di Puglia. Ed in quest anno del mese di Maggiu i Fiorentini si moffero per andar ad oite ad Arezzo, e fecero la via per Casenino. Allora il Vescoro d' Arezzo, e 'l Conte Guido Novello, e Messer Guglielmino Pazzo con loro amifta, Ghibellini tutti, vennero loro incontro , e arrivaro a Bibbiena ; ficche raunate intieme ambedue le parti, cioè i Guelfi, ed i Ghibellini nel Piano d' Arno appie di Poppi, che ivi fi chiama Campo Aldino, perme' il luogo de Frati Minori chiamato Cerro blondo, combattero infieme ambe quette parti ad una, e firette battaglia di campo nella quale gli Aretini furo ifconfitti il di di Meller San Barnaba , undici di Giugno , e furonne morti da millefeicento, o più i in tra quali fu Meller Guillelmino Vefeovo d' Arezzo, e Bonconte da Montefeltro, e Guiderello d' Aleifandro da Orbivieto, e Meller Guillelmino Pazzo, e più di venti con loro de' maggiari, e migliori della parte Ghibellina e eredefi, che i Ghibellini infino allora mai ad una volta non perdero tanta buona gente : e diceasi di quel Vescovo, ch' elli era stato uno de' piu guerreschi uomini , che mai foile effuto in Tolcana, e fempre s' era dilettato in arme, ed in guerra, e così morio. E prefi furo allora da millefescento , e più , de' quali vennero pregioni in Firente per novero ferrecento juarantatre in . e quelli la maggior parce moriro in pregio-ne sa Firenze. Poi la Fiorenciai, che fuoro vincitori , arfero Bibbiena , e disfecer lo Caftello, e Moste Fastucchio, e più altre Castella del Vescovo d' Arezzo, e poi esvalcaro infino ad Arezzo, guaflaronlo d' intorno, e rizzaronvi più difici, e trabocchi, e mangani, e manganelli, e gittaronvi entro affai pietre, e forzure, e un afino, e fecervi rizzare torri di legname, e fecerle andare presso del fosso per com-battere la Terra, e secervi la fessa di San Giovanni, e corfervi il Palio, ed ivi stando ad affedio ebbero più Cartella, che fecero le comandamenta de' Fiorentini ; ficcome fu Castiglione d' Arezzo, Cavitella del Vescovado, e Lucignano del Piano d'Arezzo, e più altre, e tornaro con grand'onore in Firenze. Ed in quell' anno d' Agoito i Luccheli fecero olte fopra Pifa, e cavalcaronvi con pedoni, e Cavalteri di Firenze, e della compagnia di Tofcana, guaftando loro il Contado infino a Pifa ; ed ebbero Caprona , e puoferfi a Vico Piinno, e flettery i tanto, che lu guaftaro, e tornaro in Lucca con onore.

Pentecofte fu coronato dal detto Papa del

E dopo baco u che more i un anno, o simicano Cuglicimo fepolto mella Nomiata con inferrismo. Piu di 140. ferive il Villari che ne forono prefi, e legati, e forono riochufi, ho io det-to altrove, nelle Barelle dei nodro Anficatro.

l'agus vaSS ed il mefe di Lutlio (Inf. 33.) Del refio il Co: Guido fi fu Capitano di Pila ' anno 113m (a) E dopo paco (u che mor) il fuo Ballo , o Sinifcalco

MCCLXXXX at Cales di Gonano entrò per Podriti Meller Robi ed Golano entrò per Podriti Meller Robi ed Golano entrò per Podriti Meller Robi ed Golano per si messi (1). Al rempo di culta prasent a l'accessi al del Cale de Colon e del Toderas, a foro amità, e fittereri di ventione, gualitado di rotto e, e canado per Calentino disferero Ghiraudo, e Cultil Stati Aspino, e di la Falgo del Canto Gado Norollo, che en la Popir a del Tambia del Cale Melle Stati Calendo, che en la Popir a del Melle Calendo Ca

Nel millodugentonovantuno in Calen di Luglio fu fetto Podesta Metfer Guido da Pulenca di Ravenna (1). Al tempo di coftu Fiorenciai effendo co' Genoveli ficci com pagni per terra, a co' Luceheli, a con tutta la compagnia di Tofcana, andaro fopra Piía ad ofte, e fino al Porto Pifano, e disfecero quattro Torri , che v' erano , s'l Fondaco , e Livomo , e più altre Terre del Concado di Pila, faccendo loro grandifimo danno. In quest' sono fu preso, e mello in pregio ne il Marchese di Monterrato per questi d' Aleffindria , ch'è una Terra di Lombardia, la quale e' tenes per forza i il quale Marchefe poi mort in pregione, ed i Malaneli per quello sì prefero , e tollero più Terre di quelle del Murchefe . In quell' anno C mort lo Re d' Ungheria non lateiando etede per linea mulculina. Andreaffa diferfo della Caja d' Ungiteria al enerò nel Regno, e prefe la Segwarla , ed in poco tempo quali tutto il Reame conquitto, e fi fortugate . Nel detta tempo a di dodici di Novembre i Ravenani prefero Segimo da Ginezamo da Roma, il quale era per lo Papa Conte di Romagna, e'l rubero, e pre fero, e uccifero gran parte della famiglia fua; perlaqualcola tutte le Terre di Romagna fi com natiro a guerra, escetto che Forit . Perliquiscofa i Bolognesi cavalca ro ad I-nois, e rappianaro i foffi, e disfe cere li ficcati . Me poco tempa pallindo, D fece il Papa Conte il Velcoro d' Arez-20, che avez nume Bandino, ed era de Conti Guidi, e in poco tempo gli reco tutti ad uno, ed in pace.

Nel milledugentonovantuno in Calen di Gennaio fu Dato Podefta Meller Guillelmo de' Puttei da Parma (3) per fei melied cetrò in Calen di Gennato, in quell' aono del mefe di Aprile venos il Sodano di Babbillonia ad offe ad Aeri con molto imifurzeillima cola di gente Saracina da non poter credere, ed affedio la Terra, e combattella più volte, e firinfela tanto, che l' ebbero per forza; e combattendo : di venti di Maggio, tutta per fuoco, e ferro la destrutte, e motro grao danno vi fece di perione, e d'avere, e fuvvi morto il Patriarca di Gerufalem, e il Capomieltro del B Tempio, con più altri, tanti, che tra maichi, e fommine fi conta che furono i morti più di cinquantamilia, e più di dicei-milia ne fuoro pregioni , de' quali anche turti quelli , che non volcano rinegare , furong mari, ovvero come bestie fuoro mes ad arare, e lavorare la terra, Perlaqual cola il Papa fece predicare, e predico la Croce, e diede la Indulgenza di ella per turre le Terre de Criftiani, Ed in quest' anno si foce la pace tra Firenze, ed Arcz-20 , e per li patti fi lafciaro tutti i pre-gioni, che erano feampati , e ribandiffi la ilrada allora i e poi in quell' sono in Ca-

Jen di Luglio MCCLXXXXII Nel milleduzenconovantadue sì enerù per li altri fei meli Podelta Meller Cello de Spuleto fel. In quell' anno, e tempo Meghinardo da Sulinana con certi altri grandi Uomini di Romagna toliero Foili, e prefero Arhineilo Conte da Romena e 'l figiicolo, il quale era fratello del Vascovo d' Arezzo, e segnorengiava per lui Romagna, e miferfi in pregione. In quell' anno mort Ridolto Re della Magna, e non venne alla benizione Imperiale. Ed in queil' anno del mese di Decembre i Pismi al prefero il Caffelio del Ponte ad Era, cha " enerno li Fiorentini allora (4) . ed eravi Capitano un Melles Guido Bigherelli de Rolli (4) , e quelli , che v'erapo entro . rimafervi tutti tra morn , e prefige quello fu adi ventitre di Dicembre una Domenica

Net

notte ,

<sup>44)</sup> In quell'ainn au lei, 7, di l'obbasin pose Paul-di ens groife shazin Simone della Tofa Refecipit-de Partagila de l'arana. Mai, verrici è, de Molte Rolla carrè per le molt il primo chi di Ginnale stap, e fail il di primo Italia sanocità per dell'arango, che la fan figli-solà Prossifica per dell'arango, che la fan figli-solà Prossifica per dell'arango.

fue attante, accemente dal Perraves colle parole

E la capità d' d'imien , che inflome

l'anne farende daturi, pienel

E de Dator Ini s. Certamente Mi Gu'do di

M. Lienberto da Pulenta entrò nofice Potenti il

E de Date Ind. 5. Corramente M. Guédo de M. Liedvetto da Pulena entre notre Por de il di prino de Lutho 1100. per ilizzo i ci medi, na noa gli fini, mentre gli commune partichi di i i k. di Nov. dello dess' 11033 que il di 11. di detto di cletto a fair l'unimo, come fece, Mestr

Beccadino detili Artinizi da Bulegrat, che era anora Casistano del Popolo, eficado estatotale ad primo di Bisquo della ficiali concello della proposita della ficiali della concello della consumiazioni di di primo di Germano trop, e finire il di primo di la consumiazioni antici alla concie del di primo di Norcober anno licie del di primo di Norcober anno li-

glis del 1818. na avecto nutic-pato il fue Ulcie dal di primo di Noverbote raceb, igi quei nuti prio lungo il fue regimero.

O Dominar Collega for Bellis Primoiti Epocheti Opinio leggo, che pincipio il Ulcico sul primo di Lirgio rate, ma dopo i lei suchi nonto le la collega in consegnitati di conlega di collega in conlega di collega in conlega in concerno di collega in collega in colpo di collega in collega in colcerno di collega in collega in colpo di collega in colpo di collega in collega in colpo di collega in collega in colpo di collega in collega in colpo di collega in colpo di collega in colpo di collega in colpo di collega in collega in collega in colpo di collega in collega in colpo di collega in collega in collega in colpo di collega in collega in collega in colserio di collega in collega in collega in collega in colcerno di collega in co

MCCLXXXXII. genronovantadue aneora fu soffermo quello Meffer Celio medefimo per Podeffà . ed entrò in Calen di Gennaio . questo tempo del mesa di Aprile mort Niccolso Papa IV. a Roma ; ed in quell' anno i Ba oni dalla Magna eleffero Atrolfo Conte d' Anasto per Ra della Magna: e poi per gli altri fei meli fu Podeità Melfer Genrile degli Orfini di Roma (1), ed entrò in milledugentonovantatre di Luglio . In queanno fecero li Piorentini ofte fopra Pifa , e flettervi più di co' Lucchefi , e con tutta l'amiffà, e compagnia di Toftana, e fecero loro gran das

MCCLXXXXIII. Nel milledugentonovanearre in Cales di Gennaio fu fatto Podesta Messer Tebaldo Brugiati da Brescia (-) per sei mesi. In quelto tempo il Popolo di Firenan per orrore, ch'agli aveano co' Grandi, fecero cerordinamenti , li quali fecero chiamare di Giuffizia per quello, che n'è feguitato, e fecero I Gonfaloniere.

MCCLXXXXIIII.

Nel milledugenrosovantaquattro in Calen di Luglio fu facto Podella Meller Giuliano novello da Trevigi 3). Al tempo di coffui û fece la pace tra Fiorentini , e Luccheń co' Pilani , avvegnachè poco s' attenne akrest, come l' akre. MCCLXXXXIIIL

Nel milledugentonovantaquattro in Ca-len di Gennaio fu farto Podelta un Melfer Pino Vernacci da Chermona (d. e per un anno. Al tempo di collui fu facto Papa uno, the fi thiamu Celeftino V. in Perugia. Quegli fece per le digiune dodici Cardina-Is del mefe di Screembre . Al tempo di quefto Meller Pino, che fu ludice, e Cavaliere, fi reggea Firenze a Popolo, e per dodici Arti, che allora poco dinanzi erano pur fette; e reggesti per lo minuro Popo-lo, e molto fiero era allora, spesialmente contro a' Grandi . Al coffui tempo , ed a lui fi richiamaro molti popolari di certi Grandi di cette cafe, e possessioni, che erano loro stare per li Grandi tolte, e per la forza di quel Popolo le riebbero. Ed in questo rempo si risolle quel Popolo, e fossomife al Comune di Firenze più Terre, che allora non ubbediano, e non rifpondeano al Comune di niente, ficco-

A I me fu il Piviere di Dicomano, e quello della Rata, e quello di Santo Srefano in Borena, el Comune di Vezzano, e Monre Cuccoli, e Vielca , e Vangherera , e 1 Pozzo , e 1 Terraio, Monte Lungo, a Pietra Velfa, e Moncione, e Vilole, e Poci, che tutte quelle Terre si tenesno per li Conri, quale per uno, a qual per un aèro. Ed anche fi foctomite Poggibonizzi per alcuna ra-gione, che fi trovò, che v'avea il Comune, e Gambaffi ch' era del Vefcovo di Volterra , e Sin Gimignano , e Catignano , e Pulicciano degli Utierri , che caruna Terra fi reggea per fe, e catuna di queste quattro Terra ficca iuftinia , ed ancora Cercaldo ,

e' Ricafoli , che fi facesno, e teneano efenti che non rispondeano, se non Cercaldo dal fangue, e un cero per Son Giovanni, a' Riccioli un marco d'ariento per anno, a del fangue. In quelt' anno quello Celeftino Papa ando a Napoli i e daddovero egli era Uomo molto fanto, e religioso, e di buona van (s), e lo Re Carlo li sece granda onore . e ricevetrolo graziofamenre . Quelti fece una nuova decierale di nuovo, che nai intino a lui non era effura , che fece, che ogne Paja d' allora innanzi poteffe rinunaiare il Paparo per utilità dell'anima fut i e quendo enti ebbe quello Decreto fitto, e fermo, ed approvato per li funi Compagni, il di della Beara Lucia adi tredici di Dicembre in Concistoro in presenza de' Cardinals a) depuose il Manto, e rinunzio la Signoria , e 'l Paparo, e fecene fare carta, e puote giù la Corona, e Mitra la qual cola parve a molti gran maraviglia. In questo rampo estendo la Corte in Napoli fu fatto Papa Bonifazio Ottavo il di della Nativita di Crifto . Questi in-contanente, che su eletto in Napoli , se ne venne colla Corie a Roma. Questi fu naro di Campagna d'una Terra, che fi chiama Alagna, Quefti era Cardinale. ed avea nome Benedetto.

Nel milledugentonovant/quattro in Ca-Ien di Gennato fu facto Podefta Meffer Iconni da Luccino di Padova (4) Grande, e Gentile uomo. Questi venne più orrevolmenre, che venisse mai Signore per Podesta a Firenze, e menovvi la moglie. Or avvenne, che Firenze allora fi reggea a Popolo minuto, ed era di quel Popolo Capitano, e Segnore Giano della Bella un gran popola-

<sup>(</sup>a) Anti Dors. Gentile de Pillie Uef de tiele entro nel primo Luglio 1292, e fich il di primo 0 1101.

Germio 1811.

(I) D. Tebeldas de Beweint) de Brisle comiteit nel primo di Gennio 1821. e figli il primo di Leulio 1821. e figli il primo di Leulio 1822.

(I) Detto per feli medi ni primo di Leulio 1823.

(d) Ottera Ili Sierro dell' Annoit. Meris, Pino Ver nacel Podello à trova in quell' anno all' Articlio Gessi ne Fer Gioldo de Levo. 192 energia dello Gessi ne Generale dello Gessi ne mortino dello Gessi nemo il ne di cretto e flette na anno intere (5) lo quel' anno vil na di cretto, che publice di 1920.

Firenze Fier del Murrone d' Ifereia , dopo aver lafeitato il Fenificato , col nome di Ce-kefino V. Il Cionata farebbe di parrer, ch' e' 6 fofer fermato nel rottre Spedal di San Gallo, No I tiren in encentro di Santa Dan-re, che allere ren fano di Parria , e' di al-tro fratimento per genie di Balone. 164, p. Per (ri meli prefe l' ufirio di Fode fil Jeanne de Lucios de Cipitate Comano , e cost or là fus conducione. Egli era fiato Podefià di Fila P sono salita

10 Fiorentino, ed in quello tempo aveano i JA Donati briga inficme tra loro, e l' una parte era Meiler Corfo, e certi altri, e l' altra parte era Meiler Malo , e' figliuoli di Biccicocco, ed avea catuna parte accusato al tempo di Messer Pino Podesta per addietro , la quale a fuo tempo non era difinita. Or avvenne, che venti di di Gen-naio il detto Messer Ioanni Podestà (1) fac cendo leggere le condannagioni una Domenica dopo definare, e leggendo quella, al detto Giano non piacque; ficche effendo cili in sul Palagio a udirla, gridò contro la Podefta, e ficcome Segnore, che fi tenes per orgoglio, fece levare a molti romore, e grido ; e traffero a furore al Palagio gridando, muoia la Podestà, e col fuoco arsero la Porta, ficche elli entraro dentro. El detto Podestà non pensando venire a questo, non fece difenfa, anzi fuggi per li tetti in Cafa de' Cerchi , che allora v' era il Capitano, il quale a quel furore li scampò la vita, traendolne, e su rubato egli, e la sua famiglia, e la moglie fuggì in San Piero Maggiore colle Monache, e tutte l'accufe, e processi nuovi fatti per lui , e delli vecchi fatti per Messer Pino Vernacci al tresì, ed ancora gli atti, e procelli fuoro ftracciati, e rubati, e portati via, la qual cofa dispiacque a molti ; ed impercio li Giudici di Firenze, che l' odiavano, e gli altri grolli popolari, che n' aveano aftio, dispuosero lui, e'l minuto Popolo, e la sua, e la loro parte, e fu cacciato a romore e la loro parte, e tu cacatato a sonote fuor di Firenze, e chi era fuo amico ne portò pena, e li beni fuoi furono piuvvicati al Conune, ed in prima disfatti, e veramente questi fu il maggior popolare, che mai folle in Firenze flato infino a lui, e maggiore farebbe venuto, fe quello che fece, e volea fare, aveile farto per fenno, non con romore. Allora fu la Pode-lla pagato, ed andollene, e non legaoregse non venti dì (1), e li arnesi suoi riebbe alquanti per lo bando, che fe ne mife.e gli altri, che non sì ritrovaro, gli furono mendi a fua volontà. Quelto Giano fu richiesto, sbandito, e condannato, e disfatto in due dì.

Nel milledugentonovantaquattro ancora fu fatto Podestà Messer Guillelmo de' Maggi da Brescia, il quale era allora in Firen-Tomo II.

ze per Capitano del Popolo, ed entrò in Segnoria della Podefteria adi ventuno di Junnaio (3), e stette Podestà e Capitano due mefi , e quattro di (4) . Questo Messer Guillelmo, poiche dipose la Podetteria, rinafe Capitano, com' egli era di prima, e aon compiè la Segnoria del Capitanato. anzi morì , e fu fotterrato a Santa Croce. alla Chiefa de' Frati Minori in Firenze MCCLXXXXV.

Nel milledugentonovantacinque ad) venticinque di Marzo il dì, che cominciò que-to Anni Domini, giunfe Meffer Matteo de' Maggi in Firenze per Podestà, che fu da Bretcia, e fu la seconda volta, che n' era flato Podestà un' altra volta (s), e durò la Segnoria sua nove mesi, e sei di infino al Gennaio seguente. Al costui tempo del mese di Maggio si sondò la gran Chiesa de' Frati Minori , che fi chiama Santa Croce. In quest' anno fece il Re Carlo pace con Don Giacomo da Raona, e diedeli la figliuola per moglie, e diedeli per Dota il Contado d' Agno, e per li patti fece rifiutare a Carlo figliuolo del Re di Francia, lo Reame da Raona, il quale il Papa per Privilegio con Bolla gli avea dato. MCCLXXXXV.

Nel miliedugentonovantacinque ancora in Calen di Gennaio fu fatto Podesta un Meffer Giliuolo de' Caccherufi da Padova per fei meli (4). In quell' anno, e mele di Gennaio li Genovesi avendo intra loro nella Terra fatta parte, e fetta, combattero in-fieme dentro nella Terra a dura, forte, e ftretta battaglia, nella quale molti ne fuoro morti, ed arfe una gran parte della Terra; perlaqualcofa i Guelti, e la loro parte furono da Ghibellini vinti e fuperchiati, e furon cacciati fuori della Torra. MCCLXXXXVI.

Nel milledugentonovantasci in Calen di Luglio entrò per Podestà un Messer Antonio de' Galluzzi da Bologna (7) per fei mea . In questo tempo venne Don Giacomo da Raona in Roma alla richiesta di Papa Bonifazio VIII, e venne con lui la Reina Gostanzia sua madre, e moglie, che era stata di Pietro di Raona, e venne con loro Messer Ruggieri dall' Oria (8), e menaro con loro una Figliuola della Reina, e Sorore di Don Giacomo, che avea nome Violante, Que-

<sup>(</sup>z) Veramente su il di 23. di Gennaio, che il Po-desta venne cacciato del Palagio da Giano delcetta wenne cacciato del Patagno da Giano del-la Bella per non aver quegli voluto condar-nare Mers. Corfo Donati. Da queflo di vacò fi uficio fino adi as. dello flefio Gianzio, nel quale fuccede Guglielmo di Mers. Currado de Maggi di Brefcia fino adi 6. di Marzo dello flefi anno 1294, che in tali giorni era autora Capitano del popolo.

<sup>(</sup>a) Leggi ventitre di. (3) Anzi ventono. (4) Meno affai.

<sup>(1)</sup> L' anno 1181. ficcome era fino Podeftà di

Bologna in altro tempo.

<sup>(</sup>d) Quedi cra ftato tale anche nel 12854 [60] Quedi cra fiato lale anche nel 1185, (7) Antonio de Callutzi da Soytona, fue col anno-verato fra i qualtro tomini fopra la guerra del 1108, ce d'Antonio Gallutzi fi legac effire flato Pretore di Milano nel 1101. Per altro Simone della Tufa i col a noi del 1197, e fue condiminato di Roboro di Indicato fue condiminato di Roboro di Cartini tanco Ambasciadori di Bologna, e in grazia loro si dimisi la condannagione di lui. (S) Noto molto nell'Istorie.

Quello Ruggieri dell'Oria era molto flatoj Alfa l' uno contra l' altro , mifero la Terra gran nemico della Chiefa, e del Re Carlo al quale a prugo della Reina, e di Don Jacomo , Bonifazio , che allora eta Papa, benignamente, e graziofamente perdonò. Allora Don Iscomo per comundamento del Pa-pa diede quella fua ferocchia a Ruberto Duca, figlio di Carlo, per moglie, e I detto Duca per quel comandamento la tolle, e fecero inferne un cotale imbratto di pa-

#### MCCLXXXXVL

Nel milledagentonovantaici in Calen di Gennaio fu fatto Podeltà un Meller Simone da Vigo d'Argine di Padova per fei meli . Io quell' anno , e tempo Bonifazio B Papa privilegiò Sardigna a Don Gianto da Ruona, e per privilegio bollato glie 'I diede, acciocehe la s'acquiftaffe . Ed in quest' anno il Conte di Frandra, e quello di Bari fi rubellaro da Filippo Re di Francia loro Scgnore; perlaqualcofa lo Re Filippo ando loro addoffo ad ofte in Fiandia, e tolicii Bruggia , e Lilla , e più altre Terre , e quelle del Conte di Bati quali sutte gualtò arie. In quello tempo dodies dì di Maggio, che già erano gli anni Domini mutati e correa novantalesse, per cagione di molt eccessi, che a Bonifatto l'apa parea, che i Colonneli avellero fatti contro alla Chiefa di Roma (ciò erano i figliuoli di Meller Gizn della Colonna ) due Cardinali di quella Cafa privò del Cardinalato, e di più altri benefici, ciò fuoro Meffet Pietro, e Meffet Iacopo dalla Colonna, effendo Diaconi, e Cardinali, ed ancora privò ogni al-tro de Colonneli Cherici, e Laici d' ogni altro benefizio Ecclesialtico; ed ordinò, che da indi inninzi neuno de' Colonneli per alcon modo dovesse, o pocesse mai averse neuno, e sì li fcomunicò, e così fcomuniesti, e rubelli della Clucia, e del Papa, comisciaro a far guerra alla Chiefa, ed a lui, contra i quali il detto Papa predicò, e diede la Indulgenzia della Croce (1), e facendo loro ofte addoffo, tolfe loro Nepi, e la Co-lonna, e più altre Terre.

MCCLXXXXVII Nel milledugenzonoventafette in Calen di Luglio fu fatto Podestà Messet Bonifazio de Giacani da Perugia. Al collui tempo avendo in Firenze molte izze, e brighe, e già fatta della Parte Guelfa due parti, l'una fi dicea Nera, e l'altra Bianca, ed era-no grandi odi tra Guelti, fpezialmente tra Gherardini, e' Manieri, perciocebè co' Ma-nieri fi tenca Messer Corso, e quasi tutta la Parre Nera, ql i Gherardini avean con loro tutta la parte Bianca. Effendo catuna parte adunata a Cafa de Frescobaldi a una morta , nel levare della gente catuna parte E temendo, e recandoli l'arme in mino, fecero infieme alcuna vista ,e non facendo co-

tutta a romore, e ferraronii le botteghe, ed i Cavaleanti corfero alle Cafe de Donati con loro amitlà . Cerchi . Gherardini . ed altri Bianchi : e quendo furono alle Calc de Donati a Porte Sin Picio , le Donne differo lore : Non venite quì, che non ci ha altro, che Donoe, andate alle Case da San Piero Maggiore, che vi trovereze forie degli uomini, che non crediamo, che fieno ancora tutti fuggiti per paura di voire quelli partendofi indi per quelle parole, o perchè delli uomini oon v'avea, effendo tutti iti in compagnia di Meller Corfo, s'avviato, e coticro infino prello a San Piero Maggiote , laddove e' troyaro Simone di Meiler

Corfo con fus compagnia bene acconci, e si li ricevettero, e più lance lancuando, o con baleitra faettando si li ne fecero partiic e tornare indietro mal loro grado, e fanza neuno onore , anzi n' ebbero difinore , o vitipero. Ed allora fi discoperse il veleno, ch' e Fiorentini aveano nel cuore e l'odiota pellime, che fi portavano sila calsta, ed incomincioffs a Firenze un gran diffruggimento.

#### MCCLXXXXVII Nel milledugentonovantalette aneora in Calen di Gennaio fu facto Podeltà un Mef-

fer Ubertino da Sala Brefeiano pet fei mesi. Al tempo di coftui del mete di Giugno Aflolfo, il quele era della Magna, fu privato del Reame per li Prencipi, che lunno a fate la elezione del Re di quello Reame; ed imperciò Alberto riglio, che era stato di Ridolfo Re di quello Reame, il quale eta Duca di Sterlicchi, andò con gran gente ad ofte fopra lui ; e combattendo infieme a ftrerta, e dura batraglia, e ben force, avvenne, che Alberto fu vincirore, ed il detto Affolfo fu da lui foperchiato, e morto, e fconfeto con gran danno della fua gen-te. E quando Alberto Duca predetto ebbe cost vinco, e sconsitto il detto Astosfo, fu facto egli Re della Magna per elezione dalli detti Principi, che ciò avcano a fare . lo quello tempo Filippo Re di Francia fece triegua con Aduatdo Re d' Inghilterra , li quali avezno avuto informe gian guerra per cagione delle Terre del Conte di Frandra, della qual briga, e tricgua poi nacquo pace, dando Filippo ad Aduardo la ferocchia per moglie : ed ancora al figliuolo di questo Aduardo diedero la figliuola di Filippo medefimo e quello fi fice per difpenfagione del Papa, pereiocchè eranostretti pa-

#### MCCLXXXXVIII Nel milledugenrooovantotto su fatto Po-

deffà Meffer Cante de' Gabbrielli (1), ed entrò in Calen di Luglio. In questo tempo del mese di Settembre avendo li Genovesi gran briga co' Viniziani, e guerra, avendo

<sup>(</sup>a) D'Anabbio formiurne Sim. della Tofa.

catuna parte fatta grande armata fi trovaro A l'allora era Capitano, e fu Potestà di fessanintieme in mare nel marc di Schiavonia, ed in quella contrada combattero infieme molte galee da catuna parte, e combattendo a stretta, e dura battaglia, li Viniziani furo iscontitti, e la maggior parte di loro furono tra morti, e presi (1). In questo tempo, e mese di Settembre essendo Bonifazio Papa colla Corte in Rieti una Terra della Marca, Mefser Iacopo, e Messer Piero figliuoli di Mesfer Gianni dalla Colonna con tutti gli altri Colonnesi vennero alla misericordia, ai quali il Papa graziofamente, e di buon' aria perdonò, ed affolyerreli della fcomunicazione e disfecesi allora Pinestrino per parti; avve-gnachè poco passò meno d'un anno, che si B partiro dall' ubbedienza, ed il Papa da capo gli fcomunicò(2). Ed in quelt' anno del mese di Dicembre di ventinove si sece la pace tra 'i Marchefe da Ferrara, e' Bolognefi per Procuratori in Firenze nella Piazza di San Giovanni. Nel detto anno fuoro molti tremoti in gran parte del Mondo, e fu gran cato per tutta Italia , che valle lo itaio del grano in Firenze da venticinque foldi, o

MCCLXXXXVIII

Nel milledugentonovantotto ancora in Calen di Gennaio fu fatto, ed entrò per Podestà uno da Trevigi della Marca, che ebbe nome Messer Monstorito da Coderta (3). il quale segnoreggiò quattro mesi, e due dì, e non più; perciocchè li su tolta la Segnoria per le ree opere, che facea (4), ed avea imprese di fare; e toltali la bacchetta, e la Segnoria, sì fu messo in pregione in casa de' Tizzoni (in quella Torre, ch' è in capo di Vacchereccia appetto al Palagio de' Prio ri di Firenze, che allora vi stava il Capitano) in una nuova pregione, la quale per lui fi chiamò la Monfiorita, e poi fu findacato. e condannato, e tanto stette pregione, che si fuggì di quella, che non ne sarebbe per fretta uscito: ed allora per compiere la Se-gnoria de' sei mesi su fatto l'odestà Ricciardo de' Beccadelli (s) da Bologna, il quale D Tom. II.

taquattro (6), che avea la Signoria della Capitaneria compiuta.

MCCLXXXXIX.

Nel milledugentonovantanove fu fatto Podestà Messer Ugolino da Coreggio (7) di Lombardia, ed entrò in Calen di Luglio per fei mesi. Al tempo di costui si cominciaro le Cerchie nuove di Firenze (8), e fondaronsi una parte delle mura del Prato, che è da Ognessanti in vers' alla Porta a San Gallo, ed ordinaronfi infino ivi, come sta il Mugnone, rimanendo il Mugnone di fuori a modo di foffo (9).

MCCLXXXXIX.

Nel milledurentonovantanove ancora. fu fatto Podestà Meffer Gherardino da Gambera (10) per sei mesi, ed entrò in Segnoria-in Calen di Gennaio. In quest' anno ( ma fu addietro prima che 'l suo tempo fosse) Don Iacomo da Raona con molte galee paíso in Sicilia in fervigio di Carlo per comandamento del Papa, e contro a Federigo fuo fratello, il quale allora la tenea occupata, ed erane Segnore, e fu di quell' armata Ammiraglio, e Capitano Messer Ruggieri dell'Oria (12), e prese più Terre, e misevi Segnori, e con grande onore tornò a Napoli, e lasciovvi Vicario quello Messer Ruggieri dell' Oria. Ora al tempo di costui si cominciò la Parte Bianca a inalzare, ed avere la Segnoria. Questi volle esser morto, quando e' se n' andava da Naldo Gherardini perchè l' avea condennato, ed egli parea già effersi Segnore, che 'l si tenea in disdegno . In quest' anno del mese di Luglio, essendo Messer Ruggieri dell'Oria amico del Re Carlo, e nemico de Siciliani sì isconfisse in mare l' armata de' Siciliani, e prese ventidue galee di quelle di Federigo, e de' Siciliani, e furon tra morti, e presi di quella gente settemilia uomini, o più. Ed in quest' anno d' Agosto si face pace tra Pisa, e Genova, e furon lasciati assai pregioni de' Pi-sani, ch' erano pregioni in Genova stati da fedici anni, intra' quali fu il Conte Fazio D 2

(7) Da Parma.

(8) Alle quali il primo principio fi era dato l'ano 1234, come fa fede un'lferizione da me riferita nel Trattato Ifforico delle Terme:

[9] E'da weder fa fun tempo la mia Opera degli accre[6] E'da weder fa fun tempo la mia Opera degli accre[6] E'da weder fa fun tempo la mia Opera degli accre[6] Brédiano Diceno, che collui fosfe maredeto l'
amo 1311. Ambafciadore a Milamo per afficiaalla conorazione in Monra dell' Imperiadore
Arriso VII. Del refio la conforta di guella
Bodefla comincià il di 1. di Gennito 1349.

rocetta comincio il di I. di Germaio 1149), alla Fiorentina, come nel primo di Luglio an-lecedente avez principiato quella di Ugolino da Correggio di Parma . (rr) Di Ruggieri dell'Oria uomo di valore ine-flimabile fi ragiona dal Boccaccio nella Nov. VI. della V. Giornata.

<sup>(1)</sup> Ciò farebbe feguito, fecondo Sim. della Tofa, il di di S. Maria di Settembre . (2) Io leggo in Ser Biagio Boccadibue all' Archivio lo legio ni Ser Bixio Boccatione III Archinio Generale, che Michael qu'Orinal 1995. Se prin in Gattaline Jamiliari Dumiarum de Mentini finalità del mairica a Roma il di e, di 
selli fi dobbigi ad mairica a Roma il di e, di 
selli fi dobbigi ad mairica a Roma il di e, di 
pa all'ubbedierna de finoi Capitani, e Connetabbil e do Officiali dello fiefico Effectio 
centra illes popilas de Calapas, de contra appinive, suppre vertical, pop perito, d'omercial likrarum 30-c che a lui di D. Saure q- Benarumpi 
suries, suppre vertical, pop perito, d'omercial likrarum 30-c che a lui di D. Saure q- Benarumpi 
suries, suppre vertical, pop perito, d'omercial liseries de l'allas papila S. Felicitatis Domis Petricome ivi fi di di S. General, il a quale volvez, 
come ivi fi di di S. General, il a quale volvez, 
ponifica i concedera a chi andava codi, o man-Bonifazio concedeva a chi andava colà o mandava persona in servizio del.a Chiesa.
(3) Altri dissero da Coverta. Per 6. mesi prese

<sup>(4)</sup> Cioè per le baratterie , che Sim. della Tofa

dimanda trabalderie, e cofe ifeance.

(5) Eu appellato questi exiandio degli Artinigi.

(6) Anzi dal di 3. di Maggio al di primo di Luglio dello flefs' anno che fu il 1299

In questo anno del mese di Gennaio Gazza- A gione che fosse, e questo al Papa per molno (1) Re de' Tartari a prego, e per compagnia del Re d'Erminia, e di quello di Giordania, e furon tutti e tre questi Re con gran numero di Cavalieri, e di genti per andare addosso al Soldano, e sopra i Saracini, a' quali il Soldano con lua gente si fece incontro, i quali si dice, che fuoro almen centomila Cavalieri; e combattendo insieme a dura, e forte battaglia, il Soldano, e sua gente surono isconsitti, e suron tra morti, e presi gran parte di sua gente, e presero allora la Terra Santa quali tutta, e renderonia ai Cristiani (2), che o-rano di là, e mandaro al Papa, che era ancora Bonifazio, che mandasse per essa a prenderla, ed a tenerla, ed a guardarla lappiendo, che l'avean così racquistata, ed aveanla renduta ai Cristiani, e rimessilivi fuso: ed in quest'anno cominciò il Perdono Centesimale a Roma; perciocchè il trecento cominciò allora per la Pasqua di Natale. In questo tempo il Re della Magna fece concordia con Filippo Re di Francia, e parentado. Nel tempo predetto il d) di Calen di Dicembre Filippo Prenze, e figliuolo del Re Carlo di Puglia essendo paffaro in Sicilia con Cavalieri, Don Federigo co' Siciliani li fi fece'ncontro, e combattendo insieme sì lo sconsisse, e gran parte della sua gente su tra morta, e pre-MCCC.

Nel milletrecento fu fatto Podesta Mesfer Brodaio (3) da Saffoterrato per fei mefi , ed entrò in Calen di Luglio. In questo tempo era Bonifazio VIII. Papa di Roma, ed era quel Perdono centefimale incominciato per la Pasqua di Natale d'innanzi (4) . ed incominciò così, che parve divina Opera, che conciosoffecosachè per molti si dicesse che per addietro per gli altri Papi in ogne Centefimo aveano fatta a' Peccatori grande Indulgenza, e mifericordia di perdono, neuna cosa trovandosene di vero, nè per iscritto, sennonche si recavano a mente, che li antichi faceano per ogne centefimo l'anno Iubileo, e così fi chiamava, e che in quello tutti li nomini, che erano in quell' anno, sì erano liberi da ogne pregione, e da ogne debito, o promelione, e da ogni misfatto corporale, o temporale, o in preti fosse detto, e notificato: e così questo Papa co' Cardinali infieme providero e peníaro, e graziofamente diliberaro, ordinaro, e fermaro, che catuno, e tutti li Perdoni, che per addietro fatti fossero per alcun altro Papa, tutti fossero fermi, e rati, e per loro avessero piena, e viva fermezza ,e di nuovo ordinaro ,e fermaro per nuovo Decreto, che qualunque Romano visitasse le Case de gloriosi Apostoli Piero, e Paulo trenta volte, e gli altri fuori di Roma per quindici, cioè i Romani il doppio degli altri, ed ordinaro in quindici, o trenta di una volta per di, folle affoluto da colpa, e da pena, confessandosi de' peccati loro; perciocchè differo in quello nuovo Decreto de amnibus vere poenitentibus & confessis, il quale Perdono pigliaro la maggior parte de' Cristiani uomini, e femmine, e baftò un anno, Ciò fu dall' una Nativi-tà di Crifto all'altra, Ed ancora in alcuna Festa principale diede, e confermò il Perdono, e la Indulgenza di fua bocca, non oftante, che non foliero stati in tempo; la quale multitudine di gente, che fuoro fanza numero, la Città di Roma fostenne, e faziò d' alberghi, e di ciò, che a loro fu bifogno, un anno. In quell' anno effendo la C.tta di Pistota accomandata a' Fiorentini per divisione, che era intra loro, ed aveano fatto della Parte Guelfa due parti . che si chiamavano Bianchi, e Neri, e catuno si tenea migliore Guelso; fii la Parte Nera cacciata di Pistoia con danno, e difinore di loro, e fu dappoi chiamato Messere Andrea Cacciaguelfi . In questo tempo i Ghibellini tolfero Agobbio , e cacciaronne allora fuori li Guelfi, e rubbaronne facendo gran danno. In quell'ora furono cacciati li Gabbrielli, de' quali un Meffer Cante di loro andò a Corre ,ed avendo dal Papa configlio, ed aiuto di gente, non molto tempo dappoi rientro in Agobbio con molta genre in più dì, che pareano Romeri, e riprefe la Terra, e caccionne fuori i Ghibellini, facendo loro gran danno di persone, e di avere.

# MCCC.

Nel milletrecento ancora in Calen di Gennaio entrò Podestà, e fu fatto Messer

<sup>(1)</sup> Corregge il nome di lui Gio: Villani dicendolo Caffano.

<sup>(1)</sup> Questo accenna ancora la nostra Inscrizione in Via della Fogna di quefta Città, riferita da me nella Storia degli Anni Santi a car. 22. e prima nella Presazione a xx. donde nacque quell' Opera seritta di comandò di Bonifazio VIII. da Macftro Egidio Colonna poi Cardinale, cioè I-Sagoge , five Introdullio Fidei ad Regem Arme-niae Gr. & Capitula Fidei Christianae , quae Bonifacius Papa VIII. mifit ad Tartarum Chri-

fli fandifimam Legem amplefli volentem . (3) Fu figliuolo di Messer Ormanno. Sembra , che fia l'ifteffo di quello, che Paolo Mafini nella

Bologna perluftrata appella Rhotario Podeftà per lo primo (emeftre dell'anno 1302, della Città di Bologna, e il quale Cherubino Ghirardacci nelle iftorie di quella Patria addimanda Rothario altres) Viedatio lo dice fotto'l 1308. come Podeflà d'Orvieto il Monaldeschi . Shagliò su queflo ancora chi il domandò Brondacium come Po-

to ancora cui il domando Bronderium come Po-deftà di Padova l'anno 1301.

(4) Non fu veramente cotì, perchè il Giubbileo fi pubblicò ne 1.1. di Febrazio dell'anno 1300, fefti della Cattedra d'Antiochia. Vegesuti le Decretali, ed il marmo tra le Porte di S. Pic-tro, ficcome la mia fuddetta Storia.

Bildestowad à Pignason's anche's cidal Marca per la rine de la qualificación de la vida de Marca per la rine de la qualificación de la vida de

Nel trecensuno più di mille fu fatto Podestà MesTer Tebaldo da Montelapone, un Callello della Marca, ed entrò in Calen di Luglie (s). In questo tempo Messer Carlo, che fi dices Sanzaperra, fratello di Filippo Re di Francia, venne in Tulcana a progo di certi Tofcani, e per comandamenzo del Papa di Roma, e con fua gente vense in Roma, e fu dal Papa graziofamente ricevuto, e fattoli grande onore, al quale il Papa per privilegio al commile ad effere pacificatore in Tojcana, e diedeli il Con tado di Romagna, e feccio Marchefe della Marca (4), e ¿luca del Ducato per la Chie fa predetta, ed altre Torre, nelle quali il detto Carlo Isleiò fuo Vicario per catuna, e rornava in Francia per effere alla guerra del Fratello, ch' elli avezno co' Framminghi, e tomando (ed syea riceyuta la benizione, e la 'avestitura delle predeste Segnotie del Papa) venne in Firenze, e Meffer Corto Du-, che era allora in bando di Firenze , ed era con lui sto a Corte, ed accompagnatolo ancora, tornava con lui, della qua cola la parte Rianca , che reggia . cbbero gelosis, e gran pavento; e piu configli ten nero di non lafciarlo incrare in Firenze . più raunamenti si fecero, Ma pure il fen-no (1) vinferio, e rice-etterio, e fecerli onore. e Meifer Corfo zilora fe n'andò a Ognano. In quello tempo erano de Fiorentini affai di fuori teli in bando, e tali a confini. Era in bando Meller lo Conce da Battifolie, e 'i figliuolo, e Meller Corfo, e 'l figliuolo, e Sinibaldo di Messer Fumone più altri . Eranne a confini Meffer Geri Spi-

Caccia, e Meffer Ceffo de' Manieri, ed anche affai. In quel di romarono li confina-ti , e fu quello Mercoletti primo di Novembre, e cercando Meffer Carlo di far pace, la parte Bianca non volle, ma pen-teronfi, che l'aveano ricevuto. È poi la Domenica vegnente, di cinque di Novembre col vigore del Segnore, e degli amies fuoi Meller Corfo Donass venne la noise da Ognano, e paffando per Arno, fe ne venne nel Prato d' Ognessanti, e poi per la diritta sì arrivò a Servi Sante Maria, ed alla Porta Albertinelli , la quale era difconfitta, eredendo potere quindi entrare, ma avendo da Melfer Pazzino, e da Pazzi di no, fe n' ando alla Porta di Pinti, a quella d'onde egli era ufcito, e quella rotta per forza, ed aperta, entrò dentro nella Chiefa di S. Pier Maggiore, e fice armate il Campan'le di quella Cheta apperto alla Torre de' Corbizzi, la quale era fu quella Prazza noles ben fornira, ed armata, Quelle quando c'venne a fare quell' opera, era con trenta uomini a gavallo, e forse settanea a predi al più, e poi nella Chiefa mangiarono ritti ,e sì andero alle Cafe d' alquonii Popolari efsusi Priori per addiegro nel compo, cie egli era ftato condennato, e distituo, e fuineo alle Cafe di Mazzaferro, e de' nepori, e quelle rubate, andò a quelle de' figliugli di Ser Durante Pinzochero, di coui, che traffe la doga del Sale 67, e combattero le Cafe e quelli difendendofi mifervi Il fuoro, ed arfero le Cafe d' intorno, che erano luro , e ragliaron loro il più bello riardino d'aranei, e di cederni, elle infino Mora mai in Tofona folle veduto ,o rrovaro, che delle ramora fi coprì quafi turdiffe il vero diffe per conto erano tra grandi , e precoli trenslaquattrocentottantuto; e finalmente li combattero tanto, che la prele , e prefi li ne menò ficeo dentro nelle Cafe del Cecino. I ddove Meffer Corfo fi riparaya, perchè le sue Case erano disficte, ed ivi li tenne tanto, che fi ricomperaro milledugento fiorini d'oro , ch' erano quattro, trecento per uno, e poi se n' andò alle pre-gioni del Comune, e quelle ruppe per sor-za, e trassene tutt' i prigioni, che denro v'erano per ogne cagione, e poi andò al

<sup>(1)</sup> Bifaccione di M. Orosaono, altri legge de Apiacase de Osios. Mi irriando egli a ventre dal di primo di Gennalo a' 150 ci firme Vicepotelli in quei giorni Meller Brandaligio suo figliacio.

<sup>(3)</sup> Dav' eşti fteffe în Firenze în quri meli dacebê di Giugno eşti verne în qurita Cirtă, lo dice bi Nevella III. della Giora. VI. del Bocacie; e fimigliantemente în mia Idoria del Decame pene a car. săs. e fegarmi, cioli nella Ca-

roce a car. 323, e feaurnit, ciot nella Cafa degli Spini da S. Triusa. (3) Si, ma con fal l'uficio, mentre fu caso ce'

<sup>5.</sup> di Novembre, e per quel quattre giorni fulleggenti vach l'unitio medefino. (4) Quidi il Compagnari nell' Jiolori de' Perfidi della Marca pone in quell' anno Carlo Conte di Valore. (5) Dant Inf. 4.

<sup>(</sup>c) Dant. Inf. 4.

Elech' le ful fela tra estanto fenno.

(e) Tira ad accumate colsi, di cui matra Franceico
da Bari lopra quel di Dant. Purg. tas

Ch'en fivus 'i quaderna, e la desc.
ch'efaltà, e ticonò già la dora dello italo, o
fost del quarto del labe, percità teneti metto.

Palagio, e trafiene quello Mefier Tebaldo, [A | ficche la notte vegnente finio, e terminò fun che allora era Podeltà, lo quale fu mai pagato, e poi difpolto il Capitano, che non v' era ftato, fe non cinque dì, per grazia lo rifece Capitane, e li rende la Segnoria, e poi difpuote, e disfece i Priori dell' Arti, ch' erano, e fece altri Priori; e così fanza Segnoria tenne la Terra di fei finza fare alcuna ragione a neuno, fe non al fuo piacere ciafcuno, che folse potente, e furon in quel tempo molti rubari in Città e più in Contado, ed anche ne furon morti, e fece male chiunque volle, se egii ebbe il podere. In questo tempo feca egli, ed elesse per Podelta un Messer Cante de Gabbrielli d' Anobbio, il quale allora era in Firenge venuto in fervigio, ed a posta di quello Meffer Carlo Sanzaterra, ed incominciò a femorereiare adì fedici di Novembre (1), e quello Meffer Tebaldo, che era Podefta, fe n' andò fanza ricevere alcuna villania, fe non del falario fuo, perchè non gli le lafes. fare, e non isterre Podestà, sa non quattro meli, e quattro di interi, ed un poco, MCCCI.

Nel milietrecentuno di dieci di Novembre entrò quello Meffer Cante Podeftà , e Segnore, il quale fu molto valente, e cavallerico Segnore, e ben avventurato, che reffe la Segnoria fua nove mefi, e ventun dì. In questo tempo fu fatto alli sbanditi un nen beneficio, e grazia, che chiunque era stato in bando dal die , che Meller Corio fu in bando egli , che furo da trenta meli , e dì , folicro fuor di bando, e folicro cancellati fanza pagare alcun danaro, e fanza neun falvo i e tucci gli altri, che erano flati in bando, ne poteano ufcire, ed ufciro a certa gahella , chi volle, o poteo pagare , o pace, o non pace, che egli avelle, con certi patri . In quell'anno, e tempo il di di Pafqua di Narale at a avviso Simone figliuolo di Mesfer Corfo con Boccaccino, ed Alamanno de Cavicciuli, ed altri, che furon cinque, con Meller Niccola de Cerchi, che era con fei compagni, ed avea feco un fuo figliuolo di D poca età, che era ancora in capelli, e fanza altro in capo, fuor di Firenze al Ponce ad A. frico, e dipo' la dura, e forte battaglia, che fu tra loro, Meffer Niccola fu da loro foperchiato, e vinto, e feavaleato, e finalmente morto, che li furon fegate le vene, e fu morco un fance di quei, che erano con lui che era gentile uomo, e diceafi, ehe era Pifano; perciocchè fedì Simone, e li akti fi fuggiro, e l'abbandonaro, l'uno per iscampare quello garzone, e per prego, e per co-mandamento di Messer Niccola, ed i quar-tro per paura non ressero, ma si fuggiro, e fu allora fedito Simone di Messer Corso;

vita nella Chiefa di San Piero , e molto fi acconció bene per l'anima fua, e molto prego il padre, e gli altri, che dovellero far p ce co Cerchi, e con gli altri , con cui elli avean briga, ed impuofelo loro, e che la morre fua non dovellero curare, e fulli promesso; siechè quanto al mondo parve , che egli fi acconciaffe bene per l'anima, e diceasi per li più allota, che non v' andavano per uccidere Meller Niccola, ma perche fa uggiffe, volendoli fate alquanto difinore, e che Simone non vi farebbe ell'uso, fe egli avesse ereduto ciò fare, perciocchè egii era sigliuolo effuro d' una ferocchia carnale di quello Meffer Niccola . Di quelto Simone il dolle molto Meffer Corfo, e li fuoi amici, ed ancora molti Fiorentini, o quafi tutti , fuorch' e'nemici , perciocehe di fenno . di franchezza egli avanzava il padre , e di corresia, e di larghezza parca un Alellandro, e per fermo moftrava di dover venire il migliore nomo di fua cafa . In quel tempo era Meffer Matteo d' Acquasparta in Firenze tornato di Lombardia, e dicea di voler far pace, e a pochi dì fece pace fare tra i Cerchi, e Donati, avvegaschè poco, e male s' attenne , ed il Cardinale fi part), ed andoffene, dacche non porco l'altra compiere, no fare a pol per me' Firenre crebbe l'altio, e la avidia tra l'una parte, e l'altra, e furon li Cerchi mandati a' confini , e finalmente fu rrovata la cagione, per la quale e' furo isbandici , e condannati, e distitte le Cafe loro, e mandaronfi le pietre alle mura nuove , che fi faceano, e furonu condannati altresì Meller Goccia, Ubaldinaccio, e Corfo di Monna Tana degli Adimari, e Buschiera della To-ia, e Naldo de Gherardioi, ed aliai aliri nello avere, e nelle perfone, e furono le beni loro guafti, e disfatte le Cafe, e le pietre fi mandaro alle mura . In quell' anno diciassere di di Marzo crebba si Arno per piova, che fu, che allagò una parte di Firenae; fiochè aggiunfe al Borgo delli Scarpentieri, che non v'era mai effuto più , e fu alta nella Piazza di Santa Croce, e nella Chiefa vecchia parecchie braccia, ed andavavisi chi volca per nave , e da casa de' Peruzzi, ed infino da casa de' Manieri altresì , e fece danno grandifilmo per lo Contado, ed a Pifa maggiore . In anno, e tempo andaro li Fiorentini a Pilloia ad ofte, e vennervi i Lucchefi, e flettervi undici dì, e molto la gualtaro d' intorno, e poi si puosero a Seravaile i Lucchesi ad affedio, e rimafervi di Firenze le due fefto-ra con loro Cavalieri, e Popolo, e gli altri se ne vennero su per li Fossi di Pistosa . Po-

<sup>(1)</sup> Tenne M. Cance la carica di nofiro Podefià da' p. di Novembre 1301. a' 21. di Giugno del 2302. venendo a coò eletto da M. Carlo Sen-

<sup>21</sup>terra fratello del Re di Francia per commisfione fatta in lei da Priori col Gonfalonier de Giofinia

co poi ciò fu li ventitre di Giugno, li Fio-JA | ro, e ptell ne menaro ottantaquattro uomicaro in Valdarno a un Caffello, che fi chamava Piano di tre Vigno, che l'aveano tolto i Pazzi Branchi, e Ghibellini, ed e ranvi entro i Pazzi Guelfi, e Glubellini, e faccan guarra, e fluttervi tanto che l'ebbero; avvegnache per tradimento, che fi diffe, elie foce uno Carlino de' Pazzi per danatt, che n'ebbe, e frando ivi l'affedio, fu tolta Gangherera del Conte da Battifolle , che è un Caffello molto forte in Valdarno per li Branchi, e Ghibellini, e diffefi, che I tradi, o diede loro un Ser Lapo Notaio, eh' era Vicario del detto Conte, per cetti danari, che n'ebbe; Ed in questo tempo ad) quat- B tro di Aprile, cièndo quel Meller Catlo Sanvaterra tornito in Firenze al bando del detto Melfer Podefià, ed effendoli per li Neri fatte grandt, ed orribili abominazione d' alquanti de Bianchi di tradimento, feceli ri chiedere, e citare, che dovessero venite di nanzi a lui , e quelli non adandoù non vollero venire, ma partironfi, perlaqualcofa egli li condanno nell'avere, e nelle perfone, e poi il Comune ancora gli condanno, e distree, ficcome detto è d'innanzi, li qua li ulciti di Fitenze fi puofero con Pifa, e con Arezzo, che etino a pette Ghibellina, e con Bologna, che la recepenno li Bianchi , ed aiutiti da coftoro, e da akri Ghibellini, C molta guerra fecero a Firenze ; facendo Firenze anche contro a loto guerra, e difendendofi coll'aiuto de' Lucchefi, Soncii, Pea teli, e Samminiareli, e di Colle, e di Sangimipnano, e di Volterra, e spezialmente nel Contado, e nelle partt di Piftoia, guafindola infino alle muta, e togliendole gran parce del fuo Contado.

MCCCII Nel milletrecentodue fu fatto Podesta di Firenze Mellet Gheratdino da Gambaza (1) per fei meli, ed entrò ad) 21. di Giu-gno, perciocche a Melfet Cante convenne lafei are la Segnoria , prima che non doven di dieci, ed andonne per certa brisa, e guer-ra, che si comincio ad Agobbio. Questo Mellet Gherardino ando nell' olte, else era ancora ad alledio in Piano di tre Vigne, e poi ad quindici de Luglio s'ebbe il Caftello per tradimento di Carlino, come derto è, ed entrandovi dentro, furono morti la maggior parte per li vicini, e nemici lo-

ni, ed otto fanciulli, de'quali fu impocca-to uno de' Bronci di Valdifiere, che avea nome Petruccio Graffo, ed un altro de' presi fu propagiazio, e gli altri surono pregio-ni. Diccasi allora, che v'aven entto da se-cento ucmini in su, sinza le semmine, ed i fanciulli. In quell'anno fu caro in Firenze il grano, che vi valle lo flaio foldi ventitre. o più del buono. E poi adl venti di Luglio tornato li Fiorentini a Montaccentco ad ofte a perciocchè alquanti degli Ubaldini ufciti di Senno (a) erano scorsi pet lo Contado rubando, e flettero di tredies , e disfecero allora & Fiorentini più Caffella degli Ubeldini, ciù fuoro Senno, Sint' Agr ta, Lapo, e Santa Croce, e rutte le Ville d' intorno a quelle. E poi di quattro di Ago-fto andaro li Fiorentini a Ravalle, che v era ancora l' affedio piedetto, e vennerne quelli, ehe v'erano, e poi adì fei di Set-tembre sì ebbero li Fiorentini Setravalle a patti; perciocchè non fi poteano tenere , s' arrendero ad effere pregioni , e furon pregioni da quattrocentosettanta. E poi adi diec) di Settembre andaro li Fiorentini a Mont Agliari, un Castello di Valdigreve, che 'I tenezno i Gherardini, e rubayano, e facean guerra, ed avezno rotta la firada, ed andando que Gherardini , che v' erano dentro , diedero il Caffello a patti, che ne tichbero Dino, un loro conforte, che eta pregione, e disfeeer lo Castello, e que' di entro se n' andarono, falve le perfone. Anonra poi di ventuno di Settembre quelli di Montaguto da Quercero, un Castello di Beldinaccio. ch'eta in Mugello, pet tifrette, e pet pau-ra si l'abbandonaro, ed andaronfene di not-

MCCCIL

Nel milletrecentodue ancora fu fatto Podefia uno Romagauolo, che avea non Folcieri da Calvoli (1), ed entrò in Calen di Gennaio. In quello tempo del mefe di Febbraio li Fiorentini raunarono gente da Siena . da Lucca . da Pifloia . da Prato , e da Bologna, e d'altrove, e sà andato pet fornire Laterino, un Castello del Contado d' Arezzo, che I tenezno i Fiorentini, ed in quella andata prefero la Troiana ,e Montuozzi del Contado d' Arezzo, e la Cicogna, e Caftel Vecchio degli Ubertini , e Pazzi adi diciotto di Giugno, ed altre Ville, e tutte

<sup>(1)</sup> Aleri il dicono Gherardo , e fu da Brefeia , rammentato di fopra.

(a) Altrinenti Sunni, leogo tra "l Bergo a San
Lorenzo, e Scarperia, poffeduto dagli Ubaldi
ni anche nel 1371- come da Scritture prefio di

<sup>(3)</sup> Fo di Forfi, e durò il fun uficio dal di primo

Genozio del 1501. fina alcono al al primo di Genizio del 1501. fina al primo di Genizio 1502. per effervi flato confermato per i feconi di fri med. E qui è da fipere, come mili Archevio del Partir di S. Maria Rovella io bo letto me Edila di Paga Emmatto XI data av.

ad Aprille want, diretta al Porefià , al Capatano, ed a' Priori , e Gonfalonier di G'uffizia , dov'ri propose per i feccodi 6. mefi di quello fiefe 1 1000 1303 (come da eff ne era finto pregabrong, fe faile processo, Nobilem Formes difeitum filem Antonium de Fiferera de Lande, o fe no Gnidelinem de Breghte de Pergame, orve-10 Martinion de la Turre de Metiolane , nalmente Guillelmetram de Brufciatie de Novare - ma in cambio piacque a' Fior, de confermare quilbs, che ce era. V. ci fotto-

retini co' l'iorentini, e credettefi, che combatteffero per la maggior parte di que', che v' crano. Ma finalmente gli Aretini non potendo contaftare, nè refisiere, e non volendo combattere, che no 'l videro il migliore, sì lafciaro fornire il Caffello, ed i F.orentini sì 'l forniro a mal lor grado, e poi tornaro fani, e falvi in Firenze. Anche in quest' anno, e tempo, di otto di Marzo li Bianchi, e Gliibellini raunati insieme venne 10 a Pulicciano (1), ad un Catlello di Mugello, e credetterlo avere, ma i Fiorentini fentendoio, la todellà incontanente vi cavalco con alquanti, e giunto al Borgo a San Lorenzo ed ivi preto configlio cavalcaro lassu, perciocche que' del Castello non temessero, e la cavalleria tuttavia giugnendo, sì raunaronvifi .anziche l'altro di fuffe Terza .gran gente e di Firenze, e foldati, e gran quan-tità di pedoni; ficche fornito il Castello di vivanda, e di gente, l'altra parte Bianchi, e Ghibellini così veggendo fi ricolfero, e la mattina si partiro, ed andaronsene quasi in fuga; della qual cofa Folcieri co' Fiorentini li incalciò, e pigliaronne, e furon affai rubati, e morti, e fu quello a' dodici di quello Marzo, de' quali vennero alquanti a Firenze prefi, intra i quali ebbe dicci de' migliori, a cui e' fecero tagliare a catuno la testa nell'Isola d' Arno, come a becchi, l' uno dipo' l'altro , li quali furono Messei Donato ludice , figlio che fu d' Alberto Riffori, Ser Guido da Luco, Neri Muscia de' Caponfacchi, Lapo Bindi Cipriani, tre degli Scolari, e due degli Agolanti, e Nerlo ci Messer Filigno degli Adimari, e fu loro mozzo il capo di undici di Aprile, e mandaro Messer Alberto in su l'asino, perchè era ludice : ed anche in questo anno, e tempo di Folcieri, ma fu prima, che questo, era stato ancora tagliato il capo a Masino de'Cavalcanti, cd a Meffer Betto de' Gherardini, e ad altri appiè del Palagio, e fu detto, che voleano tradire Firenze, e 'l Tignofo de' Macci fu tanto collato, che morì in fu la colla, e questo fu di Gennaio di ventinove. Ancora poi di tredici di Maggio cavalcò la Podestà al Montale, un Castello de' Pistolesi, una notte, e fu loro dato per tradimento per certi danari, che e' diedero, ed avutolo il disfecero, e recaronne allora una Campana molto buona, la quale posta in su la Torre del Palagio della Podeftà, gran tempo era chiamata la Montanina, e poi adì venti di Maggio cavalcaro li Pistolesi a Monte Vittolino, un Castello loro medesimo, il quale tencano i Lucchefi, e credetterlo avere, che dovea per alcuno esser lor

le disfecero, ed ivi presso si avvisaro gli A- | A | dato, ma furo ingannati; percioceliè fu fatto affapere a' Luccheti , e cavalcaronyi, e li Fiorentini altresì, c convenne, che se n' andaffero a modo di fconficta, c furon di loro prefi, c morti. E poi ancora di ventifette di Maggio cavalcaro li Fiorentini, ed i Lucchefi ancora fopra Piftoia, e stettervi venti di molto guaftandola d'intorno. Ancora poi fu raffermo Folcieri per fei altri mesi, ed incominció di Calen di Luglio, In questo tempo di sette di Settembre Sciarra de' Colonnesi entrò con sua gente in Aligna. che v' era entro Bonifazio Papa, ed era tua Terra, e combatteo colla gente del Papa, e vinserla, e rinchiusero il Papa in un suo Palagio, e quello combattero dì due, e fu fedito malamente Messer Gian Gaetano di Pifa Cardinale, ed il Papa poi fi rende, e fu pregione egli, ed affai de' fuoi parenti, di Sciarra, e de' fuoi, ed a pochi di poi il Popolo di Alagna sì fi ravvidero, e fi levoro contro a' Colonnesi, ed aiutaro il Papa, e fua gente, e sì li cacciaro fuori di Alagna, e liberaro il Papa, e sua gente, ed a pochi di il Papa venne a Roma accompagnato da certi Baroni, e diceasi, che te si volcise effer partito, che non farebbe potuto, c nel Palagio fuo a San Piero, e nella Chicsa ancora su assai tempo da molti guardato per paura, che non le ne andasse tra' Saracini; perciocchè su il più vegoroso Segnore, che infino a lui sosse nel Seggio di Roma. Questi si dice, che per fuo ingegno fece fare a Celestino V. il rifiuto, che fece (1), e per fua malizia, e fen-no fece tanto, che si fece fare Papa ai compagni fuoi Cardinali. Questi di grado si fece porre nome Bonifazio; perciocchè di prima effendo Cardinale avea nome Benedetto, cioè a dire Bene desto, e poi Bonifazio, cioè Bene fasso (3), che gli altri Papi si pongono il nome, che li viene per ventura. Di costui si dice, che raunati una volta li Cardinali, dolendosi con loro, che lo 'mperadore non cra, e che due erano stati cletti Re della Magna, li quali non erano venuti alla Benedizione Imperiale; e così mostrandoscne molto tenero di ciò, impetrò da' Cardinali fuoi compagni di fire la elezione egli: e di questo si ebbe mandato da tutti per piuvico strumento, e privilegio, e da catuno; e poi fatto questo in Consistoro in presenza de' Cardinali fi mife la Corona a se medesimo (4) e in più lettere scrisse a memoria: Bonifatius Episcopus Servus Servorum Dei , & eiusdem Omnipotentis gratia Romanorum Imperator, & femper Augustus . Dicchi ancora, che quello, che Sciarra fece di lui, e della fua gente, e fece per lo fuo ardire,

E

<sup>(1)</sup> Pulciano ferive per errore Sim. della Tofa .

<sup>(1)</sup> Pulciano ferive per etrore onno acus (2) Dant. Inf. 3.

Che face per wiltate il gran rifinto.
(3) Il nome di Bonifazio cominciò ne' Sommi Petefici nel 418, checchò qui dica Paolino.

<sup>(4)</sup> Il vero è , se prefiamo sede agli Scrittori , che ci narrano delle sue immagini, che quella di Bonisazio exprimitur cum duplici tiarac Pontificiae cerenamente, quod primus adinvenit.

a colla forza, e gente del Re di Francia, per-Aciocochi l'area ifcomunicato, e non era bel
con lui; e poi finalmente il detto Papa mori, fecondochi per più fi didie, di rabba, e
e nunicandoli le mani in Roma, adi venridue d'Octobre. Questi ebbe il felho de
Decreti del Mondo.

M C C C I I I.
Nel milletrecentore è fu fatto Podestà

Melfer Manno della Branca (1) anche della Marca, ed entrò in Calen di Genazio. Al tempo di costui adt dieci di Gennaio tornaro li Fiorentini a Piftoia, e flettervi tre dì, credendo avare la Terre, che doves effere loto data, ma non venne loto fatto, e poi di primo di Febbreio tornaro li Fiz-rencini in Mugello, e ripuoieto un Caltello, che fi chiamava Lago a petto a Mon-taccenico, e tanto vi flettero a cavallo, ed a piè, che lo Recesto fi rifece, e fornironlo di vivanda, e di genta, e tornaro in Firenze, Ma poi elfendo grand' izze in Eirenze, ed erano della Parte Gueifa due parti, che l'una fi dicea la Parte dei Velcovo, e l'altra quella del Popolo, ed era col Vescovo Meiser Corso Donati, e quasi rutt' i Grandi, ed allore era Maller Corso condannato io lire einquecento per una Torre, che tenes de' Corbicsi , che cre fulla Pinzza di San Piero Maggiore , ed avez avuto comandamento di fgambrarla , e non G la volca difgombrare, e fu quelto di Febbraio : ficche ad) quattro di qual Febbraio la Torra fu rutta fotto l'arma, e feculi par Firenze più ferragli , ed in più luogera fi combatteo, e mifeli fuoco nella Torre de' Rondinelli, e nelle loro Cafe, e furonvi morti degli uomini, e fu Meller Lottaringo de' Gherardini fedito d' un quadrello, e mo-zinne; e cost flette la Terra fotto l' arme, e colle botteghe ferrate infino a Carnafeiale, che fuoro da osto di, dicendo di voler rivedere la ragione, e mandoffi per li Lucchefi, e venactuene in gran quantité a ezvalio, ed a piè per acconciare quelle eofe: ma isconciaronle, perciocchè presetto par-te, e secero allora quattordici Priori, che infino allora erano di prima pur fette, ed abbatteronfi alquanti degli ordinamenti della triftizia, che fi chiamavano della Jultizia, e rimafe il romore. Poco poi, che fu la prima notte della Quarefima, si arfe il Palagio della Podesta per fuoco, che difavveducamente vi fi accese entro ed anche la Torre e cadde la eampana aliora, e ruppeli, e rimafe in ful muro della Torre un uomo, che era eampanzio, che tenne pur in fu per lo fuoco, che eli ebbe di fotto, e stertevi tanto fuso, che di fu la Badis tra più volte gli fu gierato uno fpago con un facppolo, e poi fu a quello fpago legato un canape, il quale egli acco E Tom, II.

dò, ed accomandatolo sì ne venne già per ello quanto e' fu lungo ,ma avvenneti corto, ficche fi convenne lasciare, e eadde in ful remo della Gabella, che è di fuori del Palagio, e poi cadde in terra, e guaftoffi sì le mani, e la períona, che pochi dì ne viffe, Poco poi adi due di Marzo venne Niccolao da Prato, il quale era Vescovo d' Oftia, e Cardinale, a Legato del Papa, e diceasi, che venia per far pace. A softui feceto li Fiorentini molto grande onore, e trafferli incontro il Carroccio, e fecero armeggiacori vestiti e zendado, e diederli la Segnoria a fuo fenno alta, e baifa, Questi cominciò, e fece alcuna pace (peziale, e fece quella rra'Gherardini, e' Manieri, che n'erano morti quattro uomini, due da caruna parte, ed ancora fe-ee per Sindachi la pace tra Gueifi Nori, ed i Bianchi, e poi co Ghibellini, e poi ne ando a Piltoia, ma non vi poceo fare niente, ed in Prato fi mutò gli Otto, e dispuose la Podaltà e 'l Capicano, e fece altri ; avvegnachè poco duralle, perciocche i Pratefi fi avvidero, ehe facea opera Gh bellinefea, e combatteto inceme, e vinte la Parte Nera, e rimafero infieme la Podefla, e 7 Capitano e l'uficio degli Otto, che era prima, e 'l Cardi-nale li fuggi a modo di fconfeta, e tomò in Firenze. E poi ancora in quello tempo nel trecentoquatteo più di mille, 'd d) di Calen di Maggio, e per quello di per allegrezea della pate fi fectro in Firenze più co gaie, e giuochi, in tra' queli fu una di Borga San Friano, il Segnore della quale il frzzaio dì d'Aprile fece metter bando, e ricordare a qualunque persona o grande, o piccolo,cho sosse, che voiessa sapere le novelle dell'altro mondo, o voielle ringiovanire, che l'aitro di andalfero nel Reame di San Friano, che v' aves un buoso a molto verace muefito venuto; per la qu'il novella, e bando molti vo a' andero, the non tornato mai fanza efferno recare. Impereiocche il dia feguence, che gra Calen di Maggio dipo' definare vi fi traeva quafi tutta Firenze, un giunco fi facea in Arno in più navicelle; onde concioloffecofachè il Ponce era allora di legname, rencagenca vi fi raunò (ufo, che "I pelo fu al pericolofo, che non policado foilmere, caide il Ponte, e enddero in Arno più di due mila tra uomini, e femmine, e fanciulli . de' quafi da doreto moriro (da conto in fu) che aodaro nell'altro Mondo, e sepperne bene veraci novelle , siccome era profeteto , e bandito il di dinanzi , e più ne farebbero morti [ fe quelle navicelle, cha faceano il giuoco inon vi (uffero effure in Arno) che averchbero alcrest fapure quelle novelle. Or quando il Cardinale tornò da Prato quali in fuzza sì bandì la Croce addoffo a' Prateli, ed ifcomunicogli, e perdonava ad ogni uomo colpa,

e pe-

(1) Fu di Gubbin, e durb in earies per ferre mefi, imperciocchè avende cominciato il di pri-

tro di Granelo 1303, vetne a finire nel primo

e pena, che loro andasse addosso, ed andarono de' Fiorentini infino a Capalle per lo fuo comandamento, ed ivi fi raunò gran gente, che affai ve n'andavano per lo perdono, ed affai per parte. Siechè li Pra-tesi così veggendo, fecero le comandamenca del Popolo di Firenze, e tornò l'ofte. Poi ancora fece quel Cardinale venire in Firenze dodici nomini di Parce Ghibellina . e Bianca, e furono questi : Messer Pigello de' Conti da Gangalandi, Lapo di Meller Azzolino degli Uberti , Meller Neri de-gli Ubertini, Naldo de Gherardini, Agno-lo di Meiler Guillelmo Pazzo , Guiduccio de' Lamberti , Baldinaccio degli Adimasi , Baschiera della Tosa , Branca degli Scolari , il Mula de' Soldanieri , Bocchino degli Abati, e Giovanni de' Cerchi . In quella venuta, e per quella i Ghibellini moito fi rallegraro e fecerne falò, mostrandone grande allegrezza; della qual cofa a' Guelfi crebbe ira, e molto ne ingelofiro, e temettero; perciocchè non erano bene in concordia, anzi ficero di loro due parti . l' una si mostrava estere del Popolo, e l' altra de Grandi, ed in catuna parte avea Grandi, e l'opolori; e così gridando l'u-na parte: Viva il Popolo, e muoiano i Grandi; e l'altra gridava: Vivano i Grandi, e muoia il Popolo, crebbe si il romore, che le case si forniro, ed afferraglio la Terra catuna parte. Sicchè per lo romore, che crebbe, quelli Ghibellini, e Bianchi, che erano venuti al Cardinale, fi partiro, e mandolline il Cardinale via, e questo fu il Lunedì otto di Giugno. E poi il romore non rimanendo, ma crescendo il Mercoledì dieci di Giugno il Cardinale predetto si parti di Firenze, e quafi in fuga fe n' ando a Siena. Quelle due parti dunque combattendo insieme, quella parte, che si dicea de Grandi, e de Guel-si, misero suoco in casa degli Abati, che su un Ser Neri degli Abati, che mise suoco in cafa fua medefima, ed arfero le cafe de' Macci, e tutta la contrada infino alla via de' Linaioli da San Piero Bonconsiglio, e per lo diritto infino in Borgo Santo Apostolo; sicchè arse da San Tommaso di mercato vecchio giù per Callimala, e Por-ta Sante Marie infino a casa de' Marsili fanza neuno argomento o difensa ed arse la Loggia d' Orto San Michele, e Santa Cicilia, e la ruga, e Vacchereccia tutta ; ficchè in tutto quello circuito non rimase immune casa infino al Palagio de Priori,

ed arse il Palagio del Capitano, e la Tor-(z) In questo dì, o piuttosto nel dì primo d'Ago-fio tì do, dodici Vicegerenti, o fi dica Luogo-tenenti del Podo fià à frova aver principiato, e furono Mi Jacopo de'Roffi, e Mi Jacopo da Certaldo per lo Sesto d'Oltrarno, M. Goccio de' Manieri, e Duccio di Gianni Bucelli per le de' Manieri, e Duccio di Gianni Bucelli per le Sefto di S. Piero Schraggini M. Gentile de' Buondelmonti, e Simone Gherardi per quello di Borgo, e M. Gherardo Ventraia de' Tor-

re . dov' era la Campana . e cadde allora quella Campana, e riceverre Firenze un grandissimo danno, che arse bene il decimo della Terra, ed a valuta il festo, e questo adl dodici di Giugno, ciò fu il dì, che'l Cardinale se n'era ito. E poi partito il Cardinale, fece richiedere, e citare a Corte alquanti de' Grandi di Firenze ad) cinque di Luglio, intra' quali fu Meller Corfo Donati, Meller Niccola Acciaiuni, Meller Baldo d' Agulione, e più altri, li quali fi mosfero, ed andaro con grande Ambaiceria, e gente di Firenze. Ma in questo tempo il Papa Benedetto XI, morl in Perugia, ficchè l'andata non bilognava. Ma Bianchi, ed i Ghibellini infuperbiri, farpiendo, che quella gente era ita a Corte, e che la Terra di buona gente era isfornita, sì raunaro loro isforzo, e con gente Arctina e di Romagna molto isforzati vennero a Firenze, e puofersi a campo alla Lastra di sopra a Firenze, ed insino a Montughi, e questo fu Sabato adi diciotto di Luglio : e la Domenica marrina vennero alla Terra, e puofersi nel Cafaggio del Vescovo presso a' Servi Sante Marie, e schieraronsi ivi, e furono ben dodici centinaia di Cavalieri, e ben diecimila pedoni, e combattero la Porta di Baila, e quella della Via nuova, e di San Lorenzo, e prefero le case del Maestro Chiarito, che erano allato alla Porta della Via nuova, e più alte, che le mura; ficchè egli ebbero quella Porta, e rupperla per forza, ed entraronvi entro delle loro infegne einque, avvegnachè male ne capitaliero, che fuoro ricacciati di fuori a modo di fconfitta, e rimafervi due delle loro infegne, ed affai uomini morti, e più ve ne farebbero rimaß, sennonche fecero molto bella partita, ma molti ne trasfelaro, e furonne ventuno impiccati a San Gallo, e tali fi ricomperaro da coloro, che gli pigliaro. Ma in fom-ma tra morti co' ferri, e que' che trastelaro, fi diffe, che fuoro quattrocento, o più. E poi ancora per Calen di Luglio fu raffermo per Podefta questo Messer Manno per un mese, perchè i Fiorentini aveano difetto di Podefta allora, che appena la volcano ricevere i Segnori. MCCCIIII.

Nel milletrecentoquartro in Calen di Agosto fu fetto Podesta Messer Gigl: uolo di Messer Guillelmo Puttagli da Parma, che era Capitano allora, e stette Podestà, e Capitano quattro dì (1), e poi vegnendo egli dal Configlio da Cafa de' Priori, fu af-

naquinci, e Gherardo di Pagno Bordoni pel Sefto di S. Panerazio. Similmente M. Rosso della Tofa, e Berto Rinaldi pel ferfie di Duomo, e finalmente M. Gherardo Viscomini, e Gio: Giugni per quello di Porta S. Piero. Simone della Tosa, checche ne diversifichi il giorno, par che asegni il motivo di così fatta mutazione di governo per quel po' di tempo, con dire, che adi v. Agofto i Cavicciuli fedirono

falito da Cavicciuli, e fedito, e morti fuo- [A] ft), e disfece tutto. Questi presi furo alto due di coloro, che erano con lui : perciocchè uno di loro cra prefo, e temcanne della persona, e recaro alla Porta del Palagio il suoco, ed inforzatamente combattero; ficche celi il riebbero, e la Podefta per quell' oltraggio fi paret, e fu pa-gato, ed amdoliene, e diffefi, che mor) di quelle fedite a Lucea. E poi furon chia-mati dodici buoni uomini, due per Selto, che fuoro fei Grandi, e fei Popolari, e refferola Terra ventun dì, cioè infino adi ventilette del detto mele . Poi adl ventorto d' Agofto predetto fu fatto Podeftà il Conte Ruggieri da Duadola (1). MCCCIIII.

Nel milletrotentoquattro medesimo, dì totto di Agosto entrò in Segnoria il detto Conte, e fu fatto Segnore per diecmefi, e quaetro dì , Queili ebbe da' Fio rentini patti a fuo fenno, prima che veniffe. In quelto di ufeiro le nfegne fuori di Firenze per andare a fornire il Toffo, un Callello, che è di fopra a Monteguarehi, e guaftoffi allora Mowelfi, e Cappiano e tutto quello degli Abati, ed anche fi guacco Odina, e fornissi il Tafo, e pofornito il Taffo, e guallo le Terre predette a tre dì sì andaro ad offe alle Stinche, un Castello de' Cavalcanti, che è in Chianti, e giunfevi la Podeffà il primo di di Settembre, e flettervi di venti, tantoche egli non potendo avere alcun foccorfo, al fi arrendero pregioni, e vennerne in Firenze pregioni novantalette, de' quali fu l' uno Meller Giamberto Cavalcanti, ed anche due fuoi nepoti, e forfe altri quattro uomini da capo, e 'l Castello si rubo, e gua-

andere a Piltoia e andoyvi la Podeftà predetta. MCCCV. Nel millorrecentocinque ad) venti di Maggio effendo Podeftà, ancora il Conto Ruggieri, fi puofero li Fiorentini a campo ful terreno di Piftoia, e vennervi i Luccheli, e Saneli, e l'altra amiftà, e puolerfi al Nespolo, e stettervi di tredici, gua-

lora menati a Firenzo, e motili in pregio. ne, in una nuova progione, che era allora fatta allato alla l'orta, che fi chiamava Ghibellina; ficche questi fuoso li primat

pregioni, che v'entraticro, o che meffi vi

tollero: e perciò alla detta pregione fu po-

ito nome le Sunche, e così si chiama in-

fino al prefente giorno. Quetti vi flettero pregioni tanto, che si fuggiro. E poi adt ventiere di Settembre cavalcaro li Fiorenti-

ni a Monte Groffoli in Valdarno, ed eb-

berlo, ed anche ebbero Monte Calvi de' Cavalcanti, che è in Valdipela, e disfe-

cerlo. E poi adl dicissferre di Maggio nel

flando, e diffipando ogni cola, e ciò, che poreano, e che loro venia alle mani, e poi mutaro lo campo dal lato di fotto, e fe-cero un Callello di legname per battifolle, ed affoffaronio, che fu picio al Ponte a dannio, e fluttervi di ventinove, e fe-eervi in felha di San Giovanni, e corfervi il Palio, e fornito quel battifolle, sì mutaro il campo, e puotera dal lato di fapra a Pilioia, ed ivi si raunaro co Lucches , ed in quel campo venne un Messer Ti-gancea Palavilini di Lon-bardia per Podefin, ed entro in Calen di Luglio (a),

In Podefth di Firenze, ch' aveva come Mellere . . e per forza tolfoso Talano groffo [ eredo io della Tofa ] ch' era perfo per alcuto ma-leficio . E allora partito lo Podefii , fe ne chiamarono ngg. Cistadioi per Podefth . due per

(1) Quello Conte M. Ruegirri , che fu figlinolo del Conte M. Guido Salvatico da Doradola, fu Po della per infano al di primo di Luglio 1307. (a) P-r quanto trovo io, M. Tipnacci de Paracelles da Milano vi fictic Podelli fino al di primo di Grenzio 2302. e dal detto di al di primo

di Luglio 1306. per fei meli fu Podefil M. Rino de Gabbrielli da Gubbio ; ma egli è ben vero, che dal di 17. Gennaio 1305, ebbe liper mezao d' uo fuo Vicario, che fo atefa. I naldello di Mefser Monaldo d' Agobbio , dovenden Bino trovere periocalmente nill'efercito , che allora formavago i Fiorentini , e i Lucchefi contro Fiftoia; il perchè accade, che-seffer Bito il di sa- d'Aprile di tal anno en-trò in Pirenes triposante per la vittoria avu-ta di Fiftois.

# CRONICA PIERO DI GIOVANNI

MINERBETTI

DALL' ANNO MCCCLXXXV, AL MCCCCIX.

Prefa da un Codice a penna

DEL SIGNORE

ALEANDRO MINERBETTI SQUARCIALUPI
PATRIZIO FIORENTINO.

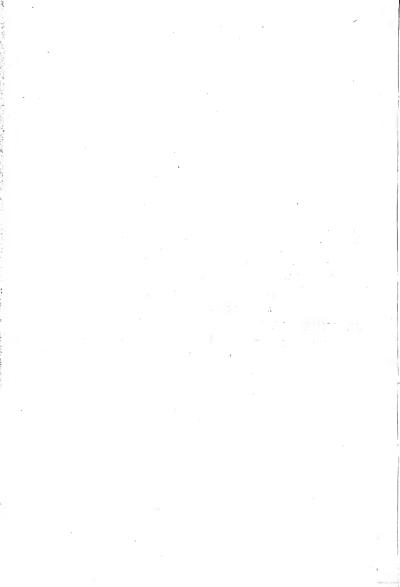

# PREFAZIONE:

A presente Cronica su creduta per più anni parto dell' erudizione istorica di un tal Don Luca dalla Scarperia Monaco Vallombrofano, e per fua venne da alcuni al-legata, spezialmente da chi ornò di Note la Cronica di Buonaccorso Pirti in più luoghi . Poteasi dubitare se tal Monaco fosse quel Don Luca, che nel 1455 governò come Abate il nostro Monastero di Ripoli , o fe pur fosse alcan altro . Chiunque però egli fu, cui simil fatica venne attribuita in vece che a Piero Minerbetti, tal cofa addivenne per iscambio, essendosi poi roccaro con mano, che Don Luca ne fosse stato foltanto il trascrittore: come modernamente si è scoperto nella persona di Goro Dati autore della Cronica di tal nome, al qual Goto da molti, e molti, il primo de' quali forse su il Poccianti , è stata ascritta la Sfora in Rima, di cui tante Copie vanno atrorno, la quale screta dubitazione alcuna è di Fra Lionardo Dati Generale dell'Ordine di S. Domenico, virtuolistimo fratello di Goro; e tale scoprimento è seguito coll' abbattersi, che si è fatto, in una copia trovata in Cafa Dati appresso oggi a' Sigg. Baldovinetti , nella quale si mostra essa Sfera da Goro semplicemente copiara, e non già composta, qualmente hanno creduto parecchi, e massime gli Aurori di varie Biblioreche. Certo è, che nel Dati era più agevole lo scoprirne lo sbaglio, atreso il confronto, che si può fare dello stile di amendue i fratelli .

Nella Cronica noftra pei non potevas far paragone, poiché sì dell' Autore, che or si fabilitée, es si del Copista non abbismo altre ferireure; tantopia che era ustervazione fatta dal Canonico Salviui di fel. men, che ne' Sacri Chiofiri in antice car invalso l' uso delle Croniche. Lo sbuglio però doverte effer cagionaro digii appresso versi, che poco dopo alla Cronica nostra si facevas gii appresso versi, che poco dopo alla Cronica nostra si facevas

dire alla medefima,

A laude di Cristo, e della Madre, disse Quando Don Luca dalla Scarperia Di Valombrosa Monaco mi scrisse.

Ma osservando poi bene, qualche cosa di più si vuol, che inferisca il Sonetto, che vi si soggiugne, ed è

Lo spirito gentil, che mai non posa Sempre cercar virtu , e conoscenza; Tra Cittadini degni di Fiorenza Un giovan vi è di fama gloriosa, Che ricercando va ciascuna cosa, La qual di verità tenga sentenza, Di Signor, di Cristiani, e lor potenza, La vita lor felice, e la noiosa, Riducer me l' ba fatte in queste Carte Le molte cose in un piccolo spazio, Come contro a Firenze è flato Marte. Ma l' alto Dio , qual io sempre ringrazio , L' ba fatta sormontar da ogni parte, E di lodar tal cosa non mi sazio, Perchè da San Brancazio Ista coffui, ch' in lodo in fatti, e in detti. Chiamasi Pier di Giovan Minerbetti.

Al che fattasi da alcuni intendenti rislessione, è stata giudicata la nostra Opera componimento di quel Piero creato Cavaliere a Spron d'oro da Sisto IV. l'anno 1471. come appare dalle Risormagioni; eschodo stato Ambasciadore altresi a Sua Santità, ed anco a Pisa al Conte d'Urbino; ed eta figliuolo di Giovanni d'Andrea di Niccolò di un altro Andrea Minerbetti. Egli sedè de'Signori nel 1452. nel 1461. e nel 1474. giungendo col suo ultimo godimento del Gonsalonierato di Giustizia al 1479. ed il primo su nel 1469.

Quanto all'esser di Rimatore, niuno, ch'io sappia, ce lo ha descritto per tale, ed egli stesso prima di por mano al presente Libro quest'altro Sonetto proemiale ci dà.

Tu, che leggi, considera gli assami, Che questo libro mostra di Fiorenza, Vedrai di Cittadin la gran prudenza Alla dissela contro de Tiranni.

A riparar da tradimenti, e 'nganni l' Opere lor di gran magnistenza Vedrai, che abbattuta ogni potenza Degl' inimici e' godon ju gli stanni.

Tu troverai in queste pube carte

Come la "avuisa gli ha sempre percossi
Levando cont' a lor Pallade, e Marre.

Tasti i Tirenni ban soltvati, e mossi
A tradimenti, e "agani con grand" arte

Faccado si terren di sangue ross.

Sun sin è stato piato dobroso.

E Vi Forentia si side glorisso.

E Vi Forentia si side glorisso.

Di più moderno carattere poi appare ricordanza, che questo MS. Codice fosse stato prestato a un Machiavelli , leggendosi in persona, dirò così, del libro:

O Machiavel, che meco ti traflulli, Guarda, che la lucerna non mi azzufi, Rendimi presso, e guardam da' fanciulli.

Questo originale dopo d'effere stato in potere del celebre Canonico Salvino Salvini, è ora uno de' bei Codici a penna della Liberia del Sig. Aleandro Minerbetti Squareialupi, a cui siamo obbligati per avercelo gentilmente accomodato per la stampa.

In fine come Opera d' un Picro Minerbetti venne da me citato nel Metodo di studiar l' Istorie Fiorentine, ed altrove.

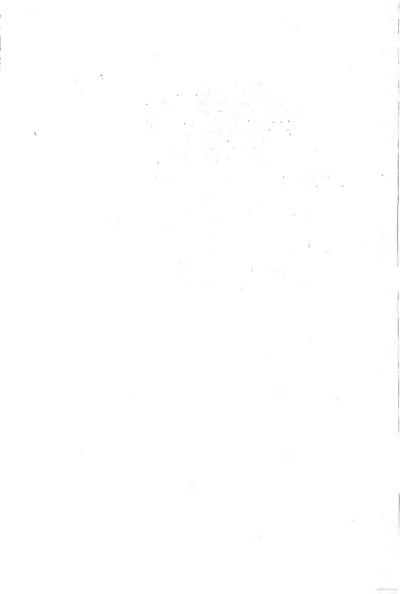



# CRONICA

# PIERO MINERBETTI

Market Charles

# ANNO MCCCLXXXV

gloria Ea della in-

dividua Trinità .

Comiceremo que-



flo Libro, e prima, per che cagiorenze, e in molii

l'erocehe a me molto diletta ragionase delle cole fute, e fatte, e de quelle, che già al mio tempo furono operate, m'è molto per l'addietro dilettato di ragionarne, e diletto ancora, e nel parlare, ch'io feleva fare de quelle, dare il cempo, in che erano istate fatte, ed operate, e la mia me moria folea molto ritenere in fe quello. che udiva dire, che fi faccya in alcuna parte, ed akresì quello, che fare vedeva i e eos) quado di quello, ch' era istato farto io ragionava con alcuna persona, io soleva dire in the anno, ed in the mele, ed in the dierano iffate fatte quelle operazioni, e cofe, di ele fi parlava, o ragionava, Ma ozgi è canto indebilitata la memoria, ele io delle cofe, ch' io odo fi fanno, o adoperano in aleuno luogo, appras uno anno le tengo a

L nome, e leude, e A | mente, o di quelle mi ricordo e 1 come, e I dove, e da eui fono fatte non tengo; e quello ifpeffe volte mi muove a ira, e dammi ezgione di grande dolore; perocche alcuns volta quello non ricordarmi delle cofe paffate m'è ifato di vergogna ; e per quello mi fono pollo in euore di fare aleuno ricordo per me folo di quelle cofe, che udirò fi facciano in molti luoghi, e da eui fi faranno, e adoperranno, che fi fae-eiano, e da cui fi facellono fare, per porere quelle eofe almeno leggere, delle quals udendole dire ad altrus non a me ne ricordaffe, Ma non però è mia intenzione di ferivere tutte le cofe, che udiro fi facciano, ma sì parte di quelle, che si faranno o in Fi-renze, o altrove, le quali al mio parere mericino d'essere iscritte.

> Come il Conte di Veriù prese Messer Bernato, e siglindi a tradimento, e tolseti la parte fua di Milano, e l' altre Terre, che seneva , e pos mifelo in pregione.

> > CA P.

M Effer Galeazzo, il quale fi fa chiamare Conte di Vertu, il quale è l'uno de' due Signori di Milano, del mefe di Moggio

1385, facendo villa d'andare a un perdono, l'Al te di Vertù, e fu feppellito in Milino adt e cusì dava la boce d'andare accompagnato da uju di dumija Cavalieri Iuoi foldati e provinganti; e fua via era palfare alloto a Milino; la qual cola fentinco Mets. Bernabo de' Vifconti, ch'era l'altro bignore di Milano, fidandufi molto di lui, priocchè il detro Conte de Vertu era fuo nipore, e fuo genero, uf 1 fuora della Città di Milino, e andavagli incontro con pochifima gente difatmata infieme con due luoi rigliuoli, cioè Meller Ridolfo, e Meller Luigi, il quale avea per moglie la sirocchia del detto Conte di Vertu, in patiare infieme, e firfi fe fin, perocche era iffato più tempo, che non lo aveva veduto, e tentalo per fuo figiluo B lo, e così lo chiamava, Ma il detto Conte di Vettù vedendo allora il tempo, ch' eglavea molto defiderato, prefe il detto Metfer Bernalio, e' fuoi figliuoli a grande tradimento. E credesi cerro, ch' egli avea deliberaro col fuo configlio di fare quelto. prima che di Pavia fi partife, perocch' egli fapeva, che il detto Mefs. Bernebò veramente verrebbe a lui, s' egli poffielle vicino a Milano, tanto l'amava, e fi fidava di lui. E poi li tolfe la parte fua di Mi-Ino, e tune l'altre Città, e Caffella , cli erano mrande ostantità, ad una ad una a co il detto Mels. Bernabò mile in pregione, ed altreal i (upi figliuoli, ciafcono in diverfi loo chi li disperse. E diffesi, che trovò in Milano, e altrove di molto teforo, il quale il detto Meiler Bernaba aveva raonato in molto rempo. E Meillet Carlo primogeniro di Meller Bereabb prima fi fuggi a Parma, e poi molto tollo, e con grande paura fe n' andò nels Migna a' fuoi parenti, e abbanduno ogni cofa, Fere come vile e cattivo, e p urofo uono, perocehe fe folle iflato valurofo, non farebbe illato tanto in lungo tempo, per le forti Cirrà , e Caltella , ch' elli ceneva, e Meffer Maltino minore figlipolo del detto Meller Bernabó , il quale era d'erà d'anni dicci , fu affediato della gente del detro Conte di Verru nella Cittadella di Biefcia, E quelli, che l'avenno a guardia, non veggendo ron avere alcun foccorfo, nè aicuna ifperanza di porerti difendere , feciono parro col derto Conte di Vertù . che il detto fanciullo aliora andaffe a flare a Vinegia, e covelle avere ogni anno per le ispese cerra quantirà di donari, e su grande; e cost fatti i patti, gli dierono la tenus della detta Circadella quelli, che la difendevano, e menaronne il fanciulio a Vinegia. Ed allora ebbe il detto Conre di Verrù ciò, che tenea Messer Bernotò. Ma poi il detto Conre non attenne il petto a Meffer Mattino, perocché mai non gli vol-le dare la provvisione, rhe prometa gli a-vea. Poi il detro Meffer Berastó del mefe di Gennaio nel 1385. fi trorì n pregione di colore, ovvero, con e atri d'fle, fu avveknato di cemandananto del detto Cen-

xx. di Gennato con grandillimo unure di l'epolitura : e allora finto la tirannia del detto Meller Bernabo, Dicefi , ch' egli ditie, quando era preio: queiti. che qui mi ricne, fia cigione della dittiuzione della famiglia de' Visconti di Maiano, e della loro Signoria,

Come Papa Orbans Sello fue tratto, e liberato da Mela Tommalo de Saufeveren del Caffello di Nocera, deve era all'ediato, e andonne a Genova, e de peù altre cofe.

C A P.

M Effer Tommafo da Sanfeverino con molei altri Bareni del Regno di Puglia del mefe di Maggio 1385, andatono con quitto milia vomeni a cavallo al Caffet di Nocera, e quindi traffono Papa Ortano Sefto, il quale v'era ultito lungo tempo afscotato della gente del Re Cario ; e allora vi mencava tanto la roba, che più non v' era da porer vivere, e però ii convenia arrendere. Ma quelli quindi trattolo, lo menaro a Binevento, e poi n' andò a Biri; e quivi montò in fu le Galce de' Genoveche qu'i erono venute per lui per parte del loro Comune per levario, e portario a Genova, e così feciono, le quali erano dodici Galce molso bene armate; e là gionto gli fu fatro moko grande onore da Gepoveli, e con grande allegrezza iui tutti lo videro, e ricevettono. La cagione perche i derri Baroni l'erticli feciono quella liberazione al Papa Orbano Scilo, fu perche il detto Papa diede loro molri damri, e molro grande quantità ne promife loro, fe queflo facessono ; e ancora per sar dispetto al Re Carlo lorg nimico, più che per amore, ch' egli avellono al detto Papa, perocche li detti Baroni erano di quegli, che teneano col Duen d' Angio, il quale tenea col Papa d' Avignone, E avendo il detto Papa Orbano fatto Re di Gerufalem, e di Cestia il derro Re Crilo di Durazzo, e datoli grandi aiurori a torre il detto Regno alla Reina lovanna, e zneora faruli molti altri fervigi e grazio. Quali furono adunque le cagioni perchè il Re Carlo il renes al ora effediaro in Noreta? Dico, che effunco il detto Papa redato a Napoli, il quale il deno Carlo possides, e tenca per suo e e vulta-do, che 'I detro Re faceste mobie cose, le quali pareva al detto Papa Orbano, che le dovelle fare, ed al Re Carlo pareva, che quel o , che volca, che facelle, folle guallamento del fun Reame, perocchi erano troppo grandi cole; per quello nacque tra loto discord's prord.ffima : di che il Papa dife al Re Carlo molre villane, e alciere parole, donde il Remoto grande isle-

gno ne prefe, e la notte feguente mandò

un fuo Barone alla cafa, dove il Papa era, [A] ed in quella entrato il detto Barone con molta gente armata, ch'egli avea feco, e presono il detto Papa Orbano, essendo egli per andarfi a letto già in farfetto, e in cappellima, e menarione preso al Re Carlo, e dove volie. Ma poi fatta tra loro concordia, c pace, il detto Papa se n'andò al Comune di Nocera, e quivi istando, crebbero fra 'l detto Re, e 'l detto Papa grandissime discordie : di che il detto Papa iscomunicò gravillimamente il detto Re per torgli il Reame di Cicilia, e di lerufalem. E volendo fa-re insieme co' suoi Cardinali molto gravi procelli contro a lui per torli i detti Reami, addivenne, che non parendo alla maggior parte de' Cardinali, che quello si dovesse fare, si fuggirono da lui, e andaronsene al Re a Napoli, e furono dal suo, e con lui : Ma queili, che non poterono fuggire, furono presi dal detto Papa, e melli in pregione in Nocera in grande miferia: e quando il detto Papa Orbano se n'andò a Genova, li menò seco presi, e qui gli mise in gravi pregioni, e in luogo, ch' egli erano in sua balia, e poi ne sece grande istrazio.

D' un grande levamento fatto in Ferrava per lo popolo minuto, e uccisono quegli, che riscoteano le imposte per lo Marchese, e come poi il Marchefe ne punt molti.

#### CAP. TIT

NEl detto anno nella Città di Ferrara, la quale si tiene, ed enne Signore quello Marchese Niccolò da Esti, ed è istata signoreggiata per lui lungo tempo, e per li fuoi passati, avvenne del mese di Maggio nel 1385, che il popolo minuto di Ferrara fi levò, e presono l'arme, e costono alla Casa del detto Marchese, e vollero per forza, che fosse loro dato Messer Tommaso da Tortona, che qui era fuggito per paura di loro; ed avutolo l' uccifono minuzzandolo sutto. Il quale Messer Tommaso era quello, che imponea, e riscotea le 'mposte per lo detto Marchese. E però era il popolo contro a lui molto adirato. E poi più volte feciano fimili romori; nondimena però fempre gridarono: Viva il Marchefe Niccolò. Ma poi quando il Marchefe fi fue fatto molto di gente d' arme, e da cavallo, e da piede, con secretistimo modo mesti nella Città, si corse Ferrara per sua 1 E poi fece di quelli del Popolo molti morire, e in fecreto annegandoli nel Pò, e in palese ismozzicandoli : E poi fece fare in Ferrara più fortezze, che davano l'entrata, e l'uscita E nella Città di Ferrara, perocchè in Ferrara non era per li fuoi paffati istatevi fatte alcune Fortezze, ma con grande amore aveano quel Popolo fignoreggiato.

Di più cofe fatte per li Fiorentini verso gli Aretini, e quelli da Pietramala, che su il loro dissacimento,

#### C A P. IV.

A Noora nel detto anno del mefe di Mag-gio Bartolommeo di Mess Magio da Pietramala venne a Firenze, e liberamente rimife e fe, e le sue Terre nelle mani de' Signori Priori, e del Gonfaloniere della Giuffizia, e de' loro Collegi, faccendoli fuoi albitri, il quale altresì dal Comune di Firenze fu sentenziato, e fecero rendere al Comune di Firenze Anghiari, e Gaenna, e più altre Terre, e Castella, che teneva il detto Birtolammeo per forza, ma di verità erano del Comune d' Arezzo; e dell'altre Castella, che gli rimasono, il seciono accoman-dato dal Comune di Firenze, dovendo dare di censo ogni anno un palio il dì di Santo Ioanni ; ed ancora gli die:ono grande provvisione dieci anni, cioè cento fiorini ogni mese; e su questo il principio dello distacimento di tutta la famiglia da Pietramala. E ancora in quest' anno furon tolte da' Fiorentini, cioè tutte le Castella, che teneano quelli da Pietramala, quali per forza, e quali per parti s' arrendero; e furon lasciate loro turte le loro possessioni, e benis e fu tolta a Marco da Pietramala la detta Pietramala, e disfatta. Aveano quegli da Pietramala, cioè quella famiglia lungo tempo fignoreggiata con le loro ladronaie tuste quelle contrade, e molestare, e rubate, e guasto: Ma la verità era, che tutte le Castella, che tenesno, erano del Comune d' Arezzo, e però le vollono i Fiorentini.

Come in Siena fi volfe lo Stato, effendone. or dinatori i Fiorentini.

# C A P.

E Ancora nell' anno 1385, furono caccia-ti del reggimento di Siena il popolo minuto da' Gentiluomini, e da' buoni popolani della Città, ed alquanti ne furono morti, e molti isbanditi, e confinați în altri luoghi. E questo addivenne per li grandi oltraggi, che faceano quelli, che reggeano la Cirtà a tutti gli altri Cittadini : E fu di questo confortatore il Comune di Firenze, perocchè diè loro baldanza, e forza di potere questo fare. E questo feciono i Fiorentini per le villane cofe, che li detti del reggimento faceano, e diceano a ogni ora di loro.

494949

sini in Navali . a di quelle cofe pago . e accorde la gente, the dives undare ton lui in Ungberia.

Aclo Re di Jerufilem, e di Cicilia del meje d'Agolto 1385, tolie in Napoli, ed altrove, dove potè, le merentanzie de Fio rentini, e do nandaço dagli Ambalciadori del Comune di Firenze, che fi trovarono in Napoli, ed ancora da' Mercatanti, a cui avea tolto le cofe loro , perche quello faceya, rafpuole per grande osciffà , ch'avea de danari per darlt alla gente d'arme, che con lui andava in Ungheria; e così fece, che parte di quelle cole vende , e die loro i danati, ed alcum pago dandogli quelle medetime cote, ch'a-vea toke a' Fiorentini Mercaranti, de' quali alcuni ne rimalono disfatti. Fu la roba, che tolle di valuta circa fiorini quarantacinquemila; e oiun altr' uomo, che luro, non rubò: E poi fi partì, e andu a Barietta, e quindi a Signa in Ifchiavonia, e quivi a'accozzo con Grambano, e con altri Baroni Ungheri che a lui erano venuti quivi , E pot parti quinds con grande gente d'arme, e andonne in Ungherra, di che feguì quello per innanzi fi dira.

Come il Re Carlo fu cormato Re d'Unoberia di confentimento di tutti i Beroni.

EUrono dopo in morte del Re Lodovico d'Uigheria grandillime discordie tra i Baroni del pacie, e molta grande savidia avendo l'uno all' altro, perchè eiafcuno voleva effice il maggiore: od etiendo tutti divili in due fette, che dell' una era capo il gran Conce, e dell'alera Giambano, e' fuoi fratelli, e con cialcuno erano molti Baroni del paele i ma pure il gran Conte era il maggiore, perocche la Reina Lisbetta si l' amaya molto; di che Giambino con molta follecitudine faccindoli molto grandi orumelle, cioè di farlo Re d'Ungheria, fece tanto, che il Re Carlo ando in Ungheria per averc quello Reame, e torlo alla figliuola del Re Lodovico, che era chiamata il Re-Maria: e così gli venne fatto, perocchè giuoto il detto Re Carlo in Ungheria , elsendo molto force di gente d'arme, perocche tutti i Bironi, che erano della fetta di Giam bano, rutti furono con lui , con tutto il loro isforzo, e potenza fecion tanto, che tra per forza, e cun falfe lufinghe, e con molti malizioli inguna, promettendo molte eofe fare , il detto Re Maria rinunziò al Reame d' Ungheria, e diello al detto Re Carlo di confentimento della Reina l'abetta fua madre, e moglie, che fu del Re Lodovi-

Come il Re Carlo di Durazzo rufo li Fioren- Al co; e quello feciono più per paura, che per volunta, che n'avellono: ma non vidono da poter fare altro per allora fanza lor gran pericolo, E allora fu coronato in Albaresle lo Re Cirlo di Durazzo Re d' Unglieria, e fu quello fatto allora di confentimento quali di tutti i Baroni Ungheri , e del detto gran Conte , comecche egli, e tutta la fua fetta in ferreto rimafono molto dolorosi di quello, ch' era fatto, Poi del mefe di Gennaro vennero a Firenze le novelle, come adl xxxx. di Dicembre 1385. Catlo Re di Ierusilem , e di Cicilia era coronato Re d'Ungheria in Albarcale di volontà del Re Maria, e della madre, e di turt' i Batoni del paese con grande allegreuas di tutt' i Pacini, e quello era fatto per pace di tutto il pacie, che era in gran-diffima difondia, di che ma discordia, di che grande allegrezza ne moltraro avere tutt' i Cittadios di Firenze .

> Come fi fece grande felle in Firenze per la siene del Re Carlo fatta in Ungberia .

#### C A P. VIII. POi venne il fimiglio del detto Re Catlo adt etto di Fabbiaio colle lettere del detto

Re Carlo a'Signori Priori, e a' Capitani della Parte Guelfa, di che fubito fi ferracon tutte le botteghe nella Città, e fonò la campana de Signori a parlamento, e in fu la l'uzza de Priori fi Lellono lettere al popo di che ogni Cittadino ne fece grande f. fta . E i Priori feciono poi la fera grandi falò in ful palagio loro , e coal fero i Cittadini grandi fuochi per tutta la Città. Poi l'altro dì i Capitani della Parte Gu.lfa fecero armeggiare per tutta la Città a due brigate d'armeggatori tutti vestiti di drappi bianchi , e cavalli altres) covertati , e nel detto drappo erano dipinti due Angeli con D una corona d'oro in mano, c in molti luoghi per la Città armeggiaro; e poi l'altra brigata armeggiò pet la Città veftiti d'azzurro entrovi corone d'oro, e con li cavalle altresi covertati riccamente, e con gran feita. Ancora il di nono di Febbraio detto la famiglia degli Alberti feciono brigata d' armeggiatori di pet fe da quegli della Parte, e furono vestiti di drappi bianchi, deottovi malte corone d'oro, e tutti i loro cavalti erano covertati di fimili diappi molto prrevolmente, a faccendo grande fella pe tutta la Città andarono armeggiando. Poi adl x. di Febbraio, che su la Domenica, Signori Priori feciono dire una folenne. Mella in Sinta Reputata, e fuvvi lo Velcovo di Firenze, e tutt'i Religioli della Città, e grande quantità di cera per tutta la

Chiefi. Ancora vi andò rutto il popolo, e

utte le donne della Città a ringraziare Id-

detto Re Carlo, e che per lo inconzi gli delle buona vita e prosperaffelo in maggiore dignita, e cost fectiono poi il Lunedì i Capitagi della Parce Guelfa in Santa Liperata cantare una folenne Meffa a tutt' i Reheigh molto onotevolmente alla loto Cappella con grande allegrezza di tutto il Popolo Fiorentino . E. poi il Mercoledì adì 21111, di Febbtaio armengiarono per tutta le Cerà i feliugii di Michel di Vanni di Ser Lotto Cafteli ini , e andarono faccendo grande fefta . e furono velfiti di drappi azzurti entrovi una nave in fortuna, ed intino a terra aveano covertati i loro cavalli di drappi azzutri , ed aleren avenno con loro alquanel gioffratori , ed in più luoghi della Città andarono armeggiando, e gioficando con molta feffa. Poi la Domenica adi xvtta, di Febbraio di comandamento de Priori fi giofirò in fu la Piazza di Sinta Croce, e fu belliffima gioîtra, e allora fu compiuta la festa in Firenze, ch'e' Priori vollono, che si faceffe per la fopraddetta coronazione d' Ungheria ricevuta per lo Re Carlo .

Come il detto Re fa prima ferito, e poi prefo, e meffo in pregione dagli Ungberi, e fua gente fac yubsta, e cacciata, e pis lui fa merro.

### C A P. 1X.

E' Aucora è da fare memotis del grande fallo, e tradimento fatto per la detta Reina Elifabetta, e dagli altri Baroni, ehe eon lei tennero a uccidere la petiona del detto Re Carlo, Perocchè adi fette di Feb-Braio 1385, effendo il detto Re Cario nella Camera del fuo Palegio in Buda , ed era in mezzo della detta Reina, e del Cardinale, e faccendo denzare , subitamente vi giunse granda quantità di gente armata, e quivi il detto Re Carlo fu fedito di più fedita da uno Cavaliere, eh'ayer nome Fraçaffo Bala gio, e quelto fece di comandamento della detra Reina Elifabetta, e del gran Conte , ed ivi incontanente fue prefo il detto Re ,e mello in pregione in una eameta del detto Palagio dal gran Conce, e da' compagni, che con lui erano, e la mattina feguente tutti quegli porbini, che arano andati in compagnia del detto Re, furono rubati da quegli Cittadini di Buda, che vi fi rrovarono, e eseciarii vin . Poi adl xx ett. di Febbraio ne fu mandato preto, e eosì fedito in fu una earretta il fopraddetto Re Catlo a Mifingrado, la quale è una molto bella Porterza, dalla fopradetta Reina Ifabetta, e dal gran Conte, e da quegli, elle con loro te- E ncano, e fugli conceduro un fuo Medico, ed un suo Speziale, ed alquanti samigli, che folk mediento, e guarifie. Poi diliberarone di farlo morire la detta Reina Elifabetta, e'l

dio di trota grazia, quanta aveva fatte al JA [detto Conte, vergendo, ch' egli guariva delle fedite; adl xxvs. di Febbraio gli tolfono il medico, e lo speziale, e tutti coloro, elie I fetviano, e folo li lafeiaron a fervirlo uno Speziale di lingua Schiara, il quale adi 27. di Febbraio gli diede a pigiar veleno tale, ehe la notte il moffe, e fecelo ufeire del corpo quarantatrò volte, e adl xxv111, di Febbraio enfiò diverfamente, e in fu la nona fi moth: E 'l fuo earpo fu poi portato a una Chiefa di Sinto Andrea quivi vicino con poco onore i e quel.i Chetici di quella Chiefa non lo vollono feppellire, perocchè diffono, ch' egli eta ifeomunicato per la bocca del Papa; e questo era vero; ma pure il possono ivi in una Cassa in uno alto luogo con poco fuo onore, e adì an di Marzo furo a Firenze quelte novelle della mor-te del fopraddetto Re Catlo, di che turti i Cittadini n'ebbero grande dolore.

> Delle grandi miferie, in the vennero li Pagliefi per le opere del Re Carla,

# C A P.

IN questo anno furono nel Reame di Pu-gita continue guerre fatte per la Basoni, eh' erano contro ai Re Carlo, peroceb' erano fempre più potenti di gente d'arme di lui. E quello addivenne, perocch'aveano grande aiuto dal Papa di monere, e di fare da' suoi amici, e dal figlissolo del Duea d' Angiò i e pet quello tutto il Piefe ven-ne in grande carellia, e funne tanco grande, che in più luoghi addivenne, che i Paefani dayano a'forestieri le loro figliuole piecole a chi faco le ne voleva menare altrove, purche a loro promettelle di dare loro mangiare, e quello facean perehè vedeano di non poter dar loro niente , e farebbo-no morte di fame .

D Come il Caffello di Barbiam , il quale affediavano i Bolognefi e'l Marchefe di Ferrata . for prefo, e' Bologzefe il temeno ; loro, perchè il Marcheje de Ferrara fi tenne ingameto de lero.

IN questo medesimo anno la gente de' Bolognesi, e quella del Marchele di Ferrata affediarono in Romagna d Caftello de Barbiano, perebè danneggiava tutte quelle contrade, e fu di concordia fatta tra lo-ro, che se l'avellono incontanente tutto il disfacellero, e dopo loogo affedia il pre-lono la gente de Bolognesi . E quanda su in loro balla non lo vollono dufares in ritennero per loro , ed ingannarono il detto Marehele di Ferrara , il quale per la grande tribolazione , ch'area , a lero fe lo tacette , e nicu-

e niente ne disse; ma poi a poco tempo A te migliaia mortine in molte battaglie, e alil Conte di Barbiano medelimo con sua gente di furto riprese il detto Castello di Barbiano, e tolfelo a' Bolognesi, e fece questo di consentimento del predetto Marchese di Ferrara, e di volontà d'Aftore Signore di Faenza: Laonde i Bologneli adirati l'affediarono, e poi veggendo non poterlo avere, feciono pace col detto Conte con vergogna di loro, e rimafero i Bolognesi poco amici del Marchele di Ferrara, e nimici del Signore di Faenza con loro poca concordia ra loro.

Come i Frigolaui non vollono ubbidire il nuovo B Patriarca, onde ne seguito grande guerra.

#### C A P. XIL

IN questo anno medesimo il Cardinale di Francia, ch'era fatto Patriarca d'Aquilea, e non csiendo voluto, ne ubbidito da' Fregolani, e massimamente da' Cittadini da Udine, la quale Città è maestra, e mag-giore di tutte l'altre di quel paese, e ancora da molte altre paesane Città, e Castella, sece patti col Signore di Padova non buoni per li detti Paesani, ne onesti a fare alla Chicfa di Roma; ed avuto il Cardinale dal Signore di Padova mille lance di foldati,e affai fanti a piè, andò ad ofte a detti Frigolani, e quivi prese molte Città, e Castel-la, e quasi tutti i Castellani del Paese l' ubbidirono; ma i Cittadini di Udine, ed alcuni altri si difesono, perocche segretamen-te surono aiutati da' Viniziani di moneta; e questo feciono i Viniziani, perchè erano molto dolenti, che 'l Signore di Padova pigliasse in Frigoli per suo, avvegnache con lui avessono pace, e non la volcano allora palesemente rompere. Ma che seciono poi i Viniziani? veggendo, che 'l Signore di Verona avca guerra col Signore di Padova, feciono lega col Signore di Verona contro a quello di Padova, e pagarono il quinto della fpefa; che furono fiorini ventimila d'oro il mese, e questo perche il Signore di Padoya si rittaesse dall' impresa della guerra di Frigoli per poter meglio fare quella del Signore di Verona, e così il Signor di Verona, e quello di Padova ragunaron molta gente d' arme per poter fare nel nuovo anno l' uno all' altro grande guerra, e ciascuno de' due Signori era molto ricco, e di contanti avean molto teforo.

Come il Re di Francia fottomife al Cuzano i Fiamminghi, e rende loro pace.

#### C A P. XIII.

N questo medesimo anno il Re di Francia avendo più tempo dinanzi fatta grande guerra colli Fiamminghi grandislima, e moltresì molti Franceschi erano istati morti da' Fiamminghi nella detta guerra, cioè da quelli di Guanto, e da tutti quelli, che tencano con loro, ed ancora erano istati morti di molti Fiamminghi da loro di quelli, che teneano col Re di Francia, ma pure i Fiamminghi non potendo altro fare, s' accordarono, e ricevettono per loro Signore il Duca di Borgogna zio del Re di Francia, e volle il Re, che a' Fiamminghi rimanessero tutte quelle franchigie, che foleano avere, e che tutto il paese rimanesse in pace, e fu grande onore del Re di Francia a questo fare,

Come molti Gentilotti furono fatti accomandati a' Fiorentini .

#### CAP, KIV.

N questo anno medesimo molti Gentilotti uomini del Contado d' Arezzo furono fatti accomandati de' Fiorentini , fra' quali furo i Conti di Montedoglio, non pure per quello, ma per tutte le altre Castella, che teneano in Romagna, e altrove, e così alcuni degli Uberuni, e più altri, e tutti debbono avere i nostri amici per amici, e inimici per inimici, e ciascuno dee dare il Palio il die di Santo Ioanni per offerta.

Come in Firenze fi fece, e riformoffi la Terra, e ogni Cittadino andò a partito, e potè dire in Ringbiera.

# C A P. XV.

N questo medesimo anno fu ordinato, e In queno medenno anno riformata dell' officio de' Priori, c del Gonfaloniere della Iuflizia, e de' loro Collegi, e della Parte Guelfa i Capitani, e per pace, e concordia, e contentamento di tutti i Cittadini fu diliberato, che qualunque Cittadino di qualunque istato, o condizione si fosse, poresse andare a partito da essere all' uficio sanza avere divieto o per Ghibellino, o per ammonito, e questo vollono i buoni Signori Cittadini Guelfi per loro benignità, e dolcezza, più che perchè meritata l'avessono. E questa volta più che tutte l'altre e' fu vinto, e fatto per Riformazione, che di quattro anni in quattro anni fi facesse iscrutino dell'uficio de'Priori, e del Gonfaloniere della Giustizia per innanzi,

Come furon fatte le cose care da vivere. questo anno in Firenze.

#### CAP. XVI.

N questo anno fu in Firenze carestia quasi d'ogni cosa da vivere. Lo staio del gina vide contamentes de quateres s' A lo focers il derro Re, proceie quissolo il commo provvicé à vere altronde still grano, monto più farithe vitante qu'est d'autre l'apar Obraso giul dei Rame de Le romanto più farithe vitante qu'est d'autre l'apar Obraso giul dei Rame de Le romanto più farithe vitante qu'est d'autre l'apar de l'apa

Come i Papi ifcommicavanfi l'un l'altro, e

# bi tenea coll'inno, e chi coll'aliro. C. A. P. XVII,

I N quello anno consinovamente nel di dicinni i pra Othano Sutio, che era a Gicnova, i Gormanicava Papa Ciemente Serrino, che era di Avignone, e l'indi Guidinano, che era di Avignone, e l'indi Guidinaaggravava la foormunica quoneo poreva, p.a. lui era pofili be i e i finnie facere Papa Ciemente a lui, e da 'fisio Cardienli, e a chcon lui neara, e el pren niuno di foro fi rivolgas della fius opinione, e niuno con lor formorea l'uno, e il "altro, e curveino la focomunica" l'uno, e il "altro, e

Che uomo fesse il Re Carlo di Durazzo, e che condizione, e mode, e che operazioni facesse in sua vita, e che morte.

# C A P. XVIII,

PErocchè in quello anno lu morto il Re Carlo Re di terufilem , e di Cicilia, nii prace oi dire, che uomo fulle, e che operazioni ficulto in fua vira. Quello Re Carlo fu per padre nato da Reals di Francia, e per madre fu nato de' Conti da Sanfeverino di Pugha. Fu coftui di mezzana iffatura della pertona, e non fu ne fehierrn , ne graffo, e fue nell'aspetto licto, e piacevole, e le parole avea benigne , e graziole ; ma le fue operazioni non furono di uomo d' animo reale, perocchè fue ufurparore delli fuo parenti, e di luffuria diffemperatiffimo, e fu alcuna volta capo di compagnia, facendo ricomperare i Comuni per niciftà, e i Signori in Italia affai , e fece alcuno faramento, ponendo la mano in ful Mediale, e tofto il roppe, non ficcadone iffina, E Papa Orbano tenne affediato lungamente nel Caffel di Nocera per piccole cose, che da lui volea, e alcuna volta ordino di farlo uccidere a' Cardinali, e credefi, che se prefo l'avelle, l'arcibe facto morare. E que-

derro Papa Orbano gli dic il Reame di Ieruialem, e di Cieilia, e tolielo alla Reina lozana, di cui era ragionevolmente, volle il detto Papa, che il detto Re gli prometrefle di fare il nipore Prencipe di Capova, e quelli così fece, ma non gliele attenne, e il dotto Papa Orbano volendo pure, che a lui attenetle quello che promeffo avea. e quei non volendolo fare, tra loro nacque diordia grandiffima, d'onde il Re l'affediò in Nocera, come è derro; onde il detto Papa Orbano lo scomunicò, e maledissiclo, e mandogli la bestemmia di Santa Chiesa quanto potè aggravandola: ma il Re Carlo poco le curò , e non punto moltro di temerle , Queflo fopraddetro Carlo di Durazzo, quando era fanciullo, che ancora poppava, la balia fu prefa, e menara al Re Luigi Re di lerufalem, e di Cicilia, e marito della Reina Giovanna, e per le ree, e cattive operazioni, che il Padre faceva contro al derro Re Luigi , il detro Re Luigi per fare dispetto al Padre comandò, che il detro fanerullo folle accecato. Ma le Reina Giovanna fubito gli fi gittò g.nocchione innanzi al detro Re Luigi, e chiefegli di grazia, che il detto fanciullo le foffe donaro finza fargli alcuno male, e la detta grazia le fu concedura dal Re. Ella poi l'allevo nel-C la fua camera con molta diligente guardia, infino che egli obbe quaerordici anoi, ed ancora poi la detta Reina Giovanna gli donò più Terre, e Castella, perocchè da se niuna o'avea, ne recea. E poi quindo fue più grande gla diede per moglie la nipote figliuola della firocchia, perocchè potea avvenire, che a lui perverrebbe la ercdità del Reame. Elia l' ebbe fempre , e così il trattò come se fosse istato suo figliuolo, e quefto fece al da fezzo. Niuno mafchio v'era rimalo de' Renli, se non solo questo Carlo di Durarzo. Costoi per merito di così grandi beneficj fattigli dalla Reina Giovanna, cone prima pote, le rolle il fuo Reame, e lei preta fece mettere in pregione, e quivi flata brieve tempo, col fuo configlio diabero di farla morire avvelenara. E quello fice, perchè quegli Parfani, che l'amavano, non aveffuno poi più ifperanza di fua Signoria a E mandò certi fuoi fidari a far fare quello micidio, li quali giunri a lei dissono: piglia quello, che noi ti diamo a bere. Ma ella dubitando, che quella non folle cola avvelenara per lei uccidere, diffe, che non lo voleva per niuna cofa pigliare. Allora coloro, che quivi erano per ucciderla venuti, milono mano alle fpade, dicendo, morire ti conviene o con quello, che noi tidiamo, o con ignudi ferri: di che ella quello vergendo, e cooofcendo, che le convenia morire, prima confessata solennemeore, e d'ogni altra cota acconciacon Dio dell' anima fua con granle divozione penruta de'fuoi peccati, prete poi il veleno, volendo piurrotto così mo. rire, che essere tagliata, e morta co' ferri . | Al E poi avvenne, che penando ella molto a morire, quelli cattivi, che le aveano dato il veleno, le misono uno sciugatoio alla gola, e con uno randello in ful collo glie le arrandellarono in ful collo, ed affogaronia, e co sì morì la Reina Giovanna nipote del Re U-

berto di non meritata morte,

Veramente Iddio giusto Signore rendè poi al detto Carlo di Durazzo giusto merto di sì grande ingiustizia, che fe, perchè quefto Re Carlo andato in Ungheria, come altrove è detto, e tolto alla figliuola del Re Lodovico, e sua ereda ingannevolmente il fuo Reame, essendo sua cugina; su poi egli altresì ingannevolmente dagli Ungheri in primamente fedito di più colpi nel luo corto, e poi mello in pregione, e quivi in piccolo tempo non potendo morire delle fedite, che avea, fu poi avvelenato, e morì : perocch'egli era iscomunicato, gli fu negata la fipoltura. Coflui morì tra gente villana, e sconoscente, e falvatica, e crudele, e chi bene riguarda, di quella medefima morte, di che egli prima avea fatta morire la nobile Reina Giovanna, la quale fu veramente Real Donna.

Che uomo fu Messer Bernald de Visconsi ,e che opere furon le sue, mentre che vife .

# XIX.

PErocchè in quello medelimo anno, cioè 1385, morì velenato Messer Bernabò de' Visconti da Milano, mi piace qui di dire, che uomo fu, e di quai vizi suste pieno. Fu costui grande di periona, e fiero nel viso, ed affai valorofo di fua perfona, e favio, e avveduto, se l'avelle adoperato in bene, e buone opere, ma egli fue pieno di tutti li vizi, e sue operazioni surono tutte ree. Egli su superbissimo, e avarissimo molto. Egli feciono di concordia tra egli, e Messer Galeazzo fuo fratello uccidere con veleno Messer Massiuolo loro maggior fratello per torgli la fua parte della Signoria; e poiche fu morto tra loro la divisono. E poi Mess. Bernabò s' ingegnò molte volte di fare avvelenare Messer Galeazzo suo fratello per avere rutta la Signoria di Milano per se. E ancora fu luffuriofiffimo, e strupatore di femmine, e molte donne di Milano corruppe, e ebbene figliuoli affai, tanti che furono tra maschi, e semmine più di venti. Fu costui iracundo, omicidiale molto, e molti de' fuoi famigliari, e camerieri uccife già colle proprie mani per piccoli falli. E molti uomini già non avendo errato, se non per innocenza, o non sappiendo i suoi comandamenti, sece uccidere, e alcuni ne fece uccidere, e gierare a' cani per piccole cagioni, che tenea gran quantità di cani . Costui telfe, ert bò ai fuoi vicini sutte le Città, c Castella, che potè

sempre tenendoli in guerra. Fu costui ordinatore, accrescitore, e mantenitore sempre di compagnie, e di ladroni, li quali andavano tutti i paesi d'Italia rubando, e guaflando. Ancora fu coftui fempre in aperto nimico di Santa Chiefa, e molte volte ebbe con loro grandi guerre, e fempre fu perocchè egli volea torre allora delle loro Città, e Castella, e poco curò costus le scomuni-che, e maledizioni del Papa, ma sempre con istrazievoli ischemimenti dispregiava la Chiefa, e 'l suo Pastore: e però si vide chiaro, che non credeva in Crifto. E quando faceva promessa, che non gli mettesse bene, dicea con diverse malizie non doversi attenere, e però era in lui poca verità. Laonde Iddio giusto vendicatore punt poi lui, e' suoi figliuoli altresì con ingannevole tradimento, perocchè morì in pregione, e avvelenato, e avvidesene in prima.

# ANNO MCCCLXXXVI.

Come il Comune di Firenze mosse guerra al Conte Antonio da Urbino, e perchè.

C A P.

El mese d'Aprile anno 1386, il Comune di Firenze diliberò di fare guerra al Conte Antonio da Orbino, il quale Conte tenca per fua la Città d' Agobbio, e con grande gente e a cavallo, e a piè cavalcaro fopra tutte le fue Città, e Castella, e secero la desta gente de' Fiorentini gran danno, e ruberie, e guasto e sì a Orbino, e sì ad Agobbio, e a tuite l'altre Terre, ch' egli teneva, e fignoreggiava con grande vergogna del detto Conte. La cagione, che mosse i Fiorentini a sar questo, su, perocchè andando uno Ambasciadore del Comune di Firenze per trattate la pace tra 'l Cente detto, e Comune d'Agobbio con Mesfer Francesco de' Gal brielli d' Agobbio, il quale tenca il Castello di Cantiano; e avendo il Conte fidato l' Ambasciadore, e suoi compagni, e chi con lui fosle; e lo detto Ambafciadore andò alla Città d' Agolbio . e mend seco Messer Francesco de' Gabbrielli detto, perchè piuttoflo û veniffe a fare la pace tra loro, e il detto Conte Antonio: Il detto Conte subito che gli vide in Agobbio, fece pigliare l'Ambasciadore de' Fiorentini, e il detto Messer Francesco de' Gabbrielli, e misegli in pregione. Ma poi a pochi dì lafciò l' Ambafciadore de' Fiorentini, e ritenne il detto Meffer Francesco de' Gabbrielli suo nimico. Per paura della morte il detto Mesfer Francesco, il quale tenea il Castello di Cantiano, veggendosi in pregione del detto Conte Anionio, fece pace con lui, e diegli in guardia l'una delle rocche del Castello di Cantieno , e l'altra rocca riterne per fe. Laonde i Fiorentini per questo isdegnati,

è detto di fopra, con grande danno di tutto quel paele . Questo fatto non piacque, che si faccife però a tutti i Cittadini di Firenze; anzi difpiacque a tutti quegli , che volcano pacificamente vivere; e diceano, che lo Ambafeiador loro avea, oltre a quello, che gli era istato commesto, avea fidato il detto Meller Franceico de Gabbrielli, Ma pure i maggiorenti Cittadini feciono quello diliberare per diversi rispetti, secondochè si dille per rutto il Popolo. Ma poi del me-fe di Luglio anno detto, fi fece la pace col detto Conte Antonio da Orbino i effendo la gente de' Fiorentini aliato alla porce della Città di Agobbio, e fu con grande onore de Fiorentini, perocchè tra li molti patti fu, che il Caftello di Cantiano rimanelle libero a Meffer Francesco Gabbrialli, a che Agobbio colle fue fortezze rimanelle al Conta Antonio re che il detto Conte Antonio e per fe, e per tutte le fue Terre, e Caftella rimanelle accomandato al Comun di Firenze, e dovelle avere tutti i loro amici per amici, e i nimici per nimici, e che ogni l'iorentino fuste libero nelle sue Terra, e in quelle potesfe liberamente pallare, a iltare a e che gli u-feiti d' Agobbio poteller liberamente ritornara in cala loro, e riavere tutti li loro beni , e che il derro Conte dovelle ogni anno dare per cenfo offerente alla Chiefa di S. Ioanpi Barifta un palio de feiamico, e che colui che 'l porrava, doveife avere forto un cavello covercato di drappo, il quale palio, e la coverca del cavallo dovesse lasciare alla detta Chiefa di Santo Ioanni Batifla e a altri affai patri vi furono onorevoli per lo Comune di Firenze. Nondimeno furono di quelli, che differo, che confiderato chi foffero le parti, che i Fiorentini non aveano onore, fa non eli disfacellono, o diminuitiono.

Come la gente del Signor di Verona corfono addoffo a quel de Padoca, droe con ifcalterimento fierano ifeneficii , e morti , e prefe il loro Capitano.

C A P. II.

A Noore del mefe di Maggio 1386. la gonce del Signore di Verona col fuo Capitano dolla guerra cavalcaro in fu le Terpe del Signore di Padova con dumila cinquecento lance, e con molto grande genze di pedoni, e fecero molto grandi danni, a gualti di campi, e di bestiame, e d'arsioni. e prefono affai pregioni i poi fi fermarono appreilo a loro confini per potere avere quello, che al tempo bifognava ogni dì, e ancora la gence del Signore da Padova feciono granda guerra fu quello di Vicenza, e fecionvi grandi prede di beltiame, a di pregioni , e feciones baffie da fare continue guerre e così fu quello pacie dalla gente Tom. 11.

feciono fare alla lor gente d'arme quello, che | A | dell'uno, e dell'altro Signore furono molti morri, e rubsti. E poi del mele di Giugno Meller Cortelia Capitano della gente del Signor di Verona con tutt' i fuoi s'appreffarono alla Città di Padova a due miglia, facendo grande danno: ficche allora tonnes d' \azo degli Ubaldını Capitano della genta del Signore di Padova infirme con Meller Francelco Novello figligolo del Signor di Padova, con mille lance di buona gente, e con tutto 4 Popolo di Padova ufcir loro incontro. Ma d detto Ioanni d' Azzo degli Ubaldini corte in agusto in luogo coperto, e figreto, il detto fistivolo del Sisteore con octocento i migliori, a più valenti uomini, che tra loro totlono, e con alquanti di quelli da piè tutti ilcelti, e poi mandò contro a'nimici tueto il rella di fua gente, a ammoni certi di loro, che pigliafiono la battaglia fu le Brenreile, a jolicacifono la battaglia quanto potellono, e poi con isparta suga suggistero verso Padova; ed egli si tornò al sopradditto aguato, e quì fi fletta tanto, che il tempo renne da fare quello, per che era zipoflo: e l'aitra gente n'andò tutta contro a'nimici : e in fu le Brentelle combatterono colla gente del Signor di Verona, e feciono tra loro grande, e dura battaglia, ma pure alla fine la gente di quello di Verona vinie, e uccidendo , a pigiiando i nimici spartamente li feguitavano, e cacciavano varío la Cura di Pedova ; e allota multi di quegli , che erano nela fchiera del Capitano di quei di Verona fi partiron quindi, e andavano rabando, e pigliando pregioni infieme cogli altri . a non afetteno in ischiera col Capatano, e pasfarono la Brantelle, credendofi del tutto aver vinto, e per quello la lehiera del Capitano rimafe molto debile, e con poca gente. La qual cola veggendo Meffer Francesco, e Ioanni d' Azzo Capitani , e conolcerdo , che la schiera di Messer Correlia Capitano della gente di quello di Verona era fola ri-mafa, e molto debile, uscirono dell'aguato ov' erano, e coriono addotio a coloro, e con poce fatica gli viniono , a preiono il detto Meller Correlia, il Capitano, e molti altri Caporali, che con lus erano rimali alla fun ichiera, e pochi fe ne fuggirono, e tutta la sente dal Signor di Verona, ch' era corfa verlo Padova dietro a' loro nimici, rimafono rinchiusi sea la gente di que' di Padova, a la Cattà di Padova; e per quelta cagione urono tutti o prefi, o morti, che molti pochi ne camparo. E così la gente dal Signore di Verona fu isconsitta, e presa per lor poco fenno, e avvedimento, e per lo fcalterico configlio , a valora di Iosnai d'Azzo degli Ubaldini, if quale it di fi fece Cavafiera. Furono presi di quelli del Signore di Verona feimila uomini, e più di cinquemila cavalli furon meffi a bottino .. Molri uomini d'arne nomari vi furono prefi, e due Configlieridel Capitano rimafono prefi con lui, e così tutti quogli, ch'erano vinti, mandarono

e danno, e furono chi melli quivi in propo ne, e chi latciato endar per cattivo . Fu il detto Melfer Ioanni di Azzo poi di doni melto onarato dal Signor di Padova, di che effendo vincatore il Signor da Padova, come è detto, ivi a pochi di foce tuttala fue nonen cavalcare intino in fu le porte di Verona, feccendo a quelle contrade ogni danno, e vergogna, che poterono, E altresi feciono a Vicensa, e a tutte l'altre fue Terre, rubando, e preliando, e rubando, e uccidendo eut e trovarono, e poi fi tornaro ne' loro con ini, e nondimeno tutto quell' anno feciono ere loso i detti Signori grandi guerre, e danni l'uno all'altro ne'loro contini.

D' una grande guerra fatta tra' Bolognefe, e Affare de Facuza, e prefto fecton la pate.

> C A P. 111.

TN quello medefimo anno 1386, del mele di Giugno i Bologneli mandaron tutta la loro ginte dell'arme addollo ed Aftore Signore di Fernze, che furono ferrecento lan ce, e molti pedoni, e puolono cempo al Ponte a Sambrotolo, e quivi fecero una baft a molto forte, Avea allora Atlore feco il Con te Luceio Alamanno con molte buona, e beila brigata d'uomini d'erme, di che il detto Aftore col detto Conte Luccio, e con al tri foldati, ch'egli evec, fi fece loro incontro con cinquecento lance, e furon tra loro molte belle euffe, e grandi ; ma il più delle volte la gente di Affore n'ebbe il migliore: e fuvvi tale zuffe , che la gente de' Bologneli perdè dugento cavalli . Ma pure la gente de Bolozorii feciono ful terreno di Fatnza gran de danno, e guafto eltres) di biade. E el arca) la mente di Affore cavalcò il terreno de Balogness, e arse loro alcune ville, nelle quali erevi entro molte vittuvaglia , non penfando, che quivi la gente di Aftore potesse mei venire, e fece loto grend flimo denno, e rergogna. E poi del mele di Agosto li Ambascuadori del Signor di Mulano secion sare la pece tre loro con molti patti, e condizio-ni. Aflore ebbe l'onore di quella guerra. confiderando la forza de Bolognefi, e le fua. Il Comune di Firenze avue bene mandati i fuoi Ambalciadori per trattare di fare pace tra loro. Ma i Bolognesi vollono innanzi, che gli Ambasciadori del Conte di Virtu avesono quello onore, che quelli de Fiorentini comecche Aftore arebbe voluto il contrario

D'una lega fatta trai Comuni di Toftana, e Bologuefi, e Milanefi a difefa di ciafenno.

> C A P. IV.

A Neora del mese di Luglio nell' anno 3386, fectono lega insteme il Signore

prefi in Padove con grande loro vergogna , [ A ] di Milano , e' Bolognefi , e' Comuni di Tofeana, e tu la lega a cisfeta dello Stato di ciafeuno de collerati, e funne movitore, e ortatore il Signor di Milano, E doveano i detti collegati tenere al foldo grande numero di foldati per poterfi difenitere delle compagnie de ladrons, e de ogni altra periona : e molti altri patti furon fetti tra ioro.

> Come Giambano ifconfife le Reine d'Ungheria, e prefete, e fece tien sogliare la tefta a quelle, chi erano spiata cagione, e cel evola della morte del Re Carlo, e mando le sefte a Napili alia Reiza Margheria.

> > C A P.

IN quello medefimo anno avvenne in Un-gheria una cofa, la cuele mi piace di tenvere, perocche del mele di Lugua il di di Santo Lacopo Apoflolo poco tempo prima ellendo andete con grande gente d'arme addollo e Giambano, e a' fuoi la Reina mogie, che fu del Re Lodovico, e Maria fua figliuola, e con loro il gran Conte . e molti altri Bironi di Ungheria : e Giambano ere feguitato de molti valenti pomini d'Ung eria, i quali erano ifferi molto favorevolt nelli onori del Re Cerlo di Durazzo e però erano numici delle dette Reine, e del gran Conte, e di fua fetta, e parte e e per quello tentavano di disfarlo e enceiarli del mondo. Ma il derro Grambano vedendo i fuoi nimici con molto difordine itlare nel loro campo, con cinquicento lance di valorofillime gente, eli'egli avea feco, fubito gli affali, e ruppeli, e fconfilleli con poca fatica e e prefe le dette due Reine, e l'aran Conte, e molti citri Baroni. Fu quello tenuto per miracolo non piecolo, perocchè con il poca gente ne vinfe più di quattro cotanti, ch' egli non erano. Poi fice Giambano tagliar le tella al detto gran Conte , e a un fuo cugino, e e Fracello Balagio, e man-D dolle e Nepoli alla Reina Margherita moglie, che fu dei Re Cerio . Erano colloro illati colpevoli, e facitori della morte del RcCarlo, e ricenne in pregione le dette due Reino e molti altri Bironi Ung'eri , ch' evea prefi con grande loro vergogne, e denso .

Come il Duca d'Offerie fu isconfitte, e morte . da' popoli a lut fottepafli, perciè gli volca gravere di più, che min cramo a lui tennii , e obbligati.

> C A P. VI.

IN quello medelimo enno il Duca Leopoldo volendo gravere di dineri pagare a tui cerri popoli, più che non dovevano, e che ufati non erano di pagare, e non volendo è detti popoli quello fere, egli mando loro addollo ceres fun gente d'arme non poca , Al Come il Comon di Belogna effere in moto cola quale fu da' detti popoli ilcoolitta, e morta con gran vengogna di lui: della qual cola egli molto si dotfe : e poi volendasi di quelta cofa vendicare, raunato di tutti i fuoi paeli il fiore di tuttigli uomini d'arme, che v'erano, con grande gente venne loro addolla, e faccendo lor gran danno, avendoù a vile, e quelli raunati lo rinchiufono in certo valle, e quegli provandoù d'uscire per forza, fu da loro con più di quarrocento genriluomini morto, e con molti alcri di sua gence. Ancora quelli, che camparo, si tornaro io Osterio rubati. E per allora la cols si rimase così. Era il deno Duca Leopoldo favio, e valente uomo più che quelli che dopo lui rimafero Signori ; e però oe fu grande daogo a tutto quel paefe.

Come il Signere , ell'era di Fuell , fu prefe de' nipoti a tradimento, e mefo in pregione, o tolede la Signoria, e poi merta.

C A P.

N quello modelimo anno Meller Sinibaldo degli Ardeleff Signore di Forit fue prefo da Pino, e da Cecco fisos nipori, de quah egli molto fi fidava in rutte le cofe, e meffo in pregione, e roltali la Signoria della Città di Forli con graode tradimento. Poi a poco tempo il feciono, ammazzandolo, morin pregione, ed ellico rimafono Signori per allera . Era quello Meffer Sicilpaido affai buono uomo, e giulto Signore, e moko a-mato da Cittadini, e detti fuoi nipoti erano affai diffojuti, e cattivi,

Come il Comune di Firenze comperò la rocca di Sellens , e de cui ,

CAP VIII

N questa medefimo, sano il Comune di Firenze comperò la rocca di Sillino, ch'e proffo a Volterra, da una famiglia di Signa, che fi chiamano quelli da Petroja . Avevala allora tolta loro, e tenesia uno, che fi chiamaya Martin Cioni, il quale era malandrino, uomo malvagio, e rubatore, e facitore, e ritenitare di tutti caloro, che giandi mali volcaso fare . Dicciono, i Fiorentini a quelli da Perroia per le due parti di quello luogo fior ni tremila d' oro; e al derto Martino, che la tenes, fiorini mille d'oro. E ancora gli diedono grande provvisione per prù tempo con affai compagni a loro folco, tanto che il detto coftò al Comun di Fiscase più che fermila fiorini .

me alferri a fenenzeure, e giudicare del Coffello de Lucignano, e fentenziare, che fife di quelle di Arreso, ficcome egli ere iffate.

> CAP, IX.

A Vesno il Comune di Firenze, e il Co-mune di Arczeo dall'una parte, e il Comuse di Siesa, e il Comuse di Lu so dall'altra parte fasto loro albirri il Comune di Bologna, e in loro liberamente s' era l'uno, e l'altre rimello in modo, ch'era baffevole. Di che udite, e vedute le ragioni dell' uno, e dell' altro, il Comune di Bologna (ententiò del mele d' Ottobre 1186, che I Caffello di Lacignino era del Comune di Agezzo ,ficcome fuo era iflato: e però dovere effere del Consune di Firenze, ficcome Signare d' Aiezzo, e del fuo contado, e diffretto. E che i Sanefi infra cerro rempn il dovellon lafciare, e non difenderlo, ne aiusarlo da quel al innenzi ma liberarlo. E ancora fu in quella fintenzia, che il Comune di Firenze dovelle dase al Con un di Siena figrini ottorilla, quindo il Comuo di Firenze avelle la tenuta liberamente di Lucigrang che infra una mefe gli covelle to Bologna a uso banchiere, acciorche il Comune di Siena folle certo d'avergit, quando fulle il tempo venuto. Fucion quello i Bologneli per buona diferezione, perocchè i Sineli aveseu aspelo parse de' deni d nari in altre Caffella, le quale avezno un anno dinanzi rendute a' Forentini. Di quella fenrenzia furong i Saoch poco content , e grande cruecio ne mostraro. Ma i Lucignincii per loro Sindico & dicro a' Fiurcatini con certi patti . E del mete di Dicenbre l' Ambafciadore del Copiun di Firenze, prese la tenuta del deno Caffello di Lucignino per li Fiorentini, come di regione lecondo le derta fencenara; e in suite l'altre parti f offervo in derna fencenzia data tra loco.

Come legni di Muri pigliare più legni di Cris firm, e meneragliene preji.

C A P,

IN quest'anna medesaro vennero più legni di Mori, e saciono molti legni di Criffiani vicino all' Ifola di Surdigna , e di Cicilia, alcuni greffi legni di Coftiani . Egli gomini , che presono , vendero per ischiavi in loso paese, e sennergis in grande miferia , ecatrieusqu. Quello fatto fu grande verdi due l'api, perreche per le lor discordie ardiscono gi' Infedeli a fare corsii mali, e es Criftianica ne riceve giandi danni .

Ingbilierra paje o em molia genie in ifpagna contro al Re perclè diceva ,che a lut accadeva il Keame di ragione, e fecervi gran guerra .

## C A P. XI.

N questo medesimo anno il Duca di Lancalto figliuolo del Re d' Inghilterra , dicendo, che il Reame di Spagna veniva di ragione a lui per la fua donna, perocchè cra tigliuola del Re Pietro di Spagna, andò addollo con dumila lance, e con quattromila arcieri ando addosso, e con le sue navi puofe in Galizia, effendo chiamato da molti Signori Ifpagnuoli, che teneano con lui nel detto pacle di Galizia, e aveano grande diicordia, e guerra col Re di Spagna, e non erano quanto lui potenti di forza . Fece il detto Duca di Lancasto con li suoi Inghilesi, e con quelli Ifpagnuoli, che con lui tencano, grandifiimi danni a tutti quelli paesi. E non grovando chi contro a loro s'opponelle con forza, corsono tutto il paese di Spagna. Erano li detti, che andati erano col Duca di Lancasto quasi tutti valenti uomini d'Inghilterra, i quali molto l' amavano, perocch'egli era tenuto il più valente uomo, favio, e graziofo di tutta l'Ifola d'Inghilterra. Coffui isterre in Ispagna certo rempo, e sempre vincitore; ma niuno paese però acquittò. Poi si tornò a casa tua con onore, ma non con acquifto.

Come due Cardinali di Papa Orbano Sefto fi fuggirono da lui, e andaronfene all' altro Papa, e la cagione perchè.

#### CAP. XII.

IN questo medesimo anno 1386, due Car-dinali di Papa Orbano Sesto, ch' era a Genova, si fuggirono da lui, e andaronne a Milano al Conte di Vertu; il quale già avea preso grande isdegno col detto Papa Orbano: e lecondoche si diceva, avea mutata la fede, e credeva al Papa d'Avignone, Furono i detti Cardinali, l' uno il Cardinal di Ravenna, il quale era di nazione Frigolano, ed era favio, e maliziolo, e ardito molto; e l'altro fu Meffer Galcotto di Meffer Magio da Pietramala, il quale era molto giovana. Questi due Cardinali non stato poi lungo tempo quivi, fi accordarono col Papa d' Avignone, e a lui credettero, e da lui ebbono grandi rendite di benificj. Ma pur per allora fi rimafono in Savoia. La cagione, perchè si fuggirono li detti Cardinali da Pa pa Orbano, fu, perocchè il detto Papa apponeva loro, che e' l'aveano voluro uccidere, ovvero avvelenare, E questo disie Papa Orbano in Consistoro in loro presenza, estendovi tutti gli altri Cardinali, e molti altri

Come il Duca di Lancasto figlinolo dil Re d'IA Juomini presenti . Laonde li detti Cardinali si fuggiro da Genova per paura della furia. fua, perocche non valeva loro alcuna ifcula. Poi il detto Papa Orbano gli fcomunicò, e tolte loro il cappello, e privogli d'ogai benifizio, e fece quello predicare in turto le Terre d' Italia, e altrovo; e poi li due detti Cardinali sappiendo questo, si partirono di Savoia, e andaronsene ad Avignone a Papa Clemente, e fu fatto loro grande onore da lui, e da tutti gli altri Cardinali, che con lui erano.

> Di grandi novitadi fatte a Napoli contro alla Reina Margherita, e al figliaclo del Re Carlo fatte fare da Papa Orbano , il quale s' ingegnava di disfarli .

#### C A P. XIII.

DEI mese di Novembre furo cominciate in questo medesimo anno grandi novitadi nella Citrà di Napoli, perocchè tutti i nobili del Seggio di Nico, il quale è il fecondo Seggio di pollanza nella Città, avendo dato loro Papa Orbano molti ben fizi per lo mondo, de'quali aveano grandillime rendite; ed egli fono nomini molio volenterofi d'avere affai pecunia, sperando d'averne mag-gior quantità, se facessero contro alla Reina Margherita, e al figliuolo del Re Carlo, perocche fapevano, ch' cgli era lor nimico a petizione del detto Papa Orbano levarono in Napoli il romore, adl otto di Novembre, o gridarono: Viva il buono istato, e muoiano detti molto follecitato il popolo, e rutti gli altri nobili della Città, tutti li Cittadini di Napoli presono l'arme, c con questo medesimo gridare corsono per la Città, e an-daro alla dogana, e disseciono il luogo, dove fi ricoglieva la gabella, le quali gabelle erano istare poco tempo dinanzi lo Re Carlo, e a' Napoletani erano in grande dispiacenza, e toliono via, e levarono le dette gabelle. E la Reina Margherita, la quale era in Castelnuovo, poi per paura, ovvero per lo migliore confermò quello, che i Napoletani aveano fatto. E ancora vollono i detti Napoletani, che si eleggesse paesani tra loro, e altri, i quali avellono a fare ogni cofa intorno al reggimento, e governamento del Regno: e la detta Reina lo confent) per non potere altro fare . E ancora poi del mele di Dicembre i detti Napoletani s'armaro, e corsono a Castelnuovo, dove era la Reina, gridando : che voleano, ch' ella confermalla tutti i patti, e le condizioni, che volca Papa Orbano, ch'ella facesse, li quali a lei erano impofibili a fare offervare. E oltre a ciò voleano le chiavi della Città di Napoli, e la guardia di quella, e volcano, che la Citta d' Anversa, e molte altre Terre d' intorno a Napoli si guardassero per li detti Na-

gliquio del Re Carlo fofic loro Signore. E diceano in parole, che volenno, che la Reina folle tutrice del figliacio; ma in fatti non volenno. Ancora volenno, che li fopraddetsi governationo il paefe, e foliono paefini i e il buon danzio fi levalle via; e coal per lo migliore fi foce allora . Poi del mese di Gennaio, anno detto di fopra, volendo la Reina Mareherita, che i predetti (ei eletti a governare il pacio, e molti altri nobili Napolerani iurationo d'effere fedelationi al fuo figliualo, e loro Signore, rifpuolano di non voier ciò fare, e fare non vollano, ma andarono a parlamento in fecreto con cerra parte di quelli Bironi , ch'erano nimici della B Reina Margherira e del figl volo del Re Carlo, i quali erano vicini a Napoli, e a fare, e a ordinare trattati contro a lei , eal figliuolo, e così tutto quell' anno feciono quanto poterono contra alia detta Reina, e al figlutolo, e furo eagione di fuo grande abbaf famento. E ancora follecitaro il desto Papa Orbano quanto che andrilli a Napoli, promettendo di firlo Signore di quella Città . Ed eili s'apparezchio d'andarvi per fare , se potelle , creciar la Rrina, e il figliuolo dei Re Carlo. Ma non vide poi, che pollibile gli folle quivi l' andore fenza grande perico o della foa perfona, e però non v'ando. Veramente i Napoletani tono molto da binfimare per la detra operazione fatta da loro, perocehè tutti i loro paffiti li Re fempre fatti grandi , potenti , e ricchi quanto a loro è flato possibile di fire, il merito, che li rendono loro, fu tradirli, abbailargli, e disfargle, e con ogni forza , e inganno ingegearf, ch' elle perdeffono quelle parfi , dei quals erano Signuri flatina grande tempo i loro antichi padri, e avoli.

Come il Re di Francia fice grande apparecchio per poffere in Ingbilierre con fue genti & arme, e ande infino a Bruggia, e per li ucuts contrary nou pati andare , a tornossi in Francia .

#### C A P. XIV.

IN quello anno 1386, il Re di Francia a' apparecchio di pallire con ofte in Inghilterra per prendere il paefe. Dellono alcuni, ch' celi cibe otrocento navt di gabbia, e altri diffono, che furon milledugeoto navi di gabbia, e molte altre minori di numero incredibile, per portare à cavalieri, e gli nomini dell' arme, che andavano con lui, c akrest per portare la vestovaglia, che bifo mava loro , e l'altre cofe necellarie all'ofte. E diffefi, che porrava due Città di legname fiten per porle dove gli pareffe, che foi fe prù dannolo a' luoi nimici. Ed erano con lai quati rutti li Rooli di Francia, e tutti i Baroni, e Signori del fuo Reame con ogni lu-

politani, e dicerno, che volcano, che il fi-! Al ro forze. E anche v'era molti altri Sirnori del tuo Reame vicini, e turti li avici tuoi s E ancora vi furono tutti gli comini val-nii e atti a barragha di tutto il fuo Restre. Il numero diceli, che fu dicci miglate di Cavalieri a Spron d' oro, e più di quaranta migliaia d'uomini da combancie, e d'ogni altre grandifimo numero a) grande, che e impoffibile a poter credere al tempo o' uzgit doversi potere ragunare. E iu la ne pgiore, e la più bella gente, che fi ragunelle g a u gran tempo per alcuno altro Signore. E con tutta quella gente se n' ando in Frandra in tutte le Terre, che vi sono, e la sua persona iflette nelle lichiule ad afpetrare il tempo da navieure più d'uno mule per effere prefto a montare in mare, a andate of tuo viaggio. Ma fempre gli fu il vento contrario. Di che quelto vegrendo egli e il fuo Configlio, che pailare non potes, perocche il maie gli era contrario, e tanta della fon gente iffava in grande diligio; malvolentieri, ma pure per lo meglio diliberaro d'indugiar l'andata al tempo nuovo, e però licenzio tutta fua gente, e le navi, ed egli fi tornò a Par gr , adh az, di Novembre,

> Come Papa Orbono fi paril de Geneva , e venne a Lucta , e quivi fu vifitato da milie an ha-frerie , e mangii , ch' egli avea a Genava en une iffelle fetterratt tinque Cardinals tru , e altri Presani.

# CAP. XV.

IN questo medelimo del mese di Dicem-bre, Papa Orb no Sesto, il quale era a Genova, fe ne parti di contentimento di loro, anzi fi diffe, e così fu vero, che 'i Doge di Genova più volte dinanzi certelemente accomiatato, ed esti avea cercato di andare in più Terre, e da niuno era iliaio voluto ricevere; ma da Lucchen pure fue riecveto, Egli per mare fe ne venne a Motrone, e poi la vilia della l'afqua entro in Lucca, e riceveste da loro grande onore. A. veva il detto Papa detto agli Ambalciadori Lucchen, che vi flaret be otto, o quindici di quivi , e non più , ma poi vi flette intina adl 22, di Settembre, 1287, Erino con ini in Luces diect de'fuoi Cardinali , e multi altri Prelati, i quali egli amava. È ancora fi trovò in Genova in una flalla da cavalla fotterrati nove corpi, li quali furon cinque Cardinali, i quali egli avea tenuti lungimene in mifera pregione per le engioni altrove. dette, e quatero aliri grandi Paclati, e per skuni femi, che fi videro in quelli corpi, fi dille , che gli fece prima imbav gliare e poi cost vivi gli feet fotterraze, e altri diffe, che oli fece prima ammazzare, e poi gli fece foeterrare in quella ilialla, la notte, che fi partì di Genova, dicendo non me li voglio più dietro menare. Per alcuno altro Signore, a

Tiranno non fu fatta mai sì grande crudel-! Al ni vollono questo, perchè aveano grandi prota. E riprefone da alcuno tuo grande amico, dilic, che a loso non fi dovea perdonare, perocchè elli l'aveano voluto uccidere . e con questo copriva la sua crudeltà. E veramente per quetta cofa, e per molte altre, che fi videro da lui faite, fi vide, che non era vero Vicario di Cristo, perocchè arebbe perdonato a tutti. Fu il detto Papa Orbano quivi visitato dagli Ambasciadori Fiorentini, e dette molte buone parole, e presenti gli furon fatti affai, E quelli li ricevette con allegro viso, e fece loro grande onore, e diffe loro di voler fare molto grandi cose per lo Comune di Firenze, ma poco si credeva alle fue parole, e poca fede vi fi dava, perocchè poco atteneva, e molto prometteva. ma bene attenea a ciascuno quello, che meglio gli mettea al fuo parere, e del mancamento di fua promeifa non fi curava.

Come i Perusini mandaro Ambasciadori a Luc ca a Papa Orbano , perchè e' veniffe a Perugia , e praticando i fatti , non furono d' accordo, e tornaronfi .

#### C A P. XVI.

IL Comun di Perugia diliberò per li fuoi configli di eleggere venti Ambasciadori, li quali endatlero a Lucca a Papa Orbano a pregarlo, che venisse a stare in Perugia, con quetto che fosse Signore dello spirituale, e il temporale rimanelle a quegli, che ora reggeano la Città. La qual cofa faputa a Firenze , diè grande turbazione negli animi de' Cittadini, che reggeano la Citta, perocchè dubitavano, che andando lo Papa a Ferugia, li Cittadini non lo facessono del tutto Signore; e questo non piaceva loso, perocchè poco tempo innanzi fu cagione Perugia di pigliare la guerra colli Pastori della Chiefa. E però subitamente i Fiorentini mandaron due Ambasciadori a Perugia ; li quali giunti là, mostrarono, che questo, che volean fare, era male della Città di Perugia. E ancora poteva effer guaftamento di molte altre Città, e l'opoli, e Signori: e che questa loso diliberazione dispiaceva molto a Fiorentini; considerando, chi erano li Pastori della Chiefa, e altresì chi era il detto Papa, e mostrarono loro molte cagioni, e ragioni perchè questo non doveano fare, e indugiosfi per quelta cagione, e ragione l'andata de' predetti Ambalciadori più tempo d' andare al Papa. Ma pure certi Cittadini potenti, li quali per avere benifiz) da lui, poteron tanto, che li detti venti Ambasciadori furon mandati del mese di Marzo al Papa a Lucca coll' ambalciata prima diliberata, avvegna i buoni popolani, e pacifici voleano quel-lo, che voleano gli Ambafciadori de Fioren-sini. Ma Meffer Oddo Baglioni, e Meffer Alberto Guidalotti, e molti altri gentiluomimiffiani, e patti col detto Papa da lui, e Castella, e rendite affai, to facelfon, che Perugia teneffe con lui. E giunii a Lucca li detti Ambasciadori entraron nella Città con gran festa, e tutti con gnirlande d'ulivo, e con molti fuoni. E futi col detto Papa Orbano, esposta l'ambasciata detta di sopra s e poi praticando de' patti, che doveano fare insieme, ebbero tra loro poca concordia, perocchè il Papa volea da loro cofe, che non fi doveano fare, e li detti Ambasciadori voleano altresì da lui cose, che non le volle fare. E però i detti Ambasciadori si partiro, e tornaronsi a Perugia sanza alcuna cofa aver fatta con lui per allora. Sarebbe futa grande cofa, se avessono avuta concordia, perocchè niuno altro con lui la potey' ave-

Come molti infreddarono in Pirenze, e non per grande freddo , che foffe.

## XVII.

D<sup>El mesc di Gennaio nel 1386, infreddò</sup> in Firenze quasi ogni gente ; e non fu per grande freddo, che fosse. Ma fu da Calendi di Novembre infino a Gennaio sempre l' aere calda, e unida, e distefi, che quella generò quelto infreddare. E addivenne, che quando cominciava lo 'nfreddare, a tutti venia la febbre, e molta gente uccife e giovani, e vecchi, e molte femmine. Ma pure di vecchi moriron più che de giovani, e durò infino a mezzo Febbraio, e molto isbigottì i cittadini; perocchè di morte fece grande danno alla Città.

Come Nofrio nipote di Messer Bartolommeo da Sanfeverino il sradì, e tolfegli il Caffello, 1 e ruid melsi .

## C A P. XVIII.

N questo medesimo anno av venne, che non essendo in Sanseverino Messes Barrolome meo Ilineduccio, che n'era Signore, e avendo Ismeduccio quistione col figliuolo, e con Nofrio nipote del detto Meller Bartolome meo, e non essendo il detto Nofrio tanto forte nel Castello, quanto n' era il detto Ifmeduccio, fecretamente mandò per Boldrino, il quale era caporale di compagnie di ladroni, facendoli grandi promesse, se venisfe a lui. Laonde il detto Boldrino vi venne con affai gente d' arme ; ed egli il mise in Castello di Sanseverino, E quelli inconta-nente rubo quasi tutti i Cirtadini, e tennesi per fe il detto Boldrino quel Castello di Sanseverino certo tempo, c'il detto Nosrio vi si flava dentro con li detti ladroni, e faccano danni quanto poteano a' vicini, e settevi dino fe n' uicl fuori con fua brigata, e andollene e il derio Nofrio fi rimale Signore in tutto di Sanfeverino.

· Come Meffer Rinaldo Orfino prefe Corneto .

#### C A P. XIX.

M Effer Rinaldo Orlino prese Corneto, es-tendoli data da' Cittadini di quella, ed era della Santa Chiefa di Roma, ed eravi dentro a guardia il Cardinale di Monnopello, ch'è degli Orfini medefimi ; nè per lui guardo di fargli quella vergogna. E per queito il detto Cardinale rimale molto crucciato contro di lui e partiffi quindi con grande sua vergogna, e per allora se lo tacette, perchè non avea forza a potere a questo ri parare, Teneva aliora il detto Meffer Rinalda Orlino malte terre di quelle della Chiesa di Roma, cioè Orvieto, e Spoleto, e qua si tutte quelle contrade, le quali avea per forza prefe in pochi anni pallati. E ancora tenea la Città dell' Aquila, che è del Reame di Puglia. E così era fatto grande Signore in quelle contrade, e faceasi chiamare Conte di Tagliacozzo.

Come in Firenze furono eletti dieci di Balia, e chi elli furono , e che balia aveffero .

### C A P. XX.

Eurono in questo medesimo anno 1386. farri dieci di Bolia in Firenze da Signosi, e da' Collegi, e poi da'Configli. Fu la Balia di poter fare leghe, e compagnie tra li toro amici, e vicini per quelli modi, e condizio ni, che a loro, e a' Priori piacesse. E anco-ra potere insieme con li Priori, e col Gonfaloniere della luftizia spendere quelto, che a loro parcile, che foile bene ifpeto, e dove, e a chi. E ancora i detti Dieci ebbero balia di potere pagare certa quantità ellino foli . dove a loso parelle ellere di bisogno. Fu fatto questo per Papa Urbano, andava folle vando li vicini, e non fi sapea quello, chi volette fare , e questo dispiaceva molto a' Fiorentini; e però feciono questi Officiali di Balia, perche a quelto riparaffero, e ancora operaffero, che Meffer Ioanni d' Azzo degli Ubaldini, il quale era in Lombardia capo di una compagnia di ladroni, che non venille sopra i Fiorentini . I nomi di detti Dieci furon questi. Nel quartiere di Santo Spirito, Lorenzo di Filippo Capponi, e Be nedetto di Ciardo. E nel quartiere di San ta Croce, loanni di Piero Bandini de' Baroncelli, e Niccolò Ricaveri, e Niccolò di Pao lo Ricchi Galigaro . Nel quartiere di Sant: Maria Novella, Messer Rinaldo Gianfigliazzi, e Davanzato Davanzati, e Antonio di

quello, ch'egli piacque. Poi il detto Bol A | Gheri Albergatore. E nel quartiere di Sonto Ioanni, Matteo di lacopo Arrighi, e Simone di Messer Pepo Cavicciuli per li Gran-

> Come il Comune di Firenze fice disfare Sufinana , e el Frajino ch' erano degli Ubaldini ... nel podere.

#### C A P. XXI.

E Nerati in officio i nuovi Dieci di Balia a tita di gente d' arme, ch' era totto Metler Ioanni d' Azzo degli Utaldini capo di compagnie di ladroni, e dubitandofi, che venendo egli in Tofcana a rubare, e gueffare tutte quelle contrade, non dimandade a' Fio-rentini di rivolere il Castello di Sufinana, e del Frassino, ch'erano istate sue, dicendo, ch' edli cavalcherebbe infino in fu le porte. fe non glie le deffono, che i Fiorentini per meno reo partito non glie le rendeffono, in-fieme co' Signori, e con li lora collegi, deliberaro di d'sfaile, acciocche non le potesfe mai riavere, feciono Sufinana rappianate colla terra, e così feciono della rocca e del Fraflino per lo migliore. Era il detto Meller loanni molto amato da' Paefani.

Come il Conte Luccio Capitano d' una compagnia di ladroni venne addiffo a Biloguefi, e fece loro grande danno, e poi la compagnia fus disfutta, e il Conte fi figgà a Ferrara al Marchefe.

#### C A P. XXII.

I N quello medefimo anno il Cente Luccio. Tedefeo del mefe di Febbiaio con una gran compagnia di Tedeschi, e d' Italiani, ch' egli avea seco cavalcò li Bolognesi e rubò il loro contado, e fece ioro gran danno, e vergogna, ed erano più di dumila cavalli, ed altra gente a piede affai . Facca il detto Conte Luccio animolamente grandi danni a quegli psefi, perocchè i Bolognefi l'avesno in p u luoghi dipinto per traditore. E per questa cagione sece il detto Conte Luccio dipignere in una infegna li Anziani di Bologna tutti impiccati pe' piedi, e faceala portare in mano a una femmina mondana per loro difpetto de' Bolognefi; di che yeggendofi i Bolognefi così apprettare a questa compagnia, richiefono i Fiorentini d'aiuto per loro difefa. E fu mandato loro ducento lance di buona gente, e quattrocento bileffrieri da' Fiorentini. Allora il Conte Luccio cofretto de necessicà di vettovaglia, se n'ando in Romagna, e la gente de Polognesi il eguitaro, e anticiparono, e stertero presso 1 tutte le terre di Romagna. E v nnevi tal i), che il Conte Currado Alemanno nipore

cozzar coa lui con cento lance, fu ifconitto a Forti, e prefo con tutta la fita brighta della detta gente de Boiognest. Erano nella comagnia del Conte Luecio ottocento cavalla halten, de quilt era Ciporale Meffer Iacopo dal Vernio. E alla fine del mete di Febbraio, avendo il Conre Luccio lettere dal Signor di Verona, e ancora moki akri Caporali, che v'erano con lui, aveano lettere dal detto Signore, che tornallogo tofto con tutte loro brigate a Verona, perche era molto opprellato, e danneggiato dalla gente del Signor di Padova, e avendo cavalcato infeno in fu le porte di Veranz : poi furono infieme tutti t Caporali della detta cumpagnia , per prender partito, fe fulle il meglio andere a Verona, o no. Nun parve al Conte Luccio, ne ancora a molti altri Tedeschi di dovere tornare allora a Verona . perchò fecondo il loro faramento non erano tenuti. Ma a Meller Lacopo dal Vernio pareva , e volea , che tutti andellero a favorire il Signore di Verona, e parevagli, che totti tenuti ne foiliso, e non effindo di concordia, partiruso dal configlio . Launde il dotto Meffer Iscopo dal Vernio tornato nei campo (uo, rauno tutti Italiani, che y erano, e presono pareito d' andarfine a Ravenna; e così diliberati, fubito levaro campo, e andaronfene là, per andarne poi a Verona, e cost feciono poi. La qual cota come il Conze Luccio seppe, subito gli andò dietro a Ravenna, e parlo con lui ; ma non porcrono effer d'accordo. Erano col detto Meffer lacopo andarifene più d' ottogento caralli d' Italiani, a però era molto indebilità la detra compagnia. E ancora addivenne quivi, che uno de riganosi del Signor da Ravenna diffe: Vot avete male uftera preffo a quefta Cittade, perocehe Meller lacopo del Vernio, fecondo ch' to fento, è in concordia co:la gence de Bolognefi, e faranno tutti infieme a piglistvi, e tutti uccidervi, fe tofto non vi partite di qualte contrade . Di che il Conte Luccio li credette , avendo veduto quello che Meffer lacopo avea fatto, e patriffi fubitamente del campo fuo. E per questo subito usc) della Città, e fubito tornò nel campo fuo. e rauno tutti i Caporali , e diffe loro quello, che gli avea derto il figl nol del Signor di Ravenna, E diffe , che a lui pareva verifimile effer vero. Di che tutti dilibera on di partirli e andarfi dove a lui pareffe, o cre-deffe effer più ficuro, o falvo . Il Conte Luecio fe n'andò la notre con turti i grandi caporali verfo Ferrara, e falvoffi, a molti akri andaro verso Facoza, e quivi la notte ricevetter danno da' villani del prefe, e furonne morti e prefi e rubati, e gli altri di confentimento di Aflore Signore di Fataza entrarono nella Città di notte milli pregioni, e cost fu rotta la compagnia del detto Conte Luccio la quale pria tenca in terrore tutti quegli para d'intorno, Quella compennia

del detto Conte Luccio voiendosi un di ac- JA f era allora, secondo; hò si dicca, a petizione di Papa Uibano, e pejò andava guatando quello parfe, e da lui ayeano riceyute moire mudiaia di fiorma.

> Come il Signore di Verona rinchinfe la genza dil Signore di Pad va , e avevagli come prefi , fe non fiffe il fenos , e l'avenjo di Mef-

fer leaves Agute Ingbilefe , il quale per foa fagacia rope i mmier, e fu libero con totta la gente .

> C A P. XXIII.

M Effer Francesco Novello , figliucho del Signor de Padova , cue Metres Ioanni Aguto Inghilete, e con lornei d' Azzo degli Usaldini Caporali di compignie, e con nolti altri foldati andero addolfo al Signor di Verona infino del mele di Gennaio, e costono talino sa lu le porte di Verona, uccidendo, e piglianoo chionque truvarono, e rubaro, e pretono grandi prede di pregioni, e di bestiame, e grandifi no danno feciono per tutte le fue Terra . Poi la gente del Signore di Verona veggendo non potese contra lato empeggiare, e veggendo maneare la vettovaglia a' loro olmiet, e le fiumine eranu giandi, e non fi potenno in alcuno modo guidare, oè pallare, penfarono di alledituli , p.gazndo uno cerco pallo, d' onde a loro norses venia la vetto racha, e ancora f: fi volcfiuno partire per tornara a enfa loro non potessono, perocche altra via non v'era, che quella. Pieiono quel pello, e quive s'affarearon moleo, e furunyt poth alla guardia di quel pello ottocento lance di buona mente, e più d'octomila fanti , e acconciaron quel luogo in modo da non eredera, che mas follos potuti levere, o danneggiare, e così era la veritade. La qual cofa veggendo il detto figliuo lo del Signor di Padova, e Meller Ioanni d' Azzo, e Muffer Joanne Aguso, e rures gli altri Caporali, che v'ereno, veggencoli alfeduri. It pareva loro multo male iftare.c d'efferfi eattivamente condutti, e così era la verità, effendo istati già dodici di fanza pane. Del mele di Marzo fi rangonavo succi infieme al configlio per prendere partiro di quillo, che dovellono fite per ileampare di tanto pericolo. E dicendo tutti li Caporali non vedere modo nefluno a compare , poiché in aperto ennipo combattere non poteanor ma conveniva loro o morare di fame, o mileramente arrendo fi alla lo o nimiet per pregioni, e perdere rusti i loso arnefi, armi, e cavalli : di che giande dulore n' aveano tutti, e più Meffer ionnii Aguio, e Meffer Joanni d' Azzo, che gli aitri . Di che allor Meffer Ionna Aguto diffe quelle parole i Valent filmi Cavalieri fe a voi foile pollihile di combattere co' nottre nimici in aparto campo, veramente io vi conofco per valorofi, e tanto più di loto, e anche altre volre fiete ufati di vincerli , che ia non dubito 13. I punto, che incontanente con poca fatica voi li vincerefte. Ma veggendo il modo, laddove fi fono afforzati, impolibile è a eller prefi per forza, e vinti da noi ; e iftar qui non politamo, perocchè non c' è di che vivere pollismo, le non pochi giorni, e quegli con grande istento, e nicistà . E perocchè a noi è di niciflà di vincere i nimici con fagace ifeatterimento, poiche per forza non poffia-610 , però io configlio , che a quello fare fi tenga quefto modo : Che li Saccomanni turti fiano a cavallo, e colle loro armi i e ancora fiano con loro tutti gli altri uomini del nottro campo, che hanno lievi armi, e currenti envalli , o io vostio effer con loro andare, e che fubito corrano al campo, dove fono i nimici, e comincino la battaglia, e sutti altri voi venite apprello a noi accosci, e bene ordinati a combattere; e se possiamo per questo modo trarli de' luoghi afforzati, noi ali vinceremo incontinente i altro modo che quelto, non eredo, che ci fin; e detto queito fi tacque. Alle parole dette per Mef-fer Ioanni Aguro s'accordaron tutti quegli, che erano al Configlio. E fatto quello, che detto avea , fubicamente corfoco al luogo , dov' erano i nimici, e fatta con loro i Saccomanni alcuna leggiera batraglia, e fubito vier:li, e eaccianli inuno alle porte del loro campo, e alquanti mortine, e prefi , per questa carrione tutti quelli , che erano nell'afforasco luogo, incontanente pigliaron l'arme e corfono loro addolfo , e akquanti ne seirono, e uccisono, e in rotta fi cac-eiarono. Allora Messer Insani Aguso vedendo, che il fuo avviso gli venia fatro, appoco appoco tirandoù addierso, fi lafeiò rompere, e tutti quanri questi , ch' erano con lui, cominciaro a fungire avvisatamente . E la genre del Signor di Verona credendo, e parendo loro avergli vinti, corfon lor dietro, uccidendoli, e pigliandogli, E per quello abbandonno il luogo, il quale afforzaro aveano e andarono con poco ordine più avanti, che non gli convenia . E quando Meller Ioanni D d'Azro, e gli altri, che venimo addierro a Meller Ioanni Aguro con due ischiere di valenti uomni videro i loro nimici così fpatti, e fanza ordine, fubito perecifono a loro così ordinati com'erano, e vinfonli con poca farica, e uccisonne, e presonne allai, e turti i Caporali del Signor di Verona furon chi morri, e chi prefi. E poi sadarono al luogo, ch'egli avezno afforzaro, e con poca fa-sica il prefono, perocchè quegli, che v' e rano rimafi, veggendo ifconficta la loro brigata, abbandonaron quel luogo, e fuggiron via , non credendo quello potere difendere da loro. Furonvi presi di quegli del Signore di Verona tremila, e più e più di mille morti, e altre:trati n'asnegaron fuggendo. E così per lo festriro configlio di Meifer Ionni Aguto fu inconfren la gente del Signor di Verona. E la gente del Signor di Pado-Tost, II.

va fa liberan del pericolo, nel quale erano per poco fenno coloni. Poi il figinato del Signor di Fadora fice alli pera e i padre quanta era ia quantia di pergioni, ci vigil avenno, e quanto importara al loro nomito, e chii dilibera di violera papo fi rumi il detti pergioni, en chebegii, e per avergi diede a empapire para doppua, e moit compiano. E que i i fidati faio, i, e quel delei dece compapire para doppua, e moit compiano. E que tono firmo per a positi montali abbiti somiti, che s' erano perfi, credendolcie montali, che s' erano perfi. credendolcie montali, che continuore.

Came forme continue guerre fatte per quegli, ch'eram contra alla Reina Margherita, e al figliush.

C A P. XXIV.

V Eroè, che quell'anno consinuamente furon fatte guerre nel Reame di Puglia da tu ti quelle Beroni, ch'erano nimici della Reina Margherica, e del figlipolo: e alcuna volta corlono inúno a Napoli, rubando, e ar dendo tutto quello pacíe; e poteron quelto fare, perchè tutto quello anno furon fempre piu potenti di genre d'atme, che la detta Reina, E anche presono alcune Terre di quelle della detra Reina. Di che e'fegut, che turno quel Paefe fu in molto male iffato, e in grande careftia di grano, e d'ogni bine, Faceva quelte cole Melfer Tommafo da Sanseverino, il quale era pure il più valente uomo di tutto il Renne di Pugha, e il più favio uomo d'arme.

Come i Fiorentivi mandareno a Lucca a Papa Urbano più lora Ambaficalori, perch'elli facefe poce con moiss Perfaci, e in fot moi la volle fare, il unde li Feorentoni fi semper heffati.

C A P. XXV.

N quello anno furon mandati da Fiorentini più e più voite Ambisciscori al Papa Urbano a Lucca, pregandolo, che li piacelle di fare pace, e concordia colla Reina Margherita , eeh'elli facelle Re di Ierufalten , e di Cicilia il figliuolo del Re Carlo di Durazzo, e ancora non volcano i Eiorentini, ch' egli faecile contro a' Bologneli, ne a' im eiaffe de' fatti di Perugia, nè della Citta di Caftello : e ch' elli faceffe concoulia con. Meffer Rinaldo Orfino, e eon aleuni altri Paciani: e fempre il derro Papa rispondea voler fare di turte quelle cofe quello, che piaceva al Comune di Firenze. Ma poi al da fezzo non volte fare nulls di quelle cofe, di che praticato a'erras, e che promello avelle di fare alli Ambasciadori Eiorentini, anai fe-

contrario. L per quefto i Fiorencial fi tennon nel contenti, e ingrenati de iui.

Come Ambafciadori de Fiorenciai andoro in Francia , perche fi faceffe paremado ,ematrimmin tra 'l figliuolo del Duca d' An-giò, e la figliuola del Re Carlo, e pri ternaro ad Acegmene, e fu fasto loro onere dal Papa magniframene.

#### C A P. XXVI.

IN quello anno medelimo furon mundati tre Ambalciadori in Francia par cercara di fara pareneado tra il figliucio del Duca d'Anciò, e la figlipola, che rimale del Re Carlo de Puglia, e faceano quello i Fiorentini, perchè se fatto folle, farebbe illato caona di molta pace, e buono islato di tutta fralia. Ma non fi pote fare, perché li detti Ambasciadori si partirono, e rornarono per la via d' Avignone, dov' era l' akto Papa overro Antipopa, che fulle, a quivi da lui con grande onore furon ricevuti, e veduti, e molte grandi profeste fece loro di volere fire a Fiorentini grandi vantaggi, fe con lui volessono eanere, a a lui credere. Egli era uomo molto favio, e faces queito, perchè C fe i Fiorentini follero illati con lai . e'fi tiravano diatro tinta gente, cha veramente Papa Urbano farebbe iffato disfatto, e cacciato via . Rapporraron li derti Ambalciadori a Firenze quelle cole, e nience le no diliberò oè del sì, nè del no, perocchè molti voles. no, che fi facella quello, che li derri Ambaściadori rapportavana; ma i più non volloao, e però niente fo ne diliberò.

### ANNO MCCCLXXXVIL

Come Boldrino, e Meffer Barrolommeo da San feverino combettero infiente, e Baldrino fu fecutivo, e fuggifi in Senfeverino là 2 ende egli era ufeito.

#### C A P. I.

Slendo l'anno 1387. nel Caftello di Sanfeverino nella Marca Boldrino Capora-le della Compagnia di Ladroni , il quala avava poco tempo inesezi prefo, e rubato , come altrove è detto , celi ,e i compagni deliberaronfi del mege di Marzo 1387. d'ofeire fuori del Caftello , e andare rubando per quelli Pacii ciò, che porefforo, e cfciro con rutta la sua genta fuori poco di lungi da detto Cassello fi scontraro con Messer Barto- E Jommeo d' Efraeduccio da Sanfeverino, il quale era cul venuto con grande briesta di va-Jente gente d'arme per combatrara col detto Boldrino, e con sua Compognia, is pocesse

ereramente con tutto il fuo cotere fece ill'Al'in campo trovarli, o quivi paffifi in aguato, Ma come en founo di loro stopeste, e vidde i nimici, fubitamente acconcia la fua brigata alla battaglia, e finza alcuno indugo cominciata tra loro alpra, e crudele battaglia. perocchè erano corali nimici, e grande pezza combactutofi inficme con grandi denni dell'una, e dell'altra parte, finalmente Bol-drino, e la fua gente furono ifcontitti, e vintì, a furonvi mosti più di cento de fuoi. Boldrino ii fuggi cole avenzo in Sinfeverino con grande paura , a vergogna di fe , e di fua gente. Avava allora il detto Boldrino provvisione da Papa Urbano, perchè facesse puarra a quagli della Marca , perocchè ubbidire non volcano lui la luoi Vicasi.

> Come il Cardinale di Monopello inganto il Cargino, e solfeli Nerni, e lai prefe, e miffelo in pregime.

### C A P. 1L L Cardinale di Monopello ; il quale era digli Orfini di Roma, ed era Legato di

Papa Urbeno Sullo , andenna alla Città di Nami, dov'era con dugento lance di genta d'arme d' Inghiles , la quele Città di Narni tenes Bacciolo di Giordano degli Orfini, che era fratello eugino del detto Cardinale, il quala Bucciolo fi fidava del detto Cardinala più che d'altra persona, perocchè melto l'amava, e però il mife dentro nella Cirtà di Narni, Dicera il detto Cardinale, che andava per la contrade per tara guerra ad altri vicini a qualla Città di Nami, e quando il Cardinale fu nella detta Cerà, fece vifia de roffignare la fua genie nella Piazza, e volle, che sutti vi venifiono armati, e così fu fatto, li detto Bucciolo per lo grande amore, che gli partava, uscì tuori cella Rocca, e venne a jui nella Pizzan, dove erano li detti foldati armati tutti . Alloraquando il Cardinale fi vidde in gunto, e forte, fece pigliara il detto Bucciolo fuo Cugro, e corfe la Terra per fua; poi con potendo il detto Cardinale avere la Rocca della detta Ctrà, promife molto largamente al detto Bucciolo di Giordano di lakiarlo liberamenta'andare dove a lui piacefie, fe gli facefie dara la Rocca . Il desto Bucciolo recora credendo alie fue falle parele, e piorrefle, avendo voglia gradifiara ci effere lefeiato, sì li fece dare la Rocca di Narra, e quando il Cardinale ebta in fua balia la Rocca di Narai, sì non gli attenne la promuffa, che fatto gli avaa, anti lo fece mettare in pregione, e ancora gli tolfe dell' altre fue Castalla ,anzi lo volesse lateiare. Questo inconvenevole tradimento dispiacque molto a tutei i Paelani , veppendo , che i Cardinali face-vano quello i di che e'dovembtono ripraodase ogni perfona, che il frex la. Poi fu dato al cetto Cardinale la Città d'Amelia da Citflato, ch' aveano avuto per le continue guerre .

Come molti Signori Lombardi fecione lega infieme , per disfare il Signore di Verona .

### CAP.

A Noora in questo anno 1387 molti Si-gnosi Lombards del mese d' Aprile feeiono lega infieme contro a Meffer Antonio figliuolo di Cane Signore di Verona di que' della Scala. Ciò furono il Signore di Milano, Il Signor di Padova, il Signor di Mantova . Fu fatta lega tra loro, che ciascuno dovesse con tutte le sue forze andare addosso al detto Signore di Verona, e furono di concordia, che se lo vincessono, che la Città di Verona con certe Castella fossero del Signore di Milano, e altre Castella fossero del Signore di Padova, e certe altre Castella del Signore di Mantova, le quali erano a lui vicine. Era quando queste cose si facevano. la gente del Signor di Padova su pel terreno di quel di Verona, e correano infino in fu le Porte della Città, rubando, e guaftando tutto ciò, che trovavano di fuori delle Fortezre. E poi del mese di Maggio la gente del Signore di Milano cavaleò addoffo al Signore di Verona dalla parte di Brescia, e sue grande gente d'arme. E il Signore di Mantova mandò ancora fua gente addoffo al Signore di Verona dall' altra parte, e tutti eci ono grandi danni in ful Veronese.

Come fu tvatto Gonfaloniere di Inflizia Meffer Filippo Magaloiti efi detto, che non potea effere . e grande difcordia nacque tra Cittadini , e lui non fu .

## CAP. IV.

Vvegnachè a me non diletti di quello, che ora mi conviene iscrivere, pure, perchè fono cofe grandi, le narrerò, e dico, nel detro anno 1387.adl 28.d' Aprile, quando ti trassono i nuovi Priori dell' Arti e il Gonfaloniere della luftizia del Popolo, e Comune de Firenze, avvenne, che Gonfaloniere della Iustizia su tratto Messer Filippo Ma galotti, il quale avvegnache fosse giovane di meno di venticiaque anni, nondimeno era favio uomo. Ma la legge del Comune non vuole, che fia nè de Signori, nè Gonfaloniere niuno, te non fosse di erà di ventitei anni. E allora ancora si fece, che convenisse avere maggiore età innanziche niuno potesse avere quelli onori. Bese Magalotti, il quale era uomo quistionatore, e piatitore, e piuttoflo tenuto reo, che buono uomo, avea allora grande quistione col detto Messer Filippo Magalotti: e però andò a' Priori, e Tem. II.

Cittadini, e fecionlo per lo molto male i- | A) a' Collegi, e diffe, e mostrò, che il detto Mesfer Filippo non potea effere a quello onore, perocché non avea ancora l' età, che vuole la legge, che non avea compiuti ventiquattro anni d'età. Pure perchè questa legge non era alcuna volta per alcuno ufata d' offervare, ed era venuto quello caso in altro Cittadino, soprastettono i Priori, e domandarne configlio a i loro Collegi di quello, che fosse da fare; e quei consigliaro, che s'indugiasse all'altro di a diliberare quello, che se ne dovesse fare. Pur nondimeno i Priori la fera di notte, a preghiera di Messer Benedetto degli Alberti, e di molti altri Cittadini, diliberaro, che il detto Messer Filippo Magalotti fosse Gonfaloniere di Iustizia, e mandarono per lui a casa, en'andò in Palagio come tratto Gonfaloniere di Iustizia, e come dovesse, e potesse essere a quello onore, e così l' onorarono la fera. Di che avvenne, che la notte molti Cittadini di quelli, che teneano, che il detto Messer Filippo fosse di fetta contraria ai loro, sì s' intefero infieme, e la mattina seguente essendo in sulla Piazza di Firenze con coperte, armi, e altri si stettero alle case loro coll'armi prese, disposti di fare romore, se il detto Messer Filippo fosse Gonfaloniere di Iustizia, e parte di detti Cittadini andarono a' Signori, e dissono che il detto Messer Filippo Magalotti non doveva, nè poteva effere Gonfajoniere di Guffizia per le cagioni dette da' Magalotti , laonde i Priori veggendo la discordia, che ne seguitava, in prima tutti colli loro Collegi tutti insieme difiberarono, che Messer Filippo non poteva effere allora Gonfaloniere, e che egli doveva effere rimeffo nella Borfa, e trattone un altro per quello Offizio.

> Come fu tratto Bardo Mancini Gonfaloniere do lufizia, e diferenze, che nacquono nella Citià,

## C A P.

A Di 29. d'Aprile 1387, fu tratto Gon-faloniere di Iustizia Bardo Mancini, il quale è molto confidente a quelli Cittadini, i quali non avevano voluto, che Mester Filippo Magalotti fosse Gonfaloniere di Iuflizia, di che molti ne furono licti, e contenti, ed ebbevi tali, che dissero in su la Piazza de' Priori: e'si voriebbe prendere l' arme per tutti, e correre a cafa degli Alberti, e rubargli, e ardergli tusti, perocchè di-fendevano gli Amoniti, e Ghibellini, e la notte seguente andaro per la Città in molti luoghi coll'arme, parlando difonestamente; di che molti potenti Cittadini, i quali perchè dubitavano, che nella Città non fosse romore, avevano fatto allora di molti fanti foreftieri; di che per questa cofa la fera era quasi tutta la Terra sollevara, e pressochè armata; pei pure s'acquietò la cola per alto-K a 12.

li Cittadini, li quali volcano, e defiderava-no la pace, e il ripolo della Città di Firen-20.

Come entrati li nuovi Priori in Offizio, fu tenuto Configio de richieffi , e per tuiti , che Bulia fi deffe a' Priori , e anco ai Collegi , e ad altri , e così fu fatto poi .

#### C A P. VI.

Di primo di Maggio 1387, entrarono i nuovi Priori in Ullicio, e tutto quello die ordinarono, che ogni follevamento, che era nella Città, fi levaile, e quieraile, e così fu fatto. Poi adì 2 di Maggio i Pitori chbono i loro Collegi , e Capitani delia Parte Guelfa, e i Dieci della Bolia, e i nuovi Gonfalonieri delle Compagnie, l'uno de quali era Meffer Benedet o degli Alberti, che dovevano entrare in Officio adì otto di Maggo, e ancora altri Cittadini per richiefti, e domandarono contiglio quello, che fosfe da fere per ripolare la Città, E per tutti fu confighato, che Baha fi delle a' Signori Priori ,e al Gosfuorie:e della Iuftizia e a'loro Collegi, e a Capitani della Parte Guelfa, e ai Dieci della Bila , e a pe per Quartiere, i quali Priori eleggeffono, che egu provvedetiono di fare quello, che vedessono, che fosse ripoto della Terra e pace de' Cittadini, e per li detti Priori fu fatta una petizione, e poi recata al Configlio, e quivi fi vinfe, nella quele fu data grande Balia a' fopraddetti nominati per inino adì fette di Maggio, nella quale petizione fu victato, ch' egli non potesse fare molte cofe, tralle quali, che niuno non potesser trarre delle Borfe, dov' erano im-borfati per avere gii Offici del Comune, e che all' Arti minute foile attenuto ciò, che prometlo era loro in forma, ch'egli avellono il terzo degli Offici den ro alla Città, e di fuori ; e molte sitre cole fu loro vietato di nen potere fare. Furono in numero tettanta uo- p mini, e la Balia duratle infino adt 7. di Mag-

Come Meffer Benedetto, e Meffer Cigriano degli Alberti farono confinati, e natti gli Alberti pofli a federe , e come Meffer Benedette tornundo dul Sepolero Santo mori.

#### C A P. VII.

E Adi fei di Maggio 1387, i detti Offi-ciali polero a federe Meffer Benedetto e Meller Cipriano degli Alberti per tempre mai. cioè, che non potesser avere essicio di Conune, e adì 6. di Maggio furono li fopradderei Meffer Benedetto , e Meffer Ciprimo degli Alberti per li fooraddetti Officiali della Balia confinati ciatcuno di lungi

ra . E quelle cofe dispiacquono molto a quel (A t dalla Città al neno trecento miglia , e tutta la famiglia dego Alberti polla a tedere, cioè levati degli Offici d.l Conune per cinque. anni, falvocite fectoro che non s'intendeffe per Meifer Anton o di Meifer Niccolaio degli Alberti, ne per li fuoi fratelli, ne per-Marco di Francefio degli Alberti, ne per li fighuoli, ne per Francelco di Meller Iacopo degli Alberti. Allora il desto Meller B.nedetto fe ne andò a Genova, e di quindi andò al Santo Sepolero, e meno feco Agnolo di Bernardo tuo nipote , e altri loto famiglia e futi là, e tornando il detto Agnolo, ammalo, e giunfe in Famagoda malero, e quivi nitattero tanto, che 'i detto Agnolo migi oro moito, allora faliro in mare, e vegacadofene a Rodi; e nel venire Meffer Benedetto ammalò, e Agnolo aggravava molto la malattia. Poi quivi del mefe di Gennaio adì 3. il detto M. ffer B nedetto it mo 1, e adi 6.. di Ginnilo mo i il detto Agnolo, e furono. ivi feppell-ti con gran e unore. E ancora ivi a pochi di le loro utsa ne furono recate a Firenze, e con grande onore jurono f.p. pellite in S nt3 Croce . Fu il deito Meiser Benedetto, tino da fanciullo, Mercatanse di panni Franceichi, e di lane d'Inguilterra, e fempre fu favio, e leale, gusto, e molto frametrence, e follecito Alercatante, E però guadagno molti danari, e tanti, ch'egli era uggi ricco diprello a cento mighaia di fiorini , e fu in-idiato da molti Cittadini . e fu amato da buoni Mercatanti, e moiti Cittadini il teneano allora il più favio pomo di Firenze, e il più graziolo ne fatti del Comune, e quello, che e più, traeva al bene Comune, e alla pace della Città. Fue uomo onefliffimo in parole, e in vestimenti . Fu amoli Crtadini ferventiffino e di parole, e di danni, e fu piacecole, e allegro con ogni perfona, emoste volte fervì il Comune di molte mighaia di fiorini per volta.

> Come farono molti Cittadini posti a sedere, e confinuti .

#### C A P. V 111.

A Di 7. di Maggio li detti settanta della Balia confinarono Messer Piero di Bindo Benini, e Matteo di Buonaccorfo Aidetotti, e G:ovanni d'Amerigo del Bene, e Franccico di Licopo del Bene, e Giovanni di Taddeo Benci, e Bruno di Salino, e Andrea di Pacchio degli Adimari, tutti per cinque anni. E Vatorino di Berna Valorini. e Ruggieri di Taddeo Carucci erano amendue de' Priori, che us irono nel detto Calendi di Maggio. E altresì furono per li detti della Baila posti a sedere per cinque anni , Polo di Buto o Ferratore, e Francesco di Palquino Ferravecchio. E arcora li fopradderti della Balla continarono il detto di Donato Dini Ispeziale per sempremai, e Mesier No.

Nofrio de' Roffi il detto di fue da loro fatto f Al nate, e deliberate di fare, e a poter fare de' Grandi. E ancora feciono il detto di li Sectanta della Balla, one certe Famiglie fofiono poste a sedere per sempre, mai non potetiono avere Officio alcuno di Lonune, le quali furono quelle, che qui apprello di ro . Tutti i Covoni d.lla via del Palagio, eccetto Ciffo, e tucti i Renucci del Garbo, e tutti i Benini, ovvero Form chini, e tutti i Corbizzi da S. Pier Miggiore, tutti i Mannelli dal Ponce Vecchio, e tutti gli Alderotti di Piazza, e tutti li Scali da Santa Trinita i e Francelco di Licopo del Bene, e Giovanni d' A nerigo del B ne di Borgo Sint' Apoftolo, e Uguano di Bonfi Ripeziale, e Donato Dini, e Iscopo di Ubaldino Fastelli egli folo,

Come certi Cittadini potenti cominciarono romore, e presono farmi; ma li Priori ripavuro, e quietarons.

## CAP, IX.

A Neora a' fetre di Maggio medelimo . poiche molti poten: i Cittadini fentiro quello, ch'era fatto intino allora per li Settanta della Bilia, avendosi ellino prima fatti venire fanti forest eri, andarono alla Porta del Palagio de' Priori, e mandarono a dire a quelli della Balia , che volearo che ficellono ancora molto Liù, che fitto non avevano, e levare da Firenze mo t'altri Cittadini, e an che diffono, che volcano molte altre cofe per loro contentamento fi faccisiono per loro. E per li Priori non fu voluto fare quello , che mandavano loro a dire, ne altresì per tutti gli altri della Balla; di che li detti Cirtadini potenti feciono levare a romore in fulla Piaeza de' Priori , e multi Citiadini coifono coll'arme per tutta la Città . Ma i Signori Priori, i quali piu di dianzi dubitando , che quelto non ventie , sì v'avevano pofts riparo in corale modo, che avendo fatto venire a Firenze tuiti i foldati da cavalo, e altresi turte le Comunanze d'intorno, e anche dell'ameltadi, e pero v'avevano molti fanti a loro petizione, e molti uomini d'arme, li queli fanza dutbio arebbono vinti con poca fatica tutti quelli , che avevano fatte quelle raganates e però feciono istare cheti, e a pace ogni persona, e a tutto acquietolli il detto rumore per paura de' Signori, ma non però tutti i Cittad ni fi dilarmaro, ma fterrero cheti .

Come per quelli della Balia fi ordinato, che molti fifino melli nelle Borfe del MCCCLXXXV. che uon verano.

## CAP. X.

A Neora adl 7, di Maggio 1387, per li Settanta della Balia fi prolongo il termine infino adl 15, di Maggio a potere mettere a efecuzione molte cofe, che ayevano ordicerto ben ficio a' Grandi, e poi aci otto del mele di Maggio entrarono i nuovi Contatonteri delle Compagnie in Officio all'i chetamente fanza alcuno 10 nore. E zali nose di Maggio furono turti infigme ragnati quelli della Balia nel Palagio de' Prori, Bardo Mancini rinunzio, enon volle un certo beneficio, che gli avevano fatto quelli della Bilia. Poi quelli della detta Balia ordinaro, e feciono, che niuno di nuovo potetle effere metlo per loro nelle Barfe de' Priori , o d'attro Officio del Comune , perocchè prima n' avevano preta la Balia di poterlo fare, e nun ficiono niuno de' Grandi popolano, e la cagione fu, che niuno, che folle tra quelli della Balia de' Grandi, non vinte il partito tra loro d'effere farti popoleni , ma pure a'Grandi fero alcuno benificio, perocche levarono loro il tamburo per tre anni, e fecero, ch'elii poteffero avere certe Podefterie, che di prima non poteano avere . Pai i detti della Balia reciono, che cialcuno Cittadino, che folle rimato nello Squirtino del Meccexxxv. per effere de' Priori , e di Collegio , ed elli fi trovalle, che non fosse rimaso in quello, che fue fatto nel 1381, che di fatto ioffe n'effo in quella Borfa del 1381, finza farne alcuno altro pirtito, e quelto fue fatto per giande voglat, ch' avevano che alcuni Catadini foitero in quella Borfa, che non v'erano, nia iuron pocini: pure la legge fu generale, e fecondoche fi diffe, di nuovo vi furono melli preflo a quattrocento, fra quali fureno n olti giovani di piccola età , tantoche porquando erano trarti, fi vedea chiaro, che quello, chi era istato fatto di quello aggiugnere alte dette Burfe, era grande vituperio del Comune , e molto era biafimato da buoni , e favi uomini Citridini, dicendo, che fimile cofa non era illata fata mai più , perecche egli v'avea molti di queli rimelli , ch'avevano ad afpettare più di ven i anni, prima che effere poteffono, perocche bifognava, che avelfer almeno trent'anni, prima che poteffero effere, E ancora ordinarono, che quettio Cittadini infieme col Gonf Ionicre della Iuffizia facessono questo rimborramento, ch' e detto, e ordinaro encora , e cesì ordinaro , e deliberaro tra loro, che li detti quattro Cittacio ni infieme col detto Gonfaloniere della Iultizia facessono una scelta in quelle Borle di quelli Cittadini, li quali paresse loro, che feffero mel o centidenti allo flato loro, e facessone una Borla di per se, e che ogni Prioratico n' avelle almen due di quelti, e in cerri quartieri come toccasse. Fu poi chiamata quella Borfa il Borfell no; e fue ancora cuello molto biafiniaro da' bueni Cr ad ni , verocchè non pareva loro, che fosse tene di fare alcuna divisione tra' (intedini e maffimamente tra' congiunti , Po' i detri della Bal'a firetti di concordia fi tolfero la Balia , la quale prima s'avevano data per infino a di 15. di Maggio, e quello ficiono perchè piuttofto la Terra si posasse, est acquie A polo di Roma si vennero insieme ad assediartalle ogni persona.

Come fu fatto, che l'Arti minute non avessono je non .t querto degli Ussici di Firenze, o di fuori, che furono cagtone di fare tutte queste cose dette di sopra.

## CAP. XI.

E Del detto mese di Maggio 1387. i Simori Priori insieme col Gonfaloniere della Iustizia, e con i loro Collegi ordinaro, che per riformazione si facesse, che l' Arti minute, ciò fono le quattordici minori ,non B avellono se non il quarto degli Offici e den tro, e di fuori della Città, perocchè allora aveano il terzo degli Offici. Prima vintero tra loro la perizione, e poi la recaro al Configlio, e qui di fatto fi vinfe in amendue i Configli, e dove altrove bisognava, si vinte, che le dette Arti avessono due Priori, e quattro Gonfalonieri delle Compagnie, e tre de dodici Baonomini, e il quarto di tutti gli altri Offici dentro alla Città, e di fuori, salvochè di fuori non avessono certi Vica:iati . e Podelterie maggiori . Distribuirono la quantua degli Ufficiali agli Ufficiali e altre cofe affai furon fatte in diminuzione delle minori Arti, e tutto il rimanente degli Offici della Città dentro, e di fuori avessero quelli dell' Arti maggiori degl' iscioperati , e alcuna particella n' avessero i Grandi della Città; e anche fu fatto per loro, che le quattordici Arti minute dovellero portare ogni anno per ilcritti tutti li forestieri, ch' erano alle loro Arti, in Palagio, e che niuno forefliere potesse avere Officio nella Città, nè d. fuori e intorno di quello fu fatto gravissimi o dinamenti, e postovi gravissime pene, se alcuno Officio accessasse, e contraffacesse alle predette cofe. Furono di tutte queste cofe sopraddette fatte nella Città di Firenze, secondochè il volgo del l'opolo diceva, trovatori, e ordinatori, e sollecitatori, che si facessono, i detti della Balia, i cui nomi sono altrove detti. E molti Cittadini biafimaro queste cose dette; ma molti furono più quelli, che con aperta voce, e in piu luoghi le lodorono.

Come il Popolo di Viterbo uccifimo il Prefetto foro Signore, e com' elli furon poi guerreggiati, ond'elli fi diero poi a Papa Urbano.

## C A P. XII.

I L Prefetto da Vico, il quale era Signore della Città di Viterbo, e d'altre Castella ivi d'incorno, avendo guerra co' Romani, e colla Chiefa di Roma, d.l mese di Maggio nel 1387, la gente di Papa Urbano, e il Po-

lo in Viterbo, e quivi facendo grandifimi danni, e guaili di tutti i loro campi, e il Popolo di Viterbo veggondo la grande guerra, che avevano folo per avere il Prefetto per Signore, prefono l'armi contro a lui, e il presono, e poi l'uccisono, tagliandolo tutto minutamente. Era costui uomo molto malvagio, e mosto trattava male i Viterbesi, e fempre, poichè n' era stato Signore, gli aveva tenuti in guerra; non però vollono allora li detti Viterbesi ricevere per loro Signore ne il Papa Urbano, ne il Popolo di Roma. anzi vollono rimanere, e reggere a popolare istaro, e a comune reggimento. E ancora la gente della Chiefa, e quella del Popolo di Roma si levarono dall'assedio, e tornarsi a casa loro, Ma certi Consorti del Presetto da Vico, li quali tencano in quella contrada all'ii Castella, secero poi a' derri Viterbesi continuamente guerra, e grandissimi danni, e guafti delle loro cofe infino allato alle Porte della Città . E per questa cagione i Viterbeli, non potendos ben difendere, dierono la loro Città, e loro al Cardinale di Monopello ricevente per la Chiefa di Roma, il quale era a Narni Legato di Papa Urbano, perchè li difendelle, e così promiffe loro di fire. Mi non venne loro fatto quello, che penfarono. Avvenne loro il contrario; perocche quelli Prefetteschi fecion loro maggiore guerra, che prima non facevano. È ancora Mestar Rinaldo Orsino, il quale trene ivi vicino molte Terre, perchè i Viterbesi aveano morto il loro Signore, fece loro molte grandi guerre, e danni affai. E ancora in quella contrada non molto di lungi da Viterbo Meffer Bernardo della Sala teneva affai Terre, il quale era capo di compagnia di ladroni, edera poco contento d' avere per vicino il Papa, perocchè quelle Terre, che teneva, erano della Chiefa di Roma . E per questa cagione con tutta sua gente sece grandi guerre, e danni in su le Terre de' detti Viterbefi, e per quelli, i quali si credettono fuggire guerra, uccidendo il loro Signore, per quella cagione l'acquiftarono, e l' ebbono molto maggiore, che non avevano prima, e che non avrebbono avuta non uccidendolo.

Come certi legni d'Infedeli vennero infino nell' Elba, e presono più legni di Cristiani,

## C A P. XIII.

I N queño anno del mefe di Maggio 1387.

Le Manero nove legni di Mori infino nell'
Elba, Ifola de l'ifini, e vieno a Pia, e prefono alcuni legni di Criftiani carichi di mercatanzia, e meanegofiene prefi in Saracca, e
credefi, che gii vendefiero, per cui vi furono tra quefi Meccaranti prefi alcuni Fiorentini, e altri iferiuoli, perchè fu gran vere

quelli ,che n'avezno. Quelte così villane co te ardifcono n'fare gl'Intedeli per le difcordia de' duc Papi, perocche hanno divifa la Criffianità se però ardifcono gl'Infedeli a fase corali cofe: che fe quello non folle, non ardirebbono a pentarlo, non che a faclo.

Came la gente di Paya Urbano anderono conti a Meffer Rinaldo Orfico, e fu ifconfitta, e molti ne farmo morti, e orch.

### C A P. XIV. A gente di Papa Urbano , cioè Beltotto

Inghilule, Caporale di dugento lance, solieme con altra gente affai de' Perugint, del meie di Giugno andarono addollo a Melf.r Rinaldo Orfino e pofonti a campo ptef-lo alla Città d' Orvieto. V' crano trecento lance, e affai gente a piè ; onde avvenne, che certa parre della gente della Chiefa, la quale andava per ifcorgere vettovag'ia, che veniva a loro nel campo, furono affaliri dalla gente di Meller Rinaldo Ortino preffo alla Città d'Orvicto, e cominciata tra loro batraglia, e molto combattutoli con grande danno dell'una parte, e dell'akra, e quello, per cha qui era presso che sutta la migher genze, e più valenti uomini del campo della Chiefa, e la contraria parte era più gente affai di loro, e altresì valenti, e però cialchedung finnemente difendes fe , e t tuoi ; ma pure alla fine la gente del Papa vi fu vinta, e fconfitta , a quelli , ch' erano rimali nel campo della Chiefa, faputa la novella, fi foggirono fanza aspettare l' un l'altro a Viterbo per vie afpre, e malagevoli di notte. Fuzono morti della gente del Papa trenta valenti Caporali, e pretine allai. Fuvvi a bottino contocinquanta cavalli, e pregioni affit, e fe Melfer Bernardo della Sala, il opple con cento cavalli venia ad aiutare Metler Rinaldo Orfino, folic giunto in primo, che non fece la gente della Chiefa, eta rutta o prefa, o motta, fanza camparne tella.

Come la Reina Maria fulafciata da coloro che I avevana prefa , e tarnò in Unghersa of for marice.

### CAP. XV.

A Noora del mefe di Giujno 1387, effen-do la Reina Maria prefa io lichiavo-nia, e tenuta dal Priore della Varana in un fuo Castello in pregione, e ancora vi tenes prefi molti altri Baroni Ungheri; avvenne che andando il detto Priore della Varana da un fuo Caffello a un alero con non molta grande genre d'arme, fue affaltato da molti altri Baroni , li quali con molta gente d'aime a'eran melli in aguato per pigliarlo le aveffero

gogna a rutti è Criftiani, e maffimamente di Af poruto. Erano coftoto cutti della fetta contraria a detto Priore, e tenesno cella fetta della detta Rema Maria figliuola del Re Lodovico d'Ungheria a e però la tenca prefa, a avenno grande defiderio di pigliario per riaverla, e cavarla di pregione. Ma il detto Prior: fi fuggi in uno fuo Catlello, il quale non era force, con tutti quelli ch'erano con lui, e quelli fuoi nimici l' nifediaro Iubitamente quivi, e combatteronto molto quella Caffello afptamente, di che il detto Priore per non effere prefo da loro, fece con loro concordia, e di patto rendè loro la detra Reina Maria, ed celi fu liberato da loro dell' all'edio : a gli altri Baroni per allora rimafono fuoi pregioni . Ma ivi in capo a pochi mesi pure gli lasciò tutti, e la Rona Maria fu rimenata da loro in Ungheria al marato, cioè al Marchefe di Brandamborgo il quale pochi meli dinanzi preffoche tutti li Basoni Ungheri avezno coronato Re d' Ungheria fanza alcuna difcordia.

> In Malfi I' una parte cacciò I' altra , e poi rnati li cacciati ciofcuna rubb li Mercavii.

#### C A P. XVI.

A Vondo molti Mercatanti Fiorentini, e Genoveli, e Luccheli, e d'altri Paeli per le grandi discordie, che erano nella Citta di Napoli portate quaft tutte le loto metcatanzie nella Terra cie Main, come in luogo ficuriflimo da ogni persona, le quali erano dt grande valuta ; avvenne , che aven-do i Cittadini di Malfi tra loro giande difoordia, del mefe di Giugno 1187. l'una parte cacciò l'altra fuoti della Città , e tubito i vincitori corfono armati , e rubarono le cole de' Mercatarei, Ma poi quella parte de' Cittadini di Malfi, ch' erano cacciati della Città, ragunata con loro molta alera gente fuori della Cirrà, la notte vennero con tutti , ed entrarono nella Cettà de Malfi , e caeciaronne fuori quelli, che prima n' avevano escristi loro : e ancora poi rubaro a' Mercatanti quello, che non avezno subato gli altri. E i Mercatanti cattivelli furono disfatti fanza avere fatto alcun filio a niuna delle parti. Fu quello granddlimo male.

Core la gente del Re Luigi d' Angiò prefe Napeli, fendele dal Popule deta e de certs Gentiluotene, e'l modo, e'l perchè, e come certe ne farono cocciati, e la Reina fe n' avada Greta .

#### XVIL C A P.

N quello medelimo anno del mele di Luglio Meffer Otto di Brefrich , a Meffer Tommelo da Sinicverino ordinaro, e fecero

poli, che li detti dessono loro la Città di Napoli, e al tempo dato vennero con grande gente d' arme molto presso alla Città di Napoli. Il detto Messer Otto, e Messer Tommalo con grande gente faceano grande guerra nel Reame di Puglia a petizione del Duca d' Angiò, il quale si facca chiamare Re di Ierufalem, e di Cicilia, e per questo li detti Gentiluomini insieme col Popolo si missono dentro alla Città, e prima si puosono nelle reggi , e poi l'altro dì entraro nella Città, gridando: Viva il Re Luigi d'Angiò, e muoia la Regina Margherita, e il figliuolo, e così presono la Città di Napoli: e quando y entraro, furono quatgromila cavalli, e duemila pedoni. E la Regina Margherita veggendo quanto le cofe erano ite male per lei, si fuggì col suo figliuolo a Gaeta con quattro galee, che allora avea, e lasciò le Castella di Napoli molto bene fornite di tutte quelle cose, che sono di bisogno a chi è assediato, e vuoli disendere. La partenza della Reina Margherita fu per porre in ordine le cole a quello, che si dovesse fare, e riparare insieme con quelli Baroni, che eaano di sua setta, acciocchè ella riavesse la Città di Napoli, se potesse. Se alcuno voleffe fapere chi furono coloro, che feciono il trattato detto, o come la cofa si fece, dico, che furono quelli Gentiluomini del Seggio di C Porto e di Portonuovo, e il Popolo Il modo, e il cominciamento donde poi questo avvenne, fu, che quelli Gentiluomini del Seggio di Capovana, e di quelli di Nidio fono sì ignoranti, ch' elli non credeano, che niuno altro Napoletano potesse resistere alle loro forze, e però aveano ogni altro uomo per niente. Colloro fentendo di cerro, che quelli di Porto, e di Portonuovo faceano il trattato detto di fopra, subito s'armarono, e corfono fanza ordine alcuno contro a quelli di Porto, e di Portonuovo, dicendo, che li tradivano, e aveano mandato per lo detto Messer Otto, e Messer Tommaso da Sanseverino, e così era il vero; e quelli, ch' erano preveduti, li ricevettero arditamente, cominciata la battaglia tra loro affai dubbiofa, il Popolo minuto, e tutti li maggiori Popolani furono con quelli di Porto, e di Portonuovo, e per quello vinfero la battaglia, ch'era tra loro, e furonvi morti alcuni Cavalieri del Seggio di Nidio, e altri uomini affai, e tutti quelli di Capovana, e di Nidio furo cacciati verso le loro case. E qui veggendosi a cattivo partito per riparare a quefto, e' mandaro per Messer Ramondello di Nola, lo quale era alla Città d' Aversa, e missionlo in Napoli con più di mille cavalli, e allora la Parte contra missono dentro alla Città di Napoli Meffer Otto, e Meffer Tommalo da Sanseverino, e turta la loro gente, e cominciaro la battaglia tra loro verso il Seggio di Nidio, e molti morivvi e dell'una parte, e dell' altra; finalmente Meffer Ra-

un trattato con certi Gentiluomini di Na- A mondello, e tutta la fua gente infieme con poli, che li detti deffono loro la Città di quella di Capovana, e di Nidio furono tutti vinti, e cacciati; e il detto Messer Ramondello fe n' andò ad Averfa colla fua gente: e le case di alcuni di quegli Gentiluomini di Nidio furono rubate dalla gente di Messer Otto di Bresvich . Questo mede-simo dì, e a questa cosa tutti quelli Gentiluom ni di Capovana, e il di seguente secero patti, e concordia co' vincitori per paura di non essere rubati, come furono quelli del Seggio di Nidio, e giurarono d'effere con lo o a quello, che fare volcilono, o comandassono, che facessono, e per allora rimaso-no Signori della Città di Napoli Messer Otto. e Meffer Tommafo detti. E prefe allora Messer Tommaso da Sanseverino nome di Vicerè per lo Duca d'Angiò: e Messer Otto di Bresvich su fatto guidatore, e caporale di tutta la gente dell' arme.

> Come Papa Urbano si turid molto delle cose, che surono fatte a Nayoli.

## C A P. XVIII.

Onie Papa Urbano ebbe la novella come Napoli era preio per la gente del Duca d'Angiò suo nimico, tutto turbato, dimostrò tanto dolore di questo fatto sentire, che parve quali n'uscisse della mente e stettesi in camera serrato più dì, e nissuno non gli porè parlare, e diffesi, che fortemente piangeva di questo fatto, che avvenuto era, e questo facea, perchè quegli Gentiluomini del Seggio di Nidio, e alcuni altri gli avevano dato isperanza di farlo Signore di quello Reame, e aveangliele largamente promeflo di fare, ed egli il defiderava più ch' altra cosa d' avere; e perchè questo faccsiono, avea dati loro a molti di quelli, ch' erano di fua fetta , molti, e gran-di benefici, e ancora avea fatte loro molte grandi, e belle promissioni di farli grandi Signori nel Paefe . Defiderava il detto Papa Urbano di fare del Regno la fua volontà per farne Signore un suo Nipore, il quale avea poco fenno, e men virtu.

Come la gente, ch' era fuggita di Napoli, sen' andaro a Aversa, e quindi feciono grandi guerre pol Paese.

### C A P. X1X.

M Effer Ramondello , poiché fu fuggito la Napoli, fe n'ando ad Averta colla fug gent , e quivi s'accorzarono con lui molti Baroni l'ugliefi di quelli , ch' erano dalla parte della Reina Margheita , e del fi gliuolo con tutte le loro genti d'arme, e ancora vi vennero di quelli , ch'erano della fetta di Papa Urbano Selto con tutte loro for cata di Papa Urbano Selto con tutte loro for cata di Papa Urbano Selto con tutte loro for

tà di Napoli, e quegli, ch' erano nella Città non artivano a ufeire della Città, fe non multo forti , e quelto faceano molto rade volte per non abbandonare, e sfornire la Città in modo, che i Cittadini follero dentro più forti di loro,

Come Meffer Tommafo da Sanfeverino , o Meffer Otto di Brefrich confinereno melti Napoletoni.

> C A P. XX.

POi del mefe d' Agosto 1387. Messer Octo, e Meffer Tomenafo da Santeverino feciono molti nobili Napoletani confinati, mandandoli chi in Cilicia, e chi altrove in luoghi affai di lungi da Napoli, perchè a loro con poreffero torre la Città ; tanto vivevano con giande tospetto, E ancora del detto mele d' Agotto fecero richiedere, e comandare, che tutti i gentili, e nobili uomini andailero a loro del Seggio, e di Nidio, e di Capovana, ma cerca parce di loro fuggicoso fuori della Città , e non vi andarono . Ma pure la maggior parte v'andarono, li quali fubi-tamente furoso melfi in pregione. Questo fecero Messer Octo, e Messer Tommaso da Sinfeverion, e quello fecero per grande paura, ch' avevano di loro, e con quello s' afficurarono.

Como quello , che tenen il Coffello di Capouano . fece petti em i nimici delle Reina Margherita, e di più altre cofe.

> C A P. XXI.

A Neora del mese d'Agosto 1387, il Ca-flellano, che renea per la Reina Margherita in Napoli il Caffello di Capovana, si fece i patti con li detti Meller Osto, e Meffer Tommafo di dare loro la derta Fortezza con questi patti , ch' e' dessono a lui corta quincirà di danzri, e che infino, che dati non gli avellono , lui fi dovelle iftare nella Fortezza, e tenerla intino a tanto ch' alli fosse prento, ma ch'elli vi dovcile porre fisso le nsegne del Duen d'Angiò, e di Papa Clemente, e così fi free. Poi tenne costui la detra Fortezza molti meli, e poi la diede loro, quaodo pagato fue : la qual-cofa e' fece come eattivo uomo , e tra-ditore . Poi Meller Ramondello colla fua gente fe n'andò in Puella alle fue Terre , e così feciono tutti gli akri Birooi, ch'eraso wenuti a lui in Averla, perocchè non potea-no quivi illare, nè follenere le spese: folo vi rimife il Conte Alberigo con trecento cavalli . e quivi isterte infino di Novembre, facendo guerra e fortioni, quanto poteva in quelle contrade. Ma poco, perche aveva poca gen-Tan. IL.

te, e furono molto grande gente, e però fe d'arme, el fuoi nimici erao più di quat-cero grande guerra, e danni intorno alla Cutro per uno; non poreva fure quello, che a-verebbe fatto, fe fulle illato di forze pari a loro. Ma pure poi veggendo, che alcun foccorío non avea , no vedea donde avere lo potelle, al fi parti quindi , e andoffere in Puglia con fua gente alle fue Terre, che la tenes , perocche quivi patecchie volte da Mesfer Otto, e da lua gente combattuto, e ricevuto, e fatto gran danni l'uno all'altro, e mortivi molti da cialcuna parte; ma perchè erano molto dispusi di quantità di gente , il Conte Alberigo fempre rimaneva col peggio; o però fi partì di quindi per non perdere tutta la fun brigata. D'onde poi Meller Oc-to, e Meller Tonanafo del mele di Novembre, e di Dicembre riavettero il Caffello di Nocera, e akresì il Castello Deamare, che a loro a' arrendetono, e ancora altre Terre, e Caffella s' arrenderono loro, che v'erano le insegne del Dues d'Angià, perocehè chiaramente vedezno, che ne la Reina Margherica, nè Il figliuolo non potenno dare loro alcun Ex rorlo, ne siuto, peroeche non avezno ne genre d'arme, ne danari, ne speravano da alcun luogo potere avere, ne da alcuna parte n'afpettavano, che a loro ne vensilo.

> Come li Piorensini feciono loro accomundato il Signere de Cortons .

> > XXII. C A P.

DEI mele d'Agollo 1387, il Comune di Firenze foce suo accomandato il Signore di Cortona , e a leuni altri con lui per Cortona, e per altre Caftella, che tengono, con patti, en'elli debba avere rusti gli amici de' Fioreotini per amici, e i loro numici per nimici . e che non debba rirenere in Cortona neuno nim co del Comune di Firenze, nè d'aktrove, e molti aktri patti vi furono affai onorevoli per li Paorentini . E ch' elli debe ba dare ogni anno di censo il di di Santo Ioanni uno Palio di valuta fiorini ...... e li Fiorentini lo delibano difendere da ogni briga, che gli fosse data, fe diaberato sa per li Priori, e per si loro Collegi; e akcii patti vi furono otili per lui, e fusono allora mandate a Coriona da Firenze per fua guardia venricinque bince. Furono di quelto i Sincli alfai erucciofi, perocehè prima era loro raccomandato, ma era compiuto il tezmine della raccomandagione.

Come il Comone di Firenze free lega con Meffer Ringlde Orino, e con altra numici de Papa Urbane.

C A P. XXIIL

I N quelto medefimo anno alla ufeita d'A. gosto 1387, i Signori Priori colli loro Col. legi infieme, e co'Dicci della Balia, veppendo,

vere concordia di quelle cole, che i Fiorentins voicano, che a celle verso il figliusio del Re Carlo, e di moit' altre cuie, ehe alcuna volta promessea di fare, e poi con diverle gavillus ons niente ne faces, e però S feet lege tra il Comune di Firenze, e Meller Rinaido Orlinu, che il fuo Ambificiadure sh'ayeya consmillione di poterla fare per lus E secora fi fice lega con il Conte Anton u da Orlano, e Samore dela Cutà di Agotho pel fuo Ambafetzdore, il quale aves la coon flore di potesti collegare col Comure di Firenze dal desso Conte, e fu la juga a difensione dello ift to di ciafeuno de'd tti, e con multi altri patti , e eondictions furono fatti nella decta letti a che esat una a'ubbligo d' offervare all'altro per certo tempo. Quelti due Signori tencano molte Terro di quelle, che gia furono della Chiefa, E il Papa veleva andare a Perugia per fat guerra con li detti Signori , e già aveva molta gence, e stilisi foldati, e cominciata la guerra col desto Meffer Rinalda Orfino dubuavano i Fiorceini, che il Papa non gli vincelle, e per quello diventalle troppo potinre se vailano per quello modo ellere ob bligati ad aiurtrela, e d fondergia, fe occupare gli "oktife; è ancora pontazono, che "l Papa non ardirebbe a minivetti contro a loro, freendo quella lega fatta tra loro; perecebe i Forentini erano allora molto potenti, e forti,

Come Papa U-bana bendl la Croce add fo a culves, che teneno Napole per la Duca & Ange.

> C A P. XXIV.

L Papa Urbano, il quale era a Lucea, in quallo medefimo aeno 1187, il ci di No fira Donna de Scetenabre , poiché ebbe la maruna dota la Mella, bard) la Croce addollo a Meffer Otto di Biefrich e a Meffer Tom D malo da Santeverno, li quali tererno la Citta di Napoli per lo Duca d' Antio , e diè quello perdono a chi andaffe contro a loro . al qui le ha colui, che va a recquillare la Terra Sinea di Icrof.lem. Creditie il Papa, e così li fu fatto vedere , che fe quefto faceffe, molta gente fi moveretbe ad and re con tro a loro, e affediarli, Ma per quefto giuno si molle ad andare contro a loro ; e però li venne la fperanza failura, e così era da credete fecondo il modo d' onni.

Di certe novicà fatte in Boligna per le ventifette Anti.

> C A P. XXV.

Neora nel derro anno 1387, avecnne a Bologna, che effendo prefi due uomi-

el e con Papa Urbano Sello non potezno a- Anni, li quali avenno fatte cofe da doverne a ragione morne, e gli Anzuni di Bologna gli avennu. e non voicino, che foficio tuttiziati a per quello le vent lette Arti de Eologna, facendotene capotali l'Arte de' Beccale e quella de Rigattien, fi levarono, e fegretamente prefero l'arme, e fecero, e voltono, che due malianori folicro iufliziati, e morti, E poi tutre l' Arri di concordia volleno, che 1 Soldate, e a Rettori iutafiono nelle manide Inso Confoli, e così fi fore. E ancora vollono, e ficero mettere nelle Eurfe de' loro Offici più di trecenio Cittedini della Letta deel' litacchefi, c.e prima non avevaro niuno Cfficio di Comerc, e fi toltero a certi Cittrdini li Offici del Comune, le quali prema crano molto pa eda e fi racquietaro pet allora i detti movimenti ,e molti di quelli del minutu popolo asel l'oro voluto, che Papa Urbano andalle a fiare a Bologna, e tutto di ti dicerno per le l'izzze di Bologea.

> Come li Perugini farono cavalceti de compognie, e gla niciti ribellare Carnaia , e come le date compognie crebr milio.

> > CAP, XXVL

M Effer Bernardo della Sala, il quale è di nazione Guatione, ed è capocale di Ledroni, e tione affai delle Tetre della Chiefa, del mele di Sertembre avendo raonata gente a guifa di compognia per rubate il Pacte effendo erà più di milic cavalli, cavalco addefio a' Perugioi, e prefe giande preda di bestiame, e di pregion i perocchè niuno riguardo prenderro di lui, se paura n'aveano . Aliona li ufeiti di Perugia i bellatono il Caffello di Cainzia a' l'erugio colla forza del detto Meffer Bernardo della Sala, il quale entrò colla fun gente rel'detto Crifello, e quindi poi ficioro grande guerra a Perugini, correndo ogni el infino in lu le Porte ro. E ancora poi del mete c' Octubre Meller Averaido delia Campana, il quile è Tedefio, il quale ancora è capo di compagnia di ladront, venne in Carnata con fecento cavalle, e vol'e effere in brigata cel detto Meffer Bernardo della Sala per poser meglio andare rubando i e molti altri ancora s'accordarono con loso, e poi ufciti a campo, fectiono grandiffimi donni a' Lerug ni, e ogli al'ri vicini. Coftoro poi del mefe di D.cembre fi partiro da Carnaia per nicifia di vettovaglia, e vennero verso Agobbio, e alla Citta di Castello, sempre rubando il Pacie, e accozzată con Meller Guido d' Afciano, e alla fua brigata, li quali erano in quello Paele a guila di compagnia, ed erroo mille Cavalieri, e infieme tutti e tra quefti eaporali concro nel Contado d'Arcazo, e in molti lunghi, dicendo lempre, che erono amici del Comune di Fisenze, e nondimero fempre rubavano quello, che trovavano fuori delle CnCaltella forti, ma non pigliavano persona, e A che li piacesse di tenere la Corte in Peruaveano vittovzgiu da tutte le Terre del Contado d'Arezzo, come comandato era loro
da' Fiorentini per li loro danari.

Come Papa Urbano fi pari) da Eucca per andare a Perugia, e come entrò in Perugia, e di certe parole dette dal Popolo, e quello, che rifpofe loro.

### C. A. P. XXVII.

L Papa Urbano Sefto, come detto è di fo-pra, era a Lucca, e diliberò di andare a Perugia. In prima fece venire a Lucca Beltotto Inghilele fuo foldato con dugento lance ; e ancora richiefe alcuni altri uomini, e Signori, che l'accompagnassero per andare più licuramente. Il Comune di Perugia vi mandò cento lance e Carlo Malatesti vi venne con affai gente d'arme, e Messer Benan-23 da Camerino vi venne con gente d' asme, e il Signore di Fuligno vi venne con gente d'arme affai, e Affore Signore di Facnza vi mandò gente d'arme quanta potea, e altri Gentituomini anche vi vennero con gente d'arme: e raunò quivi scicento lance, e più. E non richiese il Comune di Firenze d'alcuna cosa, perocchè già era preso disdegno tra lui, ei Fiorentini, E adl 23, di Set tembre volendosi partire, essendo montato in fur un grande cavallo; fubicamente il cavallo cominciò a imperverfare, e ricalcitrara, di che il Papa intrignendolo , il freno fi ruppe in bocca al cavalio; di che il cavallo furiofamente trafcorfe molto avanti, e allora la Mitera, che il Papa avea in capo, li cadde, e ruppesi in alcuni luoghi. È per queflo il Papa ilcefe da cavallo, e falì in fu una mula, ed aliora potè uscire della Città. E ancora addivenne un' altra cola, perocchè'l Banderefe, che portava in mano la Bandiera fua, fandava in qua, e in la attraversando, e non la potea trarse fuori della Porta, nè acconciarla in modo, che bene andaffe, e però ci volle grande pezza a poterla trarre fuori di Luca. È aveva allora il Papa feco otto Cardinali, e moki altri Cherici, e grandi Prelati, e andando a Perugia, fece la via di mazemma, per non andate per lo terreno de' Fiorentini, e però patì grande niciftà, e difagio egli, e la fua gente per la via. E adì due di Ortobre entrò in Perugia a Vespro, e i-Imontò alla Chiefa di Santo Lorenzo. E li Anziani di Perugia tutti vestiti di scarlatto gli andaro incontro infino fuori della Porta della Città. E aliresì tutti i Camarlinghi, e tutto il Popolo con grande festa, e allegrezza v' ando. E poi lo pregaro, che teneffe il Paese in pace, come a loro avea promesso di fare. E ancora il pregatono, ch' elli vo-lelle istar bene in concordia co' Fiorentini; perocclic altrimenti non vedeano, che quel Pacie avelle ripolo: e ancora il pregatono, To:n. 11.

che li piacesse di tenere la Corre in Perugaa. Rispuole, che buona era la pace, ma egli voleva prima turte le Terre, ch' erano della Chiesa, e che allora non era da ragionare delle operzzioni, e condizioni, e concordie dal Comune di Firenze a lui, e ch'egli aveva sempre voluto concordia, e amissa con loro, e mai non li porè umiliare ancora.

Come la Città di Ravenna fu pressocità presa da una compagnia, e non venendo loro fatto, subormo tutte le controde.

## C A P. XXVIII.

M Esser Guido d' Asciano, il quale era allora caporale di una compagnia di ladroni , venne del mese d'Ottobre 1387. con ottocento uomini a cavallo in Romagna, e alcuni a piede, e credettero prendere la Città di Ravenna, nella quale avevano trattato. E per moke volte la combatterono, credendola pure avere per certo, perchè lapeano, che molti pochi Cittadini v'erano dentro. Ma pure i Cittadini da loro la difefono, perocch' egli avevano pochi baleftrieri, che se pure cento ne avellero avuti, per certo prefa l'arebbono, Meffer Guido d' Afciano detto, e fua brigata erano quivi venuti a petizione del Duca di Milano, e di fuo mandato a prendere quella Terra, e fe l'avessiono presa, arabbono poi distrutto, e guafto tutto quel paefe di Romagna. Que-fti rubarono tutte le Terre, e Caftella di quelle contrade, e poi se ne vennero verso la Città d' Agobbio, e quivi s'accozzareno, e furono in compagnia con altri ladroni, e feciono di grandi guerre, e andato subandodove poierono per Tolcana.

Come gli Anhafeiadori dissono molte cose nel. Consiglio de Fiorentini contro a Messer Rinaldo Orsino, e che risposta sice queve il suo Amhaseiadore, e quello, che segui col Papa.

## C A. P. XXIX.

A Noora del mefe d'Ottobre 1387, vennero a Firence dua Ambleisdori Petrugini, e differo co'Priori, che volcino difiporre l'ambaliciato di Pecarona, in un Contiglio di molti Cittadini i e però i Priori fecero richiedere grande quantità di grandii
Cittadini, e ancora per li detri Configieri i e
poi mandaro per la detri Mabfaicatori, e
differ horo dite quì ciò, che vi, piace di vofitta ambaliciaza. E ancora mandaro per lo
Ambaficiadore di Meffer Rinaldo Otfino i perocche già fisperano, che i dettà Ambaliciadori veniano, e volcano dire contro a Meffer
Ranaldo Otfino molte cofe, cioò, che il loro
Comune fispea, e conoficeva bene, che i Fiorennin per la furo libera condirava, e pan-

te, e con lettere ifconfigliati, che non voleifero nè accettare, ne ricevere in Perugia il Papa Uibano, dubitando, che Papa Uibano ron fi voltfle impacciare del reggimento, che fi apportiene a' tecclari cioè del temporale. mach' eggi erano d'accordo col detto Papa, ch'elli non s' impacciava in Perugia te non dello spirituale, e altro non volca da loro. ne deliderava avere, Laonde i Fiorentini non dovevano dubitare, che i Perugini, perdeflero la loro libertà, e il loro iffato, ma per avere il l'apa in Perugia, la Città loro ne verrebbe in grande istato, e grandezza, e ricchezza, fecondo che per loro conofceano, e vedeano chiaramente, che do B vea avvenire. E poi differo, che Meffer Rinaldo Orfino per la lega, che fatta avea col Comune di Firenze, avea già presa tanta audacia, e baldanza incontro a tutti i vicini fuoi, ch' era cofa incredibile, e cofa impuffibile a poterlo patire, e che il detto Mef-fer Rinaldo avea fatto loro ribellare il Caflello di Cannara se continuamente v'era la fua gente a fare loro guerra, e danno, e ancora diffe, che il detto Meffer Rinaldo iferivea lettere al Papa d' Avignone, le quali erano contro a' Fiorentini, e a tutti gli altri Paccani, e al figliuelo del Re Carlo. E che i Perugini le avevano prete,e mostratelea' Fio rentini, se volessero, e però pregavano il C Comun di Firenze, che provvedelle verlo Meffer Rinaldo Orfino in forma, che non oltraggiaffe loro, e gli altri vicini fotro il nome della lega farta co' Fiorentini. Poi differo. che il Papa volca fare, e così avevano da lui ciò, che volcano li Fiorentini per loro contentamento, e ancora pregaro, che Ambasciadori si mandatsono a lui a Perugia, e che i Perugini adopererebbono tanto col Papa, che il Comune di Firenze arebbe da lui quello, che desideravano per certo, e tacette. L' Ambatciadore di Messer Rinaldo Orfino, ud to quello, che era detto del fuo Signore, ando in ringhiera con confentimento de' Priori, e diffe, che il fuo Signore era di- D ritto, e leale amatore del Comune di Firenze, e che egli non faceva, nè farebbe alcuna cofa, che dispiacesse a' Fiorentini, nè ad alcuno loro amico. E che non era vero che Messer Rinaldo Orsino avesse facto ribellare Cannara, ne tua genti v'era dentro, e a tutte l'altre parti dette per gli Ambasciadori Perugini contradiffe, mostiando con buone, e vere ragioni, ch' elle non erano vere, ne dovevasi credere. E ancota disse, che Messer Rinaldo era prelio, e fempre fu a fare tutte quelle cofe, che il Comune di Firenze li comandafie, e ch'egli voleva pace con tutti i fuoi vicini, eche quello aveva fempre voluto, e voleva, e defiderava, che fosse . E ancora disse, che alle parole degli Ambasciadori de'Perugini non fi doveva cicdere, perocchè erano det re folo per abbonarli, e non perche vere foffero e tacette. Li Priori poi avuto configlio cen

tenere, l'aveano più volte, e con ambafcia-1A, I molti favi Cittadini, rifpofono agli Ambafciatori l'erugini , ch''egli era vero , che tutti i configli, cu'egli avevano loro dati e sì per li loro Ambatciadori, e sì per lettere a loro mandate, erano istati per le cagioni a loro dette per loro medefimi ,e che pregavano Iduio, che bene ne cogliesse loro per lo non averlo voluto feguitare, e che defideravano. che a loro rimanesse quello, che diceano; e che li manderebbono con loro due loro Ambafciadori, poiche elli ne pregavano, comecch' elli non credeano, che 'l Papa reneffe verso i Fiorentini altro modo, che per l' addietro avesse fatto, Li Ambalciadori del Comune di Firenze mandati a Perugia, furono questi: Meffer Rinaldo Gianfigliarzi , Meffer Lotto Casteliani, li quai come surono giunti in Perugia, e furo innanzi al Papa, esponendo la loro Ambasciata, innanzi che l'avessono compiuta d'isporre, il Papa crucciato gli accomiatò da fe, dicendo non molt' oneste parole de Fiorentini, e disse loro, che dinanzi a lui più non venissono. E alcuna volta diffe, che i Fiorentini erano eretici . e dimonj, e che riteneano gli Ambafciarori del Papa d' Avignone, di che tutti li Perugini fi crucciarono molto di quello, che il Fapa aveva fatto, e detto, e molte parole nel Popolo, e rra' Cittadini usarono, e dissono contro al Papa, tantoch'egli ebbe alcuna volta paura di loro .

> Come il Conte di Veriù prese Verona, e tutte le Terre, che tenea Messer Amonie della Scala, ed egli si friggi a Vinegia.

## C A P. XXX.

E Siendo Signore della Città di Verona Medier Antonio di Cane con legitimo figliuolo, e tenea Vicenza, e molte altre Terre, e Castella, e Fortezze, e trattando molio male i Verone'i Cittadini, perche di loro aveva grande foi petto, e paura per li grandi oltraggi, ch' avea fatti loro, e però cacciò via molti grandi, e buoni Cittadini di Verona, apponendo loro non vere cofe volere contro a lui fare, fra quali cacciati funne Ser Iscopo de' Cavalli, il quale era valente, e favio uomo d'arme, e molto giande nella Città, e amato ne' Cittadini, e con gli altri S'gnori di Verona egli, e i fuoi pafiati fempre erano istati molto grandi . Il quale Messer Iacopo se n'ando, e stettesi col Signore di Milano, e da lui ricevette grande onore, e provvisione grande. Questo Mesfer Iscopo de' Cavalli, essendo mandato dal Signore di Milano con gran gente d' arme ad affediare la Città di Verona infieme con altri grandi Caporali, e Capitani, tra' quali era Messer loanni d'Azzo degli Ubaldini caporale di una grande compagnia di ladroni, effendo quali in fu le Porti di Verona accampati, e trattandoli, e praticandoli nendimeno per li Ambasciadori dello Imperadore, che quivi

pre il Signote di Mulano diceva, che voleva pace con lui, pre potere meglio ingannare, ma nel fegreto inganasva gli Ambafesador detti, e avendo lui detto a'detti Ambalciadori dello Imperadore, che conchiudellero, e faceffero in precetra lui, e il Signote di Veto na, edellondo già il Signote di concordia de patti, che dovevano effete tra loro, e reputan do per quelta concordia effere tra loro la pace, per moffrage d'avere con lui amore, e fratellanza fatta , gli donò un rubino bel-lifimo di valuta di norini dedicimila, o più: d' allora innanzi non prefe così grande guardia, come foleva, e come gli bisognava, credendoli avere fatta la pace, comecche palefata ancora non foffe, e non penfindo allo inganno, e al trattato, che Mesfet Iscopo de' Cavalli faces con alquanti Cittadini di Verons, perché quando avellono a guardia una delle Porce dalla Cata, che ifpello l'avevano a guardare, e' tradissono il detro Messet Antonio della Scala, e a lui, e alla gento del bignore di Milano apristono la detta Porta, e metrenfonli nella Città. E quando li detti amici di Melfer Incopo ebbono in guardia la detta Porta, il feciono a lui fapere , dicendo, che potezno fare quello, che promello avezno di fare quando potellero. E il detto Mellet lacopo delle loro: Fate cost lo manderò prefloche tutta la gente del Signore di Miano a combattere una delle Porte di Verona, e alcuna parte della detta gente fecretà mente manderebbe a quella Porto, ch' egii avcano a guardia, e Meller Antonio della Scala traccie con tutta la fua gence a quella Porta, dove fosse la battaglia, a sare le scaramuccie con noi, allora e voi aprige la Porta, e metteta la gente del Signore di Milimo sella Città; e coaì, come ordinò, così feesono; perocche venuta la gente a combat-sere la Porta ordinata, il Signore di Verona co fuoi foldati, ellendo ufciti fuori della Poeta ad arzuffarfi con loro, li Cittadini, che ordinero il trattato, aperfono la Porta, ch era ordinata a'nimici, e millongli drento al- D la Città, e infieme li Cittadini, che tradirono co' oimiei entrati nella Città corfono alle Cafe del Signore di Verona, e quelle rubarono. La qual cofa Meffer Antonio udito fubito fi fungi nella Cittadella, e nella Rocca con molta quantità della fua gente . E la gente del Simore di Milano con Meller Incopa de' Cavalh rutti entraro in Verona, E Meffere Antonio della Scala con gran pauta di furto fi fuggl colla fua famiglia al Caffello di Legargo, e di quindi poi colla moglie, e con quello teforo, che pore, che non fu po-co, fi parti, e andolfena a Vinegia, e come cattivo abbandono tutte le fue Callella, e Terre, che ve n'erano allai di quelle, che non fi farebbon mai vinte per forza . ma sì per lungo affedio. Aveano i Cittadini di Verona fempremai amato i Signori della Scala , e tutto il Popolo , e a loro fempre erano

erano venuti, che pace fosse tra loro, e sem [A ] istati più che altri fedelmente fregretti, e ubbidienti, e contenti della loro Signoria, E li Signori della Scala fempre aveano onorati i Veroncii, e aggraditi, e arriechitili, falvo-chè coltui, elie aveva fatto il contrario de' tuoi priliti verfo i Veronefi, però v' aecadde il tradimento per le sue cattive operazioni. E però sol diciotto d'Octobre 1 187. li cacciarono di Verona, e ivi a pochi di quelli, che tencano la Cittadella, e le Rocche di Verona, s'arrenderono, e dicronle alla gente del Signore di Milano. E ivi a poco tempo la Città di Vicenza , e le Cattella , e Fottezze, e ancora tutte le Castelia, che tenea il Signore di Verona, tutte s' arrenderono, e dicronfi alla gente dei Signore di Milano . Ed egli gli riecvette tutti, e fceeli allora efenti d' ogni gravezza per dieci anni ; ma non però l'attenne loro, e allora finì la Signoria della Scala, la quale era durata piu di cento anni i ed erano istati alcuna volca i mot giori Signori di Lombardia, e i più nobili, e i più cortefi, e magnanimi che altri. Il Conte di Virtu Signore di Milano , poichè elibe in fun balin tutte le Tetre, che tenea Mellet Antonio della Scala , non volla attenere ai Signore di Padova, e al Signore di Mantoya i patti ,ch' aveano fatti infieme, quando feciono lega per disfare il Signore di Verona, petocche Vicenza, e 'l Vicentino dovcano effere del Signor di Padova , e ancora atlai Caffella vicine del Signore di Mantova dovevano effere di lui; anzi fi tenne, e volte ogni cofa per fe, e diffe, ch'egli non le dovenno avete, perche non aveino terute alia guerra fire tanta gente d'armo, quanta doveano tenere i e se pure l' avezno tenute, le avenno adoperare in altre loro bifonne, che in dovere vorrebbe, che a lui le toglielle, Launde i due Signori rimatono molto malcontenti, ma per paura se 'l tacettero allora, e iflettonfene chetia e non arebbono voluto avere disatto il Signore di Verona, perocehè rimafono con vicino, ch' eta troppo grande, e rimatono celino minori , che prima non erano, e con molto maggiore paura del loro iflato perdere. Pos il Signore di Milino per viveme più fieuro motti de' grandi Cittadini di Verona mandò a confine in altre delle fue Terre, e i prit furono di quegli che glie l'avevano data la Cattà, innanzi che foffemeazo Dicembre, E per quello i Veroneli molto tofto cominciaro a fentire il mutamento della Città, e della Signoria più grave.

> Come quei di Viserbo non vollona ricevere il Vicerio, che Papa Ushano vi mandiva loro , donde pei il Papa fece mettere in pregione il Cardinale, decendo, che lui l'aveva fette fore.

> > C A P. XXXL

Siendo il Cardinale Monopello Vicario del Papa Urbano nella Cattà di Vitte-

ho e il Proz Urbano, ch' era a Perugia vo-IA i lendojo guna levaje, vi mandu un aitro per Vicario, e a lui ferille, che venille a lui a Perugia, e il Cardin-le rifpole d' andarvi vo-Lintiere e fece femire al Popolo quello fatto; di che il I opolo fi kvò a romore, e preforo l'aime, e gridatono, che non volumo per Vicario colui, che quivi era mandaro dal Papa, ma sì volcano il Cardinale di Monopello, Di che il nuovo Vicario fi patti quindi, e tornolli a l'eregia al Papa, il quale fi turbo mono di quello fatto ; di che feguì, che poi il Papa del mele d'Ortobre mando per lo detto Cardinale, che venille a lui n Perugia, favendo viltadi mandate gente d'arme per fua compagnia, perché più ficuramente veniffe a Jui . E 'i Cardinele ficandofi, venne verfo Perugis con que le gente ; ma quando furono preifo alla Citta di Perugia, la detta gente d' arme di comondo del Papa presono il detto Cardinale, e mentronlo a Perugia, e il Papa fanza volere, che a lui venille, il fece mertere in pregione e diffe, ch' egli avea fatto al, the il Popolo di Viterbo non avea voluto ricevere il tuo Vicano per Signore; le quali cofe fapencio Cols Ortino fratello del detto Cardin. le, fubitamente colla fua gente prefe per fe la Città di Natni, e di Terni, e r.b.l.olle alla Canta, e primi le avenno con inginno acquillice aila Chicla. La qual cofa, come il l'apa feppe, mando la fua gente d'arme a Nami, e 'i Popolo aperie loro I Porte,e miffeli dentio nella C-trà , e il detto Cota Ortigo fi finegì nella Rocca con tutta la fui gente i e perocche era molto forte, la torne atlai tempo, e la gente del Papa tenca la Cirtà, e fu tra loro granda battaglie fatte in guerra.

Come fu morte una de Goufu'mieri delle Compognie, e quello, che ne feguno.

## C A P. XXXII,

N quello medefimo sono del mefe d' Ot- D tobre Piero di Lanzo Razgliatore , che allora era de Gonfalonicii delle Con parnie, effendo fuori della Perta a Facnza in luogo detto alie Panche, e giocando il detto Piero a zara con Michilozzo dell' Ambo, e aven do perduto, doglandofi, diceva di non rio. care mai più cul detto Michelezzo, perocchè fempre perdeva. Allora l'agnoraino degli Srrozzi , il quale era mol o baffiale , e oltraggiolo e manden, gir diffe : Si cammaricati del giuoco di Michelozzo, che giuoca u largo, che alcuro altro gruccatote, ed e il piu bei g'uoro, che d'akto giuncatore Allota Piero di Lenzo adir. to gli rifpose : io mi tammarico dei danno mio; ran mericati E tu del tuo danno, fe tu t'hai di niuna cofa da cammar care. Crederce P gnozzino che gii rimprover: fle, ch' egli era iflato fedito nella mano poco tempo dinanzi da un

fuo Conforto Le però fubitamente miffe mano alia Ipada , ch'egh avea allato, e dicce al cetto Piero un tale colpo, che di netto gli taglio la mano manca e altresì sicese si detto towrs la tella el desto l'icto ,e taglio una parte del capo per mono, che prù pezzi d' utio fe ne cavaruno fuori , quindo i Medici il brufletono, e poi il accinio di fi moil il derto Picro. Non fapea però il detto Pagnazzino, che futle Gonfaioniere, che forfe l'averebbe riguardato. Quella cofa dispiaeque molto a tutt' i buoni Cittioini, perchè ullendo il detto Picio Gonfaloniere, non eta ultato riguardato da quello pellimo uomo . Di che i Signori Priori co 'oro Collegi feciono pt: Riformagione, che Pagnizzino detto, e Nofrio tuo fratello, che di questo fallo non era colpevole, anzi n'era (no nimico, folfero fempremat de Grandi egi no, e tutti i loro difcendinti e che li dettidue fratelli follero ribelle, ficcome fe foffice iffett per ribellione fatta con dinari, e che ogni gravezza, e ordini aveffono addoflo, che ha chi ha bando di rubello, e che le cafe loso feffero disfatte in Firenze, e in Contado tutte infra dieci giurni, e che tutti i loro bini follero del Comune, e che i loro Conforti fulfico cofretti a ricomperaieli d I Comune infra tre meli. E che chi gli u escelle in qu'iunque modo, avelle da loto Cortorti per cust uno fiorini dumila d'oro, e porefiono porrare i arme per la Città, e dovellero mavere pace da' loto Conforti , ponendo grandiffir e pene agli Strozzi, se non la tendessimo in breve tempo, E che li Conforti del detto Piero fi potessono vendicare topra tutti gl: Strozzi . che rimaneffero nella briga con loto in qualunque modo tanza poteine avere alcuna pena dal Comune a loso, o chi con loso folle. ovveio a chi per loro per oscate faccife la vendetra, lalvo fopra certi eccettuni per la deria Riformegione, e che cieci de Coniorri del detro Piero di Lenzo potellono liberamente pottate l'atme pet la Città, e pel Contado fanza aicuna pena poterne , muntre che penalicro, a sendicarii . I urcno i Gonfalonieri fuoi compagni movitori e cagione, perche così alpra quella legge fi fuce; perocche fi recarono, che oucila officia folle loro troppo grande vergegna.

Come a Firenze venuero Ambofeiadori di Papa: Clemente, e quello, che domandaro, e che fu loro rifpoflo.

### C A P. XXXIII

DEI mefe di Novembre 1387, vennero a Frienze tre Ambafeiacon di Papa Clemante Settimo, ch' et a ad Avigencia, e fu loro andro incontro infino fuori della Citte per molti Cittadini, e accompagnati infino all'albeigo con prirede conore, Etanocoloro clue grandi Pichti, e uson Dottore fa.

erano nella Cuta venuti , fubitamente ma darono pe 'l Macîtro Loigi de' Marfili, il uale era ce Frati Agostinsani, e il mapgior Alacitro di Firenze in Teologia; era tenuto da tutti i Cittadini buon uomo, e domandaroalo, fe i Signosi poceano tanza pregiudi-20, o linea far male audire I ambiliciata la quale recavano coloro detti Ambateiado ri. Il detto Macfiro Luigi in prima un poco penfato alia luto dimanda, rifpole, che gli Ambafciatori fi doverno, e potevano udite, e ic dicettero cofa, che parelle loto, che foife utile de' Criffiani , e bene della loro Città la potemo mettere in escenzione, e fe dicellero il constario non farla, e accomiatar- R h. Diche udite quelle parole, i Signori eb-Lono i Collegi, e mandaro per li detti Ambafciatori, deffero loro, che fe voicecro, isponessero la loro ambasciata. Di che l'uno di loro tre diffe con revetenti parole, che a loro fu impollo primieramente dal Saoto Padre, che da fus parte Liutaffeso loro, e tutti i Citiadini di Firenzo, la quali veramente erano fedeli, e divoti della Santa Madre Chiefa , e così per fua parte li falutavano; a poi diffano , che Papa Clemente Sertimo pregava il Comune di Fitenze, che folleestamente operale, che Concilio fi freeffe, e tenelle, nel qu'ile fi determinaile cuile de duc Papi dovetie effere veramente Papa, necrocche fi levaffe ranto errore, e che tanta resia non folle tta Criftiani, quanta allora cra al mondo, per l'effere iffati doe Papi . E che egli volcea fottometrerii al Concilio, inraotochie fi diterminate, the lui, Papa Clemente, folfo vero Papa, che voleva perdonare al derto Papa Urbano, e che rimanelle de fuoi Cardin:li . E le avvenifie (che I non creden ) the direrminato fotle, the Papa Urbano fofle vero Papa, che voleva andere a lui g nocchione aila mifer cordia, e s'elli pure non li volcife perdonare al 'I facelle, fe a lui piaerde, per erenco ardere; e fe gli perdonaffe l'acconciatic in qualunque luogo, emodo voletle . che di tutto rimarrel be contento , purche tanto iscandolo, e scisma si levaste via, quant' era infra i Cristiani. E poi dissono per patre di detto Papa Clemente, ch' egli pregava li Fiorentini, che montre che diterminute noo folle, quale di loso due folle vezo Papa, che piaectie lutodi non volere, che niuno di loro avelle alcuna rendita de Benefici, ch'erano in Firenze, o nel Contado, o nel diffrerto fuo, ma che li S pnoria pren delle quelle rendite , e teneffele tanto, che folle diterminato quale di loto due le dovelfe avere, o recepte ; the credeano, che fe quello fi ficelle, che varamente lo Papa Urbano verrebbe piurtofto a volete, che Concilio & teneffe, del quale riufeirà pace, e bene di rutta la Cr flanità, E poi differo, che veramence Papa C'ementa, e gli aleri paffati non avean conosciuto la magnificenza, e potenza, e benignità del Comune di Firenze per

vissimo. E quardu i Priori seppono, ch'egli | Aj addietro, ma ora la conoscono, e sanno; a però il derto Papa Clemente cra accune o a fare rute quelle cole, le quali folleru unit, onore, e grandezza, e pace, e borno illato del Comune di Fironze, e però d'ficerava, che a lui donundatero quache graz a volefero, che veramente di tuono enimo la farebbe, e ancora, che fempre cercherebbe d' angrandire, e ampliare la loro Signoria , e li toro contini difendere, e che il derio Papa Clemente voica fintre il Comune di Firenze d' ogni cofa, che dare dovellono alla Sinia Choda, E altrest, he dovelle dare ad alcuno Cherico, li voieva fintre i ed ancora, ch'edli ayea gran volontà, che il Comune di Firenze foste fuo Vicario io molte Terre d'Italia . di quelle, ebe erano di Sinta Chiefa, perocche veramente fapea, che tene, e con pice le terrebbe, e governerebbe, in minierachè i fudditi loro te ne loderebbono . Fu alio a così rificilo loto per li Signori Priori, e detto: Quelle cofe fonu agevoli a dire, ma malagevoli, e grandi, e gravi a d'liberare; peto quando o per loro, o per chi terra il luogo, cli elli ora tengono , farà tento tenuto coniglio di quello, che fara da prendere, e force allors tara loro ri pollo quello, che al Comune di Firenze parra poterne adoperare, o fare in tune le dette parti ; di che i detti Ambalciadori fi despuolono di firre a Firenre,quento piacelle a briori, e acconcierti a flace a Figure gran tempo, fe bilogno foffe. Avenno molti Cittrdini di Firerze prelo grande itd. gno contro al Papa Urbano, e peto confel arono i detti An balca dott , che non li partitiono, dicerdo loto, che per certo egimo arebbooo graziofa più ofta. E quelli credettono loro , avvegnachie a moteraliri , e più di quelli dispincelle, che qui fusse tonto la loro iltraza ferma. Fu poi risposto loro del mefe di Geonaio per li Signori Priori cost: Che 'l Cumune di F:renze arcibe molto caro, che Concilio fi tuneffe per turii quelli Sgnori , a cui s'apparteneva di renerlo ; ficche la verna fi chiarnie, e vedelle chi fof-D fe il vero l'apar e che il Comune di Firenze follociterabbe per lius Ambaiciadori, quanto a loi fi conveniva, turri quelli, li quali erano tenuti, è dovenno quello fare; perocche'l Corrune di hirenze non aveva di quello fare elcuno arberio , e mentre che diterminato non era, non potenno i Forentini rimuoversi da quello, che infino a ora hanno tenuto per vera l'apa finza loro grande vergogna, e che per allora non fi coteva altro rifuondere, ne fare. E rendere grazie al fopradderto Papa Clomense del fuo buon animo, e volere, che aveva verlo li Fiorentini , e differo che ancora glie ne renderebbono buon meriro quinto a loro folie poliibile, Di che li detri Ambafcialoti fi part to da Firenze, e andaronf.ne ad Avignone a Papa Clemente, il quale fu poco contento della rifpolta, che fatta la fu.

Cone gli Ambafeiaduri de Finrentini, che ac-A ductum a trattare accordo tra l'Algune di Maison, e quella de Venno, trostano vanna quello de Venno, e pralation col Conce di traita de prà cofe, dante Balta fi decle.

### C A P. XXXIV.

L l'Ambalciadori de' Fiorentini , li quali crano andet infino del mele d'Ostobre in Lumburdia per trattare accordo 112 7 Signore di Milano, e luoi Colkpati, e'l Signore di Virona, giunti in Pavia al Conce di Verta trovatono, ch' egli aveva prefa Veroga, e tutte le stere Terre, che quello Signore porledeva, e però non bicgnava, che di quello dicefforo al una cota , per che erano miodati i nondupeno andati al Conse di Visto , e talucasolo per parce del Comune di Firenze, por gli d fono, che moleo fi railurravano della vimoria, che aveva avura, e intor no a quefto d foro moite perole per moffrare, che folle veto quello, che dicevano Lande il Conse con licevi parale rispose lora cost: la fano malso certo, che li Fiorentini fono lieti di oeni mio onore , e vittoria : ma che a lui inercicea molto della difavventurses perdita del Signore di Verona, avvenutali per lo fuo poco fenno, perocche i fuoi patlati erano ittasi molto oobili, e magnammi Signori. Egit faperist male reggere che il l'opolo gli ha tolta la Terra , e la Signoria, e datala alsioi je del fuo infortunio rammaricandofi, ne pianfe in loso prefenza. e diffe : a me ne erelce fatien, perocché l' atò a reggere se altro non ho inti-natione di voleme da' Veronefi , ne cigli altri , che quello S'gnore regga prima . E poi diffe . ch' egli avez intenzione di muizi nome . e lasciare in turso il come di Tiranno, e non diffe to o it nome , the prendere votes , ma altra voita avea ulato di dire, ch' ella volta prendere il nome di Re de' Lonibord i E ancora diffe loso, che fapca, che molti caporale de gente d'arme, i quale al prejente non avenno foldo, eraco del politi di ven re in l'ofcana e guila di compagnia di ladicai per tare danni a tuno il pacie, e però era l'ucro a provvederfi , e il moggiore di sosti era Mellet Ionni d' A 120 de gu Chaldini, e che a lus pareva . e cusì contigliava , che i Fiorencini il prendefluno, e faccificolo con loro d'accordo. Poi free il deno Conse di Vertu ven it in fus prefents , e delli detti Ambafcisdori il detto Meller Ioanni d' Arro, e domando molte, e granda cose volere da Fiorentini, fe non volerno da lui effere cavalcai, corfi, e subsei, Le quali demende pote li Ambasciadosi Fiorent ni moli o baldanzofimente, e fanza n oftiaie d'avere pruts, gli rifpolono i di che il detto Conte di Vertu fatteli meszzao fea gli Ambafeizdori Fiogentini , e'l dette bieffer loarri, fece tonto che il detto Meller Ioanni d' Arzo fi rimile

liberamunte nel Comune di Firenze, che de fatsi luoi facciono, che fare volcilono, e mandò con loso n Fistaze un tuo Ambafciadore col luo nardato, e con lettere, e col fuo tuggello, perele i frorentini il legoffono in quelunque mocoe voicano. E joinati gii Ambalciacori a Firenze, e dette quelle cole a' Signoti tutte, i Signori fubitamense raunaro i loro College, e molei alun Cetarine, e fatte loro dire tutte quelle cole igli Ambafciadori, per suiti fu configliato, che i Priori clengeffono Citradini tava, e pistichi, i quali avellono a dire , e riparere a quello fatto, e le bifoeno folle , fi dulli, loro balia per meglio riparare alle dette cofe , A' Fiorentini dispiaceva molto, che il Conse di Virtu fi faceva tanso grande, e ancora dispiaceva a tutti, ch'egli solclie prendere quel nome di Re, che diceva, Laonde i l'riori eleffono diees Citradini, e delli medelimi, che avellono a fare quette cole. Quello modo dell'elezione dispiacque molio a'Cittadani, perocchè cotale clezione fi folea fare per li Signosi, p per li loro Configlicii, cioc Collegi, e così era ufanza di fore con tale chomata. Londe poi fu diliberato per più Configli, che Balia fi diceffe, e perche questa chiamata da dieci Citted ni non era fatta al modo tifato, non fi porè m-i vincere, che a loro fi deffe Baia, ma dieffi por del mele di Gennaco ad alcri Cittadini, e in porte furono di quelli medefimi, come per lo ionanzi fi dirà.

Come il Signore E Mileco manib una compagaia di ladroni verfo Boligna, e jero grande domos: poi gli fe sonnere sa Lonhustia per fare guerra a Signore di Padica, non attendo lega.

### C A P. XXXV.

M Effer Joanni d' Azzo degli Ubaldini era in Lomi ardia con o olia gente d' arme a guifa di compagnia di L dauna, del mese di Novembre venne nel contado di Modonz alisto a' confini de Bologneli, e quivi fi puole e campo; eraro 1500, lance. Erano custoro nel fegreso a pesis one del Conte di Virtà, e da lui avenso foldo e provvisiones e quivi fluttero tanto, el e la fementa fu palfara , perocche i contadini Botogneli per poura di loro non ardivano andare a feminare. E quello cercavano quelli della compaenia a petizione del Signore di Milano, perche nell'anno avvenire non ricoglieffero grano, perocche il Signore di Milano aveva gi ande deliderio di prendere Bologna: e quello avea penímo, che fuffe il più abrie modo, che akuno akro, I Fiorentini mandaro in aiuto a' Bolognesi trecenso lance di buona gente con quatrocento boleffrieri, perche meglio fi difendeffero. E poi del mele di Ottobre la detta compagnia paísò in Romagna, e andonne alia Città di Foril, credindofela prentlere , perchè con loro cra Giovanni degli A to de'Fiorentini, dicendo, che i caporali di Ardalath, fratello cugino de' Signori di Forti, e loro nimico. Ma i Signori di Forli cacciarono di Forlì tutti i Cittadini, di cui aveano fospetto, e a alquanti seciono tagliare la retta, prima che qui venifie la compagnia. Ma quelli della compagnia più volte afpramente combatterono la Città di Forli, e non potendola avere, seciono ogni danno, e guailo, che poterono in loro Contado, e ancora mandaro Ambafciadori a Bologna, che prestassono loro fiorini trentamila , e di ciò mandaro molto pregando, ma non gli ebbono, perocchè i Bolognesi non si vollono riconiperare da loro allora a tal modo, perocche gua erano forti di gente d' arme, pressocite come era la detta compagnia. Di che for-te si dosse il detto Messer loanni d'Azzo, e fua brigara, e molto minacciaro di rubare, e ardere il Contado Bolognese. Poi la detta compagnia presono più Castella del Contado di Cefena, e di Ravenna, quali per forza, e quali con patti a loro fi diedono, ma la grande nicistà di vettovaglia, che aveano, perocchè nulla trovavano fuori delle Fortezze, molti si partirono da loro, e però mancò molto, e diminuì la detta compagnia, ma non però tanto, che non rimanellono affai forti, e poi furono palesemente foldati del Conte di Virtu, e fatti andare in Lombardia perocche ella volca far guerra al Signore di Padova.

Come una compagnia di ladroni fece ricompevare i Sanefi , e' Pifani , e' Lucchefi , e' Fiorentini .

#### C A P. XXXVI.

A compagnia di Messer Bernardo della Sala, e di Messer Averardo della Campana, e di Messer Guido d' Asciano, tutto tre, infieme con loro brigate, del mefe di Dicembre cavalcarono il Comune di Siena, e fecero nel loro Contado grande ruberia, e prefura d'uomini, e di bestiame, perocchè i Sonesi non prendeano alcun riguardo, ne di loro aveano alcuna paura. E poi feciono i Sanesi accordo con loro, quando ebbono ricevuto il danno, e dierono loro fiorini novemila, d'onde avvengachè Messer Guido d' Asciano lasciò loro la fua terza parte; sicchè i Sancti non pagaro fe non feimila fiorini d' oro. E la detta gente se n'andaro sul terreno de' Pifani, e feciono loro grandistimi danni , e ruberie affai d' uomini , e di bestiame , perchè i Pifani non credevano, che la detta compagnia andaffe mai contro a loro . Costoro si puosono a campo alla Badia Sansavino, adl venti di Dicembre; poi i Pisani feciono concordia con quegli di quella compagnia, e diedero loro siorini settemila d' oro, perchè ifgombraffono il loro Contado e non rubafiono più . I Sanesi si dolcano mol-Tom. II.

quella compagnia crano a petizione de' Fiorentini, ma non era vero, e ancora tutto il Popolo di Pifa credea, che la detta compagnia folle venuta quivi a petizione de' Fiorentini, e molto ifparlavano de' Fiorentini, perchè avcano voglia di rubargli, e uccidergli. Di che Messer Piero Gambacorti mandò per lo Confolo de'Fiorentini, e per alcuno altro Fiorentino, e diffe loro, che per lo migliore fi stessiono in casa, e se pure andaster per la Città, e uditiono dire alcuna parola, che non piacesse loro, si stessono chesi, e non rifpondesiono, perocch' egli medesimo portava grande pericolo, perché difendeva i Fiorentini,e diceva, che la compagnia non era a loro petizione venuta là, dove era , e flava . I Lucchefi, quando feppono, che i Pilani aveano fatto concordia colla detta compagnia e fentendo, che addofio a loro doveva poi cavalcare, per lo migliore feciono concordia con loro, e patti, e diedero loro fiorini quattromila d'oro, perchè non gli cavaleasso-no, ne danneggiassono il loro Contado, e di quello partito furono i Lucchefi da lodare, perocchè fu buono per loro. E poi la detta compagnia partita da Cafcia sì ne venne inverso Peccioli, e quivi istando feciono cogli Ambasciadori Fiorentini patti, e concordia di non effer contro a loro per da ivi a quattordici meli a guifa di compagnia. Fermarono tra loro, e' l'iorentini altri patti affai, cd ebbono da' l'iorentini fiorini tremila, e per quello patto fatto, e per molte altre cole fi vide chiaro, che la detta compagnia non aveano concordia alcuna col Comune di Firenze, nè mai avuta.

Come tra 'l Conte di Virtà . e'l Conte di Savoia natque discordia , di che seguì una battaglia, dive la gente del Conte di Virtà fu isconstita.

#### XXXVII. CAP.

IN questo medesimo anno del mese di No-vembre avvenne in Piamonte, che il Conte di Savoia tolse certe Castella ad alcuni raccomandati al Conte di Virtù, di che feguitò grande discordia, perocchè il Conte di Virtù mandatoli a dire, che gliele rendeffe, a cui toke l' avea, quelli non le volle rendere; onde il Conte di Virtù subitamente sece cavalcare secento lance delle sue soora le Terre del Conte di Savoia, e tolfegli duc Castella, e per questo seguitò tra loro grande guerra, Era il Conte collegato, e d' uno animo col Marchefe di Monferrato, e'l Marchefe di Saluzzo, e tutti confinavano col Conte di Virtà, e avevano fatta infieme lega, perocchè il Conte di Virtu cra più forte, e più ricco di loro. E però dubitavano, ch' egli non gli oltraggiaffe, se così non fossero insieme alla loro discsa. Questi tre Signori ethndo infinen furoso pai stili pomuta ari la parreza llora ditavo, a difica delic morti parreza llora ditavo, a difica delic morti parreza llora ditavo, a difica delic morti parreza di transporta di mantenero di la consecutioni informe presente di Conset di Storie di Virci delli genera del Conset di Storie di Transporta, e i fami indicente grando bitarglio, informittare produce del Conset di Storie di Transporta del Conset di Storie di Transporta del Conset di Storie di Transporta del Conset di Storie di Conset di Storie di Consetta di Con

Come a Firenze venoera Ambafciadori del Re di Francia, li grafi furono molto guerati, e quello, che difero, e che fu lora resposta da Fiorentini.

### C A P. XXXVIII.

D<sup>El</sup> mele di Dicembre 1387, vennero in Firenze due Ambaleiadori del Re di Francia, e li Signori mandaro loro incontro molti Cittadini infino fuori della Citta, e graziofamente fusono ricevuti, e onorati, e presentati da' Priori, e molto volentieri veduți da Cittadini. Poi i Priori raunați i loro Collegi, e molti altri Cittadini, perche udiffero quello, che volezno dire mandarono perloro, dove erano; e quando furono in loro prefenza, data loro liecnza di parlare . differe quelle in effecto, che per parte del Re di Francia falutavano tutta quella Comunicà, perchè eosì fu loro impolto, che prima faceffono; e poi differo, e annunziazono al detto Comune di Firenze per parte del Re di Francia, come Luigi d'Angio Re di Ierufalem, e di Cieilia con la fua madre verrebbono in Italia quefto anno infieme per conquistare il resto del Regno di Puglia, e di Cieilia interamente, il quale era fuo di ragionc, e a lui a apparteneva, e però il Re di Francia pregava li Fiorentini, che desfero a- D iuto, e configlio al detto Re Luigi, fiechè egli meglio, e più tofto prendelle il detto Reame di Puglia; e poi diffe il detto Ambafeiadore : e se aiuto non li volesse dare per non pigliare parte tra'Reali, che almeno non s'impacciassono con veruna delle parti. E ancora dissono per parte del detto Re di Francia , come il fuo Padre avea voluto fapere in fegreco, e in palefe, fe Papa Clemente era vero Papa, e che per quello avea molte volte raunati molti Savi del fuo Reame, e d'altronde, e per li detti Savi era diterminato e a lui avemo detto, che Papa Clemente esa vero Papa, e non l'altro, e però avea ereduro in lui. E quando venne a morte, lafeiò. che in lui fi credefle per lo figliuolo, e per tosti gli altri come vero l'apar e che ellino per parte del Re di Francia pregavano i Fioreatini , che fimigliantemente credellero al

i Franccichi erano iffati in concordia a difendere la Santa Chiefa, e accrefcera la Santa Fede Criftiana . Per parte del detto Re di Francia feciono molte grandi proferte al Comune di Firenze della fua potenza, e tacque. Fu diliberato per tutti, che con graziole, e oneste parole quanto a tanto , e sì grande Re fi conveniva, foste loro rifposto in effetto per li Signori a tutte le parti, che per le discordie, eh' era tra' Reali di Francia per lo Reame di Puglia e di Cicilia, era a Fiorentini grande dolore, e danno, ehe fiano così, e ehe volentieri fi metterebbono in mezzo a concordarli infieme, se possibile soste a loro: ma che in niun altro modo s' impaeserebbono tra loro, ne alcuna parte prenderebbono, ne aiuto darebbono a niuna delle parti. E che della venura in Italia del detto Re Luigi d' Angiò molto fi rallegravano i Fiorentini. fatto del Papa fu loro rifoollo, che al Comune di Firenze non fi apparteneva direrminare qual foffe il vero Papa i ma bene vorrebbono i Fiorentini, ehe Concilio fi fareffe Generale, dove fi direrminaffe 'qual foife if vero Papa; e allora terrebbono con quello, ehe direrminato fosse per lo Coneilio essere vero, e certo Papa, e a lui crederebbono ; ma ehe i Fiorentini avezno tenuto, e teneano infino a ora, che Papa Urbano foffe vero Papa, e che infino ehe altro diterminato non folle per quello, a eui quello si appartenea, non potrebbono da quello rimuoversi fanza loro grande vergogna, nè rimuovere si volcano, e così con quella rispolla se ne andaro i detti Ambafeiadori .

Come il Re Luigi d' Angiò mandò tinque galce ad aiutare coloro, che teneno Napoti per lui, e presono due galee di nimici.

## C A P. XXXIX.

N quello medefimo zono del mefe di Dicombre il Re Luigi d'Angiò Re di Icrufalemme, e di Cicilia, mandò cinque galce armate di Provenzali ad aiusare Meller Otto di Brefvieh, e Meiler Tommalo da Smfeverino, li quali teneano per lui la Città di Napoli, e facevano guerra a quegli, che teneano colla parte del figliuolo del Ra Catlo, e della Reina Margherita, le quali cinque galee come giuniono al Porto di Gaeta, trovarono una nalea fuori del Porto di ouclie della Reina Margherita, ehe fanza alcuna paura fi flava , fubicamente la presono sanza aleuna fatiea e faputo da quegli, ch' erano in fu quella galea, come a Napoli erano due galee di quelle della detta Reina Margherita, che facevano guerra, e rubavano chiunque voleva andare a Napoli, le quali erano Genoveli, e il Marchele dal Finale n' era Capitano; di che fubito mandato verfo Napoli, e quando vi furono presso, nascoloro era vedere non fi poteano da chi venisse di verlo Napoli; e questo seciono, perchè le due galee Genoveli pigliaffono la battaglia, la qua-le non arebbono cominciata, se tutte cinque prima aveilero vedute. E però quando le due gales de' Genoveli videro le due gales de' Provenzali, fubito a midero in punto, e a congiaronfi alla battaglia, non fappiendo chi cili follero, e vennero loro incontro; di che le due gilee de' Provenzali rivolte addictro cominciarono a fuggire maliziofamente, e le galee de Genovesi li seguitavano baldanzosamente. Ma quando le due galce de Provenzali fi videro presto la , dove crano le loro tre, subitamente, e prestamente cominciaro con li detti Genovesi aspra, e crudele battaglia. La qual cosa veggendo le tre galee , ch' erano natcofe , tubito fi fcopersono , e corsono alla battaglia ad aiutare le due galce loro compagne. La qual cosa veggendo il Marchefe dal Finale, e tanto superchio, subitamente fuggi colla fua galea, e fcampo, ma l'altra non fu così accorta a fuggire, non fcampò , c fu prefa dalle cinque galee Provenzali. E così delle tre galec, ch' aveva la Regina Margherita, colle quali faceva guerra a Napoli, le due furono prese dalle cinque, che mandò il Re Luigi d'Angiò; e menatele prefe nel Porco di Napoli, grande festa ; e allegrezza ne su fatta da chi tenea Napoli, imperocchè le dette tre galee impedivano la vettovaglia e rubavano chi veniva a Napoli, perocelie per mare si convenia sornire la Città, e aliora furono più forti in mare quelli, che teneano Napoli, che l'altra par-

Come in Finenze furono elessi Dieci di Bulia ,

### C A P. XL.

IN questo anno su eletto in Firenze Dieci di Balia, e i loro nomi surono questi: D Nel Quartiere di Santo Spirito, Messer Tommalo di Guccio Soderini, e Niccolaio di Ioanni de' Bardi . E nel Quartiere di Santa Croce, Nofrio di Giovanni Arnolfi, e Roffo di Piero Galigaio. E nel Quartiere di Santa Maria Novella, Meller Istoldo di Messer Bindo Altoviti , e Andrea di Niccolo Betti . e Francesco d'Agnolo Galigaio. E nel Quargiere di Santo Ioanni, Guido di Messer Tommafo di Neri di Lippo, e Matteo di Iacopo Arrighi . Fu la Balia loro di potere ifpendere co' Signori infieme quanto, e quello, che volcílono, e debbino elli foli potere mandare Ambafciadori, Sindichi, e spie dovunque a loro parcile, che di bifogno fosse per lo E Comune, e pagarli, c di potere far leghe con Signori, e Comuni quanti, e quali a loro pa relle, che bifognaffe. Fu allora questo satto per riparare, che il Signore di Milano non Tom. II.

lee dopo una punta di terra in modo, che A occupalle, e con forza il fottomettesseno i vedere non si poteano da chi vensiste di verso lo Napoli e questo feciono, perchè le du l'dilaia.

Di grandi fuochi apparsi nell'aria a Barletta, li quali ispaventaro molto i Paesani.

## C A P. XLI.

A Vvenne mirabile, e ifpaventevole, e ol-tre al modo ufato di venire, del mefe di Gennaio 1387, in Puglia sopra la Città di Barletta mirabili fiamme, perocchè poco innanzi alle due ore dopo il tramontare del Sole, nell' aere furono vedute molte faccelline ardenti volare, e altre parcano bordoni grandiffimi accesi, e ispelle, e grandi faville si spiccavano da essi, ed erano quando sei, quando otto, e quando d cci, e alcuna volta più. E parve, che movessero di verso Gherbino, e cadevano verso il Greco, e durò questo ispaventevole segno nell' aere; e perchè era cofa ifpaventevole, tutto il Paese n'ebbe grande paura, e dubitavano, che quello Paele non ardelle tutto, perocche quelle fiaccole faceano sì grande lume, che dentro nelle cafe pareva giorno chiaro : e vi fi vedeva come di mezzo giorno si veggono tutte le cafe : di che i Paciani if paventati , e paurofi delle vendette di Dio; tutti gridavano: Crifto, misericordia. Ed erano, o parezno queste ardenti fiaccole poco di lungi dalla Terra, e però molto più paura n' avevano tutti i Pacfani, che le vedevano.

Come li Fiorentini mandavo Ambafeiadori per fare accordo tra' Veneziani, e il Signore di Padovo.

### C A P. XLIL

L Comune di Firenze mandò del mese di Febbraio 1387. due Ambasciadori per trattar pace tra il Comune di Vinegia, e il Signore di l'adova, perocchè dubitavano, che tra loro non fosse alpra guerra per molte cofe già fatte tra loro, e li detti Ambaiciadori, futi già a Vinegia, e a Padova: e avendo già l'una, e l'altra parte recate pref-fo a farli di concordia, fubito giunfe uno. Ambafciadore in Vinegia del Conte di Virtu , e proferfe sì grandi patti a' Viniziani , se volcano esfere in lega con lui, che i Veneziani fubito fi tolfono da. voler pace con quello di Padova : di che li Ambasciadori Fiorentini veggendo, che nulla poteano fare di quello, per che mandati furono, fi tornarono a Firenze, e rapportarono il perchè non avevano potuto fare la pace tra loro . Molto dispiacque questo a' Forentini . Fece questo il Conte di Virtù , perche dubitava, he molti non si collegassero contro a lui, se quella pace fi facesse allora ; ma pure ivi a

poco tempo fecretamente i Veniziani man- A juomini furono morti, e disfatti, il perchè fu darono a Firenze a pregare, che rimandaficro li loro Ambafeiadori a provare le concordia fi potefic fare tra loro, e il Signore di l'adowa. E quello feciono, perocelie aveano veduto, e cocosciuto quello, per che il Conte di Virtù cercava di avere ; la qual cofa farebbe iftara la distruzione del Signore di Padova, e pro del Comune di Vinegia, e grande fus efsitazione. Di che il Comune di Firenze fubito vi mandò due Ambafciadori , e giunti là , cominciaro a pratieare de patti, che fi doveano face tra loro; di che femal, che i Ventziani domandaro si grandi i atti, ch' erano impolibili a fare a quel di Padova, e però dille non poterli fare. Allora fegul, che l'Ambasciadore del Conte di Virtu dubitando, che pure concordia non fi facesse tra loro, e quello di Padova, subiro feciono molto maggiori vantaggi a' Venizia ni, che prima non volcano fare, e feciono lega con grandi vantaggi de' Veniziani, e col Marchele di Ferrara con molti gran patti e diffribuirono tra loro tutte le Terre del Signore di Padova. In parole generalmente cognobbe tutto il Popolo di Firenze, che con grande malizia avezno i Veniziani fatti sichiamuci loro Ambasciadori alla desta pratica, e concordia fare, per mercanzia far di loro, e non per altro; la qual cofa molto di-fpineque loro, e cognobbero, che quefto fu degi inganni, che altra volta avenno fatti lo-

Come Papa Urbano, ch' era a Perugia, il fice grande guerre, e danni a Pacfani di più lorghi .

#### C A P. XL III.

IN questo anno medesimo 1387. Papa Ur-bano foldo molta gente d'arme per fare guerra a molte Circa, e Castella, che già erano istate della Chiesa, e ora le tencano molel Gentiluomini. Ebbe a foo foldo ottocento lance, e affai gente a piede, e standos in Perugia, fece a parte della fua gente far guerra nel Patrimonio, e a tutte le che teneano i Prefettefchi , e gli Orfini , e altre Terre, che teneano certi Gentili , ch' erano di quella parte nel l'hefe, dove molti Paciani furono morti, e rubari, e altresì disfatti de' Pacfani, che teneano col detto Papa Urbano, furono rubati, è morti da' nimici del detto Papa Urbino . E ancora fece fare molto grandi guerre nella Marca a molte Terre, the non volcano ubbidire, laddove molti Patefani forono morti, e rubati, e disfacti, e Il fimite addivenne a queeli, che tenezeo con Jui, dove molti e dall' una parce, e dall'altra furono morti. E ancora nel Ducato verso Agobbio fece fare molto grandi guerre, e chi tenca con lui; altresì ricevet et da' loro nimici danni affii , dove molti pericolato cutto, e addivenne alcuna voita, che il Papa non policado pagare i fuoi fol-dati, gli mandò in maremma nelle Terre de' Sanefi a rubare bestiame, d'onde secero grandiffimi danni, e rubane, e molti mercacanti di Firenze, e del Contado vi furono rubati. li quali grandifimi rammarichi, e deglianze ne feciono a' Priori del danno ricevuto, e vosì ogni di crefcevano i disdegni tra il Papa Urbano, e i Frorentini.

Come Meller Barrolommes da Sanfeverino fu tradito, e prefo, e per effer lafciato diede il fuo .

### C A P. XLIV.

A Noora Melfer Bartolommeo da Sanfeve-rino fu tradito, e prefo da quello, il quale infino allora era a lui iffato il piu fedele, e leale amico, ch' egli aveile, e di cut egli più fi fidava , e in Jui aveva commetia la guardia del Caffello in cutto dove era , e ancora di lui, e di tutta la fua famiglia. Nofrio nipose del detto Metler Barroloumeo fece tanto, che per danari il detto tradi Melfer Battolommeo, e mife nel Castello il detto Nofrio, e Boldrino, dov'era il detro Meffer Barrolommeo, e presono il detto Messer Bartolommoo, e la moglie, è il figliuolo, c turta fua famiglia, e rubarono tutto quello, che v'era e diffono che volcano cerre fue Cafiella, fe volcano effere Inferati, e così li tennero più mesi in pregione . Di che poi seguì, che con pollendo altro fare, Meller Bartolommeo detto, per uscire di pregione, diede al detto Nofrio, ea Boldrino le Caflella, che volcano, e fue lafciato enli, e la moglie, e il figliuolo, e tutta la fua famiglia, e ecsì Meffer Barrolommeo da Sanfeverino d'Ilimeduccio, il quale era tenuto il più valente uomo di tutta la Marca per fuperchie fidanze fue disfatto, e perde tutto quello, che avean avuto e posseduto li fuoi antichi tempo affai,

Come P Ambafeiadore del Come di Vireà dicelle a' Furenzini , e quello , che gli fue ripofio .

A Mbasciadori del Conte di Vertà venne-ro a Firenze del mese di Marzo 1387. e futi a' Priori, e dato loro licenza di parlare; in prima differo per parte del loro Signore, che gli faloravano, e reverentemente patlavano, e graziofamente tutta la Comonità di Firenze : E però differo come avenno fentiro, che certa parre del Popolo Fiorencino credento, che fi volelle impriceiare de' fatti di Tofcana per occuparte, e quello addivenia, secondo ch'egli aven fentiro, perocchè gli Ambafciadori Sanofi erano con lui, e I Al ch' egli era vero, ch' egli erano con lui, e con lui aveano tenuta lunga pratica, e a lui avovano voluto fare alcuna fommestione della loro Cictade, ma che veramente mai nel fuo animo non entrò d'alcuna cofa volerne fare, perocchè e' conosceva bene, che quello non poteva fare fanza gran guerra, e discordia ,e male di tutto il Paese; poi dissero, che veramente il loro Signore defiderava, che tutti i Popoli, e Comuni di Tofcana aveffero pace, e questo amava più che altro, egli piaceva; e che veramente chi credea il contradio, non credeva la verità. Ancora differo, che se il loro Signore potesse avere libera la Città di Siena non la prenderebbe, e di que- B sto può esfere certo ciascuno Fiorentino per non mettere discordia, e guerra tra' Tosca-ni, nè eziandio di niun' altra Terra di Tofeana s' impaecerebbe per certo, e di questo volea sicurare il Comune di Firenze in qualunque modo voleffero; e ancora differo, che per certo tenessero, che il Conte non farebbe alcuna cola contro a' Bolognesi, nè contro ad alcuno altro, che collegato fosse co'Fiorentini, e di quello illeffono ficuri. Li Priori avuto prima configlio con i Cirtadini, in effecto risposono loro cost: Che del buono animo, che il Conte avea contro a"Tofeani, e'l ringraziavano molto, e altres) del grande amore, ch'aveva verlo il Comune di Firenze, e degli altri Collegati ancora lo ringraziavano, e pregavano, che in quell'animo perseveralle, e questo facendo, Dio glie no renderebbe buon merto, e che i Fiorentini non poteano fare, fecondo i patti, che aveano colli loro Collegati, ch' cgli non ne aiutationo con ogni loro potenza turri quelli, con cui crano in lega, e in compagnia.

Come il Papa, cb' era ad Avignone, diede licenza, che l'oro, e l'ariento, cb' era nelle Gbiefe di Napoli, fi toglieffe per pagare i Suldati, di che li fece gran guerra.

### C A P. XLVL

IN questo anno medesimo 1387. Papa Cle-mento, ch' era ad Avignone per sua lettera diede licenza a Messer Tommaso da Sanfeverino, e a Messer Otto di Bresvich, li quali teneano la Città di Napoli per lo Re Luigi d'Angio, ch' cglino toglicifono rutro l'oro, e l'ariento, ch'era nella Città di Napoli, e ancora nell' altre Terre, che teneano cul intorno nelle Chiefe, e Monalteri, e Badie, e in tucci i luoghi Ecclefiaftici, e di quello, che se ne avesse, pagastiero i soldati, ch' erano con loro : E ancora dille, che prendeffero tutte le rendite, che dovevano venire a Santa Chiefa per meglio pagare i loro foldati, e difle il detto Papa, che questo era lecito, perocchè elli facevano giulla guerra, e ragionevole. E ancora il detto Papa Clemente mandò loro in questo anno molte volre astal danasi contanti, e per questo porerono fare grande guerra a tutti quelli Paefani, che non teneano con loro, e per questo tutto il paese ne venne in male istato.

Di certe cofe sute in Spagna tra loro, e li Francesi, e gl' Inglesi.

### C A P. XLVII.

NEI principio di quest'anno 1387. il Re di Francia mandò in Spagna il Duca di Belbona, il quale ò de' Reali di Francia, e con lui il Sire, dicesi con duemila lance di Francesca gente ad aiutare il Re di Spagna contro al Duca di Lancasto, figliuolo del Re d'Inghilterra, il quale volca torre il Reame a quello di Spagna, a colui, che n'era Re, e per quelto aiuto venuto non poterono fare acquifto contro al Re di Spagna gl' Inghilefi, perocchè gli Spagnuoli con i Franceichi erano più forti di loro affai, e nel Pacfe loro; d'onde fegul, che il derro Duca di Lancasto con li suoi Inghilesi si stettero in Portogallo, e quì alcuni de' fuoi Baroni fi morirono di malatria, e ancora dell'altra fua gente all'ai ne morirono, e altri si tornaro in Inghilterra , perocchè mancava loro danari da ispendere, e il loro Duca non avea da darne loro. Poi il Duca di Lancasto medetimo fi partì di Spagna con quella gente, che rimafa gli era, e venne a Barona in Guascogna, e qui sece certe guerre co' Franceschi, perchè vidde certo, che in Spagna non poteva fare alcuna cofa , e poi fi fece tralui, e quel di Spagna certa concordia, e parentado, e pace.

Di certe discordie sute in Inghilterva tra li : Re , Baroni , e Popoli .

## C A P. XLVIII.

IN questo medesimo anno addivenne in Inghilterra cofa da farne memoria, la quale fu vergogna del Re, e fu farta da' Gentiluomini, e nobili Signori, li quali fogliono guidate, e configliare fempre di bene . E il Re gliavea in tutto dal fuo Configlio levati, e giudicavasi per certi, i quali erano popolani del Paefe e alcuni non Inglesi. Di che Meffer Tommafo di Ghidistago zio del Re, e molti altri grandi Signori fi levarono, e prefono l'arme, e raunarono più di diccimila uomini a cavallo, e vennero a un Maniero, laddove era il Re, il quale fi chiamava Momestieri, e fatrili domandare il Re quello, che voleano, rifpuofono, che il Re fi lasciava giudicare, e configliare a certi, li quali lo configliavano di quello, ch' era male e di lui, e di tutti i l'aclani; e però volcano cinque di que tuoi Configlieri. Ma il Re dubitan-

desfono, negò di volerli loro dare . E poi cerca parte delli detti Baroni avendo la fidanza , andaro a lui nel detto Maniero, e quivi praticando con lui quello, che volcano e perchè, alla fine rimasono con lui, che il Re promife loro di fare parlamento ; laddo-ve fatebbono tutti i nobili uomini d'Inghilterra ,e ch'egli rappresenterebbe i detti cin-que , ch'erano del suo Consiglio al pariamento, e quello & facesse di loro, che per lo par-lamento fosse diliberato, e in questo rimasono di concordia infieme . Addivenne poi , che il maggiore di quegli Configlieri del Re, dubrando di non effere morto, fi fungi fuori dell' liola d' Inghilterra, fappiendo quello fe ne venne alla Citta di Londra, e li detti Sienori , e molti altri , anzi quali tutti i nobili uomini del Paese accozzarsi, e raunarsi infieme, li quali furono trentamila uomini armati, e se ne vennero alla Città di Londra, e ivi fi missono a campo, e domandavano di volere li detti Confinieri del Recondeil opolo di Londra s'armò tutro, e non volcano, che i detti Baroni conzullicio nella Città , e il Re fi fuggi nel Caffello di Londra , e poi per certi mezzani tra il Re, e i derti Baroni fue fatta certa concordia cost: che i detti S'gnori del Paese avetlicro quattro di quegli, ch'erano Configliori dei Re, e che da edi ineanzi il Re avelle a fuo Configlio quel- C li , che per li Baroni fi diirberaffe, che fofero fuoi Configlieri, e che il Duca di Lancafto zio del Re folle guidatore del Rc. e del Pacfe infino a timo che il Re folle in maggiore età . Li detti Baruni feccio ifauntrare due di quegli, ch'erano Contiglieri del Re. quando gli ebbono in loro Balia, e a uno fe cero mozzare la teffa, e all'altro, ch'era Vefcoro , lo privaro del Beneficio, e miferlo in pregione, e quì il fecero tofto morire; e così fecero poi morire molci l'acfini, i quali erano dell' animo, che i detti Configlieri del Re E così farto, i detri Bironi ordinaro il Configlio del Re rutto di loro, e da indi innanza governaro il Re, e il Pacfe in pace, e Din concordia, e bene, fiecome prima folcano, e erano ufati di fare al tempo degli altri Re. Queste cose, che seciono i Signori d'Inghilterra furo, perocché seppero, che li soprada detti, che configliavano il Re fecretamence, cercavano, e ordinavano, e praricavano con certi Franceschi di fare pace col Re di Francia con grande vergogna del Re d'Inghilterra, e degl' inghilefi.

Di certe cafe avvenute in Unghesia, che fu il disfacimento della parte del Re Carlo.

> C A P. XLIX.

I N quello anno medefimo avvenne in Un-gheria, che Giambano, il quale, come detto è, era nimico del Ra Guido, e della

114 do , che se gli desse loro , che non gli ucci-; A ; Reina Maria , andando insieme con tutti que Baroni , ch' crano di tua fetta , e parte per cerre loro bisogne da un pacse ad un altro, perocche erano uomini multo valorofi, e di grande coraggio non temeano i loro nimici, ma avesels a vile, effendo ella con dunento tance , tutti womini ektti , e gente ifoelta, e però moito ficuramente paffando affai preffo a' loro nemier; di che i loro avverfari fentendo di loro andata, e ventendosi effere pochi, perocché erano i loro nimici più di tre coranti di loro, e girresì conre valorofa, e così nella via gli affakaro, n commeiaro con loro alpra, e dura battaglia. Erano coloro , che affakrono quafi tutti della gente del figlipolodel gran Conte, il quale era istato morto dal detto Giambano, come è detto di fopra, e per quello animolamente combatteano. E poiche da ciascuna delle parti furono molti morti , finalmente Giambano, e i fuoi furono vinti, e fconfitti, e quali tutti morti, o prefi. Ma pure Giambano fi fungi, e fcampo, fra quali prea furono molti gentili, e nobili uomini Ungheri, e quati tutti quelli della fetta di Giambano, de' quali preli, quelis, ch'erano i maggiori, e più valevano, furono mandati pre-gioni al Re a Buda . Il cl., che pres vennero, gli se mertere in pregione, e poi la sera, ch'era già notre, se togliare la testa a trenracinque. E poi a pochi dì fece anche raeliare la tella a otto la quel cofa come Giambono feppe, con poca brigata fe ne ancio in Bollina, e qui fi fierre finza far più guerra nel Pacle. I detti morti furono tutti della fetta del Re Carlo Tergo.

> Come il Marana vinle Albania, e dill'raffe quel Parfe.

> > CAP, L

L Moratto Bai, il quale di Nazione era di Turchia, e fignoreggiava quella parte, che fi chiama Lorgania, il quale era con grandiffima gente d'arme pallato in Grecia per vincerla più anni dinanzi, e aveva fatto grande guerra nel Pacfe, e moire Città prefe, e diffrutte, e non trovando contrafto, fe ne venne in Albania ,e tutte quelle contrade con ferro, e con fuoco distruile, e presiochè rutto il Paese preso, e molti degli uomini, e delle donne vende per fervi; e tutti quelli Pacfini, che potero, fuggiron poverì in diverie contrade del mondo; e così quasi disfece quel pacie, e quello, che non disfece, sì lo fottopofe alia fua Signoria. Era quello Turco molto favio, e aveva feco moka gente d'arme, taptocnè aveva feco allora più che festanta miglinia d'uomini, e tra loro affai Criffiani, ma fuoi toidati, Collui percho non credeva in Crifto, però crudelmente facea contro a' Criftiani , Molri Affrolori aveano detto, e maffimamente il Macfiro Paolo, che li Cristiani in questi tempi doveano A essere oppressati in molte parti dagl' Infede li, e nimici di Cristo.

Come i Mori rubaro în quest' anno più volte, e în più luogbi li Cristiani.

## CAP. LI.

I N questo anno i Mori con sette, e quan-do con otto legni vennero addosso a'Criiliani, e presono, e rubarono più legni di Cristiani, e molti pregioni ne menaro in lor Paefe in grande miferia, e grandi danni fecero in Cicilia, e in Sardegna, e in Catalogna, e in Provenza, e infino presso a Pifa, rubando, e minacciavano di venire addoflo a' Cristiani nell' istate seguente con più di cento legni armati, e diceano, che molte contrade guallerebbono, e distruzgerebbono. Avea tra costoro assai Cristiani rinnegati, li quali erano di nazione chi Genovefe, chi Catalano, e chi Spagnuolo, e ancora d'affai altre contrade; di che molte Terre marine s' intesono insieme per paura di questo. e ordinarono tra loro d'effere del mese di Giugno tutte in Cicilia con certo ordine fatto tra loro, d'onde seguì, che i Genovesi armaro dieci galee, e i Veniziani armaro fei galce, e i Ciciliani in più luoghi quattro galee, e li Catalani promisero di venire con cinque galee, e i l'itani vi vennero con due galee, e tutti infieme per andare a trovare i Mori, e tutti al tempo ordinato furono al luogo ordinato; di che i Mori fappiendo quefto fi stettero in Terraferma per paura delle dette galee, e fecero quello, che altrove si di-

Come in Puglia furono fatte in quefto anno grau guerre per l'una parte, e per l'altra.

## C A P. LII.

N quello anno medefimo in Puglia, e in turto il fuo Reame furono continovamente fatte grandissime guerre per li Baroni della parce della Reina Margherita, e del figliuolo, e alcuna volta raunatifi infieme, andarono a Napoli, credendo potere prendere la Città per trattati, e cacciarne chi la tenea, e mainon venne loro fatto per lo buono provedimento fatto per Messer Otto di Bresvich, e per Mester Tommaso di Sanseverino, e ancora li Baroni, che tencano con l'altra parte fecero anche grandissimi danni, e guerre a zutti i loro nimici ,onde adivenne in tutto il Paese non solamente caristia, ma grande same, e molti paesani moriro di same in quello anno, e molti de' Baroni del Paefe ritennero nelle loro Terre molti ladroni, che delle uberie vivevano.

Come li Papi in questo anno iscomunicaronsi Pun l'altro.

## C A P. LIII.

L. Papa Clemente, ch' era ad Avignone in queito anno continovamente ne' di folenni ifcomunicava, e malediva il l'apa, ch'era a Roma, e chi tenea con lui, e credea, con tutte le più gravi cofe, che fare fi potea per lo Papa, E ancora l'altro Papa altrea licomunicava lui, e malediva chi a lui credeva, e con lui tenea, con ongi gravezza, che fare fi poffono per lo Papa, e niuno fi rimoveva però di fiua opinione; e per quello grandi danni ne feguiva a' Crilliani in molti luogli del mondo. Era queflo molto grande vergogna di tutti l' Principi de Crilliani, perche non provvedevano, ficchè sì grande cirrore fi levalfe via, come queflo crare

## ANNO MCCCLXXXVIII.

Come dopo la morse del Marchefe Niccolà di Ferrara fu fatto Signore il fratello, il qualo ivi a poco sempo fece morire il nipote, e più altri con grande crudeltà.

## CAP. L

Ell' anno 1388, adì 25, di Marzo fi morì il Marchese di Ferrara Messer Niccolo, che era Signore di Ferrara, e di Modona, e di molte altre Terre, e fugli fatto grandissimo onore al seppellirlo . Era costui molto benigno, dolce, e grazioso. Signore, favio, e buono uomo, e affai tempo istette Signore, e accrebbe a suo tempo. la Signoria di Ferrara, Fu costui uomo gottofo, e affai tempo istette infermo, e nondimeno resse molto bene i suoi Popoli. Dopo la sua morte su fatto Marchese di Ferrara uno fuo fratello carnale, perocchè non aveva figliuoli, il quale aveva nome Messer Alberto. Costui ivi a piccolo tempo andò a Milano a visitare il Conte di Virtù, e per li Savi fu reputata isciocca andata la sua, e il Conte gli fece grande onore, e ancora doni affai . Poi tornò a Ferrara , configliato da lui in modo, che subitamente vi giunte, e come giunse se pigliare Messer Opizo suo nipote, figliuolo, che fu del Marchele Aldobrandino suo maggior fratello, e prese anco la madre, e ancora prefe la moglie, e Messer loanni da Efli, il quale era d'era d'anni 75. E poi fece tagliare la testa al detto Messer Opizo suo nipote, e ancora alla sua madre, e la moglie fece ardere . E a Messer Giovanni da Esti il sece impiccare, e due suoi famigli sece isquartare, E le cagioni, perchè li fece morire, non diffe . Credetrefi, che il facesse per paura, che non gli toglicssono la Signoria, comecche molti diffono, che lo fece per configlio, che ebbe dal Conte di Virtà, il quale poco tempo innanzi areva ficta fimile crudeciti contro al fingue fuo. E ancora, porocchè quello Meller Alberto era per natura crudele, e poco favio uomo, e anche la moglie, che fu del Marchefe Niccolò, fece mettere in pregione, e tollet tutto il fuo teloro, ch' era molto: poi eacciò via tutti quelli, ch' erano iltati amici del Marchefe Niccolò, e tolfe loro le loro cofe, e in poco tempo poi apiù altri Cittadini di Ferrara, e d'altronde tolfe loro l'avere, e poi la vitata.

Come Papa Urbano in Perugia fe fostenere P Ambosciadore de Fiorentini, e volle vedere il fito mandato, e disfegli assai desoneste parole, e lasciollo andare.

## C A P. II.

DEl mese di Maggio 1388. essendo mandato Nieri di Messer Pepo de' Cavicciuli a Messer Ioanni Beltotto Capitano della compagnia degl' Inghilefi, e non potendo andare a lui, fe prima non andasse a Perugia v'ando, e come giunfe, l'apa Urbano il feppe, e mando per lui, e domandollo dove andava, e quale cra la cagione, e non volendogliene dire, sì lo fuce ritenere, e mettere in una camera. La notte poi mandò all' albergo per la sua valigia, e vide il mandato, ch' elli aveva, e la fua commissione; e poi fattolo venire innanzi, e con non benigne parole gli diffe, che ben fapeva quello. per che era mandato prima, che qui giungelle, e così aveva trovato nel fuo mandato, che così era vero: poi lo ritenne due dì; poi dicendoli difoneste parole, il lasciò andare al fuo viaggio. Le quali cose sapute a Firenze, grande turbazione, e cruccio fe ne prefe per li Cittadini contro al detto Papa, e così ogni di crescevano le 'ndegnazioni, eli sdegni,

Come giunse in Firenze il figliuolo di Messer D Bernardo, e statovi alcuni di se ne andò

### C A P. III.

A Neora del mete di Maggio 1388, fubilo 15, de fiu di Melfer Bernardo da Milano, e aveva feco forfe feffana uomini a cavallo, e venia dalla Magna, ed era palfiro per Lombardia ificonoficiuto, ma pure a Bologna fu conoficiuto, e per alcuni fu ificritto a Firenze, ch'egli venia qui, e giunto all'albergo, fu poco vificato da Citztadini, e da Signori, e flato pochi da Firenze, fe n'andò a Cortona, e quello per che venia in Tofenan, piur vicamente non fi feppe. Era coffui poco favio mono, e, vile.

le poco tempo innanzi aveva fatta fimile cru- A Come venne a Firenze Messer Antonio della deltà contro al fangue suo. E ancora, pe- Scala malato, e come morì, e dove, e di che.

## CAP. IV.

TEnne in Firenze del mefe di Maggio 1388. Meffer Antonio della Scala Signore, che fu di Verona, ed era ammalato. c avvelenato, fecondo fi credea per tutti, e tornò in Santa Croce, e stettevi più d'un mese, e migliorato molto se n' andò a Perugia a Papa Urbano, e dicca, che il detto Papa Urbano gli doveva dare afua vita certe Terre nella Marca, ed elli doveva dare a lui molti danari . E poi effendo egli in Perugia, e non potendo avere dal Papa quello, di che s' era praticato con lui per li fuoi Ambafciadori, egli si parti da Perugia, e andossene verso Ravenna la, dove era la moglie, e figliuoli; ed essendo molto aggravato di malattia, gionse a Tredozi castello tristissimo di Romagna, e quì in una vile cafa, e pioven-dogli addoffo fi morì, Coflui morì avvelenato, perocchè il Conte di Virtù, secondo che si diste, il fece avvelenare più mesi dinanzi, quando egli si partì da Vinegia.

Come molti caporali di gente d'arme fi raunars infieme per rubare li Pepoli di Toftana: feciono vicomperare i Sanefi, e i Pifani, e li Lucchefi, s più altre cofe.

### CAP. V.

M Effer Giovanni Beltotto Inghilefe , e Meffer Bernardo della Sala Guafcone, e Messer Averardo della Campana Tedesco, tutti a tre caporeli di compegnie di ledroni, ciascheduno colla sua brigata seciono compagnia per andare a rubare i Popoli di Toicana, e del niefe di Maggio 1388, cominciaro andare a rubare le Terre de' Sancfi, e nel loro terreno feciono grande danno, e ruberic affai; poi feciono patti, ed ebbono da loro tra in fegreto, e palefe fiorini dodicimila , e quando furono pagati , si partirono , e andorono addoffo a' Pifani, e fecer molto grandi danni, e prefero di molti pregioni, e grandi ruberie, Meffer Piero Gambacorti, e tutti quelli Cittadini, ch'erano di fua parte, ebbono allora grande paura, che molti Cittadini cacciati di Pifa erano in quella compagnia, e per questo si raunaro insieme in Pila tutti i fanti, ch' erano di fua parte, e delli amici, e confidenti, e furono più di duemila a piè; poi fecero ben quattrocento Cittadini confinati, e mandarongli in diversi luoghi, e ancora il detto Messer Piero per grande paura richiese i Fiorentini di aiuto. Di che i Fiorentini in pochi di vi mandaro dugento lance delle loro, e ancora vi mandaro la gente, ch' era venuta in loro aiuto da' Bolognefi, e molti fanti di loro, e furono in Pifa adì 3. di Giugno quattrocentocin-

allai per difeodere Melfer Piero, e la tun parte. Gli ufciti di Pita, che erano in quelcompannia, feciono rubellare a' companni a' Pilani due Caffella i per trattato poi per lo meglio fecero i Pifani patto colla datta compa-gnia di fiorini 12000. d'oro, e a caporali tremila, la qual cofa faputa i Luechefi fubito per paura mandaro, e feciono patto colla detta compagnia, perchè non andaffero per loro contado, e diedono loro fiorini oovernila, e allora la detta compagnia fi parti del contado di Pifa, e andaroniene per quella wia medelima, onde erano quì venuti, a Caneara nel contado di Perugia, che per loro si teneva, molto ricchi di preda, ch' avevano B rubata. Aveva il Doca di Milano maodata affai gente a Sarezana, perchè andaffero a Pila ad aiutare Meller Iacopo d' Appiano, e volca, che foliero in Pila ricevuti. Ma tutei gli altri Cittadini configliavano, e vollo no, che non foffeto in Piás ricevuti, perocehè fanza efferne richieflo, ve gli aveva manda-ei, ma che folo la gente de' Fiorentini vi folfe lasciata entrare, e quella de' Bolognesi, e non altri, il detto Ser Iacopo d'Appia no tenea grande amiftà coi Conte di Virtu , e il fuo figliuolo era a provvisione col detro Conte, e per quefto credetter molti, che fe la gente del detto Coate di Virtù fosse allora entrata in Pifa, il detto Ser Incopo C fi farebbe fatto Signore di Pifa colla forza di quella gente, o arebbe data Pifa al Signore di Milano, e cacciatone Meller Piero Gambacorri.

Come Pandolfo Malasefi venna in Toftana con campagnia, e come fu vmes, e di più cofe avvenutegli .

VI.

PAndolfo Malatefli con fua brigata a gui-I fa di compagnia venne di Romagna in Tofcana per la via da Urbino, e furono foris oprocence exvalli, e polonii nel Contado della Cietà di Caftello; e quivi a' accorzaro con luro allai uomini d'arme, e feciono gran danno nel Pacie, e furono quivi foldati de Bolognefi ,e istando quivi , aspettavano, che con loro ii congiugnellero trecentocinquanta lance di Bologneti, li quali erazo partiti da Firenze, e aodavano a loro a congruenci infierre. E perocehe la compagnia degl' Inghilefi minacciava d' andare addullo a' Bolognefi, sì avesso penfato di poserfi ditendere gli Bolognefi da loro, fe la detta compagnia inseme colla loro gente si congiomelie, e però li mandavano a loro; ma prima che inseeme si congiognessero, la compagnia degl' Inghilefi cavalcò verso la Fratta là , dove era la compagnia di Pandolfo Malatefta, la quale per paura di loro a'erane afrraglista nel borgo della Fratta placede Bel-Tom. 11.

quanta lance di quelle de Fiorentini, e fanti i Aj totto Capitano degl' Inghilefi confortati i tuos a bene operare, e molfrato a' luos, come li nimici avezno di loro piura, e baldanaofamente affaltili, li oimici siorgottiti , ubito pentaro di fuggire, e gi' Inghiksi ruppono li forragli, e viniongli agovoimente, e affai ne prefero, e Pandolio, e li maggiori caporali fi fuggirono nei Caftello fooza alcuna refifteoza fare, Gi' leghilefi guadagnaro arneli, e pregioni affai, e piu di trocento ca-valli andaro al bottino. Fue goefio adi to. di Giugno 1388. Mosttò allora il detto Pandolfo, e i fuoi caporali, ch' egli aveano in loro grande vikà, e erano cattiva gente . Poi il detto Pandolfo fe ne andò a Perugia con quella gente, che gli era rimafa, e pofonti al Ponte a San Giovanni, e goivi in pochi di raunò affai gence d'arme, effendone Papa Urbano, e i Perugioi aiutaturi,

> Come il Signore di Milana, e li Venizioni, e il Marchefe di Ferrara feciuso insieme lega per difare il Signore di Padova, e came il Signore di Padova laftiò la Signoria al Popola di Padova, e il deno Popolo fecieno Signore il fightuela fue .

> > C A P. VII.

A Noora del mese di Giugno 1388, il Con-te di Vertù, e il Comune di Vinegia, e il Marchefe di Ferrara fecero lega infieme per disfare il Signore di Patiova. Fecero questa lega i Venizioni, perocchè erano cotale nimici del Signore di Padova, e anche per avere delle Terre, che teneva quello Signore, e non fi curarono di rompere la pace, la quale aveano con lui fatta poco tempo iananai. E il Conte di Virtù il fece, perchè non volca, che il Signore di Padova fi potelle mai veodicare dello ioganoo, il quale gli aveva fatto, quando prefe Verona, peroc-chi il detto Conte di Virtù niuna cofa atteneva a quello di Padova, anzi volle perfe D Vicenan, la quale doveva effere del Signore di Padova ; ed egli fapea , che il Signore di Padova se era malcontento, comecche allora se ne stesse cheto, e però voica distarlo, e perchè mai per niun modo, no per nessun tempo fe ne potelle vendicare, e ancora per avere, fe potesse, Padova per sus, e quello di Ferrara lo. fece a preghiera del Conte di Virtu. e de Veniziapi, e credendolege vantaggiare, e avere nicune Caftella, e fue nel parto della fopraddetta lega, che fe gli viocevano . che Padova , e tutte le Terre, che tenca, fossero del Conte di Virtà, falvoche Trevi-gi, e il Contodo sosse del Veniziano, e aleune Caftella foffero di quello di Ferrara, e E che i Venizerni dovessejo dare alla guerra aioto ogni mele ottomila fiorini d'oro, mentre che duraffe la guerra. Poi del detto mefe il di di Santo Piero il Conte di Vertu mandò un fuo Trombetto al Signore di Fadova,

guerra. Di che ii al tequente il Signore di mentu, e d ilic loro con bella, e ornata orazione pieroja, quimto tempo el gliaveva retti, e governati, e come egli gli avea allai acerefe un la Signoria di Pidova, e come fempre egli aveva data, e fatta a Cittadini di Padova utilità per migliorare la Cirtà, e avanzarla i e poi dale come igli era vecchio, e milito, e che a lui era matagevole la fanca di più reggeili. E poi difficioro, come il Conce di Vir i ,e il Comune di Vine. gia, e il Marchite di Ferrara s'apparecchiavanu a farii guerra fanca alcuna razione, o erg one avere: di che elli pregava quello Popoio, che prevedeffe:o di avere altro Signore, il quale potetfe meglio la farica di lui , la quale era di bifogno a tanta guerra, quanta a loro s'appirecch ava de fiere da' lopraddetti Sgnori, e Popolii. E poi diffe, che il Popolo p gliaffa la bacchetta della Signoria, perocche la voleva rendere a loro, ma niuno la volte ricevere, e lui quelto veggondo, la lafeiò ufare in fu la ringhiera là , dove egli aveva parlato al popola, e poi fi partì quindi, e montò a cavallo, e andollone (uozi della Cirrà di Pidova, dicendo, che fe ne ancaya al Catlelio di Seravalle, il quale è nei contini d.lla Magna, il cu ile è molto forte. e con lui n' and rono molti del tuo Configlio e degli altri, ma la maggior porte fi tor-niro la fera nella Città dentro, L'altra mate'na Messer Francesco Novello figliuolo del detto S gnore torno nello Cirtade i di che i provvitionati Rati del fopraddetto Signore raunatili infieme con lui, e pai venu o il l'opolo a periamento, il fecero Signore di Padova in fcambro del Padre . Credertefi per tutti, che il detto Meller Francelco da Carnara . il quale era molto favio Signore , e aweva favio, e avveduto configlio, facelle questo atto per provare se alcuno Cieradino aveffe ardire di fare alcun movimento contro a lui in Padova, a non per altra cagione, perche ives ritenuto per fe eutre le fortezze di Padora. Il novello Signore il primo di levò al Popolo alcune gravozze, e poi ordino la fun gente alle fue difete.

Come il Conte di Veriù obbe Padova con tutto quella, the sensa quella Signare, e il mada come l'abbe, e come poi dirde Trivigi al Comme di Vinegia .

#### C A P. VIII.

E Poi del melé di Luglio 1388. In gente di Conte di Vartù , e de Veniziani vennero addollo al Signore di Padova, e posonfi affa: presso alla C:ttà, e furono mille lance, e grande moltitudine di gente appiè, e dicevano di porre una bellia a Padova. Ma il Signore di Padova volle loro addoffo il

il quale per fua parre lo sfidò, e annunzingli | A | fiume ; laonde molti de fuoi inimici annegarono , e fe non fe ne fallero tofto avveduti , e partitif, quindi tutti annegavano, E per queito vennero col campo piu preffo a Padova, e feceso grande danno; ma perocche molto v' era ilgombrato, poche cule trovaruno da vivere, e pos del mefe d'Agosto vennero della Magna molti fo'dati al Signore di Padovae cen loso alcuni Signori mojco valenti. Di che la vinte del Conte di Vertà , come lo fenpono, fubito levarono campo, e andarono nel terreno di Vicenza in fu' confini, e qu' stiediaro una Torre, la qual fortezza può torre gran porte delle acque, che vengono a Padova ; poi ni prefeto per forza quello luo-B so e oudla Torre, e quivi & flettero, e fecero quella guerra, che a loro era pollibila di fire a' Padovani , f. condochè il luogo richiedeva, e concedea. Poi la gente del Signore di Milano, e de'Venizioni del mefe d' Ortobre ellendo fatt fi molto forsi, volende con ingegni entrare in Pieve di Sicco, il quale luogo a il piu bel luogo, e il più buon piefe, ch'abbia il Padovano, e che perdendoto, farchbono diferti, ficero grandi apparecchismenti di legname per paffarei humi e luoghiaffofferi, e afforzati, e malagesoli a chi andare si vuole , e ogni cola ordinata , e fiera , vennero a queeli luochi per pallare, e quelli , che v'erano polti a guardia, fi fletre o cheti, e non fi mostraro infino a trato, che più di mille ne videro p. flati dentro . Allora parve loro il rempo da non volerne più per non metterfi a rifchio, e però tubiramente gli affaltro, e con poca fatica, e contratto quali tutti gli ucciono, fanza avere di loro alcuna mifericord'a, e l' alera gente del Conte de Verti. e de Veniziani, non potendo foccorrere, iflettero a vedergli uccidere, e poi del meso di Novembre la gente del Corte di Vertu. e de' Veniziani, per trattato, e tradimento entraro in Pieve di Sacco tu per lo Ponce. e trovarono molti villani fu per le letta, a prefongli, e rubsrongli, e trovaro moho befliame, perocche tutte quelle del Padovano v'erano ridorte, come in luogo ficuro, che furon più di ventimila bellie. E fiputa la novella in Padova, rurte le genti si tennero diferre, e disfatte. E il Signore di Padova per quello ufeito della memoria, cioè Meffer Francesco Nuvello, benchè sempre ne chbe poca, rauntro il fuu Configlio, gli domandò, che folle da fare, e quega Configlieri, li quali fi crede ch' arano corrorti lo configliaro, ch' egli prendelle concordia con i nimici se poreste averla, e in qualunque modo, E per quello egli mando nel campo de nimici Ambalcisdori per fare patti con quelli caporali, che v'erano per lo Conte di Vertu . ma non potero fare con loro (pecificaramenre alcuno parto, perocchè quegli, che v' rino per lo Conre di Verti dicemo, che fe il detto Signore di Padova fi rimetteffe liberamente nel Conte di Verti, che veramente egli erano certi, ch' egli arebbe migliori ERtloro, facendoli nominatamente con essi. Di che li detti Ambasciadori del Signore di Pa dova tornaro nella Città, e rapportaro quel lo, che a loro era istato detto dalli caporali del Conte di Vertu, a cui elli erano andati. Allora il detto Messer Francesco Novello ridomando il fuo configlio di quello, che fof se da fare. Quelli , i quali erano traditori il configliarono, ch' elli liberamente si rimettesse nelle braccia del Conte di Vertù, e desfegli Padova, e le fortezze di ciò, che tenea, e andoffene egli, e la moglie, e i figliuoli a lui a Pavia, e facendo questo, essi pensavano, che da lui egli arebbe grandi cofe, e gravie affai, ed elli, il quale era isciocco con poco senno, sece quello, che su consigliato da loro fanza farne sapere al Padre alcuna cofa , che era a Trevigi , e diedo alla gente del Signore di Milano Padova, e le Fortezze, e tutte le Castella, che teneva; e egli, e i suoi figliuoli, e la moglie se n'andaro verso Pavia re il Conte di Vertu, quando feppe, che a lui andava, il fece rimanere 'a Milano, dicendo, che a lui allora non andaffe, e quì fi flette certo tempo; poi il fece a lui venire ; quando gli piacque, econ buone parole dandogli alcuna speranza, il mandò a confine a uno Castello nel Contado d' Asti, e diegli alcuna provvitione, d'onde egli potesse vivere. E quì si stere certo tempo, poi il sece a lui venire, Messer Francesco il vecchio Signore di Padova, il quale era molto favio uomo, e grande tempo aveva tenuta la Signoria di Padova, e aveala lasciara al detro suo figliuolo , era allora nella Città di Trevigi , quando seppe quello, che aveva fatto il figliuolo, il quale non ricogliendo nulla in quell' anno in eurro il Contado di Padova, si potea tenere, e difendersi piu d'un anno, veramente motto crucciato diffe, che non era fuo tigliuolo., ma veramente era baftardo, e cattivo ; poi ordino, come poto, la fua gente alle dife-fe della Città di Trevigi, e della Rocca, ma pure del detto mele gli fu fatto da' Terrazzani un trattato contro, e milono dentro al- D la Città di Trevigi la gente del Conte di Versu, e de' Veniziani, ed elli, e la fua gente fi combatte con loro; ma poiché dell' una parte, e dell' alira molti ne furono morti, alla fine elli si ridusse colla sua gente nella Rocca, e quivi poi si tenne poco tempo, che prese patti colla gente del Conte di Verru, e die de loro la Rocca, e l'altro Castella, che renea ancora, e rimifesi nelle mani del Conte di Vertu. fempre maladicendo, e bestemmiando il figliuolo, e dicea, ch' egli avea disfatto fe, e lui, e andonne allora a Verona, mapoi li fu dato i confini a Como. Poi il Conte diede a'Veniziani Trevigi, e la Trevigiana, e a loro attenne i patti, e mai più non li attenne a persona. Fu contro alla sua natura. quale fece, credendo, che i Veniziani fossero sempre dal suo.

## CAP. IX.

OUelli di Monte Pulciano furono quasi cagione, d'onde nacque discordia tra i Sanefi, e Fiorentini, perocchè il Comune di Firenze essendo poco tempo innanzi arbitro tra loro, che aveano grandi questioni, perocche quelli di Monte Pulciano non voleano effere più fottoposti in alcuna cosa a' Saneli, e diceano, ch'era finito il termine, che a B loro erano tenuti, e i Sanefi diceano, e voleano, ch'elli si fortometressino a loro, come altra volta per l'addietro aveano fatto, e il Comune di Firenze fentenziò per lo migliore, che que' di Monte Pulciano fossero pure fottoposti a' Sanesi in certecose, e molti patti furono tra loro; ma poi i Sanefi po. co atteneano niuno de' patti a loro , anzi faceano a Cione di Sandro de' Salimbeni infino in fulle Porte ora uccidergli, ora rubargli, e alcuna volta avendo fatto patto con loro . poile compagnie mandavano in ful loro tesreno, perche ogni cofa guaftaffero, e così gli difperdeano, e così non atteneano loro alcuno patro. Di che quelli di Monte Pulcia-C no più volte per loro Ambasciadori si doleano a' Fiorentini di quello, che era fatto loro per li Sancii, fempte dicendo, che voleano dare quella Terra a' Fiorentini, liberamente, che loro voleano per Signori, di che fegul, che molte volte i Fiorentini mandarono a' Sanefi, dicendo, che attenestero a'Montepulcianeli i patti, ch'egli avevano con loro, e quello, ch' egli avevano fentenziato, perocchè a'Fiorentini era grande vergogna quello, che a' Montepulcianesi faceano sare. Ma li Sanefi sempre faceano cattive risposte, e beffavano gli Ambasciadori de' Fiorentini, che questo diceano. Poi li Cittadini di Montepulciano del mele di Maggio fi rubellaro in tutto da Sancsi, e gridarono molse volte s Viva il Comune di Firenze, e cacciarono via il Podestà, che vi era per li Sancsi, e mandaron per loro Sindico a dare la tenuta della Terra loro al Comune di Firenze ; di che li Fiorentini non vollono per allora accettarli, nè torli, e differo, che volcano fare concordia, e che niuno si movesse a fare alcuna cofa contro all'altro, e mandaro a Monrepulciano trenta lance alla guardia, acciocchè i Sanesi non facessono alcuno movimento contro a loro, e cercavano di fare concordia tra loro, e di mettergli in pace. Di che i Sancsi molto s' adiraro contro a' Fiorentini, e mandarono fegretamente, e con furia Ambasciadori al Conte di Vertu per sottoporlifi con certe condizioni, e patri.

Di molte cofe trattate tra' Sanefi, a' Fiorentini, A to, li quali etano prefso a mille lance, e fu e muliu fi comclufe, e le ragioni, berchè rimate.

le Porte di Siena per aiutare la loro fupera.

## CAP. X.

Il Comune di Firenze fentendo, che i E Sancti aveano mandati Ambatciadori al Conte di Versu per darfi a lui, e ch'egli faceano quello per dispetto de Fiorentini, e li al Tiranno; fubito mandaro a Siena tre loro Ambafciadori, alli queli impofero loro, che mostraflero a' Sancsi quello, che facevano , e quanto male ne feguirebbe, fe lo facefsono. E questo fecero per mostrare, cioè, che si levationo da quello malo pensiero, e cattivo partito, che preso aveano. Di che legul, che giunti in Siena, fu loro detto da alcuni del Popolo disoneste, e villane parole. chiamando i Fiorentini traditori, e disleali; nel detto fu biafimato. Di che poi li detti Ambasciadori suti con quelli, che reggevano, esposta molto distesamente la loro ambafciata, e mostrato loro il gran male, che poteva seguire, se la loro Città sottomettes sero al Tiranno, pregandoli, che di questo reo pensiero si levassero, fu loro risposto allora, che non poteano fare di quello, che dimandayano, niente, fanza la parola del loro Signore, Meffer lo Conte di Vertù ; di che eli C detti Ambasciadori subito ne mandaro uno a Firenze di loro per rapporto alli Priori di quello, che per rifpolta aveano daro loro i Sanefi. Di che i Priori raunorono subito molti Cittadini di richiesti, e fecero a loro proporre quello, che il loro Ambasciadore avea rapportato. Fu configliato per li detti Cittadi ni richiesti , udito la cosa dov'era che gli Ambasciadori, ch' erano rimasi a Siena, si tornassono a Firenze, e che li Priori adope rassono, che gli altri Popoli di Toscana, e anche i Bolognesi mandassero a' Sanesi loro Ambasciadori a rimuovergli della loro malvagia opinione, se potessero, pensando, che più valessono le parole degli altri vicini, che quelle de Fiorentini. Poi tornati gli altri due Ambasciadori da Siena, rapportorno, che niuna cofa aveano conchiufa; diliberaro i Priori, che gli altri Cittadini richiesti s'adoperaffero, che gli altri Popoli di Tofcana, e anche i Bolognesi mandassero i loro Ambafciadori a Siena a rimuovergli di quella mala opinione, se si potesse, pensando, che più valellono le parole degli akri vicini, che quelle de'Fiorentini . E udito per tutti i Priori, e Cittadini richiesti , quasi si diliberò per tutti, che la guerra si pigliasse co' Sanesi, per averla prima cominciata, che il Conte v' avesse alcuna giurisdizione in Siena; e per questo i Dieci della Balia veggendo quello, che i Cittadini configliavano, mandaro, e foldaro con certi patti, e condizioni per un certo tempo la compagnia degl' Inghilefi, della quale era Capitano Messer Giovanni Beltot-

loro intenzione di farli porre a campo in fu le Porte di Siena per aiutare la loro funerbia. Le quali cose sentendo i Sanesi, e avendo da' loro Ambafciadori, che il Conte di Vertù non gli volca ricevere per fuoi, per non aver guerra co' Fiorentini, nè con gli altri Popoli di Tofcana, fubito mandarono quartro Ambasciadori a Firenze, li quali distono, che non si volcano dare, nè sottomettere al Conte di Vertù, nè mai fi potrebbe provare, ch'elli l' aveilero voluto fare, e che voleano fare quello, che faccano gli altri Comuni di Toscana, e li Collegati, e che tutti erano disposti, e volenterosi a mantenere la loro libertà : e ancora dissono, e pregaro i Fiorentini, che adoperaffono, che il Caftello di Montepulciano, il quale era lungo tempo istato loro, ch' elli lo riavessono, e dissono, che aveano il mandato di potere fare tutte queste cose , che i Fiorentini volessono, E oltre a questo differo molte cose non vere, e negarono l'avere voluto darfi al Conte di Vertù, d' onde avvenne poi, che uno grande configlio si fece di richiesti, furon loro molte cofe riprovate per bugiardi, e maffimamente di quello aversi voluto dare al Conte, e mostrate loro le loro lettere, ch'egli avevano; poi furono cercate concordie, e più volte furono prestochè fatte, e mai non mancò da' Fiorentini il volerle fare, perocchè i Forentini volcano, che Montepulciano rimanesse con certe iurisdizioni avervi de Sanesi. ma ch' elli non li potessero disfare, e uccidere, e rubare, come prima aveano fatto nelle altre concordie. E ancora si volcano i Fiorentini, che molti di quelli Cittadini, che reggevano, giurassono di non darsi mai al Conte di Vertù. Ma i Saneli tenevano a bada o nol voleano fare. Di che avvenne, che mandando certa gente d'arme a guardia di Montepulciano, li uomini di Montepulciano, i quali avevano grande vaghezza, e volontà di effere de' Fiorentini, fubito corfono con grandiffima festa loro incontro, e chiamaronli Signori. Ma quello Capitano non li volle però ricevere, perchè diste, che commello non gli era islato da'Fiorentini. E faputa questa novella a Firenze, dispiacque a molti Cittadini quello fatto, e su detto per li Priori all' Ambasciadore Sanese, ch'era a Firenze, che quelle cose non erano fatte di loro volere, nè di loro confentimento, ma ch' elli volcano ora più che mai feguitare quello, ch' era ragionato, e attenere loro quello, che di prima erano contenti, che si facesse. Ma gli Ambasciadori Sanesi risposono, che aveano comandamento di tornare a Siena, perciocchè credeano per certo effere ingannati. ma nella verità non erano di nulla ingannati da' Fiorentini, e allora se n'andaro a Siena. e però rimafe di non fare la concordia, d'onde poi ne fegul grandi discordie, e danni di tutto il Paele.

Come venuere Ambofciadori del Conte di Verrà [A ] era traditore al Comune di Firenze, dal quaa firenze, e quello , che differo , e che fa lero riffofto.

### C A P. XL

A Noora del mele di Luglio, 1388, venne-so a Firenze Ambalciadori del Conte di Vertu, e per parte del loro Signote falutarono i Priori con benigne, e graziole parole; e poi fecero con belle parole molte grandi, e graziole proferte al Comune di Firen ze delle fire forze conito a ogni persona. E differo, che il Conte di Vertu delidezava di fare coia, che piaceffe a' Fiorentini, e a loro grandezza, e pei differo, che, se fosse contentamento de' riorentini , volentieri a' intrometterobbono, a coopererebbono, che concordia foße era' Fiorentini, e i Sanefi ; e aneora diffono, che il Conte di Vertu foldava gente in Romagna per andate contro alle compagnie di ledroni, le quali volentieri vorrebbe, che si ispegnetiono, perchè non facellero ricomperare i Popoli di Tolcane, e deels altri ancora. Li noftri Sinnori Priori . avendo avuco prima con certi favi Cittadini richiesti consiglio, risposono così: Che della buons volontà, ch' aven il Conce di Verru inverso de Fiorentini lo ringraziavano molto. e che quando bifogno folle, il richiederebbono: e poi differo loro, che tra loto, e i Saneli non era di bilogno a intromettellero ; e anche se volea fare contro alle compagnie, faceva quello, che doverebbe fare ozni buono, e giusto Signore, e ehe molto n'era da lodare, e da Dio n'arebbe ancora buono parrien.

Come Papa Urbano fi paril da Perugia , e come la geuse , ch' era con lui nol volle feguire . e come in fine if and a Roma .

A Vea Papa Urbano, il quale era a Peru-gia, quivi rauncea molta gente d'arme per andare verso Napoti , per quello pren dere , se poresse , e dava boce di volcte qu Ro fare , e adl due di Agosto fi parti da Pe rugia, e ando verso Narni, e quivi essendo. nacque difcordia tra la sente loghilefe, di oui era Cepitano Meffer Giovanni Bekotro. E la eatrione fue che tutta la detta coi gaia aveano poco tempe dinanzi fatti i patti co Fiorentioi d'effere a loro petizione a certi tempi, e con certe condizioni, e andate col Papa, era rompete la promeffione , ch'eglino avezno fatta a hiorcotini. E il caporale della compagnia dettolo a Beltotto trovava per ifcufa di le non vere regioni, ed El cordia con i Fiorentini, ed era no patti, che era eraditore , secondo quello , che saceva perocchè il contrario avea promeflo di fare di che tutti li caporali, ch'erano con lui, che non volcano rompete la fede loto, perocch'

le erano istati molto onocati. E ancora difiono, che voleano danari, perocchè conosceano il l'apa di condizione, che nulla promella atterrebbe loro; e anche non avez danari da potetla loro attenere , e petò fi partiro quali tutti, e tornarono verto Peruga. E Meffer Giovanni Beltotto fi rimale col Papa forfe con dugento cavalli, e più di dumila futon quegli, che fi parriro da lui . Poi il detto Papa Urbino fi parti quindi, e andon ne a Fiorentino in Campagna, e avea forfe mille cavalli con ogni genre, che con lui era, e quivi fi fetta infino a Settembre ; pol dubirando di non vi effere de Paciani dentro affedinto, al fi parel quindi di notte, e quali correndo, e con grende paura le n'ando a Roma, perocche gli Ambasciadori Romani, che erano quivi con lui , ne lo pregerono molto. Fulli fatto nella giunta poco onore, perocché già eta notte, e ilmontò a Santo Pietro. E ivi a pochi di li Romani li difero, che volcano, che mandaffe via quella gente d'arme, che con lui era, perocchè non volcano, che in niuno modo in Roma istessono, e il Papa per peuta subito il sece, e mandonne quella genre a Vicerbo, e rima fe allora il Papa in Roma fanza niuna forza di gence d'arme.

Come at Inglisheli fero toro Casisano Meller Giovanni Aguto, e feciono compagnia, e rubarone più Parfi.

C. A. P. XIII.

L' Inghilefi , ch' erano partiti dal Papa, G come è detto, e venitificae verso Perugia, li portirono quindi del mefe di Agofore vennonfene e Cortona e quivi feerona loro Capitano Meffer Ioanni Aguro Inghilefe, il quale era allota Capitano di guerra de Fiorentini ; e avuta la parola de loco, fi parti quindi , e prefo, ch' ebbe il bastone, molti caporali di gente d'arme e Taliani , e Tedeschi se n'andaro a lui, e moko crebbe quella compagnia allora, e poi del mele di ettembre Meifer Catio figliatolo di Muffer Bernardo da Milino con non molto grande brigata entrà nella detta compagnia; poi la detta compagnie fi parti quinda, e andonne in ful terreno di Perugia, ma non ali trattaveno come nimici, ma tutto quello, che trovaro fuori delle fortezze, toliono . Poi li parciro quindi, e andaro ful sarreno di Fuligno, e qui flettera certo tempo, e fecionvi di grandifiimi danni. Ed etano già ranto crefciuti , ch' ereno più di quattromila cavalli. Era allora la detta compagnia di confe i Fiorentini gli volcifono a foldo, dovelfono venire al detto foldo, e avere certo foldo per lancia e e perchè a questo a' obblipellono , avceno avuto da' Fiorentini allai danari. Poi fe ne andorono nella Matea, e fe- Al conovi grandi danni, e adisi ruberie; poi fi divifero in più parti. Il Conte Currado rimale con mille cavalli fotto bandera, e Mel- fee Gios anni Actuo rimade con duennila cavalli, e fu foldato dalla Reina Mangherira con tetta la fua briggan, e andonne in l'uglia, perocche la detta. Reina voleva andare a provare, s' ella potefic rientrare in Napoli, perocche ancora fi tencano per lei le Fortezze di quella Terra, poi s' accorzaro infeme tutta la gente d'arme, ch' era in quel Paefe, e ancora tutti la signore, del con lei tencaso, e andaro inverio Napoli, e per allora niente froje conarou futti la regione del con lei tencaso, e andaro inverio Napoli, e per allora niente froje conarou futti conarou futto.

Come il Conte di Veriù credesse fave avvelenare il figliuolo di Messer Bernardo a Corsona, a quello, che ne seguì.

## C A P. XIV.

L maliziolo Conte di Vertu avendo grandissima volontà di far mottre Messer Carlo figliuolo, che fu di Messer Bernardo da Milano, sì pensò, che se a lui donasse e danari, e gioiclli affai, che coftui non ne prenderebbe alcuna guardia di lui , ma che fi penferebbe, che ancora alcuno hene li volefie, e che piuttofto questo facendo, per questo li verrebbe fatto di fatlo morire. Egli ebbe un fuo famiglio molto maliziofo, e avvifoilo, che aveva pensato, e mostrogli il modo, e la via, ch'egli tenesse, e facesse. E poi del mefe d' Agosto 1388, il mandò a Cortona, dov' era il detto Messer Carlo suo cugino, e per parte del detto Conte gli dono fiorini quattromila d'oro, e molto belli gioielli e affai. Poi il detto famiglio per fare quello, che il Conte gli aveva commesso, che facesse, ristette quivi alquanti dì, e quando gli parve tempo richiefe un Medico del Signore, che avea nome Maestro Gioioso, che s' egli volcise avvelenare il detto Messer Carlo, e il Signore di Cortona, che a lui darebbe fiorini trentamila d'oro, e perchè fosse certo di avergli, li dipositerebbe dove a lui fosse di concordia, che stessero. Il detto Maestro Gioloso diede al famiglio isperanza di farlo, s'egli facesse, ch' egli fosse sicuro di avere i detti danari. Era il detto Medico il più fidato uomo, che avesse il Signore di Cortona, e quello, a cui meglio volca; nondimeno acconfent) di fare quello grande male per quelli danari tanti, che quello gli proferiva. Fecesi il diposito in Pisa a Ser sacopo d'Appiano, e ad altri; di che certificato il detto Maestro, e contento, in cui mano erano, pensò di mettere a esecuzione quello, che promesso avea di fare ; e una mattina del mese di Settembre levatofi per tempo, e andato alla casa del Signore, e quivi trovato già il detto Meffer Carlo levato, il domando fe il grande caldo della notte avea fentito, come toffenere maggiore, Ritpuole Meffer Carlo, che a lui non era paruto così grande caldo, come egli dicea. Allora diffe il Medico, che a lui era istato sì grande, che mai non aveva potuto dormire. E poi disfe, che a lui era istata donata una paniera di fichi i più bella del mondo, e che li farcibe venire, se a lui piaceffe; e ancora parecchi naschi di vino del migliore di quella Città per un poco recrearii. Rifpose Messer Carlo, che sì per tempo non era ulato di mangiare, nè di bere; ma aspettiamo, che il Signore si levi, e poi li mangeremo. E aspettando, che il Signore fi levasse, venne uno al detto Messer Carlo, e dissegli, che prendesse buona guardia, perocchè gli bifognava, perocchè se non la prendeste buona, per certo e'sarebbe avvelenato infieme egli , e il Signore di Cortona. Ancora poi gli fu data una lettera, che li mandava Messer Giovanni Aguto, la quale diceva, che doveva cilere avvelenato insieme col Signore di Cortona ,e non dicea da cui; ma ch' egli il configliava, che prendeffe buona guardia. Levato, che fu il Signore, e venuto nella Sala, dove era Messer Carlo, e il detto Maestro Gioioso, disse al Signore quelle medefime parole, che aveva dette a Messer Carlo prima. Di che il Signore disse: Fa' venire i fichi, e il vino, che noi gli vogliamo, e il Maestro gli mandò un fuo famiglio per essi. Mentre che il famiglio penò a tornare, Messer Carlo disse al Signore, come gli era istato detto, come dovevaeffere avvelenato egli, e il Signore, e mofirogli la lettera di Messer Giovanni Aguto, che il diceva. E poi gli diffe, fe questo Me-dico Maestro Gioioso potesse in alcun modo esfere colpevole di questo fatto, che gli era mandato a dire, e di che era ammonito. Di che il Signore subito chiamò il detto Messer Gioiofo, e comandogli, che la verità gli dovesse dire, perocchè dicendola, arebbe grazia da lui, e non dicendola con tormenti il costringerebbe a dirla. Poi lo dimandò se doveva avvelenare lui, e Messer Carlo. Allora il detto Maestro Gioioso con grandi sospiri si gittò ginocchione, e chieggendo misericordia, diffe, come i fichi erano avvelenati, ca cui petizione il faceva, e quello, che ne doveva avere, e da cui, e dov'era fatto il diposito, e chi glie l'aveva arrecato alle mani, e chi aveva fatto i patti, e come Ser Iacopo d'Appiano era quello, che fapeva il tutto, e aveva i danari in Pifa in diposito. Di che il Signore di Cortona faputa la verità del fatto, e d'ogni cosa certificato, fece porre ildetto Maestro Cioioso sur un carro, e fecelo attanagliare, e poi lo fece squartare, e porre a egni porta un quarro, perchè fosse affemplo a tutti di non penfare mai di farefimili cole. Grande dolore mostrò il Conte di Vertù della morte del Medico, non per iui, ma perchè non gli venne fatto quello, che desiderava.

egli, perocchè mai non gli parve sentire nè

Come fue arfa di notte una Parta di Siena , A . e che ne fegui.

> C A P. XV.

FRancesco di Tingoceio de' Franzesi da Staggia con sua brigata del mese d' Agofto 1388, ando di notte a Siena, e mife fuoca a una della Porte della Città . E prima che li Cirradini fe n'avvedessono, su più che mezza arfa, ma quindo fe ne avvidono, grande romare fi levà per la Cittade, e la Cittadini tutti coriono all'arme con grande rumore, e con gian paura, ma niuno atdiva uscire foori della fua cafa. E flati così folpefi grande pezzo, tantochè quafi era arfa B tutta la Porta , Meifer Niccolò de' Salimbeni ufcì fuori della fua cafa armato, e con fua compagnia andò inverso quella Porta , e molta gente di quella del Popolo minuto armata il (egoiro, Credettefi per molei, che fe quel-li del Popolo minuto fi fossono la notte avveduti del fatto, e folionfi infieme raunati. e confa la Città, ene gli altri erano sbigottiti, ch'egli arebbono cacciati di Siena tutti i Gentiiuomini, e rutti quelli , che reggevano la Città ; ma niuno per certo fe n'accorfe. Il di dopo questo sutti quelli, el e reggenno la Casta, fecero per legge, che niuno Cittad no, fotto pena dell'avere , e della persona , che da quinci innanzi non traesfe armato a cafe di niuno Cittadino, che folfe grande, ma che eiafeuno tracffe a cafa dei fuo Gonfaloniere, e colui feguitare, E quethe focuse, perocch' elli videro, che la norte pullata Meller Niceolò Salimbeni avabbe potuto fare gran facti , s' egli avelle voluto , o faputo faris. Pai dicrono bando del fueco al decro Francelco di Tingoccio, e a' (noi compagni, e per legge ordinarono, e feciono per legge, che ferleuno l'uccidelle, avelle dal Comune di Siena fiorini duemila, e chi avellelo, o deficio prafo, artific fioties tremila, e altre prazie, e meriti avetle affii dal Comune di Sena. E ancora il detto Franccico di Tingoccio ebbe difensore del Concodo. La quat cosa, poi-che i Santi seppono, surono certi, che i Fiorentini non avean fatto tento enale, quanta quello foe, ma prima credemo, che i Fio-renzini l'avellono facto fare, Era il destoFrancesco di Tingnecio reo unmo, e ritenitore di quegli, che vogliono mal fare, e molti carrivi il foguitavano, e aveva gia facto fare di gran mali e nel Concado di Firenze, e alttove, E allora credette, che in Siena ne feguitalle grandiffima difcor dia , e rivolgimento dello Stato.

报禁禁禁

Quello , che fece l'armata de Criftioni in Africa, e tornelli.

C A P.

L galee de' Genovesi, e de' Veniziani, e degli altri, le quali erano andate sopra a' Mori, perch' egli aveano l'anno pussato fatti grandi danni a' Crifluni , accozzaronii infieme in Cicilia, e poi pollite in Barberia, combattero una Terra, che fi chiama Africa in Barberia, e arebbonla per forza prela, fo non fosse, che una gran campagnia di Arabi era venuta quivi vicina, per fare riconsperare quella Città d' Africa; ma come a' Seppono, che quivi erano Cristiani, subito s' accordarono co' Cittadini di quella ,e poi difefano la Cetta da' Crishani . Feciono quivi gli Arabi grande battaglia co' Craftiani , e furonvi motri pio di dumila Arabi, e de' Crifliani folo trentadue ne perirono, ma furos de migliori. Alla fine i Cristiani si ridustono in fu le galce per la reoleitudine degli Arabi che a loto veniano addello i poi le galee fa partiron quindi, veggendo, che poco potrano fare, e per rutta la riviera d'Africa feciono grandifimi danni . E venort all' Ifola di Gerbi , fubito la prefono tutta i ma alcun d) fi tenne la Rocca, po. a' arrende a parti, e averala la diedono al Conte Manfredi de Chiatamonte, Poi di Settembre non trovando con cui combattere ne in mare, ne in rerra, ejatcheduno fi torno alla fua cafa.

Come pemero in Firenza Ambaltiadori del Come di Verrii , e de Veniziani , e quello , che e' differo ; e che fu loro rifo do.

> C A P. XVII.

A Noora del mese di Settembre 1388, ven-nero a Fitenae due Ambasca-dori del Conte di Vertii, e con loio era un Ambasciadore del Comune di Viorgia, e la loro bando da Firenze del facco e condannollo il D ambalciata fu questa di cialcuno : Ch'egli pregavana il Camune di Firenze, che non doffe aiuro ne in palefe, ne in fcereto al Signore di Padova, dicendo, che farebbe conera a loro, perocch' erano disposti, se pores-sero, di distarlo. Fu loro risposto, che il Comune di Firenze non intendea d' impacciarfi di loro guerre, se non in merrere pace, e concordia, le potelle, e la akre mode no . e che così altre voke aven rifoofio, e che manderebbono lero Ambasciadori a Vinagia, e al Conte di Vertu , per cereare, che pace fosic tra loro, e il Signore di Padora. E così fecero poi , nes niente valle , perocchè i Veniziani , ne il Conte non vollono far pace con lui.

传染谷物

Come l' Ambasciadore del Conte di Verti sce | A la. E ancora Messer Tommaso da Sansevela pace tra i Perugini, e il Conte d'Orbino, e di più altre cofe .

### C A P. XVIII.

Nora del mese di Settembre 1388. esfendo guerra tra i Perugini, e il Conte Antonio da Orbino, il quale teneva la Cirrà di Agobbio, la quale discordia, e guerra avea ordinata, e fatta fare Papa Urbano, quando era a Perugia, due Ambasciadori del Conte di Vertù, ch' erano venuti a Perugia per molte cofe fare, adoperaron tanto, che pace si fece tra loro. Fu fatta questa pace e dall'una parte, e dall' altra più tosto per le mani degli Ambasciadori del Conte di Vertù per dispetto de'Fiorentiai, che per altra cagione, perocchè niuno di loro volle, che li Ambafciadori Fiorentini ne praticafscro di fare concordia tra loro. La qual cofa faputa a Firenze, molto dispiacque a tutti li Cittadini, ma per lo migliore se'l tacet-tero allora. Il Papa, ch'era a Roma, s'ingegnò, quanto potè, per quella pace, e pregava i Perugini, che non facesson pace nè col Conte d' Orbino nè con niuno altro fuo nimico, e dicea, che manderebbe loro per aiuto affai gente d'arme; ma i Perugini nol ne vollono fervire, perocch' erano molto iflanchi della guerra, e ancora feciono trie-gua con Messer Rinaldo Orsino, e con altri affai, li quali avean fatta fare guerra al Papa, quando era a Perugia.

Come a Napoli ando il Sire di Mongioia Vicario del Re Luigi d' Angiò, e gli altri fe n' andaro via .

### C A P. XIX.

E Del mese di Ottobre 1388, cinque galee, e una galeotta armate di Marsiliesi mandate dal Papa Clemente Settimo a Napoli ad niurare quegli, che teneano la Città per lo D Duca d' Angio; e giunte, che furono in Porto Pifano, rubarono chiunque quivi trovarono, e poi quindi partiti, se n'andaro verfo Gaeta, e quivi ancora rubarono tutti quelli legni, che vi trovaro, e poi n'andaro a Napoli, e con grande festa vi furon ricevuti. Era in fu le dette galce uno, che si chiamava il Sire di Mongioia, e più altri Fran-ceschi. Era il detto Sire di Mongioia mandato dal Re Luigi quivi per suo Vicere, il quale come fu in terra, prese l'amministrazione della Città per lo luo Signore; e riprese, e biasimò molto quello, che ayeano farto Messer Tommaso da Sanseverino, c M. sfer Otto di Bresvich in guastare la Città, e in cacciarne, e uccidere i Cittadini, dicendo, che questo farro era molto contro al sico Signore. E per quefle parole Meffere Otto si partì della Città, e andonne a sua Casselrino fe n' andò alle fue Terre. E il detto Vicerè allora fi rimafe in Napoli folo alla guardia di quella, por tre delle dette galee fi tornarono in Provenza di fua licenza.

Come in Firenze furon fatti Dieci di Balia, e a nomi loro .

#### C A P. XX.

Nora del mese d'Orrobre 1388, furon A fatti in Firenze dieci Officiali di Balia, e i loro nomi furon questi. In Santo Spirito Niccolò di Niccolò di Gherardino Gianni, e Giovanni di Bartolo Biliotti , e Sirotino di Salvestro Brancacci per l'arti minute. E in Santa Croce Meffer Lotto di Vanni Castellani per de' Grandi, Francesco di Papero Cavalcanti . In Santa Maria Novella Meffer Donato di Iacopo Acciaiuoli, e Francesco Federighi . In Santo Ioanni Nofrio di Giovanni Bischeri, e Antonio di Messer Ugo dalla Stufa, e Antonio di Niccolò biadaiuolo per l'arti minute. Ebbero quella medefima Balia, che aveano quegli altri Dieci, che allora usciro, e non più ne meno. Fu a' Priori grande fatica a porella vincere in prima tra' quarantotto, e poi quelli, che fono con loro a diliberarlo. E questo era, perchè tra loro grano affai, a cui non piaceano alcuni di quegli, ch'erano nominati, che fossero delli detti Dieci di Balia, e i Signori volcano pure cofforo, e cinque dì fi penò a vincere tra loro, e poi venuta la petizione nel Con-figlio del Popolo, tie di fi penò a vincere s ma prima divisi i Consiglieri per Quartiere, e ricolte le fave di per se l' uno Quartiere dall'altro, poi le Capitudini ,e degli altri Offici, e pur si vinse allora; e più di quaranta se ne sece il parrito, e poi nel Consiglio del Comune si vinse molto tosto, e tutti i Citta-dini di Firenze sa peano, ch' era di bisogno dare Balia a' Gittadini per riparare alle operazioni, che faceva il Conte di Vertù, il quale celatamente cercava di fot ometterfi tutti i vicini de' Fiorentini, ma non piaceva loro tutti quelli Cittadini nominati, ma arebbono voluto fare altri Cittadini.

Come fi seppe, che Buonaccorfo di Lapo aveva ricevuti danari, fu isbandito, e dipinto per traditore .

#### C A P. XXI.

A Nora in questo anno entrati i nuovi Priori in Calen di Novembre, e i vecchi usciti di Palagio, subitamente si disse per tutta la Città di Firenze, che Buonaccorfo di Lapo Giovanni, il quale usciva allora d'usi-cio, perecch' era istato i due mesi passati Gonfalonier di Iustizia, aveva ricevuti danafare alcune cole per lui incontro al Comune di Firenze, e grando abominizzione glae n'era data da tutti i Citradini di che il deiro Bonaccorto fentendoli in grido di tutti i Cittadini, per paura fi fuggi, perocchè egli l'apea bene, ch' egli era vero quello, di che era abominato. Trovoffi quelo fatto in quelto modo, La Dieci della Balia feppono, che uno famiglio moleo fecreto del Conce di Vertu era venuto a l'irenze, e dov' era per uno cambio della tavola di Meller Veri di Cambio de' Medici; di che i detti Dicei commislono a certi, che fegurzifiero il detto famiglio, e guardaffero con eus e' Esvellatie . Fu loro rapportato, come il detto famigiio era B flato al detto banco di Meller Veri, o avuti quelli, che guidavano il detto banco, trovarono, che il detto famiglio avea voluti i detti mille fiorini d'orom una borfa con fuggello. Di che i detti presera sospetto, che il detto famiglio non voleffe fi detti danari per corrompere alcuno Cittadino. D' ondo trovarono con fottilifilmo modo, ohe i detti danari eran dati al detto Bonaccorfo di Lapo allora, ch' era Gonfaloniero di Iusticia, e ch'eglin' avez pagati certi fuoi debiti, perocche li detti Dioci fapezno, che il detto Bonzecorfo non avea danari in contanti i furono adora certifimi, ch'egli era vero, che il detto. Bonaccorfo avea avuti dal famiglio i detti danari. Il detto Bonaccorfo mendo a'Priori chieggendo un bollettino , ed egli verrebbe a loro, e direbbe la verità, E avuto il bollettino della ficurtà , fu a' Priori, e a' Collegi, e diffe, che aveva avuti dal derto famiglio fiorini millo d'oco in preftan-24 dal Conte di Vertù per due anni., ficchè quello gli avea procacciato Meller Niccola cia Napoli , il quale era al Configlio del Conte di Vertu, per sovvenire a' fuoi bisogni, peracch' aven molto debito. Di che i Signori Priori faputo quello da lui fecero un bollettino all' Elecutore degli ordinamenti della Iulizia, che facelle ramone al detto Bonsecorfo. Ma Bonaccorfo fapuro quefto., fulo per paura se n'andò a Siena, e lo Esecutore detto formo una inquifizione addoffo al detto Bonaccorfo, nella quale fi contenne, com'egli avoa ricevuti tiorini mille d'oro da uno Signore, il cui nome fi taceva, per sevelara a lui i fecreti del Comune, e per i-fturbace il pacifico ffaco della Città di Firenze, E akre cofe affai diffe, a pofevi poi il condannamento nella periona, e nell'avere, e privo tutti li fuci dificendenti d' oeni onore di Comune infino in terzo grado, e che il detto Bonaceorfo folle dipinto per traditore del Comune di Firenze nella cafe del detto Efecutore, e molti altri vituperi gli puole nella fua condannagione. E non fu però allora dipinto quivi, ma poi etfendo egli n Siena, e ordinando trattati col Conce da Vertù contro al Comune di Ficenze per disfare, e fottoporre al dettu Conte d Pupulo

si dal Conte di Vertii Signore di Milano, per JA; Fiorentino, e da lui ricevere il mefe fiocini quarante di provvisione, e di tutto certificats i Fiorentini per fue lettere trovate, per le quali trovato, ch' egli iscrivea al Conte di Vertu Signore di Milimo, avvilandolo di certe cole: allora il feciono dipignere nella cafa di fuori del detto Efecutore, fiteome traditore della fua perria. E flava a questo modo, ch' egti era in acqua co' picdi, e aves in capo una grande mitera, e alla gola avea una gosghia di ferro, alla quale avea appiccata una catena, che un diavolo tenen in mano, e tigavalo, e nella mano ritta tenca un bafalifchio, e nella manca una ..... e a'fuoi lati balli avea dall' uno una lupa ritta apcodgiandoli a lui, e dall'altro lato avea un porco ricto a' panni fuoi, e focto a' fuoi piedi erano iscritte lerrere grandi, che dicenno così t

Superio, austi, stadistre, bugierdo, Lufferiufo, ingraso, e pine d'ingami, Sim Branctarfo de Lapo Gieramo. Poi il detto Boascoorfo nell' anno vegnente del nucle di Secumbre il mori in Siana vitupetoliamente, e di niente emendato, ma in eftivizi i fempre afinato.

Come gli Amhafeiadori de Forencini, e Bolognefi aadaro al Conte di Verrit per fare lega con lui, e non la feciono.

CAP, XXII,

I N questo anno del mest di Gennaio 1388. Il Figrantini, e i Balonnesi mandaro loro Ambascusdori a Pavia al Conte di Vertù per fare lega con lui, per cifer ficeri, ch' elli non s' imprecerebbe di niente in Toleans, ne di Bolognefi, no in niuna cota, che teneffero. E quelto mundase sì fecero, perchè molti a-reano detto loro, ch'erli il defiderava, R quali luti a lui , e detto quello , per che venuti erano, rifpofe graziolamente, e con buone paroie, perocehé n' era moko copinio, che volentieri faria quello, per che quivi erano venuci, e che a iui domandavano. E poi nel praticase del modo, domando patti iniuftiffimi fotro false ragioni, e però niente fi conclusie con lui di lega, anzi fi tornarono a cafa cuticuno fanza avere alcuna cofa fatta con lui.

> Come il-Conte di Verziò fece avvolenare i figliazio di Mosfer Bernobo, ch'olli sencra in pregione.

> > C A P. XXIII

I N questo modesimo anno il Const di Vertie free avvelenzar prima Meller Ridolfo ligiucolo di Melier Bernablo di Milano, il quale egli tonca ia pergione, e di etò si viotro modis certani fegni, percocche effendo fano, e fanza sicuna infermisade, fubiro infermo,

ANNO MCCCLXXXIX.

Come la Reina Margherita vantà dimolta

ed enfiò, e moà. E nondimeno gli fece fare A grandiffimo onre di fepoleto. È ancota nel detto anno fece morire molti de figliuoli di Melfer Bernabò, li quali erano non legittimi. Il quali rutti elli tenea in pregione, e tutti morirono avvelenati. Fece morire coftoro non perchè a lui poteffero nuocere, ma perchè es cerudal·llimo.

Di grande mortalità futa in Lombardia, e a Vinegia.

C A P. XXIV.

N Olto grande mortalità fu in quest'anno B in tutta Lombardia, cominciando del mete di Luglio, e moriano di febbri pestilenziola e da posteme velenole, e su mol. o grande in Milano, e in l'avia, e in Verona, e in Cremona, e in Parma, e in Ferrara, e quali in tutte le Città Lombarde. E il Conte di Vertu per la grande paura, ch' avea di morire, andava ora in una Terra, ora in un'al tra, fuggendo la mortalità. È sì celatamente andava tramutando luogo, che spesse volte avvenia, che dov'elli si fosse, non si potca fapere. E per la moita gente, che vi morirono, molte Terre rimafono mezze abbandonate, e diferte, Ancora venne la detta mor talità in Vinegia e molti nobili Cittadini confumò in quella, e molto diminuì di gente quella Città. E per quello molti Cittadini Veniziani fi fung ron quindi, e andaro in luoghi istrani, e la maggior parre camparo della detta mortalità. E poi quando tornarono a Vinegia, fu grande allegrezza, e da tutti i Cittadini fu fatta loro, e parve loro effer molto riftorati nella Città; nondimeno rimafe la Città con molto minore numero di gente.

Come in Puglia in questo anno furono continuore guerre.

C A P. XXV.

E Continuamente tutro quell'anno 1388. Trono in Puglia, e in tutro il Reame grandiffime guerre tra li Signori Pugliefi, e l' nun parte, e l'ann parte, e l'ann parte, e l'ann parte, e l'ante no mortino affai, e moti de pacifica confumò, e desisce, e moti d'avacori di terra furon morti, e per la detta eugono vi fu grandifima fame in modi te terre del Prefe. E per que flo molti Signori vivean di rubare, perocche niente fi recoglieva, nè fi feminavar e molti tradimenti ogni di fi ordinava, e fiacano tra loro. A mendue il Papi erano contenti di quello fatto, e davano auto, e condiror chi all'una, e chi all'altra parre. E quello era grande abbaffamento de Crifiliani, e di loro.

Come la Reina Margherita vautà dimolta gente d'arme per andate a tiaver Napoli, e non venendole futto, ogni si eranza perduta, fi torià a Gaeta.

CAP. L

NEIl' anno 1389, la Reina Margherita, mogne che fu del Re Carlo, effendo a Gaeta, rauno molta gente d'arme per andare a provare di riaver Napoli, s'ella poteffe, e furon con lei tutti li Baroni di Puglia di quello R. ame, li queli erano di fua parte, e lei feguitarono, e menaro con loro i cetti Baroni del Regno, e grande compagnia di gente d'arme. E ancora vi furono molti di quegli Gentiluomini cacciati di Napoli con affai gente ed eravi Messer Otto di Bretvich, il quale pochi mesi innanzi avea fatto concordia, e pace, e parentado con la detta Reina Margherica, e avea seco dugento lance di Tedeschi molto valenti uomini d'arme; ed eravi Meiser Giovanni Aguto Capitano della gente degl' Ingh.lefi , li quali crano più di dumila cavalli, che la ferviano a provvisione. E in turto quelli , che cuivi li raunato colla detta Reina, e col figliuolo, furon cirquemila, e riii. Poi la detra Reina mandò tutti coftoro verfo Napoli, e giunti ad Averia, quivi presono tutte quelle cose, ch erano di bilegno loro. E poi te n'andaro a Napoli, e polero campo preiso alla Città a due miglia. E la detta Reina Margherita infieme col figliuolo, e celia figliuola n' andaro verso Napoli per mare a Castel dell' Uovo e quivi flettero, credendo, che il popolo, chi era dentro nella Città, veggendo lei quivi così presso, e la sua gente per terra così forte, credette si levasse contro a quelli, che v'erano dentro, e desseto a lei la Terra; ma il suo avviso la fallio, perocchè tutti li Cittadini, ch' erano dentro, le furono contro, e per difeia della Città s' armaro contro a lei, e furono col Sire di Mongioia, il quale con grande gente d'ain e, e valenti uomini era nella Città di Napoli, e teneala, e difende: la per lo Re Luigi d'Angiò, e affediava il Cattello di Capovana, che è dentro alla Città di Napoli, è avealo per cava già messo in puntelli, e dentro al detto Castello avea grande nicitlà di vettovaglia da vivere, di che la gente della Reina questo sappiendo, e volendo fornire lo detto Caftello di Capovana, più volte vennero presso alla Citta, e al muro di esta per provare, se fornire la poteffero. Ma quelli valenti uomini, ch'erano dentro alla difesa, usciano fuori della Città, e combatteano con loro, e continuamente gli vinceano, e cacciavano con grande danno, e vergogna, e morte di loro . E questo avvenia, perchè aveano grande vantaggio del luogo, dov'erano le barragle, di che quelli, che tenca il detto Castello di Capovana veggendo, che quelli di fuori non potezno per A Come ura i Smefi, e Menterulcionefi fi fece torza, ch'avellono, foccorrecto, no fornirlo di vettovaglia, mattratoli, che il Caffello era per cadete, e avendolo chiaramente veduto, e ventendo non avete ne foccorio, ne alcun riparo ellervi, fece patto, e diede il detto Caftello al Sise di Mongiosa malvolentieri . Fu nel porto , che foffero falvi tutti .e il loro avere folle loro . Di che la Reina Margherita quello veduto, e quivi più tempo flara colla lua gente, e veggendo quivi niente otere fore di quello, per che erano veguti, potere tere ai queso, per un quelli Baroni, fi ritomò a Gacta, e molti di quelli Baroni, che v'erano ventti, fi tornarono colle loro brigate a cafa loro , e Meifer Otto di Brefrich alle fue Terre; e Meiler Giovanni Agu- B to rimale in Averfa. Altora coftoro non feciono niuna cofa, per che andati foffeto, ma vergogna, e danno sicevertero affai. Poi Mesfer Ioanni Aguto colla fua compagnia degl' Inghileti fi tornò verso Roma i poi essendo chiamate da' Fiorentini , e da' collegati , torno in Tofcana.

Cime Moffer Prancefes, figliash del Signate di Padria, fi fuggi dal tuogo asfeguato dal Conte di Verti per fua inflanta, e venne a Firenze elli , ala moglie . e i figlianti e solfe cafe a pigione per abiture

in Farme. CAP. H.

D<sup>El</sup> mele d'Aprile 1389, Meller France-fco Novello fighuolo del Signore di l'adova, il quale , ficcome avemo detto, avea deta Padova, o ogni cofa, ch' avea, al Signore di Milano, ed etals rimello io lui , ficcome configliato era flato dal fuo corrotto Configlio, ed effendogli affegnato dal Conte per fus initanza un povero, e brutto Ca-Relletto in Piamonte, e comandatoli, che di quello non ofciffe, e molte altre comundamenta factili gravolitimi a potereoffervare, sè fi fuggi di quindi egli, e la fua famigisa, e con tutre le fue cofe del detro mefe, e con affai grandi pericoli di morte, fe ne venne a Firenze. E venuto qui, fi raccomando a' Priori quanto più feppe, pregandoli, che di lui, e della moglie, e de figliuols avellono pietate, e increscesse loro della miteria, in clie ermo venuti. E poi si profetie loro di fare ciò, che porelle per lo Comuno di Firenze colla períona, e con tutto quello, che poteffe fare. E diffe d'ubbidire tutto quel-lo, che comandato li fosse da loro, e stato cesei di in Fireaze, tolle cala a pigione per fuo abicare, e per la fua famiglia nella Città, e per potere meglio vivere finza venire alla milericordia skrui, comineiò a prefince fuoi danari a ufum , e a) a comonanae, e anehe ad altre fingolari persone, e disposesi a flare quivi allora affai cittadinescamente ripolito. Tom, IL.

pure concerdes.

CAP III.

D'El mese di Mappio 1389, gli Ambascia-dori de' Bolognesi, o quelli de' Pisani, li quali aveano prù volte cercato di fare concordia tra li Sancti, e Montepulcianeti, e mai non aveva alcuno potuto conchiudere, e tutto avvenia per i sconvenevoli patti, che i Sanefi addomandavano, ma dopo lunche pratiche avete tra loro, pure coachiolero coacordia, e preetra loro. I Sinefi ebbero in Montepoletano quelle giurisdizioni, che di ragione vi doverno avere, e non più, e quelli di Montepulciazo rimafero in liberta, e franchigio. Li Fiorentini sitraffono di Montepulciano la loto gente d'arme , cle vi tenezno per françate la loro libertà , peroechè così fu di paeti, che fare fi dovelle. Li fopraddetri Ambalciadoti a' intromilono a l'are la dotta concordia, a quello chiamati, e pregarine da Fiorentini per bene, e pace del pacle di Tofcana . Rumafono però i Saneti contenti di queño, avvegnacho lo facellero aliora, perch' egli averebbono voluto disfice tutti quelli di Monte pulciano, perch' egli erano amici de Fiorcotini di buon animo, e volere.

Come il Care Currade con contagnia di ladroni carfe, e rute i Sancfi.

C A P. 1V.

Il. Conte Currado Terrefeo giovane d'orà-informe con Meffer Bernardo della Sala Gualcone accozzaro loto brigate di lacroni, i quali erano guandi caporali, e venneru addollo a' bancii, e a loso contrade a gusta di compagnia, e coriono infino in fulle Porte di Siena, e lecion loro tutte quelle vergane, che poteron fare, e subarono, e aticao tutto il lor Contado, o granditima preda vi feciono d'uomini, e di bestrame, e di grandistimi danzi di tutto il loro contado , a diletto gualiando tutto quello, che poterono.

Di certe quiftini , che furuno in flores tre il Paga Urbano, a il Popole di Russa.

C A P.

N Roma nacque grande discordia del-me-fe di Maggio 1389, tra 'i Papa Urbano Seilo, e il Popolo di Roma, e fu di ciù cagione, perché il detto Papa volca fate Senstore uno, che il Popolo tenea, che fosse loro E nimico. E pet quello i Banderefi col Popolo s' armatuno, e corsono alla casa del Papa, dicendo turti, che quello Senatore non volcano in Roma, ed eble il Papa grande paura di loro , e temette, ch'eli non 0 :

l'uccidessono, ma pure certi cortigiani s' in- [A ] mato il Moratto Bai, era costui vecchio uotramiflono con altri mezzani, e fecero concordia tra loro : e il popolo ebbe parte di quello, che volcano, e molte grazie dal detro Papa; ma pure il Papa volle, che quello Senatore, ch'egli avea eletto, fosse Senatore di Roma. Poi il detto Papa Urbano volendo fare a' Romani un grande benefizio, al Popolo di Roma fece, e ordinò, che in Calen di Gennaio vegnente cominciasse il genesale Perdono a Roma per un anno avvenire, e così il fece bandire, di che i Romani ne furo turci lieri, e contenti da lui. Soleafi dare il detto perdono a Roma di cento anni in cento anni dal Papa; però non su questo perdono tenuto da' Cristiani così a grado, e caro, come si solea tenere, perchè su fuori degli usati modi di prima usati di darlo, quando tutto il mondo correva a Roma per lo detto perdono avere.

Come il Conte di Vertù comincià a mandare gente a Siena, e i Fioremini l'ebbono per male...

## C A P. VI.

A Neora nel 1389, del mese di Giugno il Conte di Vertù mandò a' Saneli dugento lance d'uomini d'arme, essendo da loro stato richiesto d'aiuto, e diceano i Sanesi, che voleano il detto aiuto per poterfi difendere dalle compagnie di ladroni, che molto ifpesso rubavano, e guastavano il loro contado. Ma li detti Sanesi, a dire il vero, erano già in concordia col detto Conte di Verrù segretamente per fare contro a' Fiorentini. E però il Conte vi mandò la fua gente, perchè discordia cominciasse, e guerra tra lo-10, e ancora perchè i Sanesi fosso certi. ch' egli gli aiuterebbe con tutto il fuo isforzo, le bisognasse loro. Allora fu chiaramente conosciuto per li Fiorentini, che il Conte cercava, che guerra fosse in Toscana tra loro, credendosi, quando i Fiorentini, e i Saneli fossero dalla loro guerra consumati, e stanchi, piuttosto potere avere, e prendere la Signoria di Toscana, la quale molto desiderava d'avere, e li Sanesi questo volcano, e cercavano, che fosse, c in segreto erano in concordia con lui, che questo seguisse, e però vollono quella gente allora da lui.

Come il Morasto Bai, e il Conse Lazzero d'Arafeia combattero infieme, e dopo molti mostine dell'una parte, e dell'altra, al Morasto rimafe il campo, e il Conse Lazzero fu prefo, e il Morasto fedito a morse, e poi il terzo di morì.

C A P. VII.

DEI mese di Giugno 1389, un Signore di nazione di Turchia, il quale erachia-

mo, e avea seco più che centoquaranta migliaia d' uomini tra a pie, e a cavallo, secondochè si dicea, tra Turchi, Greci, e Cristiani soldati, ed eravi con lui più suoi figliuoli, e molti Baroni Turchi. Avea costui in più anni paffati vinta, e fottopostalati, e fattafi tributaria grande parte della Grecia, e poi vinta, e distatte molte Città in Albania, e tutta quella contrada fatta a lui tributaria; e poi pallando nel paese d'Arascia per vincere quello, e fottoporlo a lui, li Conte Lazzero, il quale era Signore d'Arascia. era molto valente, e favio uomo, pensò di volere prima combattere con lui, che farli omaggio. E raunata tutta la fua gente del fuo paese, ch'elli porè avere, li quali furono tutti uomini adatti a potere arme portare, e anche molti altri valenti Signori, li quali egli avea richiesti d'aiuto, vennero con grande gente d'arme, cioè molti Baroni Ungheri con grandissima gente d'arme, e tutti i Baroni del Reame di Boffina, il Re vi mandò con grande gente d' arme valenti uomini, e alcuni Signori ischiavi ,e alcuni Signori Tedeschi con molti valenti uomini . Il numero di tutti quelli raunati infieme, fi diffe, che furono più di ferranta migliaia di nomini a cavallo. Raunaronfi infieme li detti Signori di buono animo, e voglia tutti, per non effer fottoposti al detto Moratto, perocchè o-gni di si faceva a ciascuno più vicino, e quelli non voleano per Signore uno Infedele nimico de' Cristiani, e quelli si vantava di vincerli tutti, e fignoreggiarli, e altresì tutti i Cristiani, e così si credea fare. E passato, che fu il detto Moratto, e la fua gente nel paese d'Arascia, come egli iscese i monti, incontrò il Conte Lazzero, e la sua gente, che l'aspettavano per combatter con lui, perocchè il detto Conte Lazzero co' fuoi Baroni aveano credenza di vincerlo, e tofto, tanto erano valenti, e baldanzoli uomini, e tanta valente gente aveano con loro. E la mattina feguențe il detto Conte Lazzero con tutti i fuoi Baroni, e con tutta la fua gente armatifi, e venuti al campo, e ischicrati, e acconci per combattere, e con belli avvili ammonita tutta la sua gente a bene, e valentemente operare nella presente battaglia, fu dirimpetto al Moratto, e a sua gente. E il Moratto, il quale era molto valente, armato con tutta la fua gente, venne al campo, e schierogli, e confortogli molto di bene operare, dicendo loro: Se vinciamo costoro, tutti quelli paesi abbiamo vinti, perocchè quivi era raunata tutta la valente gente di quelle contrade, e disse loro, che niun altro Signore prenderebbe contro a loro arme, se quegli nimici, ch' erano contro a loro al presente, vincessero, e fossero da loro vinti, e morti. E diffe, che vinti che avessero quelli, che quivi erano, agevolmente vincerebbono poi tutti i Cristiani , E fatte grandi promissioni di dare a tutti i suoi, diede il segno

battaglia al levare del Sole, e combattutofi infieme tutto quel dì infino alla notte ve gnence, e grandillima moltitudine mortivi da ciascuna delle parti; ma pure in quello dì niuno fu vinto, comecche più danno riceveffe l' una parte, che l'altra; ma molte volte quel dì vide ciafcuna delle parti variata essere a se la fortuna della battaglia, e pure ciascuna delle parti si ritornò al suo campo, ma con animo di combattere l'altro dì. L altra mattina ciascheduna delle parti, rifatte le schiere dell'avanzo delle genti, che campati erano della battaglia futa tra loro il dì dinanzi, e rivenuti ciascuno con grande ani mo al campo a combattere , e ciascuno de' Duchi confortava la fua gente di valentemente operare in quello dì, nel quale la victoria convenia, che fosse dell'una parte, e crudeliffima battaglia cominciata tra loro, e crudelissimamente combattuto infino passato mez-20 dì, e grande moltitudine mortivi dell'upa parte, e dell'altra, perchè disperaramense combatteano, e infieme s' uccideano; e cialcheduno fi sforzava di vincere, e già molti grandi Baroni di quelli del Conte Lazzero morti, e ancora di quelli del Moratto molti morti, inseme con due suoi sigliuoli, pure al da fezzo la schiega del Conte Lazzero piego, e fu vinta, e cacciata del campo. I altra ischiera del Conte Lazzero vincea quel-La, con cui combatteva, e molti di quelli uccifono. Ma poiche dell' altra gente oel Moratto premette loro addoffo, non potendo fostenere sì grandi forze , furono vinti ; ma pure infino a fera tennero la battaglia, e poi fi fuggiro, e il campo rimafe al Moratto, e a fua genre, e il Conte Lazzero se n' andò ivi vicino a un fuo Castello, con quelli, che campati gli erano di fua gente. Finita quel di la battaglia, effendo già fera, il Moratto tornò nel fuo campo, e fece seppellire due fuoi figliuoli, li quali, com'è detto . furon morti nella battaglia, e molti altri Baroni e de' fuoi, e de' nimici fece seppellire, ch' erano morti, e tutti li morti comandò, che foffono fotterrati. E il secondo di dopo la detta battaglia, il Conte Lazzero, il quale, ficcome detto è, era quivi vicino al campo del detto Moratto, veggendosi vituperato, perchè era fuggito, e tanti valenti uomini de' fuoi erano morti, perocche molti più se ne trovava meno, che non credeva avere per-duti, diliberò di morire, o uccidere il Moratto vincitore, che col suo campo era quivi vicino a lui , Egli elesse dodici de' più valenti uomini, ch' egli avea con feco, e tutti diliberacamenre giuraro d' andare con lui a uccidere il Moratto nel campo suo, e non curarsi d'esser morti. E dopo quella diliberazione armatifi, e montaci in lu i migliori corfieri, ch' egli aveano, e ciascuno colla lancia in mano n' andaro per mezzo il campo de'nimici verso il Padiglione, dov'era il Moratto, il quale in fur un

della battaglia. E cominciata tra loro la IAI letto si riposava a giacere. Ma innanzi che giugnessono al desto Padiglione, fette di loto ne furon morti tra via, ma pure il det-to Conte Lazzero giunfe con gli altri al Padiglione, e subicamente uno di loro entrò dentro, e diede della lancia nel corpo al detto Moratto una grande ferita mortale, e niuno degli altri gli potè più dare per la molta gente, che quivi era, ma fubito furono tiraci a terra de cavalli, e prefi, e legati, e im-pregionati. E il detto Moratto fu con gran-de folennità medicato da fuoi Medici, li quali veduta, ch'ebbono la piaga, giudicarono lui di quella tosto dovere morire. E poi il detto Moratto il fecondo di dopo la fedita datali peggioroe molto, e il terzo di veggendofi morire, e non effendoli alcuna focranza rimafa di poter campare, e già presso alla morte, fece venire a se due suoi figliuoli, li quali erano campati della battaglia, e ancora molti altri Baroni, che rimafi gli craso di fua gente, e cui egli amava molto; e diffe loro così: lo mi veggio tofto morire, e niuno riparo c'è da scampare. E poi li pregò, che provvedessero a quello, che bisognava all'ofte, ch' era rimafa, e campata della battaglia, e a tutte l'altre cose bisognevoli per loro falute. Poi fece venire dinanzi a fe il detto Conte Lazzero, e gli altri Baroni, ch' egli avea prefi con lui ,e diffe loro così : Voi fiere tutti certanamente valentiffimi uomini, e la vostra virtù io ho esperimentata, come voi sapere. Ora io mi veggio tosto morire; e pero io voglio, che voi mi facciate compagnia nell' andare, che io farò nell' altro mondo, e che voi e io a un'ora vi giugniamo, perocchè, se campato sossi, con meco v'arei tenuti, come i più valenti uomini del mondo, sechè io voglio, che con meco ne vegniate, e fempre credo, e voglio avere con voi compagnia. E detto quetto, comandò, che a tutti fosse tagliata la testa; e sanza alcuno indugio menatili fuori del Padiglione, fu a tutti tagliara la resta dallo 'mbusto . Poi il deiro Moiatto Bai, fatto quello, ville forfe due ore, e mort. E li figliuoli, e li altri Baroni dopo la fua morte fubicamente levarono il campo, e tornarono, inverso il loro paese con fretta ,e portaronne il corpo del detto Moratto verso Turchia . Grande moltitudine di quella gente, ch' era fedita, per l'andare in fretta, moriron tia via . E ancora ne furono morti affai da quella gente, ove passavano, cui egli aveano prima vinti, e foggiogati, e diffefi, che della gente del detto Moratto, tra quelli, che furon morti nella battaglia, e quelli, che moriro per le ferite, e quelli, che furon morti, quando fe n'andavano, fu il numero di più di fettanta migliaia d'uomini. I figliuoli del detto Moracto, e gli altri Baroni campati coll'avanzo del loro ofte. fe n'andaro verso Turchia con subicana fuga. E quivi su farco Signore del Pacfe il maggior figliuolo del detto Moratto, e fu chiamato il Moratto Novello; na poco duno Signera, percechi il renda).

1 Fective, a que in per in Signeria del Pare i Signeria basel, rici e Comendo di Comendo

Come il Conte di Vertà accomiatà i Fiorensini, e i Bolognesi di tutte le sue Terre.

### C A P. VIII.

L'Conte di Vertù del mese di Luglio 1389. fece bandire per tutte le sue Terre, che niuno Fiorentino, o Bolognese vi fi lasciasfe trovare, e d'è termine a poterfene andare con tutte le fue cofe otro di , a pena dell'avere, e della persona. E ancora dista, che niuno dal termine innanzi v' andeffe, o paf- C fifte focto quella medefima pena, E dal principio diffe, che quelto non s'intendelle per tutti coloro, che v' avezno o case, o terre in alcun luogo, e poi comendò, che tutti n' andationo; isonde molts se ne partirano allora con grande loro ifconcio, e danno. Questo fece il Conte, perchè gli fu fatro credere, ch'eglino facevano affapere ciò, che per loi s' ordinava di fare, o fi faceva, E ancora il fece, credendoli fare loro grande danno come fece.

Come la compagnia degl' Inghileft, c Tedefebi andormo addufe a' Sancfi, e quarte vi flettero, e quarta gente accesso i Sancfi, e quello, the discano de Fiercaissi,

Dil Indić 4' Aprilo 11 jts., in companis der l'Indica (2) quait ex Capizzon Miller Giornani Aguro, accorazzata colin conspagnia del Conce Currico Almanson, et can noble sière briget entre avalure, e jui de l'indica in sière briget entre avalure, e con positione de Control de l'Indica sière briget entre avalure, e pris di mille faint a più d. Avade collevo grande colic courvo a' sinsefe prende expire public avalure pour des colin courvo a' sinsefe prende expire public sière lors nois colors de l'indica public sière de l'indica public de l'indica public sière de l'in

na gente E il Conte di Vertir n'aven tra più volte mandate loro in aiuto dugentocinquanta lance, e ancora i Pilani mandaro loro in aiuto cinquanta lance, e il Comune di l'erugia mando loro cinquanta lance, e i Lucehefi mandaro venticioque lance. Di che allora i Sancfi con tutta quello genti d'ar-me, e con molti fanti a pie, diliberarono d' uscire fuori della Città, e posono campo presso alle loro mura in luogo force, e sicuro, e quivi flavano per fare la loro difeli, e ancora per fare più danni a' nimiei, che potelfono; e per quelto avvenne, che il loro Contado fu preffo che rubato dalli loro foldati, come dalla compagnia. E poi di quefto loro danno avveggendofi i Smefi, feciono levare il loro campo, e tutta la loro gente tornare dentro alla Città . Era allora in Siena grande careffia di tutte le cole da vivere, per quelle cole la Città era in molto ma-le flato, e con poco contentamento di tutti i Cittadini e nondimeno fempre diceano, che quella vergogna, e danno faceano fare loro li Fiorentini; e che per poterii vendi-care di quefto, non che al Conte di Vertù, ma al Diavelo fi darebbono, purchè eredel sono pocere disfare la superbia de' Fiorentini . E poi quelli della derea compagnia vennero poi nel Contado di Firenze in fu i confini, è rubarono tutte quelle cose da vivere, che trovaro, e bestiame, e per questo po-terono i Saneli effer certi, che la compagnia non era a petizione de Fiorentini, perocchè non archbono fatto loro il danno, ch' e' feciono. Ma pure poi del mese di Serrembre la detta compognia torno addollo a' Saneli, e pofonfi a Sangalgano, e in piano di Rofia, e rubaron sutto il Paele, e prefono dimolro bestiame, e seciono loro grandissimo danno, e il primo di di Novembre si partirono, e andoronfene all'Olmo a Arezzo, e menarono più di millecinquecento buoi, e altro bestiame affai, e quivi lo venderono a buona derrata a quelli del Contado di Firenze, ma pure n'ebbero affai danari. Poi fi divise quella compagnia in più parti, e chi andò al foldo in un luogo, e chi in un altro, e fu tutta divifa.

Come in Siena quelli, che reggenono la Città solfino l'arme al Popolo menuto per paura di lero.

I dittadini , che reggesso la Città di Siena, dibitando del Popolo minuto per lomale fisto della Città , per ordine feciono, che opini Cittadino di Siena, che folli del Popolo minuto dovelle tutte le lue armi portare nel luogo a ciò ordinato per lo Comune, a ninna fe ne dovelle ferbare in cafa ne cenere fa ne postelli fotto gravillimo pene. Equera fa ne postelli fotto gravillimo pene. Eque

tió ficiono per più cagioni. Ma la principa- la le fu per puura, che contru a loro non di levaliono, e toglietilono luro lo Stato, e il reggimento dell'assporria, la qualo nel vero molto male governavano, come altra volta aveano fatto. Perche niuno del detro Popolominuto non fe ne ferbolle in cafa niuna, fi fecro cerente rutte el loro cafe, fin niuna ammadura vi s'avellisso ferbata, e dore ne fu alcuna trovara, fu punito e hi Erbata fe l'avea, e allora parve a quelli del reggimento ellere ficuri.

Come un Cardinale di quegli di Papa Clemente venne a Firenze, e poi n'anto a Meffer Rinaldo Orfino, e quivi faldo gente d'arme per far guerra al Papa Urbano.

## C A P. XI.

DEl mese d'Agosto 1389, il Cardinale di Rayenna, il quale era de'Cardinali di Papa Clemente, effendo in Piemonte fecretamente, c iconosciuto, venne a Firenze per andare alcrove a fare guerra al Papa Urbano, e stette più, e più dì a un luogo di Messer Filippo Corsint suori della Cirra; e quando fu a Firenze, non flette fe non celato, ma nel Contado stette in Casa di più Cittadini, e da loro ricevette grande onore. E diffe, e proferse di far fare a Papa Clemente a' Frorentini molte grandi cole, fe con lui volessero essero, c a lui credere, e per vero Papa tenerlo. Era costui savissimo uomo, e però era di quà mandato; e per un fuo Commissario ricevette in Pifa venticinque migliaia di fiorint, li quali Papa Cle-mente gli mandò, perche potesse sare la guer-ra a Papa Urbano. Poi il detto Cardinale di Rayenna fi partì da Firenze, e ando a Or vieto a Meffer Rinaldo Orfino, e quivi con atiai gente d'arme, che foldo, fece in quel paese grande guerra a tutti quelli, che tencano col Papa Urbano, e poi parti da Orvieto, e stette in più luoghi in quel Paese, dove e' credea meglio fare quello, per che venuto, era in quel Pacfe, cioe guerra.

Come il Re Luigi d' Angiù mando a Napoli al Suo Vicario assai danari per fare la guerra.

# C A P. XII.

IN quila medelinio anno, dei mele d'Agofo il Re Luig, d'Angó, il quale era in Francia, unando a Napoli al Sire di Mongioia, il quale tenea Napoli per lui, fiorini ventimila d'oro per pagare i loldati, il qualierano con lui in Napoli, perchè meglio petelle fiare la guerra a fito in vererirari, e a tutti quelli: che erano tuoi nimici. Il quale Sire di Mongioia fece poi molte florfioni per lo pacle, e grandi ruberie, e danni a tutti i nimici del detto Re Luigi. Come in Perugia furono grandi diferedie, ezoffe tra' Cittadini, e mortine, e poi ne furono molti Cittadini cacciati, e molti ne fuggirono, e più Ficrentini vi furono rybati, e fu guaffamento della Città.

## C A P. XIII.

DEI mese di Settembre 1389, avvenne nel-la Città di Perugia per le grandi difordie, ch'erano tra' Cittadini dentro, che piccole cagioni li fece tutti prendere l'arme, e in due parti divife, l'una parte furono tutti Gentiluomini della Città, e la maggior parte del Popolo minuto, e matimamente tutti i più minori, li quali ellino chiamano Becherini, perchè crano rubatori, c micidiali, e cattivi uomini, e degli altri Cittadini, ch' erano dell'animo loro; el'altra parte furono li mezzani Cittadini artelici, c pacifici, e tuti li buoni Cittadini della Città. E futa tra loro alcuna piccola battaglia nella Città, dove furono morti più di venti uomini i alla fine li Gentiluomini con li loro fegunci vinfero, de' quali era capo Pandolfo de Beglioni, e cacciason fuori della Città molti de' mezzani Cittadini, e buoni Artefici, e rubarongli. E molti altri poi per paura fi fuggirono fuori della Citià. Fu il numero di quelli, che furontra cacciati, e che fi faggirono più di cinquecento buoni Cittadini : e la Città di Perugia rimate a reggere a' vincitori. Ma pateva per la cacciata, e partita de buoni Cittadini una Città rubata, e guafla da ladroni, e quafi diferta . Furono poi nella Città fatti grandi mali, e difonelli, e e alle loro famiglie da quelli, che avcano vinto. E veramente questo su cagione del guaflamento di quella Città. Poi quelli Genti-luomini, che reggevano, feciono una rapofla a' Mercatanti Fiorentini; di che i Mercatanti non pagando così tofto, coni elli voleano, allegando le ragioni, il perche quelli dello flato fubito mandarono a cata loro le famiglie de Rettori, e de loso Becherini, e rubarongli, e tollono lozo tutte le cole, che in cafa loro trovarono, e alli fondachi, e diffono verfo li Fiorent ni molte difeneste parole, e minacciarongli molto : laonde egli ebbono grande paura di non effere tutti morti, chi vi fi trovo.

Come per menzanità di Messer Piero Gambacorti pure si fece lega tra Fiorentai e Sancs, legues, e il Conte di Vertii , e Sancs, e p. di ultri Comuni , e la compagnia si ruppe, soldatrone i Frorentini, e Beloguess.

# C A P. XIV.

A Vvegnachè più mesi innanzi sosse cerco per più Ambasciadori, che sta I Con-

te di Vertu, e li Fiorentini, e' Bolognefi, e' la Sanefi, e' Perugini, e più altri Comuni fi facesse lega, c compagnia a disensione delli Stati loro di ciascuno, e non s'era mai poruta conchiudere. Ma pure Messer Piero Gambacorti Capitano del l'opolo di l'ifi del mefe d'Ottobre 1389, con molta fatica fece, che la lega si conchiuse, e secesi. E surono due leghe, l'una fu tra il Comune di Firenze, e' Bolognesi, e' Perugini, e' Lucchesi, e' Pifani, e più altri Comuni, e Signori, E fu queita lega a difensione delli Stati di ciaicheduno de' collegati . E l' altra lega fu tra il Conte di Vertu, e i Saneli, e i Malatesti, e altri dall'una parte, e dall'altra parte furono Fiorentini, e più altri Signori, e B Comuni. E fu questa lega fatta per tre anni; e fu ne' patti della detta lega, che niure l'uno l'altro per niuno modo; e che il Conte di Vertu si dovesse rierarre la gente fua, ch'era a Siena, e cli'elli non si dovesse intramettere in Toscana d'alcuna cosa se non per certe cagioni ; e che li Fiorentini, e gli altri collegati non fi dovesseno impaeciare de fatti di Lombardia, se non per quelle medefime cagioni, che il Conte di Vertu in Toscana. Fu fatta di questa lega grande beffe da tutti i collegati dell'una parte, e dell'altra, salvo che per li Saneli, li quali aveano reo animo contro i Fiorentini, C e archbono voluto avere la guerra, e però se ne mostraro molto crucciosi, e tristi, e stettero alcuni mesi in prima, che volcsiono ratificare alla detta lega fatta ; poi pure ratificaro. Fu ne'patti della detta lega, che la compagnia di Meffer Giovanni Aguto, la quale era stata addosso a' Sanesi , si dovesse disfare; e però i Fiorentini ne foldarono il Conte Currado Alamanno, e alcuni altri caporali con trecento lance. E i Bolognesi ne tolfero altresì al foido centocinquanta lance. E Messer Giovanni Aguto se n'andò in Puglia coll' avanzo della brigata ad aiutare la Reina Margherita, e il figliuolo del Re Carlo, perocelie v'era grande guerra. Questa D lega durò poco tempo, perocchè il Conte di Vertù non attenne alcuna cofa di quelle, che promesse avea nella detta lega di fare, anzi fece tutto il contradio a' patti fatti; laonde poi fegui grandi guerre, e mali nelle Terre de' detti Collegati.

Come Papa Urbano si moi i a Roma di segni di veleno.

# CAP. XV.

I N questo medesimo anno 1389. adi 15. d' Ottobre, l'apa Urbano Sesto, il quale era in Roma, ed eravi fixto malato più d' un mese di sebbre, e di gran doglie di stomaco, e già enfiato in molte parti del corpo suo, si morì con grandi doglie, e pene, e su seppellito con grande onore; e credetteli per molti, che folic flato avvelenato, perocchè, poichè il corpo fuo fu morro, enfio molto; e quello fu affai manifello (egno, chi egli era flato avvelenato. E aneora ivi a pochi di quello, che gli faesa la credenza del cibo, fi morie; che fu aneora fegnale molto chiaro. Coftui lafciò in male ordine lo Stato del la Chiefa di Roma; e fue reo uomo, e facitore di grandi mali.

Come li Cardinali dopo la morte del Papa fi rinchiusono, e chiamarono nuovo Papa,

### C A P. XVI.

I Cardinali, ch' erano a Roma dopo la a morte del detto Papa Urbano, aci venticinque d'Ottobre fi rinchiusono per chiamare nuovo Papa: e dopo molte pratiche avute, e molte folconità fatte per avere tale, che fosse buono per la fede Cristiana. e per Santa Chiefa, adì due di Novembre elessono, e seciono Papa il Cardinale di Napoli, il quale era affai giovane, perocchè avea trentaquattro anni . Era uomo con poca fcienza, e Napolitano, che fono affai baldanzofi. Fu costui chiamato Papa Bonifazio Nono. Era costui di dolce, e abile condizione, e graziofo, e avea ancora madre, e fratelli. E nel principio del fuo Ufficio fece ciò, che fare si dovca per Santa Chiesa, accrescere, e rilevare, e credeva al consiglio de' Cardinali , di che egli fue lodato da tutte le genti.

Come li Fiorentini mandaro Ambafciadori a Roma al nuovo Paca e viddeeli volentieri.

# C A P. XVII.

Ome li Priori da Firenze udirono, che O nuovo Papa era fatto a Roma, fubito elessono sei Cittadini, li quali andassero per Ambasciadori a lui, li nomi de'quali furono questi: Metfer Donato Acciaiuoli, Mesfer Ruberto di Piero di Lippo , Messer Ioanni de' Ricci, e Nofrio di Giovanni di Messer Lapo Arnolfi, e Andrea di Niecolò Betti, e Giovanni d'Andrea di Filippozzo de' Bardi. Li quali Ambafciadori andaro a Roma molto orrevoli di compagnia; e per parte del Comune fi rallegraro col nuovo Papa della fua chiamata; poi proferfero a lui il Comune di Firenze per quello, che possibile fosse sare alla fua falute, e accrescimento di Santa Chiefa. Furono li detti Ambafciadori molto graziofamente ricevuti dal Papa, e grande allegrezza mostrò d' avere delle loro parole, e quando rispose loro, molto, e nell'atto, e nel-le parole aggradì il Comune di Firenze. Poi proferfe al Comune di Firenze la fua graziofa potenza in tutte le cofe, che possibile

fof-

i detti Ambalciadori da lui, e tornarono a Firenze; ma prima per parte de' Fiorentini falutatono quelli, che rapptetentavano il Popolo di Roma, e li Bandercii.

Come il Comune di Firenze mando Ambalciadiri al Re di Francia a dolcrii del Couse di Veriù, e come parte ne furm prefi per via dal Marchefe dal Finale.

XVIII.

C A P.

N questo medefimo anno fentendo li Fiorentini che il Conte di Verru s'apparecchiava a far guerra in Tolcana per fecreta via, e contra i patti fatri nella nuova le ga, penfirono di fare la loto difefa per niolce vie, fra'quili fu quelta, ch' elli eleffono quattro Ambalcindori, e i loro nomi fono questiz Meller Filippo Corlini, e Meller Fihopo di Metler Alamanno Cavicciuli, e Meffer Criftofino degli Spini, e Matteo di lacopo Arrighi, e mand rongli al Re di Francia per dolerii della perfida cirannia del Conte di Vertu, e della fun distestra, e malva gità, e pellime aperazioni ,e pregare il detto Re, che colle fue forze disfacelle, e abbatteffe il perfido Tiranno, e diceffero, che i Fiorentini (arebbono con tuste le loro forze C ad aiutare, che quello venille fatto, il quale non poteva mancare, che non venille fatto, a' elli facelle allora la 'mprefa . E dicellero . che appresso iddio nulla cosa potrebbe essere più a grado gli folle, ne che maggiore me rito ne ricevelle da lui, e da turte le genti del mondo ne farebbe lodato. La quali Ambasciadori giunti, che furono a Genova, e facendo il mare noia ad alcuno di loro, per queita cazione li due Ambalciadori andaron per terta innanzi, Quelli, che andaron per terra, fu Meifer Filippo Cavicciuli, e Matteo di lacopo Atrighi, li quali credendofi effere ficuri , perocche avenno il Salvocondo to dal Doge di Genova: ma come elli giunfero al Finale, il Marchefe Lazzero dal Finale, il quale era molto amico del Conte di Verrà, a sua petizione prese li detti due Ambasciadori, e li loro comp. gni, e rubogli, e miligli in pregione, e quivi li senne molti melt, e poi con grande fatien, facendoli ricomperare, pure li lafciò, a petizione del Doge di Genova, quando ebbe la parola dal Conte di Vertù di firlo; ma non potè però fa pere quello, per che andavano al Re di Francia. Gli altri due Ambasciadori de' Fiorentini andaron per mare a Nizza, e di quindi andarono in Francia. E furi dinanzi al Re, esposono l'ambasciara, e suron graziosamente, e benignamente uditi da lui. Di che fi tenne poi grandi pratiche tra li Commiffati del Re, e li detti Ambalciadori, delle quali alcuna fe ne dirà altrove.

Tom. 11,

falle di fare . E molto conssoti si partirono | A | Come il Re di Francia venue ad Avigame , e quivi di Papa coroni venue da corgano, quivi di Papa coroli Re di tecafotent, e di Girilio di Duca Longi di Ango è e di promoffe, che fice il Re di Francia di fare, perchè il drito Longi aveffe di Danne di Paula Reame di Puglia.

> C A P. XIX.

N quello medelimo anno alla fine del mese d'Ottobre il Re di Francia al venne ad Avignone al Papa Clemente Settimo, e vennero con lui molti granda Baroni, e Signori Francefelti, e fu ricevuto dal detto Papa con grande felta ,e al egrezza , e quivi futo il detto Re colli fuor Bironi, e col detto Papa Clemente, e colli fuoi Cardinali dilibetaro di coronate Re di Gerufalem, e di Cicilia, e Puglia il Duca Luigi d'Angiò. B così adì primo di Novembre 1389, ad Avignone nella Chiefa di nostra Donna il Papa cosonò il detto Lu-gi d' Angiò Re di lesufalem , e di Cicilia con grande felta , e allegrezza, e molto l'onoto. Poi il Re Carlo di Francia promife fopra alla fua fede al cetto Papa Clemente di mendare il detro Re Luigi d'Angiò a prendere il detto Reame dasoli da lui, e promife datli si grandi forze, che veramente elli prenderebbe il detto Reame fanza fallo, e molte altre cole ancora promife fare, perchè fanza alcuno ifforpio senific fatto, ch'egli prendelle il detto Reame dasoli, e diffe mandare con lui molti valenti e favi Signori Franccichi, perch' elli potetle toflo prendere, e fignorengiare quel Paete, e così quando al tempo il richiefe, fece in parte . Poi il Re di Francia fi partì d' Avignone , e andonne in Francia , e ordinò quello . che a fare s' avelle al nuovo tempo per attenere le promeile fatte da lui al Papa Clemente Settimo.

Come in Firenze form fatti Dieci di Balia, e i lero nemi.

> C A P. XX.

DEI mele di Novembre 1389, furono in Fisenze eletti di nuovo Dicci uomini con Bal'a . li nomi de' quali furono questi. In Sinto Spirito. Andrea di Neri Vettori, e Ubaldo di Forto Ubertini. E in Santa Croce Meffer Forese Selviari, e Giovanni di Piero Baroncelli, e Giovanni di Battolo di Grazia Legnaluolo, E in Santa Matia Novella Mef-fer Guecio di Cino de'Nobili, e Tommifo di Butolo Oticellai, e Lodovico di Guccio della Badella cappelleio . E in Santo Giovanni Incopo di Francesco Arrighi, e Currado E di Meller Geri de Pazzı per li Grandi, e la loro Balia fu di porere fare quello medelimo, che aveano potuto fare quegli altri, che allora uscirono del detto Utficio della Balia.

Co-

Come i Fiorențini tropero un Trattato in Sam-la, s miniato Fiorențino, il quale face fare il Conte di Veriù per turlo loro, e come li Priori diffuno in Configlio di richiefli più cele fatte pet is Sangli, e per lo Conte di Veriù contro a patit, e quello, the fic configli.

### C A P. XXI.

N questo medesimo anno del mese di Gennato fi trovo vero, che certi Cittadini di Samminiato Fiorentino faceano un trattato di dare la Rocca di Samminiato a Meller Gioyanni d'Azzo degli Ubaldini Capitano della gente del Conte di Vertu, che allora era a Siena, e di quella, che a lui venia di Lombardia, E poteano li detti Cittadini questo pardia, is potenti il detti cittatini statio fare, perocchè grande amillà, e dimefichez-za ayeano col Caftellano, e grande fidanza aveva il detto Caftellano in loro. Ayeano costoro pensato di uccidere il detto Castellano, quando tempo fosse, e prendere la Rocca, e darla poi alla gence del Conte di Vertù . E il detto Meffer Giovanni d'Azzo venia di Lombardia con molta gente d'arme, e dava boce, che veniva a Cortona al Signore, ch'era suo cognato, e di quindi dovea ire a Siena; e quando quivi fosse, dovea ordinare, che i detri traditori uccidessono il Castellano, cenando con lui, e prendesiono la Rocca di Samminiato e a lui facessero certo cenno, ed egli verrebbe, e prenderebbe la Rocca, e la Terra, perocche avea più di fecento lance, e da Sanesi arebbe assai gente a piede. Questo trattato si seppe, perocchè quelli, che lo faceano, richiefono altri Cittadini di Samminiato, che follero con loro a fare questo tradimento, e a loro pro-metteano grande quantità di fiorini, fiecome elli li doveano avere dal Conte di Vertiì, perchè questo tradimento facessero. Ma quelli, che furono richiesti a questa operazione, molto toito vennero a Firenze, e differlo a' Dieci della Balia. Ma quando li detti traditori s' avvidero, che quelli, ch' egli aveano richieftl, erano venuti a Firenze, si pensarono, ch' egli direbbono tutto quello, che aveano a loro detto, e manifestato, subitamente si fuggirono quindi, e però non venne fatto il tradimento, che avea ordinato Messer Giovanni d'Azzo a petizione del Conte di Vertù, delli fopraddetti Samminiateli, fe quello trattato fosse venuto fatto, veramente li Fiorentini erano a grave partito, perocehè aveano grande careftia, e niciftà nella Città, e nel contado, e il grano, che aveano comperato in più parti del mondo, d'once poi si fornirono, non arebbono potuto avere per la via di Pifa, perocchè la gente del Conte di Vertu, essendo in Samminiato, non l' arebbono lufciato venire, e così farebbono futi i Fiorentini in grande neccilità di vettovaglia. E il detto Cattello di Samminiato è molto adatto a far guerra, e danno al Contado di Fi-

renze . Queste cole sapute da'Signori Priori, e veduro, che erano vere, fubitamente raunato Configlio di richietti in grande numero di Cittadini, e per li detti della Balia fu detto ordinatamente il tradimento, e come egli l aveano faputo, e da cui; e ancora fu detto per li detti Dieci, come i Sanefi a petizione del Conte di Vertu, facenno, e avea-no fatti più trattati per torre delle Terro de'Fiorentini, e che questo avcano molto chiato trovato. E ancora dissono i detti Dieci, come contro a' patti della lega, poco tempo dinanzi fatta, i Sanefi aveano più volte cavalcati, e rubati quelli di Montepulciano, e il loro Contado, e altresì aveano più volte contro a'detti patti cavalcato, e rubato in maremma il Conte Bertoldo degli Orfini, il quale era nella lega aderente del Comune di Firenze . E ancora diffono i detti Dicci, come egli fentivano, che il detto Conte di Vertù, e li Sangli s'apparecchiavano al nuovo tempo a far guerra a'Fiorentini, e a chi tenesse con loro ,e che per potere quelto fare fi fornivano di grande gente d'arme, e quello fapano molto certo. Li Cittadini, udite tutre queste cose, consigliarono, che i Signori Priori ordinaliono in qualunque modo grande quantità di preunia e da' Cittadini, e da' contadini, e da qualunque loro fottoposto, ficchè i Dieci provvedeffero di avere grande quantità di gente d'arme, fieche al nuovo tempo potesser difendersi, e potere offende-re il Conte di Vertù, e i Sanesi, e chi con loro tenesse, e per ogni modo si provvedesfero, e operassono, che la guerra fosse in Lombardia alle Terre del Conte di Vertù. perocchè credeano, che molte delle fue Terre li si rubellerebbeno, se questo si facesse.

Come Messer Giovanni d'Azzo degli Ubaldini giunse a Sicna, e consorià i Sancsi a fare guerra d'Fiorentini, e prima su anche altrove per questa faccenda.

### CAP. XXII.

M Effer Giovanni d' Azzo degli Ubaldini, ficcome seppe, che il trattato, che faceva contro a' Fiorentini di fare loro torre Samminiato, era ifcoperto, ed egli era ancora in Romagna, foprastette là alcun dì, ch' e' venia in Toscana per questa cagio. ne, poi se ne venne a Perugia, e molto confortò i Perugini, che facessono contro a'Fiorentini a perizione del Conte di Vertù, poi fi partì quindi, e andò a Cortona, e quivi confortò, e pregò molto quello Signore, che a lui piaceffe d'effere contro a' Fiorentini, dicendoli , ch' egli molto n' ingrandirebbe. fe questo facesse. Ma il Signore di Cortona rispose, che avea li Fiorentini per padri, c così intendea di tenerli, e averli fempremai, e a loro volea ubbidire, e fare in ogni cofa quello, che lore li comandassero. Di che il detsa a Siena, perche vide, quivi flando, niente poteva fare di quello, ch' egli andava cercando, e quivi giunto di Febbraio, prima fu con molti Cutadini in difparte, li confortò molto a fare la guerra a' Fiorentini , e veduto, ch'egli aveano nell'animo, e nel cuore quello, ch' egli defiderava, e ecrcava, e pregavagii ,fu poi eo Signori di Siena , e con quelli della Balia, e dille loro da parte del Conte di Verrii, come il detto Signore era disposto di abbattere, e di disfare la fuperbis de Fiorentiai, e di fare, che la Cirrà di Siena, e i Sancii folloro di potcaza il maggiori di Tofcana e ch'egli era potente a fare quelto, perocchè egli avea grandifima quantità di pecuaia, e molto, e grande teforo, e ancura avea granditime rendise delle fine Terre t e molto aggrandà il Conte, e la fua potenza . Poi li richiele per parte del detto Conre di Vertù, ch'egli s' appreffaisono di fare guerra a Fiorentini al nnovo tempo, e di ritenere le genti d'arme del detto Conte aclie loro Terre, le quali in brieve tempo vi verrebbono di più parti, dove foldate l'avent e moite altre ragioni diffe per rocarli a fare la guerra con li Fiorentiai, e il perehè quello dovenno fare: e rammento loro, moise office fatte loro da' Fiorentini per li tempi paffati, Li Sanefi, che di buono animo erano nimici de Fiorentini, rifpolono, ehe molte meno parole bitognava lor dire, perocch' egli erano di iposti in questo, e in ogni eofà fare tuno quello , che praceffe al loro Signore Conte di Veriù: perocche per nofiro Signore l'abbiamo; e volcano mettere l' avere, e le persone, per disfare la superbia rabbiofa de' Fiorentini, e ch'elli volenno, ch' elle mandelle quello a dire al fuo Signore, elli ancora vi manderebbono Ambatciadori a proferitti loro, e la loro Cutà con ogni loro posenza per disfare li Fiorentini. È poi a pochi di vi mandaro Ambafciadori i di che Meller Giovanni d'Azzo quello udendo, fu molto licto. E per allora fi rimafe in Siesa per raunare quivi la gense d'arme, la quale B venne poi di più kuochi, dove foldati gli avea. E i Saneti ancora s' apprellarono con ogni loro forza d' elfere al auoyo tempo contro a' Fiorcatini .

Come il Conte di Veriù mando Ambaftiadori a Pifa, deleudifi, che i Fron ensimi la rompeano la lega.

C A P. XXIIL

L'malizio Conte di Verti, avveganche in mode cole non aven attenuta la lega a' Fiorentini, nondimeno mando a Piña a Mefer Piero Gambacotti, e agli Anziani di Piña luid Ambaliziadori, diemdo, che li Fiorentini non li attencano i patti fatti nella lega fatta rra loro, per loto poco, tempo dinanzi, antima. Tam. III.

desco Mester Ioanni d' Azuo se n' andò allo- Al zi cercavano per ogni via, e modo della sua morte, e della fua diffruzione; e però egli gli richiedea, che follono con lui contro a' Fiorentini, li quali egli intendeva di discirli con ogni loro posenza, e che egli ora fi po teano d'ogni oficia ricevuta da loro vendicare, perene molti Cittadini di Pila fatemo la verità. Fu detto per loro che le rompimento di lega era iftato fatto , il S gaore di Milino l' aven fatia, e non i Piorenimi ; e nel detto Configlio fi prefe, che rispolto fotfe a' detti Ambalciadors, che li Pifani aveano pace co Fiorentini, enon intendenno per nulla cagione di romperia. È così fu poi risposto a'detri Ambafcıadori, donde esti fi riromaro a Pavia al Conce fanza aver fatto quello, che fare aveano penfato, che a loro veniffe fat-

> Come li Fiorenini fentendo quello, the il Come andava cercando contro a liro, temero C.u. figlio di Cittadmi richiefi; che fidilierà, che al Conte, ca' Sanefi fi faceffe guerra alla feoperta.

> > C A P. XXIV.

A Noora del mefe di Marzo 1389, il Signo-ri Priori fentendo quello, ene il Conte di Verrà andava cercando, e quello, ch' egli s'appreffava di fare al nuovo tempo coatro a loro, avvegnache affai grande provvedimenso fi faccile per li Dieca della Balia i nondimeno tennuro un Configlio di richiefti gr: ndiffirmo, nel quale furono molto grande numero di Cittadini, e di ogni generazione, e quivi fu per li Dieci della Balia detto, co nie egii fapeano, che il Conse di Verte fi appreilava di fare loro granditima guerra, e che esti avea foldaro, e foldava grande copia di gente d'arme se come e' fapcano, che per li fisoi Ambalciadori a andava follecurando tutti li loro vicini, che foliono allora contro a'Fiorentini al nuovo tempo, e ch' egli cercava per ogni via, e modo il loro Stato. e quello lapcano certamente, e ogni cola mofirarono, che era vero, e quello, che detto aveano, moko chiaramente, e per maaifelio prove il fecero vedere a tutti quegli del pretente Configlio. Poi h Senori differo alli detti richiefti: configliaceci di quello, che abbiamo a fare. Fu per tutti li richiesti di concordia coaligliato, che contro al mulvazio Tiranno Conce di Versu fi facelle la guerra palefemente, e contro a'Sanefi alla feoperta, e che li Dieci della Balia faccifero di avere si grande copia di gente d'arme, che la guerra fi conducette in Lombardia, e che Capitasi di guerra si eleggessero i migliori, che si poseile avere, e non fi guardaile per alcuna grande spesa, purchè la Città di l'irenze rimaneile coa onore dell'imprefa, e in isterra, diceado molsi Cirradiai, che quello, ehe a catuno Cittadiao rimantife d' osore, si po-Pa

tea dire, che gli rimanesse di guadagno, e | At comandamenta, e ubbidirongli, e per questo che li Priori eleggessono Cittadini, che aveliono Balia d' imporre danari a catuno Cittading per quello modo, che a loro pareva;e che per ogni via, e modo si adoperasse, che a' Dieci della Balia fi deffe tanti danari, ch' elli potessero fare la guerra contro al malyagio Tiranno, e per tutto fu configliato, che fi trovasse modo che la guerra folle in Lombardia, perocchè egli si rendeano molto cerți , che le Città, ch' elli tenea per forza, fc vedessero le Insegne de Fiorentini, si ribellerebbono a derto Conte di Vertu. E così poi per li Signori Priori si diede ordine in molti modi, che danari s'avessono per lo tempo avvenire d'ogni luogo. E li Dieci della Balia prdinarono di avere dimolti foldati, e mandarono nella Magna, per fare iscendere Si-gnori addosso al detto Tiranno, e in più altri luoghi, eapprestaronsi di fare quello, che fu configliato per tutti li Cittadini, e cercarono di fare rivolgere lo Stato di Perugia, o di qualunque altro luogo, che tenesse col Conte , o co' Sancfi; e così con grande follecitudine cercarono di fare tutte quelle cofe, che fossono utili a disfare il detto Tiranno. E li Priori per poter fare quello, che defideravano, clessono nove valenti Cittadini , perche egli trovassero modo di avere grande quantità di pecunia e da' Cittadini, e da' Cherici, e grande Balia fu loro data intorno al fare, che C delli danari venissono nel Comune, E ancora elessono sei Cittadini, a' quali su data Balia di trovare modo di avere danari da' contaciini, e da' distrettuali, e da qualunque persona potesse pagare. E per questo modo li Priori mettean ogni sollecitudine per aver modo, donde avessiono pecunia, per poter fare, c fornire la guerra, che a loro s'apprestava, e s' apparecchiava.

Come gli ufciti di Perugia con gente de' l'iorentini andarono addoffo a' Perugini , e più Terre gli ubbidirono, per non avere il guafto, e poi per nicifià di vettevaglia si partiro, e tornaronfi a cafa .

### C A P. XXV.

Li usciti di Perugia nel detto mese di G Marzo 1389. li quali erano molti, e de'buoni, e per le loro discordic erano cacciati della Città, raunatifi infieme verso Cortona, e in fecreto effendo data loro gente d' arme di quella del Comune di l'irenze tanta. che furono in tutto ottocento cavalli, e grande numero di pedoni, andaro addosso a quelli, che teneano la Città, e posonsi a campo al Ponte a San Giovanni, e feciono grandi danni, e ruberie in quel contado, e credettono potere rientrare in Perugia, ma non venne fatto il loro avviso; ma pure molte Castella di quelle del Comune di Perugia, per non ricevere il guardo, feciono le loro

la detta gente teneano li cammini leriati per modo, che niuna cola potea entrare nella Città e per quello era in Perugia non pure careftia, ma fame, e valevavi loftaio del grano Perugino da fiorini otto d'oro, e non vi se ne trovava, perchè non ve n'era, e di o-gni altra cosa v'era carestia all' avenante: e per questo il Popolo stava molto male e manicavano d'ogni generazione di vivande per vivere. E ancora la detta gente degli usciti, perché niente trovavano fuori aveano grandiffima niciftà , e fame tra loro , e per quefto non potendo quivi stare, ne vivervi eglino medefimi per la fame, si partirono quindi, e tornaronfi nelle Terre del Comune di Firenze, e certa parte di loro si rimase nel Castello di Gello per fare guerra alla Città, e così poi feciono,

Come in Firenze furono presi due , li quali confessarono, che in Firenze fi dovea far romare , ma non fapevano chi fi fossono i caporali, poi li detti due furono impiccati .

### CAP. XXVI.

A Noora del mese di Marzo 1389, surono presi due in Firenze, li quali veniano di Pita, e nel martorio loro fatto confessarono, e diffano, come in Firenze era un trattato, e dovensi scoprire in pochi dì, e la Terra doveva andare a romore, e per forza d'arme ne doveano effer cacciati certi Cittadini, e altre novità vi doveano effer fatte allai; ma non fi trovo mai chi di questo trattato dovesse ester caporale. L'uno di questi due avea nome Appollonio, ed era lavoranie nel Coifo de' Tintori, il quale era molto reo. Abomino maliziofamente certi Cirtadini, credendo piuttofto per questo campare, dicendo, che con loro avea parlato, e detto il trattato, e per quello ne nacque alcune discordie nella Città, ma poi pure si trovò, ch' e' l' avea detto per campare, e non perchè fosse vero, e il detto Appollonio il confesso, e diste; laonde il Podesta faputa la verità fece impiccar per la gola il detto Appollonio, e l'altro fuo compagno, e ogni altra cosa annullò per non vera.

Come i Fiorentini con grande follecitudine si aj parecchiavano alla guerra, e ancora li Bolognesi . E ancora il Conte ordinava li fuoi alla guerra, e chi era con lui contro alli detti Comuni .

#### C A P. XXVII.

N Ella fine di questo anno tutta la solleci-tudine de'Fiorentini era di trovare il modo, donde c' fornissono la bisogna della guerra, la quale a loro si apparecchiava di e li mandarono a Gacta per Meller Giovan-ni Aguto, perchè egli folle loro Capitano di guerra, perocche sapeano, ch' egli era il maggior maeftro di guidare gonte d' arme, che folis in Italia, e ancora era in ifpezialtà nimico del Conte di Vertù, e pregarono, che messile feco Meller Carlo figliuolo, che fu dt Meffer Bernardo Vitconti ,il quale era con lui, ed era cacciato dal Conte di Vertu, e toltogli le Terre, che furono del Padre, Li Fiorentioi penfavano, che fe il detto giovaoe folle eon loro Capitano, che moke Terre si ribellerebbono al Conte, e darebbons a lui, E feciono a Meller Giovanoi Aguto molto grandi promissioni per averlo per Capitano, il quale venne, e menù feco dugento lance di buona gente d'arme. E ancora li derti Fiorentini mandarono per Meller Ri-naldo Orlino, perchè egli folle anche loro Cairano a quella guerra, che volcano fare eco li Sancii, il quale pot apparecchiandoli di venire, fu morto, e però non venne, e fu grande itcoscio dell' ordine dato per li Fiorentini. E in molti luoghi li Fiorentini foldarono affai gente d'arme per potere almeno di M-ggio cavalcare li loro nimiei , e ancora difenderfi, fe bifognaffe, e cercavano di fare la guerra in Lombardia, se potuto aves-sono, È zneora la Bolognesi si forniro d'asfai gente d'arme, perocch' erano in lega, e C compagnia co' Fiorentini, ed erano nella fronce della guerra, ed erano allora quelli due Conuni molto in concordia, e faccano eiascuno ogni suo sforzate però raunaro i Fiorentini più di dumila lance di foldati, innan-ai cha foffe il mefe di Luglio. E li Bologneli ebbero allora intorno di mille lance al loro foldo, E ancora il Conte di Vertù rauno a Siena più di mille lanca di foldati e fecene Capitano Meffer Giovanni d'Azzo degli Ubaldini . e quanto poteva .s' ingernava di fare la guerra in Tofeana; e ancora egli mandó il fuo sforzo a Parma, e a Reggio, e a Modena per eavalçare quindi li Bolognefi, e torre loro la ricolta, e con grande folleciru- D dine s'ingegnava di fare, che adefferto il fuo reo pentiero venille in picno contro a' detti Comuni . Erano aneora eol Conte contto a Fiorențini, e a' Bolognefi, li Perugioi, e li Saneii, li Malateffi, e il Marchefe di Perrara, a il S gnore di Mantova, e molti altri Gentilotti di più luoghi.

Che valfe il grano, e il vina in queff'anna in Firenze, e come la mortalità fa nel loro Gonzado in più parii.

C A P. XXVII.

Quelto anno fu molto caro il grano in Firenze, alcuna volta valfe lo flaso lire tre, e il vino valfe di vendemmia dicei fiorini il cogno, perchè ne fu molto poco,

fare per lo Conte di Vertu, e per li Sancii, A je tutte l'altre cole furo care molto, e alli poveri mancò il guadagno, e a'Cittadini crebbono le speso, e a gran parte de Cittadini pareva flar mala. E fe non fuffe, che il Comune con granda follecitudine, a fpefe fece venire di pelago dimolto grano di più parti del mondo circa di trentamila moggia, grande moltitudine di gence nella Citta, e nel Contado arebbono patito grandifima nicittà di vittuaglia, ma quel grande ripato gli falvò. In quello anno medelimo fu gran-de mortalità in Piftoia, e in tutti i luoghi, e intorno a quella, e morivano di polleme peffilenziole, e velenole in due, o tre di ; e alla Città d' Arezzo, e in tutto il fuo Contado cominciarono a morire di pestitenza. ed ebbevi Caffello, che vi marì più che il terzo delle bocehe: e ancora la detta mortalità in molte Terre d'Italia grandifima. Della qual cofa molto isbigottirono i Fiorentini, temendo di non averla l'anno vernente.

# ANNO MCCCLXXXX

Come la geuse de' Bolognesi su in Romagna da' Malatesta due voite virta, e questa dispraeque moito d'Estremina.

C. A. P. L. TEll'anno 1390, il Conte Giovanni da

Barbiano Capitano di guerra de' Bolognefi, mandato da loro con centoeinquanta lance verso Perugia, e credendo egirandare molto figuramente, quando giunse appie le Penne a Sanmarino in Romagna, furono ivi a ftreeti paffi affaliti , e rinchiufi dalle genti de' Malateffi, e da molti villani. Effendo così rinchiufi, una parte di quelli villani, che renevna il paffo a uno firetto luogo, un poco uscirono de'luoghi stretti, e come il Conte Ioanni se n'avvide, subitamente li pereoffe, e ruppegli, e prello a dugento n'uccife, ma non potè però ufcire del luogo, dov era rinchiufo, perocchè quelli delle Penne a Sanmatino erano venuti contto a loro per rubargii. Laonde il detto Ca-pirano, e la fua gente fi riduffe in certi colli forti, e quivi flette aleuni dì, e mandò a Bologna a dire , dove egli era rinchiufo, e ehe lo foceorreffono rofto, fennonche egli a' arrenderebbono, perocchè non vi vedeano alcuna via da feampare. Poi il foccorfo non venendo tofto, come bifognava loro, per la niciftà s'arrenderono alla gente del Conte d' Urbino per loro prigioni, e a quelli della Penne a Sanmarino, che fono fuoi uomini, per non venire alle mani delle genti de' Malatelli. Ma i Bologneli, com'egli ebbono la novella del loro Capitano, come egli era rinehiufo, e come egli flava, fubitamente per foccorrerlo mandaron centocinquanta lance de' buoni, che egli avellono verio quelle parei dove era cinchiufo il loro Capitano, e la IA lor gonce, li quali come grunfero a farli in popolo, effendo ifprovveduti, e inesuti, furono da Carlo de' Malatelti affaliti, il quale avea feco affai cente d'arme, e grande moltitudine di fanti a piè, La genze de Bologneli isbigottiti molto, quando furono allalies, e fanca fare alcuna difeia, fi fungirono, fanza aspettare l'un l'altro, ma ciascuno pensò di campare: ma pure la metà della gente de' Bolognesi fura morti, o presi dal detto Carlo, e daila fua gente, ma quando giunfe la novella a Firenze, dispiacque moito a tutti i Cittadini tale cominciamento, e fubito mandaro Ambafciadori a Bologna a confortargii, e afini gence d'arme, perche e- B gli non isbigottifiono di quello, che era avvenuto alla lor gente, e al Capitano loro. Poi i Fiorencini mandaro loro Ambafciadori al Conte Antonio da Urbino, a pregario, ch' egli lafeiatfe liberamente il Capitano da' Bolognefi, e la loro gente, che tenca prefi, perocch' egli erano in fua podellà venuti. Il Conte Antonio rifpole agli Ambalciadori Fiorentini graziofamente, c di fubito lafeio il Conte Giovanni Capitano de Bolognesi, e tutta l'altra gence, ch'avea perfa, andare con tutte le loro armi, e cofe. Gli detti lafciati fe ne vennero a Firenze, e di quindi fubitamente partiti , fi tornarono a Bologna; del la qual cofa grande allegrezza n'ebbero li Bo (

Come Papa Bonifazio Novo mando a Firenz un Cardinalo, perell'egis cercaffe l'accordo tra il Comme di Firenze, o il Conse di Vertà.

C A P. 11.

DEI mefe di Marzo 1390. Papa Bonifazio Nono finendo la grande guerra, che s'apparecchiava di fare tra il Comune di Firenze, e fuoi Collegati, e il Conte di Vertu, e e hi con lui tenca , fubitamente fece , come buon l'aftore, perocchè mandò il Cardinale di Bologna fuo Legato all'una parte, e all'altra, perchè egli cercalie di mettere pace, e concordia tra loro, fe poteffe. Il quale giunfo a Firenze del mefe d'Aprile , e diffe a' Signori Priori, e Dicci della Balia la cagione, che il Padre Sinto il mendava, e con dolci parule fi confortò, e molto alla concorda fire, multrando loro quanto bene ne feguicerebbe, facendola, e altresi quanto male ne fequiterable, non cliendo insieme d'accordo. E poi diffe alli Fiorentini, che parti, e checole egli volcano dal Conte di Vertú , e da' luai collegati, facendo pace tra loro. Li quali patti, poiche detti li furono, diffe a' Priori, che gli volca per iferittura, e da' Priori gli furono dati, e feritti; li qua li , po che chbe veduti , e uditi , e praticati, e intelo tutto quello, che importavano, fi

avride bose, the piece on fi potera fare true to no, per condimento cavilo à n'Ha, e qui vu à accessi com gli Ambalciadori del Conse eti Vertia, e adio il soro li parti, econditioni, che addonnadarana l'intentini, e a l'albeigné, cit e pro los Odigenes, ci per aitri e Signori, e l'opodi, che rocces con individe, consolbe chiarco, che sulchidanti che condibotatione, che sulchidanti che condibotatione, che sulchidanti che condibotatione, che sulchidanti che condibotatione, che sulchidanti che condibotatione del parti, procedio informativa all'altro, di ci che gli vergendo, e condicado qualco plantico di condibotatione del parti cialche della processa della processa della processa della printi procedio processa della pr

Come gli Veniziani manderono lero Ambafeiadori , perchè sercoffera di faro concordia tra' Fostentini , a t Bolognefi, e il Conto di Vestà , fe posessero, per qualunquo modo,

C A P. III.

Noora il Comune di Vinegia mandò due

I fuoi Ambefeiadori del mele di Aprile, perchè a' intramettellero di fare, se potessefi, e il Conte di Vertu. Li quali Ambalciadori, poiche furon giunti a Ferrara, l' uno di loro ancò a Pavia al Conte di Vertù, e diffe quello, per che era mandato a lui dal fuo Comune, e confortollo alla concordia. La rifpofla, che foce a lui il Conte di Vertu, fu questa, che gli Fiorentini gli aveno rotta la pace, e l'altre concordic fatte tra loro poco tempo dinenzi, e molte villane parole uso contro a Fiorentioi . E diffe , che per certo egli abbatterebbe , e abbafferebbe la fuperbia loro. Laonde il datto Ambafciadore fe ne tornò a Ferrara, e quivi trovò l'altro fuo compagno, il quale era venuto a Firenze, e a Bologna, e detto avea loro il perche era venuto, e avea avuti da' Fiorentini i petti, i quali volcano dal Conte di Vettù, fc pare fi facelic tra loro, e con benigne, e dolci parole gli era stato detto fra gli Fiorentini come il Conte avea rotto la lega poco tempo dinanzi fatta tra loro, e voluto torre loro Samministo a tradimento, e in molte parti non avea loro attenuta niuna cofa, che foile oe' paeti della detta lega ch' celi dorelle fare. Di che gli detti Ambalciadori futi infieme, e veduto quello, che gli Fiorentini domandavano, e ancora quello, che diceva il Conte di Vertù, cognobbero chiaramente, che pace per allora non pote-va cilere tra loro, di che egli fe n'andarono a Viñegia, e rapportarono quello, che a-vrano udito e dal Conte di Vertù , e da Fiorentini, e che veramente concordia per E allora non 6 porca fare tra loro : e così per ellora fi remate il praticare la concordia fare tra loro.

gente d' armé a Siena, e altrove ne foldo per cavalcare i Fiorentini .

#### C A P. IV.

IL Conte di Vertù del mese d'Aprile 1390. veggendo, che il tempo s' apprellava da poter far guerra a' Fiorentini, mandò a Siena Messer Giovanni d' Azzo suo Capitano di guerra, dugento lance, e trecento baleftrieri , e nella Marca foldò quattrocento lance, e che a Sicna n'avea, e anche ne foldo, e mandò, comandando al fuo Capitano, che il più tosto, che potesse, con loro salvamen-to cavalcassono il Contado di Firenze, e sacessero ogni danno, e guasto, che potessero nel loro terreno, perocchè egli volea, e co-sì deliderava, che la guerra si sacesse in Toscana, come le biade crescessero per salute di fe , e del fuo Pacfe .

Come andando la gense del Comune di Firenze per fornire Agello , si combatte con la gente del Coute di Verin e la gente del Conte fu vinta .

## C A P.

Li ufciti di Perugia del mese di Aprile C GLi ufciti di rerugia una monte di A. gello con certa quantità di genie d'arme de' Fiorentini, e aveano grande nicistà di vettovaglia, il fero affapere alla gente de'Fiorentini, ch' era a Cortona, li quali per fornirgli fecion subito car care più di cento some di vettovaglia, e avviarsi inverso Agello, credendofi potervi andare, fanza che i nimici il fapessono; ma Paolo Savello, che era in Perugia Capitano della gente del Conte, per le fue ispie subito il seppe : e in grande fretta fece armare tutta fua gente, e molti fanti Perugini, e corfoso inverso quella parte, d' onde coloro veniano colla vettovaglia, e lasciatosi adierro il Castello di Agello, s' avvicinarono alla gente de Fiorentini, li quali gui-davano la sopradetta vettovaglia. Di che la gente de' l'iorentini, veggendofi quasi assalti, e conofcendo, che i loro nimici erano affai più gente di loro, si ritrassono in certi colli affai forti, per falvare loro, e la vettovaglia, che guidavano. Ma allora quegli, che erano nel Castello di Agello, viddono da lungi l' una parte, e l'aitra, e conobbongli iubitamente come yalenti uomini, s'armaro tutti, e useiron fuori del Castello, e corsono addosso alla gente del Conte di Vertit, e cominciaro con loro aspra battaglia. Ma l'altra gente de' Fiorentini, i quali stavano li vicino in luogo affai forte, veggendo, ehe quelli d' Agello aveano cominciata la battaglia con la gente del Conte di Verti, e chiara mente conoscendoli le che valentemente combatteano con loro, lasciato ancora il luogo,

Come il Conte di Vertà mando di Lambardia |A | dove erano, e corsono addosso alla gente del Conte di Vertù, e subitamente li vinsono, e uecisonne assai, perocchè quegli isbigottirono molto, e anche ne presono assai , perocehè quelli erano quali rinehiusi . Paolo Savello loro Capitano, quando vide la fua gente iseonsitta, con tutti quelli, che pote, si fuggi in Perugia con quelli, che campare poterono, e allora la detta vertovaglia fu meffa in Agello, e quelli, ehe la guidaro, fi tornaro a Cortona con affai pregioni, che guadagnati aveano.

> Come della gente del Conte di Versit corfe in ful serreno de' Fiorentini , e rubarono , e arfono in più luogbi .

PArte della gente del Conte di Vertù ,ch' era in Siena, del mese d' Aprile 1390. corfe in Chianti nel Contado di Firenze, e quivi in più ville, e luoghi del paese feciono grande danno, e multe cafe arfono, e pigliarono affai villani, e molto bestiame ne menarono a Siena; e li Saneli fero grande allegrezza, quando vidono tornata la loro gente a falvamento, e ne furon molto lieti. La detta gente fi studio di tornare a Siena il di, ehe s'era partita, e furonvi a Vespero, per paura della genre de' Fiorentini, ch'era a Staggia. La qual gente, come fentì la detta cavalcata, subitamente corse in quelle parti, per trovarli; ma eglino s' eran già partiti, e però si tornaro a Staggia.

Come fu morte Meffer Rivaldo Orfino nella Città dell' Aquila e grande tradimento.

### C A P. VII.

DEI mese d'Aprile 1350, essendo Signore Messer Rinaldo Orsino della Città del-D l' Aquila in Abruzzi, e della Città d'Orvieto, e di Spoleto, e di molte altre Castella di quel Paele, le quali egli s'avea prese per sorza; costui si fidaya più de'Cittadini dell' Aquila, che di niun' altra gente, cui e' fignoreggiaffe, perocchè quali tutti quelli, che abitavano in quella Cittade, aveva egli fatti grandi, e potenti, e cacciati fuori della Città tutti i loro avversari. E aneora avea data al Conte da Montorio per moglie una fua figliuola, perocch'egli era il maggiore, e il più potente uomo di quella Città, avvegnachè molto fosse giovane. E per quelle cole non pensava, che a lui bisognasle andare per quella Città, se non con poca compagnia, e così sece, perocche forle con feffanta a cavallo andò nella detta Città deil' Aquila a vifitare li Cirtadini, e gli am ci fuoi, perocchè avea a andare altrove. E come egli vi fu giunco, il Conte da Montorio, e molti altri Cittadini di quella , i quali avezno or A dinato di ucciderlo il più tollo, ele poteffono, vegnendo, ch' era venuto il tempo di porer fare quello, che delidera ano, iunito parte di loro fi mollino, e andaronu alla ca-La, laddove era il detto Meller Rinaldo ; a quivi trovatolo con pochi compagni, ed cra dilarmato, flettono un poco con lui nella fala, facendo vifla di aspectarlo per doman dargli alcune grazie . Ma poiche Meller Rimaldo ebbe fpacciati quelli, con cui patlava, Meffer Rinieri , il quile era Friere , e era Caporale di quegli che l'volcano uccidere, con due akri Cayatieri Puglicfi, che avea feco, i quali Meffer Rinaldo ayea molto onorati, e anderono a lui con alquanti altri compagni, a dirgli, ch'egli volemo parlire in tecreto, e fecion fare tutti go aliri addietro. Ed eglino foli rimali cos lui a parlare, nuove cole, e Reans cominciaro a dirgli; Isonde Meller Rinaldo un poco fi volte in là. Altora Meller Rinieri fubito mife mano a uno flocco , ch nven a lato, e diegli con effo nel petto, e ferilio molto villanamente, e gli altri due cia-Schedugo il ferì colla foada in fo la tella di due grands piaghei launde egli shigori molto,e cadde in terra: e ancora Meder Rinieri gli die poi molti colpi nel capo i e così tuttigli altri compagni del detto Meffer Riniert, i quali fapeano il tradimento, quello veggendo, fubito corfono addollo al detto Meller Rinaldo, e dierongli molte fedite, ond egli fubitame quivi mort. Due de' compagni di Messer Rinaldo, che quivi erano, misono maro alle fpade, ma poco poteron fare, perocchè fu-bitamente futon morti. E un fuo fratello, il quile era quivi, ed era molto giovane, e da poco, ancora fu fedito, e preso delli detti traditori. Poi tutti quelli, che fapcano il trattato, cominciaro a levare il romore nella Città, Il quale so nore fentendo il Conte di Montorio, ch'ora alla fua cafa, e avea taunato in cafa fua molta gente de fuoi amiciutcl fuori con piu di trecento uomini a piè, e con feilinta a cavallo, e corfe la Terra, e prefe per fe la Cirrà dell' Aquila se fece mettere in pregione il fratello del detto Melfer Rinaldo, e tutti gli altri compagni, ch'eta-no con lui nella Città venuti, tutti fice mettere in pregione, e il carpo di Meffer Rinaldo fece seppellire con poco onore : e egli altora rimafe Signore della Città in tutto. Eta il detto Meller Rinaldo eletto Capitano di guerra de Fiotentini con grande provisione e dovea menat feco quattrocento lance. Costui volevano i Fiorentini, petchè egli facesfe per loro la guerra co' Sancii ; ed celi aveva accettata la Capitaneria per acquiftar la grazia de' Fiorentini , la quale pregisva maggior cofa , che tutte le Terre , ch' egli fienoreggiava, Quello tradimento, e morte farta a Meffer Rinaldo Orfino dispiacque molto a' Fiorentini; o altresì fu grande itconcio dell'ordine dato, e ordinato per loro alla loro guerra fare, perocchè egli non trovaro in

tueta quella state Capitano, che sosse bue no a fac quello, she era ordinato, che faceile il detto Meller Rinaldo, Di che la gente del Conte di Vertu , che cta a Siena . petche i Fiorentini non avezno Capitano di guerra , feciono più denna, e vergogne al Corrune di Firenze in quella llate, che fatte non archbono, se Capitano avellono avuto alla lor gente,

Come il Caffells di Montepolicione fu prefe per la Frarentina , e cocciatione il Padefia . che v' era pe' Sanefi .

### C A P. VIII.

A Neora del mefe di Aprile 1390, fu ordinato per li Fiorentini, che il Caffello di Muntepulziano fosse preso, e corso per li Florentini, e mandatovi gente d'arme, che il facefie, è quali, poiche vi futono grinti, fectiona quello, per che v'erano arcati; 6 cacciatonne il Pudella , che v'era per lo Comune di Siena . Ma non gli ficiono però niuna vidinia, ma fugla detto, che te n' andatle cun tutte le fue cofe ; e quepli cost fece. E por il Popolo di Montepulciano dierenze con tutti quelli patti, che i Fiotentini vollano, d cendo fempre, che fe disfreti, e morti rimanelleso fotto il Comune di Fitenze, etano contenti , perocche in niuno modo intendenno di mai ritornare fotto i Sineli alla tirannelea Signoria, ch' egli aveano fatta,

Come Papa Basifazia None fece cermare a Gaeta il figiorio, che fu del Re Carlo di Darazzo , Re di ternfalem , e de Cicilia .

### C A P.

PApa Bonifazio Nono, il quale era di nazione Napoletano, aveva già più meli dinanzi diliberato per bene cel Romo di Puelia e della Ecelefia di Roma, e della parte fua, e come progato da molti, di coronare Re di Gerufelem, e di Cicilia, e di Puglis Land lao figliuolo, che fu del Re Carlo di Durazzo. E a quello fare mendu il Cardinale Melfer Agnolo degli Acclaiuoli da Firenze, il quale Cardinale adl 24. di Aprile 1390, il coronò in Gaera Re di Gerufalem, e di Cicilia con grande fella, e allegrezza di tutti i Baroni del Regno, che tencano dalla fua parte, e ancora il derro Re Landilaus menu moghe la finlipola di Manfredi di Chiaramorre di Ciestia, della quale el le grande dota in danari, e gioicili, e Castela, e solo per avere quelli danari , perchè non avea folamente biforno, ma grande neceffità per la guerra, la quale facca, e apparecchiavafi di farlifi. Cre-detteto molti, che fe il detto giovane coronato folle iflato più tempo innanzi, che molti Batoni della Parte contraria fi farebbono | A | li furon poi condannati per traditori dal Porivoiti a lui i ma Papa Uzbano no'l volie ma fore. E per la tung tezza del tempo paffato niuno per quella coronazione è molle del iuproposimento, ad quile era allora.

Come la gente del Cente d Versù , ebe era a Scena , caveled in ful Contado de Firenze , credendoli sipliare Callella Sanciapanni . e usa venend biro fasso, fecisios danni off ai, e turnarfi a Stena.

CAP. X,

A Di 29. del mese d'Aprile 1390, la gen-te del Conte di Veriù, ch' era a Siena , infieme con M.ffer Giovanni d' Azzo loro Capitano in grande fretta cortono nel Valdarno di fopra de Fiorentini, partendofi la notte medelima da Siena. E quefto pe rocche Frate Antonio da Caffello Sangiovanni de Frati Predicatori , il quale altra volta avea fatto-trattato contro a Fiorentini a pe tizione dello 'mperadore, e avea bando da Firenze della periona i e andava non più come Frate, ma facevoli chiamare Ser Antonio, ed era Cancelliere di Meffer loanni di Azzo, avea fatto unu trattato egli, e Ciampolo di Niccolaccio de R cafoli, di dare alla gente del Conte di Vertù Caftello Sangiovan ni, b per queilo fare il detto Ciampolode Ricafoli venne la tera dinanzi nel detto Caffello con 12, companni credendoli la martina avere aguntdare la porta del detto Caffello, e per quelto modo dare a Meller Ioanni d' Azzoil detto Caff.llo. Ma li Cittadini del detto Caflello f. ppono bene la venuta della detta gente, e però la martina non vollono uleire fuori del detto Callello, anzi attolono a buona uardia, o flettono si bene acconci alla difefa loro, che quando la gente del detto Conte vi venne preflo alla Porta, s'avvide, che quivi fi facera diligente guardia. Ma Frate Antonio detto, eh'era con loro , s' accorrò fuori della Parta col detto Campolo de'Ri- D cafoli, e faputo da lui, che buosa guardia fi facea s'avvidero che il tranato era ilcoperto. È per questo amendue si tornarono a Messer Giovanni d'Azzo, e deriogli come la cola iftava , fubito fe correre la gente fua per lo paeté, e prefono alcuni pregioni e belliame, e andaronicoe la fera ad alberrare a Leona nel Contado d'Arezzo, e quivi feciono poco danno ; perocchè la loro cavalcata, prima elle vi giugnellono, aveano faputa . E adì trenta d'Aprile fi ritornaro in Siena con affai de loro cavalli guafti ,e firacchi . Cafloro fe n'andarono molto ratti perocché la gente de Fiorentini gli feguitò fempre molto diprefio; e per quello non pote-rono andare le non a fehiera. E per quello dubirando di non effere affaliti, fe n'andarono a Siena con pora preda gundaganta. E il detto Frate Antonio, e Ciampolo de Ricafo-

Test. II.

defta di Firenze nell'avere, e nella perfona. e che tollono attanagliari , fe venitiono nelle nani, e forze del Comune di Firenze.

Come li Genovesi secero un' armata di molte gelee , e di più iegm per andere in Africa fipre ge infedels , delle quale firem come. ne i Signiri Francefeti, li quali andaro fu la desta armata.

C A P.

I L Doge di Genova, avendo fette fecreta-mente cerse concord e cui Duca di Borbona, il quale è de' Reata, e con moles attri Signori Francelchi, che gii pagaflono la maggior parte d'una arms ta, la quale egli ordinava di fare per andare in Africa fopra gl' Infedeli, a guifa di polisppio per prendere il Pacie, se putelle, Della qual cola li detti Signori Francelehi aveznu grande volonta, e vaghezza, e però il detto giovane Doge urdino, e fece armare quaranta galce, e molti aliri legni da portare genie d'aime, e del mefe d' Aprile, e di Maggin ogni cola, ch'era di bifogno, molto compiutamente fece tare apparcechare, e mallimamente cole da combattere Cittadi . E del mefe d' April: cominciarono a gugnere a Genova grande quantità di Franceschi : e inninzi che suffe mezzo Maggio vi fi trové il detto Duca di Borbona. Era coftui molto valente, e favio uomo tenuto. E ancora vi venne il Conte di Sampolo, e M ffer Inghiramo S re di Cofet, e molti altri e favi, e grandi gentiluomini branceichi vi vennero, Am ora vi venne un Friere Inghilefe con trecunco valenti uomini Inch left per andare al detto paffaggio. E così is rauno a Genova quatriomita uomini d' armo, tra'quili erano molti Civalicti a Spron d'oro. Poi del mese di Giugio montarono in mare, e raunaronfi a l'orto Venero con turti li loro amefia e differo molti, che mai sì bella, e voleme gente, e sì bene apparecchiata, e fornita di tutte le cofe b fognesoli non era iftara vedura. E molti valenti e nobili Genoveli di voli-nti vi andarono, e diffeß, che v'era intorno di rremda balcitrieri. Poi fi partiron quindi, e andaro verfo Sard pna con benigno, e buono tempo; e di quindi n'andaro nella riviera di Buberia, e gunti vicino a una Citrà, che fi chama Africa, e quivi molti di loro fubitamente, e con gran fefta feefono in terra, erecendoli fanz' alenno dubbio presdere quella Città con poca facica, e farebbe per certo venuto loro fatto, fe non fosse il Re di I uniti, il quale avea molto dinanzi Iaputo ii fasti Is

detra armata, e sì ancora, che la prima feela dovca ellere alla detta Città d'Africa : e però era andato il cetto Re alla detta Città

con ventimila uomini a cavallo ,e con più di

trentamila pedoni per falcare quella : il qua-

ianza aspettare, che tutti iscendessero, con tutta la fua gente gli affalt. È cominciata tra loro grande, e crudele battaglia, e grande parte del di combattutifi, alla fine i Cristiani ebbero la vittoria, e molte migliaia di quelli Infedeli uccifono, e cacciarono. E perche li Cristiani crano tutti a piede, non li potero molto feguitare, e il detto Re con tutti quelli, che camparo, fi fuggì nella detta Città d'Africa, e li Cristiani si tornaro sul lito là vicino alle loro navi . E perocchè il luogo là , dove fu la desta battaglia, era molto renolo, e li Franceschi erano a piede, v' andavano con grande fatica, e nel cacciare, che feciono i nimici, molti di loro trafelarono, e per quello morirono d'affanno. Poi istati quivi parecchi dì, e vedendo chiaro, che la detta Città non poteano prendere per la mol-ta gente, che v'era dentro, rifaliti fu li loro navili, prefero partito per lo migliore di tornarfi a cafa. E del mele d'Octobre fanza avere fatto niente di quello, per che v' andaro, fi tornarono a Genova; e li detti Francefchi fe n' andaro in Francia con avere spefo turto il loro avere .

Come il Conte di Versù mando per fua lettera isfidando i Fiorentini, avendoli più di dinanzi cavalcati, e dese molte cose non vere, e la rifpofta.

#### C A P. XIL

DEI mese di Maggio 1390, venne a Firenze una lettera, che mandava il Conte di Vertù, la quale diceva molte cose, e poca verità era în quella; perocche in quella diceva, che sempre pace avea voluta, e defiderata, e offervata avea a' Fiorentini. E ancora diceva, che sempre in ogni cosa, che promella avea loro, l'avea attenuta compiutamente, e che 'n niuno patto, che fatto aveffono insieme, nulla mai avea mancato dalla fua parte. E ancora nella detta lettera diceva, ch'elli mai non avea voluta fare guerra con li Fiorentini , ma st li Fiorentini aveano voluta la guerra con lui a mal fuo grado fare. E quello aveano fatto quelli Cittadini, li quali fi chiamavano gli Arciguelfi in soprannome. Ma ch' elli isfidava li Fiorentini, e dicca, che per certo atutarebbe, e abbatterebbe la loro sfrenata superbia. E in molte, e non oneste parole minacciava molto i Fiorentini. Ma la verità era, ch' egli non aveva mantenuto patto, ch' egli aveile fatto con loro, ma sempre sorto i parti avea fatti, e cercati inganni, e tradito chi di lui s'era fidato, e più li Fiorentini, che alcuno altro. e allora avea già più dì dinanzi cavalcato in ful contado di Firenze, rubando, e ardendo. e pigliando, e uccidendo ciò, che trovava

le Re, come vide que Franceschi scendere , A | no , sicchè egli avea in prima cavalcati , che stidati i Fiorentini. La detta lettera come i Signori Prori l'ebbono, subitamente raunaro molti Cittadini per richiesti, e seciono loro leggere la detta lettera, e ciascuno Cittadino, come l'udì, diffe, che niuna verità vo era dentro iscritta; poili Cittadini configliaro, che folle loro risposto baldanzosamente per lettera, e così fu poi; nella quale lettera gli fosse detto, quanti inganni, e tradimenti egli avea fatti al Comune di Firenze, e ancora li folfer rammentati gl'inganni, e i tradimenti fatti a più persone, e altresì alli suoi parenti medefimi, li quali inganni eran fanza numero infieme raccolti, tanto abominevoli, ch'e'fi porca metterlo per infamia, e vituperio d'Italia.

> Come Meffer Giovanni Aguto giunfe in Firenze, il quale era eletto Capitano della guerra de' Fiorentini .

#### C A P. XIII.

A Noora del mefe di Maggio 1300, giun-fe in Firenze Meller Giovanni Aguto, il quale i Fiorentini aveano eletto loro Capitano generale di guerra; di che tutto il Popolo li rallegrò, perocchè aveano grande fidanza in lui, perocche egli era il migliore conducitore di gente, che avesse allora Italia (1). Costui essendo a Roma, e volendo venire a Firenze, mandò fuoi famigli in molti luoghi a dimandare il falvocondotto. E fece quelto, perchè sapea, che in assai luogora li sarebbe impedita la via da certi, se potuto avessono, molto volentieri, ed egli fubitamente volfe per la maremma, e per luoghi non penfati, ch'elli mai facesse. È in poco tempo, e con affai fatica, e con grandi giornate, di fubito giunse a Volterra con molti deficii, e cavalli istanchi, e guasti; ma pure la sua brigata vi giunse a salvamento. Fu la sua venura grande isbigottimento della gente del Conte di Vertù, perocchè tutti gli uomini d'arme, ch' erano allora in Italia, aveano temenza de'fuoi fagaci, e maliziofi avvifi, e provvedimenti-

Come la gente del Conte di Vertit cavalco il contado di Boligna, e dove la gente de' Bolognesi si puosono dirimpetto a loro , e come quelli fi partirono e tornaronfi a Modena .

#### XIV. P.

M Effer Iacopo dal Vermo Capitano della gente del Conte di Vertù, ch' era a Modena, del mese di Maggio cavaleò li Bolognefi con milledugento lance, e con cinquemila pedoni, e coriono infino al Castello chiamato Pimaccio: e quivi si puosono a cam-

do, e nella prima loro venuta feciono aflai danni al "Asalni, ma la gente del Bolognefi, e del Fiorentini andarono loro alla rincontra, e polionfi a Callelfranco, chi e prello a Pimaccio, e derano in cuttro millo lance, e tremila pedoni di buono gente: di che la gente del Conte, come lo feppono, fi levaro, comarfia Modena. E quello feciono, perochè vidono, che non potenon fare quello, che credetenon potere, e a Modena fi flettono infino di Giugno, im spi quando feppono, che la gente de Bolognefi s'era partita, ricorfono in fuit terreno de Bolognefi, e feciono grande danno, e prefono moko belfiame, e pregioni

Come la gente del Conte di Vertà, e de' Sancsi presono per trattato il Castello di Lucignano, e il modo, e come.

### CAP. XV.

A Veano alquanti isbanditi di Lucignano ordinato, e fatto uno trattato colla genre del Conte di Verti, ch'era a Siena, e anche con certi Sanefi, di dare loro il Castello di Lucignano de' Fiorentini, e dovcano a-vere da loro affai danari, fe lo facessono: I quali isbanditi ordinaro (con certi Cittadi ni di Lucignano, li quali aveano le loro case congiunte con le mura del Castello , e volcano tradire li Fiorentini) il trattato. E Giovan Tedesco colla gente del Conte parti da Siena con trecento lance, e con mille fanti, e ando di notte presso al detto Castello, e puosesi in aguato, com' eta ordinato, presso alla porta, e quelli Cittadini, che tradivano, per le loro case misono la notte dentro li predetti isbanditi, e tennerli nelle loro cafe nafcosi : e quando la mattina fonò la campana del dì, le guardie, ch'erano su la torre della porta, se ne partirono , com' era usanza di fare ogni mattina: Allora quelli isbandīti, i quali erano nafcofi, come detto è , nelle case de' Cittadini , usciron fuora, e corsono per le mura, e presono la sorre della Porta, e posonvi suso le 'nsegne de' Sanefi, Allora Giovan Tedesco da Pietramala, il quale era ivi vicino colla gente de Sanosi, e del Conte di Verrà, uscì del luogo, dov'era in aguato, e corfono alla porta, e affocaronla, e parte di loro entraro nel Castello, per le case de detti Cittadini, che tradirono, e la gente dentro non fero alcuna difefa, lasciarongli fare, E così la gente del Conte, e de' Sanesi presono il Castello di Lucignano, e presono Mester Michele de Medici, ene v'era Vicario, e Arrigo Mazzinghi, che v' era l'odesta, e alcuni altri, che v' erano a guardia. Poi li foldati rubarono quali tutti li Cirtadini del detto Caftello : Fu grande preda, e quelli, che tradirono con li loro amici, non fuiono rubati, ne prefi, li altri tutti furono pregioni de' foldati; e alli detti traditori furono dati fiorini duemila di Tont. II.

do, e nella prima loro venuta feciono affai A oro, com'era loro promeffo, e il Caffello ridanni a' Paefani, ma la gente de' Bolognefi, I mafe de' Sancfi,

> Come la gente de' Fiorentini, e de' Bolognessi corsono a Reggio, e altrove, e rubarono il paese, e presono molto bestiame, e pregioni.

### C A P. XVI.

L A gente de' Bolognefi, e de' Fiorentini del meté di Maggio, fentendoli forti quanto i loro nimici, e volendo mofirare, che la battaglia con loro defideravamo, coriono infino di la dalla Città di Reggio, e prefono grande preda di bettiame, e di pregioni, e tomaroni, Furono affaliri da parte della gente del Contre di Vertit, li quali valentemente corfono contro a loro, e in poc' ora gilvini foro, e. cacciarongli nelle Caffella, donde erano uficità, e todio loro d'ugento cavalli, e tornaroni questi genie a falvamento nelle Caffella de'Bolognefi con più di trecento pregioni, e con cinqueccaro bettie große, e molere minute, affail letti,

Come a' Dieci della Balia furono aggiunti quattro Cittadini con quella medefima Balta.

## CAP. XVII.

M Olte volte era istato configliato, che a'
Dieci della Balia s' aggiugnesse Cittadi. ni savi, e pratichi di quell' Otlicio; e però adì undici di Maggio per riformigione fur lo ... ro aggiunti quattro Cittadini con quella me... desima Balia, che li primi aveano ; linomi de' quali furon questi : In Santo Spirito, Giovanni di Bartolo Biliotti . In Santa Croco , Niccolò Ricoveri . In Santa Maria Novella, Messer Istoldo Altoviti. In Santo Giovanni, Guido di Messer Tommaso di Neri di Lippo, e fue allora il numero loro quattordici; ma non però mutarono il nome de' Dieci. Fu questa operazione fatta, perocchèa molti Cittadini pareva, che a sì grande guerra bifognava uomini più fcalteriti, che non erano quelli, che allora aveano la Balia. E diceano alcuni, che nell' Officio de' Dieci ve n'avea folamente ere buoni alla detta bifogna. Fu tenuto tra' Cittadini , che i Priori avellono fatta buona aggiunta al detto Officio, perocch' egli erano uomini favillimi ,e pratichi uomini.

Come la gente del Conte di Vertù essendo addoso a Balogues, e apparecchandos di conbattere un Cassello furono dalla gente de Forensini, e de Baloguessi vivii, e molti ne furono morri, e press, di che gis altri si fuggirono.

# CAP, XVIII.

E Stendo la gente del Signor di Milano venuta addolfo a' Bolognesi per far loro danno, e vergogna, e posto il loro campo Q z

prello al Caftello di Pimaccio. Erano coftoro | A! rù fi ricolfe tutta nel campo loro. E poi fappiù di mille lance , e quartromila pedoni : leppero di certo, che nel detro Caftello avea poca gente d'arme de Bologness, sieche egli ebbero (peranza di pigliarlo per battagla 4 e pero apparecchiaro muire bombarde, e torri di legname, e ogni altro argomento atto a combattere il detto Castello. Di che il Conte Gavanni da Barbiano Capitano di guerra de' Bolognesi, ciò sentendo, e avvedendosi di quello, fecreramente di notte mife gente d' arme nel detto Castello per modu, che il eampo de nimici niente ne feppero, ne fe ne avvidero. Di che Meller Incopo dal Vermo Capitano della gente del Conte di Vertù s'apparecchiò con tutte le cofe bilog li a batraglia per combattere il detro Caftello. E perche la genre de Bolognefi, ch'era a lui vieina (erano mille lance, e affai a piede) non lo poreste impedire, nè noirre, mentre che egli fosse occuparo alla battaglia del Caficlio, ch' egli fi credea prendere per batraglia mando trecento lance delle migliori , ch esti aveste, alquento di lungi dal luo campo verlo il campo de nimici, ammonendoli, che fleffero a certo paffo, che la gente de' Bolo-gacii no 'l poteffero affalare, mentre ch' egli affaliffe il detto Caffello. E poi con rutta l' altra gente cominció a combattere il Caffello con tutti li argomenti, ch' egli aven apparecchiati per quello fare. Ma il Conte Giovanni Capitano della gente de Bolognefi, cioc ad) 11, di Mannio, fentendo quello, fece armare rutta la fua gente, e mandò molti più de' luoi verso quello luogo, dove le trecento lance de nimici erano polli a guardia, Ed elli poi con tutti li fuoi ando loro vicino, e perche meglio gli venille fatto di vincere li detti, mife quivi vicino più, e più piccoli agusti, e in più luoghi atti a falvare li fuoi, e a dannepgiare li nimici, fe in alcun luogo trafcorrellono, o partificati dal paffo, dov erano posti a guardia. La gente mandata dal Capitano de Bologneli, come furono prello al luogo, dov' erano li nimici, fubicamente, e arditamente corfono alla battaglia, e quegli altri, ch' erano rutri valenti uomini con grande animo gli ricevettono, e cominciata tra loro afpra, e dura batraglia, e valentemente ciascuna parte fi difendra dall' altra, ma pure la gente del Conte di Verrù, perchè da pru parte erano allaliri, non poteros folte-nere moko la battaglia, anzi dierono le fpalle . e fuggironfi tutti quelli , che poteron campare, all'altra loro gente, che combattea il Cafiello. Furono prefi nella detta isconfitra più di dugento de' nimicà, e guadagnati più che quettrocento cavalli, e morrine affai della genre del Conte. Quelli , che erano nel Castello, avveggendosi di questo, subicamen te usciron suori, e corsono addosso a' nimici, e arfono le rorri del legname, e tolfon loro venti bombarde e ogni loro arnefe e uc eifonne molti, e feciono loro grande danno quel di. Di che la gente del Conte di Ver-

piendo, che Meffer Ioanni Aguso era giunto in Bologna, fubitimente is not e chetamente e legreramente levaron esmpo e partironfi quindi, e tosnasfi a Modena . Molio grande fella, e allegrezza feciono i Bol-gnefi del fopradetto avvenimento, e grance victoria parve luro avere avura , quando videro li Caporali venire preti nella loro Città della gente del Tiranno.

Come la gente de Santis andarono a Mouseoulciano, e guaffarono tatto il loro contado, e proffecte selfere tere la ricolta.

### CAP. XIX.

I Saneli a merzo Maggio, raunata tutta La loro gente del Conte di Verru, che aveano tra in Sicna, e nell'altre loro Caffella, e ancora molti de'loro contauni, li mandaro col Capitano, cioè Meller Giovanni d' Azzo, addullo a quelli di Montepulciano, e quivi ordinatamente guaffatono tutti i loro campi mino prefio alle poste ,e flettono quivi più dì , e tolfon lo-o preffoche susta ta ricolta, e ogni generazione di danno, che far fi può, quivi fecioco animofamente, guafindo e d ftruggendo tutte quelle contrade. Credeano ailora li Saneti che quelli di Montepuleiano non potessoro repecte, ne rener-fi, ne disendere, sela ricolta perdessoro. Queflo farebbe loro addivenuto, fe non folle, che li Fiorentini quell' anno con grande afcorra più volte li fornirono di grano, e altre cofe necessarie.

Come la gente de Fiorentini, e de Bologuesi cerfono verfo Modena, e effediereno uno Cafiello , e fecero grande danno , e pu fensendo , che i lor nimici fi raunavano , fi ternare a cufa .

#### C A P. XX.

A Noora adi venti di Maggio 1370. Mel-fer G ovanni Aguto colla gente de Fiorentini, e de Bo'ogneti fi partirono. e confono in ful Modancie, e presono gran preda di bestiame grosso, e di progioni assu, e furo cofloro, ch' andaro mille ugento lance, e rremila pedoni, e giunti quivi, fi puofono a affediare uno Castello, credendos lo astas toflo avere, ma quivi erano dentro dugento linee di quelle del Conte di Vertu, e però fi levo di speranza. Poi la detta gente, ch'era nel Caffello, veggendo la gente de nimici flare molto fparti, e fanza sicuna guardia, o paura di loro ,credendo potere moiro guadegnare, con grande cuore affalirono il campo. e con grande ardire: ma la gente del campo fubito armatifi , e cominciaron con loro battaglia, e tofto gli vinfono, e tolfono

loro dugentofeffanta cavalli . e prefonne mol- ! ti, e così quegli, che credettono guadagnare, perdero. Poi il detto Meller Giovanni Aguco, fentendo, che la gente del Conte di Vertù fi raunava tra Parma, e Reggio per venire a loro, levò il campo, e tornolli inverfo Bologna con grande preda guadagnara.

Come la gente de' Fiorentini corfono in su quello di Siena, e fectono grandifimi danni .

#### C A P. XXI.

I Fiorentini avendo fatto raunare a Stag-Li florentini avenuo iatto iatto de gia fecento lance, e più di femila de' loro contadini guaffatori, adì 22. di Maggio li mandarono in ful terreno de' Sanefi, e il primo dì cortono infino in fu le porte, e quivi li detti guaftatori mietero, e guaftarono molti de' loro campi del grano, e pressochè tutte le loro vigne, e tagliaro alberi, e feciono grandiffimi danni. E l'altro di andaro in Val di.....e quivi feciono il fimile di guastare grana, e vigne, e alberi fruttiferi . che furono molti. E per questo modo tolsero loro grande parte della loro ricolta; poi tutti fi tornaro a Staggia colla preda guadagnata.

Come la gente del Conte di Vertù combattero il Castello di Foiauo, e poi n'andarono in Valdambra, e quivi per trattato di tradimento fu dato loro un Castello, poi n' andaro a San Giufto delle Monache, e quello affediaro, e combattero più volte, alla fine quelli, che v'erano dentro, s'arrendero.

#### CAP. XXII

MEsser Giovanni d' Azzo essendo a Mon-tepulciano a fare guastare colla gente del Conte di Vertu, e de' Sanesi, si parti con tutta la fua gente, e andonne al Castello di Foiano, e quello aspramente combatterono. Ma la gente dell'arme, e li baleftrieri, che v'erano denero per lo Comune di Firenze, valentemente si disciono, e molti de' nimici uccifono. Poi il detto Meffer Giovanni d' Azzo yeggendo, che stando quivi, non potea fare niente di quello, che cercava, fi parti quindi, e con tutta la gente n' andò în Valdambra, E quivi li Cittadini del Castello di Sanbrancazio, come videro costoro, fubitamente fi levarono, e presono l'arme contro la gente, che v'era a guardia per lo

Comune di Firenze, e misono dentro al detto Caftello la detta nimica gente, e a loro il donarono ; e furon prefi, e rubati trenta fanti di quelli de' Fiorentini, che v'erano alla guardia. Quivi fletre la derra gente alcun d), credendo, che dell'altre Castella facestono il fimigliante; ma non vedendo, che alcuno degli altri fi moveffe, fi partiron quindi, e andarlene presso a Siena a quattro miglia . e quivi si puosono a affediare , e combattere San Giusto delle Monache, il quale luogo già su Monistero di Monache, ma oggi era di Messer Agnolo de' Ricasoli (1) . Era questo luogo affai forte, ed eravi entro affai valorosa brigata a guardia. Molto aveano i Sanesi grande volontà di prendere quello luogo, perocche faces grande danno al loro contado. e però pregarono Meller Giovanni d' Azzo, che con ogni follecitudine, e fatica, e pericolo di fe, e de'fuoi facesse di averlo, e di vincerlo, E quegli per fervirli il combattà molte volte, e con grande danno, e morte della sua gente, ma non lo potè però avere. Poi fece percuotere le mura con molte groffe bombarde, le quali mura, perocchè erano non molto grofie, non poterono fostenere li colpi delle pietre, perocchè erano di più di trecento libbre l'una, anzi forato in molte parti le mura, e in alcuna parte le feciono cadere .: Laonde quelli, che erano dentro al luogo, veggendo questo, e vedendos avere perdute le fortezze tutte, le quali le detre bombarde aveano tutte disfatte, ad) otto di Gingno s' arrendero a' nimici a patti, che fossono salve le loro persone, e 'l loro avere, e così si ritornaro a casa. E li Sanesi animofamente disfecion tutto, il detto luogo ¿ ragguagiiandolo colla terra.

Come Giovan Tedesco prese Marciano, il quale li Cittadini lo dierouo a tradimento, e quello, che si fece a Firenze di quelli, che diedono la rocca.

#### C A P. XXIII:

Vendo Giovan Tedesco da Pietramala A fatto un trattato cogli uomini del Castello di Marciano, ch' ellino tradissono li Fiorentini, e a lui dessero il detto Castello, subitamente cavalcò con molta gente, e adì 15. di Giugno vi giunte, e cominciò a combarrere il Castello, e la gente, ch' era dentro, de' Fiorentini presono l'arme, e corsono alla porta, e non temendo di tradimento apersono la porta, e calarono il Ponte, e presfoche tutti usciion di fuori del Castello, co-

cefco. A quefto Manaftero di S. Giufto fin da Girolamo Veicovo di Arezzo, che reggeva la Gifolamo Vercovo di arrazo, che reggiva ia fua Diocefi nel 1145. furon dali privilegi, confermati dipoi. dal fuo fuccessore Greenzio nel 1210. Ita' quali la conferma della Chiefa di S. Cristina in Liciniano, concedutagli dal fuddetto Girolamo .

<sup>(1)</sup> Le Monache di questo Luogo chiamato Tentenano venute erano in S. Francesco in Via de' Macci verso la metà del Sec. XIV. come si ricava all' Archivio Generale da un Rogito di Ser Guido di Ser Rucco da Rondinaia, e da altro di Ser Cambio da Camoiano, e da un Sigillo ben antico vedutofi presto le Monache di S. Fran-

minciarono la zuffa colli nimici, e valente- Al pitale a ch' il fa, per traditore il condannò, mente con loro sì combatterono. Ma li Cittadini traditori prefo l' arme andarono alla porta , e ferratola dietro a quelli , ch'erano di fuori ufciti e d'in fu le mura cominciaro a dare loro di dietro . Di che quelli, ch' crano di fuori usciri, veggendo queflo, si milono in rotta, e quali furono morti, e quali presi da' nimici. E quelli cotanti foldati, ch' erano rimasi nella Terra, non potendosi disendere da'nimici, e da' Cittadini, a un' ora fuggirono nella rocca, e il Castellano li mise dentro per camparli . Era il detto Castellano assai semplice persona, ed cravi mello per lo Comune di Montevarchi, a cui era data a guardia la detta rocca. E Neri dello Aguto Cittadino di Firenze con alfai brigata di fanti a piede, ed era foldato de' Fiorentini, era di quelli, che s'era fuggito nella rocca detta ; lufingò tanto il detto Castellano, ch'egli il mise nella torre con più de' fuoi compagni, il quale Neri la notte uscì fuori della Rocca, e parlò con Agnolino Sa-limbeni, e fece con lui i patti di darli la detta Torre, nella quale avea lasciati più de fuoi compagni, che non erano quegli del detto Castellano, e fu di patti, che sossero falve l'avere, e le persone di quelli, che v erano dentro tutti; e la mattina feguente diede loro la detta Torre. Quello Neri fu traditore, e a tradimento la diede, e poi se ne venne a Arezzo insieme col detto Castellano, e con più altri compagni, li quali diceano tutti, che il detto Neri dell'Aguto avea tradito. E poi il detto Neri sentendo questo, se ne venne a Firenze di fubito, e in luogo fecreto fi flava celatamente, dicendo, che non avea tradito, ma per campare la persona, l' avea data loro ; laonde i Priori, e i Dieci della Balia, saputone poi la verità, seciono un bollettino al Podestà, che gli sacesse ragione, e giustizia, e informaronlo della verità, cioè, com' egli veramente era traditore, e tradito avea, e dato il detto Castello. Avuto quello il Podestà, cercò d'avere il detto Neri dell' Aguto in Santo Spirito, e in più altri luoghi della Città, dove c'credea, che fosse natcoso, ma non lo porè in niun luogo trovare. Laonde poi il Podestà gli formò una inquisizione addosso per traditore, e ivi a pochi dì il condannò nell'avere, e nella per-fona per ribellione fatta al Comune di Firenze: Laonde il detto Neri se n'andò con grande paura fuori del Contado di Firenze, ma quello, ch' era iftato Caftellano nella rocca di Marciano, istandosi in Arezzo, fu prefo dal Capitano, e mandatone legato a Fizenze, e dato al Podestà, che ne facelle ra-gione, e giustizia : E il Podestà lo esaminò molto diligentemente, e trovò, ch' elli era istato ingannato per sua sciocchezza; nondimeno perchè egli avea fatto quello, che non dovea, e questo si potea, e dovea regutare tradimento nel dare la Torre al detto Neri che , secondo le leggi di Firenze, è pena ca-

e feceli tagliare la testa dallo 'mbusio.

Come eli usciti di Perugia ribellaro Ruotina .e. di quindi andaro per rientrare in Perugia. per trattato, e rientrativi dentro, molti di loro ve ne furo morii.

#### XXIV. C A P.

M lchelotto de Michelotti da Perugia fol-dato de Fiorentini, il quale era tenuto valente giovane, del mele di Giugno 1300. essendo mandaro da Fiorentini verto Perugia con più di dugento lance, perchè egli facesfero contro a loro quanto potesfero in qualunque modo. Come elli giunfe nel pacfe. quelli Cittadini del Castello di Ruotina subitamente fi rubellaro da Perugini, e dieronfi a lui, e fu questo grande cominciamento, perchè è groffo Caffello, e molto preffo alla Città, ed è atto a fare gran danno a' Perugini. Poi il detto Michelotto con più altri affai delli usciti di Perugia secretamente ordinarono, e feciono un trattato con certi Cittadini di Perugia, i quali erano in Perugia dentro nella Città, ed erano a loro amicifimi. Fu ordinato il trattato in questo modo: Che quelli Cittadini, che il faccano, doveano il di dato, e posto tra loro, rompere il muro della Città, ch' era allato alla Chiesa di Santo Domenico, la quale è in su le mura della Città, e così feciono, come fu ordinato, che facessono, e Michelotto dovea venire a quello muro rorto, ed entrare nella Città con cinquecento finti, e colla gente de'Fiorentini, che avea seco. E la notte ordinata vennero al detto muro, e trovaronlo rotto, ed entraro nella Città chetamente, falvo che la gente de' Fiorentini nun vi entrò, ma disse loro Michelotto, e gli altti, che v erano, ch'egli andassono a un'altra porta della Città, cioè a quella di San Piero, e quivi aspettassono di fuori, ed elli andrebbono quivi dalla parte dentro della Città, e aprirebbono loro, e quelli foldati così andaro come fu loro imposto. Poi il detto Michelotto con gli altri Cittadini, ch' erano con lui, fi pensarono, che se mettessono dentro alla Città, li soldati del Comune di Firenze, che la Cit-tà potrebbe andare a ruba, e ch' elli non potrebbono a questo riparare. E per questa cagione non aperfero la porta alli detti foldati, e non li misono nella Città con loro, ma penfarono, e credettono, che molti Cittadini di que'dentro dovessono tenere, ed esfere con loro; e per questa cagione dovessero fanza fallo vincere la Città fanza mettervi dentro il detti foldati de'Fiorentini, ch' erano con loro, ma partitifi dal luogo, dove erano, corsono in su la piazza, e levarono il romore nella Città. Il quale romore, come l'altra gente fentiro, subitamente si armarono, e corsono alla piazza, e cominciata battaglia tra loro. Michelotto, e quelli, che | A | tado di Padova fi diedono a lui, e rubellaerano con lui, perosch'erano molto meno, che li loro Avverfari tofto furon vinti , e cacciati, perocchè niuno altro Cittadino non traile, nè fu con loro . Michelotto, e molti altri Cittadini di quegli, che erano con lui , e anche degli altri loro compagni vi furono morti. e tutti quelli, che poterono, fi fuggiro fuori della Città, e camparono; e la Città rimafe a quegli Cittadini, che prima se l'aveano. E li soldati delli Fiorentini , li quali aspettavano al luogo dato loro, quando seppono, che Michelotto, e gli altri erano vinti, e morti nella Città, affai tristi si tornaro al Castello di Ruotina, Credettesi per molti, che se Michelotto avesse menati seco li detti foldati, ch' elli fanza fallo farebbe iftaro vincirore , ma così afferiva chi è molto errato di se medesimo.

Come Messer Frances o Novello vipres la Città di Padova, eschadi alta ade Cittadini initamente, e la gente del Conte di Versa si singò nella Racca, poi s'arrendero, percobe non Vera che mangiare, e come di quella si se gran sessa per li Fiorensini.

# C A P. XXV.

M Effer Francesco Novello figliuolo del vecchio Messer Francesco da Carrara, che prima era S gnor di Padova, del mese di Giugno si parti di Forli con ottocento uomini a cavallo, e venne verso Padova per riaverla, se potesse, e prima che vi giugnes-fe, li furon dati certi Castelli, e tutto il paese, e li Cittadini di Padova il desiderava, e chiamava. Ma il detto Messer Francesco Novello colla fua gente ne venne presso alla Città, la qual cosa saputa da' Cittadini di quella, colli quali avea trattato concordia, furono fubito certi di loro a lui, e adì 19. di Giugno 1300, il misono dentro alla Città di Padova, e quella colla fua gente, e colli Cittadini, che l'amavano, corfe per fua. La gente, che v'era a guardia per lo Conte di Verru veggendo tanta concordia tra' Cittadini, e lui, non ardiro a cominciare a fare alcuna difefa, ma tutti si suggiro tra nel Casfero, e nella Cittadella . E questo feciono li detti foldati, perchè più di dinanzi s' erano avveduti, che tutti i Paesani il volcano per loro Signore. E l'altro dì vegnente li fu data la Cittadella da quelli, che v'erano dentro, perchè non vidono da poterfi difendere da lui, e dal Popolo, e da tusti li Pacíani d' intorno, li quali già v'erano in suo aiuto. Ed elli subitamente fece fare un fosso tra il Caffero, e la Cittadella, perchè quelli, ch'erano fuggiti nel Callero, ch' erano più di dumila uomini, non potellero fare alcun danno a quegli della Cittadella. E ancora in pochi di vegnenti quali tutte le Castella del Con-

ronti al Signore di Milano, il quale tutti molto l'odiavano. È poi a pochi di vi giun-fono dugento lance di quelle, che veniano col Duca di Baviera, il quale era foldato de' Fiorentini, E quelle furon certa cagione della difeta di Padova ,e del falvamento del detto Messer Francesco, perocchè Messer Ugolotto Biancardi Capitano del Conte di Vertù con ottocento lance, e con affai pedoni venne di Luglio a l'adova, per foccorrere quelli del Castello, il quale era fortissi no, e per riprendere la Città, se avelle potuto. Ma veggendo come la Città era affollita, e fortificara tra loro, e il Cassero, cognobbe di certo, che di niente gli potea offendere. E però traffe più di mille persone del Cassero, che v'erano non bisognevoli alla difeta, E ritornossi a Verona con tutta la sua gente, e quelli della Cirrà affediarono di fuori il detto Castello, e con bastie per modo, che quelli del derto Castello non poteano uscire, nè alcuno potea più loro foccorrere. Di che poi quelli, ch' erano, nel detto Cassero, veggendo, che a loro mancava la vettovaglia e loccorsi non erano, nè potezno essere, faciono patri col detto Meller Francesco, che se fra gli otto di non avessero soccorso , li renderebbono il Caffero, e che loro tutti colle loro persone, e col loro avere potessono andare dove a loro piacelle, E cost poi non elfendo foccorfi, rendero il Cassero detto a Mesfer Francesco Novello adl 16, d' Agosto, ed ellino tutti fe n' andaro chi a Vicenza, e chi a Verona ai loro; E furono quelli, che n'ufciro millequattrocento uomini, de' quai v' avea affai, ch' erano favi, e valenti uomini, e pratichi d'arme, ma per lo mancamento della vettovaglia non fi poterono difendere, nè tenere. E feciono di quella ultima avuta li Veniziani grande festa, e li Fiorentini ancora ne feciono grande allegrezza e tutti molto grande ne mostraro ; e sono la campana de' Priori a parlamento, e lesfonsi le lettere al Popolo, e grandi falò si fece per li Prio-D ri, e tutta la Città.

Come li Veronesi sentirono la ribellione di Padova, subito corsona all'arme. e cacciarono le guardie del Cente di Vertà. E poi per la discordia de Cittadini furon tutti cacciati dalla gente del Conte, e rubata la Città.

### C A P. XXVI.

St coño come la novella della ribellione di Cadova giunfe a Verona, così uttri li Cittadini di Verona dirizzatono li animi loro a rubellarii eglino, perocchè molto odiavano il Conte di Vertu malvagio Tiranon. E adl 25, di Giugno tutto il popolo, Cittadini, e gli altri di Verona prefono l'arme, e cacciarono della Città tutti gli Uficiali, e

lano, li quali fi funzirono chi nd Cafficto, e chi di fuori della Catà, e li Cittidini rimafero affora Signoti deita Terra. Li quili Cittio ni lubitamente ebbero tra loro difeordia del modo del reggimento di quella, perocchè li buoni, e favi, e ricchi Cittadini voleino, che la Cierà fi rentelle a flato popo-Isre, E a quello fare eleliono dodici Cietadini Anziani, favi , e valenti , e buoni uomini. E ancora eletiono un Capitano di turri . il quale fu Currado de' Cavalla. La qual cofa faputa, e veduta dal Popolo minuto, fubito fi levaron tucti , e preson l'arme, e fi raunaro infieme, e d flono, che volcano per Sonore Case Francesco, il quale su figliuolo B di Meller Antonio della Scala. E furono co ftoro tanta gence, che vinfero i buoni, e favi Cittadini, che volezno istato popolire, e come abbero vinto , cominciarono a rubare alcuni de buoni , e ricchi Cittadini , e poi eleffono Ambalciadori , e mandarongli a Vinegia al datto fanciullo e alla modra, che quivi erano, dicendo, che venificro a Verona, perocché l' avenno fatto lor Signore, e per Signore il volcan tutti . Era aliora il detto Cine Franccico d' età forfe di fei anni. Di che la madre udita la derta buona novella , fi paril da Vinegia, e andonne a Padova col detto fanciullo, e molti de'gentili Cittadini di Vinegia l' accompagnarono con grande C feils intino a Padova, ma poiché furono a Padova, non andarono più innanzi, perocche feppono, che Meller Unolorro Biancardi con ottocento lance di quelle del Signore di Mi-Inno era f unto in Verona adl 28. di Giugno, e per la discordia, che era nella Cierà tra il popolo minuto, e gli altri Cutadini fi fiva alisto alle mura della Città, e quelli, del popolo minuto avezno già mbato molti Citadioi, e Mercanti ricchi della Cittade . Di che per quella cagione ventendoli rubare, Currado de Cavalli, e molti altri buoni Cittadini di Verona aperfono una delle porte della Citrà a Meifer Ugolotto, e alia fua gente, e mitionii dentro nella terra. E poi accorza- D tifi infirme col detto Mellet Ugolotro li det ti Cirtadini, e la fua gente combattero rol opolo minuto, e vinlerli, e cacciarli fueri della Città , uccidendone grande molti-udine in prima, che fuori della Città poteller fuegire . Ma il detto Meller Ugolotto, avendo grande volonià di rubare la Città, e li Cittadini di qualla , poichè ebbero cacciato il popolo minuto fuori della Città, fi tivolfe addolfo alli buoni Cittadini , ch' erano futi con lui a vincere il popolo minuto, e altresì li caeciò fuori della Città uccidendone alcuni . poi elli, e la fua geore rubasono terri quelli Cittadini, li quali avcano escrizci fisori della Città, che furono grande moltirudi-ne. È così li Veronefi per le loro difcordie foroso queli cutti rubati, e mortine affai, e cacciari della Città loro . E chi fi fue:1 al e montagne, e chi a Vinegia, e chi a Padova

l'aktra gente, che v'era per lo Signore di Mi- l'A? e chi a un luogo, e chi a un aktro, e per lo contado, a muferia, e poveria. Fu la preda, che guadagno Meller Upplotto , e la tua gente, molto grande, e di valura fanca noveto, petocelie li Veroneli erano ricchi, e mercatanti uomini, li quali foldati grande quantira di quelle mallerizie , e mercatanzie mandarono a vendere a Vinegia, e davanle a buona derrata , tantoche i panni vi rinviliaron molto, e grandulima quantità di danari n'ebbono tra in Vinegia, e altrove, dove le fpaceiarono. Ancora poiche Mellet Ugolotto fu andato colla fus gente per foccorrere il Caffero di Padova , come è detto di fopra , e tornacifi a Verona, a peco a poco quelli Cittadini, che rimali erano in Verona, ancora rubà, e caceionne fuori, e alcuni fe ne fungirono, e la Cirtà allora rincife tutta a' foldati. E così la nobile Città di Verona, la quale era la fecenda minhore di Lombardia, rimale vois di Cittadini per la loro poca concordia ,e per la troppa volontà , ch' ebbero li Cittadini di quella fanza confiderazione ribellarii dal Conte di Vertu finza avero provvedute, e ordinate, ende foccorfo avellono alcuno . Ma poi a meli il Conte pure licenzió molti Cittadini, che quivi porellero tornare fanza armi, e riavellono li loro beni; ma non però vi tornaron tutti.

> Come mort a Siena Meller Giovanni & Azza deeli Ubaldeni Capitano della gente del Conte. di Verin .

> > C A P. XXVII.

M Effer Giovanni d'Azzo degli Ubaldini, il quale era Capitano della gente del Conta di Verrit, eh'era a Siena, quando fi levò da Sangiufto delle Monache, il quai tuogo egli avea fatto disfare, se n'ando in Siena malaro di f.bbre continua, e feccii medicare diligentemente il più che pote. Ma la fetbre fempre li crebbe, e abbattello, iotantoché adì 24, di Giuzno e' si morì, e sugli fasto in Sienz grande onore di fepoltura. Era costui il migliore conducitore di geore d'arme, che avelle Italia, e veramente valente uomo. E per la mosse di lui rimafe la gente del Conte fanza Capitano valente, e molto ishinottiro tutti vii aliri fuoi foldati; e fe questa grande perdita reputata da tutti quelli, che teneano col Conte di Vertù. Molet Smeli differo ,e eredertero ,ehe il detto Meffer Giovanni d' Azzo fosse flato avvelentto, e diceano, che li Fiorencini l'aveano fatto fate, ma celi non era vero.

800

Come su avvelenato Messer Filippo Guazzaloti A dalia gente del Come di Versu, che 'l fece fare anche alli Sancis.

# C A P. XXVIII.

A Vendo del mefe di Giugno 1390. Paolo Savello, e Giovanni Tedesco in una piccola zuffa, istata a Marciano preso Messer Filippo Guazzalori foldato del Comune di Firenze, fubitamente il mandaro a direal Conte di Vercu, e quegli come reo Tiranno incontanente mandò un fuo famigliare con veleno temperato, e comandò loro, che al detto Meller Filippo il desiono a pigliare . Quefto famigliare, come giunfe a Siena, diffe loto per che era mandato dal Conte. La qual cola udita da loro, confortaro il famiglio a fare quello, che comandato gli era istato dal fuo Signore. E anche mandarono fubitamente un loro contadino a Paolo Savello a pregarlo, che facesse quello, che volca il suo Signore, perchè molto farebbe di loro contentamento, che il detto Messer Filippo morisse. Il detto famiglio, come giunfe a Paolo Savello, li dife quello, per che a lui era mandato dal fuo Signore, e dielli quello veleno, che recato avea; laonde il detto l'aolo mandò per lo detto Messer Filippo, e ritennelo a desinare con lui, e nel vino gli fece dare il detto veleno. E poichè furono levati da man- C giare, li fece grande felta, e mostrando di molto amarlo, li difle : Messer Filippo, noi v' abbiamo ritenuto parecchi di più che non fi convenia di fare a voi, ora noi vi vogliamo liberares e così fece. Laonde Messer Filippo fi partì, e andoffene a Montepulciano, e quivi isterre pochi di malato di grandislime doglie di corpo, e di palefi fegni di vele-no, poi fi mort. E morto che fu, il corpo dimaftrò enfiando tutto, di certo come egli era stato avvelenato. Fu tenuta questa ope-ra grande viltà del Conte di Vertu, e grande cattività di Paolo Savello, e biafimato ne fu molto da tutti li Pacfani.

Come la gente de Fiorentini, a de Bolognesi cavalcarono insino a Ferrara, e guadagnarono assai.

# C A P. XXIX.

MOlti de' foldati de' Fiorentini, ch' erano a Bologna, e ancora di quelli de' Bolognefi, avendo grande volontà d'andare a guadignare, e a rubare infino a Ferrara, e per quilio potere fare, cercavano ogni via. Poi elli furono avvidrit, che la via v'era chiara, e aprita, e per quetto fare fubbiamente cavalerano, e trovarono la via agevole più, be ognano di loro non penfiva, che vi foffe, per l'acque, ch'erano baffe. E per queta caggione trovaron la gene del paefe iflarifi ficuramente; e non temeano, perocch' elli Tom. II.

non penfavano, che per quello modo niuno umo mai vi prottli andare, e per queita cagione prefono grande: quantità d' uninit, e di befitame nei paele di Ferrara. Il Marchele di Ferrara lentito quello: la mattiana lubitamente mando fuori di Ferrara cutti li fuoi provigionati, perocchie molto prefilo erano li nimici venuti alla Terra: di che fegul, che incontratti finifeme con poca fatica la genet del Marchele fu vinta, e cacciata, e mortine alcuni, e molti prefi, il quali poit ricomperaro per grande quantità di danari. E fatto quello, la detta genet fi tomò colla preda, e colli guadagnati pregioni a Bologna molo, lieti.

Come giunfe in Pedova il Conte di Baviera con molta gente d'arche-les Jure contro al Conte di Vertit a perizione de Fiorentini, di cui trasfolduto, il quale pot tradi, e ingamolt i l'inertaini; poi fe n' ancò con parte della fia gente.

# C A P. XXX.

L Comune di Firenze per la grande volon-tà, che avenno i Critadini di disfare il Conte di Vertu, o veramente d' ammortire la fua Signoria, aveano toko al foldo il Duca Stefano di Baviera, il quale dovea venire contro al detto Conte di Vertu con dumila lance, e avea ricevuta grande quantità di danari da' Fiorentini, e promettea di fare molto grandi, e maravigliole cole, e avea affai patti molto utili per lui, cioè che la Città di Verona fosse sua, se la potesse prendere, e torla al detto Tiranno; e noiti altri vantaggi avea voluti da loro, quando fe il patto di dovere venire. Coftui, giunfe in l'adova del mese di Luglio, sorte colla metà della gente, che promesso avea di menar seco, e quivi si stette infino all'uscita di Agofto. Estendo costui molto sollecitato dalli Ambasciadori de'Fiorentini, ch'egli andasse addoffo alle Terre del detto Tiranno , puis cavalco infino a Vicenza, e quivi istette pochi dì, e tornossi con tutta la sua gente in Padova, e quivi si sterte. Costui prima che giugnesse in Lombardia, fu corrono per danari dal detto Conte di Vertù, e con affai. promissioni, le quali poi poche glie ne atten-ne il Tiranno. Delle prove, che il detto Duca ne tradiva, ne dirò parte. Li Ambasciadori del Comune di Firenze fpesso andavano a lui, e pregavanlo, che facesse quello, per ulie cta venuto, e rammentavangli il fuo onore, e la voglia de' Fiorentini, e quello, per che egli era istato soldato. E quelli non fappiendo altra iscusa dare dicea :datemi danari affai, e io andrò dove voi volete. E mostratoli per li Ambasciadori de Fiorentini, come egli era di più mesi sopra pagato, che servito non ayea. E quelli allora di-

ne siere voi così crudcli nimici del Conte di Vertù? E poi dicea: Io voglio intromettermi di fare la pace tra voi, e lui. Allora gli Ambasciadori de' Fiorentini gli diffono li tradimenti, e gl'inganni, e le malvagie operazioni farre per lo detto Conte di Vertù contro alli Fiorentini ; le quali cose malvolentieri udiva, e rideasene, e dicea loro per risposta: meglio fareste a far pace con lui, perocchè egli vi disfarà, se non la fate. E non poterono mai tanto fare li detti Ambasciadori, che fuori di Padova il facessono uscire ; anzi secretamente cercava di fare da se . esfendoli vietato di fare concordia, e di fare parentado col detto Conte di Vertu. Per le quali cose si pensava di avere dal detto Conte grande quantità di tesoro tra per merito di quello, che faceva per lui, e per dote, e così li erano istati promessi, se lo facesse. Ma poi niuna promella fattali dal detto Tiranno li fu attenuta. Ma lo 'nganno', come ogni altro ingannava . Di che li Fiorentini fappiendo questo, s' accordaro col detto Duca di Baviera, che fu finito di quello, che dovea dare loro, e lui finl loro. Poi li Ambasciadori Fiorentini soldaro il Conte Arrigo di Monforte, il quale era quivi venuto col detto Duca di Baviera . Era costui molto amico de' Fiorentini, e dispiacevagli quello, che il Duca avea fatto, e molto il ne biasimava. Costui rimase al soldo de' Fiorentini. e de' Bolognesi con secento lance di buona gente, e fece buon fervigio; e il Duca Ste-fano di Baviera se n' andò vituperato come traditore.

Come Messer Giovanni Aguso colla gente de Fiorenini, e de Bolognest cavaled instino a Parma, e non prese quivi niuno, e cosi su ordinato.

# C A P. XXXI.

M Efter Giovanni Aguto Capitano della guerra del riforentin, e del Bolognefi, all' ulcira del mefe di Luglio con milleficento lance tra del Fiorentin, e del Bolognefi, e molta gente a piè cavalcò infino a Parma; e ne el Parmigiano non prefe, nè rubb perfona. E quello fece per provare, fi per quefo beninicio li Paefani fi moveffino a ribellari dal Conte di Vertù. E quivi si flette più di a vedere; poi non movendosi niuno del paefe per la grande paura; che aveano del detto Conte, veggendo, che illando quivi, niente facera, si trorio fili Bolognefi in più Calella, e quivi lifette tanto, che i Bolognessi ficciono la vendenmia fanta alcuna erronza. Ma in quello tempo molte volte corstono in Ul Modanefe, e pessono grande quantità di beltiame, e di pregioni li detti foldati Fiorentai, e Bolognesi.

ceva: Deh ditemi Fiorentini, per che cagio de la Come il Re Luigi d'Angiò, e la madre andane fiete voi così crudeli nimici del Conte di Vertà? E noi dicea: lo voglio intrometter del per la commolte neut per acquaffare Vertà? E noi dicea: lo voglio intrometter.

# C A P. XXXII.

IL Re Luigi d'Angiò infieme colla madre del mele di Lugho 1300, fi parti da Marfilia con navi, e con quattordici galee, e otto brigantini armati, e avea con lui molti Cavalieri Franceschi, e alcuni Signori, e alfai nobile, e valente ginte d' arme. Cofiui andava a Napoli per prendere il Reame di Puglia, se poresse, perocche pensava, se quivi fosse personalmente, che molti Signori del paele, e anche delle contrade fi darebbono a lui, e ubbidirebbonlo, e vorrebbonlo per loro Signore . E questo gli era istato fatto credere da molti Pugliefi, li quali erano andati in Francia a lui, per follecitare, ch' elli venisse, dicendo, che suo era il Reame, se a Napoli venisse in persona. Costui navicò con affai prospero vento, e del mese d'Agosto giunse a Napoli, e quivi fue ricevuto graziosamente dal Popolo, e da tutti li Gentiluomini della C.tta, li quali tencano con fua parte. E della fua venuta da turri i Cittadini generalmente fu fatto gran festa, e allegrezza. Il quale Re Luigi, poiche fu aleua dì ripofato, mandò per rutti li Baroni del Pacie, li quali reneano con lui, d cendo, che venissono a lui a Napoh; ma pochi ve ne venne, anzi con diverfe, e non vere cagioni fi feufavano ciateuno del fuo non venire a lui. Launde egli veggendo questo, prese configlio con la fua gente, e con quelli, ch' erano a lui venuci, diliberaro di fare la guerra contro a tutti quelli, che non teneno con lui. E cost feciono, e molte istorsioni, e ruberie feciono, e danni nel paese a più Terre, e a più Signori, ch' crano loro nimiei. E tutta quella istate contese a guastare, e rubare il paese, e li paesani, ch'erano loro nimici. E poi del mele di Novembre prese per trattato il Castello di Sant' Ermo, esfendoli per danari dato da quelli che dentro v'erano per la Reina Margherita. Fu alli Napoletani questo grande allegrezza, e acquiito; perocchè grande guerra aveano fatto alla Città, e a' Cittadini quelli, che dentro v' erano a guardia. E ancora il detto Re sempre con ogni generazione di cofe atte a far danno, e noia a quelli, che erano in Castello nuovo, fece fare, e gli ordinò per mare in tale maniera capogatti, e altri afferragliamenti di legname, che poiche furon fatti, niuno potè venire per mare a fornire il Castello di vettovaglia, com' erano usati altre volte di fare . Di che quelli , che erano in detto Castello nuovo, veggendo, che soccorfo, nè vettovaglia non poteano avere, nè avevano dentro da vivere, sì s' arrenderono del mese di Marzo con patti, che salve sosfero le loro persone, e il loro avere, e diedono il detto Castello nuovo al Rege Luigi d' tutte le fortezze di Napoli , perocche il det-to Caitello nuovo è nella Città in ful mare polto con ogni ingegno di fortezza.

Come il Doge di Genova fu tattiase, perocchè tirannescamente ujeva l'Oficio, e funne fatte un altry.

### C A P. XXXIII.

M Eller Antonio Adorno Doge della Circa di Genora , il quale avea retta la Città più anni a guisa più di Signore, che di Doge, e avea molti buoni Cattadini cacciati B della Città, e finozzicati , e folea tenere al foldo molta gente per fua guardia; pure a' tre di Anolto, non effendo molto forte di gente d'arme, come effer toleva, le Cittadini, li quali gli volcano male, fi levarono, e prefono l'arme, e corfuno alla Piazza, e al o Palagio, gridando: muais il Doge, Di che elli ailora vezgondo, che li fuoi contrari erano molco forti, li fuggi del Palagio, e celatamente fe n'ando fuori della Citta, e poi il peù tofto che potè, se n' andò io Provenza. E il Popolo allora fece Doge Melfer Lacopo da Campafregolo, il quale molto era amato da tutti ii Cittadini di Genova, perocche era bu mo, e favio uomo. Coltui, C come prefe l'Officio, fece parre giù l'arme a tutti i Cittadini , e foce ripolare la Città in pace . Focionfi queste cose sanza alcuno spargimento di l'angue fare nella Città .

Come il Signore di Padova cella gente de Fiarentini , e de Belognefi , e fua per trattato , a de ferroprese il Puleggione, che era del Signore di Ferrara ; di the poi fi fece pace con lue.

#### C A P. XXXIV.

lance, e tremila fanti di gente fua, e con focento lance tra Fiorentini, e Bolognefi, le quali li detti Comuni foldarono di quelle, ehe vennero col Duca di Baviera, e li Fiorentini pagavano le due parti, e i Bolognefi la terza parte. Costoro si partirono da Padova, e cavalcarono fecretamente, tantoche giunfono al fiume dell' Alice, e quivi fubicamente feciono un ponte tra di navi, ed akro legname, e pastaronolin ful Puleggione con tutta la fua gente. Quello Puleggione era del Marchefe di Ferrara, E il luogo molto graffo , e abbondante di molte verrovaglie , nel dia, e tre Torri per lulinghe più che per forza. E perchè erano molto forti, vi mifono dentro a guardia delle loro genti , e an-daron rutti al Castello di Lendinara , e tan-Tom. 11.

Angio. E allora fu il detto Re Signore di A to freiono con parole, che quegli, che v' eran dentro, s'arrendero a patri, e anche quegli, che era nella Rocca per lo Marchefe, la uiede loro ancora a patti ,e promelle. E perocchè quella Puliggione era tenuto luogo molto falvo, e ficuro, sì v'era riffretro grande quantita di beitiame se per quello la detta mente corlono, e prefono più di ventunila beilie groffe, e multe mighaia di beilie minuce e trovarono rrandifilma ou intità di crano, e di biade, e d'ogni sitre cole da vivere tra nella detta Badia, e nell'altre ville d'intomo, che preiono, le quali non erano forti , e prefono molti progioni in tutta la contrada. Le quali cole, poschè ebbero fatte, il derto Meller Francesco Novello di volonta dello Ambasciadore Fiorentino, che quivi era con lui, fessie lettere al Marchele di Fer-, rara, e mandeguele, le quali diccano dov'egli era, e quello, ch' avea prefo; e come egli, e i fuoi polliti fempre crano flati amici, e parenti, e di lui, e de fuei palati, e però lo pregava, che così volulle cilete di lui, e che per bene di lui, e de tuoi pacini lo configliava, che lafciaffe l'amilla del maivagio Tiranno Conte di Vereu , e tornalle all'ainiflà de' Fiorentmi, e de' Bolognefi, e di tui, li qu'il fempre erano flats foitenvori, e asutatori della Signoria di tutti li fuoi antichi, e così farebbono di lui, fe volcilici e fe quello volcife fare , egli renderebbe il Puleggione, e le . Caffella, ch'egli avea prete quivi, e tenca-. le altre cole, che quivi aveino guadignare,. e predate, li farebbe rendere . E fe quello .. che egli lo configliava, e pregavalo, che facelle per lo fuo migliore, c' non lo volelle fare, certamente il veden disfatto, e tutto il fuo pacfe guafto fanza alcun rimedio. Di che il Marchele Alberto, ricevuta la lettera e udito quello, che diceva, foce venire a fe tut-. ti quelli del fuo configlio, e fece loro liggere la detta lettera ,e poi diffe loro , che il confighailono. Fu configliato per tutti, ch' elli vedeano, che il Conte di Vertii non attene-MEder Francesco Novello Signore di Pa-dova del mese di Settembre con cento ro consignavano, che si partelle dalla sua compagnia, e facelle pace, e concordia co' Fiorentini, e co' Bolognefi, e col Signor di Padova , e con turti gli altri Collegari , e moftrandugli con molte ragioni , come falvando il fuo onore e la fun fede il pocea fare. Di che il Marchele prefequeito perrito, perocche vide, ch' era fuo utile e falvezza del fuo. E scriffe al detto Meller Francesco Novello... che certamente egli era tradito, e inganosto dal Conte di Vertù , il quale niuna cota, che promeila gli aven, quando fece con lui compagnia, gli avea accenura, nè accenes, e però egli volca concordia con tui, e co fopradquale luogo giunti, fubitamente prefe la Ba E detti Comuni; e che pregava lui, e loro, dia, e tre Torri per lufinghe più che per che quetta concordia fi facelle per le manide Veniziani . E anche diffe , che mandava a iui un fuo Ambafcızdore, perché con lui errcalle, e trattalle di fare la pace, e con lo

erano con lui, la concordia. Il quale Ambasciadore come fu giunto nel campo, diede la lettera al detto Messer Franceico Novello. e poi li diffe l'ambalciata, ene a lui recava, e poi amendue parlarono collo Ambafciadore Fiorentino, ch'era nel campo con lui, E l' Ambasciadore del Marchele diste, come veramente il suo Signore si teneva tradito. e ingannato dal Conte di Vertù. E per averli creduto avea ricevuto di molto danno, e guafti nel fuo terreno, e ch' elli s'era riconofciuto, e volea concordia, e pace co'Fiorentini, e co' Bolognesi, e col Signor di Padova, ma che molto si contenterebbe, che le concordie si facessono per loro per lo Ambasciadore de' Veneziani. Aliora li Ambasciadori Fiorentini risposono, ch'erano mol-to contenti, e lieti, che il Marchese si riconoscesse del fuo errore, il quale avea seguitato, accostandosi con lui, ch' è malvagio ingannatore, e traditore Conte di Vertù. E ancora erano molto contenti, che Ambafciadori Veniziani facesson tra loro concordia, e pace, ma ch' elli non volcano, che a questo fare si mettesse troppo tempo, perocche non volcano esser tenuti a bada , mentrechè elli erano per fare grandi cofe. Allora rifpofe l' Ambasciadore del Marchese, e disse, non du bitate di cotelto, perocchè se tosto non ci fossono gli Ambasciadori Veniziani per ester C. mezzani a questa concordia fare, noi la faremo tra voi, e noi, perocchè la 'ntenzione del mio Signore è di volere veramente pace, e concordia con voi , e questo tenete per certo. E diffe, che avea il mandato di poter fare ogni cofa per lui. E allora mando un fuo famiglio a Vinegia, pregando quella Signoria, che quivi mandassono uno Ambasciadore, il quale fosse mezzano a fare quella pace tra loro, Fiorentini, e Bolognesi, e quello di Padova. E di questo per parte del Marchese li prego, ch'elli volessero tanto bene fare, e che si facesse, e conformasse per le loro mani . Queste cose iscrisse substamente l' Ambasciador Fiorentino a Firenze, le quali a D tutti li Cittadini parvono buone novelle, e furonne molto lieti, e contenti . Poi li detti Ambasciadori de'Fiorentini, e de'Bolognesi e del Signore di Padova, e di quel di Ferrara aspettato quivi alquanti dì, e non venendovi li Ambasciadori Veniziani, diliberaro d'andare a Vinegia per fare la detta concordia, e pace, e così andarono. E giunti che vi furo , subitamente furono col Doge, e col fuo Configlio, e quelli graziofamente sì lo udirono, ma non però risposono di volersi intramettere a fare tra loro concordia, e pace, ma li teneano a bada. E questo faceano, perche parte del Configlio del Dore erano corrotti dal Conte di Vertu, ed erano da lui provvisionati, e però istorpiavano, che quella pace non fi facesse. Di che li derti Ambasciadori avvedutisi di questo, e chiaramente faputolo, chiefono al Doge uno Am-

'mbasciarore de' Fiorentini, e Bolognesi, ch' l'A i basciadore, il quale andasse con loro a Ferrara, e che quivi fosse con loro a ordinare. e a fare tra ioro la concordia, e la pace, la quale ciateuno di loro denderava, e voleva. Ancora quello fu loro negato. Di che rutti li detti Ambafciadori di concordia fi totni ro a Ferrara, e quivi futi col Marchefe, e fubito furon di concordia, e de parti, e delle condizioni, a che ciatcuno folle obbligato di fare e l'uno, e l'altro, c d'ogni cota feciono fare iferittura, E cos) fatta la detta pace fi piuvicò adì zo, d' Ottobre a tutti li Collegati; di che si fece gran festa in Firenze, e a tutti li Cittadini mercatanti parve unabuona novella, perocchè allora fu aperta la firada di andare a Vinegia, e altrove, che prima non fi poteva andare. Feciono i Fiorentini, e gli altri collegati grande iftima o' uno patto, il quale fu nelle dette concordie: e questo fu, che il Marchese dovea dare il passo alla gente della lega, quando volcifono andare addotto alle Terre del Conte di Vertii . oani volta che volutiono cavalcarlo.

> Come Mefer Giovanni Aguto fentito il fatto del Puleggine, cavaltò verjo Reggio, e le Terre di quello di Muntova, e preje grande preda, e ruppe alcune brigate di minici; e menò molti pregioni.

# C A P. XXXV.

M Effer Giovanni Aguto Capitano de Fioseppe, che il Puleggine era preio per lagente della lega, fubito ii mile in punto, cavalcò con millecinquecento Jance verfo Modena, e Reggio, e alcuna Terre del Signore di Mantova, e quivi prefono grand flima preda di bestiame, e di pregioni, e a salvamento li ne menò nel contado di Bologna. E poi cavalcò verso Parma, e prese grandissima quantità di bestie gtolle, e di pregioni. E addivenne quando levava il campo per tornare verso Bologna colla guadagnata preda, dugento lance di quelle de'nimici affalirono ia schiera de' loro Saccomanni, la quale era mille cavalli, o più, credendoli fubito vincere. Ma la guida di detti Saccomanni ristrottili infieme, andò contro a loro, e combattuto con loro afpramente, pure li Saccomanni li vinfero, e tollero loro prello a dugento cavalli, e gli altri cacciaro prima, che la fchiera grossa vi giugnesse. E del mese di Novembre fi tornaro a Bologna con la grande preda, ch' aveano guadagnata. Di questo si fece grande festa in Bologna.

4564 Td

Di una mercalità, che fu a Firenze, e nel Contado in questo anno.

### C A P. XXXVI.

I Nino del mefe di Luglio cominciò in Fi-reaze nell'anno 1390, infermità di pon di, e i Medici diccano, ch' era ramo di peflienza. Questo male ero lungu , perocche più d'un mefe durava : e poi la maggior parte di quelli, che l'aveano, morivano, E questo male era fozzo, e spiacevole, perouche per logierare del fangue, che facea quello, che l'avea, appuazava tutta la cafa, dove alcuno n'era. Era questo male a colui , che l'avez, con gran doglie di corpo, d'onde B feguiva g'andi, e doloroli rammarichi, e molti uomini, è dosne , e finciulli uccife , e duro infino paffato mezzo Settembre . E ancora in quello tempo cominciaro alcuni ad avere cerre apolteme pestilenziole, e questi muri rano in pochi di e duraro quelle a posteme infino del mete di Novembre e moita gente uccife in questo tempo. Poi del detto mefe di Novembre mancò, e quasi rittette. In questo tempo alcuna volta morivano molta gente, alcuna volta quando la luna era tonda, alcuna quando ell'era ifcema, e così alcuna volta quindo ella crefceva, e così non fi poteva per niuno avvilare, quando quelta infruence fulle minore, o maggiore e fu la C detra mortalità in quello tempo nel Contado di Firenze in fimile modo, e molta gente uccife, Di che molti Cittadini fuzziru fuori della Cirtà, e del Contado so moki luoghi, e li più vi stattono infino di Novembre 1301. per certificarii di quello, che lamortalità faeeffe , e come finiffe .

Come la gente de Piorentini esculcarono i Sanefi , e prefeno molto belliame. E come furo eletti fei Cittadoni per Dieci di Balia , e i loro nomi ,

## C A P. XXXVII.

A Neora del mefe di Settembre 1390. la gente de Fiorontini, en'era verso Siena , fi raunaro infiame, e furon fecenço lance, e secento balcitrieri, e fanet affai, e andato verso Siena, e corsono in piano di Rofia, e poi andarono a Bonconvento, e verfo Val d'Orcia, e in ogni luogo pretono bestinme, e pregioni affai, e guallaro quello, che trovaro, e presono per forza il Castello chiamaco della Peicina, e rubaronlo, e ancora ebbono la Rocca Ranoccina; e quivi iffettono più dì, guestando tutta la contrada. Poi lasciando beo fornite di gente d' arme le dette due Caltella per guardia di quelle, perche romposno la firada, che veniva a Siena, fe ne tornaro a Agello di Valdelfa, e menaronne dumila belle groffe, e più di tremila minute, e brac trecento pregioni per preda.

Al na quich medicino tempo from detti in Frente file Climica, preché falloro del O'Girco de Deci della Bisis in Clant di O'Girco quarro quanto qui anti ancia di re Odirco, quarro quanto qui altra facesa di re Odirco, quarro control della di forma ogniti in Neccioli de monti di detti fai tempo gui altri Neccioli dei Appointo pezzono, in Senta Claus. Milatra Devetti Arrigo Tempognato per del Corre Lordon del Appointo pezzono, in Senta Claus. Milatra Devetti Arrigo Tempognato per del Corre del Appointo per del Corre del Corre del Milatra Devetti Arrigo Tempognato per del Corre del Corre del Milatra Devetti Arrigo Tempognato per del Corre del Corre del Milatra Devetti Arrigo Tempognato per del Corre del Corre del Corre del Corre del Corre del Milatra Devetti Arrigo Tempognato del Neccoli bendinado. Fals lorro B.-1: a spucho enderinado per del Directo del Carlo Devetti del Corre del Corredo del Tado Video per del Corredo del Tado Video per del Corredo del Carlo Devetti del Carlo Devetti

Efendo ordinato per li Fiorencial, che Sicna mutofi ifiato con li Malavilti, e' Salimbens, e con altri, cominciaro il romore, e furma vinti.

## C A P. XXXVIII.

E Sfendo fatto e ordinato per li Fiorentini del mefe di Octobre 1350, la Città di bena mutalle iffato, e excessione fuori la gente, che v' era a guard a pel Conte di Veitu, d'onde fegul, che Donasdeo de Mala-volei con altri de fuoi conforti, con più di dugento uomini levorono il romore, e corfono per la Cistà, gridando e Viva il Conte di Verrii, e il Popolo, e dovizia. Di cie a quello grido molti Cittadini leguitaro ; e poichè elli furono giunti al campo, trovatuno quivi già raunati quattrocento lance di quel-le del Conte di Vertu, delle qual- er nu Capitani Psolo Savello, e Giovanni Tedelico dal Pietramala. Non credeva il detto Donasdau, poiché gridava: Viva il Conte di Vettu, che la fua genee li fosse contraria , e per quello ... fuo con credere, ficuramente entrò nel campo con tutti quelli, che'l feguic vano, Aliora li detti foldati fubitamente corfoso loroaddotto, e con poca fatica li vintono, e caca-ciarono, e uccifono il detto Donzalco, e alcuni altri fuoi compagni. Poi quelli Citradini , ch' avenno lo Scato , armati tutti infieme con li detti foldati corfono la Città per loro, e poi ordinatamente caceiaro Meiler Niccolò de' Salimbeni, il quale era molto amato dal popolu di Siena, e tenes el trattato col detto Donasdeo, avvegnachè non s' iscoprisse, quando fu il romore. E cutti quelli, che furon prefi nel detto romore, furon iuftiziati, e moki fi fungiron fuori della Città, e chi se ne venne a Firenze, e chi akrove, dove credeva effere più ficuro . Ancora poi quel-li Cittadini, che reggenno la Città, ogni dì andavano cercando chi foffe flato eolpevole a quello trattato. e come alcuno ne troyayano, così incontanente lo facean morire, e alcuni n'arfono inficme con le loro cafe, e con ognt loto mafferizie, e loro cofe, e fuvvi tal

dì, che tre ne furono atti a cotal modo, Poi [A ] ti avea mandati Ambafciadori al Tiranno, e prefono Messer Niccolò Malavolti, e a lui, e due altri Cittadini tagliaron la testa . Nacque per queste cose grandi discordio nella Citta . Poi la detti Cittadioi , ch' aveano lo Stato di Siena rutto nelle mani, diedono Balía a Giovanni Tedefco da Pietramala, ch' egli poteffe fare ogni cofa contro a questa Cattadini, ch'elli chiamavano la brigata del Bruco, li quali erano tutri del popolo minuto, e quelli ne fece in più dì alcuni morire ,e molti ne fece ifmozzicare, e gualtare della perfona.

Come Ambafciadori del Duca di Baviera vennero a Firenze, e diffons per parie del loro Signore melte bugie, e furono riprovati d' ogni cofe .

C A P. XXXIX.

A Mbafeindori del Duca Stefano di Baviera vennero a Firenze del mefe d'Ottobre, e da' Priori avuta licenza di potere parlare, diffeto: Come vai fapete, il nosto ignore Duca di Baviera venne in Lombardia al fervigio del Comune di Firenze, e degli altri Collegati con affai gente d'arme . e unto foce tutto quello, che ali fu impolio, e cli'è possibile di tare contro al nunico voftro, ed ogni cola, che ptomella avez a' collegati atrenne loro, E ancora, fe alcuna cola poteffe fare, perchè a loro veniffe farto quello, che defideravano contro al Tiranno di Milano, volentieri lo farebbe. Quafte cose udite da Ptiori, parve loro a tutti di raunare grande numero di Cittadini, perchè elli udiffero quefte cofe, e così fecero. E poi fatti venite in prefenza de raunari Cittodini idetti Ambasciadori,vollono, ch'elli dicellono innanzi a tutti quello, che a loro avenoo detto, e quedi Ambalciadori del Duca di Baviora così feciono. Le quali cofe udire da detti Cittadini, fu conosciuto, che quelle cose tutte erano dette per ifcula del loro Simore prù zosto, che per altra cagione. E però parve a' Priori, e a' Collegi, e a tutti li Cittadini, che alli detti Ambasciadori si rispondelle, riprovando tutti li loro detti , e il loro Signore per non leale, perocchè così era il vero. Fu adunque detto loro, che il Duca Stefano di Baviera avea preso il foido da' Collegati per dumila lance, com'elli dovea menare feco in Italia, e che appena ee ne conduffemil-Jedugenro lance foco, e non più. E ancora fu loro detto, che dicendoli la Ambafciadori, ch' elli cavalcalle addolfo al Conte di Vertù, e alle fue Terre, il detto Duca rispose, pet quali cagioni ficte voi così crudeli nim ci di questo Signore di Milano? e detteli le cagioni dalli Ambasciadori, quasi schernendoli , le ne fece belle , e non li volle udire , e anche non volle eavaleure addolfo al Tiranno fopraddetto . E ancora fu loro detto , che il loro Signore fanza loro faputa de' Collegacercato fecretamente di fare con lui parentado , proferendo al Tiranno di fare concordia tra lui, e li Collegati, le parentado facelle con lui, e deficii grande quantita di reforo in date. E così in molte cole fu quivi riprovato, che il detro Duca di Baviera aveva traditi, e incannati li Collegati. Le quali cofe udite le Ambalciaduri fubito fi partirono, e andaroniene.

Come la cente de Fiorenini cavalcarono addoffo a' Sanch , e feciono loro grande danno , e tome mandaro quelli del campo una lesseva in Scena , e come quello, che la periò, fu fubito imprecato, e la lestera non fe leffe al l'opolo di Siena.

> C A P. XL.

L A gente de Fiorentini del mefe di Otto-bre 1300, cavalco addollo a Saneti , e furono ottocento isace, e tremita tra balefirieri, e fanci, e il laro Capirano du Meller Giovanni Beleveto Instaleie. E omi cota d' intorno alla Città anciaro gualtando, e dufeciono prelloche tutte le loro molina, e guaflaro , e prefeno grandi prede d nomini, e di bestie. E sinti quivi dodici dì, fi tornarono a cafa, perchè la vettus aglia mancava loro. E lafciarono in certe Caft. lla de Malavolti gente d'arme a baltanza, perchè rompellono la tirada, che veniva a Siena di maremma. Addivenne, che quando la detta gente era allato alle Porti di Sona, uno caporale di quelli, che era dentro nella Città, use) fuori perguadagnare co'fooi compagnia e fubitamente egli, e parte de fuoi compagni caduti in anuaci , furon preti , e menati nel eampo, e fiari un dì, com' è utanza di-fiare i foldati, furon liberati da quelli, che gli avenno preti. E quando il derto caporale fu liberato da quelli, ehe aveano, fubito certi Circadini, ch' erano nel campo, il feciono venire dinanzi a loro; e fattoli, prima onore, il pregarono, che gli folle di piacere di portare una lettera in Siena a quegli, che reggeano la Città, e il Popolo per parte del Consune di Firenze. E quello caporale femplicomence la tolfe, e diclia a un fuo famiglio, e diffeli , che quando fosse in Siena , la deile a quegli, a cui ell'era mandata. E quello famiglio, quando fu in Sicna , la diede a Paolo Savello, il quale pochi di dinanzi avea corfa Siena per lo Conte di Vertù, ed era aliora in quella Città fuo Vicario, e veduta la detta lettera la mostrò agli Officiali della Balia, e tutti infieme letta la lettera, feciono fubico impiccate l'apportatore di quella fanza di recvereda lui alcuna ifcufa. La lettera dicea, che il Comune di Firenze non avea mandata in niuna parte la 'nfegna fua con gente d'arme ne allora, ne mai, se non con grande ra-gione, ne par torre l'altrui liberta, ne per e che il Popolo, e Comune di Firenze era apparecchiato di dar loro pace, e libertà, fe la volcifono; e fe non volcifono pace, erano arti, e apparecchiati a fare loro guerra, e danni grandislimi, e molta cose promettea loro buone, se pace volcisono co' Fiorentini. Quelli della Baila con alquanti Cittadini di Siena, letta la detta lettera, tutti gridarono: guerra , guerra , a morta , e distruzione de' Fio-renzini per ogni modo si faccia , che sia , e che avvenga.

Come furuno cacciati fuori di Siena molti Cittadini , e al Papolo minato fu telta l' arme.

I Officiali della Balía di Siena elessono sei Cittadini Smeli, alli quali impolono, che confinationo , dove a loro piacette, quelli Circadini, li quali fapeano, che non erano confidenti al Conte di Vertu loro Signore; e ancora cacciaffero fuori della Circa quelli Cittadini, che a loro pareffe, che fosse di bifogno, e per faivamento del loro flato provvedeilono ogni cola , che parelle loro, che folle di bilogno ; li quali fei eletti Cittadini futi infieene in prima ordinaro per legge, e forto gra-vi pene a chi non obbediffe a quello, che facellero, e ordinaffono. E il primo loro or- C dine fu, che di tutto il popolo minuto niuno potesse avere, nè tenere in casa niuna arn da offendere , e da difendere , e n rutti le fecero torre; e anche a un'altra gente di Cittadini, li quali fi chiamavano la brigata del Bruco, che teneano col popolo minuto, altresì tollero loro l'arme, e non vollono, che in loro case ne tenessono alcune. E poi con-finarono più di quattrocento Cittadini, alli quali comandaro, che, prima che restasse la campana, la quale faceano fonare, fotto pena dell'avere, e della perfona foilono fuori della Cirrà di Siena, e sutti quelli Cittadini, a cui fu fatto quello comandamento , per paura della crudcka di quelli, che fatto l'aveano, di fubito corfono alla Porta, e ufcirono fuori della Città con grandiffimi pianti, e lamenti, e le loro mogli, e li loro fi-gliuoli andaro loro dietro con grandi firida e pianti alla porta, e li più a ufciro infieme fuori della Città, e niuna pietà ebbero di queste cole coloro, che farte l'avevano, anzi come crudeli Cistadini feciono loro ferrare dietro le porte della Città .

Come la gente de Fiorentini presono di force Monte Reggioni, e per loro nigrigenza ne farono cacciati.

#### C A P. XLII.

DEI mele di Novembre 1390, la gente da' Fiorencini, ch'era a Scaggia, l'entendo, che poca guardia fi faceva per quelli del Ca-

l'altrui cofe occupare l' avea mai fpiegera, | A) stello di Monte Reggioni , si partitono una noste da Staggia cinquecento uomini tra a piè, e a cavallo, e andorno a quello Castelo, e di notte il presono, falvo che le fortezze non ebbono ; poi fi dierono tutti a rubare il Castello sanza prendere alcun riguardo, non penfando, che alcuna gense vi potelle venire a offendere, ne mostrando di perfons aver paura. La desta novella fubrramente andata a Sicoa , quelli della Balla non credendo, che tanta gente d'arme vi fosfa, quanta v'era, vi mandaro dugento uomini a cavallo, per foccorfo di goelli, che teneano le fortezze, li quali entraro per la Rocca nel Castello, e non veggendo la gente de Fiorentini, fe non poehi infieme, fubitamente corfono loro addollo, e con molta poca fatica gli vintoco, e cacciarongli fuori del detto Castello con grande vergogna di loro, e subitamenta chiufono a loro dietro le porte . La gente de' Fiorentini fi fuegh tutra a Staggiz con grande dolore, penfindo, che sì poca gente gli aveva vinti, e cacciati, e ricolto loro quello, che nequiftato aveano.

> Come Ciampolo di Niccolaccio de Ricafeli ribello Monte Caffelli a' Fiorentini .

#### C A P. XLIIL

Clampolo di Niccolaccio d' Arrigo de Ri-cafoli del mese di Novembre 1390. sì fece un trattato con quelli, che unea Monte Castelli , il qual luogo era di quelli de Ricafoli, e era molto forte, che a lui il dovelle dare. Poi il detto Ciampolo fi parti da Sie-na, deve fi flava con affai fanti, e venne al detto loogo di notte, e quelli, che v'eradentro, gliele diede. E quelli , come l'ebbe prelo , sì mandò la maggior parre della bri-gata, che era con lui in più luoghi in Chianti a rubare, e vi trovatono, e feciono nel parfe grande danno . Era allora il desto Ciampolo per tradimenti fatti isbandito del Comune di Firenze, perocchè fempre i figlioo-li d'Arrigo de Ricafoli furononemici de Fiorentini, e molti tradimenti avezno loso fatti, ed crano allora istati loro perdonati,

Come molta geme fi ramò a Padova di quella de Fiorenzini , e Bolognesi per cavalcare il Conte della parce di Verona .

#### C A P. XLIV.

I Fiorentini del mase di Dicembre men-L derono a Bologna due de' Dieci della Balia, e alcuni altri Cirradioi con loro, li qua-li, come quivi giunfono, fubitamente pagarono Meifer Giovanni Aguto Capitano de Fiorentini, e ancora turti gli altri loro foldati, che quivi erano, che furono milledogenco lan-ce, e affai fanti, e poi tutti li mandaro a

Padova. E i Bolognesi allora anche mandaro IA a Padova quattrocento lance, ch'egli avevano allora quivi. Erano anche a Padova feicento lance di quelle, che vennero col Duca di Baviera, ch' erano foldati tra del Comune, e de' Bolognesi, e dugento lance avea di quelle del Signore di Padova, che furono in tutte dumilaquattrocento lance di buona gente, e anche v'era quattromila tra balestrieri, e fanti a piò. Questa gente si rauno quivi tutta per andare addollo alle Terre del Con-te di Vertù da quella parte, perchè pareva loro più sicura via per loro , si quali crano forti in campo. Era allora tutta la gente del Conte di Vertu venuta tra Verona, e Vicenza per riparare, e tenere li passi loro, se avessono poruto farlo. Il numero di quelli era millecinquecento lance , e molti fanti a piedi . Era allora in Verona per lo Conte Vicario uno uomo molto crudele, il quale fentendo, che la gente della lega vi dovova cavalcare, fubitamente rauno tutti quelli Cittadini, che v'erano tornati in Verona, li quali erano tutti povera gente, e insieme colie loro mogli, e figliuoli li cacciò fuori della Città i e avvegnachè non folfero molti a numero, e di poca forza, pure non li volle tenere dentro alla Città, e rimafe la Città tutta a' foidati .

Come in Firenze furono eletti quattro Cittadini C per i Dieci di Balia, e i nomi loro.

# C A P. XLV.

FUrono in Firenze del mefe di Dicembre eletti quattro Cittadini per Uficiali della Balfa, e doveva cominciare il loro Officio adl primo di Febbraio, perchè allora finiva I Officio de' quattro, che v' erano di quello Officio. Li nomi loro furono quelli: la Santo Spirito, Niccolò di Giovanni da Uzzano, in Santa Groce, Nofirio di Giovanni Arnolfi; in Santa Maria Novella, Andrea di Niccolò Minorbetti; e in Santo Giovanni, Mattco di Iacopo Arrighi. Furono con quella medetima Dalla, che gli altri aveano.

Come i Ficrentini foldarono il Conte d' Armignacca con molta geuse, perchè venisse addosso al Conte di Versu, e sicono con lui lega, e patti assai.

# C A P. XLVI.

I Fiorentini per la grande volontà, che aveano di disfare il Conne di Vertui, fe portillono, mandarono in Francia loro Ambalteria, il quali foldarono il Conte d'Armignacca per lo Comune di Firenze, e an cora feciono con lui lega di disfare il Conte di Vertui, fe potellono, e molti buoni parti feciono con lui in fuo vanenggio, e confessi-sono a lui aliati ocfe, perche legi foffe più vono a lui aliati ocfe, perche legi foffe più vono

lonterofo a fare quello, che defideravano, e cercavano, fra quali patti furono, ch' egli aveile per ben venuti da' Fiorentini cihquanta migliaia di fiorini d' oro, e poi per lei mesi doveva avere quindicimila fiorini il mese. E se il Comune di Firenze il voleva per altri sei mesi, doveva il detto Conte d' Armignacca effere al loro foldo co' fopraddetti patti, e molti altri patti vi furono. E doveva effere in fulle Terre del Conte di Vertù per tutto Dicembre, o almeno di Gennaio, e il fiio foldo doveva cominciare, come giugnetle fulle Terre del Conte di Vertu, e dovea menare feco tremila Bacinetti, e femila Pigliardi, e promettea, che merrebbe da quattordici, o sedici migliaia di cavalli. Li Fiorentini attennero a lui ciò, che promello aveano di fare compiutamente. Ma quelli non venne al tempo, che promesso avea di venire, perocchè la gente dell'arme, che doveva con lui venire, indugiò molto la venuta a lui ; laonde egli prolungò la fua venuta ipfino a Maggio, ovvero a Giugno, ma poi venno in Italia di Luglio, e menò feco quella quantità di gente, che promello aveva. Molto dispiacque a'Fiorentini lo indugio suo, e sempre il follecitavano colii loro Ambatciadori, e dierongli innanzi molti più denari, che non aveano promulo di dare, perchè totto venific; ma per diverse cagioni non pocè prima venire, bu questo Conte d'Armignacca moke volte per li mellingi del Conte di Vertù voluto corrompere per danari, de' quali li volca dare grande quantità, perche elli non venisse contro a lui, e perchè non attencise a' Fiorentini quello, che promesso avea loro. Mail detto Conte sempre rispose a tutti, che volea attenere tutto quello, che prometlo a. vea loro: e da quello niuna persona il pote mai rivolgere. Furono molti Signori, che feciono ciò, che poterono, che non venitle, come altrove si dirà.

Come la gente della lega cavaltò verso Verona, e altrove, e secero danni assai, e poi si tornaro a Padova, dubitando de' tradimenti d'Assore da Faenza.

### C A P. XLVII.

A Di undici di Gennaio , la mattina due or innanzi al levar del Sole, Melfor Giovanni Aguto Capitano della gente de Fiorentini e di tutti i Collegati collic infegne levate ulcirono fuori di Padova per andare addoffo al Signore di Milano con tutta la gente della lega, la quale quivi era raunata per quefto fare. E quefta ora fu data dalli Strolaghi loro, percochè differo, che molto bene doveva incegliere loro, fe in quello punto noveffero, e cominciaffero ad andare verfo le Terre del Titanon. Fu la quantità della gente dell' arme, che partì di Padova per quivi andare, millequatrocento lance, e puefe

quali crano molti Cittadini , e Contadini di Padova, i quali v'andavano di volonta. E ancora v' ara grando gente de Cittadini, e Contadini di Verona; e però furono sì grande numero di gente a piedi. In quella ofte fu Meller Francesco Novello Signore di Padova, e Aftore da Faenza per lo fanciullo di Meffer Antonio della Scala, che fu Signore di Verona, con akri Tedefelti, e Taliani; grandi caporali vi furono, e cavalcaro prima verso Vicenza: E quivi per sorza presono una baftia, ch' era tra Vicenza, e Verona, ch'era del Conte di Verrà, e poi n'andorno in ful Veronefe, e quivi affediarono un Caflello che fi chiama l' Age, e molti di il combatterono, e nol potero avere, e poi fi partiron di quindi adl nove di Gennaio, e ordinati, e ichierati paffero il fiume della Lue. e nel paffare del fiume trovorono fulla riva di là molta gente d'arme di quella del Conce di Vertu , la quale v'era venues per contraflare il paffire del fiume, a fu era loro bat-taglia. La gente del Conte di Vertu vi fu fconficta, e eacciata infino denero aile Porti di Verona, e funne affai morti, e prefi piu di centocinquanta uomini. E la gente della lega fi puofe a campo a Santa Lucia, e corfono per lo paefe, e preiono grande preda; e fixei quivi alquanti dì, fi partirono, e an-darono verso Mantova, e puosonsi a campo prello alla Città a quattro miglia, e trovarono, e presono in quelle contrade grande quantità di bestiame. Poi mandero a dire al Signore di Mantova, che s'egli non prendel fe concordia colli collegati, che il fuo parfe eutto distruggerebbono, e quegli prese rispi-ro alquanti di a diliberarsi di quello, che voleffe fare, e in quello tempo nacque, che il Capitano dubitando de' tradimenti d' Affore da Faenza, de' quali era maestro, e il Capitano feppe, com'ogli a'era aceozzato con alcuni paefani a parlamentare di notte, e per que-flo fubito levo il campo, e tornoffi inverso Padova , e posesi a campo era Vicenza, a Ve rona: Ma il Signore di Padova se n'andò a Padova. Aftore fubico si parti dal campo, e con veloce andamento sa n'ando a Fatnat, o molti della gente, che v'era di volontà, fi artiro del campo , e andaronfone in più luoghi, Dillefi, e coal dille il Capitano, ch' era la verità, che Affore in uno parlamento doveva uccidere Meffer Giovanna Agu-o, e Meller Francesco Signora di Padova, e per questo modo dovera rompere il eampo; e gutto faces a petizione del Conce di Verri.

Come la gente del Conte di Verrà cavalcà fui Bilognese, perchè vitracisma la gente les da Padora.

C A P. XLVIIL

Come la gente della lega fu tornara, la gence, e li Caporali del Conte di

fo a quindici migliais d' nomini a piede, tra' | & [ Vertù , ch' erano a Verona , fi partitono quindi, e vennero a Parma, e di quindi cortono ful Modancie, e ful Bolognele, a preiono grande preda d'uomini, e di belliame . E quelto feciono, credendo, che per quelta cagione la Bolognesi mandasfero per la loco gente, ch'era verso Fadova, peniando, che te la gence de Bolognefi fi partifie de là , dove ella era, il campo della lega firebbe diviso, e non poerebbe più cavalcare le Terre del Conte. Ma li Bologneli conobbero bene quelo avviso, e però non ritrassono la loro gente da Padova , ma voltono innanzi patire quello danno, che fare quello, che il Tiranno defiderava. Fu bello quello avviso, che foce la gence del Conte di Verrà, se a loro fosse venuto fietor ma fu conosciuto; e quelli si ritornarono a Verona molto tofto.

> Come il Signare di Mantono fece tagliare la sefla alla moglie, perchè il Conte di Verisi la fece credere, ch'ella il tredina a pesizone del fratello.

> > C A P. XLIX.

I<sup>L</sup> Conta di Vertù, quando feppe, cho la: gente della lega il cavalcava, fi pensò di fare, che il Signore di Mantova, che avea per moglie una delle figliuole di Musser Berasbo Vilconti, non fi partirebbe dalla fua compagnia. Di che egli avea gran poura f perocche Meffer Carlo, figliucio di Meffer Bernabò Visconti era nel campo della lees a e fece così, ch'egli mando a dire, e avvilare il Signore di Mantova, che la morlie lo doveve tradira, a perizione di Muller Carlo fuo fizzello: E quello troverebbe, se cercasse nella fua camera in certi luochi ferreti, perocché in quella camera troverel be certi brevi, li quali Meller Carlo le aveva mandari ... Il detto Ambifciadore del Conte di Verrànon diffe questo al Signore di Mantova, se non quando aveva nalcoli li detti brevi fe-D cretamenec nella camera delle donna , facendo vifta di vifitarla . Per quefta cagione il Signore di Mantova fece cerenre la camera della moglie, e trovò ne'looghi, dove gli aveva detto l' Ambalciadore del Conte .nafcofi più brevi, li quali pareva, che veniffono dal fratello del Campo della lega, E quando ebbe trovato questi brevi, e veduto quello, che dicevano, fubitamente fece pigliare il Cancelliere delle derra donna, e con gravitormentigli fect confellare, come li detti brevi venimo da Meifer Carlo, e come elli, ed ella folamente fapevano quello fatro. Di che il detto S gnore di Mancova fanza cercare altrimenti la verità della cofa, fece pigliare la moglia, E della quale aveva quattro figliuoli , e fecele tagliare la tella, e fece impiecare il fuo Cancolliere. Fece questo il Conte di Verru, penfando, che mai il Signore di Mantova non fi fiderebbe di fare concordie colla lega, e collegaci, con cui ere il detto Meller Carlo fre- A vadano questi alla morte sivo per la morte di tello del a detta Donna, Boldrino, o per l'anima sua, e così molti

Come i Sanesi si dierono liberamente al Vicario del Conte di Veriù, e arjono le busse.

CAP, L.

D'I met de Marzo 1 pos D Dect desta Buit de Sean nimero con lair Cerredan di quell'. Che averson immo il regimento di Sieve, diferizzo di dire discrimenta di Cerredan di quell'. Che averson immo il regimento di Seno, di diferio di con di considera di c

Come il Marebefe della Marca fece uccidere Baltrina a grande tradimenta.

C A P. LL

L Murchefe della Marca fratello del Papa da Roma, effendo nella Città di Macerata, mendo a dire a Baldrino, il quale fu, ed era tempre esporale di ladroni , ch'elli venelle n definare con lui . Era aliora Boldrino non ben fino, e flaveli a un luo Caffello; e petche Boldrino eveva fitte molte cofe l' enno paffato in baneficio di Santa Chiefa, e aveva quali rutto lo Marce recata al forno del-1. Chiefs, fi credere ricevere grandi benefici dal Mircaele, le chiefti glie l'avelle, per le balle cofe fire per lui, e in fuo onore . e per queite cole dette ando al Marchefe in Macereta farfe eon venta cavallà , e feavalco alia cafa del Marchefe , e and) fubitamente a lui. E come giunfe nella f.la, dov'ern appateochia:o pet mangiare, il Marchefe non fece punto chiaro vido a Boldrino; e per quefto Baldrino cominció e dubitare, ma non vedea mudada parti fi, Quinda allore il Marchele acconno a qualti, e eui avea commetfo, che l'une dullero, quando fi dava l' neau alle mani. Altora coloro fubitamente il prefino, e digrantii dimalte fedite, e quivi l'uccifmo, e par il fece fotterrare, e li compagni fi fuzzirono, Fece queito il Marchefe. perche gli ru fa:to credere, che s'erli levaffa Boldrino della Marce, che più liberemence ne farabbe S znore, ma non però quello E feguì, ma sì il contrario, perocchè li funi compagni infieme coi figituolo poi corfono in più lu zhi della Marca, e uceideano qualuoque trov. vano del paefe, e diceano d. turtir

Boldrino, o per l'anima lua, e così molti non colpevoli ucciono.

Come la gente de Piorentini cavalib in Maremma, e prefe multo befinant, e pregimi.

CAP. LIL

C A P. LIL

A genre de'Figrenrini , eh' era n Colle ,e L'a Volterra, e in eltre Caffelia quivi vicine, fi raunarono tutti infieme, e furono mille cavalli di fectra gente; E la mattino della Domenica dell'Unyo cavalcaro eddoffo e' Sancii , e andaronne verio Maremma, perche elli avcano avvito, ehe nel Tomboto di Groffino ereno rifuggite molte bettie, e quivi non ere anders niunz genre d'arme a tubere pel luogo, che era atlai matagevole, n dubbiolo a entrarva i E per quelto cogione molte genei vi avevano rifutcito il loto befliame. Ata come li detti fo dati riunfono al Tombolo, ifterrero fermi ella torca cul iungo tutti li uomini d'arme, e mand-ron dentro i loro Seccomanni , li queli prefono li Mandriani, e il loro bellirme, che v'era, a menarunto fuori del deuo iu go, il quale fi diffe, che fu di beftie minute numero di più di quarantamila , e miliceinquecento beltis groite, parche li eveveno preti li Mandriani, ne monerono le derra preda a Volrerse Edve, e giuntonvi le mattina della Pasqua di Sorreilo, n quivi la venderono i loro Bottinies ti , e furono le vendure tremadue migiare di bestie minute, e mille beste große, e feeienne buona deresen; l'avanzo avezno ren mangiate, n perdure per la vie. Fu quello gran-de danno de Sancfi, n utile e foluati.

> Come in Puglia farono in quest' anno continue guerre.

> > C A P. LIII.

N quello enno encora furono continuamenta de genera el Parla ta la due Re. el Baroni dell'une parte, e dell'ad, et guttere nel Rema de l'Ugals ta la due Re. el Baroni dell'une parte, e dell'ad, et deve furono mori monta genera, e runo di poste fisse dell'accea, e gualdava, e nondi: monto nienno concerdia fi poterar la loro non-monta dell'additionamenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amenta dell'amen, che non potera l'altra

###

AN-

## ANNO MCCCLXXXXL

Come Messer Antonio Adorno, il quale era fatto Doge di Genova, e cacciatone, rientrò in Genova, e risecest Doge.

## C A P.

TEll' anno 1391. del mese d'Aprile, Meffer Antonio Adorno, il quale già fu Doge di Genova, e funne cacciato poco tempo dinanzi, e fatto un altro Doge; fece uno trattato con certi Cittadini, e al popolo minuto della Città, e con loro futo di concordia di notte, e per mare tornò fecreramente nella Città con grande brigata B di uomini d'arme, e colla forza del Marchefe del Carretto. La qual cofa come seppono quelli, che sapeano il trattato, subitamente presono l'arme, e accozzaronsi con lui, e infieme corfono al Palagio, e alia Piazza, e gridarono, che volcano, che Messer Antonio Adorno fosse Doze di Genova: e che Messer Iacopo da Campo Fregoso fosse disposto, e cacciato, che era allora Doge. Di che il detto Messer lacopo vedendo questo, subitamente mandò in molti lati per la Città per li luoi amici, e per coloro, che fatto l'avevano Doge, pregandoli, che coll'arme il foccorressono, dicendo loro la novità, che fatta gli era: ma niuno Cittadino il volle anda- C re a aiutare di niente, nè di niuna cosa lo vollono ubbidire li Cittadini. Di che egli avveggendofi, di questo per lo migliore prese partito, e usel suori del palagio, e die la bacchetta al detto Meffer Antonio Adorno, e andoffene alla cafa fua colla fua famiglia, e quivi fi stette, e così con poca fatica rimale Doge allora il detto Messer Antonio. Costui era molto maliziolo e reo uomo; e però diffe, che perdonava a tutti i Cittadini di Genova, che officio l'avevano in alcun modo, e fattoli contro, quando egli fu cacciato di Genova, e disfatto Doge. Costui era nimico de' Fiorentini , e però si tenne, che fosse questa cosa mala povelta.

Come il Capisano della genie della lega, ch' era a Padova, cavalcò in fulle serre del Come di Veriù, è fecevi gran damo.

# CAP. II.

M Esser Giovanni Aguto Capitano di Reguerra del Fiorentini del messe d'Aprile 1991. Il quale era Caporalea Padova per non ustare sanza dimostrarsi, o sanza fare sentire alle tetre del Conte di Vertiu, e a' suoi popoli quanta sosse la possinaza del Comune di Fierneza, si parto da Padova con millecinquecenso lance, mille fanti, e trecento balesfirieri, e cavado, e andone subito ful Vicentino, e presso a due miglia alla Città puose il Campo suo, e in quello Con-Tom. Il.

undo guafià molev Ville, e rubà, e arfe turta quella contrada, dove ggli fut, e per paura alfai di quelle Caftella gli davano la vettovaglia, comprandola ellino da loro, e alcuni piccoli Caftelli quivi preflo prefero. Poi fi partiton quindi, e andarono ful Verone (e, e prefonvi molti pregioni, e befliame, e fecioavi
grandifimi danni. Poi fi tornaro con turta la
preda guadagnata preflo a Padova, perocchà
quivi tilando parves loro perdere tempo,

Come il Cardinale di Vienna ritornò alla Fede di Papa Bonifazio, e partiffi da Papa Clemente, e diè le Castella, che tenea, alla Chiela.

# C A P. 111.

L Cardinale di Ravenna, il quale, come detto è di sopra, era istato mandato da Papa Clemente vicino a Roma, perchè egli facesse guerre, e danni a quegli, che credeano, e teneano con Papa Bonifazio Nono, ch' era a Roma, e così come commesso gli cra istato da lui, avea fatto, e molti danni, o ruberic avea fatte fare alle Città , che gli erano contrarie, alli fuoi foldati. Poi del mefe d' Aprile, avendo prima più volte cercato di ritornare alla credenza di Papa Bonifazio. ma per li loro Ambasciadori non si era potuto conchiudere nulla concordia tra loro, per le molte promesse, che ciascuno di loro volca dall'altro: pure allora fi fece la concordia, e il detto Cardinale di Ravenna n' andò a Roma, e quì fu graziosamente ricevuto da Papa Bonifazio, e perdonatogli ognifallo, e misfatto, che per l'addietro avelle fatto. E detto Cardinale, e tutte le Terre, e Castella, che teneva al detto Papa Bonifazio, le quali teneva prima a petizione di Papa Clemente: di questo seguito parve al paese onore, e a Papa Bonifazio, e molto fene contentaro i paefani. Era questo Cardinale di Ravenna, quello, il quale altra volta si fuggì da Papa Urbano da Genova per paura di lui all'altro Papa, e andoffene, perchè Papa Urbano gli diffe, ch' egli ordinava o di ucciderlo, o di avvelenarlo, e così si trovò poi, che era la verità, sicchè egli sapea ben fare così fatti inganni, anzi n'era maestro.

Come li Cistadini d' Orvieto tolsero la Cistà a' nipoti di Messer Rinaldo Orsino.

## C A P. IV.

A L principio del mefe di Maggio 1391. Il A Citradini d'Ovviero, li quali erano d'una parte, e aveano cacciata l'altra parte utori della Citta, per quello l'una, e l'altra ifitava male, Ma quelli, ch'erano nella Città, non contentandoli della Signoria de' Viciari de'nipoti di Mesfer Rinaldo Orsiao, il quae

li erno fanciulli, per Ambalciadori delli uni, A e degli altri, feciono pace tra loro e, li cacciate trano Caporali dell'una fetta, e dell'altra de' Monaldefchi; e avvengachè molte volte avelfono l' un l'altro cacciato fuori della Città, e fatta tra loro la pace, rimefinella Città quelli, che n'erano litati cacciati, e che ilfavano molto peggio, che l'altra parte, ch' era nella Citta; e tutti di concordias' armatono, e cacciarono fuori della Città tutti quelli, che v'erano a quardia per li detti fanciulli, e a leuni ne uccifono; e la Città ordinaro di reggere ellion foli, e non vollono altri Signori, e divifono tra loro il regeremento di unella.

Come Messer Luigi di Capova Capitano di Guerra de' Fiorentini , giunse a Firenze con pochi , e sconosciuto .

## CAP. V.

I Fiorentini diliberatamente cercaro d'avere un Capitano di guerra, il quale avelle folamente a fare la guerra de' Saneli, e dopo molto cercare, elessono Messer Luigi di Capova, il quale era figliuolo del Conte d' Altavilla di Puglia, per loro Capitano. Il quale prima vegnendo a Roma, e quì fentendo, che da' Perugini, e da molti altri pacfani gli erano messi gli agguati da quegli, che teneano col Conte di Vertu, per pigliar lo istato quì colla sua brigata più dì: poi essendo molto follecitato dallo Ambasciadore de Fiorentini pure del tofto venire, ed elli non fentendofi sì forte di gente d'arme, che a lui parelle potere pallare colla foada in mano: per lo migliore, e per più ficuro modo diliberò di venire isconolciuto, e con pochi de fuoi compagni, e così fece, e per quello modo per diverse vie, e con grande pericolo di se, e de compagni in pochi di giunfe alla Città di Castello, e quivi si palesò, e disse chi egli era, e poi con poca parte della fua brigata se ne venne a Firenze del mese di Maggio, dove con grande allegrezza, e festa fu ricevuto, e fattoli onore. Poi li compagni fuoi, che avea lasciati a Roma, per diverse vie, e in più tempo ne vennero a Firenze con tutte le fue cole.

Come la gente de Fiorentini andarono pre fornire certi luogbi, trovaronti perduti, evenendofene si trovarono coi mimici, e combasterono, e la gente de Fiorentini ebbe vittoria.

# CA P. VI

A Ndando del mese di Maggio parte della gente de Fiorentini verso il Bagno a Maccreto per fornire alcuno piccolo Castelletto, il trovarono perduto. Erano costoro sei-

cento uomeni a cavallo, tutta gente fcelta, e valente, e aveano affai fome di vettovaglia; di che veggendo li loro Caporali, che la speranza di quello, per che andavano, era perduta, fen' andarono alla Rocca Ranoccina, e al Castello della Pescina, li quali si teneano per li Fiorentini, e in quelli Castelli missono tutti quelli fornimenti, ch' aveino portato: e poichè questo ebbero fatto, si partirono quindi, e tornavano addietro fempre schierati, e attenti, e avvisati, e ordinati, e acconci alla battaglia, se forse li nimici (li quali aveano saputo, che loro erano dietro andati con più gente, ch'elli non erano ) avessono voluto con loro combattere. Avvenne, che presso al Ponte a Foiano trovarono li nimici, li quali quivi, come luogo forte per loro, gli aspettavano; di che la gente de' Fiorentini vedutili, ed altresì veduto, che con loro non poteano combattere, se non con grande loro disavvantaggio, diliberaro di volgersi addietro, e partirfi, perchè li nimici li feguitassono, penfando, che fe dello luogo, ove erano posti ad alpettarli, il quale era forte, e malagevole a passare, li potessono in alcun modo far partire per feguitarli, che egli addiverrebbe, che in quel campo potrebbono con loro combattere; di che avvenne, che nel tornare addietro parte della gente de' Saneli feguitarono quivi presto, e affalirono la diretana schiera di loro, e gli assaliti avvisatamente se lasciarono vincere, e fuggironsi, e gli nimici li feguitaro fin presso alla schiera grossa. Allora li Caporali veggendo, che venia loro fatto quello, ch' aveno pensato di fare, voltatifi addietro coriono addoffo alli nimici, che li feguitavano, e percoilonli, e rupponli subitamente, e uccilonne affai, e poi li feguitaro fino al fopradetto Ponte, dove trovaro la gente nimica molto più groffa, che quella, che aveano vinta, e cacciavangli; nondimeno la gente de' Fiorentini , li quali , ficcome aviamo detto, erano valenti uomeni, baldanzofamente percoffono i nimici, e cominciarono con loro battaglia afpra, e crudele; e avvegnachè grande difavvantaggio avessono per lo stretto luogo, dov'era la battaglia, nondimeno li cominciaro a avvantaggiare dopo, e preflochè due ore combattutosi, e molti dell'una parte, e dell'akra mortine, pure alla fine la gente de' Fiorentini vinse, e li nimici fi fuggirono nelle loro vicine Castella, e la gente de' Fiorentini li feguitaro infino alle loro porte uccidendoli, e poich' elli fu rotti in volta, furono della gente del Conte di Vertù presi in questa cosa cento uomeni d'arme, e guadagnaro cento cinquanta cavalli; poi la gente de' Fiorentini così vincitori, e colla preda guadagnata, se ne tornaro a Poggio Bonizi, e quivi prima fatto onore agli uomeni di arme, li quali aveano prefi , come è ufanza , li lasciarono andare, e alcuni ne ritennero, efeciongli ricomperare, ch'erano da ciò.

Come Papa Bruifazio riebbe Spuleto, e'l Caflellano gli diè la Rocca per danari. | A potere quello passo mai più ostende lo luogo mai più ostende lo, o noiarlo; pe-

## C A P. VII.

A Città di Spoleto, la quale teneano li Nipoti di Messer Rinaldo Orfino, ed era della Chiefa di Roma, del mefe di Maggio del 1301, fi ribellarono loro, e dicronfi al Vicario del Papa Bonifazio. Feciono questo li detti Cittadini, perocciè non si contentavano punto del reggimento, che faceano loro li Vicari de Nipori di Meller Rinaldo Orlino, e rimisono nella Città quasi tutti quelli Cittadini, che Messer Rinaldo n' avea cacciati più anni dinanzi. Poi lo Vicario del Papa Bonifazio fece patto col Castellano, che tenea la Rocca per li detti Nipoti di Messer Rinaldo Orfino, che dandoli diecimila fiorini li delle la Rocca, e quello Cattellano s accordò con lui, ed chbe i danari, e dielli la Rocca, e allora fu il Papa' intero Signore della Città, più che non era prima.

Come Messer Giovanni Aguto colla gente della lega cavaled sopra le terre del Conte di Verià, e alguanta della sua gente vinfe, e presene assa: e gli altri cacciò.

## C A P. VIII.

M Effer Giovanni Aguro Capitano di guer-ra de Fiorentini, il quale eta a Padova (vedendo, che'l tempo era d'andare addoffo alle terre del Conte di Vertù, perocchè le biade erano già grandi, e alcune n' erano granate, e buone per li cavalli notricare ) adi dieci del mese di Maggio uscì fuori con millequattrocento lance di quelle de Fioren-tini, e con fecento lance de Bolognefi, e con dugento lance di quelle del Signore di Padova, e con milledugento baiestrieri, e con allai fanti a piede, e andaronne verso Vicenza, e comandò a turca la fua gente, che dove andaffero, o paffaffero, non faceffero alcuno danno, o rubería, falvochè le cofe necesfarie a loro per vivere, e così fu ordinato per ciascuno si facesse, e così si fece per tuc-ti, e poi n'andò verso Verona; e adl quindici di Maggio passo la Lue con tutta la sua gente, ca alquanti della gente del Conte, li quali gli si volsono opporre in sulla riva del fiume, perchè non paffaffe, fubito mandò incontro allora parte della fua gente, perchè d'insu la riva del fiume li cacciasse, li quali como la gente del Conte li viddero contro a loro venire, fanza aspettarli, o fare elcuna refistenza, tutti si fuggiro nelle Castella vicine, e furono seguitati, e alquanti ne furono morti, e alquanti presi. Poi sa gente della lega n'andò in fulla fossa, e quella passarono, e in più luoghi la feciono abbattere, e spianare; e questo fece fare il Capitano, perchè in niuno modo avessono i nimici speranza di

lo luogo mai più offende lo , o noiarlo ; perocche li ministri del Conte aveano prima posti in sulla detta fosta trecento lance, e molti fanti a piede, credendo, che bestaffero a difetà, che paffare non la poteffero la gente della lega; la qual gente del Conte fu vinta, e cacciata, e leffanta nomeni d'arme furono prefi, e più di dugento di quelli da piede, e alcuni morti, e tutti gli altri prefi, e'l resto si fuggiro in caucia in cerce Castella. Poi la detta gente della lega fi partì quindi, e andarne inverso Brescia. E quivi avvenne, che Messer Taddeo del Verino con trecento lance di quelle del Conte feguitava affai vicino per offendere la detta gente, fe veduto aveffe il bello; della qual cola avveducoli Meller Giovanni fubito provide, e lasciò in aguato il Conte Currado con trecento lance in luego affai nafcolo, e celato, e lui paísò innanzi con tutta l'altra gente ; e la gente del Conte di Vertù non avveggendosi dell' rguato, andaro tanto innanzi, ch' entrarono tra la gente grofla, e l'aguato; di che Meffer Giovanni s' avvide di quelto, volfe la bandiera verfo i nimici, e cominciò con loro battaglia; e li nimici tornando addietro, s'incontraro col Conte Currado, ch' era uscito dell' aguato, e venia loro addolfo. Di che il detto Meffer Taddeo questo veggendo, subito dille: ognun pensi di campare chi può, perocche altro riparo non c'è, le non di fuggire: e cesì tutti furgirono, chi meglio poce. Furono in quella battaglia più di cento uomeni di quegli del Conte prefi, e più di trecento ne furono tra morti, e anaegoti nel paffare il fiume, e guadagnarono il di la gente della lega trecento cavalli : poi la gente della lega pallarono verfo la Valle di San Martino, e qu'l ricevettono nel Campo un Caporale del paese, il quale menò seco più di mille uomeni, Era costui isbandito dal Conte, era molto amato in quelle contrade, ed egli fece sì, che più Castella vicine quivi del pacfe ubbidirono i comandamenti del Capitano della gente della lega, dierono loro vettovaglia (perocchè non fu loro altro addimandato), e questo feciono i paesani per paura di non ricevere il gualto, e ancora perchè la detta gente non faceano alcuno danno, o guasto ai paesani delle cose loro. Era allora la gente della lega accampata tra'i siume dell' Adda, e l' Oglio, il quale luogo è abbondevole affai delle cose necessarie a chi ista a Campo in terra di nimici.

( C)

Come il Conte d'Armignacca volendo venire in A Lombardia contro al Conte di Verti a petizione de Fiorentini, giunfero a Avigonae più Signori Francefelt, e infieme col Papa cercarons di florpiare la fina venuta, ma non porecern ritrarlo,

## CAP. IX.

L Conte Giovanni d'Armignacca del me-I se d'Aprile, il quale più tempo innanzi era istato soldato da Fiorentini, perchè venisfe addosso al Conte di Vertu con grande gente d'arme, e avea voluto grandi vantaggi da loro, e molti patti, e avea ricevuti già fiorini ottantamila, e molta gente avea raunata, e di più lingue, essendo non molto lungi d' Avignone, metreva in punto tutta la fua gente per passare addosio al Conte di Vertu: e già tutti i Caporali degli uomeni dell'arme avea pagati e ogni fua gente era presta per cavalcare verso Italia: ma in quelli medesimi di giunsono ad Avignone il Duca di Berrì, e il Duca di Borgogna Zii del Re di Francia, e più altri Signori vennero con loro, e vennero qui per istor-piare a perizione del Conte di Vertù, che non venific con quella gente in Lombardia. E perche questo facessono, aveva il Conte donate loro molte migliaia di fiorini, li quali Duchi futi quivi, e quivi venuto il Conte d' Armignacca, e quelli quando furono con lui, il pregarono quanto più caldamente poterono, che per amore di loro si rimanesse dell' impresa, ch' avea fatta di passare in Italia contro al Conte di Vertu dicendoli quanto questo sarebbe a loro grande servigio, e che fempremai rimarrebbono a lui obbligati, se cotale grazia a loro facesse, e molte ragioni li mostraro, perchè da quella impresa si partisse. Il Conte d'Armignacca rispose a detti Signori, che volentieri farebbe cofa, che fosse di loro piacere, e contentamento, se sanza sua vergogna il potesse faze; ma che egli avea ricevuti da' Fiorentini molti danari, e avea loro promesso d' anda-re in Lombardia contro al Conte di Vertù. e che egli non potea rimanere, che elli non andasse sanza sua grande vergogna; e che elli era istato infino allora leale Cavaliere, e così intendea essere per innanzi; e per queste cagioni non potea fare, che non andasse in Lombardia contro al detto Conte, e così era di-Sposto di fare. Allora li detti Duchi furono col Papa, e tutti insieme riebbono il Conte d' Armignacca, e da capo tutti e tre il pregarono, ch' elli non volesse venire contro al Conte di Vertu, e tutti e tre il gravarono di quello in quanto poterono. Il Conte d'Armignacca feee loro quella medefima risposta, che prima avea fatta alli predetti Duchi. Al-lora il Papa, ed eglino li proferfero grande quantità di tesoro, e molti altri vantaggi fe di questa impresa se ne levasse, e rimanesse; ond'elli istette fermo nel suo proponimento, sempre dicendo, che per la promessa, ch'elli avea satta a' Fiorentini, non potea rimanere, che on passasse in Lombardia, e con questo si partì da loro, e tornossi nel Campo suo.

Come il Signori: Francefai ordinarono con ceri Brettoni, cdi erone cul Conte d'Armignacca, chi elli uno andafiono con lui in Lombardia; di che il Conne dicenda alli detti Brettoni; che lino con estimato, che non vulcano andare contro al Conte di Veriù, ma che anderebono in fua difeja; di che il Conte d'Armignacca fece armare la fua gente, econdustere con loro, e quafi tutti gli necife, e rubò.

## CAP. X.

I detti Duchi Franceschi quì di sopra L detti Ducii Franccioni di nominati, non avendo potuto recare il Conte d' Armignacca a quello, che desideravano, pensarono di fare il loro desiderio per altra via, e li feciono sì, che parlarono con certi Caporali di Brettoni, li quali erano col detro Conte d'Armignacca, e con lui doveano venire in Lombardía alla guerra fare, e aveano da lui ricevuti molti danari e sì per loro, e per le loro brigate. Li detti Duchi promisono alli detti Caporali grande quantità di danari, se dal Conte d' Armignacca si partissono, e andassono alla difesa del Conte di Vertù, e promisono con parole loro, che se questo sacessono, che a loro ne renderebbono buono merito. Li detti Caporali risposono, che se alcuna quantità di danari avcssono, che tutti loro, e le loro brigate merrebbono al fervigio del Conte di Vertù, e del suo paese, e che poteano fare di loro quello, che voleano, e quelto farebbono per fare a loro piacere, come a loro Signori. Questa risposta piacque molto alli detti Duchi, e per potere tosto quello mettere a esecuzione, subito mandaro per lo Ambasciado-re del Conte di Versù, il quale era con loro, e avea danari affai da spendere. Era quefti Messer Niccola da Napoli, il quale in ogni luogo avea sempre nimicati i Fiorentini ,e la loro parte e diffonli quello, che bifognava, e quello, ch' aveano fatto, e ordinato per loro per migliore modo; e che delle a quelli Caporali cinquemila fiorini d'oro, ed alli anderebbono al fervigio del fuo Signore, e leverebbonsi dalla contraria parte: Di che lo Ambasciadore del detto Conte, subito gli diè loro, e quelli fi tornaro alle loro brigate molto allegri; e ivi a pochi dì il Conte d'Armi-gnacca andò alli detti Caporali al Campo loro, e difse, che elli fi metteffono in affetto. di cavalcare in verso Lombardia, perocchè'l tempo era d'attenere le promesse, che fatte avea a' Fiorentini, e che pensava avere grandi vittorie sopra il Conte di Vertù suo ni-

mico, e malvagio tiranno. E quelli Capora-11 li, li quali per l'opere loro fi vide, che aveano poco tenno, risposono al detto Conte, che con lui non volcano andare contro al Conte di Vertù, ma che bene anderebbono a effere col Conte di Vertu, e in suo aiuto, perchè a lui erano obbligati, e lui doveano difendere . Allora il Conte d' Armignacca maravigliandosi delle loro parole, disse: come? non avere avuti da me molti danari per venire con meco, e a me fiete obbligati? E quelli, li quali aveano poco fenno, risposono al Conte superbamente, e dissono, che voleano esser col Conte di Vertu, e così farebbono per certo: e più villane parole differo contro a lui; di che il Conte d' Armignacca adirato fi partì da loro, e tornò al fuo Campo, e alla fua gente, la quale era sparta in più luoghi, e raunò di loro più di mille lance, e poi comando loro, che andationo colà, dov'erano li detti Brettoni, e tutti gli uccidessone, e rubassono: che subitamente per ubbidire il loro Signore andarono colà, dov' erano li detti Brettoni, li quali erano cinquecento lance, e con loro sì combatterono grande pezza; ma pure alla fine gli vinfono, e quali tutti gli uccifono, e rubarono tutti li loro arnefi; e tutti quelli Caporali, li quali aveano fatta la detta dislealià, furono morti, e tutti quelli, che preiono poveri, cacciaron via. Poi il Conte d' Armignacca colla sua C gente fi part) quindi, dov'era, e venne a fuo cammino verso Italia, per fare quello, che promello avea a Fiorentini, e menò feco più di dieci migliaia di Cavalli, e molta valente gente.

Come li Fiorentini ripresono per sorza il Castello di Raggiuolo, il quale s'era ribellato.

## CAP. XI.

A Noora del mese di Maggio 1391. il Co-mune di Firenze colla sua gente prese per forza il Castello di Raggiuolo in Casentino, D quale Castello aveano i Fiorentini più mesi innanzi affediato, e molte volte combattuto, e ricevutovi di grandi danni, e que' dentro, e que' di fuori, e mai non lo aveano potuto riavere, perocchè 'l detto Castello di Raggiuolo l'aveano gran parte de' Cittadini dentro ribellato a Fiorentini, a petizione di Giovanni Tedesco da Pietramala, e il det to Giovanni Tedelco v'avea mandati cento cinquanta fanti in loro aiuto, li quali allora teneano la Rocea del Castello. Per lo grande tradimento, ch' aveano fatto alli Fiorentini, aveano grandiffima paura di loro, e però fi difendeano valentemente, e a ogni difagio, e fatica si disponeano. Ma li Fiorentini per la necessità della vettovagla mal volentieri vi stavano, e come potesno, dando altre cagioni, di fecreto se no uscivano, e se ne fuggivano: e con quelli, che l'affediarono, così s'

accordarono, e dissono, che se combattessono il Castello da lato della Rocca, ch' elli non si difenderebbono; di che quelli del Campo de' Fiorentini adl diciotto di Maggio, la mattina comineiarono la battaglia, e perchè non v'era tanti difenditori da quello lato, presero il Castello per forza, Questo veggendo li Cittadini, subitamente quelli, che poserono, per diverse vie si fuggirono, e il desto Castello fue da' vincitori tutto arso; e questo addivenne, perocche li foldati de l'iorentini nell'entrare del Castello corsono a rubare, e tra loro subito nacque grande quittione, e zussa; di che i Capitani, perche non si azzus. faffono, fecero metter fuoco a tutte le cafe del Castello, le quali erano quasi tutte d'assi, e di paglia fanza alcuna refiftenza, e l'arfono, e molci Cittadini di quello Cartello, quando viddono con tanto furore entrare i nimici nel Castello per suggire pericolo, sì nascotono chi nelle loro proprie case, e chi nella Chiefa, le loro persone, e le loro mogli , e li loro figliuoli, e tutte le loro migliori cose, li quali il fuoco tutti uccife, e divorà, perocchè foccorsi non poterono essere, nè furono, ed egli erano in fogne, e in fosse coperte, e poi l'altro d'i molti corpi si trovorono, gli quali erano arfi; di che molto ne increbbe, e i vincitori li forestieri tutti furono lasciati andare con tutte le loro cose, e quelli Cittadini, li quali furono presi, tutti furono menati a Firenze, de' quali quindici, cho era-no istati colpevoli della ribellione fatta a' Fiorentini del detto Castello, furono tra due volte impiccati per la gola, e gli altri furon condannati di stare in perpetua carcere, e tutti i loro beni, e cose furono appropriate al Comune di Firenze. E così il Castello di Raggiuolo, il quale avea centocinquanta uomeni, e più, fu tutto disfatto intieme colla Rocca loro, e tutte le case insieme colla Chiefa tutto arfe, e il luogo rimafe d fab tato, e gualto. Per buono esempio degii altri Callelli vicini feciono li Fiorentini più loro di male, che fare non foleano agli aliri...

Come il Capitano de Fiorensini isconfisse dugento lance di quelle del Conte di Vertu, che andavano a Siena.

# C A P. XII.

IL Conte di Vercù del mele di Maggio mandava di Lombardia a Siena dugento lance di foldati, perchè facellino al Contado di Firenze quel danno, che potellono, il quali come giundero a Pila, fanza ridare o'andaro verfo Marenma per andare più ficuri a pelfare a Siena. Li Fiorentio quello fapendo mandarono Meller Luigi da Capua loro Capitano a quella guerra verfo Volterra con affai gente d' arme, peroechè non molto qui da lungi dovea paffare la detta gente de nemici; il quale Meller Luigi di turra la fiua gente tolfe dugento linea iforite, tutti de' [ A migliori, e megito a Cavallo, ch'egli avea. e cavalco verto quelle contrade, dove patiàre doverno li nimici, e miffefi in un bulco in anuato, al pertandoli quivi, dova pallar dovesno ctutto uno di gli alpetto, equelli non venneto, petocchè con pauta, a a lenti palli reniano, di cite la nutte femiente andoverto Suvereto, perocche avea tentore, che quivi erono la nimici, e come vi fua vicio la mattina prefio ai dì per fegni, conobbe quivi effere per certo la detta gente del Come; di che mellifiturti in pumo per combattere, coo loro cavalcò con tutta la lua gente a loro vicioo, e a parte della fua gente li feee affalure, e quelli vengendoli adaleti fi riduffero allato aise mura del detto Castello di Suverero, e quivi fi commeiorono valentemente a difendere. Ma come il Capitano grunfe coll'aitta gente alla battaglia cun loto, gli arcieri Inghelefi cominciaro loro a dare colls facter, fubito furono vinti , e melfi in feonitta, e furonvi preli più d'ottanta caporali, e più altri, e più di dugento caval-li, e molte delle loro forne, e cafe, e alcuni, ficcome poterono, fi fuggirono in Suveteto colle fue cufe, e chi n'andò altrove, e dove potè campare, ciascuno si fuget, E'l Capitano de Fiorentini, colla fua gente, e co' pregioni, e colle altre cofe guadagnate fe ne tor-no a Volterra, e poi a Colle, fano, e falvo; C e questo cominciamento fece Meller Luigi da Capova Capitano di gatetta de Fiorentini . nel principio del fuo Officio,

Come Messer Giovanni Istiarra de' Persentestibi pro, a la Cutà di Viserbo, e uccise malti Cittadini .

C A P. XIII.

M Effer Giovanni Heintra de' Perfettefchi da Viserbo, il quale teneva più Caftel-la vicine alla Città di Viterbo, a fempra avea fatta loro guerra , perche li Viterbeli uccisono il prefitto loro Signore, e suo conforto, avendo faito un trattato con certi Cittadini di Viterbo, li quali li prometteano di darli la Città, se potessono, ma una parte non mancherebbe, che una porta non gli delfono aperra, se colla sua gente venisse alle mura della Città, da potere liberamente entrare dentro alla Città ; e quello li mostraro ficuro i di che egli fi difpose di rauntre pente d'arme, e andarvi, e così foce. Egli meno feco cento lance di Brettoni, li quali tenesno quivi vicini certe Castella, e molii fanei, e molti baiefteieri affai di fue Caftella, e delli amiei, a all'uscita di Maggio con tutte quelle genti, che raunate avea, se n' andò di notte alla Città di Viterto, e goivi giunto, vi ritrovo coloro, con cui avea farto il resttato, li queli li aperiono la porta della Cittade, e quelli entrò dentro con tutta la fua

gente, quali prima che 1 popolo, e gli akri Cittadini ne fentationo aleuna cofa i e corfe mino alla piazza, ienanzi che trovaficchi gli fi opponeffe, e di niente il contraftaffe. Ma piche li Cittadini fi dell'arono, fentendo la gente nimica ciliro dentru alla Città, tutti s' armarono, e raunarai infiema, innanza che 1 di foise venuto i indi feciono alcuni ferragli per la Città, e in più luoghi i poi fatto il dì e venuti alla Piarra comiociatono battegita, la quale fu moito afpea, e ciudele, e tutto quel dì sì combattero infierne, a niuna parte vinfe; ma pure affai maggior danno ricevettono li Cittadini, che la parte di Meffer Giovanni Ifciarra i la notre li divife, a ciafcuno fi tlette a' luoghi della Cetta, ch' egli aves prefi: l'altra mattina ciafcuna porte ritornò alla battaglia con volcota di vincere, o di morire, ricominciata tra loto la zuffa afpta, e erudele, e combattutiti infino a vofpro con grande uccitione celi una parte, e dell' altra. Allora li Brettoni veggondo li Cittadini molto leffi, e ftanchi, st a percolfono moko baldanzofamente, e vinterli, e cacciaronli dalla piasza, e dagli altri luoghi forti, e cottono la Cirrà per io detto Mel-fer Giovanni Ifciarra de Perfettefehi. Furunvi morti prefio a dugento Cirtadini, e più di cento di quelli del detto Meller Giovanni Ifciarra, e molti fediti dell' una patre, e dell' altra. E così la Città di Viterbo, la quale si tenea per lo popolo, e per lo Papa di Roma, allora ne f.i fatto Signore il detto Meifer Giovanni Isciatra, il quile poi tutti quelli Cittadini, i quali erono dalla parte contraria a lui, ne excesú fuori, e alcuos ne uccise, a li Brettoni si tornaro alle loro Castella, poiché videra liberamenta cifere Signora, perocchè elli facevano continuamente guerra a' Paciaoi .

Come la grate de Fiorentini, e de Bolografi cavalch a Parma, e altrece prefion moiti pregioni, e molta heftiame.

C A P. XI

Bolonna erano rimafi a guardia di loro, A Bologna erano riman a contrato forfe e del loro Contado erano rimate forfe trecento linee tra di quelle de Fiorentini, e de Bolognefi, li quali foldati cavalearono al principio del mele di Giugno, infino in fulle porte di Parma, e quivi presono trecento pregioni, e milleottocento bellie grof. fe, e piu di cinquemila bestie minute; e seciono in quello Paese susto quello danno, che poterono fare se poi con tutta la preda fi tor nato a falvarrento a Bologna, ficebè li Bologneli furono molto lieti. Ancora cavalearo lopra le Terre, che fono del Signore di Mantova di quà dal Pò, e prescovi più di cinnecento pregioni, e secento bestie große, a duemila minute, e fani, e falvi fi tornaro a Bologna colla preda . Potezno così poca gente allora cavalcare quello paefe, petocchò A ch' crano nel campo, ebbono licenza di partutta la gente acl Conte era in su l'Adda, a petro a Meller Giovanni Ag-iso Capitano della lega, della lega, cui control di urono dati lavo, e quivi furono tutti i detti i foliari quivi interamente paga

Come li Fierentini mandaro a ofte a Sieno Meffer Lungi di Capova loro Capitani di guerra con molta gente d' arme, il quale fece gi andi danni, e guaffo nel loro,

## CAP. XV.

I Fiorentini follecitavano ogni di Meffer Luigi da Capova loro Capitano di guerra, che con tutta la loro gente mettelle campo alla Città di Siena, e quelli n'aves grande volonta; di che tutta la gente dell' arme de' Fiorentini, che quivi cra, fi raunò a Colte, li quali furono milletrecento lance, e milledugento balestrieri Genovesi, e tremila tra balettrieri, e pedoni, contadini, e gualtatori allai, e fu ordinaro, che due de Dieci della Balia andassero a Colle, a dare loto le Inlegne del Comune, e così fu fatto, li quali le dierono fuori di Colle Giovedì adì quadici di Gingno 1391, tre ore dopo il levar del Sole. E quello punto diffe Aieslo Astrolago, che era buono per li Fiorentini, perocche era l'ora del Sole, ed era ascendente il Leone, c Marte era nel detto segno del Lione, e la Luna fi trovava nel fegno dello Scarpione, che è cafa di Marte; di che per queste, e per mole altre cag-uni, difie il detto Alesso Strolago, ch' cra buono punto a moversi li Fiorentini, ad andare contro a' Sanchi colle Infogn: levare, e colla loro gente dell' arme, e così fi fece; e foronvi due Mahifcalchi, cioè, l'uno fu Melano d' Afti, e l'altro Meller Barrolommeo da Prato, e ogni altro Caporale chbe nel campo il suo onore, Ricevute le dette Insegne, il Capitano con tutte le sue genti s'appreflo, e ordinate le schiere, se n'anco inverso Siena; e posonsi la sera a campo alla Badia a Ifola, el'altra mattina con tutti li fuoi n' andò in Piano di Rosia, e quivi istetrono dieci di fermi, e tutto quello Paele ariono, e guadarono; e li guaffatori, e li Saccomanni, tutte le biade, e le vigne guaftaro, e gli olivi, e gli altri alb ri abbattero, e tagliaro, e ogni danno, che fare si poteva, feciono. Ma perchè il pane, e ogni vettovaglia necessaria al campo, era mancara, e logora, si partirono di quindi, e andarne in Valdichiana verlo Valdambra, e quivi trovaro, che i Dieci della Balia aveano apparecchiato pane, vino, e ogni altra cofa neccifaria da vivere. E quivi gualtarono, e rubarono tutto quel Paese, e tutte le loro biade, e le vigne guaffarono, e le loro case arsono. E poiche ebbono tutte quelle contrade, del Mete di Luglio si tornaro alla Badia a Isola, e quivi presono il rinfrescamento, ch' era qui vi per loro apparecchiato, e molti gualtatori, Tom. II.

tirli, e tomarli a cala. Ottocento nuovi guathators is furono dati loro, e quivi furono tutti i detti foldati quivi interamente pagael di tuito quello, che avere doveano, perche facellono migliore fervigio a'biorentini; poi si partirono quindi le dette genti dalla Badia a Ifola, e tutti ifchierati n' andaro verso Siena, e puotono il loro campo presto a due miglia alla Città, e tutto quello, che rimifo era in quelle contrade, guaitaro, e rubaro, e nel piano di Rosia rennero il campo in più luogora, per guaftare in più luoghi, e in ogni luogo quivi vicino a quindici miglia, o più, tra molto volto e guaftaro, e disfeciono. Poi verfo la Valdambra n'andaro in più contrade, e tutte quelle cofe, che quaftare li poteano, animofamente guaffarono, e per forza prefono un luogo, e fubitamente l'arfono, e la pregioni riten-nero, e una donna di gentile febiatta di Siena vi presono dentro, e subito la rimandaro dov'ella volle, e'l marito ritennero prefo. Poi n' andaro in Valdichiana, e feciono a Lucignano, e a Marciano, e in tutte quelle contrade grandi danni, e guafti di tutte quelle cofe, clie fire fi potea, e guaftaro, L pot adl fette d' Agofo, fi to:naro ad Arezzo, o turta la gente fi sparle in più lunghi, perocchè li Fiorentini diliberaro di non tenere più campo, perocche grande danno non fi po-teva prù fare alli loro nunici, e volcano parte di quelle g nti mandare a Boiogna, perchè le genti del Tiranno diceano di cavalcarli. perchè poca gente d'arme avea allora, e già il Conte d' Armignacea era stato iteonfitto, e morto dalla gente del Conte di Vertu, e questo sapeano bene la gente del Comune di Firenze, e molto, n'erano dolerofi i Fiu-

Come Messer Giovanni Aguso Capitano della gente della iega, veggendos a mai partito per acque eta egli eramo volta edados, con bello iscaltirimenso usci del pericolo, e sornossi, nel Fadovano a solvamento con tutta la gente. MONTH Charles are an activities and

# C A P. XVL

M Effer Giovanni Aguto Capitano della legat, il quale, come detro i, et qui altri collegat, il quale, come detro è, era a campo, in Lombardia tra'l fiume dell' Quie, e l'Adda, e defiderava, fe conceduto gli fulle ilitato, combattere in aperto esmpo co'tuoi numei, percebe Meffer Iacopo dal Vermo Capitano deila gente del Conte di Verti era a lui vicino con miliottocconto lance, e diccimila a piedi, e non credea che Meffer Giovanni potefic ificampare colla fun gener, anzi credeva ucciderli, o averli pregioni tutti per cetto, e di quefol i parva effere di cetto, el eli liferille al Conte di Vertin smadare.

mi a dire, come voi volete, che io acconci | A prefe colli fuoi configlio, e diliberò di parquesti vostri nimici, perocchè campare non potiono, e jo ve gli daro nelle mani per quello medo, che vorrete, Quefto, perchè Nicifer Iacopo così credeva, era, perocchè gli avea volto addoffo certe acque, le quali crefceano continuamente, ed egli credea, che a loro convenille o annegare tutti, o arrenderli a lui tutti per pregioni, e così farebbe loro avvenuto, le quivi alcuni di fossero toprastati. Ma Melser Giovanni Aguto avvedutofi di questo pericolo, e ancora veggendo, che la vettovaglia mancava loro, e andare per quelle contrade a guadagnarne non poteano peroechè aveano i nimici vicini, ed erano molto forti, e aveano operato con ogni indu- B firia, e maestria, che la gente della lega non aveile, nè trovasse alcuna cosa, nè per loro, nè per li loro cavalli da mangiare, e aveano tanto fatto, ch'era addivenuto quello, che cercavano, che fosse; perocchè la gente di Meller Giovanni Aguto era gia in grandillima necelfità, e non aveano ne pane, ne carne ne vino, ne vedeano d'onde avere ne poteffono; e per quello aveano già paura di non ellere affediati, e perduti tutti, istandosi così i nimici a vedere, e la brigata, ch'era con Meller Giovanni Aguto, credeano bene . che se in quello tempo si potessino accozzare con loro, che arebbono di loro tolto virtoria; e questo credeano, perchè dove in al- C cune ilcaraniuccie, che s'eran con loro abboccati, ogni volta gli aveano incontanente vinti più volte, e cacciati; di che per queste cofe Meller G'ovanni Aguto avvilatamente mandò a Metfer lacopo dal Vermo, e alla fua gente it guanto della battaglia, e mandò loro a dire, che s'elli erano valenti uomeni, che'l dì vegnente venissono in ful campo a giusta battaglia fare, ed elli colle fue genti vi verrebbe. Meffer Iacopo dal Vermo ricevette il guanto, e diffe a quello, che lo portava, che questo molto gli piaceva, e desiderava, che in sul campo si provasse, chi più animo, o virtù avelle; e che l'altro di egli, e la fua gence, comparirebbe a giusta battaglia fare con i fuoi, fulla spianata fatta, la quale rifposta, come Messer Giovanni cbbe, levò il campo, e andò più presso ai nimici, più di un miglio, e quivi puose campo, e la mattina vegnente, prima fatti dieci Cavalieri novelli, e confortata la sua gente a ben fare, ischierato, e acconci a combattere, compari in ful campo da quella parte, d'onde credeva avere più vantaggio, e la gente del Conte non vi venne, e non comparì al campo; di che Mcsfer Giovanni veggendo quello, mando loro a dire, ch'elli venissero alla battaglia, perocchè erano presti a combattere con loro . Allora Messer Iacopo rispose a quelli Ambasciadori, che questo vennero a dire, che Messer Giovanni non era venuto al campo, d'onde, e da quello lato d' onde era prima, e d' onde credevano, che venisse. quale rifposta come Messer Giovanni ebbe,

tirfi quindi, e perche fe nel partire, ch'elli facellono, li nimici gli attitutono di dietro, nascose in un Boschetto il Conte Currado con cinquecento lance di buona gente, e coll' altra gente a schiera si volte, e tomosti indietro, fempre andando avvilato, e intento ( perchè penlava, ch'elli venissono) quello. ch' elli credea, che li nimici facessono, Mcffer Iacopo dal Vermo veggendo, che i nimici fi partivano, mando certa parte della fua gente loro dietro a danneggiarli, fe potuto avellono, li quali parte di loro caduti nell'aguato, e allaliti dinanzi, e di dietro. subitamente surono rotti, e tra prefi, e morti, che annegarono più di quattrocento uomeni, e più di quattrocento cavalli di quelli de' nimici furono prefi, e gli altri fi fuggirono al campo loro. Poi la notte feguente Meffer Giovanni Aguto con tutta la fua gente, fi mije nel fiunie dell' Oglio quietamente, e paffarono il fiume tutti quelli, che poterono, e queili, che v'erano deboli cavalli, per la fame, ch' aveano patita, parte con grande fatica pallarono, e alquanti annegarono, e così addivenne de fanti a piede, li quali nuotando passarono quasi tutti quelli, che cavalli non poterono avere, ma pure parte n' annegarono, e parte delle loro fome n' andarono giù per lo fiume. Ma poiche Meffer Giovanni Aguto fue paffato l' Oglio colla sua gente, dule così loro: Voi vedete là, dove noi fiamo, e come noi fiamo istati due d) fanza avere , che mangiare , e per questo siamo indeboliti, e anche li nostri cavalli, come sapete, sono istati due di sanza mangiare, e hanno durata grande fatica, e però tono molto indeboliti, e per quella cagione io vi ho condotti di qua dal fiume con grande fatica, e se questa necessità non fosse suta, io v'arci menati a combattere il campo de'nemici, e rendeami molto certo, che tofto gli aremmo vinti, perocchè provato avete chi eglino fono, e quanto eglino vagliono poco a ritpetto di noi. Ma poiche quì fiamo, che contastano andamento, ci partiamo quinci, e andianne verso Verona, e che quelta notte andiamo quafi correndo; perocelie fe così facciamo, li nostri nimici non ci seguiteranno, e se pure il facessono, noi farenimo molte miglia loro innanzi, e potremmogli aspettare, fe a noi parià, e troveremogli illanchi. A. questo conjiglio s'accordò tutta la brigata; e così si motiono, e in poco se ne vennero a Verona, e quivi passarono il Tesino, e andaronne ne'confini di Vicenza, e di Padova, e quivi trovarono grande quantità di vettovaglia, e di tutte l'altre cose, che a loro bisognava per vivere, e suronne molto lieti, perocchè molta nicissità avcano patita. Parve loro scampati, e dalla morte alla vita tornati, e tutti quelli, ch'erono nel campo della lega, li quali erano venuti allora della Valle di Sant' Artino, nel levare del campo falvi, fi ricolfano alle montagne. Ma la gente del Conte di Verriù per lo migliore, non feguitaro la gente della lega, ma fi fletter nel Campo loro; poi tutti fe n'andaro alle terre loro vicine. Fu per molti tenuto, che Meffer Giovanni Aguot icampafile dal pericolo, per lo fiuo fenno, là d'onde poclii Capitani di guerra, o noa niuno altri, ch'elli, farbèbe ticamparo.

Come il Conte d' Armignacca venendo in Italia, isconsisse molti Brettoni: poi di Luglio giunse ad Alessandria della Paglia in Lombardia.

## C A P. XVII.

IL Conte Giovanni d' Armignacca, il qua-le, come detto è di fopra, venia in Italia con fua gente, a petizione de'Fiorentini : e del mese di Giugno, passando l' Alpe con sua gente, per sue ispie, su fatto certo, che cinquecento lance di Brettoni, li quali avea fo'idari Meffer Nardo della Sala, per lo Conte di Vertu, veniano in Lombardia, e per paura di lui, paffavano di lungi da lui più di cinquanta miglia per vie iffrane, e malagevoli; di che il detto Conte d' Armiguacca pensò, che a lui farebbe grande onore, se le dette genti potesse vincere, prima che giungeilero nelle Terre del Conte di Vertù, dove andavano; e diliberato di ciò fare, se potesse, elesse secento lance di tutte le sue genti, il quali furono tutti valenti uomeni, e bene armati, e bene a cavallo; poi si partì del luogo dove era colla detta sua gente, e cavalcò verso li detti suoi nimici con grande sua fatica, e disagio per luoghi salvatichi, e malagevoli, e tanto cavalcò tra di dì, e di notte, ch'egli giunse presso colà, dov' erano le cinquecento lance de' Brettoni, che detto gli era stato, e che cercando andava, e li Caporali de'detti Brettoni, come videro quella gente venire verso loro, subitamente li conobbero a lor nimici venire; e però armatifi tutti, e rifattifi infieme, e fatra di loro una fchiera, aspettarono i nimici, con grande loro vantaggio di luogo. Ma il Conte d' Armignacca, e sua gente, istrettifi in-sieme, con grande baldanza gli assalirono, e con loro cominciarono la battaglia afpra, e crudele, e nel primo affakto li Brettoni fi difesono molto bene; ma poco durò loro quello buono animo, anzi assai tosto si ruppono, non potendo sostenere la forza della gente del Conte d' Armignacca, perocchè molti Caporali de' Brettoni nel primo affalto furono morti; e per quello tutti gli akri fi miffono in fuga per campare, chi meglio potea; avvegnachè molti pochi ne poteron campare, per lo luogo malagevole, e strano all'una gente, e all'altra. Furono in questa barraglia più, che la merà de' Bretsoni morti, e trecento prefi, era quali prefi furono due Cavalieri, li maggiori Caporali, che fosse tra quella gente; e però che'l det-Tom. II.

Subiramente, come li vide, li fece partire dagli altri pregioni, e come a traditori fece loro tagliare la testa, e tutti gli altri, li quali. aveano prefi, perocchè gli conobbe effer vili genti, li lasciò, comandando loro, che verso Francia tornassero sanza arme, e poveri. Poi colli fuoi compagni fi tornò al fuo Campo, e all' altra fua gente, e quivi pochi dì dimorato, fi parti con tutti infieme, e venne al fuo cammino, e del mefe di Luglio giunle vicino ad Alellandria della Paglia, e quivi mise campo, perocchè era una delle Terre del Conte di Vertu; e nella contrada, tra per forza, e che li furon dati, prese sci Caftellette ; quelle , che prese per forza , tutto rubò, e disfece, e a quelle, che li fi arrendero, fece grande onore; e quivi istette assai, aspettando danari, ch'erano a Genova, li quali a lui doveano effere dati, e recati dallo Ambasciadore de Fiorentini, il quale era a Genova, e non andava, perchè dubitava, che tra via non li fosser toki i e però avea mandato al detto Conte d'Armignacca, cho mandaffe iscorra tale, che'l guidasse a salvamento a lui, ed egli verrebbe il più prefto, che potesse al Campo suo, e così fece.

Come il Conte Giovanni d' Armignacca fue ifconfitto, e morto dalla gente del Conte di Vertà, per troppa boldanza, ch' avas, e pis tutta l'altra fua gente furono e morti, a prefi, e P Ambaficadore de Fiorentini vi fu prefio, e nubaso.

# C A P. XVIII.

MEsser Giovanni de'Ricci Ambasciadoso de'Fiorentini, il quale era a Genova, si partì di quindi, e andò per falva via, vicino più che potè al Campo del Conte d' Armignacca, con fiorini venticinquemila, il quale gli portava a lui, e dove ordinato fue, vi giunfono duemila uomeni a cavallo, di quelli del detto Conte d' Armignacca, li quali erano là mandati per sua fcorta, ed egli così accompagnato, n' andò falvo al Campo del detto Conte, e giunfevi adì ventiquattro di Luglio. Poi la mattina seguente il Conte d' Armignacca, il quale era d'età forfe di ventotto anni, volendo quel dì, o l'altro levare il campo, per andare più innanzi infra le terre del Conte di Vertù, chiamò molti gentili giovani , i quali avez feco , e diffe loro: In prima che noi leviamo campo di quinei, mi pare, che noi andiamo oggi a toccare le Porte della Circà d'Aleffandria della Paglia, dove fono dentro li nostri nimici, e vedremo quello, che vorranno fare, perchè fe alla barraglia ufciranno, fono molto certo; che noi li vinceremo tofto, tanto vi conosco valorofi, e gagliardi. Allora quelli tutti a una voce gridarono: andianvi. E perchè erano molto valenti, ciascuno giuro di fare T 2

Allora il Conte Giovanni dille: Se noi tutta la nostra gente menaimo con noi vicino alla Città, certo mi pare effere, che i nimici non usciranno fuori della Città, e però mi pare, che noi andiamo pure millecinquecento buoni uomeni, che questo piccolo numero basti a vincere tutti li nostri nimici, se molti più fossono, che non sono. Ancota mi rendo molto certo, che noi li vinceremo, e tofto; e questo piccolo numero darà materia a' nimici d' uscire alla battaglia. Tutti quelli, che quivi erano, dissono, che diceva il vero, e che bene avea penfato, e così fu ordinato per loro, che si facesse : di che il detto Conte d' Armignacca con millecinquecento uomeni a cavallo molto baldanzofi, fi partì del campo fuo, e andonne infin presso alle Porte d'Alessandria della Paglia, nella qual Città era Messer Iacopo dal Vermo Capitano della gente del Conte di Vertù con duemila lance, e quattromila pedoni, tra quali avea molti balestrieri, li quali il Conte di Vertù avea fatti raunare quivi, per riparare, se potesse, che'l Conte d'Armignacca non venisse sopra le terre sue. Il quale Meffer Iacopo veggendo li nimici allato alla Città, mandò fuori molta della fua gente a combattere con loro, li quali cominciata con loro battaglia, fubito il Conte d' Armignacca gli vinse, e rimisegli dentro C alla Città, uccidendone molti: poi ancora più di mille lance, e assai fanti uscirono suori della Città alla battaglia. Ma non però il Capitano usch fuori della Città , anzi si stava dentro alle mura, e mandava ispiando d' intorno, se dietro alle ispalle del Conte avesfe altra ischiera di sua gente per riscuoterli, se bisogno fosse, li quali mandati, e tornati tutti dissono, che più di quattro miglia aveano in ogni luogo veduto, e niun' altra gente v' era per certo, che quella, che quivi era vieina alla Porta della Città. Ma mentre che Messer lacopo dal Vermo questo facea, la gente sua, ch' era uscita suori alla battaglia, combattuti molto, furono vinti, e cacciati infino alla Porta della Città, e molti mortine, perocchè niuno ne pigliavano la gente del Conte d'Armignacca. Allora Mcfser lacopo Capitano della gente del Conte di Vertu, fece tutta la sua gente da cavallo, e da piè armati venire a lui, e diffe loro, come e' sapeva di certo, che i nimici loro non erano più gente, che quelli, colli quali due volte parte di loro aveano combattuto, li quali, perocchè tutti gli aveano veduti, fapeano di certo, che molta poca gente a rifpetto di loro erano, e ancora erano istanchi, e laffi , perchè tutto 'l dì erano istati armati, ed eransi molto affaticati, e per questo era molto certo, che se turti insieme ischierati, e acconci uscissono loro addosto, tosto gli vincerebbono, e così volea, che il facelle; e ancora mandò trecento lance di buona brigata per un' altra via, alli quali comando,

grandi cofe, se là gli guidasse, e conducesse. A

che andassero tanto, che di dietro poi potessono assalire la gente a loto nimica, e così fu fatto, ed egli con tutta l'altra gente ilchierata uscì della Città, e andò contro al Conte d' Armignacca, e alla sua gente, li quali quando fi viddono tanta gente venir addollo, ilmontarono da cavallo, e ordinata loro ischiera cominciaro la battaglia, la quale durò più di due ore, e molti valenti uomeni vi furono morti e dall'una parte, e dall'altra: ma la gente del Conte d'Armignacca era già molto istanca, e affannata, nia pure valentemente sì combatteano colli molti nimici, ch' aveano incontro, e molti ne uccideano, e veramente da quelli, ch' aveano dinanzi, quello giorno non fariano istati vinti : ma quando furono di dietro affaliti, non poterono più sostenere alla battaglia, anzi furono vinti, e molti ne furono morti, e gli altri quasi tutti presi, che pochi ne campa-rono, e'l Conte Giovanni d' Armignacca su preso, e menato nella Città d'Alessandria della Paglia, e quivi fu difarmato, e perchè egli era per la grande fatica affannato, domandò bere; di che fubito Messer Iacopo dal Vermo fece venire del vino, e diegli bere quanto volle. Ma come il detto Conte ebbe bevuto, fubito gli cominciaro doglie nello istomaco, e nel corpo, e in poca d'ora gli li volfe lo stomaco, e quivi subito si morì. Fue creduto per molti, che fosse avvelenato, e molti fegni poi nel corpo fuo fene videro quali certi; avvegnachè, quanto po-terono, lo tennero celato quelli, che a fare l' ebbono, nondimeno la fama disse di certo, ch' egli era istato avvelenato. Questa isconfitta data al Conte d'Armignacca fu tenuto, ch'egli ricevette per troppa baldanza, che avca, sì perchè era molto giovane, e sì perchè era usato di vincere tutte l'altre volte; e però non sapea usare gli avvisi, e gli fcalterimenti, colli quali gli uomeni ufati all'arme fogliono vincere, le quali cote fempre, più che la forza, danno loro vittoria a chi bene le sa usare, Quelli, li quali poterono fuggire della detta battaglia, con grande fatica tornaro al campo loro, e difsono agli altri, come il Conte, e la sua gente era istato sconsitto, e come. Di che tutti quelli, ch' erano rimafi nel campo, isbigottiro molto, e tutti si giudicaro motti, e prefi; perocchè quasi tutti li loro Caperali, ci e erano valenti, e coraggiosi aveano perduti. Era già passato vespro, quando seppero quefto, e ancora poi in meno d'un ora vi giunfono aleuni altri, i quali erano istati presi col detto Conte, e itine con lui presi nella Cit-tà d'Alessandria, li quali dissono, come il Conte era morto, e di più altri, ch'erano con lui : di che molto più tutti quelli, che l'udiro, isbigottiro: e però alquanti di loro si raunaro insieme, e per lo migliore elessono due, che fossono Caporali agli altri tutti, e loro conducitori, li quali, perocchè era già fera, fi moffon quindi con sutte le genti, e

faro molto isbigottiti; e la notte a mezza notte fi molfono quindi, e commifiono alie loro guide, che verso la Città d' Asti li menaffe: ma quelli li condullero per vie con-trarie, e malageroli ad andare, e bioghi dove poco fi potenoo aiutare, o difendere, perooche la novella della isconfitta, e morte del Conte d'Armignacca subito si seppe per tutto il psele d'iscorno, lsonde molti de' pselini fabitamente corfono a' paffi, e preuali, e dove alcuni della detta gente trovarono, li vinfono, e tollo gli uccilono, perocche egli erano al forte ishigottiti, che quafi niuna difela faceano, e ancora Meffer Licopo del Vermo con milledugento lance, la R notte gli feguità molto di preffo, e la mattina li affall di dittro, e fubitamente li vinfe, e prefene molti, perocché li uomeni d'arme aveano paura de' villani , li quali aveano presi , e teneano i pulli ; per la paura di loro s' arrenderono alla fede , alla gente del detto Meller Incopo dal Vermo, fanza fare alcuna driefa per loro pregioni, avvegnache prima molti di loro pet li valloni, dov'erano condotti, e non potendo alcuna difefa fore da' villani furono morri, e ancora molri di loro fuggindo enderno addolfo l'uno all'altro ammonticchiati, e fuvvi luogo, dove in piccalo tempo più di milledugento ne caddero l'uno fopra l'altro; e così tutti quelli, ehe eol Conte d Armignacca aveano pallato l' Alpe, furono quivi morti, o presi come carrivi, e vile geore; e furono menari pregioni in Alesfandria della Paglia, e quivi furono toite loro l'armi, e lasciati andare, con quella comandamento, che verfa Francia n' andaffico, e fe veruno ufeiffe di ftrada, potelle effere morto; di che effi tutti poveri, e mendichi fi tornaro in Francia. La preda, che guadagnaro i foldati del Conte di Ver-tù, fu grandifima, e più di feimila cavalli andarono a botrino, e molto grande quantità d'amefi, che quelle genti aveano, fu guadagnata da loro, e di grande valuta, Li Ambalciadori de Fiorentini, li quali erano D col detto Conte d' Armignacca nel campo fuo, Meffer Rinaldo Gianfigliazzi, il quale era l' uno, fuggendo, fue prefo da ono gentilorro del paele, e ricomperoffi poi fiorini dumilacinquecento d' oro da lui, e l'altro Ambalciadore, cioè Messer Giovanni de Ricei fue preso da uno soldato, e di comandaento del Conte di Vertù ne fue menato a Pavia, e mello in pregione, e sutti i denari, che aveano nelle loro valigio, al perderono con tutti gli altri arneli i e poi a molti mesi il detto Messer Giovanni de Ricci fue ricomperato fiorini ferremila d'oro, e amen duni furono ricomperati dell'avere del Comune di Firenze .

andarono aos molto di lungi, quivi fi ripo: A Come i Firennini, e i Balegenfi feppos la nofaro molto ibilgenitia, e la noute a mezza sucte i mollono quindi, e commitiono alle loro guide, che verfo la Città d'Att i monaliti: ma quelli i conduffera per vi conniliti: ma quelli i conduffera per vi con-

### C A P. XIX.

L A covella della feonfitta, e morte del Conte d'Armignacca, e di fua gence, vonne a Firenze per la via di Genova, la qual cofa molto dispiacque a tutti i Figrentini, e molto se ne turbato, perocchè se quella difarventura non fosse divenuta, turti tener no, ehe per certo failare non porelle, che 1 Tiranno di Milano non folle disfatto, Di che li Dieci della Balia penfarono, che per questa victoria il Conte insuperbirebbe molto. e si sforzerebbe di cavalçare il Contado di Bologna toflamente: e perchè egli quelto non potelle fare, fubitamente masdorono comandamento a Meller Giovanni Aguto loro Capirano, che era a Padova, che con turta la gente, che y'era, veniffe a Bologna, e che a Padova al lasciasse trecento lance di quelle de Fiorentini, e dugento baleftrieri, e così fu fatto; e fu la gente de' Fiorentini, che venne da Padova milledugento lance, e mille baleffrieri, e i Bolognefi akresi quando feppono la detta novella, fubito mandaro per la loro gente, ch' era a Padova, che fubitamente tornatic a Bologna, e che a Padova ne rimanelle cento lance, e non più, e cosìfue fatto. La detta gente fi raund a Bologoa, perchè la geore del Conte di Milaso, con poteffe danneggiarli, Ma questo non bifogno, pereiocche I Conre di Vertù mando rutta la fuz gente a Sarezona, perche cavalcationo il terreno de' Fiorentini

Come il Conte di Vertù fendino mezzano il Signore di Massova fi fece alcuno concordie to' Figliuoli di Mefer Bernerdo poi non ne attenne loro il patto.

# C A P. XX.

A Norar det meie et A goloù il Spore et Al Massora fi dem enzana et rigigues, che riemaña en il Meller, le tres francas en il Meller, le tres francas en il Meller, le tres francas et al mei de la companio en la compa

dovessiono in niuno modo fare cola veruna contro al Conte di Vertù, nè alle sue Terre, nè nella Guerra, ch'avea co' Fiorentini, no mai con niun' altra persona, che voiesse offendere: e ciascuno promise d'offervare la detta concordia; gli figliuoli di Meller Bernabo per offervare i patti, se n'andato a Vinegia, e quivi fi ftettero. Ma il Conte di Vertu non attenne a loro niuno delli detti patti fatti , nè a loro diè mai alcuna cola, anzi fe ne fece beffe .

Come il Doge di Genova iscrisse a Firenze la novella del Conce d' Armignecca, e poi diffe, che se a lui si mandasse Ambesciadori de Collegati, ebe pece fi farebbe tra loro, e'l Conte; de che furono per li College-si mandati Ambafciadori a Genova a lui , perciè trattaffe pace.

#### C A P. XXL

MEffer Antonio Doge di Genova del mele d'Agollo 1391: ilcrisse a Firenze a' Priori la novella della fconfitta, a morte del Conre d'Armignacca, e questo fece, perchè era molto licto, e contento di quello, che al Conce era avvenuto, perocche egli era in lega, e compagnia col Conta di Vertà , e per fuo siuto, e difefa gli aven mandati pochi di innanzi millecinquecento balefirieri, li quali molto adoperarono contro al Conte d'Armignaces, e alla fua gente; e ancora in quella medefima lettera ifcriffe, ehe elli fapca per certo, ehe'l Conta di Verru per così grande victoria avuta, non era però infuperbito, ma era dispolto a volera pace co Fiorentini, e con tutti gli altri Collegati, in quanto ellino la voleffono fare con lui, a anche dille, ch'egli configliava, eh'elli fi di-fponellono a volere pace, e ch'egli volenzieri farebba mezzano a fare così grande bene, come farebba, e feguiterebbe, se pace fi facelle tra loro, e però fe questo volcifono fa-re, li Collegati a lui a Genova mandaffero loro Ambasciadori, ch'egli sipea bene, che I Conte di Vertu vi manderebbe i suois ed egli insierne col grande Mastro di Rodi, il quale v' ara Legato per lo Papa Gregorio tratrerebbono, che pace si facesse traloro. Allora li Fiorentini , e li Bolognefi , e gli altri Col-Jegati diliberaro di mandare a Genova loro Ambaleiadori per trattare, e cercare di fare la pace col Conte di Vertù, perocchè erano molto istanchi, e non poteano quasi più soffrire la spesa, la quala era incomportabile a rutti li Cittadini. Li Ambasciadori de Fiontini, ch' andarono a Genova, furono que fti: Mester Filippo di Mester Alsmanno degli Adimari, e Mester Lodovico di Mester Francesco degli Albergotti Dottore di Legge, e Guido di Messer Tommaso di Neri di Lippo: e li Bolognefi anche vi mandaro li loro

e che li detti figliuofi di Meffer Bernabò non i A I Ambafciadori ; e 'l Signore di Padova anche vi mandò fuoi Ambatciadori, e così fero gli altri Collegati; li quali Ambalciaciori liberi rurti ebbono pieno mandato da porere fare pace col Conre di Verta, con ogni patto, e condizione a loro imposte. E quando li detti Ambafciadori giunfono a Genova , furono con grande onore, e lieto vifo ricevuti dal Dogo, e onorati molto; e ancora i Cittadini Genoveli fecion loro grande onore, e grande felta, e in spezialità a quelli de Fiorentini fu fatto molto grande feita, e onore. Li Ambalciadori del Conte di Vertù v'erano più dì innanzi venuti, e aspettavano; di che, poiche quivi fu l'una parte, e l'altra, incontanente cominciato a praticare ciascuno di quello, per che v'era venuto, col Doge in ifparte, a cialcuna parte fece dinanzi a lui fue dimande molto grandi, e di molte cofe : di che feguitò quello, che innanzi si dirà in più luoghi. Furono molti Cittadini in Firenze, li quali volavano, e deliberavano la pace; ma non pareva loro, che a Genova per quella cercare, fi dovelle mandare allora i perocchè diceano, che il Doze era parte per lo Conte di Vertu, a ora volca fare come mezzano, e quelto era veror e dicevano, che la pace fi voleva fare, e cercare in luogo comune, a per persona, che sosse comune all' una parte, e all'airra: e questo pareva alla Dieci della Belia da Firenze, e tutti gli altri Collegati i ma pure per rocarsi la ragione da loro, quafi tutti li Cittadini acconfentirono, ch'a Genova a' andaffe a cercare la pace, e veramente se altrove si fosse anda-to per fare la pace, molto più larghi, e onorevoli parti arebbono aruti li Collegati, che non ebbero, perocchè'l Doge di Genova in ogni cofa, ch'elli ebbe a fare, feca grandi vantaggi al Conte di Vertù, come innanai fi dira,

> Come in Romagna tra'l Signore d' Urbino, c' Melatelli nacane difeordia , e guerra .

#### C A P. XXII.

N Romagna del Mefe d' Agosto, per pic-IN Romagna dei biere di Agonto, por cole cagioni , tra I Conte Antonio Signore d'Urbino, e Carlo de Malerefti, e fratelli Signori della Città di Rimini, e di più altre Città, a Castella, nacque non piccola difcordia, d'onde feguì non piccola guerra, ma grande, e molte ruberio, e danni grandiffimi feciono l'uno all'altro, e molti prefani ne furno disfatti, e rubati, a morti, Ma il Conte Antonio da Urbino fi fece più forte di gente d'arme, che l'altra parte, perehè foldà Azzo da Caftello con centocinquanta lance di buona gente, a accozzatili infirme coll'altra fua gence, corfono topra le Terre de' Malatefti, e in più luoghi, e più volre rubando li paetani, e uccidendone molti, e in qualunque luogo s'incontrarono coi

loro nimici, fempre li vinfono, e cacciaron- | A | firieri, e fanti a piede, e così fu farto: E li di campo, e alcuna voica coriono intino al Celena, rubando, e ardendo d Paele, e uccidendo, e pigitando gli pactani, che trovavano: e poi effendo le cofe in sì malo flato de' prefani, alcuni fi feciono mezzani tra loro, e del mefe di Febbraio li concordarono, e fecefi pace tra loro. Fu queita guerra fatta con vergogna, e donno de Malatefti in tutte le parti, avvegnache molti danni soelse faceffero loro all' aitra parte oimica,

Come il Conte di Versit mando la gente fua a Sarezana , perche cavalcafina il Centado di erenze, e tome li Ferrentini ragunareno la loro reme , perchè um pateffono fare .

#### C A P. XXXIII

IL Conte di Vertù s'era molte volte do-luto con quelli del fuo configlio, e ancora con tutti li Caporali, che in diciotto mefi, ch'era durata la guerra, i tuos Caporali, e geore d'arme non erano albergari una fera in ful terreno de' Fiorentini, e molto di quello s'adirava con effo loro, e ancora diceva, elle la gente de Fiorentini erano istati quattro mesi cel mezzo del cuore delle fue Terre, a campo, e gualto di tutte le fue contrade; e per quella engione difiberò di mandare, e mando Meller Jacopo dal Vermo, fuo Capitano di guerra, con duemilaeinquecento lance, e tremila tra faoti, e baleftrieri ; e ancora mandò a dire alla fua gente, ch' era a Siena, che incontanente, ch' elli udillono, ehe'l fuo Capitano foise in fulle Terre de' Pifani, che per falva via veniffono a lui ; e quello coal grande raunamento di gente fece, per potere con fuo falvamento, cavalcare, e guaftare il contado di Firenze, la quale cola molto deliderava; ed elli penfava liene, ehe i Fiorentini farebbono omi riparo, che poteffero, ch' egli non potefle fare, Li Fiorentini fentendo quelle cole fubitamente mandaro per Meiler Giovanni Aguto loro Capitano di guerra, che era a Bologna: il quale con milledugento lance, e con mille bileftrieri, li quali erano con lui, fubito te ne venne a Pilloia, per la via della Sambuea , e di quindi n' andò a Samminiato Fiorentino con tutti ; e li Bolognefi richiefli d'aiuto mandaro al Conte Giovanni da Barbiano loro Capitano di guerra in aiuco de'Fiorentini, con feconto lance di buona genta, e con trecento baled rieri, li quali fubito n' andarono verto Samminiato a Meller Giovanni Aguto, e pofonfi, dov'egli ordino, che Reliono, e anche ordinaro i Fiorentini, che la lor gente, ch'avenno in cafa, e che fa-ceano la guerra a' Saneli, e a' Perugini con Metfer Luigi da Capova loro Capitano a quella guerra, fubitamente andalle a Meller Giovanni Aguto con millo cinqueento lance, e con ducmila era balecon tinta mente, quanta è detta, e con altra, the tuttodt v'apgiungeano, d'liberaro li Fiorentini, che colli loro nanici fi combattellero, a' ellino volcilino entrare, o thare in ful terreno de Fiorentini, e così apparecchiandula erateuns parce di fare di fatti, piu che delle parote, is stavano cialcheduno nel luogo datoli, che iftelle aipettando,

Come la gente del Conte di Veriù si parti da Sarezena, a endonne verfo Cafeli, e quivi congiuntofi colla gente, che venne lora da Siena, cavalcarona psi in ful terreno de Propentini, e dive fi pofarono, e come fureno feguitati.

### XXIV.

M Effer Lacopo dal Vermo Capitano del-la genre del Conte di Vertù, volendo ubbidire li fuoi comandamenti, del mefe di Settembre fi parti da Sarezana con tutta la fua gente d'arme da cavallo, e da piè, e vennero verío Pifa, e paffarono il fiume d' Arno verso il l'ontadera, dov'erafatto un ponte di travi, perchè patlare potelloco, di confentimento de Paelani, e peofonii a campo tra Catcina, e l' Erain più luoghi . e rubarono io quello pacie quali ogni cofa, che trovarono; e avevano da Pifa tutta la vertovaglia, che bilogesva loro, e quivi iftettono alguanti di aspettando la pente, che dovea da Siena venire a loro; la qual gente, per paura non venendo, Meller Iacopo fi parti quindi, e andonne per Valdera con tutta la fua gente infino a Caloli, e afpettando quivi, venne a loro la gente, ch'era a Siena del Conte di Vertu; e di loro volontà ancora vi veonero molti Sanefi; e ancora molti tra della Città, e del contado di Pita andarono a loro, per venire fopm il contado di Firenze, a fare danno, e gualto, e arfioni ; e tutti raunati inficme, ferno rremiia lance, e più di cioquemila fanti a piè. Meller Giovanni Aguto della gente de Fiorentini Capitaco, come seppe, che li nimici erano a Cafcina, fubito raunò tutta la fua gente infieme, e andò loro incontro, e posefr vicino a Montopeli in ful piano disposto di combattere, se li nimici volessono quivi pafsare; ma com'egli feppe, che o'erano iti verso Casoli, così n'andò con turta la sua gence a Poggiobonizi, e a Colle, e » Senggia, e in più luoghi del Paese, sempre dicenco, che in una terzata farebbono infierre tutti con lui, fe li nimici da quella via verrebbono a afstère il Contado di Firenze. Di che Meffer Lacopo dal Vermo adì diciaffette di Serrembre, tentendo, che la gente de Fiorentini non era rutta infieme, fubitamente fi partì, e venne a pic di Poppiobonizi, e quivi schierati, e acconei alla battaglia, pasterono lubito, e corsono sul Contado di Firenze,

e la fera si puosono a campo sull'Elsa tra A I pe la mattina, che li nimici levavano cam-Vico, e Certaldo, e rubarono, e arlono tutta la contrada. Era Messer Giovanni Aguto allora a Poggiobonizi, forle con mille fance, e veggendo li nimici molto forti, e ordinati a paísare, facendo con loro lievi bat-taglic, li laício paísare, e il di medefimo rauno nel piano di Poggiobonizi tutta la fua gente, e poi andò loro dietro, e poteti a campo in luogo forte, tre miglia a loro di lungi. Li nimici la notte feguente fi levarono, ifchierati , e ftretti vennero giù per l'Elia tutto quello di, e la fera fi polero a campo in fuita bocca d' Elfa, in ful contado di Samminiato fiorentino; c la gente de Fiorentini feguitandoli, e danneggiandoli, erano fempre loro moito preiso, tantochè li nimici non ne uscivano di schiera, che morti, o presi non fossono e la sera medesima il Capitano de'Fiorentini si puose a campo tra Empoli e Monte Lupa, perchè li minici non poteffero correre verso il contado di Firenze. L' altro di la gente del Conte combatte, e prefe uno Caffeliuccio nel contado di Samminiaro, che era chiamato Cannuto: e poi adì venti di Settembre la detta gente del Conte fi parti, e paísarono Arno, e andarne verfo Fucecchio, e poi la notte feguente fe ne vennero in quello di Pistoia, e puosonsi a campo al poggio a Caiano; e Messer Giovanni Aguto con tutta la gente paísò Arno a Signa, e venne in quello di Prato, e posesi a campo a Tizzano, presio a' nimici a due miglia, e continuamente crescea la gente a' Fiorentini, perocelte in due di poi più di discimila uomeni vi mandarono li Fiorentini de'loro Contadini, e molti più in piccolo tempo ve ne farebbono ragunati, credendo di certo tutti li nimici pigliare.

Come la gente del Conte partitofi per andarfene, ferono fopraggiunii, e vinii e molii ne furono mort , e presi ; poi se n' andarono de notte vicino a Lucca.

#### C A P. XXV.

TL Capitano della gente del Conte di Vertù veggendo quinta gente ogni di crefceva a' Ftorentini, e che già tutti li poggi aveano prefi, e occupati: avuto configlio co fuoi Caporali, diliberò di parcirsi quindi secretamente, se egli potesse, e andarsene verso Lucca, parendolt quella via molto sicura per loro; e poi adì ventiquattro di Settembre, la mattina tre ore innanzi dì, chetamente levò il campo, e drizzossi a andare verfo Azano, sempre bene ischierato, e acconcio alla battaglia, e lasció dietro a se per retroguardia Messer Taddeo dal Vermo con cinquecento lance delle migliori, che aveste feco, e con loro lasció venire tutta la sua fanteria, e così acconcio cominciò a andere inverso Lucca. Messer Giovanni Aguto sep-

po, e credette, che volcifono andare verio Pistora; e pero subrto con tutta la sua gente si mue in sulla via, e fece tre schiere della fua gente, e atpettava li nimici; ma poiche teppe certo, d'onde li nimici fe n' andavano, mando loro dietro mile lance a fegustarfi, e tenerli a bada, e comandó a tutta la gente a piede, che per li monti feguitaffero li nimici, ti quali in grande fretta fo n'andavano, e con grande paura; e così la gente de'Fiorentini giuntono la fchiera de' nimici, che era rimala per guardia, e co-minciaro con loro la battaglia. La gente del Conte di Vertù fu vinta molto tofto . e quali tutti furono tra morti, e preft, e alcunt fi fuggirono alla loro grossa ischiera. Poi li Cavalieri corfono addoffo alla fchiera della gente a piede del Cente, li quali erano già da più parti affaliti dalla gente a piede de' Fiorentini; e perocchè erano molto isbigottiti, furono fubitamente vinti, e ratti e cacciati, e molti ne furono morti, e prefi. Furono in quella battaglia presi de' Cavalieri, e più di dugento uomeni d'arme, fra' qualt fu Messer Taddeo dal Vermo, e Gentile da Camerino, e Vanni di Ser Iacopo d'Appiano, e più altri de' Cavalieri; e della gente a piede, vi furono morti presso a dumila, e più di mille prefi e tra i quali cran molti e Sancti, e Pifani. Meffer Giovanni Aguto ischierato con tutta l'altra gente, adagio menò la fua schiera gietro a nimici : e questo fece, perchè dubitava d'aguati, e però volle andare molto falvamente, e fempre ordinato. Ma pure la gente de Fiorentini, già paffato vefpro appie di Monte Vittolino giunfero la fch era greffa de'nimici, e quì cominciaro a fearamuceiar con loro, e a tenergli a b.da: ma la fera fopraggiunte, prima che Messer Giovanni Aguto giungesse colla schiera grosla, però non vi su la sera battaslia. La detta gente del Conte di Vertii , come videro fatto notte, non riflando, fe n andero infino a piè di monte Carli, e quivi D fi posono, già passate quattro ore di notte, a campo in fulla Nievole, peroccliè più oltre non poterono andare che erano molto istanchi. Mester Giovanni Aguto con tutta la gente de Fiorentini si rimase la sera a piè di Monte Victolino affai istanco, e quì non poteron la fera avere quasi nulla da mangiare, ne per loro . ne per li loro cavalli ; e li nimici la notte a mezza notte fi levaron da campo, e andarne inverso Lucca, e di là dalla Città fi pofono a campo, e quivi ebbono da' Lucchesi la vettovaglia, e ogni altra cofa, che a loro bifognava, per rinfrefcarfi . e poi l'altra notte n'andaro in Valdiferebio tra Pifa, e Lucca, cioè a Librafatta, e quivi s'afforzarono per paura, in più lucghi affat malagevoli ad andarvi. La gente de' Fiorentini, la mattina, che fu fatto dì, credendoli trovare li nimici a piè di Monte Carli, dove la fera dinanzi s' erano posti.

n'andarono là ordinati, e acconci per com- [ A ] renze, ch' egli potesse sapere; e così avea inbattere con loro, ma non trovandoli nè quivi, nè altrove; anzi trovativi molti cavalli di loro guasti, e sgherrettati, e stracchi, e molte delle loro fome lasciate, e molte bombarde, e trabacche altresì vi trovarono i e per questo conobbero, che i nimici se n'erano con grande paura in fretta fuggiti. Poi Messer Giovanni Aguto tra in Pelcia, e in altre Terre di Valdinievole, fece rinfrescare tutta la fua gente due dì, e poi n'andarono a Lucca per trovare i nimici, ma quando videro là, dov' e's' erano afforzati, e che niente poteano loro fare, se non con grande pericolo di loro, si ritornò con tutta la sua gente appiè di Samminiato Fiorentino, e quivi fi pofe a campo, penfando, che quivi istando. potrebbe agevolmente offendere la gente de' nimici, la quale fi dicea, che volea ritornare a Siena, almono quella parte, che di là s' era partita, quando vennero a campo. Fu tenuto per tutti gli uomeni d'arme, che fe'l dì, che fu la zuffa, Messer Giovanni Aguto fosse colle ischiere andato più tosto, tanco che avesse trovati li nimici di dì, che fanza fallo la gente del Conte era tutta ifconfitta, e morta; ma egli andò adagio, dubitando, che li nimici non avessero messi in aguati, e con iscaltrimento vincerlo.

Come furono trovate lettere, che Paolo di Messer Lapo da Cafliglionchio mandava al fratello, dove si faceva sapere i secreti del Comune al Conte di Vertit.

#### C A P. XXVI.

DEI mese di Settembre nel 1391, furono trovate lettere, le quali Paolo di Messer Lapo da Castiglionchio mandava a Michele di Messer Lapo suo fratello, ed erano scritte per cifera, nelle quali lettere crano scritti certi segreti del Comune di Firenze. Istava allora il detto Michele per Fattore di Mi-Jano Diacomello Padovano, il quale era mol- D zo fraudolente uomo, e ingannatore, e traditore; e era molto amico del Conte di Vertù, e nimico de Fiorentini; e'l detto Michele di Maffer Lapo mostrava al detto Mi-Jano Diacomello tutte le lettere, ch' egli avea, e Milano per questo modo sapeva gli secre-ti de'Fiorentini, e saputigli li sacea sapere al Conte di Vertu; laonde li Priori, e i Dieci della Ba ia, poich' ebbero veduto le lettere, che mandava il detto Paolo di Messer Lapo al fratello, e intefele, e vedute, ch' erano contro ai Fiorentini, fubitamente il feciono pigliare, e mandaronlo preso al Capitano del Popolo: e'l Capitano disaminò sottilmente il detto Paolo di Messer Lapo, e trovò, che più mesi erano passati, ch'elli in Vinegia col derto Milano Diacomello in fegreto luogo patteggiato aveva, e fattogli promessa di scrivergli tutti i segreti del Comune di Fi-. Zom. 11.

fino allora fatto, e perche non foffe creduto, ch'egli il facetle per male, ilcriveva a Michele suo fratello, e Michele li dicea a Milano, Il Capitano del Popolo, queste cose rrovate, e sapute da lui, ordinava di torgli la persona per traditore; ma moiti pa-renti, e amici di quegli da Castiglionchio si levarono, e andarono tanto pregando li Priori, e li Colleghi, e i Dieci della Balía, e'l Capitano del Popolo, ch'egli non perdè la persona; ma il Capitano il condanno nel capo, se per tutto il mese di Settembre non pagoffe alla Camera del Cemune fiorini tremilacinquecento d'oro, e così pagò, e anche il condannò a perpetua carcere, e privollo per sempre d'ogni onore del Comune di Firenze; e l' altro fratello, cioè Michele di Messer Lapo da Cattiglionchio, condannò nelle forche per traditore della Patria, ma che prima fosse attanagliato, se mai venisle nelle forze del Comune di Firenze: e amendue li fece dipingere per traditori in fulla Piazza de Priori alla casa della Condotta, perocchè la condinnazione loro diceva così doversi fare. Li danari, ch'essi pagarono al Comune di Firenze per lo detto Pagolo, furono per modo fegreto mandati loro da Milano Diacomello, di quelli del Conto di Vertù, secondo che si disse: e il Capitano del popolo, il quale era Veniziano, per questo fu tenuto cattiva persona, e vile, e con vergogna se n'andò a Vinegia, con disonore di lui, e della sua Corte.

Come la gente del Conte di Versù fi parsì di Valdiferchio, e pafid l' Arno, e puofonfi a Cafcina, per istorpiare, che a Firenze non potesse andare alcuna cofa; poi credette prendere di furto il Casiello di Santa Maria a Monte, e ricevutovi danno alfai, se n'andarono ratti prefo a Pifa .

#### C A P. XXVII.

Uando il Conte di Vertù seppe, dove la sua gente era tornata, e quanta n'era perita, n'ebbe grande dolore; nondimeno iscrisse al suo Capitano, che per istorpiare, che a Firenze non potesse venire ne grano, nè mercatanzie, se lo potesse sare con sua salvezza, ch'egli passasse il siume d'Arno, e ponessesi in sulla strada con tutta la sua brigata, e che questo sarebbe a lui grande utilita, perchè ne'fatti della pace, che a Genova fi praticava di fare, isperava per questo avere affai migliori, e più onorevoli patti per lui. Il perchè Messer Iacopo dal Vermo con tutta la fua brigata del mese d'Ottobre fi parti da Librafatta, e paísò l'Arno, e posesi a campo ne' Borghi di Cascina, e quivi s'afforzarono, e da Pifa venia loro tutta la vettovaglia, che a loro bisognava, perocchè

uno Commeffario del Conte di Vertù v'era, IA I e comperava il grano, e faceva fare il pano e mandavalo loro nel campo, e per li cavalli, e l'aitre necessirie cofe. Messer Giovanni Aguto sentendo, che i nimici crano in Cafeina, fubito fi torno con tutta la gente appie di Samminiaro Fiorentino, e Guivi si puote a campo, perchè li nimici non potellero in niun modo far danno a'Fiorentini. Meller Iacopo dal Vermo istando così in Cafeina, fi pensò di prendere di furto Santa Maria a Monte, e però fece fare molti argo-menti da prendere Terre, e da combatterle; por ad) undici d'Ottobre si partì da Cascina con tutta la gente valente, ch' avea feco. e andonne a Fabbrica, e quivi fi puofe, e tutte le fome, e le femmine, e la gente di furto le ne mandò verso Pisa, dicendo loro, che n' andationo a Sarezana, dicendo. che volca accompagnare quattrocento lance, le quali rimandava a Siena, e poi egli, e tutta l'altra gente se n'anderebbe a Sarezana, e così avea comandamento di fare, Fece queste cose Messer Iacopo, perchè Messer Giovanni Aguto non lasciasse gente d'arme in Santa Maria a Monte, perocchè elli fapea bene, che com' elli movelle il campo, e andaffe a Fabbrica, che Meffer Giovanni Aguto il feguirebbe, e verrebbegli a petto. Meffer Giovanni Aguto, quando feppe, che Meffer lacopo era ito a Fabbrica, fubito con tut- C ta la gente n'andò a Caffel Fiorentino, e in tutte quelle contrade, e lasciò in Santa Maria a Monte centocinquinta tra fanti, e balestrieri, e così in tutte l'altre Castella, e lafciò per guardia gence a cavallo, e a piede a bastanza. Questo non credette, e non seppe Messer Iacopo, di che adl quattordici d' Ottobre la gente del Conte fi partì da Fabbrica, e molto correndo venne ad Arno, e il passò, e subito n'andò a Santa Maria a Monte, e con tutti gli argomenti da combattere, e cominciò a combattere il Castello detto, e quattro ore durò la battaglia afpra, e forte, ma quelli dentro valentemente fi difesono, e molti n'uccisono, e fe-dirono, e così istando, Messer Iacopo dubitando, che Meffer Giovanni Aguto non vi fopragg ungeste, e veggendo molti de' suoi fediti . e morti de' più valenti, per questo dubbio subito con grande fretta si partì con tutta la fua gente, e questi correndo se n'andarono ad Arno, e pallarono tofto, e andaro verfo Pifa, e puofonfi la fera tra Pifa. e Cafeina a campo, e lafciarono a Santa Maria a Monte le seale appoggiate alle mura, e l'altre cose da combattere Terre, che portato aveano. Meller Giovanni Aguto la fera medefima tornò a Samminiato Fiorenzino, e seppe, dove li nimici erano andati, e posati; di che egli altresì si pose ivi a campo: poi a pochi di la gente del Conte di Vertu fi parti d'onde ella era, e passo Arno, e andossene in Valdiserchio, e quivi istettono pochi di, e andarfene a Pietrafanta,

e a Sarezana, e a Lavenza, e quivi si puofono a campo. La gente de Fiorentini faputo questo, subitamente andorono in Valdinievole, e turti in più Castella, e quivi afpetravano quello, che volcfiono fare la gente nimica i ma Meffer Jacopo dal Vermo, prima che si volesse partire del terreno di Pifa, fece patti con loro, che niuna mercatanzia, ne grano i Pulani non lascerebbono venire da Pita a Firenze dal dì, ch' effi partiffe a quindici di vegnenti; di che i Fiorentini di questo patro molto si dolsono de' Pifanis ma Meller Piero Gambacorri diffe loro, che quello aveano fatto per lo meglio di fe, e del l'opolo fuo, e de Fiorentini, e purchè quella gente se n'andasse, li pareva aver fatto allai, perocehe gli aveano diferto, e rubato il suo contado grande parte.

Come la gente del Conte di Vertà, la quale affediava Gaffel Buldo, finggi per paura della gente de Forentini, e de Bolognefi, e di quello di Padova, ii quali andavano per cambattere con loro, e laftiarono molti loro arnefi.

## C A P. XXVIII.

DEl mese d'Ottobre 1391, essendo la gente del Tiranno di Milano a affedio alla Bailía di Caffel Baldo, che è in quello di Padova, e avendoli molto istretti per necessità di vettovaglia, Messer Francesco Novello Signore di Padova, volendo a quello provvedere, subitamente si parti da Padova colla fua genre da cavallo, e da piede, e colla gente de Fiorentini, e Bolognesi, che avea per sua guardia, e andò verso li nimici per combatrere con loro; la qual cosa come Mes-fer Ugolotto Bianciardi Capitano della detta gente del Conte di Vertù seppe, per paura di loro fubito levò campo con tutta la fua gente, e fuggiffi, e molte delle loro cole abbandonarono, e perderono, le quali furono guadagnate, e ancora molti della gente vi furon prefi , perche non poterono così tofto fuggire, e presto che tutti i loro arnesi perdero, e alcuni n'annegarono; e così la detta gente del Conte di Vertù con vergogna, e con danno fi levò da campo, e tornossi in Verona;

Come Messer Piero da Coreggio si rubelio dal Conte di Vertù, e su co' Bolognesi.

## C A P. XXIX.

M Effer Piero da Coreggio del mefe d'Ortobre fe ribellò dal Cante di Vertù, e accoftoffi co'Bolognefi, e colla lega ; e con inganno ribellò la Rocca di Coreggio, e mandò per la gente de Bolognefi, e quelli vi mandaro, e prefonò la Rocca, el Caftelio. Fece quello Meffer Piero, perchò aves riceetii , e li (noi patliti; e ancora il fece, eredendo, che molti altri paetini facettono il fimile de'fuoi vicini, e anche de'fuoi con-forti, e così li fu farro credere, che ne feguiterebbe: osa non però addivenne, perejocchè niun altro del pacie ribello per quello, ma fi flettono a vedere quello, che ne feguiffe,

Come secretamente il Doge di Genuta fece pregare Meffer Piero Gambacorsi , she faceffe lega col Conce di Verrà , e quei refpunje son volcria fore .

C A P. XXX.

M Esser Antonio Adomo Doge di Geno-va del mese d'Octobre mando a Pissa a Meller Piero Gambacorti , Meller Aron Docia fuo fuocero, a Meifer Piero, il quale per fua parre il pregio, e gravo molto, che gli piacelle di fare lega col Conte di Verrù. e con lui, perocchi egli era disposto di fare, e farebbe lega col detto Conte, e diffe, che a lui firebbe grande piacere, a fervigio, fe con loro faculle lega, e quanto più potè i-firettamente il pregò, che quelto facelle. La rispotta, che fece Meller Piero, fu, ch'elli volea attenere i patti a' Fiorentini , ch'egli aven coe loro poco tempo dinanzi fetti e da quefto non pote mai il detto Meiler Aron rimuovere Meiler Piero ne per larghezea de par che a lui proferfe di fare, ne per prieghi, che a lui facelle ; di che egli non potendo ayere quello, che perciò quivi ere venuto, fi ritorno a Genova, Quello cercava il Doge di Genova, a petizione del Conte di Verrd , perocchè penfava , che fe quelto fi faceffe, li Frogentini ii potcifero molto più tofto vincere, e così era la verità. Veramente coffui era molto buono mezanno a trattare la page tra loro, quando quelle cule esreave di fare, e di disfare l'una parte; a addivense , che quette cofe detre di fopra, poi fi feppero in Genova, e per eleuni furoso dette al decto D Doge, e quegli per iscusa dister lo cereai, che Master Piero facusto la detta lega col Conte, perche i Fiorentini venifiono piuto-fto a fare la pace con lui, la quale molto desidero, che si faccia.

Come il Doge di Genova fece armare due gelee , a petizione del Conte di Verrà, perchè rubaf-fono le mercatanzie, e'l grano de Finentini , che veniano a Pifa ,

C A P. XXXL

IL Doge di Genova del mese d'Octobre se in Genova armare due galce a petizione del Conte di Vertu , alle sue ispese, acciocch'elle istessono ne' mari di Pifa, seciocchè elle rubaffono le mescatanzie, e'l grano de' Tom, II.

vuto grandi oltraggi dal Conte, e da'fpoi, | A | Fiorencini, che yeniva a Pifa, le quali gafae, come giunfero a Livorno, rubaro cinque barche de l'itani . e domandato il perchi quello facesso, rispososo, ch'avesno in comandamesto dal loso Doge di rubare tutti quelli, che son aveano bullettino del Doge di ficurtà, e non vollono rendeze per quelto la ruberia fatta ; poi del detto mele subaroco uon naye, che renia d' Acquamorga, dove li Figrenciai aveano fu più di dieci migliaia di fiorini di mercatanzia, a non la voliono rendere Joro.

276

Di grande xuffa , che fecioco i Lioni tra los , e'l Loone necife la Looneffa.

> C A P. XXXII.

In Firenze u ut us comme grande grande N Firenze il di di calca di Novembre discordia, e zuffa, d onde il loro guardiano fubitamente à mindò ciascuno da per se neile loro istanze divisi ; ma pure il più vecchio Lione rimale infigure cuits legariffs in on luggo. di che anche tra loro nacque difcordia, e dopo alcuni non pracevoti ifcherzi fattifi infitime, il Lione mole adirato le corfe addollo, e con grande mugghio, quella non porendoù difendere, fi poofe rovefeio, e il Lione le flava addotfo fopra il vifo oralto erucciato, ma la Lionella, quando il Lione le faceva un grande rimbombo addollo, colle zampe gli dava nel viso molto force; ma pure una volta ella gli d'è sì forte, ch'egli s'adirò, e vollela pigliare per la gola coda bocca; quella iscorendos, si rivolle: quello allora la prefe in ful ciufferto, e firinfela moiro force, e mai non la lafciò fe non morta, e niente valle ingarrisgli, o'l gridare, che facellero li loro governatori. Era la Leonessa aliora pregna, e molti Leoneini avea già fatti in Firenze . Dispiacque a' Cittadini quello atto. Fu quello fatto reputato da molti un grande pregiudizio, e che novità grande dovelle effere rra Cictadini , la ou ale fu poi a due anni, e noo piccola zuffa tra' bacei non fu mai più,

Come il Conte di Verrit mendo a dire più cofe a' Pifani, e poi per li fini Ambajciadori li prego, che con lui fecefino lega , e lo riffolia.

> C A P. XXXIIIL

Noora del mefe di Novembre comò a Pi-A fa Ser Iacopo d'Appiano, il quale era andato a Pavia al Conte di Vertù per fue bifogne . Era coftui nimico palefe de Fiorentini e in tutte le cofe, che per lui fi poteano adoperare a fare contro a loro, a modo di amico del Conte di Verru. Costui giunto che fu in Pila, delle a Meller Piero Gam-

bacorti, e seli Anziani di Pifa, che'l fuo Si-IA I goote Meller Galeazzo Coate di Vertu gli avea impolto, ehe per sua parte dieesse a eiascheduno di loro, e a tutti insieme, ch' egli pregava e Meffer Piero, e tutto il Comuna di Pila più strettamente, che poteste che non lafciassono uscire di Pisa per andare a Firenze nè mercatinale, nè grano de Fiorentini, almeno infino a etlen di Aprile, ch'erano cinque mefi; e diffe, che fe quefto grande fervigio a lui li Pitini faccifono, eh' egli penfava, che li Fiorentini verrebbono a fare la pace con lui con convenevola parti e'l detto Conre di Vertu volta promettere a' Pifani, che fe quello facellono, Substamente ritrarrebbe in Lombardia rutra R la fus cente : e fe fare non volctiono quello. ehe diceva, che d' in ful terreno de' Pifinla gente sua non fe partirebbe per allora; de che in Pifa fi tenne un grande confessio di molti Cittadini, e furono quivi derre tutre le topraddette eofe; de che pet li detti Cittadini, udire le fopraddete cofe, si diliberò, che a' l'iorentini a' attenellero' tutti i patti, ch'avesno infieme li Pifini, e i Fiorentini; e che quello, che il Conte addomandava, pet rompere li potti, che li Fiorentini aveano con li Pifini, diliberaro, che non fi faceile quello, che allora domandava, e coal le fu rispolto. Le quali cose sapute Mcsfet lacopo dal Vermo Capitano della gen- C te del Conte di Verrà, il quale era a Sare-zana, subiramente si patrì di quindi, e vonne in Valdiferchio eon tutta la fua gento vetfo Pifa, e in Valdiezlei, e quivi affando istorpiava, e cereava di florpiare, che a Firenze non potello andare alcuna cola, e com: l' Arno scemo un poto, così alquanti di loro palliero il fiume, ma incontancore fi ritornaro al campo loro, e quivi iffette alquanti dì; poi per lo migliore si roreò a Librafatta, e quivi si sterre, perchè istando quivi i-storpiava petche a Firenze non andasse nè mereatiacie, nè grano, perchè niuo'ardiva ad andare con esse, per paura di loro, perchè Ser Lecopo d'Appiano, come alcuno fi D apparecchiava di portare alcune cose, incon-canente il faceva s'apere alli nimici nel campo loro, e per quello ciascuno si stava. Poi a pochi di giunicro a Pifa due Ambaiciadori del Conte di Verru , li quali per parte del loro Signose richiciono il Comune di Pifa, e Meller Piero, che a loro piacelle di volere fare lega con lui contro a' Fiorentini, e molte grandi proferte, e promelle faceano loto fe queito, che per loro fi domandava, face(fono; por diffe loto alcune minaccevoli parole, fe non facciliano queño, ehe ehied no loro. Di che avuro li Pifani, e Meffer Piero loro configlio , tisposono poi alli derei Ambasciadori, e dissono, che'l Comune E di Pafa, e Meller Piero ermo diritti, e leali, e pet quelto non voleno rompere la pace, ch'avezno co'Forentini, e altri patti i e poi disiono loro, che quello, che domandavano,

era rompere la pace, e li patti, ch' aveano i Pulani col Comune di Future, e però noi voleano face. Di che allora li detta Amba-fiziadori del Conte fi ritornarono a Pavua a lui, fanza aver fatto nente di quello, per che erano illasi mandati quavi.

Come Andrea Gargiolla ginofe a Liverno, e reprefe la nave, che le galce del Come aveano rubata, cou parte della rela, che ancora vi era fujo runoffa, e cacciò le gales del Coute.

### C A P. XXXIV.

A Nota del detto mefe di Novembre i-flando le dette galec del Conte vicine a Livorno, per rubate chi venille con alcuna mercatanzia a Pifa, l'una delle dette galoc levata patte della mercatanzia, ch'aveano prefa fulla predetta nave, e andaro con ella a Lavenza a fegricatia la , e l'altra galea era quivi rimafa a guardia; fubitamente giunfe in Porto Pifano Andrea Gargiolla enn rre galte bene armate. Era coftui Fiorentino di nazione, e stava verso Cicilia a tubares li Fiorentini avezno mandato per lui, e toltolo a foldo, per riparate alle galee del Conte di Vertu: il quale Gargiolia, come quivi giunfe, fubito tiprefe per forza la nave, la quale poco tempo dioanzi avcano prefa le galce del Conte di Vertu, con parte della mercatanzia, che ancora v'era fu rimafa, la quale fu pol restituita a quelli, di cui si tro-vò, ch' era. La galea del Conte, la quale era a Livorno rimafa a guardia della detta nave, quello veggendo, fubito fi fuggi tra le due Torri di Livorno, e mifefi nel canzle, e quivi fi feee forte: e'l Gargiolla a'appreitava per combatter la detta galea, e vetamente l'avtebbe prefa. Fu configlimo, perchè etano Genoveii, ed crano istate armare dal Doge di Genova, la detra galea fi Insciasse andare falva, e così fece, e a patri la lasciò andare, e poi prese il detto Gargiolla più altri legni, che quivi erano a petizione del Conte di Vertu, e ruboeli, e poi si pose quivi a ftare, per ficurare chi volesse venire con mercatanzia, o grano a Pifa, e così facea.

Come le galee del Couse, e quelle de Fiorentini essendo vicino a Livorno, per dissendo, che nacque era loro si combatterono instente, e le galee del Couse di Verià, con tutto il loro ssorza, fureno vivote.

### C A P. XXXV.

L E gales foldate dal Conte di Vertù, ficcome è detto, erano Genoren, per baidanza d'erano ternate verfo Livorno, e flavanti il più petello, elte poteano alla foce d' Arno, e la gales d'Andrea Gargiolla folda-

e aveano mello in fulle loro tre galce centoventi baleftrieri Genoveli, li quali li Fiorentini v'avcano mandati, acciocche folloso più doppiamente forniti; e così iftandoli le cofe, giunfero a Livorno due navi catiche di grano, il quale eta comperato per li Fiorentini; di che le due galce mandaro a dire a quelli delle savi, che andaffono a fearicare a Genova; e quelli delle galee de' Fiorentini diffono, che volcano, che le fearicationo a Livorno, perocchi quello grano era de Fiorentini, ed egli era quivi per falvare ogni cofa de Fiorentini, e in questa contesa la battaglia fi cominciò tra loro afpra, e crudele, la quale dorò molte ore, e morivvi molti dell' B una parte, e dell'altra: finalmente le due gake del Conte furono vinte, e fungirono nella foce d' Arno, non potendo akrove andare, e l'uno di loro padroni si fu morto, e più di quaranta degli altri, e pure de' migliori, e bene centocinquanta ne furono fediti . de quali affei poi ne motiro, e le navi fi fearicarono a Livorno, e le due galce, perchè erano Genoveli, per lo meglio furono lafcia-te andare verso Genova.

Come il Signore di Cortona colla gente de' Fisrentini corfe fu quello di Perugia, e fe gran preda de belliame, e di prezioni .

> C A P. XXXVL

DEI mese di Dicembre il Signore di Cortona con centoventi lance di quelle de' Fiotentini, e alcuna fua gente, e con molti fanti a piede, avendo alcuno trattato in Castello de Perugini, corse in sulle Terre loro; e non venendoli fatto il trattato, rubò tutta la contrada, e menonne prefe più di dugento uomeni, e ben quattrocento bellie groffe, e ben dumila bellie minote, e molte fome di mafferiare, e tornoffi a cafa. Poi ripofati alquanti dì, ricorlono in fu quello de' Perugimi, e prefono molto maggiore preda, che D prima non aveano fatto, e di pregioni, e di bestiame, e d'altro arnese, e menarono a Corcona prello a fetternila bestic groffe, e minute, e guadagnate, tutte a falvamento, fi tornaro in Cottons.

Come gente de Fiorentini, che andero a Pifa fit per iferger vermusglia, e mercatantia. furono affalisi do' nimici . e fareno retti , e cacciati dalla gente del Conte di Vertà , e le fame prefe .

> C A P. XXXVIL

E Sfendo andate dugento lance di quelle de'. de'quali era Capitano Meffer Giovanni Beltotto Inglese, del mese di Dicembre, per fare

te da' Fiorentini fi flavano in Porto Pifano, i Al ifcorta alle fome del grano, e delle mercatanzie, che veniano a Firenze, di quello de' Fiorentini : aveano mandato li Fiorentini più di cinquecento bellie per effe, com'egli avezno veduto l' Arno grande da non poterfi paffare, nè guadare, e la gente del Conce era in Valdicalei accampata, per istorpiare, se potellero, che alcuna cola non venille a Firenze. Ser Iacopo d'Appiano il quale era nimico de' Fiorentini , veggando , che le dette fome dovenno l'altra mattina partire di Pifa, mandò certi uomeni molto pratichi a cercare, fe in alcuno luogo l' Arno fi potefse guadare; e quegli cercando, trovaro alcuno luogo da guadare, avvegnache molto malagevole foile, e grande pericolo, e tifelao, perocchè notare convenia a'cavalla, avvegaschè piccolo ifpazio foffer delle quali cole fece avvisare le genti del Conte di Verrà, e quanta gente avellono per iscorta, fece loro a fapere. Poi adi fedici Dicembre fi parti di Pifa la gente de' Fiorentini con molte fome di mercatanzia, e di grano, un poco lev sto il fole, e vegnendofene silisi torto, e ratti, e già effendo vicini a Cafcina, la gente del Conte, ch' era di la dal fiume, che afpettava, ed erafi apperecchiata di passare come li ve-desfero, subitamente come li videro, tutti cotfono alla riva in più luoghi, e quella parte di loro, ch' era meglio a cavallo, fi mifer per l'acqua con grande furia, e furono bene dumila a cavallo quelli, che prima fi gittarono nell'acqua per paffare. La qualcoia, come Meffer Giovanni Beltotto vide, fubiraniente fanaa dire a'compagni niente, fi mife in fuga, e tutti gl'Inghilefi il feguita-rono, e tutti fi tornarono falvi a cafa, ma il Conte Ugo Tedesco, il quale v'era forse con cento cavalli, fi mife alla difefa pet non lasciargli pigliare, e simigliante sectiono i san-ti a piede, che v'erano in luogo, ch'era toro ditimpetto: non lasciavano passare li nimici, ma parce de nimici pallarono in altro luogo, e giunfono loro alle fpalle di dietro; di che elli non poterono ditendere, ch' erano rotti: e'l Conte Ugo vi fue prefo, e presso che tutti li fuoi compagni, e presso chetutti li fanti a pie vi furon prefi ,e mottine, e più di trecento forne tra grano, n mercatanzie guadagnarono li nimici, le quali valeano più, che quindici migliala di fiorini, con più di dupreto muli , ch'egli ptelono con elle; ma pore alcuno ne cam-paro, fuggendo in Santavino, e alcre ancora camparo, che tornaro in Pifa, ma non furono molte. Molti Pilani infieme con Ser Lacopo d' Appiano feciono di questo caso avvenuto grande feita, e ancora i Saneti, come lo seppono, ne secero grande falò. Tutti li Cittadini, e la gente de Fiorentini, che andò per iscorpere le some non disese, perse delle some per la viltà, e cartività di Messer Giovanni Beltotto foro Capitano, e anche perchè era poca gente andata a fare quella (corta, sì preffo a canti nimici. Fu poi tenuro da' Fiorenciai, che'l Conte Ugo di Monfo, te avelle molto bece operato, e, funne zin-gaziato, e nonzato da loro, e doni gli firmo fazti, cioè due bellifilmi cavalli, e akte co-je, quando a gpi tornò a Firenze; e Meller Giovanai Beltotto fir molto vituperato da joro, e cacciato viazi lande cegli con gnade vergogos fi fugg) con pochi compagni, e andonne al Papa a Romaz: fir ia un Catello des gli Orifial perde, e quivi gli fir raglata la testa, g i finoi compagni furono rubati, e cacciati viss.

Ome gli Ambafsiadori de Fiorentini, e de Bolognefi, e del Come furono dipanzi al Doge di Genava, e cominciarono a praticare de gasti della pace, e quello, a che rimasono alla five,

## CAP. XXXVIII.

L I Ambalciadori del Conte di Vertù, e que-gli de Fiorentini, e degli altri collegati, ch' grano a Ganova col Doge, perchè pace si facesse gra loro, se si potelle, la prima volta, che fuzono col Doge li Ambafciadori de Fiorentini. e degli altri collegati, li diffono tritti li mali, e tradimenti, e inganni, che lo Conce di Verru avea fatti loro, e molte delle fue malvage, e ree operazioni altresì li disfero, e queli li parvero molto orribili malifici. Allora disfe il Doge, che a lui pareva ora di lasciare istase, quello che dicevano, e con lui effere, s ciascuna parte dimandasse con corresi parole, quello che e' volcile, e così s'accordarono di fare. Ed elfendo in presenza del Doge l'una parte, e l'altra per trattare la con-cordia, li Ambasciadori del Conte di Vertù differo, che la prima cofa di che fi convenia tenere pratica, era, che I Conte di Vertù loro Signore rivolea Padova, e'l Contado; perocchè quando la guerra cominciò tra loro , era già lua: e per quelta, e molte altre cagioni, che distero, prima che ad altre diman de si venisse, era di farli certi, come Padova, e'l Conrado riaverebbe il loro Signore, in quanto pace si facesse tra loro, perocchè il Conte di Vertu non volca pace, se Padova non fi li doveste rendere. Fu a questo rispofto per li Ambafciadori de' collegati, che Padova, ne'l Contado non si dovea ne dare, nè rendere al Conte di Vertù ; perocchè quella Città era di ragione di Meller Francesco Novello da Carrara, il quale era in quella Vicario Imperiale, e a lui l'avea il Conte di Vertù con grandi inganni, e tradimenti tol-ta; e ora il detto Messer Franceseo Novello come sua se l'avea ritolta: e per queste, e per molte altre ragioni fu mostrato per loro, che Padova non si dovea rendere, nè voleano in njuno modo quello fare, nè di quello praticare: e così vennero ad altra pratica, perchè cos) parve al Doge di fare ; e ciafeuna delle parti addomando molte cofe, e

ch'erano ragionevoli li fuoi, che elli domandava; e quelli dell'altra parce diceano non doversi fare per molte ragioni. E più, e più volte essendo suri sutti col Doge, e col gran Mastro di Rodi, che allora y'era, per estere mezzano a cercare quella pace, a non potendo avere concordia infirme, e'l Gran Mastro di Rodi, e'l Doge aveano inteso, e veduto queilo, che ciascheduna parte domandava, e a quello, che cialcuna parte restava di volere; difficno a ciascuna delle parti, che a loro pareva, che tenendo quello modo, mai si verrebbe a far pace: ma che a loro pareva, che ciascheduoa parte dovesse voler pace, e per quella potere fare alcuna conclusione, pareva a loro, che ciascuna parte fi dovesse compromettere in loro due, e compromettere, che loro due fossono arbitri dell' una parte, e dell'altra, e quello, che per loro due fosse di concordia facessero, e ciò che per loro fesse sentenziato per ciascuna delle parti fosse attenuto. A quello s'accordò ciatcuna delle parti, falvo che li Ambasciadori de'Fiorentini, e degli altri collegati ; e così gli Ambasciadori volezno prima effere col Doge, e col Gran Maste di Rodi di concordia di quelli capitoli, che loro due poi infieme doveano fentenziare: e ancora che ciascuna parte voica fare a sapere, e dire a quegli, per cui quivi erano a trattare pace, e così feciono, e però gli Ambafciadori del Conte mandarono a Pavia quello a dire a lui, e li Ambasciadori de' collegati tutti di concordia mandarono Guido di Messer Tommalo a Firenze, e a Bologna a quelte cole dire; e altresì a quello, che potezno comprendere quello, che'i Conto voleffe, e dove elli credeffero, che le cose verrebbono, e rimarrebbono, facendo pace,

Come Cuido giunfe a Firenze, e diffe quello, per che vonia, e che ne fu dibiberan e commifigiti; e pai antio a Bologna, e detto la cofa a loro, che fi a lui commific; e con quesflo fi traba Genoua, e come poi vegerdo, chi erano tenati a bada, fu amadata lera a dre alli indaficiadori, che ne vonifione. fe vedefiono effere tenuis a bada, e come pur freo compromello adi venutu a Discumber.

## CAP. XXXIX.

Uide di Meffer Tommafo di Neri Ambafciadore de l'increntin, particiol da
Genora venne a Pifa, e di quindi prefamente a Firenze, e difie al Priori, e a Colleghi
quello, per the venia, e dove le cole erano, e
quello, che gli Ambafciadori del Conce saddonandavano, e quello, che rifpotto era iflato per loro, e per gli Ambafciadori de'
collegati alle domande farte per loro alli
Ambafciadori del Conte di Vertu; di che i
Priori fubito feciono richiedere alquanti Cir-

dicelle a loro quello, che detto avea a'Priori Di che udito per li Cittadini quello, che Guido avez detto in loro prefinza, fue configliato per loro, che quelto era bene fare all'apere a Bolognesi, e che avuto da Bolognesi il loro parere, il quale peníavano, che farebbe quello, ch'era il loro, il quale è quelto, cioè che il Ambacciadori de collegati voletiono molto bene fapere quello, che fentenziare fi dovelle per li albitri, e che di ciò volessono una feritta di rutte le parti, e avuta quella. mandationo la copia a Firenze, e poi facelfono il compromello nel Doge, e nel Gran Maîtro de Rodi, con quelto, che non fi poteffe fentenziare, se non per tutti gli albitri insieme: di che Guido detto subito cavalco a Bologna, e giunto la che fu con gli Ufficiali della Bilia, diffe loro per quello, che ve-nuto v'era: le quali cose udite, subito di concordia diliberaro, che fi facelle tutto quello, ch' era diliberato per li Fiotentini; on-de Guido si tornò a Firenze, e disse quella diliberazione fatta per li Bolognefi ; le quali cose udite, le Priori comandaro a Guido. che tornalle tolto a Genova, ed egli cust fece : e giunto là diffe quello, che gli era commello, e gli altri Ambalciadori, che mandaso l'aveano; e poi furono insieme tutti gli Ambasciadori in presenza del Doge, e del gran Maftro di Rodi, e diffe ciafcuno quello C gli era nella pratica. Fu mello per li Ambasciadori del Conte molri dubbi, e molte oppolizioni feciono al mandato de'Fiorentini c sì alle B siée di quelli, che fatte l'aveano, e molte cole non giulte; di che gli Ambalciadon de Fiorentini veggendo, ch'erano tenuti a bada, diliberaro di tornarfi a Firenze, e differo al Dage, ch' effi volcano partire, peroccisè vode no, ch'erano tenuti a parole, e chiciono al Dore il falvocondotto, e volcano chiedere comiato, e partirli a rotta, e così weano ordine da Firenze di fare. E allora era illato quelto commello, quando Guido fu a Firenze, e poi mandatolo loro a dire più vol-te, perocchè li Fiorentini veggendo le cole, che si prolungavano, mandarono a dire a' loto Ambalciadori, che a loro parea vedere, che follono tenutira bada, veggendo, come le cole fi prolungavano, e però s' elli vedefiono, che quelto foli: vero, che in: ontanente fe ne ritornaffono a Firenze. Di che i detti Ambasciadori de' Fiorentini, e di tutti gli altri collegati, apprestatis di parties alle loro case, molti favi Cittadini di Genova quelto dispiacordo loro, andarono al Doge, e diffongli, che quetto era grande ma'e, e grande vergogna del Comune di Genova, e di lui, se sanza fare staca gli Ambasciatori se n'andassero, che tutta la Città ne facea grande lamentazione: e ancora diceano li Cittadini di Ge- E nova, che I Doge era di quello cagione, pee che così fi veden, e conofees per tutti li Cittadini per molti manifesti segnali ; e dif-

tadini, e a vutogli ancora, vol'ono, che Guido | A | fono li detti Genovef:, ch'egli non facta bene, facendo quello, per molte ragioni, else gli mostrarono, e provarono. Di che il Doge udite quelle parole, diiberò di provare fe gli potelle accordare, e adi ventuno di Dicembre riebbe nel Palagio gli Ambatciadori dell' una parte, e dell'altra: poi egli, e'l Gran Maftro di Rodi entrarono nella pratica in-fieme con gli Ambafciadori del Conte, e de' collegati, e quello dì più, e più volte nel praticare de capitoli, che ordinavano, fempte il Doge cercava d'ingannare li collegati, e fimpre aggradendo le ragioni del Conte di Vertù. Ma pure la fera furono in concordia de' capitoli, che fare fi doveano ne' patti della pace: e di ciò feciono una feritta, e ciafcheduna parte ne ebbe la copia. Poi feciono il compromello la notte alle cinque ore, e feceli il compromello nel Comune di Genova, e nel gran Maîtro di Rodi, e nel Doge di Genova, e fu, the tutti e tre infieme, e di concordia potellero fentenziare: e altrimenti non volca il Dope, e gli Ambalciadari del Conte di Vertu, che gli due potefsero fentenziare; ma non fu per la Ambasciadori de collegati accontentito quello, perocchè conofcesno, che 1 Dope era parce del Conte di Vertù, e penfavano anche, che 'i Doge canto adopterabbe, che farebbe fare al Comune di Genova quello, che volesse: e però non vollono gli Amba(ciadori de collegati, che gli due potelliro fentenziare, ma al tutti e tre inseme, e seciono, che I compromello duraffe infino adi venti di Gennaio tutto dì, e così rimalono le cole per allora,

> Come la gente de Bologness vicino a Reggio viu-Je la gente del Couse di Verrà .

> > C A P. ХL

D<sup>El</sup> mele di Dicembre effendo cavalcare fecento Innce de Bolognesi, delle quali era Capitano Messer Currado Prospero Tedelco, molto prello a Reggio, e avendo di prima melli due aguati, e poi mandari li (uoi corridori infino in lulla porta della Città, la qual cofa vedendo la gente, che v' era del Conte di Vertu, s' armò tutta, e corlono dietro a'detti corridori, e quelli a piani p:fii tirandoli addierro, tanto che li conduffero nelli meffi aguati, e cominciata tra loro la battaglia, la quale fu molto grande ; ma quando gli aguati ii scopersono, e vennero alla battaglin, subitamente la gente del Conte fu vinta, e rotta, e cacciata infino alle porte, e molti ne furono morti, e preli vi furono più di fell'anta gomeni d'arme, e ben cento faccomanni, e presso a dogento cavalli vi gua-dagnaro, e poi si tornarono con vittoria, e colla preda alle loro flanze a falvamento.

Come fu messo fuoco nella porta, che va a Sam. A miniato, a petizione de' Sanossi: e come in Siena si scoperse un trattato, d'onde ne su alcuno decapitato.

## C A P. XLI.

I Na notte in fulle fei ore fi trovò per alcuni, che vegghiavano, messo fuoco nella porta, che va a Samminiato dal lato di fuori della Città, e fu del mese di Gennaro. Quelli, che quelto videro, feciono romore; di che molri vi traffono , e fpenfonio, e perche furono folo quattro fastella di scope, in parte arfe lo'mpiallacciato di fuori, e l'avanzo abbruciò. Ma poiche questo si sentì per la Città, assai gente vi trasse armati, dubitando, che non fosse qualche trattato dentro nella Città: poi ciascheduno si tornò a casa fua , veggendo, che altro non era. Trovossi poi, che due fratelli, li quali erano Sanefi, e abitavano colle loro famiglie a Montevarchi che crano isbanditi di Siena, e a petizione de Sanefi, feciono quello, e furono ribanditi a Siena, e tornati là ancora n' ebbono affai danari daloro; e sì per quello fatto, e ancora perche rivelaro un trattato, il quale elli fenzivano. che i Fiorentini aveano ordinato in Siena con alquinti Cittadini, li quali doveano le vare il romorenella Città di Siena, e cacciare, e uccidere quelli Cittadini, che reggevano quella: c'i Comune di Firenze vi dovea mandare molta gente d'arme ad aiutarli; e queli, che faceano il trattato, aveano ordinato di pigliare una porta, e per quella mettere nella Città la gente de Fiorenrini: e quando la gente de' Fiorentini andò presso alla Citcà di Sena, per fegni s' avvidero, che'l trattato e:a (cope to; di che fi tornaro a Staggia molto tofto. Fue allora in Siena tagliata la teita a alquanti di quelli, che crano colpevoli del detto trattato, e gli altri si fuggirono, e camparo.

Come fue futto il compromesso tra li Ambasciaderi del Come, e quelli de collegari, ciassuua parte fece le sue addimandite grandisfine; pri adt venti di Germaio li arbitri senteziarovo molte cose, e seciono rispare il compromesso in loro per auche un messo.

## C A P. XLIL

Poichè a Genova su fatto il compromesso e di quegli de collegati nel Comuno di Genova, e nel gran Maŝtro di Rodi, e nel Doge di Genova, come di Spra è detto, part delli Ambassiadori del Conte subito n'andaro a Pavia a lui, e distero a quello, che era la così rimassi, e avvisiti da lui di quello, che avsessimo a Genova; e quivi sciono loro addi-

manda, la quale fu molto grande, e furonvi melle molte cofe, le quali nel fare della feritta, che feciono prima, non si ragionarono di farle, nè di domandarle ; di che li Ambasciadori de'collegati, quando l'udirono, si maravigliarono moko. Poi feciono cglino una addimanda moito grande, e di molte cofe; di che nacque alcuna difcordia tra loro, Poi li Ambasciadori del Conte parte n' andarono a Pavia a lui e tornarono a Genova avvifaci da lui di quello, che avessono a fare, e addimandare, e a conchiudere. E subito andarono al Doge, e differo, che'l Conte non volea pace, s'egli non dovesse riavere liberamente Padova, e'l Contado, e molte non giuste parole li dissono: e poi andaiono a cafa il Gran Mastro di Rodi, e disselli molte villane parole per parte del Conte di Vertù. Tra le quali parole furono queste . ch' egli era quello, che florpiava, che pace non fosse tra loro, e questo era, perchè egli non volea acconfentire, che'l Conte riavesse Pacova. e 1 Contado fuo . Poi gli diffono , che il loro Signore era ancora di tanta poffanza, ch' egli farebbe benst, che se ne pentirebbe: e molte altre parole minaccevoli li differo con mal vifo, delle quali il Gran Mastro di Rodi molto isbigott); e acconfent) poi di fare alcune cofe, le quali prima non arebbe acconfentite: perocelicegli avea promeflo di non fare, fe non quello, di che fossero di concordia, ch' egli facesse, gli Ambasciadori de' collegati; ed egli acconfent) a molti capitoli di quelli, che li Ambasciadori de collegati non volcano, ch' egli facesse. E adi venti di Gennaio la notre alle fei ore fentenziarono molte cofe, e non con volontà delli Ambatciadori delli collegatis perocchè in molte cofe non fecero quello, di che erano stati di concordia, ch'essi facessono, quando seciono la serieta di cuello, che fare, e sentenziare si dovesse. Poi li detti arbitri feciono pena fotto cento migliaia di fiorini, a qualunque fare non volcsie, che loro medefimi prolungationo il compromeffo per anche un mese avvenire; di che li Ambasciadori de' collegati seciono tutti per non cadere nella pena; avvegnachè gli Ambafciadori Fiorentini avessono avuto comandamento da' Signori da Firenze di non prolungare il compromello per niuna cagione, e così aveano risposto loro di fare; ma pure il feciono, perchè li Mercatanti Fiorentini non fosfono in Genova rubati dal Doge, che grande volontà n'aveva.

Come la gente de Forentini cavalcaro addesso a Sanesi del mese di Gennaio due volte, e sectono loro grande amno, e suberie, e tornarsi a salvamento.

## C A P. XLIII.

MEsser Luigi di Capova Capitano di guerra de Fiorentini contro a Sanesi, del messe mese di Gennaio 1201, elesse di tutta sua gen- 1 A te milie uomini a cavallo, e corie intino a Siena, e vicino alla porta di Comollia artono tutte le case, che v'erano, e guastarono, e rubarono tutto quello, che trovarono, e presono atsai grande preda se a' sedici di Gennaio tornaro a Poggiobonizi, e a Colle, e quivi rinfrescatisi di tutte le cose, e acconcifi , adì venti di Gennaio ricavalcaro ancora infino a Siena, e arfono tutto quello, che non era arfo infino allotta allato alle mura, e guaftiro il condotto di Fontebecci, e gittarono nelle porte della Città, e nella Città più pietre di bombarde, e tagliarono molti alberi, e vigne infino allato alle loro mura, e feciono loro ogni danno, che fare si poteva, e fecionvi i Cavalieri novelli e prefer due tenute, e arfonle, e tornaronsi a Poggiobonizi, e a Colle falvi.

Come li Fiorentini fi dossonomoto de loro Ambassidasi, percè elli avenno prolungato il compromesso de Genouse, e poli Prorio per confissio tolsono la basta d'atti Anbaficadori di potere più prolungare il Compromossi, e mandarono per loro; e tormati disono quali fossono pati dello pace

# C A P. XLIV.

Ome li Fiorentini seppono che senten-Za il Doge di Genova, e'l Gran Mastro di Rodi, e'l Corrune di Genova avenno data, e ancora feppono, come il compromello era in loro per un mele prolungato; molto se ne dolfono quali tutti li Cittadini, e grandi rammarichi fe ne fece per tutta la Città : e li Priori molto fi rammaricaro del rifatto compromello, perocchè egli aveano iferitto a loro Ambasciadori, che per veruna cagione, che avvenille, non prolungationo il compromesso, e così aveano risposto li Ambasciado. ri di fare. Di che li Priori raunati li Colleghi, e poi li Configli per riformazione, tol- D sono la balla alli detti A nbasciadori di potere più fare o prolungare il compromello, e poi la feriffono loro; e anche iferiffono loro, che adoperessono, che gli arbitri rinunziassono al compromello fatto, e poi si riternallono incontanente a Firenze. Poi adl ventotto di Gennato li desti arbitri corressono alcuna cola, la quale era nel lodo iferitta, contro alla loro intenzione: ma non però feciono quillo, che fare doveano, e quello, che promello aveno di fare, quando la feritta de' parti fi fece; anzi in molti capitoli-mancaro, e tutti a danno de Fiorentini, e de collegati: E allora fu certo ogni persona, che'l Doge era parre del Conte di Vertà . Li Ambalciadori de' Fiorentini to partirno adl quattro di Febbraio, poiche videro, che'l Doge non volea al compromesso rinunziare: e gli altri Ambasciadori de collegati tutti si partirono, e . Tom. 11.

I tornaro a cafa loro: e li Ambafciadori Fiorentini giunfero a Firenze adl otto di Febbraio, e diffono a' Priori quello, ch'e:a fatto, e conte la fentenza istava, e in quali cote il Doge avea loro mancato della pro nessa, che avea fatta loro di fare, e anche che'i Gran Maftro di Rodi, di cui più fi tidavano, che degli altri, non avea loro attenuto quello, che avea promesso, di non trovarsi a dare alcuna fentenza col Doge, fe non quelle, delle quali erano istati d'accordo in prima di tarle colli Ambafciadori de Fiorentini; e poi fanza loro faputa, e fanza loro favellare era istato a dare la fentenzia. Diffe la fentenzia molte cofe, tralle quali fu, che Padova rimaneffe a Messer Francesco Novello da Carrara, e I fuo Contado, falvo che al Conte rimanefle il Caltello di Basciano, e due altre Castel la , le quali e' teneva , e che 'l S gnore di Padova foile tenuro di dare al Conte di Vertù cinquanta anni d'ecimila fiorini l'anno, per riftoro del danno ricevuro : e che il Conte fa potelle impacciare in Tofcana, nel modo che fecondo i patti della lega, fatta pochi anni innanzi a Pifa, e così li Fiorentini in Lombardia; e che ciascuno govesse rendere le Castella, le quali aveano acquistate nella dete ta guerra, e che tutti li sbanditi dell'una parte, e dell'altra, li quili aveano ricevuto bando nella detta guerra, fullono ribanditi, e reftituiti ne loro beni, falvo che ne beni, che confamati follono; e anche, che niuno de' detti isbanditi non potesse tornare nella loro Città ad abitare, sanza la parola del reggimento di queili Città, o Cattello, d'onde e' fosse stato isbandito.

Come il Gran Masser di Rodi si part da Geneva, e li Firecuini sipputolo, seciono dei e-Mella della pare, e sure suiv: e seciono tornare in Firecne Messer luigi da Gipova, e sendere le nigene; e poi si canposmo con multi soldati, per levasti sipessa da doso.

## C A P. XLV.

L Gran Maltro di Rodi, il quale en l' uno de're arbitri, e fu, quano en arfatro il compromofio a Genova, veggedo gli Ambafuaderi de collegati utti partici da Genova, per non potre più entrare in una pratica col Doged aleuna cola di quelle, che gli Ambafuidori del Conte di Vestù archeno volunche fice fee fee per los feetaras, fi pratica de Fiorentini, diliberaro, che ad dictoro fi checife la Melfa della la cie hama Maria di Fiorentini, diliberaro, che ad dictoro fi checife la Melfa della la ce hama Maria di Fiore molto omoratmente, e con anade festa, e ce si fi fece il etto di e li Priori poli a fera fectono i fuochi ful Palagio, e festa e cool fi fece per utto il cortecto.

Firenze, e rendè le Infegne del Comune a' Priori, e adì diciotto di Febbraio con grande feita, e allegrezza de' Cittadini, e veramente tutti li Cittadini di Firenze andarono aila Meffadella Pace con grande festa, e con lieri vifi, e molto fene moltiarono lieri , e allegri. E ancora della cornata del Capitano nella Città, e del rendere le Integne tutti fi mofiraro molto allegri, e parve a tutti veramente aver pace. Non vollono mai i Fiorentini fare alcuna feita della Pace, fe prima non feppono i'ultima fentenzia. Ma quando feppono la partita del Gran Mastro di Rodi suta da Genova, e fanza lui non poteano più fentenziare, ne alcuna cola rimuovere di quelle. che fatte erano; allora diliberaro di fare la festa, come è detto, e seciono. Li Cittadini di Firenze erono per le grandi ispese fatte nella detta guerra col Conte di Vertù, e degli altri Tolcani, e Lombardi sì munti di danari , e tanto istati gravati dal Comune, che la maggior patte de' Cittadini non potesno più pagare, e molti, che ve n'erano, non aveano di che potessono: e per quelto a ciascuno parve molto buona quelta Pace, e quali tutti per lo grande bifogno la lodarono molto, e noa fu miraviglia: perocchè fi trovò chiaro, che ciascuno Cittadino, lo quale avea prestanza, pagò cento fiorini per fiorino, ch' era iferitto nelle prestanze, ch' avesse a pagare, Il Gran Maftro di Rodi in quelli di venne a Firenze, e fugli fatto grande onore da tutti, e fcavaleò in Santa Croce : e'l Comune gli donò tra in ariento, e molte altre cofe, il valore di più di mille fiorini : poi fe n' andò a Rona al Papa. Poi li Fiorentini arreforo dopo quelle cofe a levarfi if pefa da doffo; perocche egli aveano a foldo dumila quattrocento lance, e tremilacinquecento tra balettricri, e fanti appie, con tutti quelli che fare fi potè, fi compoiono del tempo, che durava ancora il foldo loro, e diedono loro affai danari per per benandata, e per questo modo gli fi levarono da dofio, ed a loro fi levo la spesa, ch'era incomporrabile, e così a ciateuno, e innanzi che ufeiffe il mefe di Febbrato, fi trovarono avere al foldo meno di mille lance, e forte mille fanti appiè.

Come i Fiorentini iscriffero a' Sanesi, e a' Perugins: e la rifpofta, ch' elbono de loro.

#### C A P. - XLVI.

I Signori Priori da Firenze del mese di Marzo 1391, di volontà di loro Colleghi, e di più altri Cittadini di Firenze ilcrissono a Sancfi, e a' Perugini lettere . le quali in effetto conteneano queito: che a ciascuno de' detti E Comuni fu rammentata l'amistà antica, e la fratellanza futa tra loro, e li Fiorentini, e li grandi fervigi, che li Fiorentini aveano fatto a ciascuno di quelli Comuni, e altresì quel-

di guerra de Fiorentini in Toscana, tornò in [A I li, che ricevuti avesno da loro, e che li Fiorentini erono disposti per lo tempo avvenire di fare verlo di laro quello, che fempre aveano fatto ellino, e il loro padri paffati, e di tenerli per cari fratelli, fe a loro piaceffe d'effere, e che erono difposti d'offervare la Pace, la quale nuovamente era fatta tra loro. Li detti Comuni di Siena, e di Perngia ri-(puolono per lettere ai Fiorentini graziolamente, nelle quali diceano di fare verio li Fiorentini quelle medefime cofe, che per l'addietro aveano fatto eglino, e' loro padri paffati : e erano disposti di offervare la Pace nuovamente fatta tra loro, Poi a pochi di giunfono a Firenze Ambalciadori Sanefi, li quali à bocca colli Signori da Firenze fi rallegrarono della Pace faita. Poi domandarono di grazia a' Fiorentini di potere pottare per lo Contado di Firenze certa quantità di grano, il quale a Pifa aveano comprato, del quale eglino aveano grandiffimo bifugno, e niciffità, e questo domandavono, perocchè era a loro molto più agevole, e di minore ispesa, che per altra via portarlo a Siena: per li Fiorentini fu loro conceduta, e fatta la gtazia, ch' egli domandavano liberamente; di che molto fi tennero contenti li detti Ambalciadori,

> Come molti Caporali di gente d' arme fi raunaro infieme , e feciono una compagnia de ladroni .

#### XLVII. C A P.

DEl mese di Marzo 1391, Azzo da Castello, il quale era toldato del Conte Antonio da Orbino, partito da lui e con dana. ri levò molti di quegli uomeni d'arme, li quali erano quivi caffi, e fanza feldo, e raunolli nelle Terre del Conre da Orbino, e fecesi campo di compagnia di ladroni: e innanzi che uscisse Marzo, furono più di mitlecinquecento cavalli, e mille fanti, disposti d' andare e rubare il pacie, e aspettare quivi altri Caporali, e di Lombardia, e d'altronde, per fatii molto fotti, e poi andato rubando Toscana, e ancora di Lombardia della gente del Conte di Vertu calla, fino a quel Messer Broghole, e Brandalino, e Biordo de Michelotti da Perugia, e molti altri uomini d' arme, e cominciarono campagna di ladroni, e volcano paffare per lo terreno de' Bolognefi per andare in Romagna, e nella Marca. Di che li Bolognefi fi dispuosono di non lasciargli paffare: E mandarono a Firenze per aiuto, e fu mandato loro cinquecento lance di buona gante d'arme, e inficme colla gente de Bolognefi fi misono ne luoghi, dove fi doven passare per combattere con loro, se per quella via venissero a passare. Di che quelli della compagnia fapendo questo, e veggendo che la gente de Bolognesi erano molto più gente di loro, però presono altro partitot e subito con tutti quelli, ch'erano bene a caval.

lo, di fegreto fe ne vennero per la via de Sa [ A ] detta Reina, e'l fuo marito, e in prefenza del rezzana, e con gran g ornate; e poi ne ven nero a Pria, e pattarono l'Arno, e andaronne per la via di maremma motto ratti; peroc che dubitavano della geote de Fiorentini , chi in fretta tornava da Bologna per offen Jerli . Quelli della compagnia per andare molto ratti perderono motti eavalli per la via , li quali trafelarono, e ffraccarono. Ma pure del mefe d'Aprile » accossarono colla compagnia in quello di Perugia d' Azzo da Caffello, che quivi li alpettava, e furono quegli, che venoero di Lombardia, quando partirono di la milledugeoto cavalli ; e quando s'accorzarono con Azzo da Caffello, erano forfe fereccento eavalli, e ructi gli altri aveano perduri; e allora furono forti, perocchè d'abronde vi fi accozzarono molti uomini d'arme.

Come in Cicilia quello anno favora grandi musamensi per le loro difeordie; e la Reina Vittoria.

#### C A P. XLVIIL

N quello tempo medelimo effendo l' Ifola di Cieilia fignoreggiata, e occupata da molti Baroni Ciediani, ti quali fe l'aveano tutra prefa, e la figlipola del Re, a eul roccava, e acui s'apparteneva la Signoria dell' Ifola , r' era fuggica io Aragona, e quivi fi fiava: nacque discordia tra li derri Baroni Ciciliani : e quegli , eh'erano meno possenti weggendofi oltraggiare dalli più pollenti, sì a' accordirono iofienie, e aneora furono con loro aleune Terre, le quali fi reggeano a popolo; e subito levaro le Insegne della detta Reina, e corfono le Terre per leis e mandaro Ambafeisdori alla derra Reina, dicendole, che ella veniffe per lo fuo Reame, e fi rendeffe certa, che le veniffe, fubitamente farebbe Signora di cutta l'Ifola di Cicilia. Di che il Re d'Aragona queste cose udendo, fubito diè per marieo alla detta Reina , la quale era d'erà di treogafei anni, uno garzone d'erà d'anni quindici, il quale era a lui istretto parente, e conforto, che al tempo ouovo la detta Reina insieme col marito, e col Padre di lui paffaffono in Cieilia con grande armata di galce, e d'altri legoi, e eon grande geote d'arme : e del mele di Dicembre mondò innanzi un suo Ammiraglio con dieci galee bene armare, a conforrare quegli , che teneano colla detta Reina nel loro buono animo . e volcre, e aiutarli contro a coloro, ch' erano contro a loro. Le quali galat giun-te che furono in Cicilia, fubitamente corfono quelli mari, e rubarono eheunque trovarono: e più legni, e navi di Genoveli rubarono tra più volte, e grandi ruberie fecio-no a molti mercatanti ; di che fegula Genova grande careftia, perocehè molto del loro grano rubarono. E poi del mese di Febbraio l'armata del Re d'Aragona, dov'era la Tom. II.

Padre del detto fuo marito con multi Gentiluomini d'Aragona , e con molti uomini d' arme, e da eavallo, e da piè n'andarono in Cicilia, e mitono in terra a Trapani, e furono fedici galce, e venti tra navi, e altri legni groffi, li quali portarono li eavalli, e li arnesi degli uomini d'arme; e qoivi dismontata la derra Reina di Cieilia col marito, c eoll'altra brigaça, fubitamente presono la Città di Trapani, e più altre Caft lla quivi vieine, le quali a loro s'arrendero. Eff ndo in Trapani giuori, a tutti i paefani parve, ebe la detta R eina dovelle effere loro Signora : e a quelli Signori , ch'erano contrari a lei, parve a loro utare moito male, e com aciaro a ecreare, e chiedere patti, e concordie con lei; d'onde fegul quello, che akrove fi dira. Parono li Genoveli di quelle cofe molto esueeiofi, e dierono fegni di volere armare per aiutare coloro, cioè quelli Baroni, li quali erano contrari alla Reina di Cicilia: e fer non foffero le loro parole concordi, per certo arebbono incomiociata la guerra co Caralani ,

Come nelle Terre della Chiefa furmo grandi guerre quefta amo .

NEI Paefe della Marea, e del Ducaro, e del Patrimonio furono in nuclio anno continue guerre; e fu queflo , perchè 'l Papa le facca fare a molti de paefani, e per quelto era il Paefe in molto male illato, ed eravi di quegli, che eredevano in Papa Gregorio Nono, li quali erano afiai più forti di gente degli aleri : e però vi fi faceano di grandi ruberie, e mali i e quali non li potea palfare Perugia per persona, che non fosse o morto, o rubato.

Come in Firenze, e per tutta Tofcane fu eareflia in quefto anno d'ogni cofa .

I N questo anno per tutta Toscana sue gran-de earestia d'opni cosa da vivere se queflo avvenne, perche furono molto cattive, e piecole ricolte d'ogni cefa, e la Fiorentini fi fornirono per mare, e di Romagna i e costò al Comone di Firenze in quello anno il grano di perdita più di centomila fiorini d' oro; e nondimeno valfe il grano in-Firenze da foldi einquanta a feffinta lo flaio Fiorentino. e il viso buono di vendemmia fi vende al tino fiorini dieci d'oro il eogno; e l'olio valfe lire otto l'orcio, e più: e così all'avves nente tutte l'altre cofe cariffime in Firenze, e per turta Tofcana erano le eofe molto più eare , che a Fireage . E quello addivenne per

per provvedimento, che 'l Comune avea fat- | A | Fu lasciato alla detta concordia, che se alcuto, e ordinato per nutricare il popolo fuo,

## ANNO MCCCLXXXXII.

Come una compagnia di ladroni insieme colli ufciti di Perugia corfono in ful contado loro, e rubarono , e arfono , e presono un Castello.

## C A P.

El mese di Marzo 1392, essendo nelle Terre del Conte Antonio da Orbino un Caporale di compagnia di ladroni, lo quale avea nome Azzo da Castello, e avea feeo già più di mille uomini a cavallo; era disposto a fare ogni male : di che certa parte degli usciti di Perugia quello sapiendo, n' andarono a lui, dicendo, che se infieme con loro cavalcaffono in ful contado di Perugia, ch'elli erano molto certi, che là guadagne-rebbono molto bene dimolta preda, e pregioni affai : e anche credeano veramente, che delle Castella de' Perugini si rubellerebbono da loro. Le quali cose udite, la detta compagnia fubito furono presti, e cavalcarono intino a Perugia, rubando, e guastando tutto quello, che trovarono di fuori, e presono grande preda, e affai pregioni, e feciono grandi danni, Poi n'andarono verso un Castello. il quale si chiama Suggello, e quello presono; perocchè fu dato loro da quegli, che v'erano dentro, e quivi istettero certi di. Poi vi lasciarono entro certi Caporali a guardia, e zitornarono verso Orbino,

Come si fece lega tra più Signori, e Comuni, a difensione delli Stati di ciascuno.

#### CAP II.

IN questo medesimo anno si sece in Bologna lega tra li Fiorentini, e' Bolognesi, e' I Marchefe di Ferrara, e'l Signor di Mantova, e di Padova, e'l Signor di Ravenna, e'l Signor di Faenza, e'l Signor d' Imola, la quale lega fu fatta, e fermata per dieci anni, e fu a confermazione, e difensione dello Stato di ciaseuno de'collegati, con molti patti, e condizioni a quella bisognevoli, tra i quali su, che una vol-ta l'anno tutti li Ambasciadori de'detti collegati fi dovessono ritrovare in Ferrara, e quivi provvedere a tutte le cose, che fossono di bilogno a' collegati; e mallimamente perchè niuna discordia sosse tra loro, la quale quivi fosse tolta via . E su quivi tenuta pratica, e diliberaro, che per parte di tutti li collega-ti si mandasse Ambasciadori al Conte di Vertù a rallegrarfi con lui della Pace fatta, e che con lui non entrassono in niun altra pratica di veruna cofa. Poi fue diliberato a Firenze per lo migliore dinon mandarvi per allora, confiderato chi era il Conte di Vertu, e così fi fece. no altro volelle entrare nella detta lega, ch' elli potelle in quanto piacelle a tutti i collegati,

Come il Doge di Genova confinò alquanti Cistadini , onde nacque discordia nella Città ; di . che il Doge mandò per genie al Conie di Veriù, ed ebbela; e poi feciono battaglia nella Città, e'l Doge vinfe, e rima-Se Signore .

### C A P. III.

DEl mele d'Aprile 1392 avendo il Doge di Genova confinati aiquanti Cittadini per trattato fatto contro a lui; e veggendo, che questo dispiaceva a molti della Città, nando al Conte di Vertù, dicendo, e prezando, che l'aiutasse, perocchè elli n'avea grande disagio: di che il Conte vi mandò cento lance, e trecento fanti. La qual cofa veduta da Cittadini, molte famiglie, e popolani grandi fe ne turbaro, e in secreto molto se ne dolsono. Poi fatte tra loro certe concordie per cacciare il Doge, feciono di fuori grandi raunate di fanti; e'l di ordinato tra loro tutti vennero alla Città, e ruppono una porta, ed entraron dentro alla Città, gridando: viva il popolo, e'l buono istato; e accozzatifi con molti Cittadini n'andaro per più vie versola piazza. E queste cose sappiendo il Doge, fece armare tutta la fua gente d' arme, e ancora quella, che avea del Conte di Vertù; e anche vi furono alquanti Cittadini fuoi amici, li quali erano tratti armati. al fuo palagio, e acconciolli a tutte le bocche delle vie, che vengono in fulia piazza, e quivi istette alle difefe; e li nimici venendo per entrare in piazza, trovarono prese le vie. E per questo cominciata tra loro battaglia afpra, dove molti ne morirono, nè però gli avversari del Doge poterono mai entrare in piazza, e per questo sbigottirono molto. Ma il Doge, e la fua gente riprelo cuore, e ardire, ricominciarono la battaglia in più luoghi della Città colli sopraddetti Cittadini; perocehè Messer Lionardo di Montalto era venuto ad aiutare il Doge con cinquecento fanti; e per questo la gente del Doge vinte, e caeciarono i nimici, e pretono il Vescovo di Saona, ch' era de Freseadori, e più altri Cittadini, e contadini, sra'quali surono due delli Frescadori, e uno degli Spinoli, e . . . . , del Boceanera, e altri Cittadini. Poi a poehi dì giunsono in Genova gente del Conte di Vertù cinquecento uomeni a cavallo, e mille fanti, in aiuto del Doge, e molta maggiore quantità dissono, che ne venia dietro, li quali quivi farebbono in due, o in tre dì . E ancora molti altri Cittadini di Genova, poichè videro, che'l Doge avea vinto, vi vennero in fuo aiuto con affai quantità di fanti. Di che il detto Doge, poichè si vide molto forte di gente, e intero Signore,

come nimici, e moiti ne copfinò in diverse parti del Mondo, e di lungi della lor Terras turono confinati quest più di trecento Citradios e moiti altre per pausa le n'anderono il pri tosto, che poterono, e a alquisti fece engirare la testa, E così Meller Antonio Adorno rimate Signore della Citte, e Doge, e quola poi fignoreggio come Tiranno, E la Citta di Genova rimate allora in male illato forto la Signoria del detto Doge.

Come Meffer Octo di Brevvich, c'i Conte Albe-rigo, e prit airri Barons della parse del Re Landilaus furuno fempisti, o prefi dal Conte de Tracerco Vecese in Pugita per la Re Luigi & Augit.

CAP. IV.

MEsser Otto di Bresvich, e'l Conte Al-beriga Capitano in Puglia per lo Re Lacista, e per la Rema Margherita, effendo accampati infirme con loro altri Signort del Paçie, che senenno con quella parte, e ancora v'erano certi Caporali di gente d'arme, tanto che in tutto erano ottocento uomini a cavallo di buona gente, e valente. E perocchè a loro pareva effere molto valenti, e non credenna, che lo Re Luigi d'Angiò avelle tan- C ta gente d'arme, quant'egli avea; per que-fto volumo cavalcare fonza le Terre de nimici loro: e per meglio quello potere fare uscimo a campa, puosonsi a uno luogo, che fi chiama alle Grotte con tutta la loro gente da cavallo, e da piè: e quivi ordinavano di fare quello, per che erano venuti B. In quello medelimo tempo ellendo a Napoli il Conte di Tricarco, fu per la migliore deliberato per lo Re Luigi d' Angiò, e per tutti quelli, che l'aveano a configliare, che al detto Conte di Tricarco foffe fatto per lui Vicerè in Puglia , e che a lui folle commello la ogna della guerra fare in quelle contrade, e fugli data tutta la gente d'arme, che avea il detto Re Luigi d'Angio, perocchè egli popelle fare la guerra a lui commella: e partiffi de Napoli il detto Conte di Trirarco con millicinquecento cavalli, e con affai gente a prò, e andavafene in Puglis a fare quello, che commelfo gli era, e avea feco alquanti Signori di quella parte, e ancora alcuni uo-mini avvilati de fatti dell'arme, E quando fue presso alle Grotte a einque miglia dove erano accampati il Conte Alberigo, e'l detto Meiler Orta di Bresvich, e loro gente ; e quivi reilati, e faputo il certo quanta copia di gente avellero li nimici a prò toro, fi diliberò di combattere con loro, fe B l'afpettaffero; perocche elli fi vide con males più genre d' arme, che non erano i fuoi nimicia e perchè più tofto veniffero alla battaglia, divife le fua gente in dus parti, e l'una parte fu minore. che l'altra; cordino, che la minor parte an-

eacciò fuori di Genova alquanei Cittadini fie- | At daffe innanzi, e andaffero per vie, che li nimici liberamente li gorelloro vedere da lungi ; ed egli colla maggiore gente andò affai prefio a' tuoi, che innanzi andavano, ma per vie, che li nimiei non lo poteano vodere: e così scconci, e ordinati g uniero prello al Cimpode'oimici a un miglio, prima che'l. Conto Alberiga nience ne fapelle o lui , a Meffer Otto. Ma poiche la mote del Re Landilso videro gente d'arme presso al campo loro, fubitamente coriono all' arme, e acconciaronfi alla battaglia, e mandarono alcuni corridori innanzi a vedere quanta copia di gente folfe, quella, che verfo loro venia, e quelli, ch'andaro, videro folo la prima ifchiera, e rapportaro, che li nimici erono forfe fecento a cavallo, e cinquecento a piede; di che adito quello, e credutolo, perchè elli non lapeano, che'l Re Luigi d'Angio aveile tanta gente d' arme quanta ella era, uscirono del loro campe ordinati, e accopci a battaglia, e andaro negatro a' ornici con grande animo, e incontrațifi, e cominciata tra loro batraglia afpra, e cruilele, e grande pezzo durma, e molti dell'una parce, e dell'attra fediti , e mortine, perche culcuno con valente mimo combatteva: Ma la gence del Conte da Tricarco, perchè erano meno, non poteano già più fostenere la bastaglia, anzi voltavano. Allora il Contedi Tricarco colla maggior gente venne -ila battaglia , perocchie era ivi vicino in luogo ceiato alli nimici fuoi, e come giunte cominciò la bittaglia : e fabitamente Meller Otto, e'l Conte Alberigo s'avvideto, ch' egli erana inganasti, nondimeno come valenti uomeni fostennero la barraglia il più, che porerono: Ma pure alla fine la gente del Re Lan dilaus fu fconfitta, e vinta je Meffer Otto di Bresvich vi fu prefo, e 7 Conte Alberigo vi fu preso, Messer Lorenzo Acciaiuoli vi fu prefo. e Meller Uperio Accisiuoli vi fu prefo. e più akri nobili paefant e prelioche turt gi uomini dell'arme, che v'erano tra mo ii, e prefi, e molti pochi ne camparo. Fu quella ifconfitta molto grande cagione dello abbastamento della parte, che tenes in Puglia col Re Landilio, e accrefeimento dell' akra parte. Quelli due così gran macilri di gente d'arme, cioè Meffer Quo, e'l Conte Alberigo, ezano quelli, che faceano la guerra in quello paefe per la Re Lendilro, e ora furono così ingannati, e vinti, perche fi facerno belle delli loro avverfari, e non credevano, che folloso la metà forti come elli erano i e anche credeino, ch'egli avellono poco cuore, e vile animo: e così al una volta delle volpi fi pigliano per avvilute i loro ayverfari-

£3 £3 £3

Come in Firenze fi fece un torniamento, e be A più altri Cittadini ; e molri altri Cittadini fi ne ordinato. I fuggirono fuori della Terra; poi andaro alle

## CAP. V.

N fine quando si fece la pace col Conte di Vertu, li fecion fare in Firenze e grandi, c belle giostre, e belle feste, e ancora fu ordinato, che uno torniamento si facesse sulla Piazza di Santa Croce: e fu fatto bandire il detto torniamento in molte delle Terre vicine alla Città, e in tutte le Terre de' collegati, acciocclic gente venific a torneare; e così affai foreftieri vennero, e furono mandati a fare questo torniamento, che adì dodici di Maggio 1392, si fece in sulla detta piazza: e fu capo dell' una parte il Conte Currado Alamanno, ed egli, e tutti li fuoi furono vestiri di rosso; e dell' altra parte su Caporale il Conte Antonio da Palagio de' Conti Guidi, ed egli, e rutti li suoi erano vestiri di bianco, e surono in tutto quelli, che tornearo-no, ottanta uomini; e'l Comune donò a quelli, che'l di fece meglio di ciascuna brigara; due lioncelli di perle. Quelta festa fu molto bella, e molto piacque a' Cittadini, e grande allegrezza fe ne fece per tutta la Città. Quegli, che meglio facea di quegli; ch' eran vettiti di rosso, fu Messer Currado Prospero Alamanno; e dalla parte di quelli furon veftiti di bianco, quegli, che meglio fe, fu Mosser Frizzolino Alamanno, il quale allora cra foldato de' Bolognefi.

Di grandi novità fatte in Lucca, e morte d'

# C A P. VI.

L O primo dì di Maggio 1392, entrarono gli Anziani di Lucca nel loro Officio, e Forteguerra de Forteguerri di Lucca fu Gon faloniere di Iustizia. Era costui molto contrario alla parce de' Guinigi, e molte parole avea più volte dette contro a loro; e per questa cagione Lazzero di Francesco Guinigi dubitando di levarsi prima contro a lui, ed ucciderlo, se potesse, che aspettare, che 'l detto Forteguerra comincialle egli a fare a lui ,e a' fuoi. E però segretamente rauno molti fanti, e mifegli in Lucca di fegreto, e quando fu tanto forte, che a lui parve affai a fornire quello. che cercava di fare, sì si scoperse, e cominciò il romore adì dodici di Maggio 1392. e da molti Cittadini accompagnato, e ancora da' forestieri, ch' avea seco, se n' andò al Palagio degli Anziani, e in quello entrato molti de' fuoi se n'andarono suso, e trovarono sulla Sala Forreguerra Gonfaloniere di Iustizia, e gli altri compagni ; e incontanente uccifono il detto Forteguerra, e lui morto gittaro a terra dalle fincitre degli altri Anziani: e poi il detto Lazzero, e la fua fetta corsono la Terra per loro, e prefer due de' Rapondi, e

fuggirono fuori della Terra; poi andaro alle cale del detto Forteguerra, ch' erano molto: belle, e quelle rubarono, e poi l'arlono : e perchè il detto Forteguerra era grande mercatante, e molto ricco,sì lo vollono prima rubare, che ardere, e molto avere li trovaro in cafa. Poi il detto di presono Ser Niccolò Collitorto, ea lui tagliarono tosto la testa. Era costui valenre uomo d'arme, e in tutti li luoghi, dovegente d'arme s'avesse a mandare per lo Comune di Lucca, era costui mandato Capita. no, e allai onori avea recati a' Lucchesi. Poi li Cittadini quafi rutti sì feciono Lazzero Guinigi di fatto Gonfaloniere di Iustizia, e allora la Cirtà un poco si riposò, e tutto il reg-gimento della Terra di Lucca rimase nelle mani della fetta de' Guinigi; e l'altro di ancora andarono cercando per la Terra di quelli Cittadini, che teneano con Forteguerra, e rrovarono nella Chiefa de' Frati Minori Meffor Bartolommeo Forteguerra, il quale era nascoso in un avello, e lui presono, e poi presono più altri Cittadini. E adì quindici di Maggio feciono tagliare la testa al detto Meffer Bartolommeo , c a due de'Rapondi , e a tre altri Cittadini; e poi n'uccilono più altri in diverfi luoghi, e alcuni feciono iustiziare, e sei Cittadini seciono andare a confine in diverse parti. E così fatto, la Città di-Lucca fi riposò, e puofono giù l'arme: ma la Città rimale molto peggiorata.

Come in Cicilia certi Baroni feciono concordia con la Reina, e poi datole le Fortezze dell' Ifola, ella gli mife in pregione, e fece tagliare la teffa al Conte Andrea di Chiaramente.

## C A P. VII.

A Reina di Cicilia, la quale col marito L'A Reina di Cicilia a più infieme facea guerra in Cicilia a più Terre, perchè avea seco molti Catalani, li quali v'erano venuti col Prencipe, padre del marito di lei, e per questa cagione per li Baroni Ciciliani si cercò di fare concordia con loro, e finalmente si fece; e il Conte Andrea fu quello, che le die la Cirrà di Palermo, e molte altre Fortezze, le quali e'tenea, e così feciono più altri Baroni e Prelati e questo fu adl diciotto di Maggio 1392. Poi adl venti la detta Reina di Cicilia, e'l marito, e'l Prencipe, essendo il detto Andrea di Chiaramonte, e Don Manfredi di Cattania fratello di Don Ortale, e molti altri Gentiluomini venuti a lei nella Sala fua: ella fubito gli fece pigliare tutti, e mettere in prigione. Poi il detto di fece la detta Reina tagliare la testa al derto Conte Andrea di Chiaramonte, e a due altri della cafa di Chiaramonte: e uno fanciullo del detto Conte Andrea di Chiaramonte ne mandò preso in sulle galee di Catalani, e non si seppe mai che se ne fosse. Poi

Poi feciono pigliare l'Activefeovo di Monreale, lA e l' Activefeovo di Palermo, e mettetti in pregione; e così la Cicilia per allora fi rimate fotoro la Signoria della detra Reina, e, de' Caralani quafi tutta; ma gli amici della famiglia di Chiaramoner irinafono motto addolorati; e così quelli di Don Manfredi di Caratania.

Come in Pifa fu trovato un trattato.

## C A P. VIII.

DEl mese di Giugno 1392. si trovò in Pifa un tratrato, il quale si disse, che faceva fare il Conte di Vertù contro a Mester Piero Gambacorti, per uccidere lui, e' fuoi figliuoli, e turti quegli della fua fchistra, per rubare li mercatanti Fiorentini : e Meffer Piero saputo questo, sece pigliare tre Cutadini. de' quali li due erano colpevoli del detto trattato, e alcuno se ne suggi. E saputa la verità della cofa, fece ragliare la resta all'uno, il quale era il più colpevole, e l'altro, il quale era colpevole, ma non tanto, fece condannare in mille fiorini d'oro, e mandollo a confine all' Mola di Rodi, e l'altro lasciò, perchè non era colpevole: e Giovanni Todesco, il quale nel vero era foldato del Conte di Vertu, comecchè facesse vista d'essere in compagnia colla fua brigaça, venne infino a Piombino, e poi a Vada, credendo, che'l trattato venific tatto il quale dovea effere a' dodici di Giugno; ma quando seppe, che'l trattato era iscoperto, fubito fi tornò addietro, e rientroffi nella compagnia; e quando questo si seppe più di certo, fi credetre, che'l Conte il faceva fare; ma per lo migliose volle Messer Piero, che quello fi taceffe.

Come molti Caparali di gente d'arme si rau narono insteme per sare ricomperare i Popoli di Toscana.

# C A P. 1X.

Molri Caporali di gente d'arme s' adumaro del mete di G'ugno grando brigata di ladroni, e fecinon compognia per fare
ricomperare li popoli di Tolcano, a differention grande di none, e mulfiname l'incerntion), e furno ni l'aportil quell'in il Conediovanni di Eribiano, e Azzo da Cafello.
Meller Broyliole, e Brandolino, e Giovanni
Tedefeo da Peterramal, e atri Gaporali,
tinto the furnon querremila cavalli, e pid.
De che efficado si l'enteroide de Petergia min
nacciavano molto i Fiornatini, e diceaso, che
per cetro le tutti doveffere offere morti, chi
tili érano difpolit di venire infino in fulle porte di Firene ardendo, e rubando, e di volere poi da loro fiornia cento migliata d'oro i
meno per la loro oficopnera, e la Fiornatia

vorranno, che elli fi partano del loro contado; di che li Fiorentini fapendo quello, mandarono loro Ambafciadori vicini a quelle parti, per sapere, e cercaro di concordia con loro, se potessono, per convenevole quantità di danari a loro dare per loro ricompera; ma quelli della detta compagnia istetter fermi alla detta quantità, che prima diceano di volere da loro, Di che li Fiorentini diliberaro di difenderfi da loro, e raunaro infieme tutta la loro gente d'arme, che furo in tutto secento lance, e mandaronle tra in Arezzo, e in certe Castella vicine; poi vi mandarono del loro contado quattromila finti a pie: e richiesti i Bolognesi d'aiuto, ebbono da loro trecento lance, e ancora ebbono dal Marchefe di Ferrara cenio lance in aiuto, e tutti li mandaro verso Arezzo; perocchè quegli della compagnia erano non molto quivi di lungi e per molti fi vide chiaro, che li Fiorentini si potezno difendere con quella gente da quelia compagnia; ma perocchè la gen-te, che avcano per loro difesa, cominciò a fare grandi danni in quello paele, e contrade dove erano: diliberaro li Fiorentini per lo migliore di dare danari alla detta compagnia di ladroni, se con loro potessono avere convenevole concordia, innanzi che fosferire, che luro foldati danneggiaffono il loro contado, come faceano: e feciono concordia colla detta compagnia con molti patti, tra i quali fu, che li Fiorentini dell'ono loro fiorini quarantamila d'oro, e quelli della compagnia promessono loro di non esser contro a loro, nè contro alli loro collegati, dal di che fi fece il patto a uno anno vegnente, e cusì si fece. e fermolli la concordia ; e più altri patti v'ebbe ancora utili per li Fiorentinit diccono loro li detti danari, e fatra quella concordia, fubito quelli della detta compagnia cavalcaro addolfo a' Sanchi, e por alli Pifani, e a' Lucchefi . e fectoro ricomperare li Sincli fettemila fiorini, e li Pitani fi ricomperato dodicimila fiormi d'oro, poiché fureno cavalcati, e più rubeti da loro, e li i ucchefi non aipettavano d'effere cavalcati, anzi mandarono a loro li loro Ambafadori, e di concordia diedero loro fiorini ottomila. Poi la detta compagnia fi tornarono in ful terreno de' Perugini . e in quel luogo divison la loro ruberia, e ciascuno si torno, donde si parel, quando feciono la compagnia in prima.

Come Messer Autonio Adorno Doge di Genova fu cacciato, e fatto Doge Messer Antonio da Montalto.

## CAP. X.

M Esfer Antonio Doge di Genova per le molte discordie, ch'avea messe nella città s'avvide, che li Cittadini quasi turti a'appressavano di cacciarlo, e per questo si forni di fanti, e fortiscossi nel suo palagio, e

nella piazza colla sua gente, e colla gente, ch' [A ] Perugia, e per questo faceano insin presso alavea col Conte de Vertu da cavallo, e da pie; e così istando adì quindici di Giugno fi cominciò la battaglia tra lui, e'l popolo, il quale gli era quali tutto contro per le sue male operazioni; e quelto di feciono piu battaglie infieme, e niuno fu vinto. Poi adl fedici di Giugno ricominciata tra loro la battaglia, e alcuni già mortine e dell'una parte, e dell'altra, subitamente giunte nella Cirtà Messer Antonio di Messer Luonardo di Montalto con fecento fanti, e molti Cittadini tennero con lui, e colla fua brigata s' accostarono, e cominciarono la battaglia colla gente del Doge, e del Conte di Vertù; le quali cofe veggendo Meffer Antonio, il quale gli pareva effere a mal partito, perche da più parti era combattuto e perche più valorotamente la fua gente combattelle, e s' ingegnaffe di vincere, fece mettere un bando tra la fua gente il quale bando diffe, ch'egli concedeva a tutta la sua gente di soldo, e a quella, che v'era del Conte di Vertù, ch'elli rubassono tutta la Città, avendo vinti prima tutti li nimici fuoi, e cacciati; la qual poiche fu faputa per tutta la Città, molti Gentiluo nini per paura di quelto preiono l'arme, e fu rono contro a lui, e ancora certi della famiglia de' Frescadori vi giunsono con otrocento fanti, e tutti surono dalla parte di Messer Antonio di Montalto, e del popolo, li quali tutti infieme furono addotlo alla gente del Doge, e del Conte di Vertù, e combatterono con loro da più vie; di che la gente del Doge fu tutta vinta, e mortine molti, e quali tutti prefi, e rubiti; e il detto Messer Antonio Adorno Doge fi nafcole, e non fu potuto ritrovare, e'l popolo fece Doge Meiler Anto nio di Montalto, e quelli fece poi ripofare la Città, e porre giù l'arme, e f.ce lasciare andare tutti i foldati del Doge vecchio, e del Conte di Verru fanza alcuna arme, e altre cofe, Meffer Antonio Adorno fecretamente, e di norre usch, e fuggi di Genova, e andoffene a Seravalle isconosciuto, e quivi si stette, perocche quello Caffello era fuo, ed era molro forte, e la fua donna, ch'era di quegli d'Oria per padre, se n'andò alla casa del padre, e niente le fu detto, e quivi fi flette.

Come gli ufciti di Perugia feciono grande guerra alla Città , onde jegut , che di concordia di ciascuna parte Perugia fu data al popolo di Roma.

### C A P. XI.

PArte della compagnia, ch'avea fatto ricomperare le Terre di Tofcana, rimafe nel terreno de Perugini ; e quivi faceano il maggior danno, che e' poteano fare, e que-fro era, perocchè molti delli usciti di Perugia erano tra quella brigata, e Caporale di cutti aveano fatto Biordo de' Michelotti di

le mura della Città danni incredibili. Di che addivenne, che il Cardinale di Ravenna, il quale era nel Paese, mandato da Papa Bonifazio per cercare pace, e concordia, fe egli potesse tra li usciti, e quelli, che erano nella Citta dentro: fu il detto Cardinale più volte con quelli, che erano nella Città, e con quelli, ch' erano di fuori cacciati, e perocchè niuna delle dette parti si volca, ne potea fidare dell'altra parte a loro contraria, e per quelta cagione non porea il Cardinale fare tra loro la concordia. Poi del mese di Luglio effendo ciascuna delle parti molto istanca, e affaticata, non potendo più feciono la concordia per le mani del detto Cardinale; e furono i patti fermati in quello modo, che la Città di Perugia liberamente fosse del Papa Bonifazio, e che c' fulle loro Signore, e il detto Papa potesse tare nell. Città ogni fortezza, che a lui pracesse . e ch'elli dovesse venire a l'urugia, e con lui tenere la Corte e le per calo avvenisse, che'l Papa non abitaise, e non vi stelle per un anno continuamente, non fi intendelle effer delia Cluefa di Roma, anzi dovelle effere liberamente del popolo di l'erugia, e la data, ch'avesser fatta della Città al Papa, non valeffe nience; e quando il Papa foffe in Perugia, potesse liberamente rimettere nella Città quelli Cittadini, che n'erano cacciati, fe a lui piacelle, e che quelli Cittadini, ch' erano nella Città, dovessero dare al Cardinale in guardia quattro Castella, delle migliori, che teneano i Perugini, perchè egli offervalsono la detta concordia; e così poi feciono come la concordia fatta dicea, che fare fi dovea ; e quelli , ch' erano fuori della Città, doveano fare, che la compagnia di Biordo de'Michelotti dovellono fubito ifgombrare il contado di Perugia, e liberamente lasciarlo, secondo i patti fatti, quando quelli Cittadini di Perugia, li quali erano nelli Città avelfono dati alla detta compagnia per bene andata fiorini feimila d'oro. Poi quelli della detta compagnia, quando el bero avuti li detti danari , si partirono , e andaronne sul terreno del Borgo a San Sepolero, e quivi fi flettero, e feciono loio grande danno.

Come in Firenze si fece certe leggi contro alle -cose promesse, e come si provvedde alle spese: del Comune.

#### C A P. XIL

DEl mese d'Agosto 1392. si praticò, e poi fi fece per ordinamento, che il Co; mune di Firenze non tenesse più, che dugene tocinquanta lance di foldati a cavallo, e cugonto fanti, e questo si fece, perceche i Cittadini aveano nella paffata guerra tanti danari pagati, che quasi niuno potea più pegare; anzi molti Citttadini erano rimali diferti, e il Comune avea sì grande il debito che pref-

pressochè tutte le rendite sue n'andavano al A1 e molti Cittadini di quelle in più luoghi pagare lo nerello a coloro , che doveano avere dal Comune, provvideli a quetta parte, e così s'ordinò, che ciafcuno Cittau no, che aveffe avere dal Comune nel Monte, non prendesse d'interesso di quello, che dovez, le non tre, e mezzo per centinaio, tre anni avvenire, e che quelli denari, che riteneano, che gli Officiali del Monte compraffero da chi aveva avere nel Monte al minor pregio, che poteffono, li loro denari, e così disfaceffono il debito del Monte del Comune, il più tofto che poteffono i e ancora feciono, che dopo li tre anni il Comune fosse tenuto di rendere a turei li Cittadini quello intereffo. che avessero a loro ritenuto, e non dato; e ancora feciono per legge, che chi aveste comperati danari di Monte da quello di addietro, fosse tenuto di rendergli al Comune per quello medefimo pregio, che a lui costarono, quando li comperò , falvo che'l Comune ne desse più due per centinaio, che costati non gli erano, per fodisfacimento delle spefe fatteviz furono quelle cofe fatte contro alla fede data per lo Comune a coloro, che doveano avere, e molti Cittadini ne ricevetter grandi danni ma il Comune per la grande niciflità, e bilogno il fece, avvegnachè fosse contro alla promessa fatta loro; ma pu re fe'l patirono. Furono ancora per certo tempo cresciute certe gabelle in Firenze, e al conrado; e fu ordinato, che quello, che sene ricogliesse, andasse a disfare it debito del Comune, e per questa moda si diminuisse il de-bito del Comune.

Come molii Comuni , e Signori feciono lega infieme, per riparare alla malvagità del Conte di Verin; di che egli prefe grande fofpetto .

## CAP, XIII,

A Noora del mese d'Agosto 1392, feciono lega insieme il Comune di Firenze, e'i Comune di Bologna, e'l Marchefe di Ferrara, e'l Signor di Padova, e'l Signor di Mantova, e'l Signor di Faenza, e'l Signor di Ravenna, e'l Signor d'Imola, e fu la lega a difefa degli Stati di ciascheduno de' collegati, e ciascheduno de detti collegati dovea tenere cer-ta quantità di gente d'arme, per disesa de' collegati, e molti patti, e condizioni vi furono tra loro fatti, e tutti per riparare alla malvagità degl'inganni del Conte di Vertu, il quale continuamente fotto coperte vie cercava d' occupare le Terre, che insieme questi teneano, che sono collegati; e poi con simili patti, e condizioni entrarono alla detta lega li Signori Malatefti, e li Signori di Forlì; di p che il Conte di Vertù udite quelle cofe, prese grande sospetto, e paura, e molte grandi guardie puose nella Città di Verona, e in tutte le altre sue Terre vicine a'collegati, Tom, II.

confind.

Come tre Ambasciadori vennero a Firenze, di quelli del Conte di Verià , e quello , che differo, e che fu loro rifpofto.

#### C A P. XIV.

A Noora vennero a Firenze del mese di Settembre tre Ambasciadori del Conte di Vertu , li quali dissono, che il loro Signore gli mandava a rallegrarfi con loro della Pace fatta, e per parte del Conte di Ver-tiì falutaro li Priori, e'l Comune di Firenze; poi diffono come il loro Signore era molto allegro della pace fatta co' Fiorentini . e che elli era disposto ora, e sempre a tenerla, e conservarla con buono, e diritto animo ¿ perocchè egli vedea di certo, che per lui, e per lo Stato suo si faceva molto d'avere pace co' Fiorentini, e che e-gli ancora conoscea, che per li Fiorentini si sacea la pace con lui, e che il loro Signore era molto certo, che li Fiorentini atterrebbono a lui la detta pace per buono istato di tutto il paese, Fu risposto alli detti Ambafciadori per li Fiorentini così : che 'l Comune di Firenze avea sempre attenuto a ogni persona quello, che promesso avea, e mai di loro fede non avea in niuno modo mancato : e che al Conte di Vertù erano con buono, e diritto animo disposti d'attenere la pace fatta, e ancora a Sanefi, e agli altri, che con lui erano istati contro a loro; e che molto piacea loro il buono animo del loro Signore, e pregavano Iddio, che in quello giufto animo lo manteneile: e altres) li Fiorentini.

Come il Conte di Veriù fece alla sua gente rubare la Città d' Aleffandria della Paglia .

#### C A P. XV.

A Veano li Cittadini della Città, la quale fi chiama Alesandria della Paglia in Piamonte, più mesi innanzi cacciaco via il Vicario, che v'era per lo Conte di Vertù con vergogna di lui ; le quali cose, quando il Conte le ud),diffe in presenza di mol:i:molto hanno fatto, bene li Cittadini d'Alessandria a cacciare il nostro Vicario; perocchè egli era il più villano, e oltraggiolo uomo, ch'io fapelli, e niuno cruccio moltrò d'averne, perchè a lui fosse vergogna. Ma poi del mele di Settembre facendo vista di mandare per cagioni legittime gente d'arme in quelle contrade, prima mando in Alessandria cento lance; poi fece mettere presso alla Città in aguato cinquecento lance, e quando la mattina le porte d'Alessandria furo aperte, subito la detta gente, ch'era in aguato, se n'andarono alla Città, e trovaro le porte aperte, entrorono dentro alia Città, e di comandamento del Conte rubarono cutra la Città, utti i Città qui d'Aleffandria della Paglia, e cutta la Città fu melfa a facco; ma non però li Cittadini rimafero pregioni del foldati; de cutte le loro cofe furono del foldati; e così gitigò il Conte di Vertù tutti quelli co gitigò il Conte di Vertù tutti quelli fuo Vicario, e diede elempio agli altri di non fare fimili cofe; e così coitò al non colevole, come al colevole cittadini.

Come li Fiorentini coffarono il Conte Currado, e lui levò compagnia di ladroni,

## C A P. XVI.

L'A Conte Currado Alamanno, il quale era a foldo de Fiorentin, fu del mele di Settembre cafilo con titta la fua brigata di fuo confencimento, il quale fubiro levò, e fece comegnia. Effendo ancora in Firenze, fece concerdia, e patti co' Forentini, ed ebbe danari da loro; e poi del mede d'Ortobre uficito di Firenze forfe con facento cavalii, andolican a Cafligilione Arctino, e quivi fi pofe a campo i vennero a lui altre brigget di gente d'arme, le quali aven ordinato, che a lui venditoro di più luoghi; e poi quando fi fand forte, fi parti quindi, c corfe in fulle Terre de' Perugnii, c rubb tutte quelle contrade, e prefe molti pregioni, e befile affai d'ogni ragione.

Come Papa Bonifazio venue a Perugia cella Corre,

## C A P. XVII.

TO Papa Bonifazio, come derco è, dovea venire ad abitare a Perugia, fecondo li patti, ch'avea fatti con lora, quando gli disciono la Città di Perugia: per attenere loro quello, che promefio avea, il parti da Roma con grando compagnia di gene d'arme, e venenciene a Perugia, e ad diciaftete d'Ostobre 1391. centò nella Città, e furicevuto con grando conce, e grande fefa feciono i Cittadini di Perugia della fua venuta, penfando per quella doverfi ripofare.

Come Ser Iacopo d'Appiano fece un trattato contro Meffer Piero Gambacorti, e prima fece uccidero Meffer Giovanni Lanfranchi Pifano,

## C A P. XVIIL

Del mele d'Ottobre 1392. Ser Iacopo d' Appiano Cancelliere del Comune di Psa sece un trattato per torre lo stato a Mes fer Pero Gambacorti Capitano del Popolo di Psa; e per uccidere e lui, esuoi figliudi, di ottocento fanti, di consentimento di Lazzero di Franceico Guinigi, e ancora fece in Pila molti de' suoi amici istare avvisati, e in punto a fua petizione, in punto, e prefa, Poi quando tutte le cole furo acconce per fare quello, che egli avea ordinato, fece il detto Messer Iacopo la ragunata fatta a sua petizione venire presso a Pisa a due miglia una notte, e quivi aspettare il tempo ordinato. Il Vicario, il quale era in Valdinievole per li Fiorentini, seppe la raunata, che si faceva in quello di Lucca, fecelo affapere a Meffer Piero, Poi quando la detta raunata andò inverfo Pifa, quella notte medefima il detto Vicario per due Cavalieri il fe sapere a Mesfer Piero Gambacorti, li quali l'altra mattina giunti a lui in Pifa gli diffiro, come la detta ragunata era venuta verso Pisa, e che di certo contro a lui veniveno, e così di più altri luoghi fu mandato a dire a Meffer Piero, ch egli fi guardaffe da Ser lacopo d' Appiano, perocche egli il volea uccidere, e torli la Città di Pifa: ma Meffer Piero non volle mai credere a niuno, che gli diceffe niente di quello trattato; anzi dicea, che bene fapeva perchè si facca quella ragunata. Poi adl ventuno d' Ottobre il Lunedi mattina alle diciotto ore Messer Giovanni Lanfranchi fi part) dalla cafa di Messer Piero, e andandofene a cafa fua a definare, ed era con lui un fuo figliuolo, e altri famigli, il detto Messer Giovanni fu assalito da' fanti di Ser, lacopo d'Appiano, e quivi fu morto egli, e'l figliuolo, ch'era con lui; e li fanti, che quello feciono fi fuggiro in cafa Ser Lacopo d'Appiano, e quivi si stettero: le quati co-fe come Messer Piero le seppe, subito chiamò li due fopraddetti Cavalieri, li quali avea mandati il Vicario di Valdinievole, e diffe loro: ora veggio io bene, che quello è vero, che mi manda a dire il voftro Vicario, però n'andate a lui, e ditegli permia parte, che mi foccorra il wiù tofto che può, c con più gente, che può: equei fi moffeno, e andaronne al Vicario, e diffono quello, che fu loro impotto. Poi lo detto Vicario mettendoin ordine d'avere la gente per mandarla a Messer Piero; di che egli non si impacciò più oltre, Ma il di detto, quando fu morto Messer Giovanni Lanfranchi, la Città tutta fi follevò, e molti Cittadini s' armaro a cafa loro, e Meffer Piero fece atmare tutte le fue ma.. snade; poi mando a dire a Ser Izcoro d' Appiano, ch'e' sapea, ch'egli avea in casa quegli, ch' aveano morto Messer Giovanni Lanfranchi, e però glieli mandaffe prefi. Ser Iacopo rispose, e disse a quello, che v'andò, chi cgli era vero, che quelli fanti crano in cafa fua . e che egli avea fatta una fua vendetta, e però non glieli volca mandare presi, anzi li volea falvare come fuoi amici; le qua-. li cofe come furono riportate a Meffer Piero . molto fe ne turbò.

re Gambacaru, e preje i figliacii, e miffegli in pregione.

## C A P. XIX.

Nontanente che Sir Iscopo d' Appiano Noontanente cue des Meiler Grovanns Lanfranchi, fubitamente mando per la fanti, ch' aveva fatti venire di quello di Lucca, come detto è, e mifegli dontro alla Carà di Pafa, e a cafa fua li fece venira, e armodii; e Vanni foo fighuulo, e tutti li fuoi Cittadini, chi erono tratti a lui a cala foa, e Melfer Piero non volca, che i Cittadini fuoi amici s'azmaffe ro, e veniffero ad aiutarlo ; anza diceva, B che fenza arme la Città s'acconcercible, e mando Meller Benedetto fuo figliuolo con paete delle fue masaade alla piazza degli Angiani , c gli altri ritenne ful Ponte Vecchio con Lorenzo fuo figliuolo, e non volle, che niuno Cittadino a armaile, o venillono a siutarlo. Le quali cofe fapute, Ser lacopo d'Appiano fubitamente fi molie, e venne verfa il Pon te Vecchio, e insanzi a lui colla gense acconcia a battoglia vegne Vanni d'Appiano, e giunti al Ponte cominciarono bettaglia tra loro, e la briesta di Lorenzo di Meiler Piero, perocchè era gente molto eletra, e i balcifrieri grandi daoni facesno alla gente di Vanni; ma nondimeno la baccaglia era g ande. Addivenne, che Lorenzo di Meffer Piero fu gravemente fedito d'una lancia nella coscia, e anche poi ebbe un' altra sedita; di che il detto Lorenzo fu trattu della battaglia da alquanti de fuoi, e mello in una Chiefa: poi la fua brigata fi torno verso la casa di Muller Piero, e quivi fi stetrero sermi, e seconci a ripatare a nimici, che venimo contro a loro. Allora Vanni di Ser Iscopo d' Appiano venne con tutta la fun brigata contro a quelli di Meller Piero, ma niente po è fare, perocchè quelli di Meller Piero erano al bene acconci, che li nimici non li potenno vincere : ma Meffer Piero fi fece a una fineftra della cafa fua, e grido alla fua gente, che D non facttaffero, e non dellono loro, ma ehe Inscialion venire Ser Incopo, e la fun guote a lui, n così fu fatto; e venuto Ser Iscopo alla cafa di Meller Piero sli diffes venice peù. e moneste a cavallo, e voi, e io acconceremo quelto fatto, Meller Piero gli credere. venne giù a lui , e quivt volendo montare a cavallo, avendofi cavata la basbata, Ser lacopo accenno a quelli traditori, a cui avea commetto il fatto, ordinato, chi elli l'uccidessono, e quelli subitamente li corsono addoffo, e dictongli dimolre fidire, e quivi fu morio Meifer Piero Gambacorti, e tusti eli altri della fua brigata furon esociati. Poi Ser Jacopo, e tutta la sun brigata n'andarono al- E la piazza degli Anziani, equivi troyaro Meffer Benedetto figliuolo di Meller Piero, e cominciata era loro la battaglia, alla fine Mesfer Benedetro fu fedito, e prefo, e vinti, e Ten. 17.

Cime Ser Lacope & Appinus serife Meffer Pie- Al especiati cutti quegli, ch'erm con lui, eil dec to Meller Benederro cos) fedito ne fu menaro a cafa Ser fapopo, e mello in preniane. Poi il de to Ser I acopo e la fua brigara corsono per tutta la Città, gridando viva il popolo, e Ser Iscopo d'Appiano, e paste Glibellina musiano , e musiano i Gambacorti , e i Fiorentini : e così corfa la terra fi rorm) a cafa fun la fera, e fe cercare per Lorenzo di Melfer Piero, e troratolo il fece recare a cafa fua, e quivi metterlo in pregione. Il corpo di Mulicr Piero Gambacorti iftene infino alla fera in full'ufcio fuo, dove esti fu morto, e focelesto in fatio: poi fu portato alla Chiela finza lume ignuno, e quivi fu feppellito, e la fua cafa fu rubata, Quando Ser facopo ebbe tuete quaste cole farre, mandò fuori per lo contaco di Pufa, e di Lucca per turti li fuoi amici e molti fanti vi venacto in poclii dì, e fa ranco, che in Più avez molti più foreflieri, che Cittadini, e però erano li Cittadini io grande paura, e Ser lacopo d' Appiano mando tubitamente a dire al Conte di Vertia quello, elts fatto avea, e ancora pregandolo, che'l più tofto che poteffe, gli mandalse in avuco della sua gente, siechè egli potesfe quelle Città teoere al fuo foreigio, e fus era, e fua voles, che fulle.

> Come Ser Incapo d' Appinos fu fatto Capitone del popule di Pifa, e poi Cavaliere; e la morte de figliadi de Meffer Piere,

#### C A .P. XX,

A Perizione di Ser Iscopo d'Appiano en-traro in Paín molta fanti adi ventidue, e adl ventitte d'Ottobre, & quels vi venntso tra del contado di P fa, e. di Lucca, e di-Maremma, e furono rubate alcune cafe, e fondaci de' Fiorentioi da cesti Cittadiai di Pifa, e aecora da' forefiteri, e fu la ruboția di valuta di fiorini quaranteducmila, o più. Poi adi vennicinque d'Otrobre Ser lacopo d'Appinno fu fatto difensos, e Capitano del populo di Pila, n per quelto medelimo modo, ch'era prima Meiler Piera Gambacorti, Quelto feciono i Cittadini malrolenticii, ma per paura di lui, e de fore-flieri, chi eran con lui lo confintirono con mel viso ; poi adl ventiferte d' Octobre il detto Ser lacopo fu fatto Cavajiere dal popolo di Pifa, n poi egli ancora se quattro Cavaligris e così tutti i Cittedini avcano poura di lui, e facesno tutro quello, che Ser Iaco-. po comandava. Poi Lorenzo da Maffer Piero.come è detto, era ferito, e mella in pregiooc in cafa di Meller Iscopo d'Appiano fi mos) adi venzifette d'Ottobre la fera, di fegni certifian di seleno, perocolè molto toflo il corpo enfiò, e fu porteto a seppelliro. la nocce celatamente fanza alcuno lume, Meffer Benedetto figliucia del detto MefferFero, prima presogli la febbre, e poi enfa: A no susto, ivi a pochi di fi marti in preguose di molti certi, e chiari fegai di veleno, e fu feppeliro la socre fanza alcuso olume, e finza alcuso oste di fepoliruz. E così tratto Ser lacopo d'Appiano Mefler Piero Gambacorti, e fina figlicoli, il quali l'avesso fempre quanto areaso pocuto osotato, e aggradito, como appretilo fi dirà.

De' benefici fatti per Meffer Piero a Ser lacopo d' Appiano, e chi c' fa , e quali meriti glicne vende,

### C A P. XXL

EU Ser Incope d' Appiano figliuolo di Vanni d' Appiano, il quale fu natio del contado di Firenze, di piccola, e poveta gente. Il detto Vanni per povertà andò a stare a Pila, e quivi istette con alcuni de Gambacorti, e da loro su molto aiutato, e a tutta quella famiglia fu fedeliffimo. E per quetto i Gambacorti in non lungo tempo li feciono guadagnare molti danari , e poi il miliono nel reggimento della Citrà, e in ogni officio di Comune, e in ogni cofa l'onorano come di loro creatura, ed egli fempre fece di loro, come di fuoi padri, e fignoti e per loro fi mettes a ogni pericolo. E quando lo 'mperadore Carlo fece in Pifa tagliare la refta a Franceschino, e a Lotto Gambacorti, e più altri, fu di quegli Vanni d'Ap piano, a cui fu ragliata la tella, perocchè era de' più confidenti a' Gambacorri, che alcun altro Pifano folfe . E quindo Pitro Gambacorti, che fu poi Meller Piero fu cacciato di Pifa, il detto Ser lacopo fi fuggli con lui per paura di fe, e con lui andò per lo ondo io più luoghi, e sempre Messer Piero il fece istudiare, e apparare allai fcienza; oi Meffer Piero procecció tanto, che Meffor Galeazzo Vifconti il fece fuo officiale in più Terre delle fue con grande fuo onore, e rile. E quando Melfer Pieto tornò in Pifa, ehe fu nell' 88. e quivi fu molto grande difensore del Popolo di Pisa fatto da' Cittadiai , incontanente mandò per Ser l'acopo d' Appiano, perchè lo reputava il più fedele, che egli aveile. E venuto che fu a lui , Meffer Piero gli diffe: Tu fai quello, che io ho facto per te intino a oggi , ancora voglio, che tu fappi, ch' io fono disposto di fare sempre per te quello, che io farei per un mio fi gl.uolo ; e però domanda quale officio ru vogli in Pifa , e quaoto tu vogli di faliro avere, e io il ti farò dare; e ancora voglio , che tu mi dica quello, che ru vogli guada-gnare l'anno, perocchè io fono difpolto, che tu abbi ogni cofa, che tu vogli. Allora Ser E lacopo li domandò, che la facelle fare Concelliere di Pifa; e anche li diffe quello, che volca l'anno di falaro dal Comune di Pifa E Meifer Piero incontanente lo fece fare di-

liberare tutto quello, che Ser Iscopo gli aveva domandato. Por face st Meller Piero. che lo fece fecondo a lui il maggior Cittadino di Pila, e fempre il tonne, e volle, che folle il più fecreto configlio , ch' egli avelle , e mai di questo non si rivolte, e fecclo divenire molto ricco. Fu derto molte volte a Meller Piero Gambacorri per tutti li fuoi amici, e per li Fiorentini mandatoli a dire, e scritto, e per loro ambasciadori fattoli sapere, cne Ser lacopo d'Appiano il tradiva, e cercava di cacciario di Pifa, e distario del mondo, e più rrattati gli furono revelati, e mostratile, li quali Ser l'acopo li facea contro per distario. E fempre Meiler Piero dicea, che mai non crederelbe, che Ser Iscopo facelle alcuna cola contro al fuo iltato, o che foffe contro a lui. E dicea, che lo ftato di Melfer Piero facea molto per Ser Iacopo d' Appiano, perocchè Ser Jacopo non potrebbe mai avete amico alcuno grande come Meller Piero, E dicea, che perdendo Meffer Piero lo flato, Ser Iacopo non può fe non peggiorare il fuo. E ancora dicea . ch' egli era molto certo, che Ser Jacopo non potrebbe per se reggere Pila; e niuno amico vi potrebbe avere maggiore di lui. E per queste ragioni non credeva, e non era da credere, che mai Ser Iscopo gli facelle contro allo flato fuo alcun trattato. E così mai non valle credere di Ser Iscapo niuna cofa, che detra gh foffe da tutti li fuoi amici, e vicini, le quali cose erano pur vere . E benchè Ser lacopo ordionffe contro a Meffer Piero molti trattati per ucciderlo, e per disfare tutti i Gambacorti, ninno mai venne in picno, se non quello, quando adl ventuno d' Ottobre l'uccife, com'è detto. Quali meriti rendelle Ser Incopo d' Appiano a Messer Piero, e a' figliuoli di tanti benifici fartili , ora dirò. Molti trattati fece Ser Iacopo d' Appiano a perizione del Conre di Vertu per caociare, e uccidere Meffer Piero Gambacorti, e per disfare tutti li Gembreorti, e la loro parte in Pifa, e fempre fi credeva rimanere Signore di Pifa ,e venneli fatto l'ultimo, che free, che fu, quando elli fece prima uccidere Meffer Giovanni Lanfranchi, e il figliuolo; poi fece uccidere Meller Piero, dicendoli r Compare, venite giù, che tra voi, e io acconceremo queste discordie. E datali la fede fua , pigliandolo per la mano , diffe t veni fuori, che ogni cofa a' acconcerà tofto. Poi li diffe: montate a cavallo; e quelli fi cavò la barbata per montare a cavallo . Effendo allato a Ser Izcopo e quelli veggendo il tempo di fare il tradimento ordinato per lui , accennò a coloro, a cui avea commello, che faceffono il tradimento otdinato, che uccideffono Meffer Piero, E allora il detto fi rivolfe a' compagni fuoi, e diffe: io mi rivolgo a voi per non vederlo morire. E coloro, a cui egli accennò, fubito millono mano elle fpade, e incontantare lo uccifono , isbad liendolo tutto, Poi fe morire Meller Benedetto, e Lorenzo fuoi figliuoli, avvelenandoli; e tolie loro anche ogni cofa, che avcano. E cacció di Pia trutti li Gambacorti ancora togliendo loro tutto il loro avere. e cofe, e malcontento fu, che ne rimanesse miuno, o campasse vivo.

Di alcune novità fatte in Perugia, d'onde il Papa ebbe grande paura, perchè furano tutte di fua vergogna.

## C A P. XXIL

L Papa Bonifazio, ficcome detto è, il quale era venuto per istare in Perugia, credendofi effere quivi ficuro Signore, e potere fare nella Terra ficuramente ogni cofa . che a lui piacesse; e però quasi tutta la gente dell'arme, che avea menata feco, mandò in più luoghi, dove elli credea, che fusse più di bisogno, che quivi. E poi per bene della Città ritenne quivi per Capitano Aghinolfo Conte, il quale era valente uomo, e favio. e a lui commife, che guardasse la Città, e facesse ragione a tutti i Citradini, e forestieri, ed elli così facea. Avvenne, che alcuni de' Beccherini fecer ad alcuni grandi oltrag gi: di che Aghinolfo Conte prese il derio Beccherino, e fecegli tagliare la mano, Perlaqualcofa Pandolfo Baglioni , e gli altri di quella parte, molto fe ne turbarono, e tra loro diffono: coftui arebbe ardire di porre la mano addoffo a qualunque s'è l'uno di noi, e però non fa per noi, ch' egli ci stea più; e così aveano ordinato di cacciarlo via . E ancora in quelli di avvenne, che il Papa per buono istato della Città, credendos bene fare, diede licenza a certi delli usciti di Perugia, che poressono tornare nella Città, e parte essendavene già tornatialle loro case, Pandolfo Baglioni, e gli altri della parte, li quali aveano prima cacciati quelli Cittadini, du bitando, che il Papa non volesse sutti gli usciti rimettere nella Città, ragunaron secretamente molti loro amici, e poi levarono il D romore, gridando: Viva Santa Chiefa, e il Papa, e il Comune di Perugia, e nella prima giunta uccisono alcuni Cittadini, li quali erano a loro avversari. E poi volle, che Aghinolfo Conte, che era in Perugia Capitano per lo Papa, fi partifle della Città, e andassene a Roma alle sue Castella, e che Capitano di Perugia fosse un akro, il quale era a loro molto amico. E così fubitamente fu fatto; perocchè il Papa fece per paura tut-to quello, che vollono, perchè li vide molto forti, ebbe grande paura di non esser morto da loro, e pentissi d'esser venuto a Perugia. E Pandolfo avuto quello, che volle, e gli altri di quella parte si fecero allora cheti, e la Città fi riposò.

Come li Brestoni fecero guerra verso Rons, e presono più Terre in que' Paest.

## C A P. XXIII.

N questo anno i Brettoni, i quali teneano A alquante Terre verso Roma, e faceano grandi danni a Paesani, accozzatisi con loro molti Italiani uomini d'arme, li quali erano disposti a mal fare, e rubare, feciono grandi guerre a' Romani, e più volte li cavalcarono, e rubaro il loro terreno. E ancora feciono grandi danni a' Saneli, e più volte gli cavalcarono, e subarono tutta la contrada di Maremma, e alcuna volta corfono infino in fulle Terre de' Pifani, e feciuno gran preda di bestiame, e di pregioni. E ancora coriono infino a Perugia , rubando tutto quello; che trovarono. È poi del mese di Marzo presono il Castello di Montalto in Maremma, e quivi subitamente ordinarono una Cittadella forte, e poi la feciono. Poi presono la Città di Corneto, che a loro fi arrendè a patti, e più altre Castella prelono in quella contrada; e fignoreggiavano contrade infino a Montefialcone, e molte grandi suberio faceano a tutti quelli , che con loro son erano di concordia. E benchè con loro foffono molti Taliani, nondimeno il nome era di Brettoni; e il loro Caporale era Bernardone Guafcone, e tutte le Terre, e le Fortezze fi teneano a fua petizione, e per lui fa guardavano.

## ANNO MCCCLXXXXIII

Come li Fiorentini mandareno a Perugio due loro Ambalciadori per cercere concordia sta gli ufetti di Perugia , e li Gentiluomini , che crano nella Città .

## CAP. L

M Esser Niceola da Cannamorta Amba-sciadore di Papa Ghirigoro, il quale era a Perugia in grande tribulazione per ledifcordie, ch' erano tra' Cittadini cacciati di Perugia, e quelli, ch'erano nella Città . Ma quelli cacciati di fuori tenenno il Castello di Diruti, e più altre Castella, e faceano grande guerra alla Città, e molto spesso correano infino in sule porte di Perugia, rubando, e uccidendo chiunque trovavano, e nella Città dentro era grandissima careftia, o fame d'ogni cofa, tanto che li Cittadini appena vi poteano vivere, e li cortigiani vi stavano male: e se non fosse, che h Malatesti v'aveano mandato del grano, la Città siconvenia abbandonare, perchè non v'era dentro da mangiare; e nondimeno lo staio del grano Fiorentino vi valea lire fette, e più, e tutte l'altre cose all'avvenante valeano il detto pregio. E per questa cagione il detto Papa Ghirigoro aves mandato a Firenze il fua

morta a pragare li Fiorentini, che mandallono a Perugia loro Ambifciadori a cercare paca, a cuncordia, se potationo, tra quelli dentro, e qualli di fuora. Il quale Meffer Niccola spuose la sua ambascinta a' Priori , a pot a molti Cittadini richielli , alli qualt li Priori aveano voluto, cha così fi facelle. Fu configliato per li richiesti, a poi diliberato per le Priori di mandare due Ambalciadori a Perugia per li Fiorentini, li quali cercaffono di fara concordia tra eli ufciti di Peruriae quelli, che arano nella Città, a ancora fare concordia era loro, e 'l l'aga; perocchè il Papa iftava molto malvolenturi in Perugia, anzi dicea di voleriene andere a Spoleto, perocche egli vedes rutto dì, che quelli Bec-cherini ragliavano a pezzi li Cittadini, e non era nienta, e fapeva, ch' elli avezno voglia di rubare e lui, e tutti li Cardioali, e Cortigiani , a però vi fiava con grande fospetto. e tu d'liberato per li Fiorentini per quella capione di mandara due Ambafciadori a Perugia, li quali furono quelti, cioè: Guido di Mellar Tommaso de Neri di Lippo , e Andrea di Niccolù Minerbetti, ch' erano fari nomioi, perocche l'Ambasciadora del Papa gli avea in ifpezialcà chiefti . E di certo fi dices, che la concordia da Perugini non fi poteva fare se non per le nuni della Amba-fezdori Fiorentioi , li quell giunti che furono a Perugia, fecioco quallo, che altrove fi dirà,

Come multi esporali di gente s' secordarono, e fections una grande compagnia; e come à Fiorenini, e Bilogness, e il Merchese di Ferrara i accurderono con luro .

C A P.

E Sfendo molti caporali di gente d'arme fanza foldo rra nella Marca , e in Romagna, e nal Ducato, e nal Parrimonio, e io Tofcana, e in più altri luoghi del paefa; di cha per molti fi credea, che alla vegnente iffate, o primavera coftoro s' accampaffaro infieme, e s'accozzaffono infieme, a faccifono compignia di ladroni. Di che di queste cola dubitando i Fiorantini, a ? Bolorneli. e anche il Marchefe di Ferrara, per loro Ambasciadori a'acaozzaro insieme, diliberaro per lo meglio di tutti i collegati col Comune di Firanze accordarfi col Conte Currado, e con Biordo de' Michelotti colla loro brigate, a il Comune di Bologna, il Conta Giovanni da Barbiano, e Meffer Conre da Carrara ; e il Marchafe accordatie Azzo da Caffello; e così cisscheduno sa quello, che imposto li su . Erano questi cinque caporali li maggiori di E tutti li detti uomini d'arme, che follono nella fopraddatta compagnia : e con quello a' afficurazono i derti collegati in tutte le Terre lozo, Noodimooo il Conte Currado, il

fuo Ambasciadore il detto Niccolò di Canna- A | quale ara nel Castello di Canziano nel conlaup li, englid abnerg nos orddeges, il qual Caftello avea prefo per trattato dal mele d' Aprile, e avea rubati eutti i Cittadini di quello, ma con avas però prefe la Rocca, anzi fi tenen, e difendes per Meller Francesco da' Gabbrielli d'Agobbio; e per quelto fi flava quivi, a affediava la detta, dova effendo d' accordo il detto Conte .e Biordo de' Michelocci, e Azzo da Castello di fare rutti e tre ellino con molti altri infiema compagnia per andara facendo ricomperara tue ri li popoli, e Signori del Pacia, filvo li collegati, che con loro erano di concordia. E poi le dette brigate s' accozzarono infiema, a furono più di duemilacinquecanto cavalli, e molti fanti appià, e così allora faccano grande peuta a tutti quellis che con loro non arono in concordia,

> Come per le mani del Papa, e delli Ambaftiadasi Furentini fi fece concordia tra li ufesti de Perugia, e quelle de deniro .

> > C A P. III.

Siendo del mele di Marrio eti Ambalcia-E Stendo del Mere di Pringio per fare concordia tra li usciti di Perugia, li quali arano bene dumila ucmini, e quelli, ch' erano dentro nella Cietà , cioè li Gentiluomai , li queli erono Signori di quella, insieme con puchi popolani. Di cha li detri Ambalciadori de' Fiorentiol infieme col Vescovo di Fermo Ambasciadore del Papa Bonifazio, che era a Perugia , ordinarono a B:ttona , ad ancora li Ambasciadori delli usciti di Peropia, e ancora gli Ambasciadori di quelli , ch' erano oella Città, vi furono ; a quivi dopo moire przeiche, e ragionamenti feguio tra loro, conchiulono, a concordarono che compromello fi facelle per l'una patte, a per l' altra liberamente nel Papa , comecche gli Ambascindori de' Gent-Juomini non volcano, che folla loro arbitrio, fe non gli Ambafeindoci Fiorentini, a quello medelimo addomandavano gli Ambalciadori degli ulciti, e l'una parre, e l'altra dicea non volersi fidare sa non degli Ambasciadoti Fiorentini, e questo per molta ragioni addomandavano: pure gli Ambaiciadori Fiorentini moltrarono all' una parta, e all'altra, ch' elli farebbe troppo grande vergonna del Papa, effendo enti in Perugia, e Signore della Città, che li Citradini non fi fidalfono di lui , e liberamente non fi volciloop io jui rimettera , a a ciascuna fentenza fottoporta; e quello medelimo difiono alli Ambafciadori delli ufciti, a anche dillono loro, che al Papa non fi doven dare in arbitrato alcuno com pagno. Di cha il compromello fi faca con oucilo patro . che il Papa non potelle fentenziara fe non quello, che follono contenti li Ambafeindori Fiorentini i e di quello vollono promellione l'una parte, et alars, coal fu fatto e promotio fu a la Cocinesa cidia parte poi la Papa, perun a la Cocinesa cidia parte peri la Papa, perun a la Cocinesa cidia parte peri la Papa, perun di Capp cidia del Papa del

Come il Papa fece pare con melli popali, a Signari nella illarca, a da sussi obre il cenfo, ele avere divea, a perdonè ima.

CAP IV

Papa Bonifizio Noro del mefe di Maggio 1993, avendo pui mefi cinanti pi i li fuoi Ambaficialori cercato di fira colli Marca pare, e concordia con molti Signorii, e Comuni, conchiule con cutta quidi, cha cercara, e da tutti elibe il cento fuo, e con rutti fece pare, e perdoabi loro ogni filo, o che fatto avediono contro a Santa Chela, e il paefe riande in pree, pa poco duio,

Come il Popolo di Roma venendo a Viterbo s' taccurrareno ac Bectivoi, e violongli, e necifine dale, e Giamni liferare, il quale teneva la Città di Viterbo, free concordia co Renani, e col Papa, a trivofe il fuo Vicaria in Viterbo.

C V S A

DEI mele di Maggio effendo il Papolo di Roma venuto verfo la Città di Viterbo, perchè quivi liciarra, il quale tenca la Città di Vicerbo, tornaffe all' ubbidienza del Papa loro, perocche era da loro divisto; cd erano ottocento a cavallo, e bene dumila a piede e vicino alla Città di Viterbo trovati certa parte di Brettoni , li quali tencano in quella contrada molte Terre, e Cafteila, e subiramente cominciata battaglia tra loro, in poca d'otta li Brettoni furono vintà, ecacciati, e più di cento di loro furono morti, e gli altri si fuggirono. Poi quelli di Viterbo feciono patti e concordia co Romani e col Papa, e Giovanni (ficiarra rimate in Viterbo per lo Papa Vicario per tra anni con certo patro co'Romani, e il paefe rimale in pace | per allora, e li Romani andaro a Monte Fia-scone, il quale si tenez per li Brettoni, e faciono quivi tutto quello danno, che poteroso, e poi fi tornaro a Roma.

. Come s'elbe parte di un dito di Santo Giovanni Battifia,

C A P. VI.

A Neara del medi di Maggio Pepo di Art.
A mido di Medie Lupo di Rupo decede
to Cosoli di Colimala un ofilo del Econolio
di Colimala un ofilo del Econolio
di Colimala un ofilo del Econolio
di recurso con grande notre, e podio in
Serce Giovana, il quale dito aven avuto il
detto Meller Lupo di Rupo più noni partire innonzi di un Cavalere dello Imperadore di Colimatinopoli, il quale era a lui tidatifico Necretaro, e dill'e con ferenzasso il
detto Cavallerea Medfer Lupo di Rupo con
alguinte prove, che vernonque ara dello.

Come venuero da Vinegia multe Reliquie Sante, fia le quali chie di quelle & Santo, Giovanno Battifia.

C A P. VIL

P. Ancara del meledi Maggio vennero a Firenze certe Reliquie fanre da Vinegia, lo quals i Contois dell' Arte di Calimala con grande fo'liciguiline aveano avuta da una donna, che fu moglie di un Fiorenzioo. il quant era iliato Cameriere dello Imperadore di Canifactinopoli malto tempo, e quando u detto Imperadore fu esceiato dal figlittolo, il detto famiglio . Iccondo che dille , avea della camera dello Imperadore tolte le detre Reliquie e secatolene a Vinegia, e quando mori, quivi le bissio alla mogue, fra le quali Reliquie furono due offi del collo di Santo Grovanni Bittifia, e la mafcella macca con un mezzo dente di Santo Giovanni Battifta . e una Croce, oclia quale era del legno della Croce di Crifto, e molte altre Reliquie, e una tavoia, dove è la immagine di Santo Giovanni Birriffa , con più camerelle di Reliquie Ernre de più Santi, tea le quali v'era di quelle di Santo Andrea, e di Santo facopo Maggiore Apolioli di Crifto, e di più aliri Santi, e State Greci, e molte altre Reliquie vennero in alcra tavole fuori di cife. E furono in Firenze ricevute con grando feita, e li Canfoli di Calimala le feciono prima porte allo Spedale di Santo Giovanna nuo: o ,e poi ad) fei di Giugno tutta la Chericheria a proceffione, e la Priori, e il Popolo con grande onore andarono al detto luogo . e recarono le dette Reliquie alla Chicfa di Sinto Giovanni Battiffa, a quivi le ripuolono, e li Confoli di Calimala affettarrono alla detta donna, che diè quelle cote, cioè Sante Reliquie, rutto il tempo della fua vict ogni zono di fiorini feffanta di rendita, e coal l'attennero fempre.

Come in Galiata furono grandi tremuoti.

# C A P. VIII.

A Di 30. di Maggio 1393, furono in Galiata grandi tremuori, il quali tremuoti guafarono, e feciono cadere più rocche in quelle contrade, e in più luoghi caddero mole cade, e aleuni monti folitono, e aleuni uomini ne moriro, e duronvi infino adl quindici di Giugno; ma non però era continuamente.

Come Messere Antonio Adorno ando per rientrare in Genova, e allato alla Città su isconsisto, e il figliuolo su preso, e lui si suggi.

# C A P. IX.

Estando Mestre Antonio Adorno andato a genova on gene del Conte di Vertù per rientrare in Genora, e avea seco dumula uomini tra a cavallo, e appiè della gene de del Conte di Verra, e la lua Integna; ed effinado già presso alle mura della Citta, Raffaello di Montalto Itatello del Doge usci fuori della Terra col Pepto, e combatte con loro, e con poca fattea li vinso, e feonistic, e molti n' uccise, e prese, fra 'quali presi fu il fecondo figliulo di Mestre Antonio Adorno. E il detto Messer Antonio Adorno. I si desto Messer ande fattea il campò.

Come la compagnia di Biordo de' Michelossi e d' Azzo da Castello seciono ricomperare le Terre del Papa, e richbono l'ossa di Boldrino a Macerata.

# C A P. X.

DEl mele di Giugno, essendo andata la compagnia di Biordo de' Michelotti, e d'Azzo da Castello, e di più altri caporali a Macerata nella Marca, e postisi a campo allato alle mura, ed erano dumilacinquecento cavalli, e affai fanti, e faceano grandiffimo danno, e gualto nel loro contado, tagliando le vigne, e gli altri alberi, e ardendo tutta la contrada. E questo guasto faceano quattrocento uomini, che v'erano, perchè erano istati della brigata di Boldrino, Costoro diccano a quelli della Città, che voleano ch' elli dessono preso il Marchese della Mar-ca fratello del Papa, il quale aveva a tradimento morto Boldrino loro caporale, e veramente li Cittadini per non ricevere tanto danno, l'arebbono dato preso, se non fosse gli Ambasciadori de Fiorentini, che vi si trovarono, li quali andarono a quelli della com- E pagnia, e tanto adoperarono, che patti fi fero così: che i Terrazzani dessono loro mille fiorini, e che l'offa di Boldrino fossono rendute loro, e così fu fatto. E quelli della Cir-

A tà con molte croci, e lumi innanzi, e con grande onore secompagnarono quelle offa infino fuori della Città, e quelli della compagnia le zicevettono e portaronle poi, dove a loro piacque. Poi il detti Ambafciadori Fiorentini feciono quivi una concordia tra quelli della compagnia, e il Papa, e fu così che il Papa fra uno mefe delle loro foriri di decimila d'oro, e quelli della compagnia ficuraro tutre le Terre, che fi reggano foto il nome della Chica per uno anno.

Come Castello della Pieve si rubello da' Perugini, e diessi a Biordo de' Michelotti.

## C A P. XI.

A Noora del mole di Giugno 1393. li uo-mini di Castello della Pieve si rubellaro a' Perugini, e dieronfi a Biordo de' Michelotti. E Biordo vi mandò dugento uomini a cavallo della sua brigata, la quale novella faputa in Perugia, li Cittadini feciono grandi rammarichi nella Cietà, e diceano, che li usciti di Perugia già rompeano i patti fatti, e la sentenza data pochi di innanzi. Di che per questo li Ambasciadori Fiorentini andarono a quello Castello, e ripresono quelli Cittadini, dicendo, ch'egli erano cagione di storpiare tanto bene, quanto seguia della pace, che si facea colli usciti di Perugia, e quelli, ch' erano dentro alla Città. Allora quelli di Castello della Pieve risposono alli Ambasciadori, che Castello della Pieve era raccomandato del Comune di Perugia, e perchè li Perugini s' erano dati al Papa, e a lui aveano fottomessa la loro libertà non aveano a far nulla con loro . E ch' elli non voleano la loro libertà fottomettere a persona, altro che al Comune di Perugia, essendo quello in libertà, ch'elli aveano chiamato Biordo, come amico, e non in altro modo. E però non dovea la pace de' Perugini per quefto rimanere, ne itorpiarfi. Di che queste ragioni piacquero agli Ambasciadori de' Fiorentini, e tornarono a Perugia, e dissono quello, che aveano udito. Di che i Perugini, che erano nella Città, per lo gran bilogno, che aveano della pace, furono contenti, che Castello della Pieve rimanesse inpendente per l'una parte, e per l'altra. Ma pure nel Castello rimase la brigata di Biordo, e quali nelle fue mani la terra, e la pace put fegul de' Perugini.

Come gli Ambafciadori del Conte di Vertù vennero a Pirenze, e quello, che dissono, e che fu loro risposto.

# C A P. XII.

A Firenze del mese di Giugno 1393. vennero Ambasciadori del Conte di Vertu ,e differo per parce del loro Signore, che lA e'mandava falute a'luoi fratelli Fiorentini, e poi dissero, come egli cra disposto di volere offervare, e avere buona pace con loro, e con li loro collegati, e questo più, che alcuna altra cosa desidera ; e poi dissero, ch' elli pregava i Fiorentini, che se alcuna perfona dicefie loro alcuna cofa contraria a questa, ch' eglino gliele facessono assapere, ch' elli loro farebbe chiari della verità ; e poi differo, che fe a lui intervenisse, che a lui fosse detta alcuna cosa non giusta di lo-ro, incontanente lo farebbe assapere, e tenendo quelto modo, peníava, che niuno malevolo potrebbe guaftare la loro pace, la quale egli intendea di continovare come fanta, e buona. Poi differo, che il dificio, che il Conte faceva fopra il fiume del Mencio .che credea poterlo fare (ccondo i patti della pace fatta a Genova, perocchè fra gli capitoli d'esta ve n'era uno, che diceva, che o. gnuno potesse fare ogni dificio in sul suo terreno, qualunque delle Parti egni dificio, che li piacesse di fare. E in alcuno quello, che faceva, fosse contro alla pace, ovvero rompimento di pace, ch'egli era presto ad astenersi di farlo per non rompere la pace, e anche differo, che se a ragione e' lo volea fare, e se questo, che sacea, pure dispiacesse a' Fiorentini, ch' egli era presto a non torre l' acqua a' Mantovani, per non dispiacere a' Fiorentini, ma per fare loro grazia, e con tentamento; ma che volca, che il Signore di Mantova promettesse di non lasciare pasfare in ful Ponte, che era fatto per lui a Borgo forte, niuna gente d'arme, che andasse per offendere in sulle Terre sue, e che non rirenelle in Mantova li suoi ribelli, ed egli non riterrebbe i fuoi in alcuna fua Terra, e ancora differo, che volcano, che il Signore di Mantova tencile in Mantova gente d' arme, fe non quella, che fosse a bastanza alla guardia di lui, e della Città; e questo volea, perchè egli vi tenea tanta gente d'arme, ch'egli gli faceva prendere sospetto, e per questo sospecto, ch' elli li faceva is pendere in gente d'arme molto più ch'elli non farebbe, e che non volea, ch'elliritenesse in Mantova gli uomini suoi fermi abitanti, e molte cose dissono, che il loro Signore domandava queste, ch'erano a lui di bilogno, ed erano a lui grande noia non facendole. Fu per li Fiorentini fatto vedere per li loro favi li pattidella pace fatta a Genova, e domandato, se questo il poteva fa-re secondo quelli patti. Li detti savi veduto ogni cosa, risposono a' Signori, che quello edificio, che faceva il Conte sopra il fiume del Mencio, ch'egli di ragione no 'l poteva fare; ma che facendolo, non era però rompimento di pace, togliendo l'acqua a Mantova, volgendo il fiume altronde fuori del corso suo, ma non prima. Parve allora a' Fiorentini, che queste cose fossero più tosto da praticare colla persona del Conte ,che colli fuoi Ambasciadori, che ivi erano; e per Tom. II.

queflo risposono a' detti Ambassiciadori, che li Fiorennini, e il Bolognesi e il Matchesi di Forenza al manderebbono Ambassicadori al loro Signore, perocochè a loro or tra' appartenen di Iare così per tutti li collegati con loro a pratiare tutte quefle cosic. Perchè cili si rendeano motto certi, che il loro Signore inisseme colli detti Ambassicadori prenderebbono sopra tutte quelle cosic quello buno partito, che farà da pigliare per l'una parte, e per l'altra, e che l'arebbe fortificamento della pacesfatta a Genova tra li collegati, e il loro Signore. Laonde li detti Ambassicadori si tornaro al loro Signore, successione sopra successione sono con consenue con signore successione sono con consenue con consenue con consenue con consenue con contrato al consenue con contrato del consenue con contrato con contrato del consenue con contrato con c

Come il Signore di Mantova venne a Firenze, e fece gran doglianze del Conte di Vestà, perchè faceva il Ponte in ful fiume del Mencio.

## C A P. XIII.

L Signore di Mantova venne a Firenze del mele di Giugno 1393, e fugli fatto gran-de onore, e fletteci infino che vide la festa di Santo Giovanni Batista . E quando su con li Signori Priori si dolsc molto del Conte di Vertù, e disse di lui molti grandi mali. E poi diffe, come facea il Ponte fopra il fiume del Mencio, il quale Ponte si facea atto a volgere il fiume ; e ch'egli vi facea cateratte da volgere il fiume, da chiudere l'acqua, e mandarla altronde, e che se questo si lasciasse fare per li collegati, che a lui pareva essere disfatto, e perduto del tutto, perocchè fe l' acqua si volgesse, la quale va a Mantova, e faceala forte, che quella Terra non si potrebbe da lui difendere, e pregò, che quello non gli lasciaste fare. E molto raccomando se a Fiorentini; dicendo, ch' eglino insieme colli loro collegati provvedellono a questo fatto. Fulli rifpesto que'lo, che era detto alli Ambasciadori del Conte di Vertù, e che a questo si provvedea, e provvederebbe per certo.

Come in Cicilia furono grandi rivolgimenti, e massimamente in Palermo, e Arriguccio di Chiaramonte vi tornò.

## C A P. XIV.

IN Cicilia del mefe di Luglio 1393, avvenne, che il Popolo della Gittà di Palermo
con molti gnadi Cittadini fi levarono, e
prefiono l'arme, e gidarono: Viva la Reina,
e Cafia di Chiaramonte, e corficon tutta la
Terra, e prefiono la Rocca, e così fecro
molte altre Terre dell' Ifolia, e tutti a una
modo girdarono. Quando levarono il romore,
e la Reina fi rinchiufe nella Rocca di Cattania con rutti quelli Catalani, il quali poterono quivi fuggire, e rinchiudere, e tutti gil
altri Catalani, il quali erano nell' Ifolia, in diverfi lugghi di rinchiufuno ciafcuno, dove creverfi lugghi di rinchiufuno ciafcuno, dove

deva di effere ficuro, perocchè per fegni pri-ma a' avvidero di quello fatto , e trattato , che contio a loro ii ficeva, e ordinava. E maffimamente quelli di Palermo mandato un legno armato a cereare d' Arriguceio di Chiaramonte, il quale poveramente fi flava in Toleana, e menaronio in Palermo, e qui vi fu farto Signore di Palermo, Pot elli fece grande guerra a tutte quelle Cuta, che teneano colla Reina, e eo Catalani, lui prele più altre Terre, che di buono volere fi diezono a lui , e furono con lui contro a tutte le Terre, che cenea la Reina, che principali era Carania, e Mctlina. Ma poichè quello fatto seppe il Re d' Aragona, subitamenta vi mandò cinque galec, e altri legni armati, e giunti in Cicilin feciono più grande guerra a quelli tutti, ch'erano contro alla Reina, e a' Catalani.

Come in Gennus furono grandi battaglie fra' Cittabui: e fu fatto muono Doge per quello difeordie.

I N Genova del mefe di Luglio 1393, furo-no grandi discordie ebattaglie tra Cittadi. ni in qualto modo. Multi Cittad ni , li quali erano amiei di Meller Antonio Adomo . e di fua parte, feeiono di fuori grande raunata di fanti, e poi entratono nella Cirtà di Genova, e corlono con elli in più luoghi della Città, gridando: Viva il Popolo, e il buono illato i e incontraronfi con alcuni Cittadini, e eon lo: o fatta battaglia, poi mutaron none, e dicemo: Viva il Popolo, e Meller Antonio Adorno. La qual voce come fu udita da molti buoni Cittadini , fubitamente presono l'arme, e raunarfi insieme moki di lo-10, e aneora vi giunfe il Vefeovo di Saona con molta gente armata, a tutti infieme andaro custro alli amiei di Meller Antonio Adorno, e combatteronfi con loro in più luo ghi deila Città, ma non li poterono però D vincere, e la norre li divife. Poi il di vernenre ricominciatono tra loto la battarlia, e ne furon molri morti, e fediti dell'una parte, e dell' alrra. Alla fine quelli di Meffer Anconio furon vinti, e cacciati fuori della Cittade; e ancora poi li detti vincitori n' andarono al Palagio del Doge, lo quale con rutra la fua gente s'era quivi illato, e lafciatili fare, e quivt in fulls piazza fi combattero tutto dì, e niuna delle parti fu vinta. Poi l'altro di si cominciata la battaglia tra loro, e molto durata con molto danno, e morte dell'una parte, e dell'altra, finalmente Meller Antonio Doge di Genova fu cacciato del Palagio con tutti i fuot, e andolfene a cafa fua, e li vincitori elellono certi di loro alli quali commilono, ehe provvedellero di fare nuovo Doge. Ma Meller Antonio di Montalto, poiche fu a cala fua giunto, fubitamente rauno

occhè per fegni pri- A | molto più gente, che prima non avez, e molro tofto ritorno al Palagio, dove erano coluro, che doverno cieggere nuovo Doge, e loro per forsa ne caceto fuoti con tutti coloro, che con loro erano ed elli rimafe Doge. Coltui poi faputo, che quelli di Meffer Antonio Adorno, e della fua parte, li quali prima erano istati cacciati fuori della Citrà con molto maggior quantità di gente, erano tornati prello alla Città , lafciata nel Palagio parce della fua gente a guardia , e coll' alera ando fuori della Città , e combatto colli nimici fuoi, e eacciolli, e vinfegli, e por tornato nella Città vincitore di tutti , diliberò di andariene a cafa fua per pace della Cirtade, e fu contento, che il Popolo eleggeffa nuovo Doge, e così feguitò, che di concordia fu fatto Doze Meller Francesco Giustiniani per un anno, e la Città fi riposò per allora, l. ra coftui buono, e antico uomo, e molto amato da tutti li Cittadini.

> Come must il Marchefe Alberto di Ferrara, e chi fu fatta Marchefe,

## C A P. XVI.

D<sup>El mese di Luglio 1393, il Marchese Al-berto si mosì d'infermiri , e lusciò suo</sup> rede, a Signore di Ferrata Niccolò fuo non legittimo figliuolo, il quale era di piecola età. e lasció suoi Governatori . e fecitori di tutte le cofe fue Muffer Filippo de' Ruberti, e Meller Tommalo degli Obizi e Giovanni di Sala, e più altri, li quali prima erano al fuo Configlio; ma volie, che questi tre porestono fare eiò, ehe a loro parelle , li quali come il videro morro , feciono sapere a collegati la morte del detto Alberto, e richicionli d'aiujo. Di che li Fiorentini fubito vi mandatono cento lance, e i Bolognefi allora vi mandaro ancora cento lance. La qual gente giuntavi del mele d' Agolto, e il Marchefe Alberto fu feppelliro, e Niccolò fuo non legittimo figliuolo fu fatto Marchele.

Cume li ritornati Cittadini in Perugia accifina molti Cittadini dell'altra parte, e cacciarome affai , e il Papa fi fuggì a Scrfi per paura.

## C A P. XVIL

EStendo, come è detro di forpr, modi Crittadia ricovati in Prupa, il quali prima s' erano iffati excisiti, avenore, che del medi di Laglo da quelli, che in chiama-no Reccherini, fu moro uno di detti ritornamo, e è detti uccidioni furora prist dal Capetano, E volendo il Capitano di toro fara percho quelli Beccherini e non ioni annoi e di dia parte, non volta, che di livoro if facci fegittizio, que volta, che la Signoria ii ren-

leficio, ch' avean fatto, niente contro di lo-ro si procedesse per lo Rettore. E avendo più volte richiesti al Rettore i detti malfattori , quegli gliel' avea negati , e ancora il Papa, avendo udite queste cose, avea detto al Rectore, che rendesse i detti malfattori al detto Pandolfo per lo megliore, e per più pace della Città; ma il detto Rettore non l' avea voluto fare, anzi avea voluto rifiutare la bacchetta, anzichè lasciarli, ed era pure disposto di farne iustizia. Di che adì 30. di Luglio Pandolfo venne in Piazza forse con venti compagni, e diffe molte parole contro al Rettore per questo fatto, e contra agli al tri, che nella Città erano. Di che li ritornati, che fegretamente aveano ordinato di uccidere Pandolfo, e chi con lui teneva, tutti uccidere, che loro fuori della Città aveano tenuti più anni. E per questo fare s'erano segretamente in più luoghi raunati. Questo veggendo, uscirono de' luoghi, dove erano raunati, e riposti in aguato, e corfono addoflo al detto Pandolfo, e allato alla fua cala l' uccifono, e quasi tutti quelli, che con lui erano, quivi furono morti. E poi venuti quivi armati tutti gli altri ritornati, furon molto forti. Di che seguì, che poi li detti ritornati uccisono un fratello del detto Pandolfo, e Messer Niccolò de' Baglioni, e un fuo figliuolo furono morri, e fu morto Oddo degli Oddi. E poi i detti ritornati veggendosi vincitori, andarono al Palagio di Perugia de' Priori, c uccisono Pellino di Cucco de' Baglioni, il quale era de' Priori, ed era costui il più savio uomo di Perugia. E ancora uccilono Meller Rinieri de' Rinieri, e un suo nipote crudelmente, e altri molti di quella parte uccifono, e rubarono le cafe di Pandolfo, e di Pellino, e poscia l'arsono, e di più altri Cittadini. E de' Beccarini surono tra neila Città , e di fuori più di cento morti. Ma nella Città furono più d'ottanta Cittadini morti, e rubati, e cacciatine furono più di trecento, perchè la parte di Pandolfo non fi potè mai in que' romori raunare insieme, perchè gli altri non li lasciarono, e perciò furono conci, com' è detto di fopra. Credetteli per molti, che se insieme si fossono potuti raunare parte di loro, non offante che Pandolfo folle morto, ch'ellino arebbono vinti i loro nimici. Il Papa veggendo in Perugia così le cose fare, tenendosi ingannato, e tradito da quegli, ch' egli avea poco tempo dinanzi rimelli nella Città, e fatto a loro perdonare, e fatti pacificare intra loro, e non potendo a questo fatto porre alcun riparo, e avendo di loro paura, che anche lui non uccidessono, perche seppe, che i vincitori aveano detto di lui, e contro a lui di villane parole, la notte medefima in fretta, e con grande paura se n'ando a Scesi e quivi ftato certo tempo, se n'andò a Spoleto, per andarne poi a Roma, dove egli era da' Romani chiamato, e lascio a Perugia un Cardina-. Tom. II.

desse liberamente a lui, e che di quello malescio, ch' avean fatto, niente contro di loro si procedesse per lo Rectore. E avendo

Come li Malatesti isconsissono i Forlivest.

C A P. XVIII.

DEl mese di Agosto gente de' Malatesti corsono insino in sulle Porte di Forit, e mitono parte di loro in aguato presso alla Città a un miglio. Di che Cecco, e Pino degli Ardalaffi colla loro brigata, e con tutto il popolo uscirono fuori della Città, e corfono loro dierro baldanzofamente, e quelli corridori si tornaro addietro avvisatamente, tantochè li Forlivesi caddono nell'aguato, e quivi rinchiusi con poca fatica ne presono più di trecento de' Cittadini, e ben cento ne uccisono. E Cecco, e Pino, e quasi tutti quelli, ch'erano a cavallo, camparo. Grande quantità di danari si ricomperarono poi li Cittadini presi da' soldati; e così la sciocchezza di Cecco, e di Pino degli Ardalaffi fece grande danno alla loro Città.

Come Messer Adorno venne in Genova, e quivi fu sconsitto, e Messer Antonio di Montalto fu risatto Doge.

C A P. XIX.

Genova avvenne adì trenta di Agoflo, A che Messer Antonio Adorno venne con gente d'arme in prima presso alla Città, poi venne a una porta della Città di Genova, e arfela, ed entrò dentro con tutta la fua gente, e andoffene a cafa fua. Di che il Popolo , e quali tutti i Cittadini s' armaro , e andaronfene a cafa il Doge, e quello disposono, e fecero Doge Messer Antonio di Montalto. Ond' elli incontanente con sutto il Popolo, e con quelli, ch'erano con lui, fe n'andò inverso quel luogo dove era Messer Antonio Adorno, acconci per combattero con lui, e quivi combatterono infieme, o Meffer Antonio Adorno fu vinto, e cacciato fuori della Cietà con tutti li fuoi, e affai ne furon morti. E Messer Antonio di Montalto rimase Doge di Genova.

Come il Marchefe della Marca prese un Cafiello del Signore di Camerino, e poi elli vi fu dentro preso con tutta la sua gente.

CAP. XV.

L Marchefe della Marca fratello del Papa prefe con la fua gente un Caffello di quelli di Meffer Genrile da Camerino, il quale fi chiama la Pera, ma non però prefe Rocca. Di che Meffer Gentile s'accor-Z. a. dò

do con Biordo de' Michelotti, e colla fua bri- A / caranzia, e a molti altri Cittadini, li quali gata, e con loro infieme colla fua gente accozzati, n' andarono al detto Castello, ed entraro per la Rocca, e presono il detto Marchele della Marca, e tutta la fua gente vi fu tra morta, e prefa, e il detto Marchefe della Marca rimate pregione di Biordo de' Michelotti, e molti altri della fua brigata. Di che ayvenne, perchè più altre Terre della Marca û dieroa, poi e quali a Messer Gentile da Camerino, e quali a Biordo de' Mi chelotti.

Come in Pirenze per due isbanditi fu revelato un trattato, dinde furono alquanti prefi, e quegli abominarono Meffer Cipriano degli Alberti , e più altri ; di che ellino farono grefs; e poi fi fece parlamento, e fu data grande Balia a' Priori, e a'Collegi, e ad altri, e li Alberti furono posti a federe .

#### C A P. XXI.

DEl mese di Ottobre in Firenze 1393. fu per due isbanditi revelato un Trattato, il quale ellino, e molti altri diffono, ch' era vero, e fu preso Antonio di Franceschino cinture, il quale andava da Firenze a Bologna, portando lettere a chi atteneva al detto Trattato, Poi fu prefo Meffer Marco della Funga, il quale era Corsigiano, e su preso Pagolo di Bartolo Ferratore, e surono tutti e tre collati molto, e confessarono molte cole delle vere, e deile non vere, e Antonio di Franceschino Abboino, Messer Cipr'ano di Duccio degli Alberti, poi Paolo di Abboino, Maller Cipriano degli Alberti, e Alberto di Bernardo degli Alberti, e Andrea di Pagolo degli Adimari. Di che adì 13. di Ottobre li Signori Priori fecion pigliare Alberto di Bernardo, e mandarono due de' Signori per Messer Cipriano, ed egli andò a loro in Palagio. E poi adì 15. di Ottobre furono li detti dua delli Alberti dalli Priori dati al Capitano del Popolo. Il Capitano li difamino, e die loro alcun tormento, ma però niente consessaro. Poi adi 18. d' Ottobre fu la Città tutta folievata, e chi dicea una cofa, e chi un'altra, e molte cofe s' ordinarono, Poi li 34. Cittadini eletti da' Signori er provvedere al bene della Città . Poi la Domenica, adì 19. d'Octobre, fu per li Signori fonato a parlamento, e facto, che al detto parlamento andarono molti giovani di grandi famiglie, e gridarono, che vol:ano, che molte cofe si facessono, delle quali alcune furon fatte, fralle quali, che tutti gli Alberti furon fatti de grandi, salvoche Messer Antonio di Messer Niccolaio, e fratelli, che non s'intendessono in questo ester fatti de' Grandi. E. fu data grande Balia a' Priori, e a' Collegi, e a' Capitani della Parte Guelfa, e sgli Otto della Guardia, e a sei di Merfuro cietti in Palagio de' Signori, e da' Collegi la maggior parce, e altri ne furo eletti in fulla piazza nel parlamento da quelli, che armati v'erano, dicendo, cotale, e cotale vogliamo, e non vogliamo ne cotale, ne cotale, E quello fi f.ce, ch' elli differo, che voteano quelli, ch'erano allato alla ringhiera armati, ch' erano forfe mille uomini,

Di molte cofe fatte per quelli della Balia, e di grande pericolo, che fu nella Città.

### C A P. XXII.

I detti Uficiali della Balla adl 20, d'Ottobre feciono Meller Francesco de'Gabbrielli d'Agobbio Capitano della guardia con grande Bilia, e con allai famiglia; poi ordinarono, che più gente d'arme fi potessa foldare, che non si poteva, e che li danari si potessono imporre per li Priori, e per i Collegi per via di prestanze, e piu altre cose quel dì. Poi adì 21. fecion >, che un facco, che si fece nel 1385, delle borfe de' Priori, folle ario, e che uno fe ne faceffe di nuovo, e che chi vincelle il parcito in quello, che nuovamente si facesse, e non lo avesse vinto negli altri, che fatti erano, foste messo in quelle borfe, come fe allora aveile vinto il partito d'efferyi, E che li nuovi Signori, li quali doveano entrare in Uicio in Calendi. si scegliessera delle borse, e che le borse de' Signori fi rivedessono. E fe fosse per Gonfaloniere di giustizia uomo, che non paresse loro buono, che fe ne cavaffe, e metteffene un altro di que'la borsa, e quello, ch' era tratto prima, si rimanesse pure nella detta borfa per Priore, e del Borfellino follono per lo innanzi tratti tre Priori, quando la trattasi faceile, e più altre cose secero quel di. E poi adì 24. d'Ottobre si levò la Terra a romore, e turti li Cittadini corsono all'arme, e grande quantità ne corfe in sulla Piazza, gridando tu ti : Viva il Popolo, e pace, e parte Guelfa li buoni Cittadini, E però certi artefici , ch' erano in fulla piazza armati, andarono a casa del Capitano del Popolo, e tolfonli un pennone dell'arme del Popolo. e furono in Piazza, e fotto esso cominciarono a gridare: Viva il Popolo, e l'arti, Di che molti buoni Cittadini co fono loro addoffo . e secionli gridare: Viva il Popolo, e Parte Guelfa. E Lionardo di Giovanni di Niccolaio tintore, e un fuo compagno, i quali no I vollon dire, furon morti presto alla Chiesa di Santo Romolo, poi rimase la piazza tutta a una boce. E li Priori per lo meglio diedono quel di due insegne, l' una ebbe Mesfer Rinaldo Gianfigliazzi, e fu quella deli'arme della Parte Guelfa, e l'altra infegna diedono a Messer Donato Acciaiuoli , e fu quella dell'arme del popolo, e ogni gente feguitò queste. Fu questo di veduto chiaramen-

buoni Cittadini; perocche più volte disso no a Meffer Vieri , e a Meffer Michele de' Medici, ch'egli toglielle l'infegna del Popolo, la quele ha Melfer Donato Accisigoli in mano, e portaffela l'uno di loro, e che a quello fare totti volcano ellere con lui a torla per forza, dicendo loro, ehe piuttollo, che ognuno altro Cittadino, la doveva avere l'uno di loro due, e anche cercarono altre discordie, e in più modi, e affai, Ma di quello, eh'eili voletno, niente ne volle fare Meffer Vieri, ne nian akro della famiglia de' Medici, anzi vollono tenere colli buoni Citendini, e che li buoni Cittadioi reggetfono la Città, e non eglino, e così fi fece . Forono molti, che credettono, che le la famiglia de' Medici avelle voluto effere colli Artefici , ch' ogli era gran pericolo, che la Citrà con rimaneile fotro le loro branche a effer retta : perocche fi erede, che molti altri Cittadini avarebbono feguiraro loro , ma perehè no vollono con loro effere, niuno a'ardì a fcoprire; ma ciascheduno fi stette cheto,

Come quelli della Balia fecimo più confinati, e dove .

#### C A P. XXIIL

POi adl 25. d'Ottobre quelli della Bilin aggiuofero al loro numero molti Cittadini , e ordinarono, ch' elli avellono quella medefima Balia, che avecno ellino. Poi tutti infieme feeione, ehe Meffer Ciprisno degli Alberti andeila a confine a Rodi, e fempremu vi fteffe, e eh' elli pagnife per ructo il di 27. Ottobre fiorini dumila alla Camera del Comune di Firenze, e fodatle per cinque fuoi confortt, li quali foffono per li Provatori approvati di fiorini cinquemilati oro d'ubbidire fi confini, e ch'elli non poceffe nè vendere, nè impegnare, nè obbligare a veruna perfona niono de fuoi beni, nè alcuna delle fue possessioni , e ch'elli issombresse pertotto il di eg. di Ottobre la Città, eil Contado, e il diftretto di Pirenze, e fe non feeesse rutte goesse cose infra il detto tempo', gli fosse tagliara la testa dallo 'mbusto . Ma il di medesimo si pagò , e sodò per lui , a la notre medefima n' ando inverso Lucca. Poi feciono, che Alberto di Bernardo degli Alberti fosse tenuto di andare a confine a Borfella , e là ifteffe confinato venti anoi , e eh' elli pageffe alla Camera del Comune di Firenze fiorini dumila d'oro a quel medefimo termine, ehe fu dero a Moffer Cipriano, e fodere di fiorioi einquemila d'oro di offervare li confini con quelle medefime condizioni ,e modi , ehe furono fetti a Meffer Cipriano, e di non potere obbligara gli fuoi beni per quello medefimo modo, e condizione, eh'ebbe Meffer Ciprimo: pagò il di detto li detti danari , e fodo, e la notte u' andò in-

te, che l' Arti aveano voluto dividerti da' Al verfo Lucea. Poi feciono, che Nerozzo de-buoni Cittadini, perocche più volte diffo I eli Alberti fuffe confinato a Barzellona per to, anni , poi lo levarono de Barzellona, e mandaronio in Fiandra a confine. Poi confinerono Piero di Bartolommeo di Caroccio degli Alberti di lungi della Città cento miglia per dieci anni. Poi confinarono Giovenni di Meffer Ciprieno degli Alberti di lungi dalla Città cento miglia per dieci anni. Poi confinarono Pagolo di Bartolo Ferrarore in Sardigna per sempremai, e pagare mille lire di piccioli per tutto il dì 17 di Octobre, e di fodare di fiorini mille d'oro di offervare la confini, e ch'egli non porelle oiuno de' fuol beni ne vendere, ne obbligare, ne impegnere a persona, e ch' egli, e' fratelli, e' figliuoli, a consorti, e li loro discendenti soffono fempre mei de'Grandi, e eosì folloco tratteri, e tenuti, e il di detto pigò, e fodò, e la notte se n' andò verso Pisa. Poi seciono, che Antonio di Francesehina Tintore istesse sempremti in pregione . B poi fu lasciato Messer Marco della Funga, perchè fi trovò, che in niuna cola avez colps .

> Come quelli della Balia feciono gli Accoppiatori per fure quello , che era ordinato per li fquistini , che fatti foffono in falla Piazza per guardia della Piazza; e che certi Citsadmi s'armaffino d'una vefle, e fecioco Popelari melti , che prima erono de Grandi.

#### XXIV. C A P.

A Dì ventifei di Ottobre quelli della Ba-lia eleffono, e ordinarono li Accoppia-tori, li quali avellono a vedere la borfe, e a fare totte quelle eofe, che ordinate erano, che fi facellono intorno a' fatti delli fquittini. Li nomi de'quali furono quelli : Aleffer Mafo degli Albizi, il quale era Gonfaloniere di Iuflizie, e Andres di Neri Vettori, e Roffo di Piero del Roffo fornaio, e Giovanni da Francesco Bucelli e Selvestro di Michel Nardi e Andrea di Niccolo Minerbetti, e Davanzato Davanzati e Barcolommeo di Niccolò di Teldo Valori, e Bartolommeo di Tieri Sesderaio. Poi quelli della Balia fe-ciono, che per lo Comune si foldasse trecenro fanti, e dugento baleftrieri Genoveft, Il quali turri continuamente istessono in fulla Piazza da' Signori, e quivi vicino abitallono. Poi feciono adì 27. d'Ottobre, che per tuera la Città per li Otto della Goerdie, e per li Simori fi ciene:fiono dumila Cirtadini arti nell'arme, e confidenti allo ftato, e elle in ciafeuno Gonfalone fuffe un erporale di queeli del detto Gonfaione per un anno, al quale, quelli, che foliono ele ti aveliono a trarre E armati , quando bilogno folle , e che quelli corali aveffono nelle fopravvefte, in alcuna parta foffe, dipines l'arme del Porolo, e quella della Parre Guelfa , e che in ogni Gonfalone fi faceste ona Loggia, alla quale fi a219

che niuo' akra persons, se noo quelli del detto oumero eletti , ardille di uterre fuori di cafa armaso a pena della testa, e molte alcre cofe intorno a questo furono ordioace, e fattes poi feciono molti de' Grandi Popolari , e furono prima fatti totti li diferndenti di Meller Bindaccio da Ricafoli; poi i figliuo li del Bovecca, o di Scoldo, e d'Ormanno de' Roffis poi Simone, e Vieri di Meffer Pepo Cavicciuli, poi furono fatti popolari Lorenzo di Totto, e Niccolò di Sandro, e Niccolsio di Giovanni di Sinibaldo, e li figliuo-Ii di Beleramo di Cafarone, e Filippo di Betnardo, e fratelli tutti de' Bardi; poi fu fat-to Ruberto di Franccico de' Roffi, poi fu fatto Tommafo di Filippo di Meffer Castellino Frescobaldi / poi Guaspar di lacopo Brancacci ; poi fu fatto Carlo, e Otto di Meller Mainardo Cavaleanti / poi Adovardo di Bartolommeo de Pulcia poi Melfer Gherardo, e Andrea di Meller Lorenzo, e Tegghiaio, e Pepo de Buondelmonti, poi Incopo di Niccolo ,e Arrigo di Neri , e Simone di Nari e Bernardo di Bernardo de Tornaquinci ; poi Tommafo, e Adimari di Rinieri, e'nipoti di Cavalcante, e Piero, e Cavaleante de Cavalcaoti : poi Guido di Ri-nieri del Furele Nepo di Messer Geri e il fratello, e il nipoce de' Pazzi ; poi Luigi di Messer Ruberto Adimari ; poi Francesco C di Filippo di Ghinozao de Pazzi ; poi No frio di Simone degli Agli i poi Tommalo di Marcon da Tignano; poi Amerigo di Guido de' Donati, e tutti furon fatti Popolari, e tutti i loro discendenti. Poi feciono quelli della Balia, che tutti gli Squittini degli Offici di fuori della Città, li queli eran fatti. tutti a' ardellono, e di nuovoli facellono rifare . Por feoiono , che rutri li Squittini farti s'ardefono, e di nuovo fi rifacellono turte le borfe,

Come il Capitano della Balia fece tagliare la seffa a cersi attefici, ed aliri ne condamò alie forche, e alcuni Cittadini privà degli Offici, e mandigli a confine.

### C A P. XXV.

IL Capitano della Balia poi prese doe di quelli Cirradini, che avevano gridato: Viva il Popolo, e l'arti, l'uno de' quali era tavernaio , e aveva nome Domenico di Taneredi, e l'altro aveva nome Lorenzo, ed era oraio, e fece loro tagliare la testa. Poi ne inquisì ventiere, poi li condanno, che fe venissono nelle forze del Conune fosser tutti impiecati per la gola. Li loto nomi fono quelli: Antonio di Arrigo, Bartolommoo vocaro Imeo, e Francesco suo figliuolo, e Bernardo di Giovanni di Mona Nella, Bonaguida di Stagio pellicciaio, e Chiarello di Maffeo rigettiere, Doffo di Bartolo mmeo del Bugliaffo, e Dino di Ioanni vocato Cimberia, Chec-

velle a trarre armato, E anche fu ordinato. A I co di Riftoro ufattore, e Francesco Salvetti burlaio, Grovanni di Guiglialmo, chiamato Nanoi del Conte , e Gicomando di Michele, e Nanni di Vantino de' Griozelli, e Nencio di Scrpiglialtime, e Piero di Paolo Tondi fornzio, e Pagno di Zinobi rigattiere, e Zuccaglia barattirre, e Starnino tavernaio , Zanobi di Feo Cacchi , Federigo di Vannuccio da Montecatioi, e Santi del Forte purgatore , Birtolommeo vocato Gallo, e Barone fornacipio i e perchè il detto Barone fornaciaso comparì quando fi leggeva la condannagione, il Capitano il rittune, o ivi a pochi di gli fece tigliare la tella, e Salvi di Guglielmo tavernilo condanno fiorini dugento a pagare alia Camera del Comune, e flare a confine due aoni di lungi dalla Cirià almono conto miglia, e privollo delli Offici del Comune per fempremai; poi condanno Valorino de Barna Valorini a stare a confine fuoti di Toferna due anni, e poi tre anni a stare suori della Citta per un an-not poi confinò Burtolomnico di Luca Ban-chelli suori della Città per due anni ; poi confinò Agnolo da Luiano a Barletta percinque anni, e Lorenao del Maestro Dino confino a Trani per cinque anni; poi di Febbraio condanno Gherardo di Francusco di Ser Mino in fiorini mille a pegare al Comune, e privolla per fempremas delle Offici del Comune, e confinollo per cinque anni .

> Di certi ordinamenti fatti in Firenza . C A P.

XXVI.

DEI mele di Febbraio per informazione fu fatto, che niuno, che a/elle avuto bando, o foile stato (mozzicato per Stato, da Calendi di Ottobre infino allora, ovvero ora per innanzi, nè fuo padre, nè fratelli, nè figliuoli, che avellero non possifer mai avere alcuno Officio di Comune, e che li figliuoli, o padri, o frarelli di quelli, ch' crano confinati, potesser mai avere alcune O licio di Comune d'allora a dieci anni avvenire, e se fosfero istratti, ficoo stracciati . E ancora fu fatto, che niuno potesse ellere Gonfaloniere di Iuffiaia, se non avesse quarantecinque anni di tempo fotto gravillime pene. Tutte quefle cofe furono fatte, e ordinate, perche alquanti poceano effere de Signori , e non piacera a quelli dello Stato, ch' elli fossero allo-

Di un parentado, che avea fasto Meffer Rinaldo Gionfigliozzi cogli Alberti, che allora rimafe.

> C A P. XXVII.

E Del mefe di Marzo avvenne in Firenze, che Meffer Rinaldo Gianfigliazzi maricò una fua fighuola a un figliuolo di Meffer Nic-

colaio degli Alberti, e giurolla, e compro-1 At mifela . E ancora Iacopo di Giovanni Gianfigliazzi tolfe per moglie una figliuola di Marco degli Alberti, e giurolla, e menollasene la fera medelima a cafa fua. Di che per questi parentadi fatti molti Cittadini di Firenze, li quali erano stati col detto Messer Rinaldo, e colli altri a fare contro agli Alberti, fi levarono, e bialimarono molto Melfer Rinaldo di quello parentado, e molte parole ne furono per la Città dette . E li Gueidi diceano, che questo non piaceva loro; perocchè Maffer Rinaido era quello, che avea grovati tutti li modi di fare contro agli Alberti, ed eglino l'aveano feguitato, ed elli ora s'era cusì con lore imparentato, e loro B avea laterati. Di che poi gli Otto della Guardia raunarono certa quintità di Cittadini ; di quelli corali, che fimili doglianze faceano; e poi mandaro per lo detto Messer Rinaldo, e quivi ciascuno di per se, e tutti insieme gli dissono, che non volcano, che quello parentado, ch'egli avez fatto della figliuola , andalle innanzi; ma volcano, che per ogni modo egli lo disfaccile, e annullaffe, e mol to grandemente lo riprelogo, e bialimoronlo di questo tanto, che avea fatto. E per molse ragioni li provarono , che quello era di nicità, ch' elli facelle incontanente, e contro a lui ufarono parole affai minaccevoli, s'elli fi partific da quello, che volcano, che faceffe. Di che Messer Rivaldo prima scusatosi alquanto, poi non potendo aitro fare, promile di disfire il detto parentado; e così fece, ma malvolentieri, Fu quelto fatto molto bialimato da allai Cittadini , e diceano , che simile caso non s' era mai fatto a Firenze. e Meffer Rinaldo non aggrand), ma riabbasso molto allora, perocche quelli Cittadini, che erano della fua parte, il teneano per questa cosa uomo di poca sede : e però per quello ne divenne allora affai minore Cittadino, che prima non era. Ma la fanciulia, perchè il giovane era già ito in cafa a lei, e fattole motto, fempre diffe, che fua moglie era, e che altro marito non volea, che quello. E dopo alquanti anni con parola di molti, il parentado pur feguì, e fecefi, e la fanciulla n' andò a marito.

Come Messer Giovanni Acuso Capitano di guerra del Comune di Firenze morì e fugli fatto dal Comune grandissimo onore, e su seppelliso in Sonta Maria del Fiore.

## C A P. XXVIII.

Del mese di Marzo essendo Messer Giovanni Acuto Capitano di guerra de' Fiorentini, il quole allora era a un suo luogo suoti della Città malsto, adi 1.6 di Marzo di un subito accidente, che gli venne, s mort. E per li Fiorentini su diliberato di sargli grande onore di sepoltura per

molte cagioni . E li Priori sì elessono Cittadini, li quali avessono a ordinare di farli il più onore, che si potesse, non riguardando a niuna spesa, e così comandaro loro, che facessiono. È ancora ordinaro li Signori, che fosse sepolto allora nel Coro di Santa Maria del Fiore, e che poi si faceile nella detta Chiesa una sepoltura di marmo con molti intagli onorevole, alta nel muto della Chiefa. e. così po...., li Cittadini eletti a fare li onori, Ordinaro, che adì venti di Marzo tutti li Cherici della Città fossono nella detta Chiefa, e che la detta Chiefa nel Coro, e negli altri luoghi arti a ciò, tutta piena di torchi accesi, quando il corpo vi fosse recato, e che ancora l'arca fosse grandissima, e tutta piena di torchi accesi. Poi ordinarono, che il figliuolo fosse vestito di nero come si convenia, e la moglie, e le figliuole, e tutta la fua famiglia, che fu grandifimo numero. Poi fu posta fulla Piazza de Signori la bara la quale fu adornata di drappi a oro ricchif. fimi, e di velluti vermigli tutti. E li Signori vi mandarono tre bandiere, e nell' una era l'arme del Comune, e nell'altra l'arme del Popolo, e uno stendardo dell'arme del Comune, e le targhe, che a quello si confaceano, e un elmo con un cimiero, che era un lione d'oro con un giglio in mano, e cento grandi doppieri accesi di cera. E li Capitani della Parte Guelfa gli diedono un pennone coll'arme della Parte Guelfa e un elmo con un cimieto coll'arme della Parte Guelfa. eventi doppieri. E li sei della Mercatanzia vi mandaro venti doppieri, e poi vennero colle Capitudini al corpo. E li fiioi feciono più bandiere dell'arme del detto Messer Giovanni Acuto, e pennoni, e l'elmo col cimiero, e il pennone dell'arpia, e la spada, e la fua targa, e tutte le cofe feciono ono-revoli quanto fi possono fare, e feciono tutti i cavalli covertati colle fopraddette cole, portavano a numero quattordici. E tutte queste cose raunate in sulla Piazza de' Signori, fu la bara da' Cavalieri di Firenze, che tutti v' erano raunati, portata la, dov'era il corpo del detto Messer Giovanni, e su posto in sulla detta bara scoperto il corpo suo, vestito d'un drappo d'oro, e poi ne fu levato, e recato da loro, e posto in sulla fonte di San Giovanni, e quivi fu pianto dalle donne in prefenza di tutto il popolo di Firenze, perocchè gente affai v'era venuta a vedere, e serrate tutte le botteghe per la Ferra. E la fonte di San Giovanni era tutta coperta di drappi a oro. E di quindi fu porrato il corpo in Santa Maria del Fiore, quivi posto forto l'arca, e fu per la Chericheria detto l' Officio de Morti, e predicato di lui grandiffime cofe, che fatte avea; e poi ogni onore. compiuto, fu il corpo seppellito nel luego per allora ordinato, e li Signori, e il Popolo si tornaro a casa contro uso.

Come le Città di Norui fu rubate degli a mici. A 1 e da' nimici .

### C A P. XXIX.

A Norra del mefe di Marzo la Città di Nami fu prima rubata da Giovanni Tedesco caporale di compagnie, il quale fu messo dentro da tutti i Ghibellini, ch' etano nella Cittade, e quelli rabo tutti queli, che vollono. Ma non potè però avere la Rocca della detta Città, Poi il Papa vi mandò Meffer Curtado Profpero fuo foldato, e ancora Giovan Colonna fuo foldato con le loro brigare, li quali per la Rocca entrarono per la Città. Ma quelli dentro s'erano al acconci, e afforzati , ch' ella non poterono riavere tutes la Città, ma pure ne riprefono una par te, la quale tutta rubaro, Sicche li Cittadi ni di Narai furono rubati dalla gente della Chiefa, e da' loro nimici ,e così rinufe quella Circa rutta rubasa.

Come nella Marca, e in altre Terre vicine, e la Romagna erane grandi guerre .

#### C A P. XXX.

N questo anno surono nella Marca continuamente gente d'arme, li quali a guifa di compagnia andavano rubando il paefe, e facendoli racomperare, e molti Signori, e Comuni faccano inficme guerra, e le Torre di quella contrada per le difcordie, ch' era-no tra loro : tutte fi nimicavano infieme , e per questo tutto il paese era in male istato i e il fimile eta nella Romagna moke guerre s donde le Città di quella erano molto tribolire, e molestate. E questo medesimo era nel Ducato, e nel Patrimonio, e in Terra di Roma, la quale li Brettoni tutta guaffavano, e rubavano. E altri caporali di compagnie, perchè Totre teneano nel paese, dove elli comavano come a cafa loro, e corfono molse volte in quest' anno insino a Perugia zu. D bando.

Come in Puglia furona grandi guerra, e guafiamento del Paefe.

#### C A P. XXXI

A Neora in quello anno furono in tutte le Terre, e pacii del Reame di Puglia continue guerre intra li Signoti del paese fatte per le discordie de' due Re, e molti graodi danni furon fatti per ciafeuno alli fuoinimiei nelle Terre loro contrarie, e nimiehe, e però era tutto il paele in cattiviffimo flato, e quali gualto, e molti patiani n' andarono mileramente per lo mondo disfatti, e diferti .

ANNO M CCCXCIV. Come li Fiorenzini, e tatti gli altri collegatà

feciono parte con cerri capurali di compagnie per non effere de tore cavalcess.

### C A P.

El mefe di Aprile 1394, fu per tutti la collegati fatto patto con lui , il quale patto fece per fe e per lo Conte Currado, e per Azzo da Castello fece Biordo, effendo in Firenze, dove fi collego co' collegati per fe, e per li detti caporali . de' quali lui era capo, ch' elli dovelioro avere il mele certa quantità di danari da tutti i collegati; e fu il patto fatto pet un anno avvenire, ch'elli non dovellono affendere niuno de'collegati, nè ellino, rè niuno delle loro brigate . E ancora , ch' ellino foffono infra quello tempo tenuti di effere al fervigio della lega con certe condizioni, fe di loto avester bisogno. Li quali caporali poi si raunarono di Maggio al Ponte a San Gianni fuori di Perugia, e furono più di quattromila cavalii , e ben dumila fanti; fra' quali fu Meffer Priamo di Meffer Gherardo Gambacorti con più altri Pitani, li quali futo in tutto dugento cavelli, o più. E ancora di Lombardia vi vennero tanti delli ufciti di Pifa, che furo a numero dugento uomini a cavallo, e quella brigata erano difpolti di andare per questi pacti , rubando quello ,che potenno .e facendo ricompetare ogni terra, eluoghi di tutto quel paefe.

Come Meffer Tacopo di Appiano fece in Pifa offerzore a guifa di Cittadella per poure delle compagnie, dive erane melti ufciti di Pife .

### C A P. IL

M Effer Iacopo d'Appisno Capitano del Popolo di Pila, fappiendo, che tanti Pifani erano nella compagnia di Biordo de Michelotti, e di altri caporali , e che tutti quelli della compagnia minacciavano molto e li Sancii e li Pilani e grande volontà mofirarano di andare a guaftare il loro contado, e a farli rienmpetare, temendo di non perdere lo flato fuo, mancò al Conte di Vertù, dicendo moite cofe, e come nella detra enmpagnia erano dell' una fetta, e dell' akra molti delli usciti di Pifa, e però dubitava molto. E poi lo pregò, che aiu o convene-vole a mantenere lo Stato fuo, li mandaffe. Di che il Coste vi mandò quattrocento lance di buona gente . Di che Meffer Incopo veggendoß in Pifa affai forte, ordanò di fare offorzate l'Arzana a guifa di Cittedella. E veggenco, che quello difpiacea a tutti i Pifani, fice venire tra del fuo contado di Carfagnana bene tremila tra fanti, e baleftrieri;

e come fu così forre , face fare in grande | A | Cons i Fierenzini , e gli altri cellegati ma fretta due forti Torri nell' Arzanà , e tutto quello luogo affai force, e mifevi dentro per guardia Vanni d' Appisno fuo figliuolo con ecnto lance, e dugento fanti, e ordino, che per lo innanzi quello luogo fi facelle, e aeconcisife tanto, the folle force, quanto foffe di bisogno a esser Citradella di Pisa, e coei fece poi fare, e dicea a' Pilani, obe quello facea per falvameeto di fe, e di loro. E poschè elle ebbe farta force la nuova Cittadelle, e fornitala di tutte le cofe bifognevoli, e mellovà denero allai gente a guardarla, e a lui fidati, perendoli effere affai ficuro del fuo istato nella Cirrade, mando via tutti li fanti, che prima avea facti venire, e ancora la genze d.t Conte di Vertù quali tutta fe n'andò in Lombardia. Ma pur quelto fatto molto difpiacque a rutti i Citradini di Pifa , così a quelli della fu festa , come e quelli dell' altra fetta a fui contreria; ma cialchedung fi ftette cheto per paura di fe .

Come Meffer Antonio di Muntalea Done di Gouve fi parit, e audofene per poura, e il l'opole fece altre Doge,

### CAR IIL

A Noora del mese di Maggio 1394, Mes. fer Antonio de Montalto Doge di Ge nova fentendo, che molei Cittadini, che non lo emaveco , ma delideravaco la fue eacciata, e così cercavano di fare; e che quelli di Pozzevero, e di Val di Bifambio fi raunavano, e ancora di più eleri luoghi fuori della Città per effere contro a lui, e non veggen-do da parere refistere e raora gente, subitasome prefe partito, e monto in fu una gales infieme col fretello, e colle moglie, e co' figliuoli, e con loro n' andò il Podeltà di Genove, e andollene verso Monaco, e lafeiò le Terra. Di che quelle cofe fipute nelle Città, e venuti dentro quelli delle dette valli , e morti da venti di quelli foldati del Do- D ge; poi il Popolo fi raunò infieme, e feciono nuovo Doge, il quale durà poco tempo, e la Città parve, che un poco si riposasse. Egano tanto grandi , e sì diverfe le difeordie de' Genoveli , che non si parrebbe, ed erano le loro divisioni io ogni generazione di Cietadini di Genova, e le loro maggiori erano di fuori della Terra nelle loro riviere. E per quelle cole moko grande danno, e guaftamento feguitò nella loro Città,

# 食份食

Ton. 11.

dareno Ambafcuadari ol Conte di Versi per acconciare la quiflione sea lui, e il

#### C A P. IV.

DEI mele di Maggio 1394, furono man-dati Ambalesadori al Conte di Vestù pe' Fiorentini , e per gli eltri collegati per parre in concordia il Signor di Mantova con lui, e per reconciare, e porre in pace tutte le loro differenze, Li Ambeleiadori furono questi : Mester Rinaldo Gianfigliazzi, e Meffer Lodovico d'Arezro. E giunti che furo a Pavia, il Conte di Vertu gli vide volentieri, e fece loro grande onore . Ma poi futi al ragionamento con lui per fare quello , per che endaveno, e detroglielo molto delle fameo. te, da lui ebbono buone parole per risposte, ma nience & free di quello, per che andati erano, falvochè il Conte dille loro, che voleve, che quelle cofe fi praticalbao a Firenze per più onore do Fiorentini . E che elli iocontanence manderebbe l'a fuoi Ambafeiadori con mandito di porer fare quello, per che a lui erano venuti ,o così fece poi fabirameo-te, e mando gli fuoi Ambafeiadori a Firenze per le fopraddette coie fare,

Come i Romani, e i Sanch farono isconstrui de' Brettoni .

### C A P. v.

L A gente de' Romani, e de'Sanefi con molti di ciafcuno di detti Popoli ioliome in Marcmma anderono e affediare la Brertoni nelie Terre ,le quali in quelle contrade teneano, e facesso grandi, e continui danni e tutti i peel-ni, e la gente de Sanefi, e de Romani teneano ellediari, e sì firetti li Brettoni, ch'elli non erdireno a ufcire in niuno huogo fuori delle loro Terre, e a' Brertoni per questo mancave la vettovaglia, perchè non poreano andarerubando il paete, Di che veggendoli a cattivo partito, mandero a Giovanni Tedelco, il quale era a Narni, e poco tempo dinanai aves quella Circo rubata, e promifono e lui, e alla fua brigata fiorini dumila d'oro, se venissono a soccorrergii, e tofto furono d'accordo con lui, Di che Giovanni Tedeleo, e la fue gente andarono ce-latamente dove erano li Brettoni affediati, o accoznatiti infieme li Brettoni con lui, e cofuoi , percoflono addoffo elli nimici , e con poca fatice li vinfono, e molti n' seccifeno, e affai ne prefono, e gli altri cacciarono con grande vergogna in rotte . La gente , che v' g ere a piede del Popolo di Roma, e di quello di Siena furono quelli, che furono li morti, e li prefi. Diffefi, che furono li perduti più di mille uomini; me li Cavalieri pressochè tutti fuggendo camparono. A a

Come li Banderefe del Popolo di Roma andero A | fiello fe n'andò a Ferrara a certo foldo con la armati deve iftoca il Papa, per farh oltrag-gio, e chi il difefe. fuoi e il Conte Currado fe n' ando in Ravenna coo fua brigata, e tutti li altri fe n'

NElla Città di Roma del mese di Maggio avvenne un cafo non poco difonetto . ma ispiacevole, e villano, perocchè avendo li Bandereli del Popolo alquante discordie con Papa Bonifazio Nono di non molto gravi cofe, li detti Banderefi a' armarono, e feciono armare turri quelli del Popolo di Roma, li quali erano a loro congiunti, e così atmati corfono alle cafe , dove ara il detto Papa Bonifazio Nono per ucciderlo , fecondoche si disse, ed ara allora assisi possibile a farlo; se non fosse, che in questi di si trovò in Roma Landilao Re di Ierufalem, e di Cicilia, il quale, come ud' quelle cole, fubiramente fi armu egli, e tutta la fua gente, e corfono ad aiutare il detto Papa Bonifazio i a per quello campo il detto Papa Bonifezio delle loro mani. E poi il detto Re Landilao fece concordia era il Papa, e li Bonderefi, e rimatoso io pace. Eta il detto Re Landino venuto al Papa a Roma, perchè elli difpenfaffe un parentado, il quale e' volca fare col Moratto Bui Tutco, e avea il detto Re Landilao allora feco h Ambasciadori del detro Moratto Bii . Poi il detto parentado non fi fece tra loro, perocchè non futono di concordia li detti due Signori nel fare i patti, che ciascuno volen per suo vantaggio.

Come la compaguia di Biordo de' Micheliati, e degli altri caporali feciono ricomperare tSanefi, e Pifani, e por n'andero in Romagne, e là fi divifine.

A compagnia di Biordo de' Michelotti da L'A compagnia ul Biolecce Curtado, e di Azzo da Castello, la quale era nel contado di Perugia del mese di Luglio andarono addollo a' Saneli, e poi doverno andare addolfo a' Pıfani . Di che gli Ambafciadori del Dues anderono a loro nel campo, e feciono i parti con loro, che fi partifiono del conta-do, dove faccano grandifirmo danno, e non and fono addoffu a' Pifani , e che li darebbono loro fiarini ventimila di oro, e prometressono di non offenderli da qu' a un anno avvenire, e cesì fi fece, e fermolli li patti tra loro; e fi detti Comuni mindatono loso fiorini ventimila d'oro, a la compagnia fi partì, e andollene in Romagna addollo a quelli di Forlì, e a molti altri, che non erano de co'legati, e a rutti feciono grandiffimi E danni a chi tollo non fi ricompetò da loro . Poi fi divise la detta compagnia in questo modo: Che Biordo de' Michelosti con fua brigata fi toroò a Perugia, e Azao da Caandaro in diversi suoghi ciascuno per suo vantaggio.

Di più mutomenti fatti in Genova, e como Miffer Antonio Adreno con inganni rimale Doge .

sti mutamenti di Dogi, e al spesso, che con fatica fi possono dire , che viveano; e

quindi avvenia per le grandi d'scordie, che erano tra loso. E però del mefe di Agollo

il Doge, il quale aveano ficto di Maggio, di Genova fu cacciato, e di nuovo feriono Do-

ge Meller Antonio da Vasco , il quale era

### C. A P. VIII. I Genoveli in quello tempo aveano tan-

affir giovane uomo, e il Doge, eh' egir cacciatono, ribello un Caffello al Comune di Genova, e quivi fi flette . Poi Meffeje Antonio di Monte Also, il quale prima era fisto Doge, ed eralene andato fuori della Cattà per paura, ellora con molta gente armata fi totnò nella Città, e andoffine a cafa fua. E li Cittadini, ch' erano di fun fetta, come queflo videro, fubitamente armaci trailero a lui, e furono con quelli feco menati molto pi forti, che alcuno altro Cittadino, che vi foffe. E ancora tornò nella Città Meller Antonio da Campo Fregolo, il quale era già ista-to Doge di Genova con assai gence armata, e anche aveva nella Città parte de' Cittadini, che tenesno con lui. E ancora vi tororro alcuni altri flati Dogi, e cisscuno vi venne co gente armata i ma pure Meller Antonio di Monte Alto v'era più forte, che alcuno altro Cittadino, che dentro alla Cirra fosse. Di che Meffer Antonio da Varco allota Dogo, veggendo tutte quelle cole effere contro a lui, a'accostò con gli Gueth di Genova, e tutti infieme o' andaro al Purto a difarmare D una galea, la quale Meifer Antonio di Mon-talto faceva allora armate, a eacciatono via tutti quelli, che la facerno fire, e chi la facea, Di che Meffer Anton o di Montalto, udendo quello, fubito s' armò con tuna la fua gente, a andò verso il Porro, e affaltò li nimici di dietro, e subito gli ruppe, e uccifena, e fedinne affri, e fuvvi allora morto uno de Fialcadori . Di che Messer Antonio da Varco, con cui erano i Guelfi, quelte cole veggendo, fe n' andò fuori della Città e andonne a Savona . e quella rub-liò al Comune, e li Guelfi fi tornaro in cafa loro, e chi fuggì fuori della Città; ma tutti quelli de' Finfeadori, che v'erano, sì si suggirono suori della Città. Poi Metter Antonio di Montalto mando per Meller Antonio Adorno, il quale era venuto presso alla Città con assai gente armata,e quelli venne dentro alla Citrà e

quelli, ch'erano di fua parte, futono inconta-

rente armati a lui. Poi Meffer Antonio di [ A] di Ottobre eleffono nuovo Papa, cioè il Car-Muntairo, e Meller Antonio Adorno, effendo infiame , diliberaro di concordia , che niuno di loro fosse fatto Doge, ma che alcun altro fosse fatto Doge, E per questo fare eleffono cento nomini, li quali aveffono a eleggere il nuovo Doge. Luonde quelli orneo diliberarono, che quattro uomini andallero a partito tra loro de loro amici a effere Doge, Meffer Antonio Adorno, e Meller Antonio di Mostalto, e due altri Citradini. Di che fegul, che il partiro vinfe Meffer Antonio Adorno e e così allora fu facto Doge di Gepoya. Di che Meffer Antonio di Montako. vegrendofi tradito, e ingannato da lui, fi parel dala Città ,e andolfene di fisori , e rubel-36 un Caffello del Comune . E così ancora Meffer Antonio di Campo Fregolo le n'andò di fuori , e rubellò un Caftello, e così feciono gli altri, che erano già stati Dogi : e rutti fi apprellavano, e apparecchiavano di far guerra alla Città. Di che per quello la Citra continuamente pengiorava, e crofreano le discordie, e le guerre,

Come Meffer Brogliste , e Brandsline , e Gisvanni Tedefio vennero verfo Socas, e quello, che feciono.

M Effer Brogliole, e Brandolino, e Giovan-ni Tedesco colle loro brigate del mefe di Settembre, li quali, a dire la verità, erano a petizione del Conte di Vertu, e de' Sancii , e raunatifi infieme , vennero nel terreno di Perugia, e poi in quello di Sirna, e rubarono, e guiffarono le Terre di Meiler Orlando Malavolti, e altro danno non feciono. Poi Giovanni Tedesco si partì da loro. e andolfone verso Roma loro foldato, e gli altri fi rimsfono in certe Caftella de Sancii vicine a Monte Pulciano, per renere fempre in paure i Fiorentini , e tuste le loro Terre vicine a quelle contrade e rutto quel verno vi flertero fempre tenendo in paura tutti li Paesani . E nondimeno robavano le Terre de'Saneli di quelle cofe, che trovavano suori delle Terre murate, e li Saneli n'erano concenci per fare quello dispetto a'Fiorentini.

Gome mail Papa Clemente a Avignane, e un altre ne fu clette per Papa .

CAP. X.

D<sup>El</sup> mele di Settembre 1394. Papa Cle-mente Settimo fi morì ad Avignone. Collui morì di morte fubitana, perocche andandos per la enfa, subitamente cadde morti e fu feppellito con grandifimo onore. Poi li fuoi Cardinali rinchiussi insieme, del mese Tore, II.

dinale di Luna, il quale era parento del Redi Aragona, Eracoltui per tucti tenuto bue no nomo, che volez, che Concilio fi teneffe , per levare del mondo la Scatma di due Papi, Fu collui chiamato Papa Benedetto Treuccimo. Collui, poiche fu l'apa, difte moire volte, che volca, che Concilio fi facelle, e ferilli lo a molti Signori del mondo. dicendo, ch'egli volca rifiutare il Papato con quelto, che l'altro Papa, ch'era a Roma, an-che lui rifiutaffe il Papato, e poi fi eleggeffe per li Cardinali dell'uno, e dell'altro cui elli volcifono per Papa, purcho la Scifma fa levalle del mondo, ma colli efferzi non però interamente feguità poi quello, che allora diffe, e fcriffe.

Di lestere , the il Re di Francia scriffe a' Foremini, e la rifigla.

> C A P. ΥI

E Del mese di Ottobre vennero lettere a' Fiorentini mandate dal Re di Francia, le quali in effetto diceano quelto , cioe: ch' elli mandava in queiti parti il fratello carnale , e ch' elli avea fatta impresa contro a'Genoveú per molte car oni e però pregava . che li Fiorentini non s'impacciatlero di aiutarli di niente ,anzi pregava li Fiorentini , che come fuoi amici al fratello dellono niuto, e favore contro a loro. Fu per li Fiorentini rifpollo al Re di Francia, che di ogni fuo onore, e grandezza, e di tutri quelli della fua cafa, li Fiorentini fi rallegravano molto, e così avenno femore fatto, e farebbono, e cho molto contenti crano della venuta del fratello in Italia, e del conquisto, che e' facette, o che niuno aiuto darebbono a' Genoveii, nè con loro di niente s'impaccerebbono,

Come Triffano figlianto da Meffer Federigo da Savionano necese il Patriorea d' deputera, perchè elli aveva fatto uccidere il Pudre, e prima avea morte il Vescave

di Concerdie. C A P. XIL

Riftono di Meffer Federigo da Savignano del mele di Ottobre nella Città di Udine in Frigoli occife il Patriarca di Aquileia, il qual Patriarca era conforto del Re di Bosmia. La cagione , perchè il foce, fu, perchè il detto Patriarea avea più anni paffati innanzi fatto uccidere a tradimento Meller Federigo suo padre. E per quello il desto Patriarca non era mai venuto nella Città di Udine per poura, anzi stava sempre in lucehi molto forti , e facea grandiffima guardia. Avvenne, che il dotto giovane poco tempo innanzi avea morto il Vescovo di Concordia, Azz

il quala era flato altresì colpevolo della mor-¡ A. ge del padre ; e però acconfenti, e fece pace col derro Patriagoa , dicendo , che avas vendicato il padre, e liberamente li perdonò. Il Patriarca parendoli , che il giovane liberamente li aveile perdonato, fi fidó di venire in Udine, e non prendes guardis di lui, anzi più, e più volte, poiche fu neila Città, il detto giovano ando a lui con grande reverenza per più grazie, e tutte l'ebbe . Poi una marrina giunte a lui in fulla fala con dodici compigni armati, e quivi uccife il detto Patriarca ,e partilli di quindi , dove morto l' avea, e tornolli a cafa fua, a niente altro ne fu nella Cirrà di Udina, Avea allora quello giovaneforfe venti anni ; fiechè atlai per tem- B po apparo di fare catali tradimenti .

Come in Firenze fi feziona Dieci di Bella,

C A P. XIII.

El mese di Gennaio per le molte novel-Die, che si diceano di più luoghi, fu tenuto pratica di fare Dieci di Balia, e dopo lunghi ragionamenti, per lo meglio fu diliberato di faigli , perocche molto cautamente li folicciravano li Ambasciadori Bolognesi , li quali allora erano in Firenze . Li nomi de' quali sono quelli . In Santo Spirito Barto-lommeo di Tommafo Corbinelli , e Rosso di Piero del Rollo fornaciato per le Capitudini, e Piero di Aghinolfo de Bardi per de Grandi. In Santa Croce Meffer Lotto di Vanni Caffellani e Giovanni di Michele Riccialhani. In Santa Maria Novella Andrea di Niccolò Minerbetti, e Agnolo di Giovanni delli Spini . In Sen Giovanni Guido di Messer Tommafo di Neri di Lippo , e Andrea di Meller Ugo della Stufa , e Stefano di Goggio lastraiuolo, e fu data loro quella medefima Balia, che akra volta era ffata data a quegii, che avezno avuto il detto Officio di Baμía,

Come li Governatori del Marchefe di Ferrora richigino il Come Girosumi de Barbison, che notidelle Assen Marchefe, il quale facca guerra a luro infeme con lui. Il Conce il pramife di fare, e fece il patto, e come gli raganto, delbe mondimeno il frenza promeglo da lora,

C A P. XIV.

L Conec Giovanni da Barbiano a petialona di Azuo figliuolo del Marcheti Francefto da Ferrara inficene coi detto Azro Mazchefe faccano guerra in Romagan alle Terre del Marchete Niccolò Signore di Ferrara, if quale era ancora fanciullo. Di che quelli, che govetnavano il detto Marchete, a pen-

te Giovanni uccideffe il detto Azzo Marchefe, che la guerra farebbe finita per fempiemai. E per quelto fare , mandarono un Liro fecreto fimigno, avvifato del loro volere, il quale andò a Barbiano, e fu fecreramente col Conte Giovanni, e avuto da lui fede, che quello, che a lui diceffono, non direbbe mai a petiona del mondo, ne farebbe allape-re, e di questo fattoli più facramenti, e fat-te più promissioni. Allora il detto famiglio gli diffe per che veniva, e chi il mandava a lui, e dillegli, come, fe volufe uccidere, o fara uccidere il detto Aazo Marchefa, molta grandi coso li darebbono. Di che il Conte Giovanni gli rifpofe, e difle, cha quello, cha a lui dicea, e proferia, gli piace a molto. Ma innanzi che volcile fare rispolta , si volca penfare del modo , e dell'altra cofe , che incomo a quelto fatto s'apportenevano di fare, e così rimafono allora di concordia, L' altro di il Conte Giovanni detto tibbe a fe Azzo Marchele, a diffeli, di che era richiefto, e come molte grandi cofe erano a lui promeffe, fe valeffe ucciderlo, E ancora li dille, che quello non farebbe mai, perocchè farebbe troppo grande tradimento. Poi tennero tra loro lunga pratica di quello fatto; e dopo le moke diliberarono, che il Conte delle udienza a quello fatto , e cercaffe d'ingannarli, e tradirli; e a quello simalono tra loro. Di che poi il Conte Giovanni fecretamente ebbe il fopraddetto famiglio, e dificli, come a'era penfaro di fervire per cui elli era a lui venuto, perocche penlava daloro averne grande merito; ma per allora e' voleva fapere quello, che gli volezno dare, fe questo facessono, e il famiglio il domandò quello, ch' egli voleva; e il Conce domandò molro grandi cofa, a il famiglio diffe, che quello, che domandava, era impossibile a loro a fare i e dopo lunga pratica rimatuno, che, fe il Conte l'uceidella, o facesse ucesdere il detto Azzo Marchele, e mostratio a hui, o a chi con lui fosse, il corpo morto D del detto Asso Marchefe in tal modo, ch'elli fosse veramente mosto, che da loro dovelfe avere fiorini trentamila d'oro, ovvero tanti givielli d'oro, e d'ariento, che valessono quella quantità ; a ancora dovesse avere il Catiello di Luco, e di Conferici, e le loro rocche per fue. E fatra tra loro quella concor-dia, il Conte Giovanni diffe, che volen effer certo, che, com' egli avelle fatto uccidere il detto Anzo Marchefe, fubito, e fanna tardare, a lui fosse attenuto quello, che promello li era, e di quelto volca effere certificato in modo ,che non potesse mancare , Allora il detre famiglio con quello tornà a Ferrara, a diffe quello, che avea fatto, e a quello, ch'era rimafo col Conte Giovanni . Di che ai detti Governatori del Marchele piacque molto quelto fatto. Poi ordinaro, che ano di loro Ambafciadore, il quale conofcea il detto Azzo Marchele, folle prefente a veder-

farono, che portifiono fare, che il detto Con

derlo uccidere, e che il detto Ambasciado- I Al re aveile porenza di dare al Conte il Castello di Luco, e di Conferici, e li gioielli, li quali avea mandati a Luco per pagamento de'danari, che dovera avere . Poi il detto Ambasciadore col detto famiglio secretamente tornaro a Barbiano, e feciono certo il Conce Giovanni, come a lui poteano attenere il patto. Di che il Conte Giovanni ordinò, che il detto Ambasciadore andò a lui a casa sua, ad) ventisette di Febbraio, e amendue andaro insieme alla camera, dov'era Azzo, che era nella cafa medefima del Conte Giovanni, e come il Marchefe avea ordinato, il Marchefe ufc) fuori della camera fua, e quivi dal Conte, e dagli altri gli fu fatto motto, e da tutti quegli, ch'erano col Conte, gli fu fatto onore, e dettoli, che a lui voleano parlare di molte cofe. Ma Azzo diflè, che a lui tornaffino l'altro dì, ed egli gli udirebbe volentieri, perocchè allora fi volca andare a posare. E allora entro in un luogo, il quale quivi era, che era la guardaroba della camera, e diste: prima voglio andare qua, poi me n'andrò nella camera a dormire, E come aveano ordinato, fubito feciono venire in quello luogo per una cateratta del palco un Tedefco, il quale molto fomigliava Azzo, e spogliarono il detto Azzo, e di quelli panni vestirono quel Tedesco con false lusinghe. Poi lo feciono uscire di quel luogo così vestito, e venire nella sala la quale era mezza buia, perocchè già erano due ore di notte passate. E come il detto Tedesco giunse nella sala così vestito, subitamente con Ferici, e Bolognino gli corfono addoffo, e uccifonlo; e molto gli gualtarono il vifo, e poi presono tutta la famiglia d'Azzo Marchese detto, e rubarono tutte le sue cofe, Di grande lamento si fe per la famiglia di detto Azzo, credendo veramente, che fosse morto il loro Signore. Era al luogo vicino presente l' Ambasciadore, che queste cose volea vedere, per esser certo, che Azzo Marchese fosse morto; ma perchè molto gli aveano gualto il vilo, e tagliato tutto, e videlo in una cassa da seppellirlo scoperta, non pote bene vedere la verità; ma parvegli per rutti li sopraddetti segni, e ancora per quello, ch' avea veduto, che veramente quello fosse il corpo d'Azzo Marchese, e così credette; e fece dare al Conte il Castello, e la Rocca di Luco, e di Conserici, e altresì li die li gioielli, li quali secondo il patto gli doveano dare ,e che promelli gli aveano per li danari, i quali doveva avere per uccidere il sopraddetto Azzo Marchese . E così dalla loro parte attennero tutto quello, che promello aveano di darli . Ma poiche il Conte Giovanni ebbe ogni cosa avuta, e presa, il secondo dì palesò Azzo Marchese, e disse, come avea ingannati coloro, li quali aveano voluto, ch'elli uccidesse Azzo Marchese, e in che modo. Di che quelli, che governavano il Marchese Niccolò, si tennero molto in-

gannati dal detro Conte Giovanni, e furono. Es per quefa eagione avvenne, che la patte del Conte Giovanni, e d' Azzo Marchetien' aggrandi molto per lo teioro guadaganto, e per le Cafella, che prefono, e la parte del Marcheten' abbatió per la grande perdica, che feciono. Er al Conte Giovanni da Batibano veramente Romagnolo, e maefiro di tradimenti, e fipeali ben fare.

Come li Fiorentini mandaro la gente loro in aiuto al Marchefe di Ferrara, e dove, e quanta gente vi mandaro.

# C A P. XV.

I Fiorentini, poichè seppono, come il Marchele era flato ingannato, diliberaro di aiutarlo. Del mefe di Marzo prima mandarono a Faenza il Conte Currado con dugento lance di buona gente, perchè erano vicini a Barbiano, e Aftore Signor di Faenza teneva col Marchefe di Ferrara . Poi ancora mandarono a Faenza centoventicinque lance d'Italiani, e foldarono in Romagna novanta lance , ch' eran di quelle, ch' erano prima con Azzo Marcheie. È furono in tutto in Faenza quattrocentoquindici lance di quelle de' Fiorentini . E questa gente insieme colla gente di Astore faccano guerra al Conte Giovanni da Barbiano, e al Marchefe Azzo, e con loro feciono molte volte di grandi zuffe, delle quali sempre la gente de Fiorentini n'ebbe onore, e l'altra parte n'ebbe danni, e vergogne affai.

## ANNO MCCCXCV.

Come li Villani del Puleggio fi levarono contra al Marchefe di Ferrara, e come furno cacciai: E come Azzo Marchefe pafo con gente d'arme in ful detto Puleggio, e quivi fi adlla gene del Visionim, e di Affore di Faenza feonfuto, e prefo lui, e la fine gente.

## CAP. I.

Olti villani di quelli del Puleggio di San Giorgio, il quale è altato a Ferrara, del mese di Aprile si levaro. no e preiono l'arme, e vennero verio Ferrara, gridando: Viva la cafa da Esti, e muoiano le gabelle, e dazi. Di che incontanente che questo si seppe nella Città, la gente d'arme, ch'era in Ferrara, uscì loro addosfo, e combatterono insieme, e tosto gli vinfono, e più di cento n'uccifono, e molti più ne presono, e gli akri tutti fuggirono in certe ville , che sono nel detto Puleggio affoiate. Le quali cole, come Azzo Marchese senti, perchè a sua petizione s'erano levati, e mosfi a quelte cole fare, subitamente si parti da Lu-

Luco con trecento cavalli, e milledugen: 0 | A | sti: Messer Donato Acciaiuoli, Messer Giofauti, e palso il suddetto Puleggio con barclie, e accozzoffi co' topraddetti villani. Ma il Marchele di Ferrara tece totto allapere ad Aftore da Faenza queste cole, e dove Azzo Ma chefe era, e con quanta gente. Di che Attore, inficme colla gente de' Fiorentini, fub to fi partirono da Faenza, e furono milledugento cavalli di gente fcelta, e dugento baleffrieri a cavallo, e con allai fanti, e andonne verso Argenta, e di quindi passo in ful Pulaggio di San Giorgio adì 16. di Aprile. Lucti li foldati, ch' erano in Ferrara, uscirono addosio a' nimici loro, e Astore colla gente de Fiorentini combattero col detto Azzo Marchefe, e con fua gente, e con quelli villani, e con paca fatica li vinfe, e prefono Azzo Marchefe; e tutta la tua gente fu tra morta, e prefa, che niuno ne campo: e ancora que' villani furono tutti morti, e pre fi. E il detto Azzo Marchele fu pregione del Conte Currado. E il Marchese di Ferrara diè licenza alla fua gente, e a quella. che venne con Atlore, che rubaffono tutti quelli vislani del detto Puleggio, e così fu fatto incontanente. Erano quelli villani tutti ricchi, perocchè mai non ebbono alcuna guerra, e il paele è grafiifimo. E però fu la preda grande da non poterfi filmare. Fuiono morti in quella battaglia fecento uomini, o più, fanza quegli, che annegarono, credendofi campare, e dumila prefi. Poi Aftore, e la gente de' Fiorentini, stati quivi alquanti dì, si partirono, e tornaronsi a Faenza tutti ricchi e Azzo Marchefe, il quale era pregione del Conte Currado Alamanno, fu dato in guardia ad Aftore da Faenza con alcuni altri pregioni, e doveali tenere a petizione de' Fiorentini, e del Conte Currado, e Aftore il mife nella Rocca di Faenza in regione in luogo ficuro, e forte infieme colli altri, che li furono dati a guardia.

Come li Fiorentini mandaro Ambasciadori al Conte di Veriù per sapere, se diveuno avere con loro o pace, o guerra, e quanto lunga protica si tenne co suai Ambasciadori; poi pure fi conchiufe infieme lega tra' Fiorent ni, e gli altri collegati , e il Conte di Vertit, e li suoi aderenti con molti capitoli ; e fu la lega a difensione delli Stati di cioscuno contro alle compagnie.

# C A P. - 11.

L principio del mese di Maggio li Fio rentini mandaro Ambafciadori al Conte di Vertù per sapere, come per lo innan zi avessono a vivere con lui , perocchè elli fapeano, che il Conte di Vertu avea fecrecamente innarrata molta gente d' arme in l' galia a sua petizione; e però volcano sapere di certo, s'elli doveano avere con lui buona pace, o no. Li Ambasciadori surono que.

vanni de'Ricci, e Guido di Messer Tommafo di Neri. Li quali andarono a Pavia al detto Conte di Vertu. E tuti a lui, ed esposta la loro ambaferita, in prima fice loro grande onore, e grande festa, e massimamente a Guido di Meller Tommafo; poi diede loro certi uditori, li quali futi con loro molte voke, e dopo lunghi ragionamenti avuti infieme, ordinaro molti capitoli per fare lega contro alle compagnie a difefa di ciascuno . Poi ordinarono, e diliberarono, che per conchiudere le ragionate cose, a Firenze si mandaffe Ambasciadori del Conte; li quali pci del mese di Luglio vi vennero. E questo, parocchè il Conte volca, che quello onore n' avessono i Fiorentini di questo fatto, e a cala loro fi conchiudefie tanto bene , quanto di quello ne dovca feguitare di quelle cole, che si ragionavano di fare. Eancora poi vennero a Firenze li Anibalciadori di tutti i collegati, e quivi flettero molti mesi insieme a praticare le concordie, e a fermare li capitoli. E sempre li Ambascizcori del Conte andavano movendo dubbi con fottili punti, per indugiare a fermare la concordia piu che potessero, e questo si seppe di certo, ch'elii li faceano per istare a Firenze, Questo faceano per meglio fentire quello, che a Firenze si ordinava, e ancora per mettere discordia tra' Cirtadini il più, che potessono. E così tirarono la cofa per la lunga infino del mese di Novembre. Poi li Fiorentini insieme con tutti li Ambafciadori de'collegati diliberaro, che al Conte si mandasse per scrittura ciò, che volcano li collegati fare, e li mandati, ch'aveano sutti da conchiudere le dette convenzioni, e patti, che ragionati erano con lui di fare, e colli suoi aderenti, e così poi mandarono. E quello fu di confentimento de' fuoi Ambalciadori, che si facesfe. Le quali cose avute il Conte a Pavia,e diligentemente vedutele, efaminatele molto colli fuoi favi rifpole, e così feriffe a' Fiorentini , che non le volca fare per lo modo, che mandato gli era a dire , perocche a lui farchbe vergogna, e ancora farebbe mancamento delle fue ragioni, e danno, e diminuzione affai di lui. Di che quella risposta fu mostrata a tutti li Ambasciadori de' collegati, e per tutti fu diliberaro, che ogni ragionamento colli fuoi Ambafciadori fi lafciaffe, e annullaffe; perocche li Ambafciadori del Conte diceano, e voleano alcuna cofa aggiugnere, e levare di quelle, che ragionate crano. Fu poi riffollo per li Fiorentini alli Ambasciadori del Conte, che li collegati non volcano fare ne fermare le ragionare convenzioni, e patti, fe non per modo, ch' è diliberato per tutti li collegati, e questo era quello, ch' era dato a loro per scritto. Le quali cose, poichè al loro Signore non piace no , che ognuno fi rimanelle fotto la pace fatta a Genova, perocchè li collegatieraro dispostia osservare quella per ogni via, e modo, che meglio si poeaf.

dicen elli de fare. E però del nute de Dicombre à partirono li Ambalciadori del Conre da l'irenze, e andaronne per la via di Bologna verto Pavia. Poi li Ambeteratori dei Duca del mese di Marzo tornaro a Firenze, e ricominciarono a praticare di quelle modefirme cofe, e convenzioni, e li Fiorentini feciono venire a Firenze tutte le ambascerie delli collegati a e quelli Ambaleisdora del Conte mandarono per li Ambafeiacori Pifani, e de' Sanch, e de' Perugini, li quali erano con lui, e tutti vennero a Firenze. E poi tutti infieme tollo furono di concurdia, e del mefe di Aprile 1396. fi fermo la ragionata leza, e convenzione, che detto ho, li quali furono questi. Della parte del Conte di Vertù fu clli principale, e con lui li Ambafeiadori de Pifani, e de Sancfi, e de Peaugini. E dall'akra parte furoso la Fiorentini . e' Bologneli , Luccheli , e' Signori di Ferrara, e'Signori di Mantova, e'l Signot di Padova, e li Sinnori Malatelli, Aftore da Faenza, il Comune della Città di Caffello, e il Signor d'Imola, e il Signot di Cortona, Poi adl 18. di Maggio fi conchiuse, e feces la carra della detta lega in pretinza de' Signori Priori, e di turti à Ambafciadori de' detti Comuni, e Signori pominati i quivi tutti di concordia ratificarono a' Capitoli, che in efsa furonos e cost ciascuno promise di offervare, li quali furon moki, E fu la detta lega fatta a difesa delli Stati di ciascuno contro alle compagnie de ladroni, che rubavano Italia, e faccano ricomperare quelli pae-

Come Afine da Farma cilla gente de Fieren ini andi a Barbiaro, e guafio ciò, che v' era, e pofe una hofia tra Barbiaro, e Luco, e il Marchefe di Ferrara avera fice pere un altra hafia pra Luco, e Conferto.

## CAP.

III.

N ouella mefe di Maggio 1395. Aftere Signor di Faceza, e Capitano della gente de Fiorentini usel fuori di Faenza con dumila cavalli, e con più di dumila fasti, e andò al Caftello di Barbiano, e quivi fi po-fe a campo, e tutte le biade infino a' foffi foce mottere in modo ,che niuna (peranza rimafe a quelli del Caltello di potere alcuna cola ricogliere in quell'anno, e alcrest vi fece tagliare tutte levigne, e li albert, che nullo ve ne rimafe, Poi fece porre era Barbiano, e Luco una forte baltia. Poi guaftirono intorno a Luco, e a Conferici le biade, e le vigne guallaro tucte, e ogni daneo, che fare quivi fi pore, perche niuno de detti Castelli ricogliesse quello anno alcuna cola di biada, o d'altra cofa. In questi medefimi dì il Marchefe di Ferrara fece porre un' al-

retle, per la fimile modo, che il loro Signore de can el di fare. E parò udi naté di Dicendre i patrono il Ambatcadoni ed Lonte da Fitenze, e nadarono per la via di Bolopa verio Paria. Poi il Ambitcadoni del Gran e la candarone per la via di Bolopa verio Paria. Poi il Ambitcadoni del Gran del Grandoni del G

Ceme il Signer de Manteva venne a Pirente .

Neora del mese di Manno il Simone di A Mantova venos a Firenze, e fulli fatto grande onore, e molto volentieri fu veduto da tutti i Cittadini. Poi diffe a' Priori molte B cole delli inganni, e delle malizio del Conte di Vertà , le quali tetto di cercava di faili. Poi rammento, che se alcuna lera fi facesse tra il Conte, è li collegati, cue lui come gli altri collegati foffa podo nel leogo, dove fi convenia. E di più altre cose avvisò li Si-gnori de fatti di Lombardia, Fulli rispodo da' Priori , che bone sapenno ogni cosa , e quello, che il Conte di Verru tutto di andava cercando, e che a tutte provvedeano in modo, che veramente niuno de' fuoi avvila gli versebbe fatto , E che fe lega fi facelle con lui, ch'egli vi farebbe in quello mede-6mo modo, che il Comune di Firenze, ediquesto fosse certo. Poi ivi a pochi d' si parti da Firenze il detto Signore, e tornolli a Mancova.

Come Biordo de Michelotti da Perugia, copo di compagnia di latroni, prefe la Cissà di Todo, e più altre Terre.

## CAP. V.

Blotdo de' Michelotti da Perugia capo di comprenia di ladroni del mete di Maggio 1395, prefe per fe la Cietà di Todi, che li fu data da Cietadini, e poi obbetut-te le fortezze, e foce in quelle coie, che potè, vergogna, e disonore al Papa, e di piu luoghi iscacciò la fus gente, perche era molto forte. Poi prese la Città d'Orvieto, e moke altre Caffella di quelle contrade ; e fecefi grande nel pacie, e alcune akre Terre di quel l'acle fece ricomperare, ed ebbe da loro zilai danari per paura di non rice-vere il gualto dalla fua brigaza, perche erano molti, e faccano granditismo danno a chi da loro non fi ricomperava. La cagione, perchè Biordo ebbe la Città di Todi, fu . ptrocche Malnecha, ch' è figliuolo di Meiler Pandolfo de' Maintefli, il quale avea tenuta più anni passiti la detta Città di Todi, si partì di quello, e andollene a Pefero nella Marca fua Citrà, petocche gli altri della Famiglia de' Malatelti vollono, che fi partule di quella Città , e lasciassela , E quello sceione perchic non vollono effere in discordia cot Papa, ne contro a Santa Chiefa . E il detto

voilong, e l'altre Terre, che in quelle contrade renea, e li Todini dierono la Città a Biordo, Credetteli, che il facellono di conto, e ordine dato, e fatto del detto

Come i Lucchefi farmo cavalenti da due ceparali de compognia , e la Fierentini li aintaro .

C A P.

A Noora del mese di Maggio Messer Bro-giole Capitano di compagnie di Jadroni con trecento cavalli, e con quattrocento fanti vennero a Pifa, e Melfer Iscopo d'Appiano fubito fece fare un ponte in ful fiume d' Arno, non dicendo perchè fi facelle, e quelli della detta compagnia tofto pallaro fu per quello ponce, e coriono fubitamente in-fino alle Porte di Lucca, e quivi prefono molti pregioni, e molto belliame, perocche li Luccheii non prendezno guardia oluna di loto . e non credeano , che quella gente venulle contro a loro, ne potetiono così fubito cavalcarli, ne avetlono d'onde paffare il fiume, che non lo fapellono prima. E la detza compagnia si pose a campo presso a Lucca a un miglio: di che i Lucchesi subies- C mence richielono d'aiuto i Fiorentini . Li Fiorentini vi mandaro centolance di buona gente, e li Bolognesi vi mandarono fellanta lance . Allora Meller Brogligle colla fua brigaea tutti fi partiron quindi ,e andaronfene verfo Pifa, e quivi pull'aronfene per Pifa, e an-daronfene verfo Maremma la, d'onde prima s' crano partiti, quando vi vennero. E allora fi vide chiaro, che Meller Jacopo d'Appiano fece fare a quelli della compagnia quel danno a' Lucchefi . Credettefi , che facelle per far rivolgere lo Stato di Lucca, a' elli porelle, ma non li venne fatto : d' onde per quelta esgione quelli, che reggeano Lucca, zimafono, e furono poi molto antici de' Fio- D rentini, e lega, e patti di concordia feciono infieme. Ma per queste cofel i Lucehes feciono fare tra loro, e i Pafani ne' confini foffi, e fortezze affai, perchè più da quella parse così fubito non potetiono effere cavalcati, E li Pifani fe ne flettono allora cheti per lo meglio, avvegnache molto male ne paref

Come tro il Re d' Ungberia, e il Baifetto furo so grandi battaglie, e il Baifetto vinfe per allore .

> C A P. VIL

IN quello tempo del mele di Maggio 1395. avendo il Re d' Ungheria raunata molta gente d'arme per riparare, che il Baifetto

Malatella fece quello, che i fuoi confortii Al figliuolo del Moratto Bai Turco, il quale con più di centocinquanta migliata d'uomini armati venia addolfo per torii il Reame d'Ungheria; ed effendo li loro campi vicino l'uno all'altro, e ordinato ciafcuno di loro la fua gente a battaglia, ciafcuno confortati li fuoi a bene operare , e valentemente l'una parte , e l'altra combatterono , e con buon animo corfono alla battaglia, nella quale molta gente fu morta. Ma molti più de' Tur-, che de' Criftiant vi morirono, ma niona delle parti quel di fu vinta. Poi l'altro di ricominciata tra loro battaglia afora, e erudele, e preffochè tutto il di combattutifi inficme con grande mortalità dell'una parte, e dell'altra, pure alla fine il campo rin Beifetto, e a'Turchi , comecche molti più furono morti de' Turchi, che de' Cristiani. E per quella vittoria avnes dal Baifetto rueta Balacchia s'arrendo al Baifetto, e lui ubbidirono. Ma pare il Baifetto per la grande perdita, che avea fatto della fun gence fi corno indietro con quella gente, che rimafa gli era, che molta più n'avea perduta; e il Re Gifmundo di Ungheria fi tornò a Buda con grande perdita fatra della fun gente con fperanza di riftorare l'anno vegnente a tutto il fno onore perduro,

> Come li Fiorentini offediere in Romagna Ca-Brocare , e poi fe ne levare con vergogna di lore, e chi ne fu cagione.

CAP. VIII.

LI Fiorentini del mele di Giugno manda-rono la loro genee ad all'edio in Romagna a Caffel Caro. E questo feciono, peroechè l'avezno comperato dal Papa fiorini undicimila d'oro, comecchè molto più coflo per le spefe, che d'attorno vi furono. E il Cattellano, che v'era dentro per lo Papa, nol voles loro dare, perchè il Papa gliele comandaffe. E per quella cagione li Fio-rentini mandato ad affediarlo. Di che li Signori di Forlì, e il Signore di Urbino, e più altri Simori Romagooli mendarono fegreta mente baleffrieri al detto Caftellano,e altri fornimenti affii , perche difendere fi poreffe . Ma la gente de Fiorentini 6 potono a campo al detto Castello vicini, e posono due bastie molto preso al detto Castello, e l' una su molto forre. E quello feciono, perocchè il detto Castello non si poten combattere, perchè era fornito di molta gente da difendere, e dell'altre cose bisognevoli a quella, ed era molto forte di fito in tal modo, che non fi vedea, che per battaglia fi potesse vincere: e però si penfarono averlo per affedio. Poi avvenne, che effendo il Conte Currado rimofo Capitano di quella pente, ch'era a quello affedio, ed elli fenrendo, che in Forlì era raunata molta gente d'arme per levarlo da campo, e quella era una compagnia fe-

condochè si credette, che li Bolognesi paga- A vano, e segretamente ve gli avcano satti venire della Marca, Di che il detto Conte Currado dubitando, filevo da campo, e vennesene nelle Castella delli Fiorentini, che quivi fonovicine, con non poco onore. E quelli di Forli questo sappiendo, colla detta compagnia, e con molti fanti subitamente corsono addoffo a quelli dell' una baftia, la quale non era ancora compiuta, e quella combatterono con molte bombarde, e altri argomenti allai, e più, e più volte con grande danno dell' una parte, e dell' altra morti, e fediti . E finalmente quelli della bastia come cattivi s'arrenderono, falve le persone, e l' avere : di che li Signori di Forli la feciono incontanente tutta disfare; poi si stettono ivi nel pacse vicino quelle genti della compa-gnia. È allora si vide chiaro, che li Bolognesi pagavano le dette compagnie de' loro danari, e questo facevano li Bolognesi, perchè erano malcontenti, che i Fiorentini pigliassono Castelcaro : di che li Fiorentini ne presono grande d'sdegno contro a' Bolognesi, e contro a' Signori di Forlì,

Come mali Signori Francefeli, e altri Anhafeiadori vennero ad Avigumne al Papa, e pregaroulo, che fielfe concento di vinanziare il Papato, in quanto l'altro Papa vinanziaffe, e che poi un Papa i chiantafe. Ma il detto Papa per altra uru vulle promettere di rituazziare.

# C A P. IX.

A D Avignone al Papa Benedetto Trede-cimo fi vennero del mefe di Giugao 1395. per Ambafciadori del Re di Francia, il Duca di Berl, e il Duca di Borgogna zii del Re di Francia, e ancora il Duca di Borbona ancora zio del Re di Francia i ancora il Duca d' Orleans fratello carnale del Re di Francia, e ancora vi vennero del detto mefe Ambasciadori dello Imperadore, e anche vi vennero Ambafciadori del Re d'Inghilterra, e di molti altri Signori Cristiani vi vennero loro Ambafciadori, e tutti pregarono il Papa, che fosse contento di rinunziare il Paparo, in quanto l'aitro Papa, ch' era a Roma, rinunzialle ancora elli il Papato; e quello fi facesse per levare la Cisma de'due Papi, e per bene della fede Criftiana; dicendoli, che questo elli per salvamento dell'anima sua, e di tutti li Cristiani dovea volere, e cercare, che si facesse, mostrandoli molte ragioni, perchè elli questo doveva volere fare, con questo che, poiche l'uno, e l'altro avesse rinunziato al Papato, allora li Cardinali dell'uno, e dell'altro fossono in certo luogo rinchiusi, e quindi non fossono lasciati uscire, ch' elii eleggessono nuovo Papa, o volessono l' uno di loro due, o volciiono altra persona; e quello rimanesse solo, e vero Papa, il quale Tom. II.

Iquivi fosse eletto per Papa. Le quali cose udite, che ebbe il detto Papa Benedetto, ritpose, che di questo fatto voleva avere configlio co' fuoi Cardinali, e poi sifponderebbe loro, e cost fece . E futo co' fuoi Cardinali a configlio, quali tutti lo configliarono, che questo si facesse per bene della Fede Cristiana. Ma pure v' cbbe di quelli, a cui parve, che questo non si faceste, se prima il Papa, ch'era a Roma, non rinunzialle il Papato, e che quando quelli avesse rinunziato il Paparo allora elli altresì rinunzialle il Papato, e non prima parca loro di farlo, o rispondere di farlo, e a questo consiglio s'appiccò il Papa, e così rispose a tutti li Ambasciadori. Allora li detti Ambasciadori distono al Papa, che a loro era proferto, che veramente il Papa, ch' era a Roma, rinunzierebbe, se voiesse altrest promettere di rinunziare. Allora diffe il Papa: Andate, e fate, ch'elli rifiuti, e noi poi feguiteremo, quando faremo certi, ch' elli abbia rifiurato. È per allora non poterono altro avere da lui; di ch'elli tutti fi ritornaro a coloro, che quivi gli aveano mandati con questa risposta e fanza avere alcuna cofa fatta.

Come Ridolfo di Messer Gentile da Camerino venne per Capitano di guerra de Ficercnini, e cella sina gente n'anchô in Romagon, e quello, che là fece: E come la quistione di Cassel Caro si commise ne' Veneziani.

## CAP. X.

R Idolfo figliuolo di Messer Gentile da Ca-merino eletto Capitano di guerra de' riorentini, venne a Firenze del mese di Agoflo con affai gente d'arme; e incontanente con tutta la gente d'arme fua e del Comun. di Firenze da piè, e da cavallo cavalcò in Romagna, e prima fi pose a Modigliana. Poi, perchè quel luogo era piccolo a tanta gente, quanta quivi si raunava, si partì quindi, e andonne a Faenza con tutta la gente, che avea seco. E quivi raunatisi tremila cavalli della gente de Fiorentini, e più di tremila fanti tra foldati, e contadini di quelli de Fiorentini, e trecento cavalli di queili di Aftore da Faenza, e con tutta quella gente li partì quindi, e andò, e pose campo in sul contado di Forlì, ead) fedici di Agoflo, a un luogo, che fi chiama San Martino, per vendicare l'onte, che i Fiorentini aveano ricevute a Castello Caro, ordinatamente guastarono tutto il contado di Forlì, e arsono molte cafe, e tagliarono tutte le vigne, e gli alberi, che trovaro, e feciono ogni danno, che si porè fare in quello contado. Poi li Ambasciadori de' Veniziani, li quali erano venuri per mettere concordia, se potessono, feciono tanto, che quella quistione si commite nella Signoria di Vinegia di ragione, e di

fatto . E per questo la gente de'Fiorentini fi | A Come i Finrentini ficiono patti con più caperali. levo da campo, e tornoili a Firenze. Di che li Fiorentini, per levarsi la speta d'addollo fi composono con molta della gente dell' arme, che aveano, e diccono loro per benan-data affai denari, e ritennero al foldo folamente quattrocento lance. E ancora feeionu parco col loro Capitano della guerra, che rimaneffe il figliuolo al foldo de Fiorencias con fetlanta lance, ed elli fe n'ando a Camerino con parti , che a Calen di Marzo elli foil con trecento lance in aspetto a petizione del Fiorentini per sei mesi, e avesse siorini cinque per Inneis; e se il Comune di Firenze il vo-lelle a foldo ditteso, in questo tempo il poteffe avere per quello pregio, che iftanno gli akri ,e se volesse a guisa di compagnia, l'avesfe a mezzo foldo. E così per altera fi rima. fe la guerra di Romagna, e Caftel Caro ri mafe al Cattellano, e la buftia de Fiorentipi fi rimale fornita colà , dove s'era.

Coma il Conte di Versit, per che altro nome fi chiamaffe poi Duca de Milano, e Conte di Veruì.

Il. Conte di Vertù, e in Milano Imperiale Vicario, e Conte, e così si chiamava . del mese di Settembre 1395, con grand:slima festa prese altro nome, il quale piu tempo d'innanzi avea deliderato e ecreato di avere con lo Imperadore de' Romani , e avea tanto fatto, che lo imperadore gli avea dato none di Duca di Milino, E per avere quello nome avea data tra lo imperadore, e ouclli, che l' avenno a configliare, grandiffima gameirà di danari , e diceli , che furono centinaia di miglizia di fiorini d' oro quelli che diè per avere quello . Di che elli del mele di Settembre 1395, per le manidel-lo Ambalciadore dello Imperadore prefe quello nome in Milano con grandiffima fefta, nome di Duca, effendori presenti migliaia d'uomini, i quali ayea chiamati, e fatti pregare, che venillero a quella fua felta, la quale egli per se stello facea lui folo, e quelli Amoafeiadori dello Imperadore gli diedono la berretta , e tutte quelle cofe , che fi richieggono avere a chi ha nome di Duca, chel fono molte eofe. Poi elli fi chiamò, e eosì fi scriffe in quelto modo dicendo : Giovanni Galeazzo Duca di Milano, e Conte di Verti e che in questo modo volle pai effere intitolato; e così fu da tutti li fuoi, e da chi a rea bifogno di lui .



che andoffero a fiare a Mansova, e diede fore merzze felde,

> C A P. XII.

L'Comune di Frenze al principio del me-fe di Novembre fece patto con Meffer Bartolommeo da Praro , e con Antonio di Meffer Tommato degli Allier ,e con più altri caporali, tantoche furono mille cavalli . ch'egli andalicio a stare tra nel terreno di Mantova, e di Ferrara fei meli, e diè loro mezzo foldo, esse otto fiorias per lancia, e quello Signore fece loro alcuni vantaggi al-R trest, E quello fi fece , perch' elli foliono ad aintare, e confervare lo Stato di quelli Signori, e percho il Conte di Vertu piglissie tospetto delle sue Terre, e renesse la sua genre a guardia di cile, e non s' impacciaile in Tofcana.

Come il primo di Gennaio, quanda entraroso à Priori, per grande vesso l'afta del Gonfaloniere fi ruppe,

L O primo di Gennzio, cioè Calendi, quan-do entrarono i Signori Priori in Ufficio, in fulla Piazza erano i Senori in tuita ringhiera, avvenne, che quelli, che avea il Gonfalone della G uffigia in mino, e tenealo ritto ,e dult fo, com'è utimza allora traffe un vento mol o forte; ma quelli, che l'avez in mano, il tenes pure rerro, e dellefo. Laonde l'affa del detto Goofslone fi ruppe allato alla mano di colus, che 'l tenca, e cadde verso il Popolo, infino presio in ful capo a molti. Di che allera molti di quelli , che quivi crano, fi rizzarono, e dicili poi cosi coll'afte rotta in mino al Gonfaloniere della Iuffizia, cioè a Niccolò Ricoveri. Furono alquanti, che differo, che quello era mal fegno, e dubitarono, che non feguille nella Città .

Come fa trovata, che Meffer Donato Acciainolà faceva un trattato in Firenze 1 d' ende elli fu confinato, e più altri Cittadini ne furono confinati, e condameri.

A Di otto di Gennaio 1395, fi trovò in Fi-renze, che Messer Donato di Iacopo Accisiuoli , il quale era tenuto allora da molti il maggiore Cittedino di Firenze, avea ordinato di fare romore nella Città fotto nome di volere, che a cerri Cittadini foffe fatta ragione , li quali erano flati tratti delle borfe de' Gonfalonieri della luftizia, e melli tra Priori , e chi tratti dei borfellino, e melli nel genera

le, e chi tratti al tutto de'focchi, e chi trat- A I guftigarlo, e cacciarlo via, e disfarlo. E con to delli Uffici di fuori della Terra, che tutti foliono rimelli , d'onde erano flati tratti per quelli della Balia, e reflutuiti no primi onori, E per quello avea erli molte volte detto , ch' era grande bene a fare per contentamento de'Cittadini, e ch'egli adopterebbe quanto e' poteffe, che queste cose si faccilono, perooche era molto regionevole di faile. Ma altra intenzione avea di fare, che queste cofe, d' onde grandi mali farebbono feguiri nella Città , E quello , che votez fare , avea egli ragionato con Agnolo di Niccolò Ricoveri, e con altri Cittadini . Ma eglino due fapeano il tutto di quello, che aveano ordi nato, che fire fi dovelle nella Cirtà, Avvenne, che fludiando Meffer Donato, che le fopradderre cole si facellono, le quali dicea, che erano ragionevoli, elli ordino tanto con Michele Acciniuoli, il quale era de' Priori, ch'elli li promife di dirlo a tutti i fuoi compogni, avvegnache a ciafeuno volca porre che fecreto folle a tutti, e così fece, e chiefe loro, che per perizione fi facciliono le topraddette cole, le quali dicea, ch' eranomolto razionevali. Le quali cofe udite li compagni del darto Michele Acciainoli, tutti di concordia li dillono non volcile fare, nò in alcun modo cercare, che fi faccilono ima diffono tutti, che a loro tempo non volcano, che alcuna col'a nuova fi facello, o cercallo di fare nella Città, Le quali cole ,e rapolle fapure Meffer Donato fubito mando per A gnolo di Niccolo Ricoveri, e digidi quello, che avea faputo, che li Priori avcano del berato e come quello era contro a queito, che aveano più volte ragionato, e ordinato di fare. E poi li diffe i Va' a N. ccolò teo padre e dilli, che fe non vorrà, che quefie cole s acconcino colle mantella indollo, efanza contofa, ch' elle s'acconceranno coil' arme, e colle fpade ignude in mano, e con grande denno di molti. E diffe: di , che ogni volta . ch' io farò armare a cafa mia trecento nomini, e che ogni volta m'e polibile, e ogni ora, e di molti più, e ogni ora, che li Sinori mi manderanno a dire ch' elli voglino fare tutto quello, che io voglio, e dirannomi, di quello che vuoi che noi facciamo, e noi faremo, perocché ho molta gente meco di fposta di fare quello, che io vorro. E come tu fat, tu, e io, e molti altri abbiamo ordinato quello, che si faccia, allora si fina. L tu fai bene quanti Cittadini tengono con noi ad acconciare, e ordinare quella Cittade. Di che Agnolo fi partì, e andonne a Niccolu fuo padre, e ditlegli quello, ohe Meller Donato gli avea detto, e gravollo per ogni modo, quento pote, che dovelle acconfentire a quello, che vales il detto Meller Donato. Di che Niccolò gli dille: Agnolo, tu fei u- E no fciocco. Va'via con mala ventura, che ti vengar perocchè tusti noi firmo dispofis, che al nostro tempo niuna novità noo fi faceia nella Città ; e che chi la volcile fare di Tom. 11.

questa resposta fi parel Agnolo da lus . Por avvenne, che adi detto, otto di Granaio, Ser Guido da Empoli , lo quale fapeva dal detto Arnolo tutte quelle cole, che ordinate averno i fopraddetti , sì fe n'andò in cafa de' Priori , e diffe a' Priori , e a' Dieci della Balia, e agli Otto della Guardia susto quello, che ordinato s'era per Meiller Donato Acciriuoli, e come il trattato tlava, e ordinato era a avendo prima la ficurca da loro. che verio la fua periona non no femiterebbe alcun mole, ne verio li funi beni. E dette quefic cofe, Agnolo di Niccolò Ricoveri fubitamente il seppe a di che ancora cella prefe partito di dislo, fe ficurato foffe, e così foce. Che avusa la ficurtà da Priori . che verío lui noo ne farcibbe fatta alcuna inquifizione per alcuno Rerrore, oè alcun mala di cole fatte, o confentite avelle, che fare fi dovetiono; egli allora diffe a' Priori, e a' Dieci, e agli Otto il trattato fatto per lui,o per Meffer Donato Accisiuoli, e per gli altri, che il fapeano. Di che li Priori cicilono dodici Cittadini, li quali aveilero a ritrosare quello trattaro in turto la verità, li quali furono quellir Meller Filippo Corfini , Andrea di Nett Verrori .e Giovannozzo di Francelco Biliotti , Nofrio di Giovanni di Metler Lapo Arnolfi, e Rinieri di Luigi Peruzzi, e Lionardo de Antonio dall'Antella, e Metier Doneso di Iscopo Acciainoli, e Meller Risnoldo Gunfigliazzo, e Meller Franccico Oricellai , e Meifer Mofo di Luca degli Albizzi. e l'artolommeo di Niccolò di Talco Valori, e Francelco de Neri de Fioravanti. Poi quefli dodici Cittadini cercarono la verità , o travaro, come Moffer Donato Acciaiuoli cra caporale del trattato. Di che li Signori il fecondo di loritennero in Palagio preto. Poi li Priori, e Collegi, e Dicci della Balia, e gli Octo della Guardia, e li detti dodici Cittadini, udita la venta diliberarono per lo meglio, e per piu pace della Città, che il detto Melfer Donnto fuffe confinato, E così por il Capitano della Bilia di confentimento del Priora, e degli altri Cittadini nominati, e del detto Meller Donato, il condanno, ch' egii fluffe venti anni a confioc a Barletta, e ancora, ch'elli fodalle per buoni malevadori di fiorini ventimila d' oro di ubbidire le confini, e s'elli non ubbiditie, che li fuoi mallevadori proberebboso li detti dantri , a che obbligati e cano, e composti. E ancora , che li figliuoli del detto Meiler Donato ficiliono tanto in pregione nelle carcere del Comune, che Mailler Donato 6 anil gnoffe a Barletta, e di ciò ci avelle certa novella, e per cares fi moffraffe, E a turte quefte cofe ubbid) il dette Meffer Donato, e per lui tutte furon fiette. Poi il detto Messer Donsso si pari) di notte, e con grande paura fe n'ando la , deve dati li furono li conini , parcadoli avere ricevuto grandiffima grazia, e così parve a tutti i fuoi parenti, e amici. Poi Bh +

il detto Capitano della Balia condannò p questo medelimo trattato Alamano di Mesier Salveitro de' Medici a pagare al Comune fiorini mille di oro e flare a confine ven ti anni, e stare di lungi dalla Città centocinquanta miglia, e Antonio di Bartolommeo de' Medici condanno in fiorini guatrrocento d'oro a pagare al Comune, e a flare a confine quindici anni di luori alla Citrà cantocinquanta miglia, e Antonio di Giovanni di Cambio de' Medici condanno in forini duento di oro, e flare a confine dieci anni di ingi dalla Città conto miglia , e rutto il laco de' Medici, che si dicono di Messer Ala-manno, Ancora condanno Sinibaldo di Schiarta Ricchi pezzaio in fiorini cento d'oro, e flares confine disci anni . Ancora condanno Filippo d' Azollaia da Cignano in fiorini du-gento d' oro a pagare al Comune, e fiare a confine dieci anni . E Lando di Meffer Lan. do da Empoli condaunò in fiorini cento a dare al Comune, e stare a confine dieci anni. e condannò Filippo di Donato del Siggina in fiorini cinquanta d' oro, e stare a con fine cinque anni, e Guido di Francesco di Guido Monaldi condanno a flare a confine cinque anni . E fatte tutte quefte cofe li Signori Priori, e loro Collagi più volce fectono configlio di richiesti, dove si propose, se per lo meglio folle, di fare , che di quelle co-fe non fi poseffe per lo innanzi per niuna Signoria alcuna cola più farne, o conoferne, e quello pareva a' Signori, e a' Collegi, e così configliavano per lo meglio della Città, che si facette. Ma quelto non parve mai a richiefti, anzi diceano, che fi cercaffe chi fol se colpevole, e dolcemente sosse punito. E questo volcano molai Cittadini, li quali suno moventi d'animo. Ma quelli, che fono d'animo più pacifici, volcano, che più innanzi non fi cercaile per più pace della Città, e così fi rimaie la cola, e nulla fe ne deliberò per allora, Poi il Capitano della Balia per lo comandamento de Priori inquisi per fopraddetro trattato Agnolo di Niecolo Ricoveri, e Ser Guido da Empoli, e poi li profeiolia, e liberogli . E questo fi fece , perchè per lo innanzi nuna Signozia potelle procedere contro a loro di ragione per lo sopraddetto trattato, di che elli erano eoloevoli .

Come tra il Re di Francia, e quello d'Inghiterra fi fece tregua e poi parcotado, e pace, the fu utile al pace ;

## CAP. XV.

IN questi madefini tempi il Re di Francia, e il Ra d'algaluterra feciono infene regua per trenta anni. D' che feguito grande pace per li loro paesi Poli feciono infenne parentado, che il Ra d'Erneta diede per moglie al Ra d'Inghilverra una tun figliuola piccola di eti a perocchè ella non aver se non fette anni, e dielle molto grande quantità di Franchi per dota, e altre cofe affai. Di elle feguitò grande concordia, e amore tra li detri due Re.

Come il Papa di Roma fece pace con Bierdo de' Micheletti da Perugia, e losciollo suo Vicario in poli Terre.

### C A P. XVI.

A Noon de I mefe di Marro Papa Bonifacio de d'Micholoui di Propia, il quale ranpi di quale ran Roma, fece pere considera de Micholoui di Propia, il quale ranpi d' Terre, a Cellati di quelle, di Person
pi d' Terre, a Cellati di quelle, di Person
curio in Tedi, r en l'Constole, e in Orvicto,
in più altre Terre, le quale rana di Santa Ciefa, a rende al deno Papa Giamente
cu Galidia, e promisi di date al Papa ede Callatia, e promisi di date al Papa ece, a altrea fi eti perto run loro, che Bioden
cetti iu a mono einequenconi lanza e persionne del Papa, e di fi e, ci he il Papa gii decice del Papa, e di fi e, ci he il Papa gii decide considera anno einendente lanza.

## ANNO MCCCXCVI.

Come in Fermo nella Marca furono grandifina novità, e ruberie nella Catà.

# C A P.

Urono al principio del mese di Giugno 1 1396. nella Città di Fermo nella Marca grandiffirme novitadi, perocehè molti Cittadini di quella 6 levarono contro a Mellere Astonio d' Aceto , il quale poco tempo dinanzi s' era fatto Signoro di quella Città colla fua fetta, e tenca la Rocca , e avea molti Cittadini, li quali non erano di fua fetta , e avea fmozzicati , e morti più di trenta, de'migliori della Città già avea iu-Riziati, e affai n'avea cacciati fuori. Di che quelli , che stavano di fuori della Terra , esttri s' erano per paura fuggati fuori della Citta. Di che quelli, che flavano di fuori, fegretamente vi ritornarono dentro, e futi con quelli Cirtadioi, ch'erano della loro fetta e contro al detto Signoro e fubico levaro romore, e corfono la Città, e molti delli amici del Signore uccilono, e rubarono. Ma il Signore fi fuggi nella Rocca. Poi il detto Meffer Antonio di Aceto, vepgendo dove le cofe erano, mando per Meller Conte da Carrara, il quala era ivi vicino con fua brigata, e mifelo per la Rocca nella Città. E quelli effendo nella Città , combattè eo' Cartadini , ch' erano contrati al Signore , e vinfeli ,e uccifene molti, e rubò quasi tutta la Città, e mallimamente quelli , ch' erano contrari al Signore . E fatto questo , il detto Messer Conte si pose colla sua brigata vicino alla Rocca A del Signore inseme con tutti quelli Cittadini, che teneano col Signore, e con ogni altra sua brigata.

Come il Papa riebbe la Città di Viterbo.

## CAP. II.

E Síendo la gente di Papa Bonifazio infieme di Orlopolo di Roma a alfichio alla Città di Viterbo, la quale tenen Gianni ficiarra de Preferetechi, elfendovi già flati più d'un mefe, e fattivi di grandi danni, e finalmente, e fattivi di grandi danni, e finalmente concordia coal e che la Città di Viterbo fi rendelle al Papa liberamente, e fatvo fe n'andaffie elli, e che il detro Gianni liGiarra aveffie dal Papa due buone Cafella quivi non molto di lungi, le quali d'allora innanzi foffono fue, e de fuoi dificendenti, e coal poir attenne per ciafcuna delle parti all'altra par-

Come Messer Barsolommeo da Prato, e più altri caporali feciono compagnia, e seciono ricomperare più popoli; poi vennero a Pisa, e quivi si raunaro molta gente.

# C A P. 111.

M Effer Bartolommeo da Prato infleme con Lodovico Cantelli, e con più altri caporali, feciono compagnia di ladroni, e del mele di Giugno in Romagna furon dumila cavalli, e mille fanti, e feciono a tutti quelli di quella contrada grandi danni. Poi li feciono ricomperare; e fatto quello, fe n' andarono in Toscana, e feciono ricomperare li Sanefi, ma prima feciono nel loro contado grande danno. Poi n'andarono addosfo a' Pisani a petizione dell' Arcivescovo, che fu di Pifa, e de fuoi fratelli, ed ebbono da loro molti danari, perchè quivi stessono. E ancora il detto Arcivescovo, e fratelli, che erano figliuoli di Messer Gherardo Gambacorti, andarono con loro nel campo, e credettero per questo modo fare rivolgere lo Stato di Pila, encl principio fu molto preflo a venire fatto, e molte corsono infino in su le porte di Pifa, e feciono nel paese grandissimi danni. E poi s' accozzò con loro il Conte Niccolò da Montescudaio con cinquecento fanti, e intorno a Pifa andaro guastando il paese. Messer Iacopo d' Appiano, come seppe queste cose, che tanta gente gli venia addosso a petizione de' Gambacorti, e degli usciti di Pita, subito fornì la Cittadella di fanti più che potè avere : e avea allora al foldo centocinquanta lance, e con tutti intefe folo alla guardia della Città di Pifa. E mandò al Duca di Milano per aiuto, dicendoli le stremo bisogno, ch'egli avez. Di che il detto Duca vi mandò centocinquanta lance. li quali entraro in Pifa, e tutti intefono folo alla guardia della Cirtà . Onde per questo gli amici de' Gambacorti non ardirono a moversi a fare nella Città alcuno romore, e per questo modo Messer lacopo d' Appiano confervo, e confermò lo Stato fuo. Poi venne a Pifa il Conte Giovanni da Barbiano colla fua compagnia, che furono ottocento cavalli, e dicea, che venia a petizione di certi usciti di Lucca, e che da loro era pagato, e disposto era a' danni de' Lucchesi in qualunque modo poresse farlo. Quello fappiendo i Lucchefi, che ci erano nella Città, cioè i Guinigi soldarono la detta compagnia di Messer Bartolommeo da Prato, e gli altri caporali di quella . E li Fiorentini per aiutarli pagarono la metà di quello, che costarono, e li Lucchesi li sero porre il cam-po a Librasatta, perchè in sul loro contado non si potesse fare alcuni danni dalli nimici. E in Pifa ancora vennero di verso Maremma più gente d'arme. Di che il Conte Giovanni da Barbiano con tutta la gente, che era in Pila, usc) fuori della Città, e posonsi a campo presso alla Città due miglia. Allora quelli della compagnia, che erano a Librafatta, e statovi molto, e aveano tutta la contrada rubata, e aría, e mietuto il grano, e portatolo a vendere a Lucca, veggendo, che quivi era poca roba rimafa da potere predare, si partiron quindi, e andaronne su quello di Lucca, e quivi si posono a campo, perchè quindi poteano aver meglio la vettovaglia, che al loro campo bisognava. La qual cola, come il Conte Giovanni vide, sì si parti del luogo, dove era elli, e la fua brigata, sì si pose a Librafatta, e tutti gli altri nelle ville vicine, ma più presso a Pisa per più loro agio, e per più sicurtà. Allora li Fiorentini mandaro in aiuto de' Lucchefi quattrocento lance de' loro foldati, li quali fi posono a campo allato alla detta compagnia di Messer Bariolommeo da Prato all'uscita del mese di Luglio. Una mattina si partirono, e andarono colà, dov'erano li loro nimici, e trovarongli fanza alcuna guardia, e fparti : Di che subito, e con poca fatica ne presono affai, tantochè furono più di fecento cavalli, e molti pregioni, e prestochè tutto il lero arnese, e il Conte Giovanni con parte della sua gente si riduste nel Borgo di Librafatta, e quivi fi fterce se molta della fua gente fi fuggiro verso Pisa, e da quelli della compagnia erano feguitati . Ma Meffer Bartolommeo parendoli avere affai fatto, fi volfe indietro colle bandiere, e non aspetto li compagni, che feguitavano li fuggenti nimici, e tornossi colla preda guadagnata verso il suo campo, là d'onde e's' era la mattina partite. La qual cofa veggendo il Conte Giovanni, mando parte della fua gente a feguitarli, e parte a pigliare quelli, che erano andati verso. Pifa, econ questo riguadagnò centocinquan-ta cavalli. Tennesi allora per tutti gli uo-

mini d'arme, che, se Messer Bartolommeo A I remma alle Castella, che tenea il detto Confosse stato fermo colle bandiere, e poi andati tutti cola, dov' era il Conte Giovanni , e la fua gente, che tutti gli arebbe prefi perocchè non crano in luogo, dove si potestono difendere. Poi del mese di Agosto si fece certa concordia per certo tempo tra' Pifani, e i Lucchefi, e la compagnia di Meffer Barrolommeo fi parri, e andollene verso Sicna, e poi verso Perugia, e seciono loro di grandi danni, e rubaro tutte quelle contrade. E il Conte Giovanni si partì da Pisa, e andonne verso Modena, poi se n'ando verso Mantova, e per tutte quelle contrade ando facendo grandissimi danni, e ruberie. E in questo rempo addivenne uno sventurato cafo a Messer Carlo di Messer Gherardo de' Gambacorti, perocchè partendoli per mare da Vada in fu un piccolo legno, fu preso, e menato a Pifa, e l' altra mattina gli fu tagiiata la testa, e sedici suoi compagni suro impiccati. E l'Arcivescovo si tornò a Firenze con affai dolore, e con avere poco fatto, fe non avere speso del suo assai.

Come li Fiorentini elessono per loro Capitano di guerra Bernardone Guascone.

# C A P. IV.

I Fiorentini, veggendo tanta gente raunata, e raunaff utartsi inverfo Pila, e
Lucca, e non fippiendo dove le coté dovefono reliare, del mede di Agodio elediono per
loro Capitano di guerra Bernardone Gualeone con dugento lance, e con dugento arcieri
per fius brigata. Elli vedeano in quelli pafi raunati ben femila cavalli, e penflivano,
che le cofe non fi potenno acconciare, che
novità non ne feguille nel pasfe di Totiana.
E per quelle cegnoni fecino corale provvedimento. Il qual Capitano venne poi a Firerace cola fiu brigata ad diciallette di Ortobre, con tutte quelle cofe, che promello
avea.

Come in quello di Pifa rimafe guerra co' Conti di Montescudaio: E come a Pifa si rauno più gente d'arme del Conte di Vertù.

### CAP. V.

I L Conte Niccolò di Montescudaio rimaso minico del Comune di Pisa, con tutti li suoi consorti feciono in marcomma grandi danni, e ruberie nel terreno de Pisani, del mesfed Settembre. Ma li Pisani raunara tutta la lor gente, mandaronla a affeciare il Catello di Vada, il quale il detti Conti a veano toto a Pisani, e fu la gente s'ettecento cavalli, e dumis fanti, il quali combattero no più volte il detto Catello, e alla fine del mesfe di Settembre riebbono il detto Caffello a parti, che salve s'ossoni proportio di controle prome. E poi la detta gente s'econo in ma-

te Niccolò, e fuoi conforti, tutti quelli danni, che poterono. Di che li detti Conti mandarono in Romagna per una brigata di gente d'arme, che v'era fanza foldo, la qual gente si chiamaya la brigata della Rosa, ed ebbonla per pochi danari, e furono cinquecento cavalli. La quale brigata, come giunsono in quello di Pifa, feciono grandi fcorfioni, e ruberie infino in Valdera, e levarono grande preda di bestiame, e di prigioni, e misono il paese in grande paura. Poi un di trovatisi con parte della gente de' Pifani diedono loto una rotta, dove guadagnarono centocinquanta cavalli. Di che la gente de' Pifani, che campò, si torno, e stettersi dentro alla Città; e la gente de' detti Conti spesso correvano in Valdera. E una volta del mete di Ottobre n' andaro infin presso a Livorno, e prefono più di fecento bestie grosse, e più di dumila bestie minute, e bene dugento prigioni, e tornarfi alle fortezze de' detti Conti; e fimili scorsioni feciono più, e più volte. E alcuna volta andarono infino alle porte di Pisa. Poi del mese di Novembre la compagnia di Messer Bartolommeo ritornò nel contado di Pifa, e accozzaronfi nel detto campo della compagnia il Conte Niccolò di Montescudaio, e gli Gambacorti, e più altri usciti di Pifa, e andarono alla Città di Pifa . E una notte di furto misono succo in due porte della Città, e gridavano: Viva il Popolo, e gli Anziani di Pifa. E quello feciono, credendo, che dentio il Popolo levalle romore contro a Messer Iacopo d' Appiano. E quelli, ch'erano nella Città, cioè Vanni d' Appiano con tutta la sente dell' arme, che v' era, corse la Città, gridando: Viva il Popolo, e Meffer Iacopo d'Appiano. E così difese la Citrà, che niuno aidì di moversi. Poi la detta compagnia colli detti ufciti di Pifa fi levarono d'in fu le porte della Città, dove più di erano stati, e tornarsi verso Fabbrica, perocche quivi moriano di fame e niente era loro venuto fatto di quello, per che v'erano andati, e la gente del Conte di Vertù, ch'era a Sarezzana a foccorrere li Pifani, fi partì quindi, e venne a Pifa, e furono secento cavalli. E ancora da Siena per Maremma venne in Pifa quattrocento cavalli, ch'erano foldati del Conte di Vertu, e così fi raunava molta gente nel paese di Pisa.

Come al Re di Francia fu data Genova, ud elli vi mando per suo Vicario il Conse di Sampolo.

## C -A P. VI.

L O Re di Francia prefe la Città di Genova del mefe di Ottobre 1396. avvegnachè molti mefi dinanzi fofte cercato di fare. E furono tra loro molti patti, cha li qualli fu, che fei Cittadini Guefi, e fei Ghiebellini dovefiono reggere la Città, e così.

d'entro, e di fuori li dell'ono per meta ai Guelfi, e l'altra metà a' Ghibellini, e che nella Cirrà fusse un Vicario del Re di Francia, il quale fosse sopra a tutti gli altri, e dovesse avere da loro certe cose con certe condizioni e molte altre condizioni, e patti furono tra loro, le quali qu' non scrivo. E il Re di Francia vi mandò poi per fuo Vicario il Conte di Sampolo nobile Signore . Avvenne questo a Genovesi per le loro discordie, perocchè molti Cittadini erano cacciati di Genova e quali ismozzieati e quali con finati; di che per questa cagione la Città non poteva stare sanza mutamento. E Mesfer Antonio Adorno, il quale era Doge di Genova, fu quelli, che sollecitamenre cercò. che questo si facesse, e in disparte sece per se questo patro, che il Re di Francia delle allora a lui fiorini quarantamila di oro, e dovesseli dare in Francia due Castella ; e così poi gli fu attenuto quello, che promeflo gli era stato. E così la Città di Genova rimate del Re di Francia, e fotto il suo Vicario, e lui ubbidirono, e rimasono in pace. Il Duca di Milano ebbe molto per male queste cose, che si feciono, perocchè molto tempo dinanzi avea cercato di avere quella Città, e spesi dimolti denari per mettere tra loro discordie, credendosi pe'l loro male stato, che a lui fi destono, e sottoponesiero la loro libertà.

Come il Re di Francia fece lega col Comune di Firenze , e co' fuoi collegati , e con che patti , e condizioni.

#### CAP. VII.

L O Re di Francia, adì 29, di Settembre il di di Santo Michele in prefenza di molti de fuoi Baroni, e de Reali fece lega, e compagnia col Comune di Firenze, e colli Ambaiciadori del detto Comune di Firenze, e con molti patti, tra' quali fu, che ciaicheduno dovesse avere gli amici per amici, D e li nimici per nimici, l' uno quelli dell' alero, e che ciascuno dovesse concorrere alla difefa dello Stato di ciascuno a conservarli ; ficchè tutti li collegati, che sono in lega col Comune di Firenze potessero venire in questa lega, se volessono, e fra i tre mesi dovesfono ratificare se effere volcsiono in questa lega con questi medesimi patti , che è il Comune di Firenze, e che ogni impresa, che cialcheduno di loro facesse, di nuovo la dovesse fare di consentimento dell' altro, e de' fuoi collegati, e dove qualunque de' collegati facelle impresa sanza contentimento de' fuoi collegati, non siano tenuti gli altri d'aiutarlo più che a loro piacesse. È che se il Re di Francia avesse guerra in Italia, ovvero fosse oppressato da alcuna persona, che li detti collegati. lo debbino aiutare con mille cinquecento lance, e se niuno de' detti collega-

per certo modo, e che tutti gli altri offici | A| ti non volesse essere nella detta lega, allora li detti Fiorentini foli fiano tenuti aiutare il detto Re di Francia, per lo modo di topra, solamente con milie lance. E lo detto Re di Francia debbe aiucare il Comune di Firenze, quando fosse oppressato, con quello esercito, che a lui parrà, che fia di bitogno, col quale debbe effere alcuno de' Reali, e la insegna del detto Re di Francia, e se in Italia si acquistasse alcuna Terra, o Castello, o Paele per la gente del detro Re di Francia, debba rimanere del detto Re di Francia, falvochè se in 'Toscana s' acquistasse alcuna Terra, o Castello, debba essere, e rimanere del Comune di Firenze, o de' collegati, e che niuno ne possa essere, o rimanere al detto Re di Francia in Toscana, salvochè questo non s'intenda di fare, o di effere tenuto di fare contro alla Chiefa di Roma, nè contro a' Reali di Puglia, o ad alcuna Terra di quelli, nè contro a' Genovesi. E così vi furono più altri salvi, e per lo Re, e per si Fiorentini. E queste cole si fecero, e fermarono in presenza quasi di tutti i Reali di Francia, e in molte altre promesse, e sacramenti, ch' io non dico, si feciono per ciascuna delle parti per offervare l'uno, e l'altro meglio la detra lega. Le quali cote, quando si teppero a Firenze, si sece grandissima festa, e allegrezza. Poi li Fiorentini fecero tutre queste cose a' loro collegati, e quelli tutti ratificarono, e consentirono fra il termine dato,

> Come il Re d'Ungberia combatte con Baifetto. Turco, e il Re di Ungberia fu vinto, e moltà Franceschi vi furono morti, e presi.

### CAP. VIII.

E Sfendo il Baifetto Turco con grandiffima gente d'arme venuto vicino all' Ungheria con intenzione di prendere quel Reame, il Re d'Ungheria rauno tutta la gente Unghera, che potè, e furono diecimila Ungari a cavallo. Poi cbbe seco tremila uomini a cavallo Tedeschi tra di suo parentado, e alcuni vi furono di volonta. È ancora vi furono dimolti Signori Franceschi, tralli quali fu il Conte di Anversa, figliuolo del Duca di Borgogna, e due altri Signori, ch'erano. de' Reali di Francia, e molti altri Signori Francefchi, e Gentiluomini, e molri altri vi furono di volontà, tantoche furono semila cavalli, fra' quali fi diffe, che avea mille Gentiluomini, o più, e ancora vi fu con lui il figliuolo del Duca di Lancasto Inghilese, e zio del Re d'Inghilterra, con mille cavalli di buona gente d'arme. E ancora vi furono. più di quindici migliaia di Balacchi. È tutti costoro raunati insieme , furono più di trentacinque migliaia di uomini a cavallo, o tutti insieme n'andarono per combattere con Baisetro, e colla sua gente, li quali erano, fecondochè fi diste, dugento migliaia di uoto, fentendo la loro venuta, si tirò addietro. e misses in monti sempre a campo, e il Re d'Uagheria feguitandogli, cercava con tutto fuo iludio di fare sì, che al piano fi congiugnesse con lui a battaglia, e alcuna volra ebbono tra loro lievi battaglie, e fempre li Cristiani vinsero, e suvvi volta, che più di otromila Turchi furono morti, e così tra più volte molti ne furono morti, e andarono li Cristiani col Re di Ungheria di lungi da Buda più di cinquecento miglia sempre vicini alli nimici Turchi. Il detto Re d'Ungheria tempre pose il campo suo vicino al siume deila Danoia, e questo suce, perche con molti legni per lo detto fiume era il campo fuo fomito di tutte quelle cole, che bitognavano. Ma il detto Baifetto figliuolo del Moratto Bai fempre renne il campo fuo nelle montagne, e il più di lungi da nunici, che potca. Di che per quello li Cristiani crano molto divenuti baldanzofi . Poi addivenne del mese di Settembre, essendo del campo del detto Re d'Ungheria ottomila uomini a cavallo per andare a predare nel paefe, c dilungati dal loro campo più di fessanta miglia, il Turco faputo quelto, fece feendere da' monti una delle fue fehiere della gente a piede, li quali furono più di cinquanta migliaia, e poi dictro a loro venne il Conte d' Arafeia, il quale poco tempo dinanzi era flato vinto da lui , e allera era nel campo col Turco con diccimila cavalli, e vennero verso il campo de Cristiani, e ancora vennero poi dietro a loro un'alrra fehiera d' nomini a cavallo, i quali erano più di fessinta migliaia ,c poi tutti gli altri veniano loro dietro. E li Cristiani veggendoli venire verso il loro campo, sì s'armaro tutti, e il Reloro itchierò, e confortogli a bene operare nella prefente battaglia. Elfi pofe nella prima feliiera tutta la gente appie, ch'erano nel fuo campo, e la feconda fehiera furono Franceschi tutti, la terza schiera furono Tededeschi tutti, e Inghilesi, la quarta schiera suzono gli Ungari col loro Re, la quinta schiega furono tutti Balacchi, nella quale gente aveano già poca fede, e dubitavano, ch' elli non li traditiono, come poi seciono. E cominciata con loro la battaglia, la prima schiera de' Criftiani, che furono li Franceschi, che si congiunsero con loro, sì combatterono colla prima schiera de'Turchi, c molto tosto gli vinsono, e molti uccisono, e gli altri cacciarono ne' monti, d' onde erano scess. Allora il Baifetto mandò innanzi la fua feconda schiera, la quale era grandissima, e con loro insieme venne alla battaglia il Conte d' Arascia, e cominciata tra loro aspra, e crudele battaglia, dove molti furono morti, e dell' una parte, e dell'altra: E allora li Tedeschi, e gl' Inghilesi corsono alla battaglia, e valentemente si combatterono, e molti si furono morti di nimici. Ma gli Ungheri, li quali erano nella schiera col loro Re, veggendo tan-

mini tra a piè, e a cavallo. Il quale Baifet- | A | ta gente effere li nimici, sbigottirono molto. e la maggior parte di loro fuggirono verto il fiume, lanza andare alla battaglia, credendosi campare, e forse il terzo della genie, ch' era nella schiera del Re, runate con lus. Ma il Re vezgendo questo, come valente uomo, con quelli, che rimafi gli erano, percoile alla battaglia, e quanto potè, sì combattè co' nemici. Ancora li Balacchi, ch'erano la fua diretana fchiera, lo tradirono, e abbandonaronlo, e fuggirono verso il siume, e quasi tutti gli Ungheri, che s' crano fuggiti dallo Re, uccifono, e rubarono. Di che li Francelchi, e li Tedeschi, e gl'Inghilesi, e parte degli Ungheri rimafono foti alla battaglia, e quali tutto quello dì sì combattero colli nimici, ma purc alla fine furono vinti, e prefsochè tutti morti, o presi, comecchè gran-de moltitudine de nimici prima uccidessono, pure la fera il campo rimale a' Turchi. Il Re d'Ungheria, e molti altri Signori Francefchi, e Tedefchi, e Inghilefi fi fuggirono verfo il fiume della Danoia, e quivi montaro in fu alquanti legni, che v'erano tutti quelli . che poterono, e camparo fuggendo per lo fiume, e tutti gli altri furono morti, o prefi. Furono in questa battaglia morti de'Cri-Riani più di diccimila uomini, e pressochè altrettanti ne furono presi : e di Turchi vi furono morti più di feffanta migliaia, Poi il Baifetto fece dinanzi a fe venire tutti li pregioni, che avea prefi nella detta bastagha; e perchè cali era moito crudele, comando, che tutti follono morti, e così fu fatto, ialvecitò forse trenta Signori ne terbò, fra li quali fu il Conte d'Anversa, e altri Signori Franceschi, e Tedeschi,e Inghilefi, alliquali fu a ciascuno posto la taglia in grande quantità, e numero di denari. Li sopraddetti Turchi guadagaarono in questa battaglia grandislima quantità di arme, e di altra preda, peroc-chè molti fornimenti aveano li Franceichi, e gl'Inghilefi, e li Tedeschi quivi portati. Il Re d'Ungheria partito dalla battaglia, e fuggito giù per lo fiume nel mare maggiore, capitò alle galec de' Veneziani, e montovvi fufo, e quelle il ricondufficno in Schiavonia, facendoli grandissimo onore, e così per allora si rimase la cosa. Nè per questo il Baisetto non passò più innanzi, ma si stette, e con-tese ad assediare Constantinopoli per tersa, e per mare,

> Come in Firenze furono eletti i nuovi Dieci di Balia.

### C A P. IX.

DEl mese di Dicembre 1396. furono fatti nuovi Dieci di Balia in Firenze, e questo diliberarono i Signori, e loro Collegi, veggendo le novità, che si apparecchiavano nel paese: Li nomi de' quali sono questi . In Santo Spirito Bartolommeo Barbadoro, e Salve-

Ero Brifredelli, e Lorenzo di Agnolo Malir | Al Come li Ambasciadori de Fiorentini , e de Bofenten; ed in Santa Croce, Nofrio di Gio-Vanni Arnolfi, e Meffer Tommato Sacchetti; in Santa Maria Novella, Messer Pazzino degli Strozzi, e Manente Buondelmonți per li Grandi ; in Santo Giovanni Meffer Maso degli Albizi, e Matteo di Iacopo Arrighi, e Lorenzo di Matteo Beccaio.

Come il Conte Alberigo, e il Conte Giovanni da Barbiano si dicea, che volcano cavalcare ti Fiorentini; di che elli folderono molta gente d'arme per difesa di lovo, e d'altri.

#### C A P. х.

A Neora del mese di Dicembre il Duca di Milano mando a Pisa il Conte Alberigo da Barbiano suo Generale Capitano di guerra, e ancora vi venne il Conte Giovanni da Barbiano, e menarono con loro millefettecento cavalli, e allai gente appie, e trovaronfi in Piia della gente del Duca di Milano tra dentro, e di fuoti della Città più di cinquemila cavalli, e per questo la compagnia di Messer Bartolommeo da Prato, e l'altra gente del Conte Niccolò da Montescudaio, e de conforti, e de Gambacorti quali tutti fi tornarono in ful terreno de' Fiorentini, perchè li nimici loro erano troppo forti, e quivi si stettero, e tutta la gente, che si raunava a Pifa, e nel Contado, diceano, ch' elli dovezno cavalcare i Fiorentini, e così fi credea per tutti. La qual cosa sentendo li Fiorentini, subitamente il credettero; impesocchè parea loro verifimile. Di che per riparare a questo pericolo, foldarono la compagnia di Messer Barrolommeo da Prato, e degli altri caporali a soldo disteso, e surono in tutto cinquecentosessanta lance, e ancora mandaro in più altri luoghi a foldare più caorali di gente d' arme per riparare, che quefti non cavalcassono il loro terreno, e anco ra richiesono i Bolognesi d'aiuto, e domandaro loro dugento lance, e con esse mandaro Malatesta di Messer Galeotto da Rimino loro Capitano di guerra, e così si fece per li Fiorentini ogni riparo, che a lozo era possibile, per non effer cavalcati, e arfi. Ed egli fidices, che il Conte Giovanni da Barbiano, il quale era nimico de' Fiorentini, dicea, che volcali cavalcare a guifa di compagnia con quella genre, e fare vitta di non effere gente del Duca di Milano, ne de' Pilani.

lognefi feciono, che fi fece pace tra i Pifani, e i Lucchefi, e ancora fi fece la pace tra l'ifani, e il Conse Niccold di Monsescudaio . e conforti .

### C A P. XI.

DErch'egli fi dicea per molti, che, se pace fi facesse, o soile tra' Pisani, e i Lucchefi, e li Pifani, e il Conte Niccolò di Montescudaio, e consorti, che tanta gente, quanta era raunata a Pifa, fi partirebbe, li Signori Priori studiarono gli Ambasciadori Fiorentini, e Bolognefi, ch' erano a Lucca per cercare la pace tra' Pıfani, e i Lucchefi, ch' ellino conchiudeffono tra loro pace, e concordia. Di che ellino dopo lunghe pratiche, conchiufono tra loro pace, e con quelli patti, che furono di concordia. E poi cliendo a Pifa, li detti Ambasciadori cercarono di fare ancora la concordia tra Pifani, e il Conte Niccolò di Montescudaio, e consorti, e dopo lunghe pratiche fi fece tra loro la concordia, e la pace. Li Signori Priori sì cercarono con grande follecitudine, che le det-te paci fi facellono, credendo, che ne leguifse la pace di Toscana: e quella su una delle cagioni, che i Fiorentini furono poi cavalcati, e vennero in guerra. Diceasi, che di tutte le cose, che avvenute erano a Pisa, e a Lucca, e nel paese di Toscana, che col-pevoli n' erano i Dieci della Balia, anzi la faceano fare, e aveano fatta, e faceano fare, e grande abominio ne dava loro il Popolo Fiorentino, perocchè in niuno modo volcano, guerra; ma la verità non era però in tutto, cos).

Come Meffer Iacopo d' Appiano fece un tratta-to con Bonedetto Mangiadori, ch' elli rubelleffe il Casiello di Samminiato a' Fiorentini , il quale trattato non venne fatto , come credette.

### C A P. XII.

Rano del mefe di Febbraio 1396. tra nel Contado di Pifa, e di Siena, e di Lucca di quelli del Duca di Milano forse cinque migliaia di cavalli, comecche parte di loro diceano, ch' erano col Conte Giovanni da Barbiano a guifa di compagnia, li quali fubitamente fi mossono di que' luoghi, dov 1 erano, e raunaronfi infieme tutti in prima , e poi n'andarono nel contado di Lucca, e pofonsi presio alla Valdinievole a un miglio a campo, E questo feciono, si vidde poi , perchè tutta la gente dell' arme de Fiorentini fi levaffe da Samminiato Fiorentino, e andaffe in Valdinievole, perchè venisse loro meglio il trattato, il quale aveva fatto Messer Lacopo, d'Appiano di rubellare il Caffello di Samminiato a' Fiorentini. Il Capitano de' Fioren-

tini faputo, dove la gence del Duca di Mila-IA [ Come per li Priori fu fatto palefe al P-pale noera a campo, fubito con tutta la gente d' arme, che avez, n'andò a Pefcia, e in Valdin evole, peníando che da quella perte vo-Icilono cavalcare il terreno de' Fiorentini Di che io Samminiato non era rimafo niuna gente d'arme, e Benedetto Mangiadori adi a t. di Febbraio con venti uomini a cavallo, la fera alle ventitre ore entro in Samministo, e andonne alia cafa, dove flava il Vicario di Samminiato, è entrato nella Corte del fuo Palagio, il quale niuna guardia pigliava, n' ando fu nella fala, dov' era il Vicario colli derti fuos compagni armati , e quivi trovò il Vicario con pochi compagni difarmari, cioè Dayanzaco di Giovanni Davanzati nomo infermo e di età di fell'incacinque anni e (ubitamente l'ucciono, e polche l'ebbano morto, lo gittarono a terra delle fineftre, e tutti gli aiter , ch'erano nella cafa, tutti cui uccifono , e cui prefono , e cui fediro , e poi gridarono: Viva il Popolo di Samminiato, e liberta . E credette il detto Benedetto effere feguirato da tutti li Cittadini di Samminiato, ma almeno da quelli, ch' erano di fua parte, e di fua fetta, ch' ellino non li man-caffono, ma venneli fallito il penfiero. Elli ,e la brigata, ch'era con lui, fi ferrarono nel Palzeno del Vicario. Le quali cof; udite dal Popolo, e quello, che gridarono, fubito a' armaro, e gridarono: Viva il Comune di Firenze i e corfono cutti contro al detto Mangiadori , chiamandolo traditore . Le quali cole saputele tutte le Terre d' intorno vicine quivi, e del Comune di Firenze, fubitamente con moiti fanti vi cotfono a dare foccorfo tutti, e la meno di cinque ore vi furono più di dumila fanti, e tutti infieme col popolo di Samminiato cominciarono a combattere, e affocare il Palegio, dov' era il detro Benedetto co' fuoi compagni, li quali fi difefono infino alle fei ore della norre. Poi vengendo, che a loro non venia il foccorfo per lo modo, che ordinato, e promeffo dii era . pet paura fi fuggirono dalla parte di dietro del Palagio, e andaroniene nelle Terre de Pilani, Aves quello trattato fatto fare Meffer Iscopo d'Appiano, e Ceccolino de' Michelotti da Perugia, il quale era foldato del Duca di Milano, era quella , che con dugento lance doveya foccorrere il derto Benedetto Mangiadori. Il quale Ceccolino era timafo con fua gence al Pontadera . E come elli feppe quello, che Benedetto aveva fatto, la notte fi moste, e venne verso Samminisco. ma non pocè tanto fludiare la fua venuta, che vi giugnelle, se non la mactina seguente, poco levato il Sole e fu dalla gence, che v' era già tratra , cacciaro con danno, e con vergogna di lui, e della fua gente. Poi nevennero a Firenze prefi fei di quelli , ch' erano flati col detto Benedetto a fare quel trattato, a di quelli, che in alcun modo l' avezo faputo, e fentito, ne furono fei impicenti, e alcuni ne furo atransgliati per traditori .

quello , che avea fana la gense del Duca di Milano , c de' Pifani nel Contado di Fisenze , e come fo configliara, che in a. .

perta fi face fe allera guerra. YIII

C A P.

A Di diciotto di Marzo 1396. li Signori Priori raunarono un generale contiglio dore futono più di fecento Cittadini, e differo loro, e mostrarono lettere, come la gente del Duca di Milano, che erano a Pila, e per le fue Castella , aveano a quelli di cavalcato in ful contado di Firenze più, e più volte, e menacone grande preda, e ancora aveano eavaleato il contado di Lucca, e menice tutte le prede a Pifa, e nelle loro Caflella, e che ancora la genze, ch' era col Conte Alberigo a Siena, e nel loro Contado, la queli trano più di quattromila cavalli, avcano in quelli di cavalento in più luoghi in fu quello di Firenae, e levate grandi prede, e monarele nel contado di Siena, e ancora diffuno quello, che per lo Duca di Milino fi cercava, e ordinava di fare per disfare, e diftruggere la Citrà di Firenze, e di tutte quelle cofe mostrarono lettere pet provare, che quello, che diceano, era vero, a rutti quelli, che quivi erano, Di che feguì, che tutti li Cittadini , udite le fopradette cofe , e creduto per loro, che tutre follono vere, fa per tutti configliato, che li Priori coman-dafiono a' Dieci della Ba ia, che riparafiono a ogni cofa, e che a tutti quelli, che offendeano il contado di Firenze, folle in aperto, e in palefe fatto guerra, ficcome elli faceano a' Fiorentini, e che ogni cofa fi facette per disfere, e diffragrere il Duca di Milseo, e chi con lui renea, per fare guerra a' Fioren-tini. E così per li Priori, uditi li detti configli , esti uniti in prefenza di tutti i Cittadint, fu comandato a' Dieci della Balia, che fauctiono guerra a chi ne faceva a loro.

Come la geme del Duca di Milano cavalcò il contado de Fireme , e feciono danni affat .

> ÇAP. XIV.

MEntre che queste cose si facenno, e con sigliavano a Firenae, si Conre Alberi. go Capitano geocrale del Duca di Milano di guetra, con altri caporali, ch'erano in quello di Siena, diliberarono di cavalcare i Fiorentini infino in fulle porte, e così adì diciannove di Marzo la martina con rutta la gente del Duca di Milano, e de' Pifini, ch'era a Sicna, cavalcarono in ful contado di Firenze, e prima arfono il Borgo della Castellina, e rubarono, e poi ne vennero in Chianti, rubando, e ardendo ciò, che trevarono, e pigliando, e quivi fi fermò il campo nel Borgo di Panzano, e quivi d'intorno, e rubarono il

Mercarale a Greve, e tutte quelle contrade. [A ] e prelono primoni , e bestiame alfai, peroc che nula guardia prendenno quelli di quelle contrade, ne comenza avenno di effere ca valcari da loro. Por ti partirono quindo, e vennero infino a Pozzolatico, e infino in E ma, facendo que'danni, che fare fi poterno, e quivi alberguono una fera; poi l'altra mattina fi partirono quindi, e andarfene in grufo infino alla Laftra, e all'andare feciono grandi dinni, e artioni i poi fi partirono di quivi , e paffiro il Ponre a Signa, e quivi arfono, e ruberono turta la contrada, e combatterono Signa due dì, e non la potero avere, e molii di loro vi futo moni, e fediti. Poi adi ventoito di Marzo fi partiron da Signa, e andorno verto San Caferano, e quivi pofero campo le fera . Poi l'altro di fe n'andaro in ful Contado di Siena, e quelto fecero per grande avcillet di pane per loro, e biade per li cavalli , e di facttamento, del quale nicere non era loro rimato , e ancora aveano molti cavalli inferrati , e firacchi , e polonfi il più, che portrono, vicini alla Cit ta di Siena per potere più agevolmente avere dalla Città le cofe a loro necessarie.

Come la gente del Duca di Milena cavalcà in fulle Terre del Signore di Mantora , è furonti fatte mi lu grandi cofe; ma pare la gente del Duca di Milano arfe il Pante di Barasfarto.

XV.

C A P.

Ome il Duca di Mileno fi pensò per l' Come il Duca di annoce che la fun gente cavalcaffe il concedo de Fiorentini , cusì in quelli medefimi d) fece l'altra fun gente cavaleare addoffo al S'enore di Mantova, credendos prendere il Serraglio e futono quartromila cavalli, e genre attas a piede, e per acque grande quanrità di gileoni armati, e altri legni affai, e fuvyi moleu genei armarc con bombarde, e altri argomenti da com battere forrezze, e ponti da potre a terra . Ma quelli di Mantova accortali di quello, ripararono a tuero, e feciono grande danno a quella gence del Duca di Milano, e non la venne fatto niuno avvito, ch' elli avelle fato. E non venendali fatto l'avviso suo , d-Mantova mandò la gente fua al Ponte a Borgoforte per d'sfarlo , ma non li venne fatto per allora , anai vi perde molea gente de fuoi, li quali furono morti da coloro , che guardavano il Ponte, e le fortezze del Ponte e anche ne furono molti annegari. Poi il detto Duca di Milano, volendo piere con ogn ingegno, e forza disfare il detto Ponte di Borgoforre, vi mando ancora molto più gen te, tantochè v'ebbe volta, che v'era più di einquemila uomini a cavallo, o dodicimila a piede, e con molti argomentis' ingegrava di vincerlo . e disfarlo, fe potelle, non ritper-Tam. IL.

miando in cio alcuna fpela, e molti navili tece fare in Po più che prima non avea faeti, Li Frotentini nundarono in atuto al Signore di Mantova ferrecento lance di buona gente tra piu voite allora , e tutti gli altri collegati vi mandaro ancora tra più volte più di milie lance, e così fi round a Mantoya prefio a cumila lance di buona nente, e molti bileftrieri, e fanti a piede , perchè non ven ile fatto al Duca quello, che avvatato avea di fare più tempo dinanzi, perché molto chiaro fi vide, che molti meli dininzi avea penfato di fare quello, che ailora facea a Firenze, e a Mantova. Poi del mete di Luglio, effendo la gente del Duca di Milano per vin-B cere il Ponte da Borgaforte , il quale moite voke avea combatturo le con bombarde ingegnatofi di romperlo, e di disf-re le fortezze, che erano in capo del Ponce fatte per difenderlo, e con moits aleri ing gni, alli quali era a cutti riparato , perche non venific loro fatto. Ma pure adi quattordici di Luglio la gente del Duca di Milano con grandiffima quantità di bombarde davano in ful Ponte della Terra, e parre ne avenno già rotto, e guatio, comecebè la genre del Signor di Mantova lo rifercezco, il menuo che potrano. Ma pure il detto di la genre del Duca de Milano, combattendo consuntamenre con rutri qu'illi arromenti che poterno, C e che detti fono , menearono giu per lo hume del Pò due g-kons bene armasa, e imbertefents, le quile furono prefe dalla gente del Signore di Miniova. Poi ne mandarono giù altri due bene ameri. li quah altrest furono prefi , poi ne mandarono uno aecefo di fuoco tutto, e anche fu prefo. Poi ne mandetono un galcone pieno di legname, e di pere, e d'ono, e sì seccio, e sì ardente, che non fi pocè riparare, che non fi accoltaffe al Ponre, e quello tutto il Ponte accele; e poi ve ne mandarono più e più firminente acce-fi , e aidenti ; di che il Ponte acle quali tueto. Poi li navili del Duca di Milano tutte corfono addollo a quelli del Signore di Aranroi a , e vintongli , e uccifo ne molti . Li legni del Duca de Milino ch'erano quivi armiti, furono a novero piu di centoventi, e quelli del Signor di Mantova erano forfi: quaranta, e però fureno tofto vinti. Furono in quel dì morti quivi tra dell' una e dall' altra parre più che fecenco uomini, e quali tanti del-

Come in più lunghi in quest' anno farmo continuamente guerre.

l' una parce , quanti dell'alera .

C A P. XVI.

Urono in quest' anno continuamente guerre nel Reame di Puglia tra li Sinora del Paele, e tr. lle genti de' due Re, tak bè m niona parte vi si andava scuro, e cinicuno facas piu damno, cho potca a quelle Terre, Ce 2 ea tralli Signori infieme, e ancora colla gente della Chiela, faceano grande guerra ini con grandi danni de Paciani , e vicino a Roma ebbe il Papa fempre guerra con li Bretconi, e con akri, che teneano nel paese Terse contro al volere del Papa, e così ancora furono nel Ducato, e nel Patrimonio guerre atlai, intantoche non fu mai, che da Firense fi potetie andare a Roma, fe non con molse grandi fcorte, e lunghezza di tempo allai.

### ANNO MCCCXCVIL

Come li Fiorentini prefino per trattata uno Ca-Hello de Sauch , chiamato Montecchiello .

Acendos in aperto aspra, e disperata

guerra i Fiorentini, e i loro collegati col Duca di Milano, e quelli, che teneano con lui, come è detto, fu fatto uno trattato per li Fiorentini col Caftellano di Montecchiello, il quale era de' Sancti, di darli fiorini dumila d'oro, fe deffe loro la Rocca del detto Caffello, e il dato Caffellino accontentì , e così fece , e die la Rocca col detto parto, e a lui fu attenuto da Fiorentini quella , che promello li fu pienamente ,e la gente de Fiorencini, ch'era in Montepulciano, quivi vicino, fu quella, che v'ando, e preno tutto il detto Castella. E perchè alcuoa parte de Cittadini del detto Caftello aveano fi puto il detro trattato , non furono tusti rubati li Cittadini. Ma alcuni Saneli, li quali v'abitavano colle loro Famiglie, e chi con loro tenes, tutti furono rubati da' foldati, Era il detto Castello molto atro a fare guerra, e danno alle Terre de' Saneli, e peroli Fiorentini l'ebbono molto caro, e tennervi poi affii foldati , li quali feciono molti grandi danni a quelle contrade. Era quel-lo Montecchiello di bene dugento nomini abitato di Cittadini di quello, li quali Cirtadini, peroccitè videro quello ellere atto a fare guerra, e pieno di foldati, ne potere fare li loro lavori fanza grandi pericoli di lo so, in piccol tempo tutti fa ne partiro, e andarono tutti altrove ad abitare nelle altre Terre de'Fiorentini , e chi io quelle de'Saneli, e chi aktove più di luagi .

Come il Copisano de Piorentini covoled a Sieua, e fece elquensi danni , e termifi a Colle .

CAP

A Neora adl 7. di Maggio 1397. Bernardo-na Gualcone Capitano di guorra de' Fiorentini cavalcò con millecinquecento cavalli di fotica gente d'arme infino alle Porte

TI

eh'erano a lui contrarie e ancora nella Mar- IA I di Siena, e feciono quelli danni , che fare fi potesno loro, ma poco vi guadagnarono, perocche fuosi della Città niente era rimato, ehe predare fi potella; di che elli vedendo niente postre loro fare, si tornò a Colie con tutta la fus gente .

> Come la gente de Forrentini di fueso presono in quello di Pisa il Castello di San Geroegio, e pei lo perderone per la fame.

> > C A P. III.

A Di otro di Maggio 1397. la gente de' Fiorentini prelono di furto un Caftelletto in quello di Pifa, chiamato San Ger-vagio, e quelli, che il prefono, il forniro quanto poterono di gente, e di vivanda, ma non però lo fornitono di vivanda quanto era di bisogno, perocchè era nel mezzodelle Terre de'nimici, ma penfarono altra volta potervi tornare, e fornirlo a baftanza, e tor ronfi a Samminiato. Poi la gente de Pifani coltrinfaro quelli, cha v'erano dentro rimafi, in pochi mefi ad arrenderfi ; e perocchè non aveano che mangiare niente, arrenderonfi a' nimici . falve l'avere, e le perfone , non potendo altro fare.

Come il Capitano de' Fiorentini preso un Cafella de Sanefi , e poi quelli , che vi lafcio entro e guerdie, lo rendere e' simici .

> C A P. 1 V.

E Ancora adl dieci di Maggio il Capirentini cavalcò addolfo a' Sancti , e prefe un Caffello chiamato le Selve, forfe a otto miglia preffo a Colle, e latciovvi entro trenta uomini d'arme, e cento tra baleftrieri, e altri faoti a piede, e tornoffi a Colle colla fua brigata ,e la gente del Duca fubitamente vennero a affediarlo, e combatteronlo molto afpramanca più volce; di che quelli, che v' erzoo dentro, invilirono, e fecero patti con loro , che fe fra cinque dì non foffero foccorfi, fi darebbono a loro, falvo l'avere, e le persone, e per la brevità del tempo non fi porè foccorrere, e però fi perdè.

Come la gente de Fiorencial fece grande preda nel Contado di Siena di befliame, e di prigiani.

> C A P. v.

NEI principio del mele di Giugno la gen-re dell'agne de Fiorenimi, ch' era s Colle, e a Volterra, certi cavallari foldati, li quali erano foldati de Fiorantini, erano ufati a effere mandriani , li avvilaro , e da loco В

guidati, caralerrono nel cortado di Siena a A un luogo prello a Grolleto, chiamato il Tombolo, per falvatiche, e boti:kereccie vie; E quivi gunti trovarono, e prelono grande quantità di beltie grolle, le quali erano in quel luogo condotte, e tenute, come in luogo quafi ficuro, e falvo, e menaronel infieme colli loro mandriani, li quali azvifatamente prelono, perchè le guidaliono loro più agevolmente nel contado di Volterra. Conduffono più di milledagento befile grolle, le quali poi venderono nel contado di Franze.

Come il Duca mando molsi danari a' fuoi foldasi, perctè cavalcassono i Fiorentini, e combasterono Rincine, e non l'etbono.

## CAP. VI.

L O Duca di Milano del mese di Maggio mandò al Conte Alberigo suo Capitano di guerra grande quantità di danari, e dillegli, ch'egl. deffe alla fua gente, ch' era con lui, e comandogli, che cavalcationo il contado di Firenze, li quali danari, come il detto Conte Alberigo gli ebbe, così gli diè a tut-ta la brigata, ch' era con lui in Valdichiana, e poi il detto Conte Alberigo si parti quindi, e tornosti verso Staggia, e quivi si posono a campo, e quindi partendoli, andorono al Castello di Rincine, e quello combatterono più, e più volte, e non lo potero avere, perocchè v'era dentro buona, e valente briga-ta e da piè, e da cavallo, li quali fi difelono valentemente e molti de nimici uccisono, e guaftarono, e così il Conte Alberigo fi ftette a campo tra in full' Arbia e in fulla Staggia infino adì ventifei di Giugno fanza alcuna altra cosa fare. Ma pot il detto Conte Alberigo fentendo, che i Fiorentini con grandillima gente d' arme s' apprellavano di andare a loro per combattere con loro, diliberò di non volere combattere, e divise tutta la fua gente in più parti; parte ne tornaro a Siena, e su la più parte, parte n' andò a Asciano, e a Torrita, e in altre Castella quivi d'intorno n'andorono, dove pochi, e dove affai , secondo ch' cra loro possibile di ritenere, q così tutta la gente del Duca fi divile per quelle contrade.

Come la gente de' Ficrentini cavalcò addosso a'
Pisant, e presono molto bestiame grosso,
e menaronie.

## C A P. VII.

A Neora del mese di Giugno la gente de' Fiorentini cavalcarono il contado di Pisa insino persono persocche furono avvisati, che quivi era grande quantità di bellie grosse raunate, credando, che quivi fossono mosto sicure, e però v'erano state sifossono mosto sicure, e però v'erano state sicurate, e per più ficuro luogo condorte, e trovatevene molte più, che non fu loro detto. Die he ne prefao in grande quantich, cancochè furono cinquemila bettie groffe, e più,
e quelle fi missono innanzi colì lioro l'Allori,
ii quali aveano prelì, e condusfiero con grande fatica nel contado di Firenze più di tremila tra vacche, e cavalle, e busile, e l'altre guaffarono per la via, non volendo con

loro venire, e tornaronsi a Samminiato, e
quivi le venderono.

Come li Piorentini dieron le infegne al loro Capitano, perchè fi ponesse a campo nel contadi di Siena; poi non vollono.

## C A P. VIII.

I Signori Priori insieme colli Dieci della Balia diliberaro di dare le integne del Comune di Firenze a Bernardone Capitano de' Fiorentini, perchè colla loro genre dell' arme si ponesse a campo in sul contado di Siena, e mandaron per lui, e venuto a Firenze, adl trenta di Giugno la mattina, li diero le dette infegne in fulla Piazza de' Signori con grande allegrezza di tutto il Popolo, e ordinarono, che con lui follono dumila lance di buona gente, che aveano al foldo, e millecinquecento balestricri, la maggior parte Genovest, e tremila altri fanti a piè, e con questo animo si parti da Firenze il detto Capitano, e andonne a Collo e qui-vi stando alcun di, e raunando rutte le genti. e altres) tutto il fornimento bisogne volca tener campo. Fu poi diliberato da' Fiorentini per la migliore di non porre per allora campo in sul Sanese. Di che il Capitano si flette a Colle con parte della gente dell' arme', che avea feco, e gli altri mandò in più luoghi del paese d'intorno.

Come il Capitano de Fiorentini fece tagliare la testa a Messer Bartolomineo da Prato per disubbidienza, di onde nacque assi discordia tra la gente dell'arme de Fiorentini per la detta cagione.

## C A P. IX.

BErnardone Guafcone Capitano di guerra de Forentini, parendoli, che Mellir Bartolommeo da Pitaro, e foldato de Fiorentini con aflai grande brigata di Taliani, che gli avefle poca reverenza, e quello tenca, perche più volte l'avea con grande baldanza difubbditto, anzi poche volte tubbdittolo, e per quella fun difubbdicanza avea più volte il detto Capitano mello a grave partito nelle cavalcate, che farte avea con i foldati de Fiorentini più volte, e per quello il Capitano ni l'reputava traditore, e però il Capitano mandato per fui, come dili funanzi, il fee

ce pigliore, e condanantolo per disubbidien- A | Come la gente del Duca di Milano prefino il za , gli fe tagliare la tefta dallo 'mbufto . Di che Paolo Orfino, il quale era foldato de Fiorentini con quattrocento lance, e avea ancor egli disubbidito il Capitano, ebbe grande paura, che a lui non facelle il simiglianee, e però mai poi non si volle fidare di lui, fe non con grande fidanza, e ficurta, e ancora tutti gli altri foldati Itali-ni fe se mofiraro afias dolenti, e trifli, di che oacque grande discordia tra la gente dell'arme, onde fegut, che alli inimici, non fi potè fare li danni, che fi farebbon farti, fequello non foffe ftato fatto; e li inimiei faputa queffa discordia, ne presono baldanza grandislima, e ordinarono di fare affai cofe , di quelle , chu B ardito non arebbono di penfare. È addivenne, che a Firenze allai Circadini ne furono malconsenti, e bialimorono il Capitano, dicendo, che per quello non fi potezno fare l'onoranze del Comune di Firenze, Ma molti più furono i Cittadini, che ne furono lieti, e lodarono moho il Capitano, perchè aveva avuto ardire di farlo morire, e queflo era, peroechè il Popolo di Firenze credeva, e renea, ehe Meiler Bartolommoo foffe traditore, e gravidimo ladrone.

Come il Conte Alberigo , faputa la discordia ; che era tra la genta dell'arme de' Finentens, fubito esvaled il contado di Firenze, poi Sepute la concordia fatte , fi turno & Siena .

#### C A P. X,

Il Conte Alberigo Capitano della gente E del Duca di Milano, come feppe la difeordia nata per la morte di M. Bartolommeo da Prato tra li foldati del Comune di Fitenze, e Bernardone Capitano, fubiso rauno tutta la fua gente, e cavalcú addoffo a' Fiorentini, e adi quattordici Luglio fi pole a campo al Mercatale a Greve, e fece grandi danni d'artioni, e ruberie, e poi la fera medefima certificato, che la concordia era fatta tra tutti li foldazi de' Fiorentini Italiani col Capitano Bernardone, e che tutti infieme la mattina feguenre si forelbono a petto; udito quello, la notte modelima fi partì dal luogo, dov'era campo, e andofice a Siena per paura in tanta fretta, che alquanti della gente fua, ch' era fparta nel pacie, non feppono la fua partita i li queli rutti perirono. Ebbevi di quelli ,che la mattina non fappiendo onde folle andato, vennero verfo Firenze, credendo, else preffo alla Cirrà folle venuto, li quali tutti furono e prefi, e morri. Ebbevi di quelli , che facendo villa di effere amici, per la ftrada diritta (e ne vennero a Firenze, e pure poi furono conolciuti, e preli quila Città, e in Borgo S. LorenSerragito di Manteva , e svi fi pofone.

#### C A P. XL

A Noora la gente del Duea di Milano, ch' era in Lombardia, del mese di Liuglio fabrono in fu grande quantità di legni armati, e vennero al Serraglio di Mantova con molti baleffrieri , e bombarde , e quivi per forza missono a terra un ponte di legnatre (empre cambatrendo colle genti, che difendeano la riva del fiume, perchè eki non vi scendessino, Ma pure la gente del Duca vinfono, e miffono in terra tutti, e caecioronne quelli, che difendevano la riva del fiume con versoona, e danno. Ma de' vincirori perirono grande quantità , i quali annegarono nella foendere de legni, e quali da loro oimici furono morti. Ma poiche tutti furono fceli in terra, fi misono a campo, e tutro il Serraglio (corfono, rubando, e pigliando ciò, che trovaro . Poi fi potono a all'dio al Cafiello di Governo, e quello più, e più volte combattero con grandiffime bombarde, e grande quantità, e ruppero il muro in molte parti di quel Caffello e con ogni ingegno, e forza s' ingegnavano di prenderio, ma non però il poterono vincere, anzi vi perirono molto grande quantità di loro. E quello avvenne, perchè dentro v'era grande quantità di balcfirieri, e gente d'arme uomina valent.ffirmi .

Come certi per feinechenna, credendoli fare removeggiore Firenze, uccifino due Cittadmi. e furous prefi, e morti.

#### C A P. XII.

A Ddivenne a Firenze adl quaetro di Ago-flo 1397, una non piccola fventura, o quello fu più per fciocchezza di alquanti giovani Cittadini baldanzofi più, che a loto non fi conveniva, li quali eredendofi mettere Firenze ad arme, per fare dentro grandiffima novirà , a molri Citradini ordinarono . che otto shanditi , fra' quali fu Picchio di Simone de Cavicciuli, e Ton mafo di Salve-ftro di Meffer Roffo de Ricci e Antonio. chiamato il Beflardino de' Medici i e Binedeeto delli Spini , e Antonio di Filippo Girola-mi , e Crifto(ino di Niccolò di Carlone, e altri due artefiei, uscissono di casa loro armati, c facellono romore, poichè avellono morti prima alcuni, se potestero. Li quali otro uteirono di cafa loro, e prima n'andarono alla Piazza di Son Pier Maggiore, dove le fpie loro avevano derto, ch' era Meller Maso di Luca degli Albazzi per ucciderlo, se e' potriiono, ma no I trovarono, peroechè poco innanzi a' era partito di quindi. Di che elli fi ritornarono per quella medefima via, onde v'eraco andati, e tutti infieme fe n'

uccisono quivi Giovanni figliuolo del detto Piero, il quale era buon giovane, e quivi cominciarono prima a gridare : Viva il Popolo, e muoiano i riranni . Poi se ne vennero giù per Calimala, e presso a Mercato nuovo uccisono il piccolo figliuolo, ch' era figliuolo di Domenico di Berto, Pai fi rivolfono indictro per lo grande romore, ch' era già levato contro a loro, e tornaronsi verso le case de'. Cavicciuli, e quivi fi fermarono fu la loggia della Nighittofa, e gridarono più volte: Viva il Popolo, e muoisno i Tiranni, dicendo a tutti quelli del Popolo, che quivi correvano, che se ellino s'armaslono con loro, ch' elli non pagherebbono più prestanze, e non arebbono più guerre ; ma elli non furono da niuno del popolo seguitati. Ma pure certi delli Adimari furono quivi armati con loro, e alcuni de'Ricci, ma niente gridarono, nè alcuno romore feciono con loro . Poi li detti otto veggendo, che da niuno erano feguiti, e molta gente armata venia contro a loro mandati da' Priori ,e da' Dieci della Balia, perchè gli pigliassono, o uccidessono, partitili quindi, fi fuggirono in Santa Liperata, e chinsono le porte della Chiesa, poi n' an-dorono in sul terro della detta Chiesa, li quali otto furono tutti prefi nella detta Chiela ,e menatine legati a' Signori . Poi li Signo- C ri Priori uditili, ed cfaminatili infieme con i Dieci della Balia, e saputo da loro perchè queste cose avevono fatte, ne mandarono prima quattro al Capitano del Popolo legati, e quattro allo Efecutore, li quali da ciascheduno de detti Rettori furono esaminati, li qua-Li tutti differo in effetto , come e's' crano partiti da Bologna, e venuti a Fironze per uccidere Messer Maso di Luca degli Albizzi, e alcuni altri Cittadini de' buoni della Città, e questo volcano fare per levare a romore Firenze . pensando , che molti di quelli , che avevano grande stato nella Città fossero morti, e cacciati dal Popolo, e che queste cose avea ordinate Boccaccio di Simone di Messer Pepo Cavicciuli ,e più altri Cittadini, ma non la peano per nome contare, quali fossero, e che a loro era stato detto, e promesso, che in loro siuto farebbono tutti gli Adimari, e tutta la famiglia de' Ricci, e la famiglia de' Medici, e parte delli Spini, e de' Mannelli, e di molti altri Cittadini. Ma vedeano, che non era loro detto il veto, perocche da niuno de' detti erano futi feguiti. E il figliuolo di Salvestro di Messer Rosso diffe, che tutte queste cole avea sapute Salvestro suo padre. Poi in sulla Piazza de'Signori a tutti a otto quelli, che aveano fatto quel romore, fu tagliata la testa, e alcuni altri de' Cavicciuli ebbono bando della perfona : E anche Salvestro di Messer Rosso de' Ricci ebbe bando dell'avere, e della persona, e alcuni altri furono sbanditi. Poi a pochi dì fu saputo, che Pizzelli di Messer Lui-

andaro verso Mercato vecchio per uccidere la Frero di Firenza se peziale, e no l'trovanono; tuccisiono quivi Giovanni figliuolo del detto Piero, il quale era buon giovane, e quivico-minicarono prima a gridare. Viva il Popolo, e muoiano i tiranni. Poi se ne vennero giù per Calimala, e preso a Mercato nuovo uccisiono i piecolo figliuolo, chi en discono i piecolo figliuolo, chi era figliuolo di colono piecolo del colono pi

Come a Roma vennero molto Ambaftiadori di Re , e di altri Signori , e quello , the differo , e che risposta sece toro il Papa .

## CAP. XIII.

DEI mese di Settembre 1397, vennero a Roma Ambafciadori a Papa Bonifacio Nono dal Re di Francia, e dal Re d' Inghilterra, e dal Re di Spagna, e dal Re di Navarra, e dal Re di Raona, e di più altri Signori, e tutti infieme, e ciascheduno da per se pregarono il detto Papa, per levar via la scisma de' due Papi, che e' volesse estere contento di rinunziare al Papato, proserendo, che l'altro Papa, che era a Avignone altresì rinuncierebbe al Papato, e che poi li Cardinali di amendue li Papi eleggessono un Papa, cui loro piaceste, o l'uno di loro due, o altra persona, cui a loro paresse, che fusse uomo per la fede Cristiana, e quanto più strettamente potero, il pregarono, ch'elli volesse fare quello, che e' domandavano, perocchè ne feguirebbe pace, e bene per rutti li Cristiani, e questo mostrarono, che era il miglior modo, che esser potesse per levare via tanta refia, e discordia, quanta eraitra' Cristiani per due Papi, che allora erano. Il Papa rispose così: lo son vero Papa, e a Roma fui eletto, e fatto con tutte quelle solennità, che si richieggiono di fare alla creazione di Papa, e rinunziare non voglio, perocchè farebbe mancamento di Santa Chiefa, e della Fede Criftiana, E diffe, ch' elli folo era il vero Papa, e l'altro no. Di che tutti li detti Ambasciadori non potendo avere altro da lui, si partirono, e ciasche-duno si tornò al suo Signore, che quivi l' a-veva mandato, con quelta cotale rupolta.

Come i Fiorentini mandarono molta gente a Mantova, e altreit gli altri collegati vimandarono con Carla de Malateffi loro Capitano di tutti, e come iscensssifica la gente del Duga di Milano.

## C A P. XIV.

L i Fiorentini, sappiendo quante oppressioni era fatto al Signore di Mantova dalla gente del Signore di Milano, per liberarlo mandarono prima in Lonbardia Filippo da Pisa con trecentoventicinque lance. Poi vi mandaro Bindo da Montopoli con cenoses-

fanta lance , e tra' Bolognefi , e Ferrara man- IA | Come a Firence fi free grande fella dell'avera darono dugento lance le quali avevano foldate per la lega, e mandaro Carlo de' Mala telli Capitano di tutti, e li Bologneli altresi vi mandaroco il Conse Giovanni da Barbiano con quattrocento innce, il quale avevano foldsto per la lega, e tutti intieme andaron verio Mintova col detro Catlo, e pationo il fiume del Po con navili con gran fatica , e pofonfi silsto alla Città di Mantova a campo, e quivi si conguntero con loro tutti gli airre foldati e da cavalio, e da piedi, ch' erano io Maniova. Poi adi veniorto di Agoflo rutti infieme affatirono il campo del Duca di Milino, e prima prefono per forza due bafte, che la gente del Duca di Milano aveano fatte dinanzi al campo loso. La qual cofa faguta quelli del campo, fubito fi fuggirono nel loco minor campo, laddove avenno fatto poote de navi fopra il fiume del Po per potere piffaie il fiume, fe a loro bilognaf-fe. La genta della lega, come e' giuniono, nel quale avetno abbandonato li numici, prefono molri, li quali non fi erano così toflo partiti , e guadagnazono tutti li ameli , e fornimenti del compo de' nemiei, e tutta la loro roba, perocche per lo levarii fubito, ch' elli fecero, niente, o poco, ne punto ne portarono, e prefonvi bene trecento bombarde. Poi n' and ro al minot campo de' nimici , e combattendo il preiono, perocchè tutti gli nomini d'arme di nome fi fuggirono per lo Ponte delle navi detto di fopra, folamente coll'arme, e con l. loco mighori cavalli, e ancora fi fuggirono con loro tutti quelli, che oterono, per lo detto Ponte : gli altri tutti furono pteli, e morti, e furono li preli feimila uomini, e più, e ben dumela cavalli, e ancora le gales, e li galegni del Signor di Mantova veggenuo, che la gente combatterono net fiume colli kiro nimici, e fubito eli vinfero, e molti ne annegarono nel nume, e uccifonne, e prefonne grande quantità, e così la gente del Duca di Milano fu tutta fconfitta in terra, e nel fiume del Po, quali fenza colpo di funda, e furono prefi nel fiume galconi quarantotto, e octaniadue barche di quelle de nimici con grande quantità di fornimenti, e di ameli con melti prigioni, ma furono quali tutti vil gente, Por vinlono ,e disfeciono il Ponte fatto fopra il fiume del Po per li nimici, e ancora prefono il Ponte fatto in ful Mescio per li nimici , e disfecionio. E così Carlo de' Malateffi fu molto onorato per qu.fta vittoria , comecche poca virtu, o fenno, o prodezza vi fi adoperatle per alcuno.

436363

vistoria, e il Populo ando tutto a Procedone.

C A P. XV.

Ome la novella giunfe a Firenze della fo-Ome la novella giante del Duca di Misano, tutta la Cittadinanza in generale ne ficion tefta, e allegrezza, e li Priori fociono tonare a parlamento la campana, e fectiono leggere le tettere al Popolo, che diccano la novella della fopraddetta fconfitta . Poi li Priori ficiono falò in fut Palario, e per tutta la Citta fi feciono grandifismi fuochi per allegrezza . E ancora ordinaruno i Signors Priori, che il Popolo andeffe tre di a procellione, ringraziando Dio, e il terzo di fectiono con grande folennia cantare la Meffa in Simo Ioanni, e tutti i Cherici della Città vi portarono le Reliquie fance, che fono nella Citra. E così ringraziato fu Iddio. da eus ricavuto aveano il beneficio della vittoria, e rimafe la Città in grande allegrezza. e felta.

Conce prima diliberò la gente di andore in-verso Brescua, poi le foldati non vi vollena ne , e pofinfi a affedto a certe Cofiella .

> C A P. XVI.

DOI la detta gente della lega, ch' era a Mantova, diliberaro dopo la detta teonmia cavalcare topra le Terre del Duca di Milano, e millimamente a Brefeia i perocehe lacos o Avegada, che era quiva, diceva loro, che per cerco, fe y andationo, che la Circa fi ribellerebbe al Signor de Milano, Era coltui il maggior uomo di Breicia, e del consido, ed era cacciato fuori della Città dal Duca, De che il Conte Grovanni da Barbiano, e Meffer Conte da Carrara, udite quette cole, dillono, che non vokano cavalcare, dando non legittime, no vere feule. D Ma veramente feciono per non dare quel danno al Duca di Milano, come veri traditori s e per quella cagione la gente non ca-valcò a Brefeia. Ctedettefi per molti, che le cavalegto vi fi feffe, che allora Bretcia fi ribellava al Duca di Milano, e le ribellasa fi toffe, in pochi di arelibe avuti molti com-pagnia. Poi la derta gente n'andorono al Caftello di Stigna, e di Melara. Ma il Caftello di Meiara non afpettò la battaglia, petocche non credettero poterfi difendere per la granda quantità di bombarde, con che a apprellavano di combatterlo, ma arrenderonii quelli del Caffello ,e della Rocca , fa ve le persone, e l'avere. Caftigha fi difefe perchè a quello modo non poteva efferecombartuto, e così le cofe fi rimafono allora a Montova,

n.

Come il Conte Alberigo colla gente del Duca | A1 di Milano, ch' era a Siena, n' anda a Pifa, e poi in Lombardia.

### XVIL CAP.

L O Duca di Milano, dopo la ricevuta fcon-fitta, fubito comandando al Conte Alberigo, ch'era a Siena colla gente dell' arme , ch' elli tornaffe in Lombardia fubitaniente colla fua gente; di che il Conte Albetigo si parti da Siena, e lateiovvi Messer Brogliole con trecento lance, e andonne a Pifa, e poscii a campo fuori della Città, e quivi flettero pochi dì, perocche il detto comandamento dal Duca di andarne libitamente in Lombardia, e così feciono, falvochè lasciaro in Pisa quattrocento cavalli per guardia della Città.

Come Bernardone Capitano di guerra de' Ficremini cavalcò i Pifani, e anche i Lucchesi li cavalcarono, facendo loro molti danni.

### C A P. X VIII.

BErnardone Capitano della gente de' Fiofino alle Porte di Pifa, e fece loro grande vergogne, e arfioni, e prese pregioni assai, e bestiame, e questo avvenne, perché andò in molti luoghi di loro, quantunque fossero ma-lagevoli, e occulti. E ancora in questo d'hi Lucchefi feciono cavalcare nel contado di Pisa colla loro gente, e con quella, che aveano de' Fiorentini dalla parte di Lucca, e feciono loro grandi danni e pretono grandi pre-

Come in Firenze del mese di Ottobre furono fatti Dieci di Balia e i loro nomi .

### C A P. XIX.

IN Firenze del mese di Ottobre furono fat ti i Dieci di Balia, li quali aveano a co minciare il loro Ufficio adì cinque di Febbraio. Fu fatta quella elezione coranto innanzi al cominciamento del loro Ufficio, perocchè parve il meglio a' Cittadini, e molte ragioni n'affegnarono, le quali quì nen farebbe bene a dirle. Li loro nomi furono quesli: In Santo Spirito, Niccolò di Giovanni da Ozzano, Messer Lorenzo di Antonio Ridolfi. In Santa Croce, Messer Lotto di Vanni Castellani, Antonio di Ser Ugo Orlandi, e Betto di..... Busini. In Santa Maria Novella, Meller Rinaldo Gianfigliazzi, Francesco Ardinghelli, e Lorenzo di Matteo Perini Beccaio. In San Giovanni, Andrea di Meffer Ugo della Siufa, e Bartolommeo di Niccolò di Taldo Valori.

Tom. II.

Come Vanni di Messer Iacopo d' Appiano a mort.

#### C A P. XX.

A Noora del mose di Ottobre Vanni di Mosser Jacopo di Appiano si morì d' informità per molte fatiche, che aveva durate nella presente guerra. Donde Messer la-copo d'Appiano isbigottì molto, perchè era vecchio di fettantacinque anni, e aneora perchè era molto infermato per grandi fatiche, che durare gli conveniva ogni dì, e ogni ora per manienere il fuo flato, perocchè l'altro figliuolo era giovane, e parevagli, che egli fosse uomo da poco, secondo quello, che gli bisognava. Di che veggendosi rimafo cdsì folo, mandò fuoi Ambafciadori al Duca di Milano, pregandolo, che a lui mandaffe per tua guardia, e ficurtà più gente d' arme, che non aveva al presente, e il Duca vi mando di nuovo cento lance, che follero per la guardia, e sicurtà, e altresì vi mandò fuoi Ambafciadori a confortarlo, li quali uditi da Messer Iacopo d'Appiano si rassicurò moko, e videli, e udilli volentieri, e parvegli, che fuile grande sicurtà del suo stato.

Come la genie del Duca di Milano vientro nel Serraglio di Mantova , poi se ne partirono per fame.

### C A P. XXI.

L Conte Alberigo, poichè fu tornato in Lombardia con grande gente d'arme, e la maggior parte della gente della lega s'era partita, ed erafi tornata chi a Bologna, echi in Toscana, e altrove, dov' era ordinato, e sentendo, che i legni del Signor di Mantova crano con poca gente da difeta, e fanza alcuna guardia; all'uscita di Ottobre subito li atfall, e vinfeli, e pretene molti, e poi avendo l'acqua spedita, e coperta, il detto Conte Alberigo con dumila lance, e fanti appiè affai, montati in fu' navili, paísò il fiume del Po, ed entrò nel Serraglio di Mantova, e quivi pose campo, e sece nel detto luogo acconcimi da non potere effere cacciato, e da potere offendere le Terre del Signor di Maniova i poi cavalcò molto presso alla Città di Mantova, e fece tutti li danni, che porè loro. Poi fece spianare della sosia, chiudere il ferragiio bene un miglio, e disfece tutti li fleccari, che v'erano; e così fatto fi parti, e tornossi nelle Terre del Duca di Milano, e abbandonò in tutto il Serraglio, perocche non v'era alcuna cola, di che poteffero vivere, anzi vi moriano di fame e li uomini, e i loro cavalli. Poi perchè non fi rafforzasse più volte, vi corse la gente del Duca, e li navili del Duca di Milano per la partita del Conte Alberigo tutti fi rirornarono a Piacenza, perocche quivi non poteano stare, perche non v'era da vivere. Dd

Ceme Messer Baglione per tradimento prese Croitella di Val d' Ambra.

CAP. XXII

ED el mefe di Novembre 1997, sevelo Malfir Billonce, cine era 3 siene, un tra'tarco col Cultellando di Crivella di Vadi Ambra futti di concecti di fizici, i tenes-roquello modo: che Melfer Biglione fi peri di Sassa con tecneso escali territ fecti della fan briguat, e con recenso fanti, esampe in mure della Rocca, e quindi ficina nella Terra, e il Callellano fi Bette Celevità di sono festiri. E quando qui findi fanco dentro, per cetto lospo milito catto parte della vonni del Terra, poi li catto parte della vonni del Terra, poi li catto del considera parte della vonni del Terra, poi li catto della considera parte della vonni del Terra.

find fanou dentra, per terto lugor militure con curre part dell' ummi dell' mare, pini lecatero part dell' ummi dell' mare, pini lenette part dell' ummi dell' mare, pini lenette part dell' dell' della del

Came li Fiorentini fi recaro a minori ffefe.

C A P. XXIII.

DEI meß di Norembre il Figereniai diliberrao di foranza la façae, percochè crao incomportabili, e rezerosi a rener milecinquecento lance, e dumina fasti, e gli altri tutti cultra, e rirenero i migliori, e li più valenia Caparali uomini d'arme. E quetlo fectro, percochè volendo, che quella quantiti di genera cer a ballanza il verno per la loro querra, e per levare via il rammarichi, che facevano il Cittadini delle grandi (pefe, o gravezze, le quali dicano non effire a loro polibili a foldenere tanza façae.

Come li Fiorentini mandarono Ambafciadori a Vinegia per trattare la pace tra lova, e il Duca de Milano, e dopo lungho prasiebe finalmense fi fete tregua per ducti ami .

C A P.

A Noora del mefe di Dicembre 1397, andarono li Ambaleisdori de Fiorentini, e degli altri collegati a Vineglia per eratrare la pace col Duca di Miliano. Gli Ambaleisdori de Fiorentini furono quelli Meller Fi lippo Mayalotti, e Guido di Meller Tommado di Nori, e Meller Lodovico degli Albergotti Dottore di Legge, e ancora vi rendi

A [nero'gli Ambasciadori del Duca di Milano . e de'fooi aderenti. E quivi io prefenza del Doge cominciarono a ragionare della pace. li quali ragionamenti avcano prima comiociati nella Città d' Imola più mesi ionanzi nella prefenza delli Ambafciatori de Venczinoi, e de Commissari del Papa, i quali v' erano venuti per ellere mezzani nel trattare le concordie, e li patti, e condizioni, d'onde feguitaffe pace fin loro. Poi praticato molte volte infieme fopra le dette cofe, in prefenza del Dege, edegli attri uditori, e veduto da cisscuno si capitoli, e le dimande, che faceva l'uno all'altro, e di niuno accordarfi i finalmente videro gli Ambafciadori che de' Frorentini, e degli attri collegati, che pace non fi poteva conchiudere tra loro, e il Duca di Milano, fe non in un modo: e questo modo era, che l'una parte, e s'altra li compromettelle nel Comuoe di Vinegia e nel Doge loro , n quello , che per loro fe ne giudicalle, e fenrenzialle, cialcuna delle parti fusse tenuta di offervare ; e ratificalle ciafeuna delle parti a quello, che facessono a e questo loro pensiero dissono al Doge di Vinegia, e alli Ambalciadori del Duca, e al Doge pineque molto il modo; perchè li parve, che folic cofa da doverne piuttofto feguire pace, che alcuno altro ragionamento tra lo-ro fatto. Ma li Ambafciadori del Duca di Milano diffono, che di fare quello non avevano avuro commissione dal Duca: ma ch'ellino manderebbono uno di loro a Pavia al Duca, e se gli piaceste questo modo, tosto il farebbono. È subito uno di loro monto a cavallo, e andò a Pavia al Duca, e diffe a quetto modo, e che per più spaccio si pi-gsiava quetta via. Di che il Duca rispose così, ch' elli non si voleva compromettere in persona del mondo, e così risposono a Vinegia al Doge li fuoi Ambafciadori a e fubico partitonii di quindi, e tornaronii a Pavia al loro Signore. Allora gli Ambafciadori delli Fiorentini con tutti gli altri collegati diflono al Dorc, e a tutta la Comunità di Vinegia, ch'elli poterno bene vedere, a effere certi, come il Duca di Milano non voleva pace, ma sì voleva guaftare Italia, e recarla a superba tirannia . Poi pregarono quella Comunità, che a loro piacelle di voler cifere in compagnia con loro a fare difefa con-tro al perfido, e malvagio Tiranno. E ficalmente dopo molti configli diliberaro di effere in lega colli Fiorentini, e con li altri collegati alla difefa loro, con multi patti ,e condizioni : e fu , che li detti collegati fecero tra lero un numero di cento per fare la fpefa, e fu divifa , e compartita in quello modo : che li Fiorentini colli Lucchefi intieme popullina della detta quantità, quando bifognafie i fiorini a ragione di trontadue mighaia, e li Bolognesi a ragione di diciotto migliaia, e il Signore di Padova a ragione di dicci migliala e fi Veniziani a ragione di venti migliaia, E

vollono i Veniziani , nel fare della detta lega

fi met-

li Ventziani foli potettino fare pace, e trogua col Duca di Milino con qualonque parti volcifono, e quando a loro pareffe con tut ti li collegati, e che quello, che facefloco, e conchiudellero, tutti gli altri collegati dovelfono ratificare, ed efferne contenti , e così feciono tutti li collegati, tanta fidanza aveano in loro. E videro tutti li collegati, che queila fpela poteano foitenere, e fare la guerra al Duca di Milano . E così ordinate le cofe, fu diliberato tra loro di avere cremila lance al foldo per la detta lega alla loro difeta, se besognatio di fare, e moiti caporali di genie d'arme furono tolti in afperto da' desti collegati, dando loro alguanta provvitione. Porla Veniziani mandarono loro Ambafejadori a Payra al Duca di Milano di quali diffuno quello i che aveva fatto la loro Cominità, e il perchè. E poi ancora gli difiono, com'elli potesno fare con lui e pace, e tregua per tutti li collegati. Di che il Duca molto si dolle in prima di quello, che aycano fatto, dicesdo intorno a quello molte parole, e facendo molte grandi doglianae de' Fiorentini, non però vere a poi li detti Ambasciadori ritornato con lui i ragionamenti di pace, o di lunga tregua, e dopo lunghi angionamenti adlundici di Magrio 1398.conchiufono tregua per dicci anni con molti patti, e condizioni, fra quali fu, che ciafchedu- C na delle parti tencife , a policdeffa quello , che adl a6. di Mappio teneva, ch'era il di della Pentecoile, perocche fu ordinato tra loro, che il detto di fi bandific la tregua per sutte le Terre loro per ciascuna delle parti , faivoche certe Caftella, che il Duca di Milano avez tolte al Signore di Mantova, che le detre Caftella fi delfono in guardia per l' una parce, e per l'alera a Carlo da' Malatefti, e quelle reocife, e guardatie, durante la tregua, e così leguì ,che ciascheduna delle parti fecc bandarala tregua nelle que Terre, il ch, che ordinato fu.

Come Meffer Iacopo d' Appiano troto un tratte- D to, il quale trattato foceva fare il Duca di Milano per necederio, e torgii la Terra. Di che elli prefe li fuci Commifari, ch erano nella Cinà, e certi caporali di foldati , eli loro compagni furono dal

Populo ruberi, e rescieti vie. XXV.

C A P.

A Di due di Gennaio 1397, avvenne in Pi-(a , che effendori pochi di imanai Paolo Savelli toldato del Ducato di Milaco, con trecento lance, e Messer Niccolo Palavigina Commitizzio del Duca di Milano, e Meller Niccolù Lotto d' Aversi da Lucca anche Commiffario del Duca di Milmo infierne col Macfiro Filippo de Frati Minori andorono la fera alle cinque ore della notte a Meffer Iacopo d'Appiano Capitano del Popolo di Pita,

fi metreffe un Capitolo, il quale diceffe, che A e differo, come il Duca di Milano gli mandava a lui a dirli alquante parole, e furono quefle. In prima differo, che, come egti fapera, il Duca aveva molto fatto per li Palani nella guerra, che avevano co' Fiorentioi, e infieme con lui , e spesovi grande quantità di moneta, e ancora altre volte aveva fatte per loro, e per lui molte cole, dov' erano fpeli molti denari . E anche fempre la famiglia de' Visconti aveva farto per la Comunicà di Pifa molto grandi cole dov'era fatto grande difpendio, E poi feguiro, che confiderate il Duca tutte quelle cofe avere fitte per loro, che a lui pareva, e voleva, e così aveva diliberato , che feguiffe di fare per lui , E quefto era, che a lui voleva, che fuife data a guardia la Cittadella di Pifa, e il Caftello di Piombino, e Livorno, e Cafcina. Le quali cose udire Messer Iscopo, rispote, e disse la ro : Dite voi quello per parte del Duca di Milano?e quelli rifposono di al. Allora Melfer lacopo diffe loro: La mia persona, e l' avere, e ciò, che io ho, è del Duca di Milano; ma darvi queste cote non posso io solo, ma io oc parlero domaccina con li Anziani, o con altri miei amici, e poi vi rifponderò, Allora quelli li dissono: bene sappismo, che non bilogna, che ne parliate con li Anziani, percht se voi il vorrete sate, voi porete. Ailora Messer Iacopo deste: Veramente io folo nol pollo fare. E quelli dillero: Noi veggiamo bene, che il potete fare, ma non volete; ma fappiate , che voi il vorecte farc a tempo, che voi con posete. E quelli allora rifpose loro quello medesimo, che prima aveva detto. Allora quelli fi partiton da lui . e andaro alle loro cafe. Meller lacopo conobbe bene, che quefto era per totii la Signoria, e distarlo. Di che egli ordino la notte, che tutta in fua gente dell'arme follero la marrina in punto, e presti colle loro atmi, ordinò che li Anziani mandallero la mattina per Paolo Savello, ed egli nego l'andate a loro. Allera il figliuolo del detto Meffer Iscopo d' Appiano con li fuoi provvigionati e col popolo, che era già armato per opera di Meiler Lacono d'Appinso andu a cafa dei derto Paolo Savello per pigliarlo, e trovatolo atmato con lua brigata cominciorano con loro la battaglia, nella quale il-Cetto Paolo fu toflo vinto con tutta la fua gente, e mortine, e prefi affai; e quafi tusti rubari, e il detto Paolo Savello fu fedito di tre fedite, e fu prefo, e menato in Citradella di Pila prefo con molti altri infieme, fra'quali fu Meffer Niccolò Pallavifini da Cremona, Mester Niccoletto d'Aversi, e ancora vi fu prefo il detto Frate Filippo dell'Ordine de Frati Minori, e menato nella Citradelia, e rurti quelli foldati , ch' erano della brigata di Paolo Savello , furono rubati dal popolo, e poi cacciati fuori di l'ifa. Poi fu prefo un Cancelliere di l'aolo Savello, e lui confesso, come gli avevano ordinato di uceidere Meffer Incopo d'Appiano, e il figliuolo, e più altri Cittadini di Pila, eche quello

Meffer Rinieri Gucci, e Meffer Malpiglio, li quali aveano ordinato quello trattato col Duca di Milano, e doveano avere per merito di quello fatto, l'uno la Maremma, l' altro la Valdera, e l'altro Val di Serchio. E poi li fopradderti presi confessarono, ch'egli era vero quello, che quì di sopra è detto, di che tutti furono rimeffi in prigione. Poi il detto Meller Iacopo d'Appinno fece, che lo Esceutore di Pifa adl 20, di Gennaio condanno Meller Piero Rapondi in fiorini veotimila d'oro a pagare la metà infra un mefe, e l'alera metà infra due meli ,e di andare a' confini, e ubbidirli, e volle, che fodalfe di fiorini ventimila d'oro, e fe oon facelse tutte queste cose al tempo datoli, li fulle tagliara la testa : e quelli ubbidì, e sece rutte quelle cafe, che diffe la condannagione, poi andò a' confini, dove eli furono dati. Ancora il detto Efecutore il detto di condannò Meffer Gueci in tiorini femila d'oro a pagare infra pochi dì, e andare a confine, e fodare d'altrettanti, e andare a confine, e d'ubbidire li confini, dove gli fallero dati, e ogni cola fece, come dille la fua condannagione, per eampare la persona, che la doveya perdere le così non faceva. Ancora il detto d) il detto lifecutore condaonò Mefs. Malpiglio in fiorini dumila d' oro a pagare in pochi dì, e ad andare a coofine, e fodare d'altrettanți di ubbidire i confini, e così fece . Ancora il detto Meffer Iacopo riteane in prigio-ne il detto Paolo Savello, e Meffer Niccolò Pallavigini , e Meller Niccoletto d'Averfi ,e ril detto Frate Filippo , e alcuni altri , ch'erano caporali colpevoli del detto trartaro , ma non ardì toccarli, nè fare loro alcun male per paura del Duca di Milano, ma ivi a poco rempo li lasciò andare, come volle il Duca di Milano.

Come li Fiorenini manderous due lors Ambafeiaderi a Lucca, per effere più prefio a Pifa, fer pracicare di pace con lors, e nos pecerono farla, perchè non vollono i Pileni.

# C A P. XXVI.

A Norsi Fiorensini manderson due loro A mbalsicalosi a Lucca, perché folitro più perdio. Pita per praticese ce Viliasi, e cubilitro sere con loro. El quello dellore controllo serio con loro. El quello dellore per neutres in punica, il 6 perefit fine per terri Pitalia, è i Formetsia, e i al Lucchefi, di che fepul, che più, e più volte Melfici di che fepul, che più, e più volte Melfici di che fepul, che più, e più volte Melsiferi lutopo, e e ratiu, e il a mbalsicalori differatoro, che la detta princia firentelia, Pita, E puo già fa habdistalori Fistrociai.

esto fapea Messer Piero Rapondi da Lucca, | Al andaro a Pisa, e tutti li Cittadini di Pisa, e il Papolo li vide volentieri, perocchè desi deravano poce. E furono eletti fei Cittadini di Pifa, che avellino a tenere la detta pratica della pace colli Ambalciadori Fiorentini, dove fegul poi dopo lunga pratica , che li derti fei Cittadini, avendo domandate certe enfe, più che non folcano, dalli Fiorencini, e h Fiorentini acconfentendo di farle loro, allora quelli diffono, che non pocesno, nè voleano fare pace, fe prima non vedeffe quello, che a Vinegia fi facelle per li Ambalciadori del Duca di Milano, e per li loro, li quali quivi trattavano pace per tutti li collegati, e quello veduto, piglierebbono partia Firenze, renendoli da loro ingannati, com' erano tenuti a bada,

> Cime in Perugia fu morto Biordo de' Michelotti dali' Abate di San Picra.

# C A P. XXVII.

A Neora ad) 10. di Marzo 1397, effendo Biordo de' Michelotti queli Signore di Perugia, come è detto, l'Abare di San Piero di Perugia infierne con fuo fratello, e con più fuoi nipoti , e altri fuoi amici andarono alle cafe , dove flava Biordo , e feciono dire al detto Biordo, che gli voltano parlare feeretamente nella fua eamera. Le quali cofe udite Biordo, il quale fi levava allora da dormire, e lappiendo, che il detto Abate era figliuolo di Simone di Ceccolino de Guidalotti, il quale era il più favio uomo di Pe-rugia, e quello, che Biordo più amava, e più ongrava, che alcun altro Cittadino di Perugia, perocchè era vecchio di fertanta anni , ed era di fua parte , e Biordo il chiamava fuo Padre, e in rutte le cole, che a avevane a fare lo Perugia nella Cierà, era costui da Biordo ehiamato prefto, più che niuno, tantoche questo Simone era in Perugia, fecondo a Biordo, il maggiore Cittadino della Citta, e per tutte quefte cole Biordo diffe , che il detto Abate veniffe a lui colla fua compagnia, e mandò via ogni fua compagnia, e rimafe folo nella camera con effo loro, e come il detto Abate il vide folo rimafo con loro, ed egli, e li fuoi compagni effer quivi, diffe: Biordo, Biordo, il Popolo di Perugia non vuole più tiranni , e polegli la mano alla fpolla, e diffe a' compreni, e al fratelio : dateglis e quelli, ch'erano avvifati di quello, che avevano a fare, miliono mano all'arme, che avevano quafi celate, e dierongli, e ancora il detto Abare gli diede, e fubito qui l'uccifono fanan fare alcuno romore, nè da quelli della cafa furono fentiti , perocchè oiuno ne era vicino alla camera, dove quelto fi fece. Poi il detto Abste co' fuoi compagni, fatto quello, fi fuggiron verso la Badia di San Piero, e quivi fentito il romore, ch'

37.

era già leveto nella Città, montero a caval- [A | lo, e fungirono ruoti della Città il piuttoflo , che potero in grande fretta . Avea il detto Abate ordinati, e farti preli i cavalli, primache andallero a fare il detto malificio, e però potè così tosto fungire . Ma come nella Cetta fi feppe la morte di Biordo, fubito turti li Cittadini coriono all' arme, e armati col Proposto de Priori, e col fratel-lo di Biordo, e con gli altri de' Michelotti n' anderono alle eafe de' Guidalorri , e quelle ationo, e tubarono tutte, e fuvvi aria dentru la moglie di Samone di Ceccolino, e madre del detto Abate. Poi fu cercato per la Città del detto Simone di Ceccolino, e fu erovato, e fubicamente morto. E ancora fu В grovato io una cala Francesco di Vino Guidulotti , e fu marto ; e così chiunque fu trovato, che foile parente de traditori, che aveano morto Biordo, fu morto dal Popolo; e la Città noo muto però reggimento, come ciedetrono i traditori . Diffeti per alquanti che il Papa di Roma aveva fatto uccidere il detto Biordo, perchè aveva guerra con lui, credendo, che la Terra di Perugie mutalle fleto, e reggimento, e promific al detto Abate, perche quello facelle, di darli grandi benefici, ma poi niente gli dic, e oiuna promeffe gli attenne. Aveva il Papa mandato presso a Perugie a tre miglia Malatesta de' Malatefti con gente d'arme, quendo questo C fi fece, creciendo, che, morto Biotdo, la Città li folle data, ma oullo pensiero, ne

Come furono fatta nel pasfe di Roma, e altreve continue guerre per la Papa, tb' era a Roma.

voglia n'ebt cro i Perugini .

In quelto asso furono faste per lo Papa, che fer a Rome, continuament guerre sal pacie di Rosas, con moli partini, deve molti uomian petriposo, e il lingitalare fece colla Marce il fio firstello con più Signori, e Comuni, dove molte gente mori, e Daves il Papa Blora a fiuo foddo mille lance, con quelli, ch'erano con lui, e a fua petiziane, e a guid di compagnia.

Come la Puglia furono continue guerre quello anno.

A Noora in turno il Reame di Puglia futoro fatte in questo enco consumente purre da' due Re, e degli altri Baroni del Prefe con grande uccifione d' unomia, pasocchi di violoni fi combattevano inficeme li Pacfani, e facea l'uso all'altro ogni ingiano, e tradimonto, che fare fi porca, puter l'uso pottifi rubare, o uco derre l'altro, ciafethduno il Exera volonitetti. ANNO MCCCXCVIII.

Coma Bernardana Capitano della gente del Fisrentini curfe infino di futto a Pifa, e menome grande preda di befire grafe, e ruppe, e catchi la gene, e dei di Pifa gli afit addoffo, e projene afai, e molti

ne neeife.

I. El mefe di Aprile 1398. Bernardone Capitano di guerra de' Fiorentini cavalcò verfo Pifa con grando gente da cavallo, e da piede, e in una notte corfe tento ratto, che giunfe a Sao Piero in Gra-do di futto a Pifa, e quivi prefono grandiffima quancità di bellie groffe, e minucc, e prigioni allai, e arlono, e guaffarono tutte quelle contrede . E quivi fleti alquanti dì , fi partirono, e tornaronfi a cafa, e la gente delarme, ch'era in Pifa, ufc) fuori della Porta a San Marco di Jungi dalla Città, credendo fare loro pauta, e torre loro la preda, che ne menavano. Di che il Capitano Bernardone con fue brigata percoffe loro, e toflo li viole, e caccierongii infino dentro alle Porte di Pifa, e prefono più di cento di loro, e effiri n' uccifono . Por fi tornaro in Semmiointo a frivamento colla preda, e co prigioni guadagnati. La qual preda fu il numero di più di cinquemila bestie grotte, e dumila minuze, e mille bufale, e trecento prigioni da ricomperarfi, Fu,quando prefono le dette bellie, la quantità di elle molte maggiore, ma a falvamento non le poteron tutte conducte, avveogache presi avestono i loto mandrinni . E poi a pochi di Bernardone ricavaled colle detta gente infino a Pifa, e pofonfi a Sin Savino a Cafcina a campo, e feciono a nimici quello danno, che poterono, e quì fixti alquanti dì, fi ritornaro a Samminiato Fiorentino con non molta preda.

Come per un trattete dispin più gente de Pifani furone prefi, e morte della gente de Forentini.

C A P. II

A viene, che su suono de Babbilla del A mede di Aprile, che avera tessuo us trattuto con Malkit lacopo di Appano di diri U Califlo di Bobillo di consocio di Straministo, a avendo farmo di percenti, a mondifici i para se predetto, e versific, a mondifici i para se predetto, e con fare controle, che di la reporte della controle, che di la reporte fare que mondifici del para controle, che di la reporte fare que della controle della parare, e ricevate pomenti del Coptuno, che farebbe di, che tirsvebbe i filo mino per fano, e faito, a altre pomenti affa del Coptuno, che farebbe di, che tirsvebbe i filo mino per fano, e faito, a altre pomenti affa del controle fano della parare, e necessi per seguita del Coptuno, che farebbe di, che tirsvebbe i filo mino fano, faito, a altre pomenti affa del

Dieei della Balia, e dato il dì, che e' venif- (A l'fer prefo da Minuccio furono fatte per mofero per lo Castello a' nimici, il Capitano Bernardone si misse in aguato con molta gente presso al detto Castello in luogo assai celato, e quando vide li nimici presso al detto Castello di Barbialla, la maggior parte di loro con gran festa, fubitamente gli asfalì di dierro alle spalle, e tusti quelli, che surono messi in mezzo, tutti furono o morti, o prefi, e gli altri fi fuggirono quanto meglio poterono, e furonvi prefi de' nimici centocinquanta cavalli, e più di trecento uomini tra li quali ne fu alcuno, che aveva bando di rubello, de' quali alquanti ne furono iufliziati in Samminiato, e altri a Firenze, e fu a quello, che fece il detto trattato doppio, attenuto da' Dieci della Balia tutto quello. che promeffo li fu pienamente, e altresì dal Capitano della guerra gli fu atienuto tutto quello, che promeflo gli aveva interamente; ficche egli riebbe il nipote fano, e falvo.

Come li Fiorentini riebbone il Castello di Civitella per tradimento, e costò loro grande quantità di pecunia.

# C A P.

DEI mele di Maggio li Fiorentini mandarono la loro gente a affediare il Castello di Civitella di Valdambra, il qual Castello pochi mesi dinanzi era stato loro tolto da Meiler Brogliole per un tradimento, che aveva fatto Minuccio da Civitella con Filippo di Brucianefe Castellano per li Fiorentini del detto Castello, che aveva dato la Rocca per danari alli nimici. Questo Minuccio da Civitella affediò la gente del Comune, ed alfediò il detto Castello, e combattendolo molto aspramente, il Castellano, che v'era per li Sanesi, fidandosi molto di lui, il predetto Minuccio con quattro fuoi compagni prefe il detto Castellano, che v'era per li Sancsi, e mifelo nel fondo della Torre legato, e poi mandò a quelli caporali, che v' crano per li D Fiorentini, e fece con loro patto di dare loro il Castello, e la rocca, e volle molti grandi patti per tradire li Sanefi, ed ebbe da Fiorentini ottomilacinquecento fiorini d'oro, e tutta la roba, ch' era nel Castello tra lui, e i compagni. E furono ribanditi tutti quelli, che v'erano dentro, e anche altri vollono, che fossono ribanditi a loro perizione, e che fempre ellino, e li loro descendenti fessono esenti, etutto su satto loro per riavere il Castello, E adì venti di Maggio diedero alla gente de'Fiorentini il detto Castello, e la rocca di que lo, come avevano promello di da re, e li Fiorentini attennero loro quello, che aveano promeflo di dare , e i patti fatti pienamente, come avevano promello. Ma nel vero il Castellano, che v'era per li Sancsi, ebbe in disparte fiorini dumila d'oro perdare il detto Castello, e tutte quelle viste di efftrare ch'elli non foile traditore del fuo Comune; ma la verità fu , ch' elli tradì per li danari.

Come li Fiorentini feciono fare tutti li dam che si possono fare, saputa novella della tregus.

#### C A P. IV.

S<sup>1'</sup> tosto, come li Fiorentini seppono la no-vella della tregua satta, e seppero qual dì doveano cominciare, e qual dì fi dovevà bandire, iftru rono molto la loro gente dell' arme, perchè in quelli dieci di faceffero ogni generazione di danni , e guasti, che fare si posiono in fulle Terre de Sanesi, e de Pisani, e così si fece per turto, perocchè adunaro. Paolo Orsino n'andò in sulle Terre de' Pisani con quattrocento lance, e mille fanti , e quivi fece fare tutti li danni, e arfioni, e gualti, che fare si possono di tutte le loro biade, e d'ogni cofa. E Bernardone con fecento lance ,e molti fanti n'andò inverso Siena, e quivi fece fare ogni arfione, e guafto, e danni, che potero alle Terre de' Sanefi. E Gianni Colonna con quattrocento lance, e con gran copia di fanti affediava, e combatteva Civitella di Valdambra, e quando l'ebbe avuta per patto, come è detto, poi con tutte le genti n'andò a Marciano, e quello a-foramente cominciò a combattere. Poi fece fare di fuori ogni generazione di guafti, e danni, che fare si possono. E così insino che fare ti potè, si fece alli nimici ogni danno, che fare si potè, e sogliono fare nelle Terre nimichevoli, e guerre afpre, Poi il dì del termine tusti fi tornarono nelle Terre de' Fiorentini con grandissime prede.

Come il Capitano Bernardone tornò a Firenze e rende le insegne a' Fierentini , e che feciono patto con lui . e con melti altri caporali .

### C A P.

A Di sei di Giugno il Capitano Bernardo-ne Guascone Capitano di guerra de' Fiorentini con tutta la gente dell'arme, che aveva seco, tornò in Firenze con gran festa, e allegrezza di tutto il Popolo, e rendè a'Priori la 'nsegna del Giglio. Poi li Priori, e li Dieci della Balia diliberaro di lovarsi le spefe d'addoffo, perocchè erano molto gravofe, e troppo grandi pareano alli Cirtadini per le molte prestanze, che ogni di si poneano. E li Signori fero il primo patto col loro Capitano Bernardone, e fu così, ch' elli, e la fua brigata fu pagato di tutto il tempo, ch'egli aveva fervito. Poi tolfono lui in afpetto per dicci mesi, e dierongli il mese fiorini dumila trecento d'oro, e doveva venire, fe bitogno fosse, al servigio del Comune di Firenze con dugento lance al foldo, e questo fecero i Fio-I A rentini per non potere effere giunti sprovve duti, se il Duca di Milano non attenesse loro la derra tregua fatta. Poi feciono patto con Paolo Orfino, e pagaronlo di sutto quello. che aveva avere del tempo fervito, o donarongli di benandara la paga di due meli, e mezzo, che montò fiorini diecimila d'oro .ed egli promile non effere contro a loro certo tempo, e altre più cole: e con Gianni Colonna presono anche patto, e dierongli di benandara anche la paga d'un moie, e mezzo, che monto fiorini diecimila d'oro o in quel torno, e pagaronlo di sutto il tempo, che aveva servito al loro soldo, e così in pochi dì fi levaro d'addollo pin di mille lance, e fanti . e baleftrieri affai .

Come Messer Iacopo d'Appiano si most, e come ardinà prima la Città, acciocchè suo sigliuota ne rimanesse. Signore.

### A P. VL

M Effer Lacopo d'Appiano, fentendofi vi-cino a morte, fece adl undici di Giugno cieggere Capitano del Popolo di Pifa Meffer Gherardo fuo figliuolo, come era egli, e a lui fece giurare li Cavalieri, e le mafnade tutte. E poi eleffe, e diegli a suo consiglio dodici Cirradini tutti de' Berglali, e suoi amici, e di cui elli si fidava molto. E così ordinò la Città di Pısa, perchè il figliuolo simanelle Signore dopo la fua morre, e poi adì cinque di Settembre si morì, e adì otto di Settembre gli fu fatto grande onoranza di fepoltura. E allora Meffer Gherardo fuo figliuolo, il quale era molto forte nella Città di gente d'arme da cavallo, e da piede, e ancora v'era molta gente di quelli, che'l Ducadi Milano gli aveva mandati, li quali erono dugento. lance, e avevano giurato nelle mani del detto Meller Gherardo, e per quefla cagione si rimase Signore di Pisa, e niuna novità, nè movimento fu nella Città per allora, perocchè tutti li Cittadini avevano grande paura di lui, veggendolo così forte nella Città di foresticci.

Come il Conte Ruberto annuvziò a' Fiorentini, come di nuovo s' era fatto uomo del Duca di Milano.

# CAP. VII.

I L Conte Ruberto da Poppi di Cafentino ad li fedici di Giugno per un fuo. Amba-ficialore annuazio à Priori, come gli, e prefiochè tutti i fuoi conforti erano di nuovo fatti uomini del Duca di Milano, e lui aveva no per loto Signore, e de erano partitifi da Fiorentini. E diffie, cine quello avevano fatto per li grandi oltraggi, che li facevano alquanti Cittadini di Firenae.

Come in Genova furono grandi novitadi tra' Cittadini

# C A P, VIII.

N Genova furono del mese di Luglio 1208. grandi battaglie tra Cirtadini, e li Guelfi gridavano: Viva il Re di Francia, e Parte Guelfa, e Parte Ghibell na . E li Ghibellini gridavano: Viva il Re di Francia, e la Guglia nera, e cizícuna delle parti s'afferragliò nella sua parte della Città, e nelle battaglie, che furono insieme, vi morirono molti Cittadini, e contadini. E quello, perocchè ciafcuna delle parti v'era molto forte di fanti venutivi di fuora della Città, e così sterono più, e più dì. Di che il Vicario, che vi era per lo Re di Francia, fatto in prima ciò. che potuto avea con parole per la loro fa-lure, e veggendo, ch' elli non poteva porre riparo a quelli mali, che nella Città fi facevano, fi parti di Genova, e andoffene nella Città di Afti, e la Terra fi rimafe allora in molto male flato; poi pure s'accordarono insieme li Cittadini, e la Città si rimase allora in pace per certo modo dato tra loro . la quale durò poco tempo.

Come Bernardone Guascone prese la Città de Aquila di passo fasto col Come di Montorio.

### C. A. P. IX.

DOichè Bernardone Guascone parti da Firenze, se n' ando verso Perugia colla fua brigata, e quivi fece patti col Commiffario del Conte di Montorio, ch' elli colla fua brigata andaffe verso l' Aquita in Abritzzi e il detto Conte gli darebbe la detta Città fanza colpo di fpada, e così futi di concordia, Bernardone n'andò alla detta Citta, nella quale entrò fanza avere alcuno romore, e ruberia. B poi del mese di Luglio su fatto quivi Vicerè per lo Re Luigi d' Angiò, a ancora poi molte Castella di quelle contrade feciono il fimile di quello, che aveva farto l' Aquila, facendo fare queste cose il detto Conte di Montorio, perocch'egli era il maggiore uomo di quella Città, e il più potente.

Come Parmata de Catalani prefe Buggea in Barberia, e rubo la contrada.

# CAP, X.

E Ra in questo tempo un'armata di Catapatroni della dutta armata diliberarono di 
guadagnare sopra li Saracini, se posessire di 
guadagnare sopra li 
combartendola presono, e rubaronla utta. e 
per allora si renero la Città per loro, e posi 
tutte quelle contrade rubarono, e molei di

quelli Barbari queifono, e in molti looghi di | A | patti, e le tregua e volaffegli offendere, eh' quella coffiera di Barberia feciono grandiffimi danni, e ruberie, e morti de' Pacfani. Poi ezriehi di molta preda fi tornarono a cafa loro, e abbandonarono la Cirrà, e il Pagie.

Come il Papa da Roma fece grande guerra a Perugine ; de che fegund, che la Cind di Seefe rimaje a Meffer Broglide .

## C A P.

Uerreggi:ndo la gente della Chiefa Pe-G ruga, e quelle contrade guiffando, e rubando, Meifer Brochole, tornato, che e' fu di Lombardia dal Duca di Malano, e giunto, che fu alla fua brigata, e aggiunta a quella affai gence d'arme, tantoche furono in tutto milletinquecento cavalli, e andatine verso Fuligno, fureno ivi soldati per lo Papa da Roma per un meie, e mezzo, e furono mindati a guifa di compagnia addollo a' Perugini. Di che addivenne, che evenco co floro gei fervito un mefe, per lo quale furono foldati, e quivi ancora idandoti coltoro, e Ceccolino de' Michelotti teneva per fe la Cetà di Secfi, ellendo quisi, fubitamente il Popolo fi levò contro a lui, perche e'non prendeva alcuna guardia di loro, il presono, e non lo vollono mai lasciare, se prima non ebbono dal loro lato in balia la Rocca, e la Boftia, e Spello , e eleun altro Caffello, e quando li ebbono avuri, il lafciarono andariene a Perugia. Poi dieronoa Meffer Brogliole per fus la Città di Scefi , e l' altre Terre, che tencano, e per allora rimafono forto alla fua Signoria. E la Città di Perugia allora rimafe in grande guerra, e fofpetto, e paura, perocche da moire parti era guerreggiate, e moleftata.

> Come li Fiorentini sulfous in afpessa Meffer Brogliste.

#### C A P. XII

POi del mese di Novembre li Fioren tolfero in asperto Messer Brogisole per tre anni avvenire con molti patti, tra' quali fu , ch' elli evelle da loro l'anno fiorini dumila d'oto, e quando li Fiorentini n'avellono di bifogno, l' avellono a foldo dificio e cerro prego, e fe lo volcifono a guifa di compagnia ad altro pregio, e d'ogni cola furono di concordia con lui, e colla fua brigata. Poi venne Meffer Broglioic a Firenze ,e fugli fatto grande onore, e prefiatoli innanzi atlai danari . E poi Meller Beogliole ellendo in con cordia co' Fiormeini , mando la moglie a Firenze, ericevette grande onore, Faccano que fo tutti li Fiorentini allo detro Meiler Brogliole, e agli altri capotali di gente d'arme perchè se il Duca di Milano rompesse soro i

elli avellono i espotali di gente d'arme obbligati di cliere a venire al foldo loro tofto.

Come Meffer Gierardo & Appiens vende Pifa al Duca di Milano fegretamente, e come li Fieremini vi mandaro Ambafeiadori per iftorpiere, e alle fine furone eccomietati de lui , e sornerfi ,

#### C A P. YIII

Omeeehe più rempo prima per li Com-Comecene pri surpo promoto, e praticato, ehe Maffer Gherardo d' Appiano vendelle la Città di Pita al Duca di Milano, e non n'erano mai potuti effere d'accordo per grande isvariazione del pregio di essa, pure all'uscita del mese da Novembre surono la detti Commissari di concordia col detto Mester Giarardo, e a) del pergio, e sì del modo. che si dovetse tenere in dare la Signoria di Pifa, e quefio e' tenneto molto feereto; ma pure del mese di Decembre si seppe, ma non di certo, E per quelto li Fiorentini mandaroso loro Ambalciadori a Pilani, e al detto Meifer Gherardo d' Appiano, e questo secero per iflorpiare, che Pila non venific forto la Signoria del Duca di Milano, se potissiro. Li quali Ambafeirdori futi in Pifa, e dette quello, che fu loro impollo agli Anziani, e al detto Meiler Gheratdo, fu loro rifoofto fempre con aperta faccia pet Meffer Gherardo d' Appiano, che non cre vero, ch'egli avelle venduta Pifa al Duca di Milano, come fi diceva, ma che elli in voleva veramente per se, mentreche elli vivelle. Le quali cole non parendo alli Ambalciadori Fiorentini effere eerri di questo, che Meller Gherardo diceva, perocche ogni di moltiplicava la fama pure, che ecia l'aveva vendura durento migliais di fiorini; e per questo li detti Ambalciacosi non fi pastivano di Pila, ma quivi fi flavano per fentire la verità della cola. Di che li Commiffiri del detto Duca ferono tanto col detto Meller Gherardo, mostran dalı forto falfe ragioni , ch'elii faceva per lui, che la Ambalciadori de Fiorentini non iffeffono in Pala, dicendo, ch' ella crano, e ftavano quivi per fere contro a lui, e diflongli tanto, ch'eili fi moffe, e free accomiatare li detti Ambalciadori, dicendu loso che andalfero fuori delle lua Città, e perchè così to-Ro non fi partitono di Pifa, mando loro un' altra volta a dire, che fi maravigliava, perehè andati non se n'eraro, ma ch'elli li eaverebbe fubito di cafa fua ,fe tofto non fe n' andaffono, perocche non li pareva convenevole cofa, che a forza ifteffono nella fua cafa. E per quello li Ambalciadori Fiorentino fi partitono di Pila per paura, e fubito fi tornatono a Firenze, e rapportarono a Priori le dette cofe. Di che a' Priori, e agli sliri Cittadini parve, che quello folle vero legno, Duca di Milino, coma pubblicamenta fi diecva, e credeva per tutti li Cittadini,

Come Meffer Gherardo & Appiano fece venire in Pifa afai geme d'arme del Daca di Milano, e poi fe ne fece Signore.

E Del mefe di Gennaio 1398, per tutti li Priani, e per tutti li Totcani primitra-mente fi diceva, che il Duca di Milano aveva comperata la Città di Pisa da Messer Gherardo d' Appiano dugento migliaia di B fiorini d oro, e dicavati, che parse glie ne dava a lui contenti e l'akra patra fi doveva fara le feritte in Vinegia, e coal era la verità. E per potar dare alecuziona a quello, che ordinato ave no di fare, la Commillati del Duca feciono venire a Pifa affai gente d' armo di quella del Duea di Milano di confentimento del detto Meller Gharardo per effere più forti nella Città, che il Popolo, se alcuno si volciscopporne a questo, che vo-levao fara, a feciono tra più volte venire in Pifa preffo a mille lance, e bene dumila fanti , e quando parva loro nella Città effere af-fai forti da porare fara quello ,cho a volesno della Città, allora feciono tutta la gente C ermare, e adl ventuno il detto Maffer Ghecardo d'Appiano armato con tutta la gente detta, a culti fuoi infieme con loro corfono la Città, e facefene Signore a baccherra, a come giunfa alle cafe delli Anzizni , tutti ne anandò loro alle propria cafe, ed egli rimafe quivi Signore del tutto. Poi stato quivi certi di , fi tornò nella Cittadella , e la gento fi Retre per la Città , e ancora fece pigitare a gente armata la Piazza, a i Ponti, e in più roghi della Città fe, che niuno Pifano potea fare alcuna cofa contro a lui,

Come più Cittadini di Pifa andarone a parlare D a Meffer Gherardo, dicendo, che volevana dare di Pifa quello a lui , che la vendroa.

Poiche li Pifani feppono , ch' elli erano venduci, fi ragunaro infierre molti di loro, e poi andaro difarmati al datto Meffar Gherardo d' Appiano, e diffongli come avenno udito dice, oh' egli avava venduta Pifa al Duca di Milano fiorioi dugentornala d'oro. e ch' eglino ne volevano dara a lui quello medefima, e piu, se più volesse da loro, e molto teneramente il pregarono, che a loto ne compiacelle, allegando, che dandola a loro, Tem. II.

ch' egli l'aveille venduta la Città di Pifa al [ A ] ch' egli lasciava la sua Città libera , e che nè da loso , nè da altri ne potava effere bialimato, ma farebbene lodato da tutti, e fe la deffa al Duca di Milano, rimanea Pifa ferva venduta con grande fuo abominio, e con grande odio de' tuoi Cittadini, a di tutta Tolcana, falvoche de Sancti. Ed alli rifpota loro in poche parole, e diffe, che e' voleva attenere quello, che promeffo avea, e licenziolii . E poi il Vicario del Duca di Milano prefe pacificamente del mefe di Febbraio la Signoria della Città di Pila per lo Duca di Milano, a ancora prefe tutte le Caffella del loro contado , falvochè a Messer Gherardo rimasa il Caftello di Piombino e Savereto e altra Cafalletta intorno a Piombino, coma fu ordinato na' patti, e ancora li rimate l'Itola dell'Elias e così rimate Pifa venduta al Duca di Milano.

> Come il Vicario del Duca di Milano feriffe a' Fiorentini , com' egli aveva prafa Pija, e che era acconcio a bene vicinare .

#### C A P. XVI.

PErocchè in Firenze & diceva continuam te, che il Duca di Milano avendo Pila non fi terrebbe però contento , a quello era a tutti li Fiortorini granda dolore: E perchè a loro fosse maggiore, il Vicario del Duca, ch'era in Pila, sì scritta a' Fiorentini, com'egli avava prefa la Città di Pafa per lo fuo Signore Duca di Milano, a che era disposto di ben vicinase, e pacificamente con ognà persona e mallimamenta co' Fiorentini a per rò si rallegrassono, e facassono fella di tua vittotia. Fu cosofciuto da' Fiorentini, cho quefto fu feritto a loro; perchè elli n'avelieno iommo dolore.

Come li Fiorenini feciene it, che tra 'l Papa, e i Peragini fi fece pate , e prefiere affat

# C A P. XVIL.

N Fiteneo & dicera, else in Porugia cor tinumente ermo Ambasciadori del Duca di Milano, e cercavano, che i Perugini deffono a lui la loro Città, e promettenno a quelli dello Stato grande quantità di danari, a di levase loro la guerta dall'uscio, se queito facellono, e così era vero, che fi cercava per li detti Ambalciadori, a li Certadini di Perugia atrendeano a queño per levarli la guessa da dollo, che avevanegoi Paos di Roinn. Di che li Fiorentini certificati di quafle cofe, fubitamente mandarono loro Ambascindori a Perugia, e al Papa, li quali suei col Paga, e co Perugini dopo lunche praciche tenute con culeheduno di loro, feciono, e conclinatono la pace tra loro, e avvemachè le Ambalciadori del Duca di Milano, Ee quan-

poterono, la florpialione con promef-[A ] chè li detti Baroni tornaliero dalla fua perte, fe fare, perche pace non folle tra loro, ma pure per la grazia di Dio 6 fermo, e conchiuse pace tra loro, e li Fiorentiai prestaro a' l'eruzini fiorini dodicimila d'oro, li quali danari li Perugini diecono al Papa, ch' elli dovera avere da loro, e li Perugioi erono a tale venuci , cho in Perugia oon fi potevano d'imposts ricogliere, ne avere. Di che li Fiorentini confentirono di pocre in Fin una prestanza, e prestargii loro, perche la pace fi facesse, perocche il Papa non voleva pace con loro, se non era pagato di quello , che da loro doveva avere, e così fu ftorpiato, che Perugia non venne nelle mani, ne fortopolla alla Signoria di Milano.

Come in Genege i Ghibellini cacciarano i Guelfi della State.

A Vvenne in questo tempo a Genova, che rutti li Ghibellini della Cietà inferne con quelli di l'ozzevero, e di Befagno, e alzri presono arme, e nella Città levarono di Seato rutti li Guelfi, e il numero di dodici Circadini, che reggevaco la Circa, che erano fei Guelfi, ne mandaço alle lor esfe, e vollono, che tutti dodici follero Ghibelini, e vollono, che quelli di Pozzerero, e di Bilagno avellono due de dodici, i quali avezno a reggere la Cietade, e così toliono quali tutpi li Ufici a'Guelfi, e poi la Città fi riposò per allora,

Come fi fice pace, e concurdio tra' Barmi di Puglio ficresamente con quelli, ct' erano della parte del Re Luigi d' Angit , a quelli di Landilan .

#### C A P. XIX.

IN Puglia io quello anno furono fatte con-tinuamente grandi guerre dalle genti de' due Re con grandi danni de Paclani . Poi certi Committari del Papa di Roma, e certi Baroni del paefe cominciaro a praticare pace con quelli della famiglia di Sanfeverino, cioè con Melfer Tommato, a col Conte di Tricarco, e con più aleri della detta famiglia, e con Messer Ramondello di Nola, e con più altri Signori, li quali tutti teneano col Re Luigi d'Angiò, e dopo lunghe pratiche futono d'accordo, che turti que Baroni comaffono dalla parte del Re Landilao, e tradifiono il Re Luigi d'Angiò il più tofto, che poteffero, e li detti Baroni avelloco dal Re Landilaus molte grazie, ebe a lui domandavano, li quali erano molti Signoriaggi, e così fu fatto per allora , perocehè il derro Re Landilso acconfenti a tutto quello, che li detti Signori valiano, o dimandarono, pu

e a quelto fegreramente rimafono di concordia, che ne feguitò poi quello, che innanzi fi dirà, quando fia fatto quello per li detti Baroni, che allora fu ordinato di fare.

Come in Bologna in quefto anno furono più, e mi remiri . e cacciamenti di Catadoni .

#### C A P. XX

A Noora in Balogna più, e più volte ad-divenne in questo anno, e he li Cittadini di quella per le grandi discordie, che chbono tra loro, feciono grandi romori nella Città, donde foguito, che Melfer Carlo Giamboccari rimale il maggiore della Città con molei altri Cirradini, che reneano con lui, a molti altri Cittadini pure de maggiori furono cacciati, e îmoraicatine alquanti, e de' più favi nomini , c de maggiori Dottori di quella Città furono confinati in diversi luoghi per lo mondo infieme con de' maggiori Mercanti di quella Città, e con altri Gentiluomini, donde la Città rimafe in molto male fimo, e con gran discordia diento,

#### MCCCXCIX ANNO

Come le Consi Guidi da Medigliana, e li Ubertini feciono più volte denno alle Terre delli Fitrenzini, e di lero acco-

#### C A P. L

L Conte Ruberto da Poppi, e il Conte Antonio da Palagio inficene con molti altri de loro conforti , e con Andreino di Meffer Biordo degli Ubertini infirme con tutti gii altri fuoi conforti, li quali fi cranq ribellati da Fiorentini, di cui prima erano raccomandati, e aveano presa la parte del Duca di Milano. Coftoro colle lor genti cavalcaro fulle Terre de Fiorentini , e de loro raccomandati, e feciono alquanti danni, e ruberie, e prefure d'uomini, beoche dalle genti de'Fiorentini furono fatte loro Isfeiare le più voke quelle prede, che rubate aveano. E questo faceano i detti Conti per fare are la guerra tra Florencini, e il Duca di Milmo, e a fua petizione facesno queflo. Ma li Fiorentini questo conofcendo, per non rompere la trenua, ch' era tra loro, e il Duca di Milano, e per non ricominciare così tofto la guerra , non lafeiarono mai andare le loro genti contro alli detti Conti, nè alle loro genti fare alcuni danni, e difeurfioni nelle loro Terre, e quelto faceano per pre vare, se potessono farli rimuovere dal loro eactivo cominciamento, e tornarli dalla loro parte.

Come il fratello del Re Luigi d'Angiò giunfe [A.] a Napoli ,e il detto Re Luigi andò a furante, a quivi fu affediato dal Re Landilaus , e come Napoli fu rubellato al Re Luigi

d' Après , e deto al Re Landelaus .

C A P. 11.

L fratello del Re Luigi d'Angiò si partì di Francia, e venne in Provenza, e quindi fi part) con tre grandi navi , e in breve tem po giunfe a Napoli, equivi lietamente fu riceruro dal Re Luigi fuo fratello colla fua compagnia. Poi il detto Re Luigi volendo our gran cole fare, ando a Taranto, e lafesò a guardia della Città di Napoli il detto fuo fratello infirme con Meffer Ugo da San Severino, e quali con tutta la fua gente dell'arme. E quello fece, perocche non credca, che a lui bifognatie menare feco molti compagni, perchè, dove egli andava, eta tutta la forza di quilli di San Severino, che erano infino allora futi di fua parte contro al Re-Landilaus, E così credendo, fi parti il detto Re Lu-gi d' Angiò da Napoli con quelle tre navi, dov' eta venuto futo il fratelio per mare, n' andò a Taranto con molta poca gonte d' arme. La qual cofa faputa dal Ru Landilaus, con tutta la fua gente d'arme, e con Muffer Ramondello di Nola, e quali con queti quelli della famigita di San Severino, li C quali erano lo concordia col detto Re Landilaus, e tradivano il Re Luigi d'Angio, e ancora quali tutti gli altri Buroni del Regno, li quali prima tencano col detto Re Lui-gi d'Angio, fubicamente tutti raccolci infieme col detto Re Landilaus, n' andarono ad afaediare Tatan'o, e surono più di quattromila cavalli, e molta gente a piede. Per mare ancora l'affediarono con dicei gales, e più e più volte combartuta la Terra, e la Cittadini di Taranto, non parendo loro di poter-fi tenere, e difindere, fi deliberaro di dare la Terra al Re Landilaus, e a lui arrenderfi; e quello cerearo fegretamente di fare. Del la qual cofa avvedendosi il Re Luigi d' Angiò, D fubito monto in fu l'una di quelle tre navi, che quivi crano con lui, e fi fuoi compagni monturono in fulle altre dette navi, e lascio la Rocea fornita di buona gente, e a mal grado delle galce del Re Landilaus, ufch dal Porto con quelle tre navi, e ritornò per mare verso Napoli, eredendosi troyare le Città nel modo, che lasciata l'aveva; ma la Città di Napoli del tutto eta ad altro partito venutas perocche dopo la partita del detto Re Luigi, Messet Ugo da San Sevetino si ordinò con Meller Lipadzofaccia di pigliare Cafiello Nuovo col fratello del detto Re Luigi, e con tutti quelli , ch' erano con lui , e perche veniffe meglio fatto, sì ordinò di andare il detto Meller Ugo con alquanti compagni nel detto Caffello Nuovo ,li queli tutti (apevano il tradimento, elle fare dover e che Meffer Ifpadanfaccia levasse la Terra Tom. 11.

a romore con tutto il Popolo e grideffe Viva il Re Landilaus, e uecideffino, e popliaffono turu li forestieri , e dato tra loro il dì , e l'ordine, che fare fi dovelle, Meiler Ugo andò in Caffel Nuovo co' fuoi compagni acconciuramente, ma pur coll' atme celare'. Della qual cola avvedutifi quelli, ch' etano dentro, issettono avvitati, e insieme, e in punto di loro armi, perocche molto si maravigliavano di quelle armi celate. Poi Meffer lipadanfaceia levò il rumore io Napoli . perch' elli era molto amato dal Popolo, con tutro il Popolo armato gridareno: Viva il Re Landilaua, e prefono, e ucu-fono, e rubaso li forestieri, le quali voci udice da quelli di Caffel Nuovo, Iubitamente furono armati, & presono il detto Messer Ugo da San Severino, e tutti li suoi compagni, che eraco nel Caftello . Poi il detto fratello del Re Luigi d' Ang ò trovo chiaro, che il detto Meifer Ugoera colpevole del detro trattato, e pet lo meglio per sllota lo mille in prigione, e rutti li fuoi compagni, che ttovarono colori voli del detto rrattato, gittaro a terra delle finefire di Caffel Nuovo di a) alto luono, che tutti moriro. Ma il cetto Caftel Nuovo coa tutti coloro, else v' erano dentro, rimalo ssiedisto dal Popolo di Napoli . Le quali cofe sepute dal Re Landilaua, subito con tutta la fuagente ne venne a Napoli, e prefe la Città., felvoche il Cellel Nuovo, e il Cellullo di Capovana, e lasciò a Tarapro Messer Ramondello, e molti altri Baroni ad afficio, li quali dopo molte battaglie date alla Cittade, El Citradini, più oon potendofi difendere, a'azrendezono al dette Meffer Ramondello di Nois, ed egli prefe la Città, falvoche la Rocea, e il detro Melset Ramondello, fi rittinne per se la detta Citrà di Taranto, perocchè così era in fatti di concordia, che dovelse avere d.d Re Landilaus. E poi in breve tempo ebbe la Rocca, e allota timafe Signoco della Città di Taranto.

Come Meffer Brugliele round compagnia , a fece ricomperere i Savegra.

CAP, III,

M Effet Brogliele caporale di gente d'as-me, e di compagnia di ladroni, del mele di Luglio rauno molta gente d'arme per fare ricomperare i Popoli di Tofenna, e altrove, e per subore, e guaffare il pacie, e com elli fi fenti afsai forte , cavalco in fu'le Terre de Sancii, e rubò tusta quella contrada, e fece loro grandifinoi danni . Poi fece patto con loso, ed ebbe fettemilicinquecento formi d'oro, perebe egli fgombraise tutto il loro Territorio ; e ticevuto, fi pert), e andonne verso l'erugia, rubando, e guastando il prefe, e cesì facendo tutta quella State nino s Romafaccano grandifimi dannia Paciani . Queste cose faceva fare secretamente il Ec a

405

Duca di Milano, folamente perchè li Saneli A le patteggiaco li Ambalciadori Saneli , ma poi li dessono liberamente la loro Città, di che elli avea grande defiderio di efferne Signore. E addivenne nella Città di Siena, che certi Cittadini di quella a fua petizione dicevano al Popolo, e così facevano loro credere, che a petizione de' Fiorentini Meller Brogliole gli aveva cavalcati, e rubati, e fatti ricomperare : ma quello non era però vero, ma dicennio quelli Cirradini per inanimire il Po-polo di Siena contro a Fiorentini , donde feguiffe, che la Città di Siena folfe liberamente data al Duca di Milano.

Came li Sanefi diedono la Cirrà di Siena al Dues de Melano, ed elli volle in guardia prit Terre delle lira, e cacciò funei di Siena cersi Cissadini , poi li fe reconnere .

I Saneli per le fopradderre cole fatte per Meffer Brogliole, e per le parole dette per li loro malvagi Cirtadini , diliberarono di mandare fi Ambafeiadori al Duca di Mi-Luo a darli la loro Città, e cusì ficciono . Li quels Ambasciadori suti col detto Doca, e praticato di quello, che fare dovellono, dando a lui la loso Città , furono di concordia così : che il Duca vi mandaffe la fua gente ,e quan- C ta volelle, a pigliase Siena per fua, e in quella tenelle un fuo Vicario con grande Balta nella Città, e che a lui fi delle in guardia delle loro Terre al prefente, e molti altri patti, e composizioni vi furono. E il Duca vi mando il Vescovo di Novara con quattrocento lance a pigliare la Città, li quali giuntivi, la presono adì tre di Agosto la Città per fua con grande allegrezza, e fella di tutti li Cittadini di Siena, E li Cittadini iofie me co' Commillari del detto Duca, e colla fua gente d'arme corfono la Città il detto ll, e poi ordinaro feconilo i patti fatti, che feguiffe il reggimento per lo innanzi della Città di Siena, e d'ogni cofa furono di concor- D dia li Sancti con li Commiffari del Duca , Poi diodono li Sancfi in guardia a' Commiffari del Duca le Caffelia, che vollono, e le loro Rocche, le quali furono queste, cioè, Massa, Greffero, e Talamone, Montaleino, Lucigna. no, Cofuli, e alcune altre Caftella, e li detti Commiffari presono sutte le Rocche, e miffonvi i Caffellani per il loro Signore. E così Siena perde la fua libercà, la quale li Cittadini aveano lungo tempo tenuta, e difela. e quelto feciono li Sinesi per la loro grande discordia, e anche per fare dispetto a' Fiorentini, perché credevano, che la potenza del Duca di Milano , avendo Siena , tofto disfacette la nobile Città di Firenze , E la qual cofa più che altro delideravano. Poi il V:cario del Duca cacciò fuori di Siena allora grande quantità di Gentiluomini di quella Città , perocchi così avevano ordinato ,

a poco tempo quali tutti ve gli lafciò tornare.

Come il Re Landilous em nzid a' Fiorentini, come egli avea riprefo il Reame i di che fi fece gran fejla in Firenze per tutti li Cittadmi , e con molte letizie .

#### C A P.

A Di diciotto di Agosto 1399, giunfe in Firenze un Ambalciadore del Re Landilaus, il quale per parte del detto Re diffe a'Priori, e poi a' Capitani della Parte Guelfa. come il Retno di Puglia era surto riprefo per lui, e venuto tutto fotto la fua giurisdizione, a Signoria , falvo le Castella di Capovana, le quali tofto (perava di avere, e Cailel Nuovo, Le quali cole udire, e per fus parte mandarole a dire, tutti li Fiorentini n' ebbono grande allegrezza, e tutta la Città ne fe gran fella, e falo, e per molti C-ttadini . E li Priori feciono , che tutto il Popolo andaffe tre d) s procellione, ringraziando Dio, che fatto l'aveva, e vollono i Priori, che il terzo d) 6 cantaffe una folenne Meffa in Santa Liperata, e ehe tutti i Religioli portaliono quivi le Sante Reliquie, e cost fu fatto. E li Capitani della Parte ordinarono chetre di per tutta la Città s'armeggiaffe; e furono quittio brigate di dodici per brigata , a tutte furono oporevol diene e di giovani, e di vellimenti, e così fu fatto . E li Capitani pagarono li veltimenti a detti armentiato il e anche un di fi giofirò in fu la Puzza di Santa Croce e Catradini , e forcilieri , per fare maggior fulta. Poi il derto Ambafciadore per parce del Re Landslaus richiele li Fiorentini, che facciiono lega, e compagnia con lui. Di che li Fiorentini mandato Ambafetadori a Napoli per farla, ma non fi fece, perocchè non furono di concordia di capitali era loro di molte cofe.

Came Meffer Bragliole femfiffe i Malatefli wella Marca.

#### CAP. VI.

E Sfendo Meller Bropliole colla fun compagnia dilposto di andare nella Marca a fare ricomperare i Popoli , e Signori Marchigiani, e questo fentendo Pandolfo, e Galcorto Belfiore de' Malatefti fi vantare di fare s), che Meffer Brogliole non entrerel be nella Marca a loro porere. Egli raunato tutte le loro brigate di gente d'arme, richicio-ne il Duca di aiuto ed ebbono da lui dugento lance, e ancera ebbono da' Bologneli conto lance, e fusono in cutto più di dumila cavalli, e malra pente a piede e sì delle loro Terre, e molti altri vicini dicro siuto , perperchè venisse loro fatto la difesa della Mar- I At compagnia la Marca, come s' erano vantari ca; e tutti raunati ufcirono a campo, Le quali cole fapurele Meller Brogliole, avve-gnache elli non folie con così grande brigatda piede, e da cavallo, come erano li Malatetti fuoi nimici, nondimeno perchè fapea, e conoficea i caporali, che con lui erano in compagnia, e com'erano valorofi, e franchi uomini, passo nella Marca, e polesi a campo a piè di Cigoli presso a' nimici a quattro miglia e così findo alcuni, fi feciono mezzani , e praticando tra loro di fare concordia. Ma Messer Brogliole fi avvide, che fotto queste pratiche li Malatesti cercavano con inganni vincerli. E conosciute queste essere vere, fubitamente rauno fuoi caporali, e avendoli feco, diffe loro quello, che aveva fentito, e quello, ch' egli conosceva, che li nimici voleano fare loro, Allora tutti li detti caporali diffono: Capitano, fe tu ci conduci con loro a battaglia, a noi da il cuore di vincere per certo, perocche noi sappiamo bene, e conosciamo bene tutti gli uomini d' arme, che fono con loro, e quanto e' vagliono, perchè in più altri luoghi gli abbiamo provati. Le quali cose udire, Messer Brogliole subito diliberò di far battaglia con li detti loro inimici, e ordinò di affalisch là , dove eglino erano accampati , e penso di vincere li fuoi nimici con ingannevol modo, e armatili tutti, gli ordino in quelto modo . Egli foelfe quafi tutti i più valenti uomini d' arme, che con lui erano, e con quelli fi milse in aguato in nascoso luogo presso a' suoi nimici. Poi ordinò, che Meffer Conte da Carrara, il quale era fecondo lui il maggiore di quella compagnia, con tutta la gente di brieve armadura andasse, e cominciasse batraglia co' nimici, e ch' egli tenelle, e folteneffe la battaglia il più cne potesse, e poi sì mettesse in suga tutti; ed elli così sece. L andati preffo al campo de nimici, trovarongli, che erano tusti armati, e schierati tutti, perchè aveano fentito la loro venuta. E cominciata tra loro, e con grande valore ciascuna delle parti si combatteva. Ma pure la brigata della compagnia non potè sostenere la grande forza de' nimici, e però si missono in suga tutti: e la gente de' Malatesti seguitandoli molto fparti, uccidendogli ,e pigliandoli, come si fa a genre vinta. Ma quando Meffer Brogliole vide Meffer Conre fuggire, e fi nimici feguitarli molto fparti, fubitamente usci del luogo, ove s'era messo in aguato, e percoffe addoffo a nimici, e molro totto li vinfe, e cacciolti del campo, e li vinti fi fuggiro in più luoghi ivi vicini fparti , e ciascheduno il più tosto, che potè, entrò nelle Terre murate con grande paura. La brigata della compagnia guadagnaro in quella battaglia molti cavalli , che presono, e atlai prigioni, e presochè tutto l'arnese, e fornimenti, ch' erano nel campo, presono, e uccisono all'ai de' nemici, ch' erano pedoni. E così li detti Malatesta non difesono dalla detta

di fare, anzi riceverono grande vergogna, e danni assai da loro, e le loro Terre ebbono poi gran danni da loro altres).

Come in più lucghi del mondo cominciò una divozione, che le genti andavano sutti a proceffione, chiamando mifericordia, e pace a Dio, sutti veffiti di bianco .

#### C A P. VII.

N questo anno in molte luogora si comin-ciò una divozione di molte genti, e chi dicea, che quella cominciò in Ilpagna, e chi in Iscozia, e chi in Inghilterra, e chi in alcuna parte di Francia, e chi altrose, e chia-moffi la Processione de Bianchi, ed era cesì, che cialcheduna perfona fi vestiva di bianco pannolino, e andavano nove ci al detto modo in procettione, fempre chiamando mifericordia a Cruto Crocintlo, il quate portavano innanzi per loro Infegna, chiamando. mifericordia, e pace, e fempre, dove andavano, facevano fare a tutta genre pace, e concordia infieme. E di questo si storzavano di far fare a tutti, e diceano ch'era volontà di Dio, che questo si facesse per tutte le genti, e dicuzii per molti, che il mondo. doveva poco durare, ma toflo venir meno . E diceano, che il Crocififo faceva, e aveva fatti molti grandi miracoli, e che quello, che innanzi portavano, alcuna volta avea fangue gittato per le piaghe, e molti altri miracoli fi dicea, che ogni di appariano nelle dipiature de fatti di Dio. Li quali miracoli, che ti diceano, che addiveniano, fi trovò in molti. luoghi, che erano bugie, e argutamente fatte da genre per farlo credere a' popoli, e molta gente idiota credeva loro; e in tutre e parti, dove quelle cole fi faceano, ogni di cresceva la divozione, e ogni persona voleva fare quello viaggio, e andare con chi fi moveva a questa Processione, e tenessi quello modo, che qualunque voleva andare, prima fi confessava, e comunicava, e rendea pace per amore del Crocibillo a tueti quelli, che offeso l'aveano, e poi si vestia di bianco. e andava nove di dierro al Crocitillo. come è detto, divotamente, e digiunava fempre, chiamando a Dio mifericordia, e pace. È di quelli akuni vennero a Genova del mefe di Luglio, e predicarono molte cofe, ch' crano addivenute, a chi facca, e andava alla detta Processore. Di che tutto il l'opolo ti mosse a fare, e sece la detta andata per lo modo detto divotamente.

Come la Procefone de Bionchi posità in Toscana A | Come li Fiorentini si vestiro di Sianco e audoro de Genova a Lucca, e poi a Polloia e come le fecevane.

#### C A P. VIII.

POi al principio di Agosto su predicato in Lucca per alquanti venuti da Genova questo fatto di Banchi per lo modo detto di fopra e quelli medelimi andaro a proceffione in Lucca nove d) in quello modo, che detto è di sopra. La qual cosa piacque tanto al Popolo di Lucca che tutti gli uomini . e le donne , e i fancialli fi vestirono di bianco di lenzuoli , e cominciarono tutti li Citradini, e contadini a andare alla Proculione B divocamente così vefliti, e videli per li Gui. nigi, che allora reggeano Lucea, che la Citta rimanca quali vuota; di che elli providono, e feciono ferrare le Porte, e rirennero molti, che crano molli, ma pur nondimeno più di tremila persone dietro al Crocifisso ne vennero per Valdinievole, e di quindi a Pilloia, e quivi feciono divoramente la Proceffione, la quale molto piacque alli Cittadi ni di Piftoia, Poi vennero a Firenze, e fecero la Proceffione, la quale molto piacque a Fiorentini. Poi andaro in più luoghi del contado di Fircoze , e forniti li nove dì , fi ziromò a Lucca, avendo fatte fare molte paei in p-ù luoghi di brighe mortali nella Cit- C tà , e nel contado di Firenze . E avendo ticevuto in Firenze grande onore, e grandi doni fece loro il Comune di pane, e di vino, e altresì alcuni Cittadini donarono loro alfai eofe da vivere, perocchè tutti toglievano per Implinació, che era dato loro da vivere, e ciò. che avanzava loro, davano per Dio a' poveri . Poi ancora fi mollono li Piftolcfi , veffici di bianco, e andarone a proceffione, e furono tra uomini, e ilonne, e fanciulli, c fanciulle circa di quattromila. E vennero a Firenze per fimile modo, che i Lucchefi, e fu loro altreat fatto dal Comune, e da speziali períone molto onore, e grandi limoline Poi vennero li Pratefi per fimile modo a Fi- D renze, e anche fu facto loro fimile onore .e limoline affai, e cialcheduni faceano fare, dove giugnevano, molte paci, chiedendole per amore di Cristo Crocititto, il quale di tutti era la Infegna, che feguitavano, e adoravano. E furono bene tremila perfone, a tutti diceano, che il loro Crocififfo onni di facea grandiffini miracoli. E ancora vennero a Firenze una brigata di Fifani Cittadini, e contadini per lo fimile modo vestiti di bianco. e fu fatto loro onore granditimo, e doni dal Comune, e da altri Cittadini speziali, e in ogni luogo a ingegearono di far paci, e concord a tra tutte le persone per lo modo detto di fopra. Poi compiuti li nove di , ciafeu- E no fi tornò alla fua cafa. Le quali cole piaciute molto a'Fiorentini, tutti fi difpolono s fare il fimile.

a processione in più lueghi, e furono grande nevero, come fu ordenero per lo Comune, co elle andoffero.

#### C A P. IX. Fiorentini avendo veduri questi, che andavano a processione, tutti si vestirono di bianco di lenzuoli di panni lini e in q

fto fare concorfe nomini, e femmine, e fanciuli di onni età , e tutti fi confessivano , e comunicavanti, e disponenti a andare d'i nove a procellione nel modo, che detto è, che sndavano gli altri. Le quali cose sappiendole li Priori, ordinarono par lo meglio, e perchè tutti andationo con bunn ordine, che il Vescovo di Firenze andasse alla detta procellione inficme con tutte le donne, c fanciulle ,e fanciulli, e ancora con tutti quelli uomini, che volettono, e non fi dilungattono dalla Città guari, anzi vollono, che ogni mattina cominciallono dentro alla Città e ufeitiono poco fuori della Città, e ogni fera tornafluno dentro alla Città tutti ad aibergo, e poi ordinarono chi foliono le loro guide, e come andalle cialcuna regola, e contrada, e fempre vi fu chi provvedeffe ad orni cota. perchè iscandolo con nascesse era loro. E così la detta Processione si fece, e cominciossi adi ventotto d'Anosto molto quietamente . e furono il prime di ; e easì poi feguì bene quarantamila persone, e pareva una cosa di Dio, tanto eran le genti ben disposte, e pen-ture de' loro peccati, e nella Città feciono fare molte paci, e concordie, e tutte le genti di buono amore fi abbracciavano, e bacsavano infieme, e tutti cantavano quella kiuda, che comincia così : Mifericardia eserna Iddia, Pace , pace , o Signer pro , Non guardese el no-fire errere . E così fempre tutti cantavano laude di Dio, chiamando pace, e aveano innunzi il Crocifillo, e in mezzo, e in più luoghi della detta Procellione n'avean molti. E fu quella Processione tanto divotamente fatta a Dio, che in prù luoghi della Città fi diffe, che li loro Crocififfi avenno fatti miracoli, e così andò nove dì. Ancora vi furono moki uomini, eha vollono andare di lungi dalla Cirrà, e usc) dalla Porra a San Niccolo il Vescovo di Fiesole, e più altri Religio-si, come su ordinato per li Priori con molta nence, e molti contadini s'arriuniono a loro, tantoché a Feglioe fi trovarono ventimila persone, o più, e andarono insino a Arezzo, e poi tornaro forniti i nove dì, e andonne ancora fuori di ogni Porta della Circa grande quantità, e con grande ordine molta rente e dovunque andavano, facesno fare paci, e concordie con grande devozione. Poi forniti li nove dì , ciafcuno fi tornava alle lo-

ro cafe; e la Città per quelto ne timale in

grande concordia.

Come il Contado di Firenze si vesti tutto a A bianco, e ancova tutta Italia in ogni luogo, e andavano a processione.

X.

### C A P.

IN questi medesimi di quasi tutto il Con-tado di Firenze si vesti di bianchi lenzuoli, e tutti andavano a processione ciascuno per lo modo detto di fopra, e con quelli canti, e laude di Cristo espresso giugneano a Firenze le brigate de'Bianchi, fempre chiamando pace, e misericordia a Dio, e quelli di Samminiato, e da Empoli, e di quelle contrade furono a novero dumila, e più, e quelli da Vokerra furono mille, e più, e quelli da Colle, e da Sangimignano, e di molti altri luoghi del paese, e del contado di Firenze, donde dugento, donde trecento, e donde cinquecento, e donde fecento, e donde più, e a tutri fu dato pane, e vino da' Priori, e fatto a tutti grande onore. e parea, che tutto il Contado abbandonaffono ogni loro faccenda per andare alla detta Processione, e di niuna cosa pareva, che si sicordallono, che a fare avellono. E ancora la detta Processione per lo modo detto si fece alla Città di Arezzo, e alla Città di Castello, e al Borgo a San Sepolero, e per tutte quelle contrade. Poi si fece a Siena, e a Perugia, e a Cortona, e nelli loro contadi. E C ancora si fece altresì a Scesi, e a Viterbo, e a Todi, e per tutti quelli paesi, e molto grande si fece a Roma, e in tutte quelle contrade, e in tutta Romagna, ein ogni Città. È il fimile nella Marca, c a Napoli, e in sutto il Reame di Puglia; e ancora fi fece in Bologna, e a Ferrara, e a Padova, e a Mantova, e a Vinegia, e in tutte le Terre, che fignoreggia il Duca di Milano, e in tutto Frigoli. E ancora fuori d' Italia quasi in ogni Città, e Paele si fece la detta Processione per lo fopradetto modo, e divozione, che cia-Scheduno aveva a Cristo Crocissillo, e ciascheduno chiamava pace, e mifericordia a lui.

Come la compagnia di Meller Brogliale vome.

a Gafintino a petizione di Girovani di Melle.

Conte d'Agobio a fare guerra alle Terre
del Conte Ruberto da Poppi, pertiè la

sugglie tenna il Bargo alla Collina in
Cafentino, e il Conte la guerreggiava per togli quel Borgo.

### C A P. XI.

Clovanni di Melier Conte d' Agobbioavea per moglie la figliuola del Conte Ruberto da Prato Vecchio, e la detra fua donna tenea in Cafentino il Borgo alla Collina, chi era futo del Padre, e turte la altre Caftella, che erano fue fure, tenea il Conte Ruberto da Poppi, figliuolo del ConteFrancatio, priocche glie le aveva tolte, quando fece uccidere il fratello della detta Donna, e molte volte avea il detto Conte Ruberto da Poppi voluto torre il detto Borgo alia Collina alla detta Donna, e ancora con ingannevole modo l'aveva voluta fare uccidere, e una volta la fece faettare, e i panni la camparo. Di che il detto Giovanni di Meller Conte, il quale era cacciato di casa sua, alcuna volta andava a foldo, e talora in compagnia. E per questo esercizio avea grande amistà, e dimestichezza con Messer Brogliole, e con molti altri di quella compagnia; e per questo addivenne, che il detto Giovanni di Messer Conte, Messer Brogliole, e la sua brigata venne in Casentino a rubare le Ter. re del detto Conte Ruberto da Poppi; egiuntivi di subito, perocchè non se ne guardavano, presono molti prigioni, e grande quantità di bestiame, e rubarono tutte quelle contrade, e ancora feciono grandi danni alle Terre de Fiorentini, perchè non fapeano li loro confini, e preiono in sulle Terre de Fiorentini affai prigioni, e bestiame; avvegnachè tutto il bestiame rubato nelle Terre de' Fiorestini fu restituiro, e li prigioni lasciati, e ancora di tutti li fottoposti de' Fiorentini; e stette la detta compagnia in sulle Terre del detto Conte Ruberto, facendo gran danno infino d'Ottobre . E poi feciono parto col detto Conte, ed ebbono da lui fiorini secento di oro, e ancora l'ammenda di certi cavalli, che avezno perduti, e più altre cose ebbono da lui, e poi si partirono, e andaronne verso Perugia, e menaronne con loro grande quantità di bestiame, che aveano guadagnato quivi nel detro modo, e lafciarono il Cafentino tutto diferto.

Come il Castello di Montelungo su rubellato d' Fiorentini, e come li Fiorentini l'assediarono, e riebbonlo.

### C A P. XII.

A Noora del mele d'Ottobre 1399, fu da certi sbanditi di Firenze, rubellato il Castello di Montelungo della Berardinga, e feciono questo fare gli Vbertini, e il Conte Guido da Bagno, il quale era allora in Siena uno de' Vicari del Duca di Milano. La qual cofa faputa a Firenze, fubito con gran gente da pic, e da cavallo assediorono il derto Castello, e più volte il combatterono con aspre battaglie, e con gran danno di quelli, che v'erano e di fuori, e di dentro, perocchè non è luoga molto farte. Poi quelli, che v' erano dentro, veggendo, ch' elli non erano foccorfi, come era loro stato promesto dalla gente del Duca di Milano, ch' era a Siena, una notte, che il cielo era molto ofcuro, per certi valloni si fuggiro in Siena tutti, salvochè tre ne furono presi, e non de' più cattivi, li quali poi in Firenze fureno posti in su tre carra, e attanagilati con tanaglie roventi di fuoco, e poi furono impic- Al pagni, perocchè segretamente aveano sapu cari, e li Fiorentini richbono voto il detto Caffello.

Come well' Ifola d' Inghilterra surono fatte grandi novitudi contro al Re loro, e poi fu prejo, e fattogli rinunciare il Reanie, e fatto un altro Re, e quello mert in prigime .

### XIII

DEr tutto quello anno furono nell' Ifola d' Inghilterra grandi discordie tra li Reali, c tra tutti gli altri Signori dell' Ifola, e il loro Re Ricciardo. E addivenne, che il Re d'laghilterra fi fece forte di gente d'arme; poi per l'opere fatte a lui altra volta da' fuoi zii, e da altri Signori dell'Hola caccio il Duca Lancasto suo fratello cugino dell' Isola, e molti altri Signori con lui in Francia di volontà del detto Re di Francia. E ancora il detto Ricciardo Re d'Inghilterra avea poco prima prefo, e mello in prigione il Deca di Confefri suo zio, e il figliuolo, che su del Re Adovardo, e fecelo morire. E ancora zvea mozza la teffa al Conte di Rondello, e cacciato il fratello, che era Vescovo di Sacsdiera, e con lui avea cacciati li figliuoli del detto Conte di Rondello, li quali erapo molto amati da' Signori, e da' Popoli di tutta l' Ifola d' Inghilterra, e tutti li Paesani si doleano di queste cose, perocchè questo modo parca loro, che dovesse essete la loro distruzione, feguitandofi, e ancora molti altri Signori avea disfatti, e carciati fuori dell' Ifola, a alcuni ne aveva morti. Poi addivenne, che il detto Re d'Inghilterra andò in Irlanda a far guerra con gran gente d'arme. Allora il Duca di Lancasso, e gli altri cacciati segretamente s'accordarono colla maggior parte de' Signori dell' Isola, e seciono una congiurazione contro al detto Re d'Inghilterra, e chi con lui tença. E queflo fatto, fegretamente il detto Duca di Lancasto tornò nell' Ifola con tutti gli altri cacciati con lui, e fubito raunò dimolta gente d'arme, che il seguitarono, che furono tutti con loro, con cui avea fatto lega, e congiura contro al Re, e in pochi di furono bene trentami-la uomini a cavallo, e tutti insieme si feciono contro al Rc, che tornava d' Irlanda, perocchè avea faputa questa novella, e aveva sco più di ventimila uomini. Ma poichè il detto Re seppe quanto li suoi nimici erano forti, per paura di tradizione sì si fuggi dalla tua gente, e andonne in un Castello. La qual cosa seputa la sua gente, quasi tutti ic n' andarono al Duca di Lancalto, e tutti infieme affediaro il Re Ricciardo nel luogo . dove elli era. La qual cofa veduta dal Re, e dubirando di tradimento, di notte con pochi compagni fi part) di quindi per andarfene in Scozia; ma dalla gente del Duca di Lancasto fu preso insieme colli suoi com-\*:.:1

ta la fua partita. Poi lo Duca di Lancasto con tutta la fua gente, e col detto Re prefo ne venne a Londra, e prese la Terra, e misse il detto Re nel Castello in prigione. Poi tutti li Signori d'Inghilterra feciono parlamento, e feciono venirvi il detto Re Ricciardo. E poi il feciono rinunziare il Reame d'Inghilterra, e in tutto fe ne spodesto, e lasciollo a' Paesani, e a' Signori, e Comuni liberamente. E poi li detti Signori, e Comuni tutti inseme con grande solennità, e concordia di tutti, clessono, e feciono loro Re il Duca di Lancasto cugino del vecchio Re. E ancora il novello Re infieme col detto Parlamento condannarono il vecchio Re in perpetuo carcere, e il Reame d'Inghilterra rimale tutto fotto il governo del nuovo Re, c in pace per allora. Ma poi a poco tempo il vecchio Re fu in prigione aiutato a morire; donde poi in non grande lunghez-za di tempo feguitò nel detto Reame la morte di molti Signori, e Pacsani.

Come li Perugini si dierono al Duca di Milana con certi patti, e condizioni .

#### C A P. XIV.

ESfendo in Perugia del mese di Gennaio uno Ambasciadore del Duca di Milano, e più mesi innanzi v'era continuamente stato, il quale ordinava, e follecitava con Ceccolino de' Michelotti, e con molti altri Cittadini di Perugia, e promettea a tutti grande quantità di danari, s' clli facesiono, che la Città liberamente fosse data al Duca di Milano, e a lui fuo Vicario ; e alcuna volta donava per parte del Duca tazze d'ariento, e altri gioielli affai : Di che fegut, chell detto Ceccolino, il quale era foldato del Duca di Milano acconfentì a quello, che volle il detto Ambasciadore del Duca; e suto con quelli grandi, e potenti Cittadini, li quali già altresì avevano fatta concordia, e patto col fopradetto Ambasciadore del Duca, per le grandi promette a loro fatte ordinarono una adunanza generale. E domandato per li Priori di l'erugia configlio a tutti li detti Cittadini di quello, che fi avessi a fare, perche la Città avelle pace, e buono stato. Allora tutti quelli grandi Cittadini, che erano corrotti, per le l'opraddette promesse a loro fatte, infieme con Ceccolino, e con altri fuoi conforti tutti configliaro, che la Città si desse liberamente al Duca di Milano, dicendo, ch'elli fempre la terrebbe in pace, e in buono stato, e grande; e così quasi tutti li Cittadini s' accordaro a quello, veggendo, che li maggiori s'accordavano, che questo si faceffe, E' vero; che alquanti buoni Cittadini, e non cost partecipi, configliaro, e differo, che a loro pareva, che per la loro Cittade fosse migliore configlio quello, che diceano

in Perugia, li quali configliavano, che li Perugini fi reggedono a libertà , come grand. tempo aveano fatto, e diceano, che la Citta reggendofi a libertà, farebbe fempre buona Terra, e laudabile reggimento, e ancora diceano, e prometteano loro gli Ambasciadori, Fiorentini,che le si reggessino a liberta,che il Comune di Firenze ali aiuterchbe, e difenderebbe con tutte le loro forze da ogni persona;ma queflo configlio non fu per moiti Cittadini approvato. E comecche a loro più piacesse, che l'altro, ma per paura de' maggiori non ardirono a configliare, anzi tacettero. Altri Circadini furono, che configliaronfi di darfi al Papa, ma poco furono uditi, ma furono B molti pochi, e comecche altora non fosse alcuno partito ricifamente prefo, pur fu ve-duto, che più, che li cinque sesti de' Cittadini concorrevano a darfi al Duca di Milano, come i maggiorenti volcano, e configliavano. Ivi a pochi di fu detto agli Ambafciadori Fiorentini da alcuni Cittadini di Perugia, che s'elli non fi partifiono di Perugia, e andaffonfene, che qu' elli farebbono per certo morti. E quello fece fare, e dire l' Ambasciadore del Duca di Milano, perchè elli florpiavano quello, ch'egli ordinava, per lo che gli Ambasciadori Fiorentini per paura si fuggirono fuori della Citta il più tosto, che poscrono, e tornaronsi a casa a Firenze. Allora Ceccolino ordinò che Meffer Otto Buonterzo foldato del Duca di Milano, il quale era non molto luegi da Perugia con ottocento cavalli, venisse più presso alla Città colla fua brigata. E poichè e' fu venuto al luogo. ordinato, Ceccolino più, e più volte ando a lui la dove egli era, e finalmente dopo le molte volte andare, e tornare in Perugia, al fine li Perugini diliberaro di dare la loro Città al Duca di Milano, e affignaronia al fuo Vicario liberamente, ed e' ricevettela per lui. Ma pure v'ebbe alquanti patti ; e questi vollono i Michelotti , che si facesse, e tutti gli altri grandi Cittadini, che con loro teneano, e configliato aveano, E a' ventuno di Gennaio, passate già le ventitiè ore, e passato il dì, fecondo il punto dato delli Strolaghi, li Priori di Perugia, e il Cancelliere della Terra, e molci altri Cittadini insieme col Vicasio del Duca di Milano, uscirono la Priori del Palagio de' Priori di Perugia, con ducinfigni bandiere, l'una dell'arme del Duca di Milano, e l'altra dell'arme del Comune di Perugia, e Ceccolino portò in mano la Infegna dell'arme del Duca di Milano, e andarono in giù, e in su per la Piazza così disarmati quattro volte, e alcuna volta gridavano Viva il Duca di Milano. E per questo mo-do il Vicario del Duca di Milano prese la Signoria della Città di Perugia fanza colpo di E fpada, e fanza contrafto. Poi il detto Ceccolino soldato del Duca di Milano con dugento lance, com' era futo in patto, ch'elli dovesse continuamente avere, fi parti di Pe-Tom. If.

gli Ambafciadori Fiorentinii, che aliora erano in Perugia, li quali contigiiavano, che li Perugia, li quali contigiiavano, che li Perugia di reggeduo a liberta , come gandi tempo avenno fatto, e diccano, che la Citta reggendofi a libertà , farebbe lempre buona Terra, e lausabile reggimento, e ancora di cano, e prometteano loro gli Ambafciadori, Fiorentiniche fa frestifino al libertache liCo-

Come Meffer Niccold Coloma una notre entrè in Roma per cacciarne il Papa; poi si suggì, che non su seguito,

# C A P. XV.

A Noora del mese di Gennaio Messer Nic-colo Colonna venne a Roma con quattrocento cavalli, e con quattrocento fanti, e giunto a una porta aperta, entrò dentro alla Città, e cerle infino al Campidoglio, gridando.: Viva il Popolo, e muoia il Tiranno Papa, e combattè il Campidoglio, e no I potè avere; di che elli fi tornò verso Piazza Colonna. Poi non scoprendosi alcuno Cietadino a feguitare il fuo errore , o a effere con lui; ed elli fentì, che il Fratello del Papa venia contro a lui con molta gente d'arme, con tutta la fua brigata fi fuggì, e andoffene a Palestrina. Di che essendo saputo dalla gente del Papa, della fua gente appiè alquanti ne furono prefi, de' quali if Senatore ne fe impiccare trenta, e il l'apa la notse, quando fent) il romore, per pauta fi fuggì in Castel Sant' Agnolo, e ancora quivi fi fuggirono più altri Cardinali, Poi seguì, che guerra si cominciò nel Paese, e la gente del desco Meffer Niccolò ogni di corregno infino in fulle Porte di Roma, e facevano grandifsimi danni a' Paesani . Credeasi , che quello coie facelle fare il Duca di Milano, c così era la vesicà. Di che il Papa flava in Roma con grande paura, e fecevi venire gran-de quantità de fuoi foldati per guardia di (e; e ancera per far guerra a Paleterina , e alle altre Terre de' Colonnesi, e foce face a quelle grandi danni , e ruberie a' tuoi toidati ; di che il l'agfe stava in molto male stato.

Come il Vicario del Duca , ch' era a Pifa fece uccidere Lazaro Guinigi al fratello.

### C A P. XVI.

E il Vicario del Duca di Milano, che era in Pifa, a petizione, e mandato del fue Signore, percoche Lazzero Guinigi, il quale era quafi Signore di Lucca, ed era piu amico de l'iorentini, che nona arebbon voluco, ch'elli foffe; e aveva il detto Lazzero un fracello non tutvo, il quale allora andava al foldo in quà, e in là, e allora era a Pita. Di che il detto Vicario gli diffe. 10 t'infegerari, e farci cliere Signore di Lucca; e fai e farci cliere Signore di Lucca; e fai e face de la control del propositione del propositione de la control del propositione del pro

come val a Lucca, una fera vai a Luzero tuo | A | Come i Veniziani fecione la pace tra il Duca fratello nella camera, a di', che gli voglia parlare, a poichà tu fe quì , uccidilo , a poftibile ri fia fanza failo , perocche elli fara folo, a difarmato ; a quelli piaciutogli il modo, incontanente fi parti da l'ifa, e andonne a Lucca, e la fera medefinsa alle due ore della notte andò a Lazzero, e diffe, che gli voleva parlara in fegreco. E perché elli era fuo fratello, Lazzero il fece a lui venire nella camera, ed effendo così folo con lui, che aveya it fue mat penfiere , fubite miffe mano a un coltello , a diegli nel perto , e poi gli die molte fedita i laondo egli fubito fi morì. E quando e l' ebbe morto, ufcì di cafa, e venne in Piazza furnendo . La qual morte B faputa da Michele Guinigi, il quale ata Gonfaloniere di Iuflizia, fece armare rutta la genre dell'arme, ed egli armato infirme con tutri uscì fuori del Palazzo, e coriono la Città, e presono quello, che avea morto Lazzero, e per giuftigia gli fece tagliare la tefta. Ela Catà rimate fotto pure nella giurisdizione de Guinigi, e del Popolo, ma non finza gran-de paura. Le quali cofe, come la Fiorentini feppono, fubito vi mandarono Ambafcia-dori a confortarii , e preferire loro ogni loro forza turta del Comune di Firenze . Li qua li furono volentieri veduti, a uditi i ma differo, che per allora non volevano alcuno aiuro da loro, perocchà non bifognavo i ma fe no avellero bilogno, ricorrerebbono a loro come a cara Padri i Di che li detti Am basciadori si tornarono a Firenze, e rapporearono questo a' Priori .

Come li Fiorentini folderono più gente d'orme per lero difefa , veggendofi intermati dalle Terre del Duca di Milano,

#### CAP. XVIL

L I Fiorentini veggendo, che il Duca di Milano gli aveva chiufi intorno, poiche ebbe la Città di Perugia, e che egli aveva D occupata quali turta Tofcana, e dalla fua gente erano circondati in ogni parte diliberarono foldare più gente d'armo per vivere più ficuri, e fu diliberato, che infino a cinquecenco lance fi foldaffe e millecinqueceoto fanti, e quelto fi diliberò per fare la loro difefs, e per ben guardare le loro Terre, e per potere giutare li loro vicinì, quando bifogno n'avellono, e così ficciono lubiramenza, e provvidono donde venissono li daoaci per pagare ogni mele .



de Milano, e Frarencini, e li loro collegous & che li Fierentini fi tenvero inganimiti, e traditi da lero, e che il fu la verità.

#### C A P.

L'Imbalciadori de Veniziani, ch' erano a G Pavia, fermarono, e feciono per la balta loro data tra il Dues di Milano, es fuoi collegati, e fudditi, e aderenti dall' una parce, c l'altra, al Comune di Bologna, e il Comu ne di Firenze, e il Signor di Padova, e il Signore di Mantova con tutti i loro adcrenti fudditi ,a accomandati con moiti patti , e condizioni , e feciono questo nella camera del Duca di Milano, e tanza fapura delli Ambasciadori de'Fiorcotini, che erano a Vinegia, e fanza dirne a loro alcuna parola , anzi il tennero a loro celato. Ma pure li detti Ambascisdori udandone dire alcuna cola ad altrui , ne domandaro al Doge di Vinegia, e quelli malvolencieri il diffe loro; ma no 'l porè negare , perocche per tutta la Terra fi diceva piuricamente, a domandando gli Ambeschudori de' Fiorentini la scritta di tutti i patti fatti, rifpole il Dogo, che farebbe raftemprarli, e darobleti toro esilora gli Ambafciadori diffono, che volevano elimo raffemplare tosto per mandarli a Firenze , e che li piaceffe preftarli loro . Allora diffe il Doge non voler farlo, ma che in pochi di li darebbe loro, Allora gli Ambasciadori conobbero, che non li voleva loro dare, e ferifiono a Firenze ouclio, che averno fentito, a la rifpoile del Dege fatta a loro; le quali cole udite i Fiorentini, tutti generalmente fi turbarono, e di quello, ch'era fatto, fi dolfero parendo loro effere ingannati, e traditi da' Veneziani . Poi dopo molri di il Done pure dede loro i patti agli Ambasciadori Fiorentini fatti per feriete, li quali furono quelta: Cheli Signori Lombardi collegati con li Fiorentioi richbono tutte le Cattella, che aveano percute nella prefente guerra pellata, e pet loro, a per li loro aderenti, e raccomandati, e così renderono le Cattella, che aveano prefe dal Signore di Milano, e da' fuoi aderenti, a raccomandati sa li Fiorentini doyeano rendare a' Sanefi focondo i patti dell'a paca fatta Montecchicllo , c Agliano , a la bastin, ch'è in su le Chizoe, e i Fiorentini riebbono folamente Berignone . E rimafe a ejudicare a' Veniziani, e al Duea di Milano quello, che dovelle effere da' Conti di Catentino, e degli Vbertini, a a chi dovellino rimanere gli altri della contrada, li quali prime rutti erano raccomandati n'Fiorentini, e rimale folpelo per dicci anni Monrepulciano, e Lucignano nelle mani, di cui a erano, e poi fi dovelle vedere di ragione, di cui dovestono effere , e a colus folfero renduti , di cui si vedesse di ragione , che fossero. E molti altri patti vi furono, me come li

Fiorentini li videro muti, differo, ch'erano

ingannati , perocchè li Conti di Cafontino , A e gli Ubertini, ch'erano loro raccomandati, non crano a loro rendute, no ancora Lucignano, ch' era toro di chiara ragione, nè il Cattello di Colle Lungo, ene i l'inni avevano loro tolto nella detta guerra, e per molse altre cole, donde craso molto ingennati, e diminuite le loro ragioni. E per queste cofe fure, e perchè ei fi ponelle rimedio, il Fiorentini mandarono fubito due altri Ambafciadori a Vinezia a dolerii del danno e della vergogna, che i l'iorentini ricevevano nel fare di questa pace per le loro cose rimafe addictro, e non fatta, come fi dovea, e come ellino folo rimanezno gli offefi, e dannifienti nelle cofe dette di fopra per la pice B fatta per loro, e a progato il Veniziani, che vi ponctiono simedio, fieche le loro Terre, e aderenti, e accomandati non rimanellono ad altrui. Li quali grunti a Vinegia, e espofta l'ambafciara a' Veniriani , ebbono da loso buone parole; ma non pero vollono ad aleuna di quelle cole porre rimedio, anzi fe ne rifono, e nondimeno li Florenzini, perchè niuna cofa fi poteffe dire da loro effer manesta della datta pace, ad) undiei di Aprile fectone bandire in Firenze, the per lo Doge di Vinegia era fatta, e conchiuta pace adi centuno di Marzo tra il Duca di Milano, e i fuoi collegati , e era' Fiorentini , e i Bolognefi. e akri loro collegati, e quella feciono, perchè nelli Capitoli della detta pace fi conteneva, eiascheduno dovere eost fare, e su bandi ta quella pace per la Città affai femplicemente, e fanza farne alcuna festa, o aliegrezsa per verun Cittrdino, anzi tutti ne rimafono turbati, e con trifto vito.

#### ANNO MCCCC

Come li Colonues sectiono guerra a Roma, e al Papa. Poi la genne del Papa, e de Romani andero loro adolgo, e sectiono grandi danni, e valerie alle Terre lovo.

C'AP.

TEI principio di quello anno 14do del mefe di Aprile li gente di Meffer Nio cola, e di Gianni Colonna, che era in Paleffrina, e ia più altra loro Terre , corfono più voke infino in fulle Porte di Roma e prefono, e uccifono, e rubarono ciò, che trovarono, e feciono a' Pacfani granditumi danni, e ruberie di bestiame, e ancora di qua da Roma furono fatti per lero molti re ri, e furono subati, e molti mortine, e fatte cole molto scellerate, e dicesso, che quelto facevano, perche il Papa liberatie Roma. perche ella fi reggette al modo di prima ; ma nella cerità colloro facevano quello a petizione del Duca di Milano . E perche ellano faccifiono quello, dava loro grande quencita di danari. Le quali cofe veggondo il Papa per Toos. IL.

riparar a quelle cofe, rusuò gente affui, e fectico dumis carshi, e alla gipara a puele, e infeme cor Romani del mefe di Mepio il mundo adoldo sile Terre de Colonesia, e potonia Palettrina ad affetio, e quivi (recoor grandifimi dumi, e guishmenti di biade, e di cigne, e tutto il paele guafiarono, e accorpa a tutte l'alle pioc. Celtila, e Torre dierono il guatlo, poi feronarono a Roma con grande di ministi di prede guardiagnesa.

Come la gente del Duca di Milano prefe per trattato la Città di Serfi,

#### C A P. I

A Noon 4d mete 6 Mengio 400 h person 4 of Dec 4 of Minno, cite can in fixme of Duca of Minno, cite can in fixme of Duca of Minno, cite can in fixqualle cri vier defids (int 4 d Acef, cites a
person of the fixed by the control of the condity or reason force dept mine in Ceccuitermon of the control of the control
of per reason of the Ceccuite of the conorder of Minler Benjoles, personal or serveceres on the Rocca per Minler Benjoles or till
correction. Meller Benjoles personal or till
correction. Meller Benjoles personal or
to an opening force of the control of control or quello parton, person
to the control or quello parton, person
to the control or quello parton, person
to the control or person
to the control of the control
to the control
t

Come li Boligness insterne cel Cente Alberiga andarono adissia ad Aftere da Facuza, e guaflavonti la riculta i poi si partirono, e lafitarono due baste di gente d'arme.

#### CAP. HE

L l Bolognesi seciono lega col Conte Albe-rigo da Barbiano per diasare Atlore da Facera nimico doll'uno, e dell'altro; e freta quella lega, i Bolognesi richiesono d'aiuto il Comune di Firenze, dicendo, eliq Allore avez colto loro il Caffello di Zuccheruolo, e perció li facenno questo, Le quali cos fe udite li Fiorentini, mundarono Ambafciadori a Bologne a cercare di far pace tra'Bolognefi ; e Aftore ; li quali Ambalcladori giunti a Bologna, e udito quello, che cimandavano, fubito n' sedaro a Faenza, e diffono ad Aftere, che rendeffe it deces Cafello . alerimenti li Fiorentini manderebbono a Bologna la loro gente contro a lui. E Aftere refisere, che renderebbe il deteo Caffello a' Bolognoii , ma volea , che lo ficurationo , che non arebbe guerra con loso. Le quali cofe udite da' Bolomeli , sifposono , che non volcano quello promettere , perocchie averno promello al Conre da Borbiano pure di fure la guerra con Affore, il quale era suo cornie nimico, e loro dopo quello fahitamente comineiare la guerra . E la Ambalciadori Fio-Ff a

a' Priori quello, che aveano potuto fare, aycano fatto, e come non aveano potuto fare quello, per che v'erano andati . E ancora li Bolognesi pregaro i Fiorentini, che desfono loro aiuto nella presente guerra. Di ehe li Fiorentini mandorono loro cento lanee di buona gente, ma non troppo volentieri. E quando a'Bolognesi parve estere atlai forti, insieme col Conte Alberigo corsono sopra le Terre di Aftore del mefe di Giugno, e fecero però, che tutte le sue ricolte arsono, e guaitarono, e altresì ogni guafto, che fare fi potè, feciono infino allato alle Porte di Faenza, ed ebbevi di belle battaglie tra loro, e la gente di Astore, perchè Astore avca mille cavalli di buona gente feco, ma li nimici erano più di due ..... e per questo non poterono effere in campo a petto a loro, ma ogni dì li affalivano. Ma poichè li Bolognefi, e il Conte Alberigo ebbono fatto tutti li danni, che fare si poteano, polono due bastie molto presio a Faenza, e fornironte bene di vettovaglia, e di valenti gente, e poi si tornarono tutti alle loro case, e Castella, diliberati di fare ogni di guerra a tutti li confini di Aftore, e distorsioni, e danni. Ma poiche furono partiti, li Cittadini di Faenza videro non potere niente ricogliere in queft'anno furono molto trifti di questo perocehè furono certi dovere patire grande necessità questo anno di vertovaglia, e grandi rammarichi ne feciono con Astore loro Signore. E per questa cagione Astore ne mandò via quali tutta la fua gente d' arme, e folo ritenne nella Città per guardia di se dugento cavalli di buona gente, e ordinò la Città il meglio, che potè per allora. Poi Astore se Signore di Facnza Giovanni Galcazzo fuo figliuolo, ed egli se n'andò a Bresighella in Valdelamone, e quivi si stette. E questo fece Astore, credendo, che i Bolognesi, e il Conte Alberigo non fussero nimici crudeli del figliuolo, come crano di lui; e ancora credendo. che li Malatesti l'aiutassono più volentieri perocchè era loro cognato, e molto si ritenea con loro, ma non li venne in niuna fatto quello, che s'avvisò.

Come grande mortalità fu in Firenze , e altrove quefto anno.

#### C A P. IV.

N questo anno fu in Firenze grande mortalità, e cominciò del mesedi Aprile, comecche prima s' era veduti fegnali pestilenziosi assai, perocchè quelli, che morivano, tutti avevano posteme velenose, e pestilen-ziose, e grande paura ne aveano i Cittadini; poi feguité di maggiore malizia, perocche ne morivano per di cento tutti d'aposteme, e poi di Giugno feguitò maggiore, perocchè erano per dì nella Città dugento corpi, e

rentini si tornaro a Firenze, e rapportarono | A più. E poi di Luglio molto maggiore e durò infino a Settembre troppo grande nella Città, e aneora nel contado di Firenze fu maggiore, che nella Città, perocchè in mol-ti popoli morirono la metà delle persone, che v'erano, e in alquanti molti più, che la metà; e molti Cittadini, che erano fuggiti in contado, morirono, e fu questo grande numero, e molte Caste la rimasono mezze vote, e molte famiglie disfece. Come fu fatta la festa di Santo Giovanni, grande numero di buoni Cittadini si fuggirono fuori della Città, e andaronne colle loro famiglie nel con tado di Firenze in più Ville, e Castella, e ancora n'andarono affai a Bologna, e molti ve ne moriro nondimeno, e chi n' andò ad Arezzo, e anche affai ve ne morì, e così dove n'andarono, ne mor) in ogni luogo, che fu in tutte le Terre di Tofcana. Era anco. ra la detta mortalità in molte Terre d'Italia in questo tempo dove grande, e dove minore. Era ancora la detta mortalità nel detto tempo grandissima a Roma, che fu tal dì, che v'ebbe settecento, a ottocento corpi morti, ma la maggior parte Romei. E ancora fu la detta mortalità in molte Terre d'Italia in questo tempo dove grande, dove minore, perocche allora v'era a Pifa, a Lucca, a Perugia, ea Napoli, e in tutto il pacfe, e ancora in Lombardia, dove grande, e dove grandiffima in molte Città la detta mortalità. Li Fiorentini veggendo la Città vota di buoni, a ricchi Cittadini, diliberarono di foldare infino in secento provvigionati a guardia della Città, e infino in setrecentocinquanta lance di foldati tra per di fuori, e per di dentro; e così feeiono, e aveano ailora a foido milletrecento foldati di fanti, ecosì perche li Cittadini s' erano partiti, fu ordinata la Città, e il contado, e distretto loro,

> Come Meffer Brogliole fi mort a Firenze, e fulli fatto grande onore di fepoltura dal . Popolo di l'irenze.

### C A P.

Veano allora li Fiorentini foldato Messer A Brogliole, perchè elli allora fi diceva, ch'elli era il più valente Cavaliere d'arme, che fusse in tutta Italia, e in lui aveano grande speranza, se a loro il Duca di Milano sacesse guerra, e aveanli fatto grande onore in tutte le cole, che a' fuoi pari si convengono fare. Cnflui adì quindici di Luglio fi morì a Empoli di male di pestilenza. Di che tutti li Fiorentini generalmente se ne dolfono, e fulli fatto dal Comune grande onore di sepoltura, e su seppelliro in Santa Liperata, e molti de fuoi famigli sì furono vestiti di nero, e ancora di cera fu moko onorato, e costò al Comune molti denari per fargli onore, e per dare esempio agli altri di servire i Fiorentini.

... ; Co-

Come Paolo Guinigi prefe la Signoria di Lucca.

CAP, VL

DEI mefe di Ottobre 1400. Psolo di Fran-celco de' Guinigi da Lucca, avendo fatto venire di Cariagnana molti fanti nella Città, e ancora v'avova della genta del Duca di Milano venutavi da P.in. e per quefto fenteadoli molto forte, ordiao con certi fuoi amici Cirtadini , e di fua parte di effer fatto Capitano del Popolo di Lucca , e diffe ,che quello voleva , che fi facelle , perocehè molti de' Guinigi avez ispenet la morta, e ancora più che mezzi gli altri Cittadiai ayea morti la mortalità; e per buono finto della Città, e del l'opolo, cha Guinigi volea , che lui eleazellono Capitano , e difenfore del Popolo di Lucca, e così fu fatto di concordia di turti li Cittidini, e volle, che a lui giuraffono tutte le malaade. Poi il detto di con tutti li Carfognini, e con Cavalieri, che avea, corfe la Terra, gridando: Viva il Popolo, e libertà, Poi a pochi dì il detto Paolo prefe la Signorla del tutto, e poi fi Scriveva cost nelle sue Lettere: Paula Guinigi Signere di Luccas e in tutte le cole poi faceva a giula di Signore quello, che gli pareva; e ordinà di fare una forcezza dentro alla Città per più ficurtà del fuo Stato .

Come Salvestra di Mester Filippo Cecinciusi rivolti un trattori, il quale gli avecu detta Samminiano di Uguicitzzo de Rotci, che fi socca contra di Finerattini, che reggeono la Città, ed era estimata a Balogua per molti degli usicità di Firenza.

# CAR

VIL

A Di dodici di Novembre 1400, Salvestro di Messer Filippo Cavicciusi andò a' Priori, e disse, che Samminiato di Uguiccios zo de'Ricci era poco prima andato a lui, e destogli cole , che malto gli dispiacciono, perocché erona contro allo Scato, che reggeva Firenze, e per diafare quello. Poi, fegui-tò egh, mi diffe Salveffro lo foso moko certo, che quello, che io ti dirò, ti piacerà moko i e che moko lieramente farm a fare quello, che e's'ordina, ed è ordinato di fare per molti Cittadiai, per levare via le tirannie da Firenze e disfare il prefente rengimento: e moice altre cole gli diffe i poiché ancora gli aveva detto, come adì quindici di Novembre alle ferre pre della oorte gli ufcici di Firenze per Amo rientrerebbano nella Città eon malti fanti , e poi fi acconzerebbono neila E Città con molti altri Cittadini, che quello sapavano, etutti infieme andare alle enfe dei provvisionati, e tutti uccidergli, e poi andare alla cafa di Meffer Rianldo Gianfigliazzi, e

uccidere lul, e l figliuoli, e l'akta fun Famiglia, e arderlo nella cafa, e poi correre la Città, e uccidere, e ardere moiti Cittadini, e poi caccerebbono, e disfarebbono in retto il prefente reggimento, e ogni governazione rimarrebbe nelle loso mant : e della , che molre altre cole aveano ordinate, che fi fircallono, le quali quando fará tempo, ti fiano dette. Queste cose udite la Priori, con grande solicitudine sabitamente provvidono a rutta le cofe, che videro effere di bifogno a riparo di tanto male fuggire. Poi feciono pigliare il detto Samminiaro finlipolo di Uzuicciorgo de' Ricci, e da lui avuta certa parte di quello fatto, videro, che era vero quel-B lo, che Salvestro aveva detto loro. Poi li Priori deliberaro, che la fera il detto Symminuco fofic dato al Podeftà, e che certa parte de' Collegi, e degli Otto della Guardia foffono col Podeltà infierne allo afimine di luie così fu fatto . E il Podeffa fatto venire a le il detto Samminiato, e domandatolo dello detto trattato, se celi era vero, raspose di st . Poi gli ditie : dove fu ordianto, c chi vi fu , e quello , che dovevere fare? e chi tu hai richieff, che fiano con voi a fare quella cofe, che ordinate di fare, e chiunque zu fas, che fia colpevole a quello fatto? Allora quei rifpole, che l'ordine di quel trattito erafatto in Bologna, e ditle in quale cafa, e chi vi fu prefeate, e chi elli avea richiefti, e chi e' fapeva, ch'ernao iftagi richiefti a fara le dette cole, e chi l'avea accettato, e quindo, e da cui avea l'apete quelte cole. Poi dille, che volcano levare dello Stato molti Cittadini, e quali uccidere, equali cacciare. E come volaano ordinare, che la Città fi regaeile, e turto quello, che aveva detto a Salvestro di Mellec filippo, che fu quello madelimo, che Salvestro delle a' Signori, come à derto di sopra, confesso, ch' ara vero. Era flato il detto Simminiato, com'egli giunta al Podeftà afpramente torment, to, e però confeisò toflo tutte quelle cole; a poi l'altra notte an-che su tormentato, e raffermò, ch'era vero quello , en'egli aveva detto la fera dinanzi, e cha altro non fapeva, Poi adì diciannove di Novembre il Podeffà il condorni nella perfona, e fegli mozzace la refla dello 'mbufto in fulla Piazza di Santa Croce, perocchè era tanto grande la calca della gente, che il Cavaliere no "I pocè condorre ful Prato a Santo Nofri. La nomi di coloro, cui elli diffe, ch' ermo colpevoli, fidirano, quendo (criveiò cojoro, che il Podefta condanno, che furono

000

come fu prefi in Mugello Francesco di Tommafo Davizi, e uno figliuolo di Messer Piero Benini, chi erano colpecuti del detto tratsaro, e al detto Francesco fu mezza la testa, e l'altro fu condamato in siromille d'oro, e campò la vita, e ando a confine.

# C A P. VIII.

A Noora venendo da Bologna Francesco di Tommaso Davizi insteme con un figliuolo di Messer Piero Benini molto giovane, li quali erano colpevoli del detro trattato, e per quello mettere ad esecuzione venivano a Firenze; e innanzi che entrassero nella Città, feppono, come Samminiato d' Uguicciozzo era prelo: di che elli subitamente si volfono indierro per tornare a Bologna, donde eran partiti per venire 2 Firenze, e andandone per istrada, molto tosto le guardie, che v'erano già poste, li vollono ritenere, ma quelli cominciarono a fuggire. Di che fegul, che levato contro a loro il rumore da' paefani furono preli, e menati al Podestà di Barberino, che per salvo modo, e con grande compagnia li mandasse al Podesta di Firenze. Avutili, e tormentatili, ebbe dal detto Francesco di Tommaso, come egli era colpevole del detto trattato, e come l'aveva faputo, e per metterlo ad effetto venia allora a Firenze. E ancora disse chi doveva essere con loro al detto trattato, e a cui egli aveva detto quello, ch' egli aveva risposto, e nominonne moki per colpevoli di quelli, che non aveva nominati Samminiato di Uguicciozzo. Di che il Podestà asti ventidue di Novembre condannò il detto Francesco di Tommaso Davizi nella persona, e nell'avere, e il detto di gli fe tagliare la testa in sul Prato dirimpetto a Santo Nofri, e fu fatto per quelli della Balia, che il figliuolo di Messer Piero Benini, perocchè era molto giovane, che aveva rneno di diciassette anni, ed era stato condotto come fanciullo alle fopraddette cofe, che il Podesta non gli togliesse la vita, nè membro; di che il Podesta il condannò in fiorini mille d'oro a pagare infra un mese, e mandollo a confine, e altre gravezze gli pose affai , e lasciollo , e poiche cbbe pagato , tutte l'altre cose offervo.

Come in Firenze furono 'date grandi Balie a' Priori, e ad altri offici, acciocche provedeffero al riposo della Terra.

### CAP. IX.

Li Priori, poiché furono certi da Samminiato di Uguicciozzo del trattato detto, fubiro eleflono più Citadini, che gli configliaffero di quello, che fuste da fare, li quali tutti rapportarono, che Balia fi deste per li opportuni consigli di potere provvedere a quelle cofe, che fossiono bene, e pace della Città. Di che il Priori, avut i consigli pressono Balia eglino, e li loro Collegi, e Capitani della Parte Guelfa, e Dicci della Balia, e agli Otto della Guardia, e a'Sci della Marcatania, e a venti altri Cittadinia, cio cianque per quartiere, che furono in tuto novanta uomini da provvedere a quello, che allora vetedifero esse ciò biogno, e su la detre ta Balia con nosti falvicondorti.

Come per quelli della Balia furono fatte molte cose contro a' colpevoli del detto trattato.

CAP. X.

I Priori insieme con quelli della Balia, e → Cittadini, e altri Utliciali feciono, e diliberarono adì venti di Novembre 1400, che certi caporali Cittadini, li quali erano li più colpevoli del fopraddetto trattato, anzi principali, e ordinatori, e facitori di quello, avessiono addosso molte gravezze, tra le quali fu, che chi li uccideffe, aveffe di quelli fiorini tremila dal Comune, e di quali fiorini dumila, e di quali fiorini millecinquecento, e ancora chi di costoro alcuno uccidesse, s'elli avesse bando, fosse ribandito di qualunque bando, eziandio fe avesse bando di rubello; e ancora, che quello cotale, che 'l faccile, potesse ribandire due altri sbanditi, cui gli piacelle, e ch' egli avesse privilegio di potere sempre portare l'arme per la Città, e per lo contado di Firenze. E tra quali sbandiri, ch'ebbero addosso queste gravezze, furono questi caporali: Salvesto di Messer Rosso de' Ricci, e Tommaso suo fratello, e Ardingo di Uguicciozzo de' Ricci, e Gherardo di Messcr Benedetto degli Alberti, e Bernardo di Iacopo degli Alberti, e Piero di Bartolommco degli Alberti, e Antonio di Giovanni de' Medici, e Benedetto de' Mangiadori da Samminiato, e Filippo da Zollara di quelli da Cignano, e altri. Poi feciono i detti della Balia il detto dì, che tutti coloro, che fossero per colpevoli del fopraddetto trattato condennati dal presente Podesia , avessiono dietro fiorini cinquecento d'oro doversi dare a chi gli uccidesse più presso a Firenze, che dugentocinquanta miglia, e da indi in là non gli dovesse avere chi gli uccidesse. E questo fu fatto, perchè elli stessono lungi dalla Città. Poi ancora feciono li detti della Balia, che tutta la famiglia de' Medici non potesse avere ufficio di Comune da allora a venti anni avvenire, falvochè certi di loro furono eccettuati; e anche furono posti a sedere per venti anni tutti li Ricci, eccetto certi di loro, e anche furon posti a sedere tutti li Alberti per venti anni, eccettuato li figliuoli di Messer Niccolaio degli Alberti.

Come il Pedefid condante melti de colpevoli in A Salvestro di Messer Rosso de Ricci, e Marvarre pene er varre colpe commesse. Salvestro di Messer Tommaso delli Strozzi, e Fran-

# CAP, XI,

Poiche la Balia fu finita, perocchè era paffato il tempo dato loro, il Podefia inquis) molti de coipevoli, e poi li condanno, e a diciannove die bando deli' avere, e delia perfona, che follono attanagliati , se venitier ro selle forze del Comune di Firenze, e poi ne condennò trentacinque nell'avere, e nelia persona, e poi ne condennò nove a condizione, che s'elli non pagassono certa quantità di pecunia, in pochi di avessono bando dell' avere, e della persona. e ancora li confinò B andare a confine, benchè elli pagaffono il numero della pecunia, in che li condannò. Li nomi de' quali, che fucono condennati, fono questi: Il Conte Guido da Bagno, e Picro figliuolo del d. Conte Guido, e il Conte Ricciardo da Bagno nipore del d. Conte Guido tutti de'Conti da Modigliana,e Andreino di M. Biordo degli Ubertini, e Ciappettino, e Buflaccio del Farinata degli Ubertini, e Meller Donato di Iacopo Acciainoli e Salvestro di Mester Roslo de Ricci, e Tommaso di Mesfer Roffo de' Ricci ,e Iscopo, detto Papino, de' Cavicciuli, e Martino, detto Martinuzzo di Checco del Corio, e Bernardo di lacopo degli Alberti, e Ricciardo di Messer Benedetto degli Alberti, eFrancesco, vocato Checco Iscali, e Ghino di Messer Giorgio delli Scali, e Meo di Piero Barucci, e Paolo, vocato Pilofo Giambollari, e Checco d' Igneo prestatore de' Ronzini, e Checco di Zanobi partitor d'oro, e d'ariento, e Bartolommeo di Messer Biagio da Pietramala, e Batista di Agostino da Pagliariccio, e Bosco da Partina di Cafentino, e Duccio, chiamato Battaglino da Garliano, e Stoldo di Bindo Altoviti, e Giovanni di Giovanni degli. Strozzi , detto Ifquarta, e Antonio di Giovanni di Cambio de Medici, e Niccolò di Francesco Alderotti, e Francesco di Piero Bonaccolti, e Giovanni di Luigi Quaratefi, e Benedetto di Dino Del Maestro . Tommaso Del Garbo, e Bartolommeo d'Agnolo delli Scali, e Antonio Del Bomba Rigattiere, e Ischiattino di Lamberro di Schiatta, e Ghelardo di M. Benederto degli Alberti, e Bernardo di Giovanni di Marco delli Strozzi, vocato Fulignato. e Iacopo di Francesco Del Bene, e Rinieri di Salvestro di Messer Rosso de' Ricci, e Antonio di Messer Bettino Covoni, e Piero di Giovanni Dini Speziale, e Alesfandro di Benedetto Gucci, e Papi di Guido Tolofini e Filippo da Zollaia da Cignano, e Daddo di Bernardo di Messer Covene Covoni, e Ser Tino di Niccolò, e Domenico di Sandro Merciaio, e Checco di Pinca da Dicoma- 18 no, e Lorenza, e Giovanni di Stefano Benini, e Giovanni di Primerano Linziuolo, e Niccola di Zanobi, vocato Doppio, e Giovanni di Cece da Panzano, e Giovanni di

co di Messer Tommaso delli Stro, zi , e Francelco di Bartolommeo Nebulefi , vocato ignao, e Giovanni di Iacopo Buonafe, e Niccolaio di Bertoldo Geppi Speziale, e Sesto d' Igneo. e Piero di Bartolommeo degli Alberti, e Bivigliano di Marco degli Alberti, e Mels. Paolo di Messer lacopo degli Alberti, e Beinardo di Andrea di Iscopo Adimari, e Niccolaio di Bartolommeo Compagni. Questi tutti furono abominati, che erano colpevoli del detro trattato da Samminiato di Uguicciozzo de'Ricci, e da Francesco di Tommalo Davizi, alli quali due fu mozza la resta, e alcuni n'abominorno il figliuolo di Messer Piero Benini, il quale fu condennato in fiorini mille d'oro, e mandato a confino . Fureno alcuni, che differo, che questo trattato di certo avea faputo, e parte ordinato il Duca di Milano con parte de detti trattatori e maffimamente Salvestro di Messer Rosso de' Rieci, il quale poco tempo dinanzi, era flato con lui in camera a molto stretto ragionamento, e fecreto configlio, e diceano, che il Duca avea dato loro grande quantità di moneta, perchè poteffono fare il derto trattaro, e che il Duca avea mandato a Pifa grande quantità di gente d'arme allora dinuovo, E ancora a Siena fi era provveduto per li fuoi Ministri, che genre d'arme, e balestrieri affai fossono presti per soccorrere li detti trattatori, se bilogno soste slato. E queste cole tutte crano manifesti segnali, che il Duca fapea il detto trattato, e questo per ellere Signore di Firenze. E fe foile venuto fatto il detto trattato, fi ciede di certo, che la Città di Firenze venia fotto la Signoria del Duca di Milano, E ancora fi credette, che rra li detti trattatori avea molti pochi di quelli, che 'l sapessono questo, perocchè li presi niente ne dissono. Gredesi per molti, che se li sosse venuro fatto quello, che detto è, che veramente egli era lo flerminio della Città di Firenze, e il guaffamento, e il distacimento di tutto il Pacfe di Totcana, E ancora, che parte Guelfa non si farebbe mai più potura rilevare, nè effere al mondo, ma in tutto disfatta.

Come un Monato accuse Meffer Antonio degli Alberti per colpevole del detto trattato, ed ells poi lo confesso, e su condennato in pecunia.

# C. A. P. XII.

POi adl tre di Gennaio fu prefo un Monaco, che aven aome Dos Giovanni, il allo Monaco aven accompagnato infino a Bologna per diverfe, e frane vie Meffer Gheracio di Meffer Antonio degli Albert; il quae la Gheratto era flato in cala fun in un luogo Gereto kne un mefe. Il quail Monaco do po moli marini confeso. come ella aveva accompagnato il detro Gherazdo di Meffer

dno per parce del detto Gherardo a Meffer Antonio, e dettoli, che venille in Firenze, e faccife quello, che avez premello di fare, quando foise il tempo, che era ivi a pochi di, e che Metler Antonio rifpole e dille Digli, che quando farà il tempo, io farò a Firenze, e tarò quello, che io ho promesso, e per quello sapes, che Messer Ansonio era colpevole del tratrato . Era allora Meiller Antonio Gonfaloniere di Compagnia, e faceva l' ufficio (uo . Di che il detto Monteo fu ritenuto in luogo fecreto, tantochi vennero gli ukimi dì del suo Officio, e adi sette di Gennoin ell Otto della Guardia fero pediara il detto Metfer Antonio in contado al Juogo E fua, ed era l'ultimo d'i del fuo Officio. Poi In fera il detto Meffar Antonio fu data al Podellà col detto Monaco, e parte de' Collegi, e degli Otto della Guardia furono al dellamino col Podettà, e avuto la notte il detto Meffor Antonio in presenza del detto Monaco, e il Monaco ordinatamente dalle ogni cole, come detto avea prima, di Meiler Antonio, e di che l'accusave, e cha colpa avea commella, Le quali cole udite Meffer Antomo, rispose, e diffe, ch' ells menziva; e diceva some cattivo uomo, e mulee volte nego il detto fallo avere commello, nè mai avea di quello, che diceva, alcuna cota udita, nè faputa. Ma il detto Monaco il riprovava in tutte le parti molto efficacemente, e Meller Antonio negava, e diceva, ch' elli faceve come cattiva persona, apponendo a lui così fatte bugie, e falficadi. Ma dopo molte pratiche il Podestà infieme con gli eleri Cittadini deliberaro di porre Meller Ansonio alla colla, e così fu fetto. E dopo alquanto tormento confesso il detto Melfere Antonio a vere attefo al detto trattato, e diffe come egli doveva trarre il Gonfalone , com' egli entife levaro il romore, e con grande brigata forto la detta infegna, e entrare li detti del trattato in ogni cofa a fire quello, che volcano, e che ordinato aveano di fare, cioè disfare il prefente flaro, e reggimento della Città, e d'uccidere molti Circidini de' Maggiori, e di cacciarne fuori affai della Citta. e pure de maggiori, e in tutto distare il prefence reggimento, e tutti quelli, che reggeano la Città, e di fare altri gran mali, come altrove è detto; e quelle cole gli feciono iferivere di fua mano la verità, che era, come detto avea prima. Le quali cofe li Prio si udice, e veduta la fua lettera di fua mano propria, se ne maraviglia-ono molto. Poi tennero fopra quelto fatto più, e più configli di Cittadini, a da rutti fu configliato, che lalia fi pigli affe per li Configli opportuni di provvedera, che a Meller Anto-nio non folle tolta la vita, ne mandato via, ma di moneta gli fulla dera siruna condennagione , e ancora di provvedere , che la famiglie degli Alberti contrattati non pottic o gni di mettere Firenza a partito . E così fu

Antonio. E ancora diffe, come celli era an- | A1 fatto, che data la Balia a' Priori , e a' Collegi, e ad akri Uffici, li detti della Balia adi quattordici di Gennaio feciono, che a Mefter Antonio fosse perdonata la vita, pagando fiorini tremila di oto in pochi di al Comune, e ancora folle confineto infieme con Altobianco suo fratello di lungi dalla Città di Firenza trecento miglia per trent'anni ,e non ubbidendo i confini, avellono bando del capo, e perdefiono i loto beni. Poi il detto dì fecione dei Grandi il detto Meffer Antonio e Altobianco, e Diamante, e Niccolaio, e Calcedonio figliwoli di M. Niccolato degli Alberti, e fratelli tutti cinque, Poi li Prioti con quelli della Balia adi quattordici di Gennaio feciono, che otto della famiglia degli Alberti foliono confinati di Jungi alia Citia di Firenze centottanta miglia per venti anni ciascuno di lozo; e poi seciono, che tutti gli altri della famiglia degli Alberti follono confinati per disci anni fuori della Città cento miglia, falvoche quello non s' incendesse per niuno fanciulto, che folle di età di meno di sedici anni , o di meno ; e poi paffati i fedici anni pofono modo a potere riftare, e abicare nella Cirtà , e a chi rompelle i confini, posono pena la persona, e l'avere, e ancora ordinarono, che niuno di loro potelle vendere ne obbligare i fuoi Beni a perfona. Poi fi tolfono la Balia per bene della Città, la quale durava tutto il di quindici di Gennaio; a così fatto, la Citta fi riposò in molta pace per allora,

> Come a Firenze gianfono tre Ambafciadori del noros elesso imperadore Ruberto de Bayara Coure Paladius.

### C A P. XII.

A Di trenta di Gennaio 1400, giunfono in Firenze tre Ambafeiadori del nuovo olesto Imperadore, e dallono, come cinque degli Elettori dello Imperio, veduta la pigrizie, e la vilià, e la nigrigenza di Vincislao Re di Bormia eletto Imperadore più molti anni dalli detti Elettori, e poi molic volte confortatolo, edettoli, ch' elli facelle quello , che e' doveva fare per onore , e bene dello Imperio e per pace, ch'elli venifie a Roma , e pigliaffe la Corona Imperiale e provvedelle, che la Italia non foile da Tiranni loggiogata, e diffrutta, ed egli avea più volte loro promello di farlo, e nientene faceva, Di che li detti Elettori per quella cagione, e per più altri errori commelli per lui, l'aveano privato dello Imperadore, e annulissolo di tale onore, dicendo, che non era degno, e aveano eletto per lo presente per nuovo Imperadore il Doca Ruberso di Baviera, e Conte Paladino del Reno per bene della Fede Criftiana, e per accrescimento dello Imperio, e per pace di tutto il mondo, e per levar via la feifens di due Papi, che gualtavano, e dividevano rutto il Criftianclimo. E ancora diffono, che li detti Ambasciadori a' [ A ] Come Giovanni Bentivogli fu fatto Signore Fiorenciai, annunziando loro la fua elezione;, che si rallegrassono di quello, che era facto dagli Electori , perocche il nuovo Electo era loro padra, e come funi divoti figliuoli li voleva grattare, e avere, e onorare più, che alcuni altri ; e che al nuovo tempo il nuovo Eletto voleva venire in Italia per fare molre cofa buone, e utili per tutto il paefe, Poi diffono, ch'ellino volenno andare a Roma al Papa, perocchè era di bilogno, che lui di-chiaraffe lui effere buono, e utile allo Imperiato, e buono allo Imperio, e vero Criftiano. Poi diffono per parte del loro Signore, ch'elli pregavano quella Signoria, ch'elli configliaffono del cammino, donde ficuramente B potellono andare, e ancora dellono a loro ta-le compagnia, la quale gli ponelle a Roma a falvamento, E ancora pregarono li Priori, che scrivzssono al Papa, che per bene, e u-tilità delle Comunità d'Italia facesse quello, che dimandavano li detti Ambaleiadori per dufare la tirannia del Duca di Milano, e loro, e fuo simico. Li Fiorestini li vidoso volencieri , e feciono loro grande onore, e ordinarono di fargli accompagnare infino do v'era di bifogno a Calvamento di loto. Ancora ferifiono al Papa quello, ch' eglino domandavano, e come molto caldamente pregavano, eh' elli facesse quello, che addor davano li detti Ambasciadori i e aneora diffono li detti Ambasciadori a'Fiorentini, come quafi tutti li Signori Alamanai aveano giurato al nuoro Eletto, e quali tutte le Cit-, che fi reggesno a Popolo, a ancora tutti li Vescovi, a Arcivescovi, e Pretati di quel paele . li quali renessono alcuna Signoria, a che pareva, che fusse miracolo di Dio ordinaro, perchè più fortezze aves già prefe di quelle del Re di Boemia, le goali non fi farebbe mai poruto eredere, che mai fi foliono potute prendere per períona mortale.

Come li Dieci della Balia nuovi entrarmo in Ufficio, e li lero nensi.

C A P. XIV.

A Di cinque di Febbraio entraco in Officio i nuovi Dieci di Balia a Firenze , li

nomi de' quali fono questi : Nel Quartiere di Sinto Spirito, Barduceio di Cherichino, e Benozzo di Andrea di Benozzo, e nel Quarpere di Santa Croce . Meller Tommafo Sue chetti, e Iacopo di Gilio biadaiuolo, e Papetto di Franceico Cavalcanti per de' Grandi, e nel Quartiere di Santa Maria Novella, Tommsfo di Domenico Oricellai, e Niceolaio di Ruberto Davanzati, e nel Quattiere di Sinto Giovanni , Iscopo di Francesco Guafconi, e Bartolommeo di Niecolò di Taldo Valori, Gherardo di Guccio della Badella,

Tem. 17.

& Beierna

P. XV.

A Vvegnachè non sia così nuova, anzi mol-te volte è avvenuta nelle grandi Cittadi, che vivono libere, e a libertà fi reppono, else per le discordie, else sono tra' Cittadini, fono divenute ferve; z coel addivenne a' Bolognesi , che l' una delle parti avea cacciati grande quintità di loro avverfari Le pure de' maggiori Cittadmi erano quelli allora eacciati, e confinati je così molti grandi Cittadini erano quelli, che quelto avea-no fatto, e reggeano la Città , come a loro piaceva. Ed effendo le cofe in tale maniera andate che la mortalicà avea quella parie . che regges, queli confumata, e rutti li caporali di quella morri. Di che feguì ,ele Giovanni Bentivogli di Bologna , fecondoche fi diffe, a petizione del Duca di Milano adoperò tanco, che prellochè tutti li Cittadini ch' erano escerati di Bologna , furono fatti torage nella Circà, and' elli fu poi molto forte nella Terra con costoro insieme; onde segul poi, che adi quattordici di Marzo il detto Giovanni Bentivogli fu quali da turti li Cittsdini di Bologna fatto loro generale Signore, e soprannominato Giovanni Bentivogli di Bologna, Signore di pace ,e di concordia. Era coltui grande Cittadino, e multo smato dal Popolo, e mallimamente da certi malfattori , e ructi quelli Cittadini , ch' erano di fua parte, infieme erano tornati nella Città, ordinarono, e feciono queste cose in quefto modo: che il di detto alle ventidut ore fi levò il romore, e il detto Giovanni Bentivogli venne in Piazza armato con molta grande gente, e poi alle quattro ore della notte fu fatto Signore da tutti quelli , eh' erano quivi con lu:; ma molti di grandi Cittadini, e buoni ne furono nel fegreto loro molto malcontenti, comeeché non ardirono a dirne alcuna cofs. E ad) fedici di Marro il detto Si-D gnore di Bologna ordinò, e fece raunare un generale par amento, dove furono grande quantità di Cittadini, e fu quivi proposto cost la bifogna, che qualunque volelle, cha Giovanni Bentivogli folle Signora, mettella la fava bianca, e chi non volche, che rimanelle Signore , la merrelle nera ; e così fi ricolfe il partito, e furono le fave branche millesecento, e le nere furono due, e due mezae. Di cha veggendo, cha il partito ara vinto; allora tutto il Popolo, e gli altri Cittadini gli dierono le 'nsegne del Comune, e la fpada, e la bacchetta della Signoria di Bologan, e di tutto quello, che teneano, a policano . e fu fatto 'oro generale Signore . Pot elli medelimo fece l' altra notte per vedere, se alcuno si movesse contro a lui, levare un romore ; di cha tutta la Città fi armò, a li Cittadini corfono tutti in Piazza, gridando: Viva il Signore, e aveva prima fatto rutti li

R O N

fue mani; e allora la Città fi ripos), e quetolli ogni romore, e rimafe la Città in pace,

Come li Fiorentini, faputa la novella di Bologna, mandarono Ambolitudari a lui a tallegras fi del fro Stato .

#### CAP. XVI.

Ome la novella giunfe a Firenze, che Giovanni Bintivogli era fatto Signore di Bulogna, la mappior parte de favi Cittadint ne furono moitu dolenti e nel fegreto a turti oifpiacque, e li Priori richiefono molti Cittadini, e dumandarono configlio, che foife da fare . e rerei li Cirradini confeliareno . che al detto S-enore di Bologna fi mandalle una folenne Anthofcerin a rollegrarfi con lui, e profesirle tutte le forze del Comune di Firenze, e ancora prezarlo, e confortarlo, che It piacelle di voltre, che la Signoria di Bologna datali da tutti li Cittodina teneria e averla per fua, cancora la rammentationo, che elli li guardalle dalle frodolenti malizie, e falfițadi del Duca di Milano, Li quali configli uditi li Signori, tutti di concordia, e volonra de' Cittadini eleffono una folenne Ambafciata, e futi a lui, e ricevuti da lui con grande fella e fatto loro grande onore, li diffono, come li Fiorentini s'erano tutti rallegrati della fua Signoria, perocchè erano molto certi, che pace ne fegutterebbe per tutto il Prefe. Poi gli proferiono tutto quello, che li Fiorentini poteano fere per parte de Priori, e de Doci della Balia. Poi fopra tutte le cole il confortarono, e pregirono, che fi guardalle dagl' inganni del Duca di Milano, d cendoli, che se colui tenesse alcune pratiche, e amiffà, che di certo elli fi troverebbe ingannato, e prelo ne fuoi aguati. Poi il confurtaro, e pregaro, che per se voleffe tenere la Samoria di Bolonna datali così di concordia da tutti i Cittadini , la qualco fa el i repuravano, e teneano, che folle grazis dats da Dio. Alle quali parole Giovanni Bentivogli rispose così che le profer e satte da loro accettava molto graziofamente, come da cari padri. Poi si disfe, che era di Sporto di volere tenere per se la Signoria di Bologna col configlio, e coll'aiuto de' Fiorengini, e che bene era cerro, che mai non mancherebbino, e che bene fi guarderebbe da qui ali bifornava, e che di tutto era avvifato; ma non però in tutte per buona cagione fi voleva , ne poteva fermare da loi per allora. Poi li pregò, che quando fossero a Firenze cornati, falut affero Il Priori, e loro Col legi , e li Dicci della Balia per fua parte. Poi pi fi detti Ambase adori si tornarono a Firenze, e falu: arono li Priori per parte di M. Gio-vanni Bentivogli, e li loro Collegi, e li Die. ci di Balia, e diffono loro la risposta fatta a

Soldati e da piè, e da cavallo giurare nelle | A | loro da Giovanni Bentivogli alla loro Amba, fue manije allora la Città fi riposò, e quetodi ozni romore, e i mineli la Città in più coti ozni romore, e i mineli la Città in più ri Cittadini,

#### ANNO MCCCCL

Come Ambafeiadori del Duca di Milano venner a Belgana Meller Giovanni Bentroygh, e proferfergli davari, e grate per ificare lo Stato fito, e tod revulo vodes della prefa Syrvini, e come il desso Sigone di Buligna richiefe di anto li Fierca-

Balogna richiefe d'ainte li Floren tini, e il Duca di Milano, e altri per far guerra ad Aflore,

### CAP,

O Duca di Milsno, faputa la novella, che Giovanni Bentivogli era fatto Signore di Bologna, sì ne fu molto licto, e grande allegrezza ne mostio; e subito mando tuoi Anibatciadori a lui ; li quali giunti a Bologna al Signore, fi rallegratono molto con lui di effere fatto Signore con tanta concordis de' Cittadini . Pot per parte del loro Signore gli proferfero per fuo aiuto tutra la fua forza di gente d'arme, e ancora gla proferiero allai grande quant ta di pecunia, perchè meglio possife difendere, e lostenere la fua Signoria. Aveano li Bolognesi allora merra con Affore Simore di Facnza, e aveano moleo presto assa Circa di Facenza poste due baffie, le quali facesno grande no a alla Città di Faenza. Quando G ovanni Bentivogli fu fatto Signore, diliberò di feguitare la imprefa contro ad Allore da Faenza; e per quella can ore richlele li Fiorentini d'aiura infino in durento lance, ed ebbele, dicendo, che voleva riporare, che Meifer Otro Buonterzo non correlfe il contado di Bologna, il quale pli venia addosso a perizione di Caro Malarefti, e d'Affore da Facera . Poi altres) richiefe il Duca di Milano di cento lan-D ce, ed ebbe'e; e ancora richiefe il S anore di Padova di cento lance ed ebbele. Con quefle genti, e con le fue, che avez allora al foldo trecentofefsanta lance ,s) ordinò di difendere il contado di Bologna, e così fece, Poi per feguirare di fare la guerra ad Allore, ancora foldò centocinquanta lance, e così ebbe novecento lance, le quali tutte mandò a' confini di Faenza, al per fare la guerra, e sì per riparare, che il contado di Bologna non foise cavalcaro, e guatto. Di che fe-guì, che li foldati di Aftore fi fictiono per paura nella Citrà , e Meller Otto Buonterso prese altro cammino, ma non però molto di lungi i ma il Conte Alberigo, il quale a' era più meli innanzi part'to , e andatolene in Pugia, del mefe di Marzo tornò in Romagna, diliberato per ogni via , e modo con tutte le fue forze del rutto di disfare Aftore da Faenza. E come fu tornato, con parte della

gento del Signore di Bologna corfe infino in A fi facelle, ordinò per modo, che poi venne fau le Porre di Faenaa, e la gente, ch' era dentro nella Città, qu'el fuori contro a loro, ma coflo fu rifipinta dentro alla Città, e vinta fi fuggle con danno, e vergogna di loro. Giorna gli dareibte la Città a lui, e aselbe grande quantità di pecunia. Eld era vero, che

Ceme Carlo Malatesti sornò in Romagna, e foldò Messer Otto Buonterzo, e se soccorsere Astore.

# CAP. II.

Arlo de' Malatesti era andato a Roma Ambasciadore del Duca di Milano, e pregava il Papa, che facesse lega col Duca di Milano contro al nuovo eletto Imperadore; e aveva il Duca di Milane gravato il detto Carlo de' Malatesti, che andasse a Roma al Papa, perocche era fama il Papa credere a lui piu, che ad un' aitra persona; ma allotta non li volle credere, perocchè richieftolo più volte, che facesse la detta lega con non vere ragioni, mostrando, ch'elli saceva per lui, pure il Papa fempre flette fermo a non, volerla fare, Di che elli veggendo, che niente operava, ftando quivi, diffe al l'apa, che voleva tornare in Romagna a foccorrere A. store da Faenza; perocche per la Chiefa era Conte di Romagna, e domandò al Papa affai moneta per potere quelto fare. Di che il Papa gli diffe, che era contento, ch' egli andaf-fe in Romagna, e facesse quello, che diceva, ma cli'elli per allora non aveva danari da poterli dare. Laonde Catlo û parti da Roma, e tornò in Romagna, e foldò Moffer Otto Buonterzo, e la sua brigata, e più altri, tantoche furono duenila cavalli, e mandolli a foccorrere Faenza, e così feciono. Disfiesi per alcuni, ch' elli li pagò di danari del Duca di Milano. Ma il detto Carlo per allora non venne a Facnza. Ma poi di Maggio il Duca di Milano mando per lo Conte Alberigo, c quelli andò a lui a l'avia, e quivi ordinaro-no di far guerra a' Bolognefi, e a Faenza.

Come il Signore di Bol gna fe pace con Astore, e come il Duca di Milano gli fece guerra.

### C A P. 111.

Closani. Bentivogli Signore di Bologna Der fieturi del luo Stoto, e per levarfi la frent della guerra cia dolfo, fece pace con Altore da Faneza, e un poco la tenne figneta, poi fietpre per tutto. Di che fegui, che il Contre Albertigo, il quale era i le lega colòlognefi contro al Signore di Faenza fuo nimico, fi tenne ingananzo, e tradito da lui, calo, fi tenne ingananzo (antico da lui, calno di contro dal detto Signore di Bologna peroccibe, quando fu fatto Signore di Bologna, il Duta di Millano fu quelli, che ordinò co fuoi smici» e co fuoi danari, che cost Timo. Il. fatto. E così credea, e così diceva, ch' egli era stato promesio, che il detto Signore di Biologna gli darelibe la Città a lui, e aiebbe grande quantità di pecunia. Ed era vero, che coloro, che feciono Signore il detto Giovanni Bentivogli, e ancora Giovanni Bentivogli avea promello al Duca di Milano di darli Bologna; ma poichè ne fu fatto Signore, tutti li Cittadini vollono, e così configliarono, e vollono, che egli tenelle la Signoria per se il detto Giovanni Bentivogli per più pace del-la Città, e contentamento de Cittadini. Di che fegul, che il Conte Alberigo co' danari del Duca di Milano, e di fuo mandato foldò Meffer Otto Buonterzo, e ancora altra gente d' arme, e fubito sfidò Giovanni Bentivogli, e i Bolognefi; e il di feguente cavalcò il contado di Bologna, e fece grandifiimi danni, e levò gran preda di bestiamo, e di prigioni, e tornossi colla preda a Barbiano. Erano il Conte Alberigo, e Meller Otto Buonterzo continuamente provigionati dal Duca di Milano, e tencagli, per averli presti a fare contro a'Fiorentini, e a ogni altro, che non foile con lui.

Come il nuovo eletto Imperadore scrisse a' Fiorentini, come il Duca di Milano l' avea voluto sare avvelenare al Medico suo.

# C A P. 1V.

DEL mese di Maggio vennero a Firenze-lettere dal nuovo eletto Imperadore, che diceano,, come avea trovato, che il Duca: di Malano avea ordinato di farlo avvelenare al Medico fuo, e a lui avea promeflo, perchè quello facelle, fiorini quarantamila d'oro. Avea il desto Medico medicato tre anni il detto Imperadore, e tutta la fua famiglia continuamente; e per questa cagione c-. ra a lui molto agevole cofa avvelenarlo. Fu poi questo crovato, perchè il Duca di Milano mandò un fuo fecreto famiglio nella Magna, il quale fapea questo trattato, e portava un Breve al detto Medico, nel quale e' lo fludiava, che facesse quello fatto, che promeflo avea, cioè di avvelenare il detto nuovoeletto Imperadore. Fu, il detto famiglio conosciuto, e preso, e trovatogli questo Breve. Di che vedendofi quello fantiglio a mal partito, e tormentato, confesso quello, per che venia a studiare, che si saccse. Di che poi fu preso il detto Medico, e mostratogli il Breve, e il famiglio fanza tormento confeiso, com'egli avea promesio di avvelenare il det-. to Imperadore, e disse chi prima l'aveva richieflo, che questo faceste, e quanti danari ne doveva avere. Di che il detto Eletto diede il detto Medico a' Cittagini di Norimberga, e comandò loro, ch'elli facesiono ragione e coloro il feciono arrotare in quello modo : che gli feciono rompere le gambe, e poi Gg 2

doverno con rutti i Citradini di Pillora, che tono di lot patte, e altrest li contadini, che fono di loro ferca , e ancora con fanti del contado di Balogna, e del Ferignano fare Signore da Pattora M. Rucciardo Concellieri , e penfavamo poterci difendere da Fiorentini allai tempo, è ancora avere da loro buoni patti ; e fe non li poteliono avere , ordinavano ri-correre al Duca di Milano, che ci siutalle, e accoltarfi con lui, e con lui effere contro a' Fiorenzini . Poi il Capitano profe tutti quelli , ch erano della famigiia de' Canceliieri nomini, e fanciulii . lalvochè non porè avere Set Niccolaio Pandragoni de Cancellieri ,ch' era colpevole del derio trattato, il quale molto ferrezamente fi fungl; e ancora il figliuolo di Meffer Ricciardo molto feonosciuto furono fuggiti. Poi furono mandati preli a Fienze dodici de Cancellieri. Il Capitano di Piftoia condanno il detto Giovanni de Catanfanti per traditore nell'avere, e nella perfona , e fecteli taeliate la telta . E ancora condannò Metler Ricciardo Cancellieri, e Ser Niccolò l'andragoni nell' avere, e nella perfona, come ribelli, e fece loto distire le cafe nella Città, e nel contado. Di che fegui, che Meffer Ricciardo più, e più volte mando de fuoi fanti in più luoghi del contado di Pirtoia, e foce pigliare prigioni, e uccidere uomini, e rubare, e ardere in molti C luochi del contado di Pilloia e mandi danni vi fi ficce, e per l'una parte, e per l'alvigionato dal Duca di Milano, e fu volta, che il derro Duca gli die fiorini fecenco d'oro il mefe, perehe egli faccile guerra a' Fiorentini , ed egli li promile di far guerra a' Fiorentini , e di tenere trattati di rubellare Pilhoia a' Fiosentini a fuo potere, e darla al detto Duca di Milano, e fece fegretamente foldare fanti in Bologna, e in Imola, e in Lucca affai, e condorrili nella Sambuca, e fees fare grandiffime artioni per quel pacle, e molti uomini vi fece uccideto, e fanciuili, e femmine della parre contraria a lui, e molti D chi li prefe, gli fice ricomperate, E coal quelli della parte a lui contraria facealo a welli , che crano della fua parre , e ferra di Meiler Ricciardo

Come il Signore di Manueca , e quello di Perrara endersus a Pavia ,e fecimo fetretamesse concordia cul Duca di Milana.

VII.

L Signore di Mantova , il quale era de'collegati contro al Duca di Milino, ed era fixto a urato, e difeio dalla lega, e in spezialità de Fiorentini, come altrove e detto, iftigito delli Ambalciadori del Duca di Milano, e anche fattegli ai grandi proferre da loro, ch' celi del mele di Settembre andò al

more, e rubellare la Terra a'Fiorentini, poi A | Duca a Pavia, e il Duca gli fece grande onore, e donogli allas dons. Pos la richigie, e prego, ch' ells folle desia fun parte, ed elli acconfentì, e tennelo fecreto, e il Duca fece a lui promeffe, e vantaggi atlat . E ancora nel fopraddetto tempo gli Ambafeiadori del Duca di Milano, en erano a Ferrara, si difiono al Marcheie di Ferrata, che eta un fanciullo, che fe volcife ellere in concordia col Duca di Milano, e andare a lui a Pavia, ch' egli ne prenderebbe grande ficurcà di fuo Statu, e molti vantaggi arebboso da Iui Diche elli diliberò l' andata a Pavia, e così fece. E giunto a lui fu riccy uro da lui ketamente, e feech grandi onori. Poi fu tichicato per patte del Duca, ch'egli facelle kea con lui dicondogli, che se elli foile de suoi collegati del Duca, ch'egli era ficuro da ogni periona, e prenderebbe da lui grandi vantaggi. e provvition. Ma non però il Marchefe volle fare con lui alcuna lega, anai glie la nego in turto nel palefe, e in fecreto ramafe in concordin col Duca de Milano, che di nu la cola l'offenderebbe. Poi ricevati da lui grandi doni fi ritirotono a Ferrara, e dille non avere fatto alcuna cola contro alla lega, ma che più che mai volca effere co' collegati, o di loro parte, e di loro comprenia. Li detti due Signori erano fivi atutati, e mantenuti in loro Signoria dalla lega, e miffirmamente da Fiotentini , e ora feciono fegretamente concordia col Duca di Milano fenza niuno del callegati. Fo renuro, che, perché ells avenno poco fenno fotiono a ciò condutti, eguidati .

> Come, e che patti fero i Fiorentini col nao eletto Imperazire , perchè elle disfacese, e

#### C A P. VIIL

TUtta quell'a State aveanoli Fior entini con-tinuamente senuti Ambascuscori a praticare neila Mirma coi nuovo eletto Imperadore Ruberto di Baviera, quale foile il modo, e come fe portelle disfare, e abbattere la fuperbia, e ticannia del Duca di Milano ni nuco del nuovo Eletto, e delli Fiorentini . E dopo lunghe pratiche fopra quello fatto tenute, e cercati molti modi per potere que-So fate, riginfono in concordia con quelti patti, cioè, che il detto Imperadore dovelle venire in Lombardia nimico del Duca di Milano, e lui disfare, e combattere, e torli tutre le Città , e il pacfe, che teneva per forza, e fignoreggiava, e doveva fare ogni luo storzo , perche quello gli venille fatto, e che li Fiorentini perche quello potelle, gli dovevano dere dupento migliaia di due ti e ancora perche a loro privile gualle tutre le Terre, che tencano, o fignoreggiavano. E quelle dugento migliaia di ducati gli dovevano dare fi Fiorentini per tutto il mele di Otrobre vegotogenete, e ancora doverano li Fiorentinia [6 il A detto Imperadore n'avelle di bisiogno, preflarii in lei meli fiorini dugento migliaia di oro, come toccalli per melie, perche meglio potelle fornire quello, che promettea di fare; e molti altri patti furno fatti tra loro, e il detto Imperadore promife a' Fiorentini di ollevare quello cutto, che promettea di re; e il Fiorentini promissono a lui come era fertico.

Come il Duca di Milano fentendo, che lo Imperadore gli venta addosso, ordino le disese di se, e del Pacse.

### CAP. IX.

L Duca di Milano per le sue spie certifi-cato, che il nuovo eletto Imperadore gli venia addoffo quell' anno in Lombardia con grande gente d'arme per disfar lui, e torli tutte le Terre, che tenea, e fignoreggiava e ancora faputo il patto, che era fatto tra Fiorentini, e lui, ebbe grande paura, che tale venuta non fosse il tuo distacimento, parendoli portare maggior pericolo, che mai a-velle portato nè egli, ne alcuno altro fuo paffato, E per questa cagione ordinò così tutte le sue Terre, e genti d'arme per difesa del suo Paese. In prima impose alli suoi paefani di gravezza secento migliaia di fiorini di oro, e comandò, che ciascheduno subito pagalle, e pose grandi, e gravi pene a chi non ubbidisse; poi soldò di nuovo moka gente d' arme, e a' fuoi caporali crebbe le condotte, tantochè egli ebbe per tutto il mese di Agofto quattromilacinquecento lance, quali tutti Italiani; ancora ebbc gente a piede circa dodici migliaia. E questi da pic ordinò che fosiono quasi tutti per guardia delle suc Terre, e Castella. Poi tutta la gente da cavallo mandò tra in Verona, e in Vicenza, e in Brefcia, e fece loro Capitano Messer Iacopo del Vermo. E comandò loro, che stessono tutti nelle fue Terre dentro alle mura, e quelle disendessono, perocchè non volca com-battere in campo col detto Imperadore, ma volca da lui difendere le sue Terre. E questo prese per migliore partito egli, e tuttoil fuo Configlio, e così volea, che per loro fi facesse. E per questo modo avendo ordinato tutto il suo pacse, aspettò la venuta dello Imperadore, credendo per certo da lui potersi ditendere. Ancora il detto Duca mandò in Romagna per lo Conte Alberigo da Bar-biano, perchè elli fosse Capitano insieme col detto Meffer Jacopo del Vermo della fua gente. Era costui uomo molto samoso in arme di valenza, e di senno più, che alcun altro Italiano, che fosse allora.

ch ch ch

Come il nuovo eletto Imperadore si mosse da casa sua con grande gente d'arme, e venue verso Italia, e poi in Lombardia per dissare il l'iranno Milanese.

### CAP. X.

O nuovo eletto Imperadore Ruberto di Baviera, e Conte Paladino di Reno,avendo diliberato di venire in Italia, e poi in Lombardia, come avea promesso a'Fiorentini di fare, nimico del Tiranno di Aiilano, e ancora per prendere a Roma la Corona del fuo Imperiato, raunata molta gente d'arme in più luoghi della Magna, e Signori, e Veſcovi , e Arcivelcovi , e grandi Gentiluomini, mandò a tutti, dicendo, che per più agio di loro ciascheduno se ne andasse alla Città di Tiento; e quivi ordino, che tutti si raunalfero infieme, poi quivi fi prenderebbe partiro donde dovessiono scendere in Lombardia. E ciascheduno lo ubbidì dell' andare a Trento; ma non però niuno v' andò con quella quantità di gente d'arme, che promello gli avea, ma bene della metà il fraudavano, e ingannavano. E il detto Ruberto di Baviera si parti da Espur adi quindici di Settembro con tutta la gente, che avea seco, e venne in pochi dì a Trento, e quivi fitrovò venu-ti gli altri Duchi, e Conti, e Prelati, che promeflo gli aveano di venire con lui, che furono annoverati quindicimila cavalli . E più ancora vi giunfe, come egli avea ordinato il Signore di Padova con affai gente d'arme da piè, c da cavallo, e quivi ordinò la fua gente, e chi ne fosse Capitano, in queito modo: Che il Duca di Sanfogna fosse Capitano dique'li della baffa Magna, e dei Svizzeri ; e che il Duca di Osterich fosse Capitano di quelli dell'alta Magna; e il Signore di Padova fosse Capitano d'Italiani, ch' crano. con lui, ch' erano cacciati di Lucca, di Milano, e di tutte le fue Terre, e ch'erano andati nella Magna al detto Imperadore per venire con lui, ed elli avea loro promello di rimetterli in cafa loro, e restituire i loro beni. Poi il detto Imperadore ricevette in Vinegia quella quantità di moneta, ch'elli dovca avere allora da'Fiorentini, e gli part) tra quelli Signori, ch' erano con lui dando a ciascheduno quello, che dovea. Poi diliberò, che il Signore di Padova partifle quindi, e venisse innanzi con ottocento lance dibuona gente, e accozzaffefi nelle montagne di Brescia d'Alatrone, il quale era quivi con molti pacfani, che aveano pochi di dinanzi vinti la gente del L'uca di Milano, e cacciatili di quella montagna, E il Signore di Padova fi parti da Trento con quella gente, che gli fu data, e venne innanzi, e accozzofii con Messer Piero d' Alatrone colla sua brigata, e tutti insieme se ne vennero verso Breicia, e polonfi a campo in luogo affai forte preflo a Brescia a dodici miglia, e quivi asperiò il detto Imperadore. Poi il detto Imperadore

man-

mandà innanzi tutti li Signori, ch'erano con JA Johe lo Imperadore s' era tornato a Tronto, lus a parte a parte, perchè mono difagno patitiono per lo cammioo, ed elli con la fua gente, che avea rifervata feco, fi parti da Treato adi diciaffette d'Ottobre , e venne molto pacificamente egli, e tutti i fuoi infi-no al luogo, dov' era il Signore di Padova col detto Meffer Piero da Latrone, e quivi giunfe adì ventuno con tutta la fua gente, e quivi ordinò quello , che avelle a fare, e dove avelle a procedere, perocche feppe, che a Brefcia era molta gente d'arme di quella del Duca di Milano per difefa della Città e del paefe, Addivenne, che una parce della gente del detto Imperadore , li quali era no baldancoli , e difotdinati , furono alfaliti B dalla gente del Duca di Milano, e furono morti alquanti , e gli altri cacciati nel campo loro, Di che quelli Tedeschi abigottirono molto, e partirono, perchè non era-no pratichi in arme, E così standosi nel campo adì venriquattro l'Arcivescovo di Cologna, e il Duca Leopardo di Ofterich diffo no al detto Imperadore, che se ne volcano tornare a cafa loro con tutte le loro brigate, e allegavano in loso fcufa piccole, e non vere camoni, e così fubitamente fi moffone, e tornaronii indietro verio Trento. Di che lo Impresdore molto crucciato di quello, e con grande dolore, perchè fi vide inginnato da' fuoi maggiori Principi se ancora quivi fi av- C vide, che molti di quelli Signori, che doverno effere con grandi brigate di gante d' arme con lui, ciafcuno o avea meno, che la metà di quelli, che dorca avere: e per que ste cagioni parendoli rimanere molto debole, e da potere ricevere grande vergogna, per fuggire cocale pericolo, dilibero di par tará quindi, e tornarli con tusta la fua gente a Trento, e cost fece il medelimo di, c tutti in fretta fi tornarono indietro , ed elli fu di quelto molto crucciofo, e dolorofo.

Come il Duca di Milanofete fefta della partita della Imperadore, e li Fiorentini ne furono delenti, e trifte.

Ornato indietro a Trento il ouovo eletto Imperadore con tutta la fua gence, fab to fu fatto a fapere al Duca di Milano. La qual cofa come enli udì, fu molto liero di quello, che avvenuto era, e grande feita ac fece, e delle, che ora gli pareva effere ficuro del fito Stato, e che non eredea, che altro, che Iddio a lui poteffe nocere, poschè di tante fortune, e di al granda peri coli cra (campato, & diffe, che ora conolceva , che le milizie , e i denari de Fiorentini no I potemo non che distire, ma di nulla giminuire, che tanti modi aveseo stovati per disfario, e niuno n'era loro venuto fatto. Ma quando g unfe a Firenze la novella,

e il modo, e lo 'mperchè era addivenuto i il Signori, e li Dieci della Balta, e tutti gli nitri Cittadini perderono la favella per lo gran. de dolore, che ebbono di quello fatto, e guardando l'uno l'altro fanza dir niente, ciaseuss taces. Poi represono un poco di speranza, cuando feppono, ch'egli venia a Padova, perocchè credeano, che la gente del Duca di Milano, ch'era molto grande, fubito gli cavalcatie dopo la partita dello Imporadore. Ma per la foa veneta a Fadova fa renderono feuri per allora ,ch' elli non li cavaleherebbe, ed eleffono Ambafeiadori, che a Padova andationo a lui .

Come il nuovo elesso Imperadore venne a Padroc. partendofi da Trento per Frigoli , per avere donari da Fiorenimi .

#### C A P. XII.

Poichè Ruberto Imperadore fu tornato a Trento con tutta la lua gente con giande vergogna di fe, e di rutti quelli, che con lui erano, perocchè manifestamente li vide, ch'era per loro vikà, e per loro poco ardire addivenuto quello, di che aveno avuto vergogna, e danno, penso di venire per altra via in Italia, c prima licenziò tutti quelle di fua brigata, che fi volcano tornare a cafa loro. Poi col relto, che fusono circa a quattromila cavalli, tra' quali ebbe alquanti Signori Alamanni, fe ac venne per la via di Frigoli a Padova, e quivi fu ricevuto dal Signore da Padova con grande festa del mese di Novembre , e fattogli grande onore, e fmontò nel Palagio del Signore elli, e la fua donna, e i (uoi figliuoli e grandi doni gli fece il Signore di Pado a di cofe da mangiare, e ancora a tutti eli altri Sienori le uomini di nome, ch'erano con lui, fu data buona ftanza nella Città, e donate loro molte cofe da vivere dal Signore . Avea il desto Imperadore, quando giunte in Padova , granditima niciftà di pecunia, e ancora tutta la fua gonce cra poverifima, e per quelta esgione fubito domando, fe altri Ambalciadori Fiorenrini foffono nella Cietà, che quelli, ch' erano con lu : fu nipollo di oo; di che elli aliora molto fi dolle, nu fuili detto, come tofto vi farebbono, perocche più dì innanzi era novelle, che da Firenze eran partiti per venire a lui ; di che elli un poco li quieto. Sapeva il detto Imperadore , che li Ambafciadori, ch' erano con lui, oon li poesses dare pecu-nia; e però domandava, le aleri Ambaferadori Fiorentini v'erano, che gli potellino dare quello ,che defiderava, cioè dianni . E per quelti modi tenuti per lui . fi vide charo , che la fue venuta a Padova fu più per mofira, che per far fattà contro al Duca di Milano, e ancora per avere danari da' Fiorentini, di che elli aveva grande nicità , c non

pur olli folo, ma tutta la fua gente, ch'era Af erano li patti a' Fiorentini , che promeffi fucon lui . Ma poiche giunti furono in Padova li nuovi Ambafeiadori Fiorentini, aodarono a visitare il nuovo Imperadore Ruberto con grande reverenza, ed elli li ricevetre graziofamenre, e con grande fella. Poi diè loro Uditori , li quali furono questi: Il Duca Lodovico di Baviera, e il Langravio di Norimberg, e il Vescovo di Spira, li quali Uditori s) tofto come furono con gli Ambatciadori Fiorenrini dilliono loro, ehe lo Imperadore fi maravigli ava molto, perchè li Fiorentini non avezno dato a loi fiorini novaotamila di oro, li quali egh doveva avere fecondo i parri fatti rra loro, dicendo, che dalla fua parte era fatto rutto quello, che promef- B fo avea di fare fanza alcuno mancamento. Li Ambafciadori de' Fiorentini risposono a detti Uditori, che il Comune di Firenze volea attenere allo Imperadore rutte quelle eofe, che promelle gli erano flare da' loso Ambascindori ; ma che a loro pareva, che le centodicci migliaia, che gli erano flate date di ducati , futiono focti a) difutilmente , a fanza aver fatto aleun frutto di quello, per che dari li furono, che parez loro, che fosse be-ne di provvedere, che per lo innanzi il sinile addivenire nun potetle delle novanta miglisia, che chiedeano, e volcano; perocehè li Fiorencini renesno quegli effere perduti : e perù non volcano, cha di questi addivenisse il fimile, e che a loro parea, e così reneano, che le Imperadora non avelle attenuto a loro quello, che prometio avea di fare. Rispofono allora li detti Uditori i Lo 'mperadore per certo ha attenuto rutto quello, che promife a' Fioreogini, peroccho era venuto addollo al Dues di Milano, conse promello avea di fare, c ancora dissono li derri Auditori, che li Ambalciadori loro avezno molto fludiato la fua venuta, e ehe a lui aveano detto, e promello, che come giugnelle in Lombardia, ch'egli averebbe piu , e più Terre di quelle, che renea il Duea di Milano, peroechè fapevano di certo, che li Cattadini di quelle fi ribellerebbono dal Duea, e darebbonfi a lui, c molte altre cole, e ragioni diffono, erocehe elli doverno avere quella quantirà di danari, che a loro addimandavano, a aneora aggiunfono, che le non gli dellono, non atteneano allo Imperadore i patri , che fatti aveano infieme, a che la Fiorentini eraco cagione della fua ultima vergogna, e vituperio; ehe a lui convenia totnarti nella Magna per lo mancamento, ch'elli faceano li Fiorentini de detti danari , e che quello protellavano loro , e volcano , che feritture fe oe facelle . A quelle parole risposono gl' Imbasciadori de Fiorencini, che quello protello non accettavano, perocchè non era giufio nè ragionevole ; ma che bene a loro proteffavano , che at- E cenuro non era a loro quello , ch' era flato promefio di fare da lui, perocehè a rigione e' non a' inrende venuco chi non fia. E molge altre ragioni allegarooo, perebè attenuti non

rono loro dal nuovo escreo Imperadore; le quali ragium furono tutte vere, e così multe volte praticaro infieme li Uditori , e li Ambaseindori fanza conchiudere alcuna cola, anzi rimasono sanza sare di eiò alcuna conclufione, a in ogni cofa in rorta, a in discordia; di ehe lo 'mperadore diliberò andare a Vineg: a dolerii de Fiorentini, e sculare se, e richiedere loro d'aiuto di pecunia, e di configho di quello, che fare dovelle.

Come in Fierenza furono fatti Dieci di Balia . e la loro momi.

# C A P. XIII.

I Fiorential veggendo, come li fatri del suovo Imperadore erano andati, e eome la cofe rimaceano in Iralia , dilaberaro per lo migliore fare nuovi Dieci di Bala .e osì feciono; li nomi de'queli fono quefti : In Saoto Spirito, Meller Lorenzo di Antonio Ridolfi, e Niccolo di Giovanni da Ozzano, e Rollo di Piero del Rollo fornaciaio. In Santa Croce Meffer Lotto di Vanni Caftellani. e Domenico di Domenico Giugni. In Santa Maria Novelia, Meller Rinaido di Giannozzo Gianfigliazzi, e Fiero di Piero Tornaquinci per de' grandi. In Santo Giovanni , Andrea di Meller Ugo, e Ugo di Bartolommeo degli Aleffandri, e Andrea di Berto Vinatriere. E fu ordinato, che coftoro nal nuovo anno provvedeffero a fatti del Comune i e cominciò il loro Uficio adì cinque di Febbraio 1401.

Come il nuovo eletto Imperadore fi parti da Padeva, e audume a Vinegia, e quivi fi dulfe malto de' Furentini , e li Ventziani feron pei la concerdia.

### C A P. XIV.

L nuovo elerro Imperadore parrito da Pa-L nuovo electo impersouve passa.

dova, fe ne andò a Vinegia, e fu ricevuto da' Veneziani con grande festa, eallogrezza, e farrogli grande onore, c doni, e così gli Ambasciadori Fiorentini anderono a Vinegia per rispondere per la parte de Fioren-tini a quello, ene vedessero essere di basogno per chiarire li Veneziani della verità, perocehè sapeano, ehe lo Imperadore andava a Vinegia per dolerii de Fiorentini, e giunri qui-vi fi ftettero per fapere prima quello, che dicesse, o di che si rammaricasse, che li dicellono alcuna cola contro a lui, o di lui, Lo imperadore il secondo dì, cha giunse in Vinegia, al Doge, e al fuo Configlio fi dolfa molto cordialmente del Comune di Firenze, dicer do, che li loro Ambasciadori l'aveano moffo, e facto muovere da enfa fua, c folleciramente fludiarolo con molte grandi proferre fatteli, ch' elli venille tofto io Italia addef

eloffo al Duca di Milano fuo, e loro nim e come egli avea fatto quello, el. elli aveano voluto. Por diffe, che li Fiorentini non li attentino quello, che avenno promello di dare, e per quella cagione egli rimonea vituperato, e conveningii tornare nella Magna con grande fua vergogna ,e vituporio , e molte sitre cofe diffe per feufa di fe, e della fun venuta in Italia, e in abominio de' Fiorencini. Di che feguì, che il Doge infome co' fuoi pregati tubito mandaro per li Ambasciadori torentini. Di che avutili , diffe loro tutto queilo, che lo Imperadore avea loro detro, e di che si dolca di loro, Le quali cole udite gli Ambaleindori , rispolono alli Veneziani, che li Fiorentini avenno bene attenuto B quello, ch' elli aveano promello allo Imperadore, ma elli non avea attenuto a loro li patti , ch' erano flati tra lui, e li loro Ambalciadori, perocchè dovea venire addotto al Signore di Milano con potente efercitu, e flare nel Paefa, che fignoreggiava con quello efercito, e abbatterio, e disfario, ovvero diminurlo, E anche diffono, ch' egli era ben venuto, ma non potente quanto hiloganya . erati tornato a Trento nella Magna con alquanta vergogna di lui, e di fua gente, eche a ragione non a intende venuro chi non fte fermo addolfo al nimico. E tutti gli altri parti differo che aveano faeti con lui , li quali non etano loro attenuti dal detto Imperadore, e molte ragioni differo in favore de' Fiorentini . Di che li Veneziani tutti tennero co Fiorentini, ch'elli avellero ragione. Pur nondimeno il Doge di Vinegia ,e il fuo Configlio come mezzani sì cercaro di fare concordia, più, e più di trako Imperadore, e li Ambasciadoti de Fiorencini, ma non petò si potè era loro fare, nè conchiudere alcuna concordia, non perché els Ambalciadori delli Fiorentini non volcifero fare più, che non doveano; ma perchè il detto Re de' Romani volta da loto cofe, rhe parcano a' Fiorentini troppo dennole alle loro Città. E quello era, perche il detto Re volca pure altora da D loro fiorini novantamila d'ore dicendo, che avea grandifilmo bifogno, anzi nicifià, c li Fiorent ai il volcano dire in quettro paghe fiorini sellantaeinquemila di oco, e le venticinque migliaia di fiorini d' oro diceano avergli fpesi per lui'loro in quattrocentodieci Lince folditte per lui,e per lo Duca Lodovico-di fuo comandamento, come per fue lettere appariva, e non potendost queste loro differenze accordare, e avendo il detto Imperadore farto grande debito nel Paefe, e la fua gente il fimile, e perelie dinari non aveano, impegnavano tutti i loro gioielli , e vendenno la cavalli, e l' armi. Di che vedendofi a tale partito, diliberò di tornarfi nella Mama, e E prima licensió tutte le fue genti, che alle loro eafe fi ritornaffono nella Magna, ed egli, e la moglie, e i figliuoli monto in fu'logni armati avuti da Venreiani, e luciò in Vine-Ten. 11.

icoso Al gia parte del tito Configlio, ed egli n'andò per mare saino a Cavosli, quivi axonto, e attefe. Come lo Imperidure fu partito da Vinegia, il Doge, e quelti del Contiglio rimafono molto addolprata di tale partità, perchè defideravano, che conco du toffe tra lui, e i Fiorentini, E con quali del Confelio del detto Re quivi in prova rimali, con doici parole ecreato, e confortarono molto una pittte, e l'altra a voiere fare concordia tra loi o, dicendo loro, che per einteuna delle parti faceva d' noso la cuncordu, e moltando a clatcheduna delle parti il perchè con buone, e vere regioni. Dopo molto dire all'una parte, e all'alera, fermarono era loro patti, e concordie di confestimento di cinfeuni delle parri a e così fatto, li Veniriani, poiche concordia mandarono, parte di loro Ambaldiadori con parce delli Ambalcincuri Fiorentini. e con quelli del Configlio dello Imperadore a Cavorli, e quivi fermarono col detto Re la detra concordia : e poi lo 'mperadore coa quelli, che a tui erano andati, fi tomò a Vinecia, e quivi furono ricevuti da Viniziana con grande feffn, e allegrezza di tutti li Cittadan .e mattimamente de' Gentiluomini . l'oi l'Imbafciadori Fiorentini gli feciono dare fiorini fell'acconquends d'oro, e promie de dare loro per earta piuvica tutti li patti faeti nuovamente tra loro, e lui, e altresì promiffe di attenere tutti gli altri patti, li qua-ii prima avenno fatti nella Magna, E quivi più volte fi . . . . e lo Imperadore, e li Ambafeiadori Fiorentini, e eul Signore di Padova per provvedere quello, che fi dovelle fare al nuovo tempo contro al loro nimico Duca di Milano, e praticati tra loro multi modi, diliberarono tutti di concordia, che lo Imperadore con tueta la fua e-mtc tornalle a l'adova per effere più vicino al potere reloperate l'abballimento del comune nimico I iranno di Milano. Avea lo Imperadore quafi tutta fun gence licenziata. E ancora gla Ambascisdori or F orentini e de Colornes manda-10 a Padera dietro al detto Imperadura, perocche parve loto l'adova molto più atta a potere oidinate il danno, e il nuocere al nimico, che nun era Vinegia,

> Come il Signore di Bologno profe per firza noto bofita fatto per lo Coute Albergo, e come il Coute. Albergo con gente del Dosto di Mileon cerebio i Bilognofi, e fi fece peù altre cofe refreve con li loristi di Bilegna, e profe Ceffella di Bolognofi.

> > C A P. XV.

Dopo la partia del Conte Alberigo di Romagna, come altrose è detro, incontanente il Squer di Bologna affetiò usa Bafta, che il Conte Albergo avea fitta, co combium ado la prefit per forsa, e por feto grande guerra alle altre fae Tetre. D. che, Hh

poichè lo Imperadore fi stava a Padova, e/A ! non avea moito grande forca, il Duca di Milano diede al Conca Alberigo gence feelta di molte delle que brigare, tantoche furono milicottocento cavalla, ed elli fubito fe ne venpe per lo campino di Mudina in ful terreno di Bologna, e adì diciotto di Dicembre vi grunfe. E percie li paelani non prendenno nulla riguardo, ne credemo aliora potere ef fere cavalcati, prefe grande preda d'uomini , e di belliame , e pofeti a campo a Santo Giovanni in Perceiena, E poi patso verto Romagna, percheaves trattato in unbuono Castello di folognesi , il quale si chiamava Doccia, il quile gir fu d. to com'elli giunte, da detti trattatori , falvochè la Rucca , perche non potè effere foccorfa, fia pochi di a'arrende, e dielli al detto Conte Alberigo, il quile lakio nel detto Castello dugento fanti a spardia, e con tutra l'alera genre se n'ando a Luco, e a Barbiano fue Cattella, e per queste cose il Signore di Bologna richiefe li Fiorent ni di aiuto di gente d'arme, a fubito n'ebbe da loro. E così flando la cofa, il Conre Alberigo sì si avanzò con Giovanni Gozzerini, e con Meller Gozzerino, e con molti altri Cittadini cacciati di Bologna, ch' erano tutti amici del Duca di Milano; e la gente d'arme, che v'era , erano fuoi folciari . È avendo li detti ufciti di Bologna trattato nel Cattello, che fi chiama la Pieve a Cento. C fubito col Conte Alberigo infieme, e colla fus gente adì ventiorto di Gennaio cortono al detto Caffelto, e i Terrazzani il diedono loro. Era il derro Cartello d'affai mence, e at ta a fare grandi danni alla Cutà di Bologna. Di che il Signor di Bologna, e gli altri Cittadini ebbono di quella perdita grande ira, e croccio (ma non poserono a quelto reparare . Pointselfi del Caffello di Cento, il quale è vici no al derto Ceffello, per paura del guesto, di che furono miniscriati dal detto Conte Alberigo levarono le 'nfegne del Comune di Bologna, e non vollono effere nè con gli ufciti . ne col Signore di Bologna, anzi fi vollono stare di mezzo, a cusì feciono ancora quelli del D Caftello di Sanco Giovanni in Percefena , e levaron via le 'nfegne di Giovanni Bentivogli , Signore di Bilogna, il quale era nella Cirrà di Bologna a grave partito, e con molte faziche, e a grande pericolo erano le detre tre Caffella, le migliori, e le p u groffe, e le più abitanti, che tenellono la Bolognefi.

Come il Conte Alberiga ammelò e partifi del campo, e tutta la fina gente fu poi vinta, e isbarattati.

C A P. XVI.

Del mefe di Febbraio il Conte Alberigo il quale era in quel di Bologaa con du mila cavalli di quelli del Duca di Milano con li ufeiti di Bologna, a aveano ricevuti, li qua-

li s'erano arrendoti , più Caffelli di quelli de' Bolognesi, e facevano grandi danni, e artioni, e ruberie nelle contrade; effendo accampati a uno luogo, che si chiania le Pratora predo a Bulogna a fei onglia, fubiro il Conte ammalo di febbre, e per quetta cagione ti parti del campo, e angolicne a Barbiano con piccola parie della fua gente, e tutti gli after lafero quive affat male capitanate. Di che avendo quelli rimali nel campo lentito, che dugento lince di quelli de Fiorentini tornavanu da Padova, peniarono poterii tutri prendere fanga alcun dubbio. Subiro teveroro il campo, e andaro verío quella parte, dove credenno, che la gente venifie, e per più speditamente poter cavalcare lasciotono tutta le loro cofe, earnefi, e alcuna parte di loro nascosi in un boscherto affai celati, e tutti gli altri andaro avanti verfo quelle parti dore credeano irovare le dette genti de Fiorentini. Queite cofe fentendu il Signore di Bologna per certe fpie, come la gente de'nemici era divifa, e dove n'era paste rimala, subito fece armare totta la gente lua e da piè, e da ancora trecento lance di quelle de Fiorentini, di quelle, che v' erano per luo aiuro, e in fuo favore, e difantione, e tutti li mandò verfo il campo de'nemies, e quivi non trovando periona, n'andaro dietro per le pedate, e trovati prima quelli ,ch'erano nalcosi nel boschetto, e tutti li presono con tucti li arnefi, che aveano in guardia a loro lafesati da' loro compagni, li quali erano altrove caralcati, e da quel fi, ch' elli quivi prefono, feppono dove quelli erano andati , e per quali vie erano i loro caporali cavalcati, e tutri andirono loro dietro con granda ordine, a trovarongli, e cominciaro con loro battaglia , e fubito gli vinfono , parocehè erano molto difordinati , e li vinti fi fuggiro nella Pieve a Cento, e li vincirori colla preda, e con li prigioni, con trecento civalli, che avevano tolto a' nimici. fi riturnaro a Bologna . Furono in quella bartaglia prefi affai uomini d'arme di nome; poi la dictia gente rotta, ch' era nella Pieve a Cento, per lo migliore fi partiron quindi , e tornarfi a campi tutti isbarattati , e poveri ,

Come il Duca Lodovica di Baviera wenne a Firenze per Ambafeiadore della Imperadore Ruberto movo eletta.

CAP. XVII.

A L principio del mefe di Marro venne a Firenze il Duca Lodovico di Bavera, nipote del nuovo cletro Imperadore, infirme fe col Veteoro di Spira, Ambalisiadori dello Imperadore, e furona incevuit grazzofirmeote, e farro loro grande onore, e grandi doni. Poli furono a Signori, e a Dieci della Baiaz, e a loro si policina la karo Ambalesiata, la qua-

quale era, che modo si deffe, che lo Impe-[A ¿vanni Bentivogli si parti quindi, con avere radore aveffe tanta genta d' arme, ch' ègli porelle andare, e fiare addoffo al Duca di Milano per disfario, e toris le Terre, che teneva. Le quali cose udite i Priori. e i Dieci della Batia, per lo megilo ordinarono che parte de'College, e purte de' Dieci del la Balia fotiono con li detti Ambafciadori , e praticaffono il modo, il quale futle da poter fare quello, che per loro fi cercava, E fori piò, e più volte infierne a teli ragionamen ti, fu veduto per tutti quelli della pratica, che lo Imperadore da fe, o di fue cote niente potea fare, ma che li convenia, che li dapari de' Fiorentini pegalfono tutto le genti d' arme, chea lui bifognavano. Di che li Fioren- B tini veduto chiaramente quello, e che ancora a loro non era possibite pagare tanti danari in niuso modo, fu risposto a' desti Am basciadori, che quello, eh'era prometto, voleano attenere alio Imperadore, ma non più, e non era polibile a loro di fare in nullo modo, e non volcano, Di che li detti Ambasciadori si tornaro al loro Signore colla rifpofta, ond'elli zimafe molto crucciolo,

Come Giovanni Bensivogli fu preficebè merso do quelli di Caffello Santo Giovanni in Percefena.

> XVIII. CAP

\* Iovanni Bentivogli Signore di Bologna G fentendo, cha a Cathello Santo Giovanni in Percefena, il quale era rubellato da fui, doves venire gente d' arme del Mar-chefe di Ferrara, fubito con moles gente d' arme, e da cavallo, e da piè vi cavalcò, e com'elli fu giunto fece dire a quelli del Caftello, che voleva loto parlare, fe fidanza li volcilono dare, elli in periona anderebbe presso alle mura a pariare loro, eche direb-be loro cosa, che credea, che piacerebbe loro. Di che quelli del detto Castello gli diedono la fidanza, e ch' elh venific sì prello D alle mura, ch'elli porefiono bene intendere, ed elli loro, che da loro non farebbe officio di niente. E fotto quella fidanza andato il detto Signore affai pretto alle mura con affai brigata, fubito quelli dentro, credendolo uccidere, fanza fallo traffono verfo lei una bombarda, e una spingarda, e la detta bombarda diede nel petto a un foldato, ch'era allato al detto Signore , c la fpingarda nel pet-to al cavallo del Signore di Bologna ; il cavallo cadde in terra col Signore molto sbigottito; mali compagni fubito il prefono, e portaronlo in luogo falvo, e così li traditori di San Giovanniin Percefena eredertono uccidere il detto Signore di Bologna, ma non venne loro fatto, comecche molto preffo vi folle, E feciono quello quelli del detto Castello a pe-zizione di Giovanni Gozzerini, e degli altri usciti di Bologna. Ma ivi a pnchi di Gio-Tier, II.

avuta molta pauta, e tornosti in Bologna con affat peniicii.

Come il Signore di Bologne pregò per fini Am-bafciadori li Fiorentrat, che a lus preflassimo il lore Capitano, e fu da toro ferviso.

C A P, XIX

Ornago Giovanni Bentivogli a Bologna . T ebbe configlio co fuoi amici, e per cutti fu configliato, ch' elli pregiste li Fiorentins, che l'asutaffero, enea loro parea , ch'egli richiedeffe che li mandaffero il loro Capitano della guerra, che folo quella cra la via della fun , e loro falute . Di che quelto molto praciatogli, fubito mando fooi Ambafciadori a Firenze, li quali (uti innanzi a' Priori.e a' Dieci della Balta per parte di loi pregarono quasto piu caldantente poterono, che a lui mandalicto in aiuto di lui, e di fua falvezza Bernardone Guateons con rotra la fua brigata, il quale era Capitano di guetra de' Fiorential , pregando li Signori quanco più teneramente porerono, che a questo fuo firetto bisogno non lo abbandonationo, Li Fiorentini , benche avellono affai della loro gente in Bologna per fuo aiuto, nondimeno diliberaro di fervirio, e mindaro in fuo aiuto Capitano delia loro guerra con dugentoquaranta lance , e con dugento fanti. E coat il Signore di Bologna, a li Bologneli furono allora aiutati da Fiorentini, Le quali cofe, fe fatte non follero flate, no il Signore, nè li Bolognesi si poteano allora disendere, anzi perdevano il loro Scato, e la loro libertà, e diventavano fervi del Signore di Milano.

Came di nuovo apperce nell'aria una Stella chiemata Cometa.

> C A P. XX.

A L principio del mele di Marzo apparve ncil'aria una Stella, la quale li Serolaghi chiamarono Comera, e diffono quelli, che ic ne intendeano, eh ella era nel fegno dell' Ariete , e niuno aitro Pianeto avea prefio , no era in quello fegno. Mostretti questa Cometa nel principio piecola in apparenza, e pareva avere la coda lunga forfe due braccia, e pareva affumicata. Poi a merro Marzo crebbe ben quattro cotanti, che nel principio non parve, e la fua coda crebbe ben fes cotanti più lunga, e molto fi mostro poi più chiara, c più lucente, che nel prine pio non faceva . E molte cole fi diffe, ch'ella fignificava , she dovevano venire.

Come certi foldati del Duca di Milano si combattero insieme.

### C A P. XXI.

L A gente del Duca di Milano del mese di Marzo, eioè Messer Otto Buonterzi con la fua brigata, ch' erano quattrocento lance dall' una parte, e Moffer Ugolotto Bianciardi, e alcuni altri foldati dail' altra parte ebbono in prima quistione di parole, poi venendo all'arme, combattero infieme lunga mente, e molti dell' una parte, e deil' altra vi mori.ono molti, perocchè molto animofamente, e crudelmente operava ciascuno contro all'altro, e niuna delle parti fu into ramente vinta. Ma pure Meffer Otto Buonterzo fu gravemente fedito, e furon morti della fua brigata più che dugento uomini , e dall' altra parte furono motti bene centocinquanta uomini ; e finalmente la battaglia fi divife, e ciaseheduna delle parti si tornò a cafa con affai dolore.

Come tra' Fiorentini, e il Signore di Bolognafi fece lega a difesa delli Stati di ciascuno.

### C A P. XXII.

Fila flato cerco per li Fiorentini più, e più volte, che lega fi facelle tra Fiorentini, e il Signore di Bologna, e il Bologna, fo Georgia di Rologna, e il Bologna, e il Bologna, e il Bologna, e il Forentini, e compet il Signore di Bologna, e il Bologna il aveva negata difarta, credeafi, che il faceva per anegata difarta, credeafi, che il faceva per bene, e per giulto cagioni, ma nella verita elli il faceva per non fervire il Duca di Mila no. Ma poichè vide pure la fun gente venirgii addolfo, e guadare il Uso contado infieme con gli ufeci di Bologna, acconfenti di farla; e adi venti di Marzo fi conchiufe in Firenze legata ra il Signore di Bologna, a li Forentini, e fu di modi parti tra loro, tra qualifu che ciafeuno con tutta fula forza dovelle di fendere l'altro, e mantenere lo Stato di colui, con cui ura collegato infieme.

# A N N O MCCCCII.

Come lo 'mperadore Ruberso veggendo non potere offendere il Duca di Milano, fi paril di Padova, e andonne nella Magna con tutta la fua gente.

### CAP.

O'mperadore Ruberco, ch'era a Padova, poiché a lui furono tornati li fuoi Ambifciadori, ji quali avea mandati al Papa a Roma per volere cofe, e u dinta la rifpofa, che il Papa avea farta a quelle cofe, ch'elli addomandava per potre fare la guerra al Duca di Milano, la quale rifpofila molto gli difpiacque, e molto fe ne A lturbò, e dolfene : e ancora udito quello, che li rapportaro i fuoi Ambasciadori tornati da Firenze, e ancora udendo quello, che diceano gli Ambalciadori Fiorentini a lui nuovamente venuti, ebbe co' fuoi amici, che quivi erano, configlio. Li quali udito tutto da lui tutte le cose, come erano, e dove si pofavano, e tutti di concordia diliberarono, e così lui configliaro, che per lo meglio egli allora si tornasse nella Magna a casa sua. Il quale configlio fubitamente prefe, e fecelo, perocchè alui parve non poter fare l' offese per allora al Duca di Milano, che arebbe voluto fare, e desiderava di fare, peroechè elli non aveva tanta forza, ch'elli lo potessi offendere, e lo fuo stare in Padova li parca, che a lui fosfe grande, c poeo onore, e grande fua vergogna, e però fi partì adì quindici di Aprile t 401, e tornossi a casa sua nella Magna, e questo fu contro a quello, ch'egli avea sacramentato di fare, e però fe ne andò molto crucciato. Rimafe nondimeno il detto Imperadore amico de' Fiorentini, perocch' elli vide bene , che li volcano a lui atrenere tutte le promesse, che fatte aveano, ma non bastavano a sare quello, che volca fare, perocchè la spesa era tale, e sì grande, che a' Fiorentini non era possibile pagare tutta ellino foli, ed egli da fe niente Loteva fare, o molto poco, e le dugento migliaia di fiorini, che i Fiorentini gli avezno prestati, non crano a bastanza a pagare la gente dell'arme per fei mesi, che bilognava a volere stare a campo in fu le Terre del Duca di Milano per disfarlo, e il Papa non volca di niente aiutarlo, nè altro Signore, o Comune d'Italia, filvochè il Signore di Padova il volca bene aiutare di quello, che a lui era possibile, cioè di dugento lance, e trecento provigionati. E queste forze erano piccole a fare quello, che e'defiderava di fare, perocchè il Duea di Milano avea allora a foldo quattromilaeinquecento lance di buona gente Italiana, e grande quantità di gente appiede; di che elli per quello se n'andò a casa sua nella Magna, non veggendo per allora poterli nocere di niente.

Come il Duca di Milano mando molti de' suoi foldati ad autase gli usciti di Bologna , e li Froentini vi mandarono anche gente in aiuto del Signore di Bologna.

# CAP. IL

I. Duca di Milano come feppe, che lo 'mperadore fe n' era andro cella Magaa, fubro mandò motra della fui pace dell' arme ad aitura fei uscini di Botoga, li quali teneano motre Cafella di quette de Bologne, fi. e fincano guerra alla Cirte a al constato grandiffinne, Ma paine fuciono le loro forze più che raddoppiate, feciono grandi danni in tutti quelli padi, e tali, che il Signora ne

portava ogni di grandi pericoli nella Città | 4 | gente, che avea, che forono feimila cavalli, per le rammariche, che gli faceano quelle Cittadine, a cui era rubato tutte le loto cofe . E quella genta era fornica os vettovacho dalle Terre del Marchete di Ferrara Dictio la Fiorcocini per paura, che la Città non ve-nitic alle mani del Duca di Milano, mandarquo logo io aiuto la bragata della Roia, che erano dugentodicei lince, e prima v'avenno fecentocinquanta lance, e fanti affai in loro aiuto, e per loro difefa, e con que fla gente videto , che fi poceva fare la difefa della Citrà e altrumenti no. Anai fi credea, che brevemente Bologna venifie nelle mani del Tiranno di Malano , e così allora nel terreno di Bologna fi faceva grandi danni dalli oimiei, e ancora dalli aniici, elie aveano in cafa, che tutti rubavano quello , che poteano.

Come in Boligna fe fesperfe un tratteta fatta a petizione delle pleste de Bologna.

EU ancora del mefe di Maggio trovato in Bologna un traccato, il quala facevano certi Cittadini di Bologna con li ufciti, e col Duca di Milano, e quello, che fi dovea fare, era quello, cioè, che la gente del Du- C ca di Milano, ch'erano cinquemila cavalli, si doveano con li loro Capitani, ch'era uno il Conce Alberigo, e l'altro era Mellet lacopo dal Vermo, il quale di nuovo veouto, mandatovi dal Duca per lo detto trattato, doveati accoffare alla Città di Bologna, e quelli traditori, ch' erano nella Città, doveano loro dare una porta. E diceano, voleano uccidere il Signore e la lun gente, e chi con lui tenea; e poi voliono cacciare fuori molti Cittadini, e rimanervi gli ufeiti , e dicesno di volere rimanere a popolare Stato, e così reggerfi. Ma di certo fi crede, che fe li fosse venuto fatto, che la Terra di Bologna rimaneva del Tiranno di Milano, Furono prefi al- D quanti ailora di quelle, che erano colpevoli, e alcuoi ne furono giuftiziati , e alcri ne furono melli io pragione. Erano quella , che tradivano, di quelli , di coi il Signote molto fi fidava, e di cui non averebbe mai preso alcuno fospetto .

Come la gente del Duca di Milana cavalcò fino. prefo a Belogna due volte, e come la gense , ch' era denero, fi pofino a campo di fuori della Cistà .

A Noora adl venticiaque di Maggio Mef-fer Iacopo dal Vermo Capitano della gente del Duca di Milano ii parel di San Giovanni, e dalla Pieve a Cento con tutta la e vennefene a Boiogos, e pojeti a campo preffo alla Città a tre miglia . E quello icce, perchè gli era data speranza di potere prendere Bologas per trattato, che dentro s'era a petizione di Giovanni Gozzerini fitto, ma il trattato noo venne fatto, anzi fi fcor eric, c chi il faceva, fi fupgì, onde la detta gente fi partiro, e tornatia a quelli luoghi, onde s'eran partiti, prima facendo grandi danni in tutti quelli luoghi, donde pallavano . Poi del mele di Giurno fu farto Capitano in tutto il Conte Alberigo da Barbiano . Laonde egli con tutta la genee cavalcò infino presio a Bologna a tre miglia , e quivi fi pole a campo, e più, e più volte vi futono di gtandi. e belle betteglie era loro , e la gente de Fiorentiai , ch' crano in Bologna , e sempre quelli della Cirrà n'ebbono il migliore. Poi fegul, che il Signore di Bologna infieme col Capitano de Fiorențiai, cioè Bernardone Guacone diliberaroso, che tutta la geote de Frotentint, e quella del Signore di Bologna forto il detto Bernardone Capitano fi poncifono a campo fuori di Bologna in un luogo, che fi chiama Cafalecchio; e questu seciono, perettè, se la nimici vi si follono polii, poteano torre l'acous dei Reno a Bologna, Di che ne feguitò quello, che altrove fi dirà.

Come la gente del Daca di Mileus cavalch il centudo di Samminiata, e fin comuncionimento di guerra , perchè rappe la tregua .

# C A P.

A Ll'uscita di Mapgio Benedetto de'Man-giadori da Samministo con gente del Duca, ch'ebbe dal Commillario fuo, ch'era a Pifa, a furono forfe cento a cavallo, e più di fecento a piè, venneso al Calidio di Monre Bicchieri nel contado di Sammaniato Froreotino, e quello ifcalatono, credendolo preodere di furto ,ma non venne toro fatto, peocchè quelli del Caftello n'erano fiati avvifati dal Vicario di Sammiolago, il quale ne aveva avuto fensore della raunata ,ehe fi faeeva nel Conendo di Pifa, e però erano tut-ti li Cittadini armati, e desti alle guardie a loro imposto, che sicessero - Cavalcando li nimici g'unfeto alle mura, fubito furono con loro alla guffa, e cacciaronii via, alquanti n'uccifono, e molti ne fedirono. Di cha la detta gence n'andaro poi al Caffello d'Agliati, e quello aspramente piu volte combattero , e perche v'era molta poca gente dentro, su presso che quella non presono. Mail Vicatio di Samminiato, come seppe, che il combattezpo gli nimici Agliati, subito vi mando gente d'arme da piede, e da cavallo affai, la quali giunti la , fubito gli cacciarono in rotis con danno, e vergogna di loro, e uccifonoe, e ferironne affas. Fu quelta cavalcata il rompimento della guerra, perchè ruppono la tregua, ch' era tra' Fiorentini, e [ A] il Duca di Milano, e cominciamento di nuova guerra.

Come certi sbanditi rubellarono il Castello di Bicutina al Commissario di Pisa, e poi lo di erono a' Fiorentini .

#### C A P. VI.

E Ancora del mese di Giugno certi sban-diti di Pisa rubellarono il Castello di Bientina del contado di Pifa al Commissario del Duca di Milano, de'quali sbanditi fu caporale uno de'figliuoli di Messer Gherardo Gambacorti, cioè il Bifconte, e quando andarono a prenderlo, fi partirono del contado di Firenze, e per questo fi credette che la derra ribellione fulle fatta con confentimento de' Dieci della Balia. Poi quando fi fcoperse la guerra tra' Fiorentini, e il Tiranno di Milano, il detto Castello dierono li detti sbanditi a' Fiorentini, perchè erano stati forniti, e aiutati da loro fegretamente.

Come la gente del Signore di Bologna fu sconfitta al Ponte a Cafaleschio, e quelli, ebe poterono, fi fuggirono in Bologna.

#### C A P. VII.

E Sfendo a campo la gente del Signore di Bologna, come detto è, de' quali era Capitano Bernardone Guascone Capitano di guerra de' l'iorentini, ed erano con lui mille lance di quelle de Fiorentini, e dugento Jance di quelle del Signore di Padova con due suoi figliuoli, ancora v'erano dugento lance di quelle del detto Signore di Bologna, e molta gente a piedi; ed essendo presso a loro a campo il Conte Alberigo con tutta la gente del Duca di Milano, ch'erano ottomila cavalli, e molta gente a piede, ed era di lungi l'un campo dall' altro forse quattro miglia. E il Conte Alberigo con tutta la fua gente, e con fagace avvifo, e con grande ordine adì ventifei di Giugno affalì il campo de' Bolognesi da più parti, e cominciata tra Joro battaglia non piccola, lungamente fi combattero insieme; ma poichè la gente, la quale il Conte Alberigo avea per fegreta via mandata, affalirono di dietro li loro nimici; coloro shigottirono molto, e però furono vinti , è cacciati del campo , e cattivamente preffochè tutti prefi , e morti , e Bernardone Capitano fu prefo, e li due figliuoli del Signo. re di Padova furono prefi, e molti altri caporali di gente d'arme furono prefi : e cesì il Signore di Bologna perdè tutta la gente, ch' era venuta dal fuo lato in aiuro, e da pic, e da cavallo . Fu per molti , li quali fapevano bene quello luogo, e come era fituato, e fatto, grande sciocchezza quella di Bernardone della Serra, a stare a campo in quel luogo, che è-poco forte, avendo tanta gente

nimica a petto, e sì valenti uomini, e ancora essendo loro Capitano il Conte Alberigo, che era il più maliziolo uomo d' arme, che allora fosse in Italia, e il più pratico.

Come la gente del Duca di Milano prese Bolagna, e Giovanni Bentivogli fu morto, e più cofe.

#### C A P. VIIL

F Sfendo pressochè tutte le genti del Signore di Bologna perdute, e la fua tidanza era folo nelle mura, e nelli amici rimafa, Giovanni Gozzerini, e tutti gli usciti di Bologna infieme col Conte Alberigo, e con tutta la gente, ch'era con lui, adl 27. di Giugno vennero infino allato alla Città di Bologna. e un Lando di Ambrogino Beccaio, il quale guardaya una delle Porte della Città pel Signore e fi mostrava essere a lui fedelissimo amico, e il Signore per così il teneva; ma il detto Lando secretamente tradiva il Signore, e aperfe la porta al detto Giovanni Gozzerini, e agli usciti di Bologna la Porta, che guardava, e misseli in Bologna tutti insieme col Conte Alberigo, e con tutta la gente del Duca di Milano, ch' erano con lui, e quivi fu alcuna piecola battaglia tra li provigionati del Signore, e li foldati ch' crano campati della prima battaglia dall'una parte, e dall'altra parte il Conte Alberigo con tutta la fua gente, e Giovanni Gozzerini. e tutti gli ufciti di Bologna, e pressochè tutto il Popolo di Bologna . Ma alla fine Giovanni Bentivogli, e i fuoi furono vinti, e ildetto Giovanni Bentivogli fu morto, e con lui furono morti molti di quelli, ch' crano con lui, e la Città di Bologna fu allora corfa pel Duca di Milano dal detto Conte Alberigo, e tutti li foldati , ch' erano del Signore di Bologna, furono rubati ; e così tutti quelli, ch'erano foldati delli Fiorentini, ch' erano campati della prima battaglia flata fuori della Città . Trovaronfi in Bologna ,quando fu prefa la Città, due Ambasciadori Fiorentini , cioè Niccolò di Giovanni da Uzzano, ch'era de' Dieci della Balia di Firenze . e Bardo di Niccolò Rittafè, li quali furono prefe da'nimici, e da indi a pochi di furono mandari al Duca di Milano prefi. Ma il detto Bardo Rittafe era ferito nella mano: e andando dove erano mandati, ammalo forte, e di fpafime mort a Reggio, perocchè fu mat curato; e ancora Bernardone Capitano fu mandato preso a Pavia. Poi a pochi dì il detto Conte Alberigo infieme con gli altri Commissari del Duca di Milano, che quivi erano fotto nome di ambafciata, mandaro a Pavia quaranta Cittadini di Bologna, e pure de maggiori, cioè dieci Cavalieri, dieci Dottori, dieci Gentiluomini, e dieci Mercatanti ; e questo feciono per più sicurtà del Duea di Milano. Poi il detto Giovanni

Goz-

Gozzetini fu fatro Cavaliere dal Duce di Milano con grande feña. Aveal detto Giovanni Gozzetini fatro cerri patti col Duca di Milano, quando ordinoli Itarataco di prendere Bologna, tra' quali cra, chie Bologna doveva rimanere libera. Ma il Duca en Milano nuno de' patti fatti gli attenne, nè volle, che niuno attenuo glie ne folle, ma vol le Bologna per fe. Di che Giovanni Gozzetini rimafe allora contento il meglio, che potè, e flettefi in Bologna moito nulinconiolo, a con grandi e, gravi penficio.

Come Messer Ricciardo Cancellieri rubellò alcane Castella al C mune di Firenze nella Montagna di Pistoia.

### CAP. IX.

M Olti nimici de'Fiorentini quando fep-pono, che la gente loso era rotta a Bologna, e poi prefa calla gente del Du a di Milano la Città di Bologna, furono molto allegri, e grande fella ne feciono; e ognuno credea, che li Fiorentini non si potessono difendere da lui. E però Metier Ricciardo Cancellieri da Pistoia in di quelli, che ne presc gran baldanza, e lubito rauno moiti fanti tra dell' Alpe di Bologna, e altronde e corte nella montagna di Pistoia, e piete certe Castellerre, le quali li surone date da' Paesani, che erano di fua fetta, e credette di pigliare il Vicario della Montagna di Pistoia, che erà quivi per li Fiorentini, il quale Vicario aveva nome Niccolò di Iacopo Guatconi, ma elli fi fuggì nel Castello de la Cornia, c Melfer Rieciardo subito ve lo assedio, e entrò colla sua gente, e quelli si difese colla sua gente, ma quelli si difese valentemente, perocchè fu molte volte aspramente combattuto da' nimici, e presloche vinto. Ma in pochi dì la gente de' Fiorentini il loccorlono, e cacciarono li nimici di molti luoghi della detta Montagna di l'ifloia, che s'erano rubellati da' Fiorentini . Faceva queste cose il detto D Messer Ricciardo de' Canceilieri a petizione del Duca di Milano, da cui prendea grande quantità di danari di provvisione il mese perchè avea ribellata la Sambuca, e quindi avea promello fare loro grande guerra, e dicea di darli la Città di Pistoia, e rubellarla a'Fiorentini, e faceane tutto quello, che potea, perche li venisse fatto. La gente de Fio-rentini, che era andata nella Montagna di Pistoia, per soccorrere il Vicario loro, poichè ebbero cacciati i nemici, combattero un Castelletto di quelli, che tenea Messer Ricciardo, e per forza il prefono, e tutti quelli, che v'erano dentro, vennero in loto balia, de'quali alquanti ne impiccaro nel detto luogo, e undici ne vennero presi a Firenze, e furono quivi impiccati per la gola. Altri luoghi di quelli, che s' erano rubellati, sì rubellati si rimaser per allora così perdu-

Gozzerini fu fatto Cavaliere dal Duca di Al ti, e la gente fi ritornò a Pistòia, e altrove, Milano con grande festa. Avea il detto Gio-

Come certi degli Ubaldini con gente del Duca di Milano cossono neil' Alpe, e nel Podere, e presiono aicum Peggi, e posovi fasò aicume bastie, e mui de Pacsant surono con toro.

### C A P. X.

E |Certi degli Ubaldini furono al Commil-fario del Duca di Milano, ch'era a Bologna, e differo, che fe da lui aveflero alquanta gente d'arme da cavallo, e da piede, che dava loro il cuore di riavere l'Alpe del Podere, che già era stata loro, e oggi è de' Fiorentini, perocchè sapeano, che gu uumini di quel paele erano tutti malcontenti della Signoria de' Fiorentini, e quello era per le grandi gravezze, che ponezno loro, e di quelle genti, certi caporali più la vicini diceano venite tofto, che noi faremo tutti con voi. Di che il detto Commiffario dià loro dugento cavalli, e fanti affai, e con effi coriono nell' Alpe del muie di Agofto, e prefono affai bestiame, perche non ti guardavano da loro, e vennero infino a Firenzuola, e minacciaronli di combatterli Le gli Alpigiani presioche tutti surono con loro, e rubellaru da' Fiorentini, e posono in su più poggi alcune bastie, e quelle seciono forti con fossi, e legnami, e mulonvi dentro molti ladroni per guardia, e altri di loro andarono nel Podere, ch' è in Romagna, e ailai de Paelani furono con loro, e rubellironfi a' Fiorentini e polono in su' poggi altissimi più baftie, e fecionfi forti di gente, e così l' Alpe, e il Podere fu quali tutto mello in ribellione. Di che molto fi turbarono i Forentini, e parve loro, che queste cose fostiono affai cattivi principj.

Come Aftore da Faenza fece alquanti patti co Fiorentini, e poi li ruppe, e non attenne toro alcuna cofu.

### . CAP. XI.

A Store Signore di Egenza, e di più altre Callella di Romagna, vegando, che il Duca di Miliano fuo nimico avez prefi la Carta di Bologna, dultizando forte di non perdere la fun Signoria, mandola l'utenze fuoi ambofication i fegereti a "Duca della Balia a cereare di effere di concordia co l'iorentini, Di che li Frorentini per le medefinne capioni s'accordarono con lui in querlo moduciole. Che li Fiorentini peradellero da lui a guardare Faenza, e altre fue Caftella nella concordia nominata per dua anni. L'ancora guarradalfono le fue Rocche, effortezze per lo dete to tempo, e poi le dovefilono liberaminet

451

ni quello patto per raffrenare il Duca di Milano e per effere più vicini a Bologna s'elli volcife rompere la tregua. Ma il detto Aftore non attenne poi a'Forentini quello, che avea promeflo, anzi gli tradì, come altra volta aveva fatto, e accordoffi col Duca di Milano.

Come il Duca di Milano fi merì a Marignano e fu feppelitto a Milono, e li figlimis prefore la Signeria .

> CAF. XIL

E<sup>Stendo</sup> in questo anno grande mortalità di publikanza Milano, e a Pavia, e quafi in tutta Lombardia , Giovanni Galcazzo Duca di Milano, avendo grande paura della detta mortalità, fi parti da Pavia, e andonne a uno Maniero, che fu di Mellet Bernabo, il quale fi chiama Marignano, con la fus famiglia, e quivi prendeva grandifima guardia della fua perfona, e faceva con li fuoi medici tutte quelle cofe, che credea, che fosiono urile a riparare alla desta pellilenzia . Pure niuno ripiro gli valle i perocche una sepont filma febbte peffilenziale il prefe i donde li luoi medici , veduti li fegni , giudicarono, e dalono, che non v'era riparo, ma fi poteva dire, ch'elli foile morto . Di che elli vergendofi a cotale partito , fece tella mento, e laíció molte cole a fare dopo la fua morte per l'anima fua; dices, che volea, che fi facellono per fgravare l'anima fun di grandifimi peccari, che avea fatti, e fat ti fare. Poi lafciò Giovanni fuo maggiore figliuolo Duca di Milano, e di tutte quelle Terre, che fi appartenevano a quel Ducato, e ancora gli Infeiò Bologna, e Siena, e Perugia, e Sceli, e tutti li Ioro Territori.E a Filic po Maria fuo ficondo fistinolo lafeiò la Contea di Vertù, e di l'avia, e Verona, e Vicenza, e molte altre Terre. E a Gab-briello fuo non legitimo figlipolo lafeio Pifa, e il fuo contado, e diffretto. E così fatto adi tre di Schrembre fi morì . E la Du-cheffa, e gli altri Efecutori fubito feciono venire quivi molta gente d'arme. Poi feciooo porrare il corpo a Milano, e fecionlo fep peliire con grande onore, e pos li detti fuoi figliuoli prefono la Signoria di tutto, e corfono Milano, e tutte le altre Terre per loro fanza alcuno contrafto, e per allora il paefe rimate in pace, ed ellino in grande concordia.

per tutti gindicato che grandi mwità ne fe guirieno, e li Fiorentini ne furo moita allegri.

> C A P. XIIL

NOn fi potè tenere celara la morte del Tiranno di Milano, comecche que che ebbono a fare, fe ne ingegnationo quanto poterono i ma fubito fi feppe per tutto il paeie. La quale udita da tutti a pacfani , ciafeuno giudicò, che grandi novita, e difcordie feguirebbe nelle fue Terre . La novella venne a Firenze adi dieci di Settembre in prima dal Signere di Lucca, e poi da Genova, e poi da Vinegia, e da Padova, e di più altri luoghi di Lombardia. D che li Fiorentini udendo la novella venire di tinti luoghi, la credettono, e mostraronne molta allierrezza, e grande festa se oe fece per tutta la Città, e per tutto fi dicea: Ora è morto il gualiztore d' Italia, e il ferpente velenofo, il quale ha tenuto tutto il tempo della vita fua ombardia, e Totcana in continova guerra, E li Sancii, quando udirono la detta oovella, sbigottirono molto, e quali tramortirà di grande dolore piangendo, fuciono grandifica-rammarichi, e molei de moggiorenei fi vettirono di nero. E ancora li l'erugini, e i Pifani n'ebbono grande dolore , e grande turbasione mofirarone rutti.

Quì fi fericeno di grandifimi mali, e tradimenti , e mgami , e falfitadi fette in più velte. e in sin tempi da Giccomi Galeauzo per adherro Cinse di Veriù , a Imperiale Vicario de Milano, a oggi fi titelava Duce di Mileno.

C A P. XIV.

lovanni Galerzzo Conte di Vertù per G la moglie, the aver avues in dose dal D Re di Francia, e poi s' intitolava oggi Duca di Milanu ile cui operazioni furono molto biatimevoli, delle quali daremo alcuna. Egli chbe per muglie una figlipola del Re di Francia, della quite ebbe più figliuch . Egli in face avvelenare non per falio, ch' ella avelle facto di fua perfona, ma per una piecola parola, ch'eila diffe: ed aveanç allora due fichuoli, un mafeluo, e una femmina, ne poro la riguardò di niente. Poi tolfe per moglie una figliuola di Meffer Bernabb fuo zio, ed era fua cugina per allura fanza dispensazione di Papa. E poi il fuo figliuolo, che avea della donna di Francia, d' infermità fa morl. Di che elli avendo folpetto, che non E fosse stato avvelenato, e non l'appiende da cui, no certo di quello che avea poura che itito fatto non foile: e per quello fofperto folo foce avvelenare con grande fortigliezza, e con gran malizia Meller Marco figlioolodk

fer Bernabò fuo carnale cugino, e fuo cogna- I A I to; non sappiendo in altro modo fare vendetta del figliuolo in perfona alcuna, e contro a Dio non la poteva tare. Poi non vedendo altro modo di potere disfare, e uccidere, e rubare il detto Meifer Bernabò, e i iuoi figliuoli, fi penso questo modo. Egli fece vista di esfere Ingeluato, e Cattolico uomo più di dieci anni, e faceafi dire due, o tre Meffe per mattina, e udiale in apparenza affai devotamente, e andava a' perdoni, e alle perdo-nanze, e comunicavasi spesso, e dicea molti Offici ecclefiastichi , e faceva alcuna restituzione, che il padre avea tolte altrui. Le quali cofe fapute Meffer Bernabo, credette, che facesse queste cose come spirato da Dio, c però prese molto grande fidanza di lui. Di che il detto Giovanni Galeazzo avvedutofi di questo, disse : ora è il tempo di scoprire quello, che io tanto tempo ho tenuto celato. e legreto. Allora scoperte a certi suos secretari quello, che volca fare, e ordinò con loro il modo, che fu questo. Egli fece vista di andare a certi perdoni ,alli quali volendo andare, era la via alleto a Milano. E una mattina andò con dumila cavalli verso Milano. La qual cosa saputa l' andata sua da Messer Bernabo, montato in su una mula, l'andò a vedere come suo figliuolo, che così il chiamava. Di che come egli il vide, fubitamente il prete, e con lui due figliuoli, C e misegli in pregione, e tolsegli la parce sua di Milano, e tutte l'altre Terre, ch' elli te nea, e poi il fece avvelenare. Di che elli morl in prigione, e li figliuoli per aliora ritenne in prigione. Costui segretamente fece patti col Signore di Mantova, e col Signore di Padova di essere insieme, e tutti tre a disfare il Signore di Verona, e tra loro tre divisono tutte le Terre, che tenes il Signore di Verona, e con tutte le loro forze effere a ciò, e così promifono l'uno all'altro di offervare, e ciascuno di loro seppe quelle Terre, che gli doveano toccare. Poi tut ti feciono contro al detto Messer Antonio Signore di Verona grande guerra ciascuno D di per se. Di che addivenne, che il Duca di Milano prefe la Città di Verona con maliziolo tradimento, e poi prese tutte l'altre Terre, e Castella, che tenca, e ogni cola si ritenne per se, e niuna ne diè a' compagni, e così ingannò li due Signori, facendosi beffe di loro. Costui medesimo fuce alcuna volta patti co' figliuoli di Messer Bernabò fuoi cugini di fore loro certa provvifione, s'elli stessono a'confini dove elli volesse; e suti di concordia d' ogni cosa, e li detti figliuoli di Meller Bernabo andati là dove elli avea loro detto, che stessono, e attenutogli ogni patto fatto tra loro. Ma egli niente attenne loro di quello, che promeffo avea di fare, cioè di dare loro alcuna quantità di pecunia, mai volle loro dare nien-te, anzi cercò di farli avvelenare fegretamente , e con grande dispendio, e alcuna Tom. II.

volta fu molto presso a venirgli fatto, ma per lui non manco nè con tpesa, nè con verun modo di farli morire . E quelli due, ch' egli aveva in prigione, che prete quando prese Messer Bernabò, sece avvelenare in prigione. Cottui medefimo tolfe Padova a Messer Francesco da Carrara Signore di quella con malizia, che lo inganno tradimento, promettendoli sopra alla iua fede, che il suo non li torrebbe; ma come l' ebbe in sua potesta, volle per se ogni cosa, e lui mite in pregione, e poi il fece avvelenare, e morire in prigione. Costui molte volte fece avvelenare di quelli, ch' erano al fuo Configlio, e che bene, e fedelmente l' aveano configliato, e che gli aveano fatto tutto quello, ch' egli avea loro comandato, e alcuni ne fece con diversi tormenti morire, non riguardando nè Cherici, nè Laici, ma tutti li menò a tondo. Costui medesimo fece morire Pasquino, il quale era de' suoi Configlieri segretissimo, e ancora cra fattore, e ordinatore di tutte le sue cose, è bene, e fedelmente le faceva, Poi per piecolo fallo (anzi a dire il vero non falio) ma per torli il suo, ch'era molto ricco, il fece mettere in una gabbia di ferro, e porre in lu un'alta Torre, e quivi all'aria, e al vento con grande tuo stento il fece morire. Costui ordinò più volte, che il Re di Francia fosse avvelenato con sottile tradimento, e malizia, e inganno, perchè il Duca d' Orliens, ch'era suo cognato, fosse poi Governatore del Reame di Francia. Costui fece con bugie, e tradimenti, e inganni in Pifa uccidere Meffer Piero Gambacorti nobile, e buono Cavaliere, e mile Iacopo d'Appiano già futo fuo vile iscriba, reo, e maligno uomo. Coîtui s'ingegnò di fare avveienare lo 'mperadore Ruberto di Baviera innno nella Magna, perche elli non volca eftere di concordia con lui, nè fare quello che volea, al suo Med co, promettendoli grande quantità di moneta d'oro, se lo facesse mo, rire, e il detto Medico il potea agevoimente. Costui fu uomo assai grande della persona, e d' intelletto affai fottile, c buono Grammatico, e di tutte le cole del mondo intendente, se in bene l'avesse adoperate; ma egli fu il più reo uomo del mondo, e queili, che seppe trovare, e adoperare le più sottili malizie, e reità, che alcuno altro uomo a fuo tempo. E di parole fu affai piacevole, e lufinghiere, e quello, che promettea, poco atteneva, s'elli non fosse cosa, che facesse per lui. Diede consigli ad altrui, che uccidesfero li loro parenti, e amici per rimanere Signore del tutto. Fu facitore, e ordinatore di guerre quali tutto il tempo della fua vita in Italia, e grande amistà tenne con Baifetto, il quale è Turco, e cercava di disfare la Fede Cristiana, e molti doni già gli mandò, e quegli a lui. E alcuna volta era molto iracondo, e faceva allora fare grandi mali. Fu superbo, e avaro, e lusturioso, li

e fempre area più femmine per tale vizio commettere. Ebue più figliuoli e diffeli, che già adultero le fue coganee, e tutte le fue parenti. Ebbe poca fede in Criflo, e poco gli credeva. Non fu ggaliando della periona. nazi fu vile, e paurolo, e sempre vivette con paura, e con folpetto, e pero fi flava al Pavia nel fuo Caftello, e poco n' utcia, it non di notte.

Come il Papa, e i Fiorentini feciono lega infieme a confervazione delli Stati loro, e perdiminuire la superbia de Tirami.

## C A P. XV.

E Ra dalli Fiorentini molte volte cerco di fare lega col Papa più meli dinanzi , e mai non si era potuto conchiudere, peroc-chè il Papa avea grande paura del Duca di Milano, Ma pure all'entrare del mese di Settembre fi fece; e fu quella lega a difefa delli Stati di ciatcheduno di loro, u a confervazione di quelli. E dovea il Papa mettere millecinquecento lance di buona gente, e li Fiorentini dovcano metiere mila lance di buona gente d'arme, e do pitano a comune, e questo ono per difendersi dal Duca di Milanper offender lui, e le Terre, ch'egli figne tova . e ragionavano con queste forze n # d e, e tenere campo nelle lue Terre, e ne' Pacii, ch' egli fignoreggiava, e tanto starvi, ch' egli perdelle gran parte del paefe, e Citradi, ch' egli fignoreggiava, e possedeva, e lasciarono luogo a entrare alla detta lega al Re Landilaus con quantità di gente convenevoli, e modi dovuti, e più altri.

Come i Fiorentini tolfono al Conte Antonio da Palagio ciò, ch' elli avea , e perchè.

### C A P. XVI.

A Ncora del mese di Settembre il Conte Antonio da Palagio de' Conti Guidi , D il quale avea altra volta fatto contro a' Fiorentini guerra, e poi gli era stato perdonato da loro, e molto si fidavano di lui, perocchè era a loro accomandato, ed elli come ingrato, e traditore continuamente faceva trattati contro a loro, e fegretamente tenca col Conte Guido da Bagno, e col Conte Ricciardo suo nipote, il quale Conte Ricciardo era andato a Bologna al Commissario del Duca di Milano, e promife di fare grandi danni in sul terreno de' Fiorentini, e de loro fudditi, se gente d'arme avesse. E al quale Commissario piaciutoli quello, che dicea di fare, concederre al detto Conte Ricciardo dugento eavalli di gente d'arme, e trecento fanti, ed elli li fe ne menò in Bagno. La qual cosa come il detto Conte Anconio seppe, subito mandò a lui un suo Segretario informato di tutte le vie del paese,

Terre del Conse da Porciano erano nate grande quantità di beifie, e che quelle tutte, fe volea, potea prenare, e che di questo fa-rebbe al Conte Anionio grande piacere, e fervigio, e che egli era a lui mandato, perchè totle loro guida. La qual cofa udita dal Conte Ricciardo, ne mostro grande allegrezza, e felta ne fece. Poi mife in punto tutta la sua gente da cavallo, e da piede, e per via affai fogreta fe ne venne in Calentino, e fu per le Terre del detto Conte Antonio, e di quindi andò alle Terre, che tenea il Conte da Porciano. E perocche li paefani non prendeano alcuna guardia, ne prese assai, e ancora vi prefe più di cremila bestie e a salvamento le fe ne menaro in Bagno. La qual cola faputa a Firenze, li Cittadini tutti ne furono molto dolenti, e però li Dieci della Balia diedono al Conte Piero da Porciano fecento cavalli, e mille fanti, e fegretamente ordinaro in Cafentino, e di fubito corfono nel terreno del detto Conte Antonio, E perchè il fedeli di niente fi guardavano, prefono molti de' fuoi uomini, e molto bestiame. E sappiendo la gente de'Fiorentini, che il detto Conte Antonio era rinchiulo nel detto Castello chiamato il Palagio con dieci fanti, subito l'assediarono, e ordinarono di combatterlo, e polonvisi a campo fermo. La fedeli del detto Conte Antonio andaro a lui al detto Cattello, e diffono, como egimo crano rubari, e disfatti dalla gente, che quivi nimica era a affedio. Por lo pregaro, ch' elli provvedesse di fare concordia co' Fiorentini, altrimenti gli piglicrebbono ed egli commisc, che loro cercassono accordo con suo falvamento. Allora li detti fedeli furono al Commissario de' Fiorentini, che v' era, e praticaro de' patti tra loro, e non poterono essere di concordia. Di che li detti fedeli tornati nella fortezza al detto Conte Antonio . e detroli il fatto; e quelli non volendo fare quello, ch' elli volcano coloro, veggendofi più forti di lui nel luogo, presono il detta Conce Anionio, e tutta la fua famiglia, e cercaro di dare a' Fiorentini il detto Conte Antonio, preso ancora il detto suo Cattello. Delle quali cofe avvedutofi il detto Conte Antonio, se patti con li Fiorentini di arrendersi loro, e fece certi di quelli suoi fedeli Procuratori a dare a Fiorentini ciò, ch'ogli avea, ma che lui fosse lasciato andare egli, e la fua famiglia; e ancora volle, che tutte le cose, ch' egli avea in quello Castello, follono sue, e poterlene portare dove a lui piaceffe; c così fi fece . E lalciaro fe ne andò alla Città di Castello assai dolorofo, e molto miscramente. E li Procuratori vennero a Firenze, e dierono a' Fiorentini F ciò, che tenea il detto Conte Antonio liberamenre, e per loro in spezialtà feciono certi patti, e il prese per allora rimase in pace, e il Conte Antonio così disfatto, e cacciato povero.

Come il Papa mando il fratello a ofie a Pe- 1 Al fiema a fare la detta guerra , a perchè egli rugia, e i Fiorenimi dell' altra parte con la ufciti vi mandaro la loro gente, e più Callella s' avrendero.

#### C A P. X VII.

E Ancora del mese di Settembre il Papa mando Meffer Innailo fuo fratello a ofte a Perugia con milit lance, e con affai gante a pieda, e questo feca, perche a lui fu data tperanza di avere la Citta, fe la fua ence vi andaffe ad affedio . E giunti alla Città fi polono in due campi ad affediare quella, e la Fiorentina vi mandarono un loro Capitano con cinquecento lance , e milla fan- B ti con li ulciti di Perugia, a polonfi a eam po dall'altra parre allas vicino alla Città. Di che molte Cellella del terreno di Peru gie fi dierono a Meffer Ginnnello, e altre daveno loro la vettovaglia, che bifognava al campo, e citre Caficlia s' arrendero elli ufeiti, calla gente de' Fiorentini, e quelle tutse furono prefe, e tenure ,e guardate per loro, che furono quettordici luoghi forti. E le detta gente a dei Papa e de Fiorentini , ch' erano e Perugia, a niuno de Pacieni faceano aliora niuna rub ria, o forza, segi a tutti faccano onore e con fetti, e con perole. E li Perugini mandaro Ambalciadori a Meffer Innello nel campo per fapera quello, che C volctie da loro, e que' diffe, che volca la Citta per la Chiefa, come di regione dovea eilera, e volca, che li Cittadini, ch' erano cacciati di Perugie, tornaffono nella Città, e che tutti iniume vivellono in pace. Ma quelli Cittadini, ch'erano nella Città, non n volcano fidare de loro ufciti, perocchè gli avezno altra volta ingannati, e morti di loro, E Metfer Grannello volca in ogni modo . ehe ne' patri foije .ehe vi potellono tornare, a per quello rimale, che tra loso non fi conchiula alcuna concordia per allura. Di che tegui poi, che da Milano fu mendaro a foccorrere Perugia Maffer Otto Buonterzo con milletrecento cavalli, e trecento fanti. Di che Meffer Giannello fenrendo la venute loro, evveganche folle più forre di loro di gente d'arme , nientedimeno fi lavo da campo dei luogo, dov' era , e andollene a Todi, e tutte la fua gente sperfe tra nella Csftella, e in Bettona, a in Todi, a abbindono tutte le Caffella, che le a'erano date . Di che feguì, che gli abbandonati de lui tornaro donda s'areno levata, e partita . Eu reputato questo fatro , che Messer Giannello feca gran vikà di lui , e ancora grende mala ad abbandonare quelli, ehe fi s erano deti, e arrenduti . Ma le genta de Fiorentini fi flettono tutti nella Callella, che aveano ricevote, e preie, e di niun luogo fi parriro no, anzi tutta le confervarono, e di quelle feciono poi grende guerra alla Città di Perugia, a a coloro, che dentro v'erano, Eli usciri di Parugia tempre furono con loro in-Tom, 11.

potessino meglio sostenere la spesa, alla maggior parte di loro li Dicci della Balia di Firenze diedono provvisione, e foldo, e Meffer Octo aliora entrò in Perugia, a la fua gence divite tre ivi, e in più attri luoghi a fara contro alla gente de' Fiorestini, e alli ufeifi di Perugia, che facean guerra alla Citta loro.

Come la gense del Duca di Milana, ch' era in Siens, e in Pifa più volte corfino in ful terreno de Ferencini . Di che fegal , che la guerra fi comincià palefe.

#### C A P. XVIII.

genre del Duca di Mileno, ch' erano in Pila, e in Siena, del mele di Novembre , e di Dicembre molte volte cavalcarono il terreno de'Fiorentini, e rubarono, e prefono bettiame, e prigioni affai. Ma i Fiorentini per quello non fi moliono , anzi comendaro a tutti i loro foldati, che non offendeffono nel terreno de' Pitani , de Sanch alcuna perfona, ne cola, na in fu 'l loro terreno entraffono per alcuna cagione, che occorrelle, ma ben diffono alli loro foldsti , che fe alcuna gente predaffe , o rubaffe li loro uomini, che quelli ciutaffono, a difendelfono, non pollondo li contini de Prtani, e de' Sonefi per niuna cofa, che occorreffe, nà akto vollono ancora d'liberare, nè fara. Ma posche elli fi vidono pure offendere, a rubare, diliberare di biccar fore a' loro foldati quello medefimo ch'era fatto a loro dalla nimici, e foldici del nuovo Duca di Milano, a così fu loro dato, che facellono verlo le Terre de' l'ifani . e de' Sanefi , come da loro era fatto a' paciani de Fiorentini ne loro contini, e così e poco a poco cominciò la guerra palete, e non piceota.

Come la gente de Fiorensini corforo più volte net consado de Pifa , e de Siena , e quella de Sanch in Cheanti .

> C A P. XIX.

E Ancore del mefe di Genneio molte vol-te la gente de Fiorentini, ch'arano a Colle, e a Stappia, a e Poggio Bonizi coriono in ful contado di Siena , e presono di molti prigioni, a grande quantità di beffia groffe, e minure, a quelle ne menarono a falvamento. E ancora la gente del Duca, ch'ara a Sicoa, coriono in Chianti più volte nel dette mele, e preiono de' prigioni, e delle beffie, ma non molre. E ancora del mefa di Gennaio cavalcarono il contado di Pifa più volte, a presono molti prigioni, e bestiame, e quafi all'ufcita de Gennaio It Dieci detla Balse feciono cavalcare la lore genre nel conrado di Pala, e furono milledugento cavelli,

e mille fanti di gente feelta, e corfono infi [A ] corfono in Cerbaia, e prefono, e menarone no in fu le Porre de Pifa, e rubarono in oc to di tutta la Valdera, e ariono moire sofe. e presono dugento prigioni, e bene quattro cento buoi , e molto altro bestiame , e cogrande preda fi cornaro a Samminiato Fiorertino i della qual cofa li Fiorentini furono mol

Come in Firence farms fatti Diegi meeti di Balia, e i nomi lera.

C A P.

DE imele di Gennaio li Figerneini veggendo, ch'erano palefemence nella guerra, e quella con pocesno schifare, diliberarono di rifare per l'anno avvenire nuovi Dieci di Balta, e così feciono. Li nomi de' queli furono quelli . In Sraco Spirito Meffet Filippo Corúni, e Metfer Luigi Guieciardini . In Santa Croce , Muller Filippo Magalotti, e Niccolò di Gipvanni del Bellaccio. e Romolo di Giovanni dalla Camera per l' Arte minura . E in Santa Maria Novella, Nofrio di Palla degli Strozzi, e Francesco Ardinghelli, e Benedetto di Lapaccino del Tolo Linaiuolo per l'Arti minure. In Santo Giovanni, Nofrio di Andrea di Filippo, e Cipolla degli Agli per de' Grandi. Furono coltoro tenuti buoni uomini, e affai pacifica brigata. Poi del mele di Echbraio Melfer Luidi fi mort .e in fun luoro fu mello .! figliuolo, eice Niccolo di Melfer Luigi Guicciardioi, e fatto de' Dieci della Balia,

Come molte volte la gente de Fiorentini del mefe de Febbraio carfono in fal serrene de Pofani . e de' Sanefi , e prefino malti prigiani , e bestiame, e gente del Duca venne a Siena e la gente, ch' era a Pifa,corfe in Cerbaia , e pretono affai befiame, a ancera la gense, ch' era a Perugia, enfe a Ca-

Aiglion Furcation . C A P.

XXL

A Nora del mese di Marzo, e di Febbra-io molte volte la gente de' Fiorenciacorfono infino in fulle porte di Siena, e pre fono affai bestiame, e prigioni, e tutte quel le contrade rubarono, e arfono, e ancora corsono in su le Terre de Pisani, e rubaro no ció, che trovatono, e arfono, e gualta rono. Poi il Duca di Milano mandò Pan doifo de' Malateffi a Siena con trecento lance per disendere la Cirià , e il concido, li Quali vi giuntono qui usso anno caval. Di che poi la gente de Fiorentini non caval. carono a Siena tutto dì , come prima faces no. E ancore la genre , ch' era in Pifa dei Dues di Milano del detto mese di Marzo

affai bestiame de Fiorentini . E ancora del detto mele la gente, ch' era a Peregia, corfono insino a Castiglione Arctino, e presono assai bestie, e prigioni, e quelle menarono via verso Perugia a falvamento.

### ANNO MCCCCIIL

Come il Legato del Papa venne a Rimini , e quivi fi raund melta gente d' arme, e poi cevalcarone verse Bologna, e infine a Parma, e poi raternavono verfe Rimino .

C A P.

L Legato del Papa venne a Rimino in Romages all' ulcita di Marzo per far guerra a Bologna, e all'altre Terre, che teoeva il Duca di Milano, ficcome per li collegari a' era ordinato, che venille. Era coftui chiamato il Cardinale di Bologna, ed era del Regno, nimico del Duea di Milano, e amico de'l orentini. Coliui, posche quivi fu giunto, fludiò malto li Fiorentini, che pagationo ii Malarefti , perocche pagare focondo li patti li doveano della lega fatta tra loro, li quali erano fiorini quattordicimila, e doveano effete con mille lance . Le quali cose udite li Dicci della Balta, e suti co Signori , fubito providono , e feesono di avere il danzio; e mandarono loro rutto quello, che avere doverno. Poi ancera provvidono li Dieci della Balia, perebe più ficuramente fi potesse fare contro al detto nimico, sì conduffero al loro foldo il Conte Alberigo da Burbiano, e il Marchese di Ferrata , e il Signore di Ravenna con fecento lance per due mefi, ed ebbono fiorini venticinque migliaiz d'oro per lo desso tempo, e fu di patto, che il Conre Alberigo folle Capitano di guerra de Frorencini dopo li due meli con cin-quecento lance al foldo, e dovea cominciare la fua condorta in Calen di Luglio, e tutre quelle cofe facenno li Fiorentini per diafare, e abbattere la Signoria del Tiranno di Milano, di che ellino aveano grande deliderio . E così li Fiorentini fornirono rutte quelle eofe, che promesso avenno di fare. Ma il Papa non mandò quivi al tempo promeffo la fua gente; e per questa cagione nos si free rutto quello, ehe eta ordinato di fare per lo mancamento fatto dal Papa. Ma pure alcune Castella di quelle del contado di Bologna furono prefe, e dare loro da Terrazzani di quelle. Poi pure del mese di Giugno il Papa mandò Paolo Orlino fuo foldato a Romagna con milledugenco cavalli di buona gente, e con fecento fanti. Poi futi forti quanto a loro bifognava , tutti inficme il Cardinale, e Carlo Malareffi, e il Conte Alberigo, e gli aleri cavalcaro infino a Parma, e levarono grande preda di uomini, e di beftie, e tornarii con effe verio Bologna, e poglia, a ogni di correzno infino in fu la Porte facendo grandifimi danni,

Come la gente della lega credettoro pigliare Bilegna per tratteta. ma non venne fatto, ed ebbevi alcune zuffe tra lire .

C A P.

A Ddivenne in questo medesimo tempo, che il detto Cardinale con gli akti Caporali, come erano accampati prefio a Bo-logna, ordinaro con certi Cietadini un trattato, che a loro folle dara l'engrata della Cit- B tà, e il modo fu questo, che promitiono di fare una buen nelle mura, donde fi pottific entrare dentro, e cost faciono. E una notte, come fu ordinato, venne parte della detta gente fuori della Città, e mandarono innanzi gence a pie, e quelli trovarono la buca fatta nelle mura, e cominciaro a entrar dentro nella Città, e furonvi dentro più di duento fanci; ma quelli dentro fentiti costoro, fubito eorfono loro addolfo, e furono grande numero di gente. Di che quelli fi ritornaro addietro per quel medefimo luogo donde erano entrati, e fuggironfi, e alcuni ve ne furono morti. Poi ulciti fuori della Città loro dietro milledugento uomini a carallo, Carlo de' Malatelli corfe loro addoffo, e fubitamente gli vinfe, e ricacciogli denero alle mura, e tolfe loro cento egvalli, e alcuni n' uccife, e prefe,

Come li Piermaini compraruno in Romagna Ca-ficicaro del Caffellano, che e era denero.

C A P. HL

I L Comune di Firenze comperò Caftelcaro di Romagna dal Caftellano, che era un Gynoreie, ventimila fiorini; il quale Caffelcaro aveano li Fiorentini più anni pallati dal Di dolorato fa ne venno a Fironae, e grande do-Papa, Ma il detto Caffellino non lo aveva lore n'ebbono i Fiorentini . Ma poi quanvoluto dare , come altrove è fisto detto, ed erane fluta grande guerra. Era il detto Cafello molto atto a battere la Romagna, e a falvare tutto le Terre , che tenes il Comune in quelle contrade, e però il comperarono.

Come la genre del Duca , ch' era a Siena , cavelce in ful contado di Arrazo, e quella de Fiorentini cavalcò il contado di Siena , e di Pife.

C A P. IV-

MEster Pandolfo Malacetti foldato del Du-ca di Milano, il quale era a Lucignano, e in quelle contrade con mille cavalli, del mese di Giugno cavalcò più volte il con-

fonti a campo praffo a Bologna a octo mil- ¡ A | tado di Arezzo, a prefe prigioni , e beftiame affai . E ancora la gente de Fiorentini . eh'era vieina a Siena, cavaico più volte inino a Siena del mese di Giugno, facendovi ogni danno, che poreano. E la gente de' Fiorentini, eb'ara a Volterra, e a Colle, del mese di Giugno cavalcò il concado da Pasa, facendo ogni danno, e presono grande preda di prigioni, e di bestisme, più di secontobefix groffe, più di mille minute, e menaron-le a fairamento donde s'erano partiti.

> Come effendo il Conce Antonio da Monte Granelli a offe a Civitella & Andreino , che l'affediova per la Fiarentini, quegli, che guar-dava per lui Mante Gravelli, il diede a Piero del Louce Guido per dangri, che gli diede.

> > C A P.

L A gente de Fiorencial affediavano a Ci-vitella di Andreino degli Ubertini, chi è verso Romagna; e questo si faceva con configlio del Conte Antonio da Monte Granelli, eh'egli era continuamente nel campo con loro, a con grande follectrudies adoptrava tutte quelle cofe, che potes, acciocchè il detto Caltello venille nelle mani de Fiorenrini, e gli Ubertini il perdeliono. Avez il detro Conte Antonio lafeiaro a un fuo uomo la guardia della Fortezza di Moste Granelli fuo Caftello, e ancora v'aveva lafeiato la moglie, a i rigliuoli, e tutte le fue cofe, e arnefi, ad egli folamente coll' arme era nel campo de Fiorencini , quando il traditore, che avea lasciato a guardia nel suo Cadello, fece un trattato con Piero del Conte Guido, e col Conte Ricciardo, ed ebbe da loro affai danari , e diede loro la Fortezza di Monte Granelli. Di che coloro avendo la Foreezza, presono il Castello di Monte Granelli . e la moelia . a i figlipoli del detto Conte Antonio, a tutte le fue cole. E quelli addo i Fiorescini disfero gli Ubertini , a i Conti di Bagno, rendero al detto Conte Anto nio il detto Monte Granelli quafi disfatto, come l'avezno riavuto.

Come la Milano farono grandi discordie tra quelli del Canfiglio del Duca ; di che seguisì grande abbaffamente della fua Sigurria.

> C A P. vi

QUan all'uscita del mesa di Giugno ad-divenne a Milano tra Franccico Barvavara , il quale era il maggiora al Configlio del nuovo Duca, e ancora era flato così col morto vecchio Duca di Milano, a Antonio Vifconti, il quale era ancora di quegli, che go-

quells del fuo Configlio ascque difcordia e alquante villane parole vi fi ularono Di che feguito, che Antonio Visconti ulci to di Paligio sì s'accorso con alquinte famiglie di Milino affai potenti, e quelli infiene col detto Antonio sì s'armarono, c gridarono: muoia il Barvavara, e corfono a cafa Franceico Barvavara desco, ma ella s' era fuerizo destro nel Caftello alla difefa, e pero non ve lo trovarono , ma trovaronyi il fratelio, e lubito l'uccifono, e con lui rurti gli fam:gli ,e le fue cole turte rubarono. Le quali cofe come la Ducheffa feppe, mandò a loro un Meller Giovanni Milanele a domandare questo romore turiolo faceano e quello, che voleano; il quale come g'unfe, fanza udirlo il perchè venn, uno di loro l'uccite. Era coftui colui, che avea a vuto a governare, e coftumare Giovanni Maria Angelo Duca di Milano, e infino al-Josa l'aveva allevato molto fedelmente. Por a' accoazó con loro Melfere Amonio Porro e quali tutte le famigie grandi di Malano, s presso, he tutto il popolo, e presono l'arme e feciono prù, e piu grandi romori, e ucci fono rutti eli amici di Francelco Barvavara . che trovaruno, e anche tutti gli rubarono, e nondimeno sempre gridavano: Viva il Du ca di Milano, e muora il Barvavara, e innanzi che finife il mefe di Luglio feciono molto voice fimili romori . E il detto Mesfer Antonio Porro continuamente fu il maggiore, e il più potente a fare is detti romori. Poi e ono alquanti Cittedini di grandi famiglio di Milano, e vollono, ehe questi, che elerti aveano, follono del Configlio del sutto colla Duchella, E voilono, che il detto Meller Anconio Porro folle il maggiore di turci, anzi quali Signore, e dillono, che volcano, che sutto il Configlio del Duca fi levalle via, e vollono effere li Configlieri, e tutti a loro modo, e coila Ducieffa aveano tutti i ragionamenti de' modi, che s' avellono a tenere per lo inexezi, ma non poterono mai el fere di concordia, e per ogni differenzia fer maya il Popolo, e quelli esporali fempre gridaro: muois li Burvayari, e la loro parte, e dove n'era veruno trovato, ovvero lo ro amico, era morto da loro , e addivenne un di , che questi caporali del Popolo prefono un Cittadino, e dieronlo in guardia al Podella di Milano , La qual cola come la Ducheffa il feppe, mandò per lo detto Po-deffà , e diffegia , ch' egli il lafeiaffe andar via. e quegli così fece . La qual cosa sappiendo quelli Caporali, subito andorono alla Casa del Podellà, e diffono, che volcano colui, che gli avesno dato a guardia, ma il l'odestà per paura fi naseose. Ma un suo Giudice venne a loro , e diffe , che avenno lafciato quello , eui ili rivolenno di comandamento della Ducheffa, La qual cofa udita dal Po-polo, fubitamente uccifono il detto Giudice dei Podeita; e la Ducheila, quando quello

vernava il nuovo Duca, e moleo grande tra l'Al udi, a'cbbe grande dolore, e grende paura e aliquante villane parole vi fi ultriono.
Di che fermino, che Antonio Visconti utia coli, che volciliono, nel antari, ne altro, che di oli Palinjo al 3 eccasa cono alleguante fia:

Come la gente del Papa riprefe la Città d'Alcein.

C A P. VII.

A Nora la gont del Papa da Roma riprefe per trattato la Catta d'Aneti, e la gente del Duca , ch'era a Siena, e a Perugia, faputa lo sovella, fi ranano nierre, ganedaro inverso Aicel per foccorrere la Rocca, de nierate nella Catta, ana quali dentre aveano si provveduro, ch'eli non porrono foccorreria, e però fi onnora turni alle loro thane tionde s'erano parriti, e quelli della Rocca fi arredderono al Paroa.

Come la Città di Cremona fi rubello del Daça, e fectono loro Signore Meffer Ugolino de' Cavalcaba.

C A P. VIII.

Del mefe di Lugio 1401. Meller Ugelono de Cavateloù da Ciemona come util le noviri fatte i in Milano del Popolo, transocio contutti Rostili di Ciemona, perfono l'arme, e execturono i Gibbolini della Città, e gunde quentita n'accelone, a rudetto Malfer Usaluno fra farroda ututi Sipote di Cettonoa, e accesionano vi tutto il Ufficiali, che v'erano per lo Deca di Milano, a quali ungeliono qi ebbono ia Rocca, e la Ciettodo per tutto, iliano l'avece, e ia Cettodo il patti, gibbo l'avece, e il Cettodo il patti, gibbo l'avece, e il Cettodo il patti, gibbo l'avece, e il

Come Ladi, e Cremona si rubellaro del Duca di Milano, e come ciasfuno di quelle Cistà sece Signore sinò Cittadani, e così ancora quelli di Broscia e di Bergamo cacciaro, e cubaro (dobbellini).

CAP. I

A Norr quelli Citetaliai della Citeà di Lodi, quelli Godifi, che "verno, u- ditta la norella della dificordia, chi "verno, u- ditta la norella della dificordia, chi "verno, l'amo, filutro la lezaro, e prefiono l'arme, e esectarone fuori i ridinbellain; e fecinos guationere della consensatione della consen

Città i Ghibellini , e molti n'uccifono , e tut- 1 A | ti gli rubarono, e arfono le loro cale; e queno ardisono a fare per le grandi novitadi che erano finte in Milano dal Popolo contro al Tiranna, e li ipelli romori, che v'erano. E ancora li Guelfi di Bergamo, ndite le novitadi fure facte, e che fi faccano a Milano, presono l'arme, e caceiarono i Ghibellini, e uccifonne affai, e rubarongh; e il fimile feciono moiti altri looghi, e Caftella, e fempre quali in ogni luogo viniono i Guelfi, e ociarono i Ghibellini e tutta Lombardia era io arme, e follevara a rubellione,

Come li Gaelfi di Piacenza cacciare i Ghibellens , a fections loro Signore Melfer Manfreds

CAP, X.

E Ancora li Gurlfi della Città di Piacen-za escesaro i Gnibellini della Città , e por li detti Guelfi rimali vincitori feciono loto capo Meiler Manfredi Licotti da Piacen-

as, ed egli mando al Cardinale, ch' era a Modena con la gente della Chiefa, e de' Fio rentini , dicendo , che aveva fatto in Piacen sa, e pregollo, che li mandaffe foecorfo di alcuns gence d'arme, ma egli non volle alcuna gence mandarvi ; donde feguità quello, che altrove fi dirà .

Come il Sienere di Padova andà a Brefcia qui vi ebiamero, e fielle dera la Cerra, por la perde per lo grande ficcorfo, che vi ven-ne, e convenne lafesael a.

CAP.

Poi quali alla fine del melle d' Agolto il Signore di Padova con dumila cavalli . e con tremila pedoni ando a Brefeia quiyi Chiamaro da Brefeiani Cirradini con grandi prometie, e secon e elli giunse prellu a Bre-scia a due mugia, molti Ambalciadoti venpero a lui a darli liberamente la Tetta, ed elli nel ptincipio comingio a negare di volere ellere loro Signore, e poi andato al la Porta della Catta, li Cittadine tutti li vennero incontro con grande fella, e molto Jieti, quivi gli diorono la baechetta, e la Si-gnoria della Città liberamente, e quelli la ri ceverre con grande fulla . L'or ordino di combattere la Cittadella , la quile era molto forte, e bene fornite di buona gente, e così fece. E con molti argomenti da combattere Terre, la combatte molto . e di valenti uomini vi furono morti e dell'una parre, e d. ll'aitra, e dopo moite batt-glie il Signore di E Padova fece patri col Capitano della detta Cittadella, che fe la Cittadella non fosse foecorfa fra li octo di, che la derea Citcadella dovesse rendere, e dare al detto Signore di

Padova, e furono intra leto moki altri pat ti e così rimatono in concuruta tra toro. E il detto Signore di Padova culla sua gence si pole a campo fuori della Citta, perche nun i poteffe foccorrere , e iotorno a ciu pote molte rimedi, ma poco giovarono, perocchè infra il termine Fazio Cane, e Meiler Orto Buoncerzo, e più altri caporali di gente d' arme vi vennero con molta gente, e com elli s'appreffarono alla Citta, it Signore di Padova fi torno dentro alla Terra con tutta la fun gente, e quelli entrarono nella Citta-della. È poi vollono uferre di quella, e venire nella Citta, e da dua porte usciro in fu la Piazza, che è fuori della Cittadella. E il Signore di Padova aveva quivi molto bene provveduto con tutta la fua gente, e cominciaro era ioro grande battagita, e murtivi molti e dell' una parte , e dell' altra ; finalmente la fera il detto Ferro Cene, e Messer Otto Buonterzo, e gli aitri che crano con loro, furono rifpinti nella Cirentelia. Ma li Cittadim di Breicia quali turti il maggiori, veggendo quelle cuic., e quanto pericolo era il loro, fe la gente del Duca di Milano pigliaffe la Citta per forza, furono alli dette exporali, ch'erano nella detta Cirtadella, e sosto furono con loro di concotdia. Poi andarono al Signore di Padova, e difforgli, che a loro pires, e cusì volcano, ch'egli con tutta la fua genre fe ne potetle andare con tutte le loro cole tant , e friva a cafa loro. Le queli eole udice il Signore di Padova per lo migliore prete quello partito, e cost fece tra loro. E por quello meditimo ii fece con le caporali - ch' erano nella Cittadella per lo Duca di Milino, e cuicuna parte poi offeren li detti patti. Ma il detto Sienore di Padova la notte mecetima ufci di Brefcia con dodici a cavalio, te n' endò per o cammino della Magna, e tornofii quindi a cafe fue ; e la fue gente liberamente fi torno a Padova fanza sicung impedimento. Poi in Dueheffa fece molei Citradini di Brefein uccidere , e rubara , e ardere le igro cate , e tutte le loro cofe, li quali crano fiati caporali a chiamare quivi il Signore di Padava,

Come il Re Land lans fi perit da Barletta com malti naveli, e con melte gente, e andome a Giara , e qui chiamato da milti Barons. Ungberi, dicendo, eb egli andaffe per la Reame, e direbbenglisto. Me por li dessi Ungberi fecero cincurdia est. Re Gifmendo di Buema, e cradira il Re Landitaut , e fi tornò a Napoli .

> C A P. XII.

I N questo medelimo sono avendo li Baroni Ungheri grande discordia tra loto, e i una delle fette, ch' era allora mosto pocente nel pacie, non volendo per loro Re il Re Ga-

Landilaus di Puglia. E per questa cagione li detti Baroni mandarono più volte a pregare il detto Re Landilaus, ch'elli volesse andare a prendere lo Reame d'Ungheria, promettendoli, che come giugaeffe nel paefe, fubito gliele darebbono, come avea fatto così Giara, e molte altre Terre di Schiavonia, e farebbonlo loro Re. Ed erano allora molti Baroni grandi del paese venuti a lui per parte degli altri con le dette proferte. Di che elli prima avuti fopra ciò molticonfigli, prese partito di andare a Giara, e raunò molti Baroni di Puglia, e menogli feco a Barletta, tutti de' più valenti , e quivi monto in mare con molta gente d'arme, e con li det- B ti Baroni Pugliefi, e Ungheri, ed ebbe fediçi galee armate, ed altri legni, e movendo andò via, e giunse a Giara, e dismontò in Terra con tutta la sua gente del mese di Luglio. E come la novella si seppe nel paese, ch'egli era a Giara, fubitamente alquanti Baroni Ungheri vennero a lui, e alcuni grandi Prelati. E quivi adì cinque di Agosto il Vescovo di Strigone, come ulanza di fare tra loro, il. coronò Re d'Ungheria con grande festa, e allegrezza di tutti li Pacsani. Poi il detto Re Landilaus mando quelli Baroni Ungheri, ch' erano con lui, quivi verso l'Ungheria, perchè pigliaffono il Reame, per lui come promello aveano di fare e die loro affai reforo, perchè meglio porellono fare, e ancora mandò con loro il Conte di Tritarco di Sanleverino, ch' era tenuto il più valente uomo, che fosse con lui, con cinquecento lance di buona, e valente gente d'arme, e volie, che folle Vicerè per Ini in Ungheria, e alcuni altri avea fatti fuoi Officiali nel paefe, fe avuto l'avessono, come a lui era stato prometfo, ch' elli averebbe dalli detti Baroni Un gheri, che con lui erano. Ma li detti Baroni Ungheri col Conte di Tritarco andati verso l' Ungheria crovarono, che le cose erano tutte rivolte in contrario, perocchè in quello mezzo di tempo, che penato s'era a venire in Ungheria per lo Re Landilaus, il Re Gismondo D di Boemia era nelle parti di Ungheria venuto con grande gente d'arme, e ancora con lui molti Baroni Ungheri, che lui voleano per loro Re. Di che era addivenuro, che alcuni Baroni (av) fi fecero mezzani tra loro, e con molte bugie, e lufinghe avcano fatto sì, che tutti quelli Baroni, che teneano col Re Landilaus, e lui voleano per loro Re, e che aveano mandato per lui, erano rivolti, e tornati alla divozione del Re Gilmondo, ed elli avea loro perdonato ogni fallo fatto verso di lui, e tutti aveano fatto loro Re Gifmondo di Buemia, salvochè due soli de' detti Baroni Ungheri, che non aveano voluto rompere la fede data al Re Landilaus. Le quali cole sappiendole Landilaus, che era a Giara, fece ritornare addietro il Conte di Tritarco, e tutta la gente, ch' era con lui andata, come detto è. E veggendo come e-

mondo in veran modo, ma voleano il Rel Al gli era tradito dagli Ungheri, e che l'altro Re era in Ungheria, e avea quali tutti li Baroni d'Ungheria dal fuo, e aven, e tonea il Reame nelle fue mani, falvo la Schiavonia, dov'elli era , diliberò di tornarsi a casa, e partiffi da Giara in fu le navi fue, e con tutta la fua gente fi tornò a Napoli per lo mi-gliore affai, conoscendo, che gli Ungheri erano ingannatori, e traditori, e credette allora, che li arebbono volentieri fatto a lui quello medefimo, che fecero al Padre fuo, perchè di loro non fosse rimaso seme al mon-

> Come il Cardinale, e il Capitano de' Fiorentini cavalcarone verso Parma, e poi più altreinverso Milano.

# C A P. XIII.

MEsser Baldassarre Coscia Cardinale, che era con la gente del Papa, cioè con Paolo Orfino con quartrocento lance, e con Carlo de' Malatesti con mille lance, e con secento fanti, li quali pagavano li Fiorentini, e ancora col Conte Alberigo da Barbiano Capitano di guerra de'Fiorentini con fecento lance, e quattrocenio fanti, e ancora v era il Marchefe di Ferrara con dugento lance, che le pagavano i Fiorentini, e questi tutti insieme cavalcavano verso Reggio ,e poi a Parma, e presono nel paese grande preda di bestiame, e li Rossi da Parma, e quelli da Fogliano, li quali teneano molte Castella, ed erano collegati col Papa, e co'Fiorentini, e riteneano le dette genti, e forniano il camoo di tutte le cose necessarie al loro potere. Poi il Cardinale insieme con gli altri caporali diliberarono per lo meglio di paffare il Pò, e andare verso Milano con tutte le genti, e andaro verso il fiume del Pò per passare il Pò, e andare a Cremona. E Messere Ugolino, e gli altri, che aveano rubellata Cremona, mandaro Ambasciadori al Cardinale, e agli altri caporali, pregandoli, che si studiassero di passare il Po, perocchè tutto il paele era disposto a rubellarsi, e già tutto sollevato il paese aspettavano loro, ed ellino aveano levaio il campo, e andati infino in ful Po per paffare per barche, tutti disposti a pallare, e già alcuni n'erano pallati, e follecitamente s'apprestavano di passare con tutte quelle cofe, che a loro erano di bifogno, e per questo ebbe il passare alcun di d'indugio. Poi sopravvenne quello, che apprello dirò.

sefti fece pace cul Lines de Milano per mezzamta del Signore di Mantona, e inganno la Liercouns.

CAP, XIV.

MEster Francesco da Gonzago Signore di Mantova , it quale era del Contiglio del Duca di Milano, e fuo provvilionato, tegretamente s'insendro con Catlo de' Malatefti fuo cognato ,e dilpoito a fare ogni cofa , che folle danno de' Furentini, il quale era poco tempo dinanzi venuto, e accornatoli col detto Carlo di confentimento del Cardinale, e por s'era partito, e zitornato a Milano, e B allora di confentimento del Cardinale, e del detto Catlo venno nel campo al Cardinale, e al detto Carlu Maliteffi, e due foli furono di concordia, il Cardinale, e il detto Carlo, e il Signore di Mantova, fanza farne affapere alcuna cofa allo Ambalciadore de Fiotentini, o al Conte Alberigo luro Capitano, o al Matchefe di Fettara, che v'era e avea nome di Capitano di tutta l'ofte, ma folo ellino tre feciono la pace. E quando chbono fermati , e fasti tutti i patti , e furi di concordia , e volcano togare lo catte , allora mandarono a dire al Capitano de Fiorenti ni, e al loro Ambascudore, che andassono a udire i detri patti e concordie fatti per loso . Di che il Conte Alberigo loro Capitano, e Meffer Vanni Caftetlani loro Ambafciadore diliberarono di non v' andate, dicendo, ehe poichè flati non crano alle pratiche della detta pace , non volezno effere prefente quindo fi rogafficio le carte de'detsi patti fatti tta loro, e di quello non effere pretenti alla conclutione della detta pace urono molro contenta li Fiorentini, quando il seppono. E' vero, che il Conte Alberigo pur poi v'andò pet fare meterre ne' patti alcuna fua fpezialità . Poi il Canitano, e Meller Vanni Icriffono quelle novelle a Firenze. Di che li Signori, e i Dicci della Balia, e gli altri Cittodini, udite quelle core come etano guidate, e come eta fatta la netta pace, ne furono moko turbati . E ancora il Cardinale scriffe allt Fiorentini quello, che per lo migliore aveano fatto, e come flavano i patti, che avanno fatti, e fermati col Signore di Mantova Procuratore di Giovanni Maria Angelo Duca di Milano, e de' fratelli, e della Ducheffa Madonna Caterina, li quali patti in effetto erano questi : Che il Duca di Milaro , e la Duehessa dovessono liberamente tredere al Papa la Città di Bologna con sutte le fue Terre, e Caftella, ch' ella tenca prima, che il Duca la pigliaffe, E ancora doveffe lafciargli la Città di Perugia, e trarne la fua gente, e non s'impacciare più de fatti loro, n ancora dovesse rendere ciafcheduna Tetra del contado di Perugia, o d'altronde, che state fossero di Perugia, e della Chiefa di Roma, e molti altri patti v

Tant. /L

Come il Cardinale a perizione di Carlo Mala- | A] obbe, fra li quali fu, fe il Papa voleffe raciricate a queili patti, che la pace foile e fatca, e fermata, ma infino che il l'apa non avesse ratificato, che la Catadelia di B. logna ioffe guardata per lo Signore di Mantova dall' una parte, e per Carlo Malateffa, e per lo Signore di Fertara dall' aleia parte, con quello, che la nicta delle genri, che dentro vi foliono, fosti no a petizione del Papa, e del Signore di Mantova, e fe il Papa fin li due mefi non ratificatie alla detta pace, che li detti Signori doveffono rendete, e dare la derra Cittadella alla Ducheffa, e al Duca di Milino, e alla fua gente, e così turti li patti , che costoro fecero insieme furono di Santa Chiefa, e in fuo favore, e delle fue cofe, e de'farti de'Fiorentini, e di Tofcana niente fi perticò, ne alcuna cofa ne vollono fare, falvo, he vi fi dife de'fatti de'Fiorentini , fidovelle fare compromeffo nel Papa. Era la Ducheffa, e il Duca di Milano dall'una patte, e il Comune di Firenze dall'altra e ciù, che il Papa ne faccife, fi doveste offervare per emicuna delle parti. E il detto compromeffo per la parce della Ducheffa, e del Duca fece allora il Senore di Mantova, dicendo, che di quello nin avez commillione da loto , ne balsa di poterio fare da loros ma che a lui diva il cuore di ferlo fire alla Ducheffa, e al Duca di Milano. E questo dicera, perchè in tutto a'acconcinssono i facri de Fiorentini in Tofcana, ed ebbevi alcuni akri patti affai villani, e non dovuri, li quali li Fiorencini non arebbono mai facti, nè confencito, che fi faceffono, Poi il Catdinale fanza altro afpettare fi partì con tutta la gence, e tornoffi a Modena, e poi fe ne renne presso a Bologea, e il Conte Alberino ic n'andò in Romagna con la fua brigata, e il Signote di Ferrara fi tornò a Ferrata con la fua gente, Per tutto le genti fi tenne, e videli chiaro, che fe la detta gente del l'apa, e de' Fiorentini aveffe paffaro il Po, che il Duca di Milino, e la Duchella erano in rutto, e del sutro disfatti , e perdeano tutto ouclo, che renezno, e fignoreggiavano, E quefto conofcendo Catlo de' Malateffi per florpiate, the non avvenifie, the foffer distarri, mile innanzi quefte eofe al Cardinale, c configlio, che la facesse, e prendesse li detti patti, e faccile la detta pace, la quale fu allora veramente cagione di ricenere li Tiranni nella luro Signoria, perocchi molti Lombatdi fi tirarono addietro, e non feetono quello, che arebbono fatto.

> Come il Legato del Papa prefe Belegna, detali dat Popolo di quelle .

> > C A P.

E Sfendo fatti cetti li Bolognefi, che fecon-do i patti fatti tra il Legato, e il Duca di Milano, che si doveva rendere Bologna

dell' erme presso ella Città i il Popoio in prima intefeli legretemente inlieme, adl due di Settembre di levarono armati, e tutti corfono alle Porte delle Cirrà, e quelle prefono. Le queit cofe udendo Fezzino Cane, il quale ere caporale in Bologna di tutte la gen te dell' arme e de cevallo , e da piè, che v'era per lo Duca di Milano, tubito con turti e ermò e corie in Piarza, la quale era tutta afferra gliata, e già il Popolo avea aspramente co minerato a combattere gli ferragli della dette Piazze, me il detto Frazino come comin ciò la battaglie cul Popolo , sì combattero da mezza Terze infino alle ventidue ore del di in pru luogia della Città . Finalmenro Fazzin Cone, e tutti li fuoi compagni furono le vati di Piazza, e cacciati, e riduffonfi tra nella Citradella, e nel Borgo di Santo Felice e tutti quelli foldati , ch' erano ridotti oel Borgo di Santo Felice, missono suoco in più luoghi per non potere effere effaliri la notre dal Popolo. Furono il di morti nella Citrà più di dugcato uomini rra dell' una parte e dell'altra. Poi adl ete di Settembre eilin do la gente della lega presso ella Terre per entrar dentio, fi feciono tra Fazzino Cane, e li Cittadini concordia, e patro, e fu, che Fazzino con tutta la gente dell'arme, ch'era in Bologna da piè, e da cavallo, s' ufciffe della Cerà e l'acceffela a loro libera, e cos) [C fece. E poi il Popolo diede la Città al Le garo, e Carlo Matatelli ancora nella Citta della insieme con Paolo Orsini foldato del Papa. E il Legato se n'andò al Pelagio degli Anziana, e quivi fmontò, e siettevi come Si-gnore della Città, e Fezzino Cane se n'endo in Lombardie, e così il Legeto ebbe le Città da Bologneti, cioù dal Popolo e non dal Vicar o del Duca di Milano, come elli doveano fare fecondo li patti, che farti avezno. Poi furono in Bologna elcuni romori, a fempre per tutti fi gridò : Viva la Chiefa di Roma .

Come li Fiorenzini featendo quello, ebe avea festo il Cardinale , ch' era cintro a' passi della lega , mandarone a lui Ambafceadoù a pregarlo, che quelli patti non fi deceffero avenere, e a delerfi de lat. For monderea Roma al Papa a delera della detta pace fatta cunro al loro volere, e pregarlo, chi dia non fi atteneffe.

> C A P. XVL

Ome li Fiorentni feppono le dette cofe Come per lo Legaro, e per li altri, che quivi erano, e encora li patti fatti della pa ce fanza confentimento del loro Ambaica dore, ma contro al fuo volere, fubi amonte s'avvidero, come egli creno traditi da tutti quelli, che v'eraso a fasla . E però fubito

alla Chiefa, e il Cardinale era con le gente IA | ferifiono el Legato rammarieandofi, e dogliendoli di quello, che avea fatto, perocche fecondo i patri della lega, che aveano col Pepa, quette ne eltra pace, ne trieguz, fe non vi fotiono li Legati de' Fiorentina prelenti, e confenzienti, e ancora di tutti gli altri collegati. E però quanto più potezno cordialmence fi dolevano di quello, che fatro avea, dicendo, che quelle pace era fatta tutte conrro a loro, e contro e quello, per che fatto aveano, e faceano la guerra al Duca di Miiano, e però non voicano, che la fatta pace s'etteneile, ne fi offerveffe, e poicheebbono ferirto mandarono loto due Ambafeiadors, li qualch' uno fu Meffer Felippo Magaiotti, ch' ere de' Dieci della Balia, e l'ektro lu Giovanni di Bicci de' Medici , ch' ere uno delli Gonfalonieri delle Comp gnie, e ancora a dolerii , e ram naricarii di quello ,cha fatro avea, quanto prù cordialmente porcano, e anche a pregerio, e ancora a pregare il Cardinale, che li patri della lega fatta rea loro, foffono a loro attenuri, e ollervari Li detti Ambafciedori futi a Bologna al Cardinale, molto ten romente, e dule monre con moite doglienze gli differo quello, che e loro fu imposto da S gnori Priori, e de Dicci delle Balia. Il Legato, udire prima le lettere de'Fiorentini, poi li loto Ambasciedori, rifpote loro così : Io fo bene, che voi dite il vero, che ficondo i parti della lega quello, che io ho fatto, non fi poteva fare; ma che per bene di Sonia Chiefa l' aveva fatto. c per trarre di mano elli Tiranni di Milano Bologna, e Perugia; e ancora e' diffe in fua fcula alcune ragioni, e cagioni non vere, ne buone, e questo si conabbe per chiunque l' udì. Poi ancora diffe il detto Legato : Nel Papa fla il racificare , e non ratificare, e quello , che farà . farò ancor io , e eltro non difle. Li detti Ambalciadori lubito Icrillono a Firenze le rifposta, che aveano dal detto Legato; di che li Fiorentini mandarono Ambaiciadori e Rome e dolerii di quelle cofe, che fatte erano per lo Cardin le , e pregare il Pape : che non volette, poichè era fatta le speliberare Tolcane delle tirannia del Duce di Milano, la quale eglino piu che niun' altra cola delideravano, per vedere Tolcane in tutto liberata, e in libertà reggerii, e vivere. E perche veniffe fatto alli diffono, che i Fiorentini avecno mandeti in pochi meti più di centocinquenta migliaia di fiorini folo verio Bologna per pagare i loco foldati, Poi lo pregarono ch' egli non volcife fer pa-ca col Duce di Mileno, ne ratificate e quella, che avea farta il Legato, le prime li Fiorentini non avessono quello, per che evenno farta, e faceano la guerra, cioe, che Tofcana fosse tutta libeta, e tratte dalle mani de" Tirenni di Milano. E queste cose dette dalh Ambefeindoti de Fiorentini - ritpole il l'epa con effai buone parole, dicendo di fare quello, che poi non fece . In parte videli

per tutto chiaramente, che quello, che avea | A) che prefe certe altre Castella vicine alla derfatto il Legato, e per le rispotte, che se il Papa, maliziofamente lo fece fare Carlo Malatetti, perchè il Duca di Aislano non fusse in tutto distatto, e ingannò il Cardinale, e tradì li Fiorentini, da eui era pagato del foldo, che dovera avere, e aveva avuti in pochi meli ottantotto migliaia di fiorini .

Come il Papa riebbe Perugia, e Meffer .... Giannella fuo fratello la prefe.

#### XVII. C A P.

DEl mese di Octobre li Perugini veggendo come erano abbandonati dal Duca di Milano per li patti fatti con il Legato, e udendo quello, che aveano fatto li Bolognefi, fi diliberarono di fare concordia col Papa per lo migliore di loro, e con Muffer Giannello fratello del Papa, il quale era a Scesi con gente d'arine, e faeca loro guerra : feciono pace, e concordia ira loro, e ne patti fu, che la Città di Perugia si rendesse alla Chiefa liberamente, e che Ceccolino de' Michelotti rimanelle in Perugia foldato della Chiefa con centocinquanta lance, e ancora li rimanellono più Castella, fra' quali fosse Castello della Pieve, e che delli usciti di Perugia, e cacciati, certi caporali non vi tornaffero al prefente, li quali furono delli maggiori dieci; ne potessonsi ne per lo Papa, nè per i suoi Vicari rimettereli nella Città infra dieci anni , eccettuati gli altri ufciti , e çacciati vi poteffero tornare; e che generalmente tutti gli ufciti , quelli , che tornaffero, e quelli , che non tornaffero, tutti riaveffero li loro beni; e molti altri patti vi furono. E poi Messer Giannello entrò in Perugia, e prese per la Chiesa liberamente la Signoria della Città con grande festa di tutti li Cittadini, e la Città rimafe in ripofo.

Come la Duebeffa di Milano fece rubare tutti li Cittadini di Alessandria della Paglia a' fuoi foldati .

## XVIII.

A Neora del detto mese di Ottobre li Cit-tadini quasi tutti della Città di Alesfandria della Paglia di Piamonte fi rubellaro al Duca di Milano, e presono l'arme contro a lui, e cacciaronne li fuoi Rettori fuori della Città. Di che la Duchessa sappiendo quefto, adirata, mandò là Fazzino Cane con tutta la fua brigata , la quale allora avea menata da Bologna, e comandò loro, che ru-bassono tutti li Cittadini di quella Città. Il quale Fazzino andato là, prese prima la Citta tutta, e poi rubò quasi tutti li Cittadini. E il detto Fazzino Cane per allora fi ritenne per se quella Città d'Alessandria, e an-Tom. II.

ta Città tutte per le.

Come il Pata venuto al di del termine , che avea a ratificare : von ratifico . e diffe . che fe prolongaffe il termine , e non potendo prolungavfi il compromeffo in lui, pure ratificà.

#### C A P. XIX.

Quando il di venne del termine, che il Papa dovca ratticare alla pace fatta per lo Legato col Duca di Milano, non volle ratificare, anzi dille, che volca, che fi prolungatie il comprometto in lui, acciocchè li potesse acconciare i fatti de' Fiorentini in Toscana, e mandò lettere al Duca di Milano, e alla Ducheila, pregando, che mandafte Legati a lui, li quali avellono il fuo mandato sì pieno, che potesse obbligare, e fare in lui nuovo compromeflo, ficehè elli potefle sentenziare di ragione, come in Tolcana rimanellono le cole tra loro, e i Fiorentini. donde seguitasse tra il Duca, e i Fiorentini piena, e vera pace. E ancora fece il Papa crivere al Legato, che era a Bologna, al derto Duca di Milano, questo medetimo, pregando lui, e la Ducliessa, che volusiono fare quello, che gli scriveva il Papa, perocchè veramente la pace non porea feguire, lo le cofe di Tolcana non fossono acconce altrimenti, che non crano. Ma nè il Duca nè la Duchessa vollono mai mandare al Papa Ambafciadori pure a praticare di alcuna concordia co Fiorentini, non che di rimetterfi in lui, che acconciasse le discordie, che insieme aveano. Di che li Fiorentini veggendo come le cote si prolungavano, riehieiono il Papa, ch' clii atteneffe a loro li patti fatti per la lega, e ch'ellino infieme feguitationo la guerra contro a' Tiranni di Milano. Di che il Papa rispose, che non avea danari da spendere, e niente avea di potenza da potere fare la guerra, ne vedea donde potesse avere danari da spendere, da potere alcuna guerra fare. Di che li Fiorentini rimafono ellino foli nella guerra eol Duca di Milano. Di che poi il Papa pure ratificò alla pace fatta dal Legato di Bologna, e diffe, che lo faceva per bene di Santa Chic-Ga.

Come Messer Giovanni Gozzevini . e i suoi vollono torre Bologna al Legato.

#### C A P. XX.

MEsser Giovanni Gozzerini, e Messer Bo-nifazio suo fratello, e più altri Cittadini di quella medefima parte, e di quella medefima voglia, ele loro, ordinarono con certi di quelli della Città di Bologna, che GITAT-

tato di torre Bologna al Legato, e alla Chiefa, e dicenno volerla recare a reggimento di Popolo, perchè venifie fitto queilo, che e cercavano, e feciono una raunata al Caffello di Cento, e alla Pieve a Cento di dugento nomini a envallo, e di einquecento fanti, e tutti inficme vennero a Bologna, e tu rono loto aperte due delle l'orte della Città da coloro, che le guardavano, e melli dentro alla Città, commeiaro a gridare: Viva la Chiefa, e il Popolo, e muoia chi quello non vuole. E con questo romore corsono infino in tu la Puzza. Di che tutto il Popolo s'armo e corfono in atuto del Legato infino alla Piazza, e gridavano i Viva la Chiefa, e il Legato, e quivi trovaro li Gozacrini con le loro brigate , ch' erano con loro venuti nella Città, e ancora con altri Cittadini , ch' etono con lui venuti quivi . E cominciata tra loro battaglia , fubitamente il Popolo gli vinfe, e caeciogli di Piarza, e di ogni altro luogo della Città, e presono Mesfer Bonifazio Gozzerini, e il figliuolo di Melfer Giovanni Gozzerini ,e molti altri di quelli , eh' erano con loro , e ancora n' uccitono affai , Meffer Giovanni Gozzerini fi fure) alla Pieva a Cento con grande dolore, e pauentraffero nella Cittadella, e guardaffonia, e eost fu farto per lo Cardinale fubitamente. C Por il Cardinale fe tagliare la tella a Meffer Bonifario Gozzerini, e a più altri , e il fi-gliuolo di Meller Giovanni riferbo, fe potuffe riavere la Pieve a Cento, e il Caffello di Cento, che Itenea Messer Giovanni Gozzerini. Poi ritenutolo certo tempo, e non postendo riavere a patti li detti Castelli , feca tacliare la testa al figlipolo di detto Giovanni Gozzerini . Di che Meffer Giovanni udito questo , se n'ancio a Vinegia , e abbandono le dette due Castella, e il Legato fe le riprefe, a richbele per questo modo.

Come Carlo de' Malasefli fi parti da Bologna, D e audofene a Rimino, e di più cofe, che avea dette contro a Fistentini, mentre vi flette.

> C A P. XXI.

E Ra Carlo de' Malatelli nella Citradella di Bologna per lo Legato , quando il Popolo la volie in guardia. Di che elli come il romore fi levo di quiedi, usei fuori della Città, e di ficenza del Legato con la fua brigata fe n' anciò a Rimini , perocchè elli fapeva, che il Popolo di Bologna non fi con tentava , ch' elli fleffe nella Cittadella ; e le il Popolo l'avellono preto, l'aret/bono mor to, imperocché tusti li volezno male. Aves il detto Carlo de' Malatefti, mentreche er in Bologna , dette moke parole de' Fiorenti ni, e parlando contro a loto diceva: Que

exardavano le Porte per lo Legato, uno trat [A [fii Fiorentini vorrebbono, che la Ducheffa, e il Duea desse loro la Città di Pila, e renderebbonit i denari, ch' elis coftò al Duca . quando la comperò da M. Gherardo d' Apsiano, ma jo non toffrirò mai, che quello fi faccia, perocche non mi pare giuflo, che li Ghibelini fizno venduti a' Guetti. E ancotz diffe in più luophi, che li Fiorentini erano una colombaia di villani, che volcano disfare tutti li Gentiluomini d'Italia, ma che queito non verrebbe loro fatto, e metterebbe tutto fuo potere, e fapere, perche non venille fatto loro .

> Come li Fiorentini mundarono la loro gente a Cremene a Meffer Ugoline Cavalcabo, le quele s'era ellera fasso Signere di quella. Poi la detta gence cos je infino a Milane.

C A P. XXIL I Fiorentini del mese di Octobre dilibe-

raro di mandare in Lombardia in aigto di Meffer Ugolino Cavalcabo da Cremona, il quale allora di nuovo a' era fatto Signore. quattrocento lance di quelle del Conte Alberigo loro Capitano di guerra, accioccità facessono guerra al Duca di Malano, Li quali fi partiro di Romigna, a andarono verso Ferrara, e il Marchele anche diò loro alquanta della fun gente d'arme da piè, e da eavallo, ehe andatlero con loro ili quali sutti infieme n'andarono a Padova, e quivi siecvuto dal Signore alquanta gente d'arme, tantochè in tutto fi trovaro dumila cavalli, e millecinquecento fanti; e eoftoro tutti infieme se o'andato per lo terreno di Verona del mefe di Novembre, a quivi furono ricevuti da Meffer Ugolino Cavalcabo con . grande allegrezza, e festa . Avea il desto Meffer Ugolino fatro lega con quelli di Lodi, e di Cremona, li quali cutti a'erano rubellati dal Duca di Milino, Di che il detto Signore con tutta quella gente, che a lui era venuta, e eon la fua infieme fe n'andò a Lodi, e quadi fubito corfono verso Milano, e rubarono molte ville in quel parfe, e fureno prello a Milano a due miglia, e grandiffima preda di beflie, e di pomini pretono, e tornaronfi alla Città di Lodi. Poi molre volte, perelie nullo contrafto trovarono, eavalearono fino alle Porte di Milano, tempre pigliando granda preda di uomini, e di bestie . Di ebe fegul , che dentro alla Città fi levatono grandi romori, e difeordie tra'l Popolo, e'l Duca, e il Popolo fees grandi novità al Duca , a alta Ducheffa , e molte cofe ordinò contro a loro; E ancora quella gente, ehe era a Lodi , più volte cortono infino in fulle Porte di Pavia ,e grandi prede vi feciono, e molto vi guadagnato. Di ehe ancora, ne feguì nella Città grandi difcordie tutte contro al Conto di Pavia.

to de Como, e defe a' Sollate, che de quella ruberta ji gogofino di quello, ete aveano a overe da ies.

### XXIII C A P.

F Sfendo tra Guelfi e Glubelini della Citta di Conso grandiffima difeordia, ficcome era in tutte l'altre Terre di Lombaidia, di che frguì, che li Ghibellini, fatrifi prima forti fegretamente, atlalarono li Guelfi ,li qualt erano (provveduti , ma pure grande battagira feciono. Ma la Ghibellini vinfono, e atiai n' uccilono, e gli altri cateixrono fuori della Cuca . De' quali Guelfi par- B te n'andarono a Milano alla Duchella, e diffonie, come erzno cacciati per foitenere la loro Signosia, Poi fi raccomendaro quanto poterono, e pregaroso, cha delle aiuro, e foccorio. Di che la Duchella difuscendole queito fatto, comando a Muller Pandolto Malatefle fuo foldaro con trecenso lance , che andasse con quelli Guetti, e pigintse la Terra, n rubnile quelli Cittidini, che avezno fatto il male, e di quella subersa volez, else folle pagato di quello, ene avea a avere da les elli , e la tua brigata , ed egli ando con loro dentro nella Ciera, e prima uccife molti di quelli Cittadini , che v' erano, che fu iono molti, Poi rubò prima tutti li Ghibellini, e poi i Gueifi, e cutta la Città miffe a facco e fu nade ruberia , perocchè era ricea Terra . Questa cola lapura in Milano fu mo to biafimata da' Milincii, perocche aveano igombraso quivi, come meglio ficuro, molte loro care cofe, e pecunia affai.

Come venue il figliuolo non legissimo del Duca de Milano a Pifa , e prefe la Signoria . Pos per an trattate fece merire più Cittadini Pifani .

### C A P. XXIV.

DEI mela di Novembre 1403. Gabbriello Maria figliuelo non legistimo del Daca di Milano fe ne venne a Pifa fua Città per lo Testamento del Padra, e giunto quivi prein la Signoria di quella. Poi senne a lui la madre, e furono ricevuti nella Citia da Cittadini malinconiofamente e con poca fefta, e piccoli dont li ferono i Cittadini, e innanziehe uscisse il mese di Novembre sece dire a' Cittadini, che aveva grande nocellità di danati, e che gli trovalfono modo di dargliene, Di che tutti molto fi turbarono, e rispolono, ch'egli erano fiati tanto gravati, e sì lungamente aveano avuta la guerra, la quale avea tolto loro tutto il loro bestiame, E e le loro rendite, che per tutte queste cose non potenno fire quello, che per lui fi diceva che e facellono, ma che provvedereb-bono a quello, che per loro fulle pollibile

Come la Ducheffa di Milano fece rabare la Cit. [A] di fare. Poi all'entrata di Dicembre prefe oreti Cittac ni di l'ila tutti della parte de' Bargolini, e appoie loro, ch'ela grattavano di cacciario di Pife, e torli la Signocia a e pot quede cofe fece tagliare la tella a Franccico Aglisti, e a ..... de' Buoncontì, e sitri; alcuni condanno in giande quantità di pecunia, e le non pagationo fra un mele, perdetiono la periona, e per quello medo elbe allora grande quanticà di pocunia da luro,

> Come Francesto di Mesfer Niccelo Salimbeni fu morto in Siena del Commiferio del Duca di Milano per un trattato.

#### C A P. XXV.

A Neora del mefe di Novembre, avendo Franceico di Meller Niccolò da Salunbeni fatio, e ordinato un trattato co Fiorentini di subellire la Città di Siena al Duca di Milano, e cacciare di quella il tuo Consmillario, e quelli, che con lui tencano, e reggenno la Città, e li Fiorentini doveano fubuo foccorreilo, e avevano ordinate le loro conti dell'arme, che foffono atlai pietfo shi ioro confini per posete tosto fare quello, che promesso avesno. E così essendo le così ordinate, venne il dì, che la norre feruente fi doven levare il romore, e fare quello, che ordinato aveano, fu per alcuno manifeltato quello trattajo al Commiffacio del Duca, e moles altri Cettadini di nome, li quali tutti erano gli amici del Duca di Milano, e anche fu detto ioro chi era il principale trattatore, e elu con lui tenez mano al trata tato. Di che il detto Commillario effendo infieme con li detti Cittadini per riparare a tanto pericolo se veggendo quanto erano forti, e potenti quelli, che tencino le mani al detto trattato, e non vedenco bene da posere ripasare per falvarfi, e di ciò avendo grande meninconia, e dolore, il Commulierio diffe loso: Lafciate fare a me, che so pruvvederò a tutto: a fece così . Elli monto a cavallo folo con ono compagni, e difarmati, e fece vista di andare a follazzo per la Curà in piu luoghi, e poi andando espitò cost alle cafe de Salmbeni, a quivi asovo il derro Franceico di Melfer Niccolò Salimbent, e fmonto da carallo, e comincio a ragionare con cifo has de alcune core della Citta amichevolmente, e necessaria a quella; e poichè elli ebbe cominciato il detto ragionamen to, comincio a avviarfi verfoil Palazzo patfo patfo ragiusando, venendofene fempre ragionardo da quelle cole, se ne vennero infino al Palagio delli Anziani . E poiche furono giunti alla Porta del Palegio, diffin il Commiffario a Franceico; Egli è di bifogno, che tu venga meco tulo in Palegio. La qual paror la udita Franccico, diffe i Io non voglio venire in Palagio per niuna cagione; ma il detto Commiffarto dicendogli pure , che con

.6

lui v' entraffe : e Francesco negando non vo-l'A lere entrare, effendo già quivi venuta affai gente armata , come il Commissario avea prima ordinato, il Committario comandò loro, che uccidessono Francesco, e i compaeni. Di che li quali udito lui, fubito l' uccifono. Di che tegul, che faputa la morte di Francesco, niuno di quelli, che erano colpevoli del detto trattato, fu ardito di fare alcun movimento, anzi tutti fi fuggiron fuori della Citta di Siena il più presto, che potero: e per questo manco, che non feguì il trattaro ordinato pe' Fiorentini, e non venne fatto. Al quale trattato erano colpevoli quafi tutti i Gentiluomini di Siena, e aveano ordinato quelli del trattato, che levato il ro- B more . ciascuno gridatie: Viva libertà, grandi Cirtadini di Siena, e muoia la Biscia. E quelli Cirradini, che si suggirono, rubellarono Castello a' Sancsi, e tutti quelli Cittadini, che rimasono Signori in Siena, levarono di Stato tutto l'ordine di dodici, e molti altri Cittadini , e feciono , che il Popolo minuto infieme con l'ordine di nove reggeffono la Città per quello modo, che a loro parelle insieme col Commissario del Duca di

Gome la gente de Fiorentini cavalcò a Pisa credeudo prendere la Terra per trattato, il quale trattato quelli, che l'avea mostrato lorò, il sece sapere a' Pisani.

# C A P. XXVI.

E Ra stato mostrato per alcuno uscito di Pisa a' Dieci della Balia un modo, lo quale pareva loro affai verifimile di dovere venire fatto di potere prendere per forza la Città di Pifa, e però apparecchiarono molta gente d'arme da piede, e da cavallo. e fecionli raunare a Samminiato Fiorentino, e altres) feciono fare molti artifici da combattere rutti al Maestro Domenico, il quale era ingegnofillimo di così fatti artifici (1). Poi del D mese di Gennaio la gente de' Fiorentini cavalcò infino alle Porte di Pifa, e fubito come giuniono, sì s'avvidono, che riparo era posto nella Città a quello luogo, donde era stato dato loro speranza di poter prendere la Cirtà, ed eravi fornito bene di molti uomini da difendere il lucgo, e postovi motti altri ripari, e questo era divenuto, perchè colui, che aveva mostrato a' Dieci della Balia di potere prendere la Città, quando vi-de la gente de' Fiorentini cavalcare verso Pifa, dubirò, che quello, che avea mostrato, non venisse fatto a' Fiorentini ; e increbbegli della fua Patria, e pentifii di quello avea detto, e mostrato potersi fare. E subito il fece

l'spere a quelli, ch'erano nella Città, Signo. re, e agli Anziani di Pita. Di che teguì che tutta quella notte tutti li Cittadini di Pira insieme con il loro Signore posono ripari, e fornironlo di molta gente d'arme a piè atti a difendere quel luogo. E fimile teciono fornire tutte le mura della Città . Le quali cote vedute per li uomini de Fiorentini, di che effendo certi, che quello, per che veniano, non potea loro venire fatto, corfuno per lo contado di Pifa, e prefono bestiame, e niato Fiorentino. Il modo mostrato a'Dieci della Balia era questo, Avea la Città di Pifa una porta, la quale lungo tempo era stata rimurata, ed era il muro stato fatto sì fortile, che tra la lunghezza del tempo, e il cattivo muro quali toccandolo fi dimenava, e piccola forza l'arebbe fatto cadere, e ancora di ogni tempo fi poneva a quel luogo pochissima guardia per li Cittadini, anzi quaû niuna, perocchè credeano, che quivi nullo dubbio sosse. E tutte queste cose aveano data speranza a' Fiorentini di potere da quel luogo prendere la Città; ma non venne lor fatto per quello, che è detto di fopra, e per lo inganno, che fece loro quelli, che prima l'aveva loro innanzi recato, e proferto di essere a farlo, e a fare, che venitie fatto.

Come il Commissario del Re di Frantia, ch'era
a Genova, sidendo la cenuta de Fisicatini,
fishiro dobiando, che nos fisequipon diferdere, insteme co Genovis disherò di ricovere il Sigone di Fisi per raccomandato, e prefe li Fisicanini, e
le los nonecamie, e volle, che
treguas fiscesse per quattro amni, mistich le rondelle loro.

### C A P. XXVII.

IL Commissario, ch'era in Genova per Signore per lo Re di Francia insieme con il Configlio suo, ch' erano Genovesi, quando udirono, che li Fiorentini erano cavalcati a Pita, credendosi avere la Città, difpiacque molto loro, e tutti infieme parve loro, che il Signore non fi dovesse potere disendere delle forze de' Fiorentini, e che venendo Pifa nelle mani de' Fiorentini, Genova ne dovesse assai mancare, e perdere grande parte delle fue rendite, e forze, e fanza contenzione diliberaro di aiutare il Signore di Pifa per lo più onesto modo, che potessono, e segretamente mandaro a lui, e alla madre Ambasciadori a cercare il modo, come e' venisse fatto quello, che volezno, e che deliberato aveano di fare ,e perchè il tenere questa via cra la salute, e la sicurtà deldet-

go ne parla l' Autor de Sigilli Tom. I. pag.

<sup>(1)</sup> S' intenda qui di Mactiro Domenico del Macfiro Matteo da Firenze Ingegnere eccellente fepolto in S. Niccola di Pifa, di cui a tun-

concotdia, e fec.ono patti, che forono quefti, cioè, che ai Commillario del Re ti do velle dare Livorno, e le fue Rocche, e ch' elle follono del Ke di Francia, e ancora, che detto Signore di P.fa dovelle ogni anno fempremai dare da cento al Re di Francia uno beto confiere, e un falcone pellegrino, e ch' eili foile sempre raccomandato del Re di Francia, e che il Re di Francia dovelle difendere lui da ogni períona delle fue Terre, e Caftella. E fatti questi patti , e fermati, il detto Commitiario del Re di Francia fubitu mandò un fuo Ambafciadore a Firenze, il quale diffe a' Priori quello, che aveva facto, e fermato il detro Commiffano del Re di B Francia col Signore di Pifa, e co' Pifani. e diffe, che li Fiorentini facciforo di cuello fella , e allegrezza , perocche erano amica , e devoti del Re di Francia, E pai ditiono, e protestarono, che il bigrentini fi affenessono di effendere i Pifaoi, e tutte le loro Caffella, e Forcezze, e per niuna cola più come vicini vi cavalcationo, o guerreggiationo alcuno luogo, che folle dei tegnore di Pifa, o che per lui fi tenetle , a fi guardaffe, perocchi facendolo fincibe offendere il Re di Francia . Le quali cole udice li Priori, e i loro Collegi, e i Dieci della Bilia molto difpiacque loro, e viddera bene, che quello era facto per dispetto de Fiorcotini, e per falvare il Signore di Pifa, figlioolo del Duca di Milano . Di che subitamente raunatono molti, e de' più migliori, e più favi Citradioi, e difforo loro quello, che diceva l'Ambasciadore del Re di Francia. Poi domandarono configlio di quello, che dovellono rifpondere, e fare. Fu per tutti configliace queilo, che al Commissario di Genova si rispondelle pet voce viva, e che la fi mandaffono Ambasciadori, che col detto Commisfario fi dolellono più cordulmente, che potellano, di quello, che fatto avea , che lo pregafiono, che fi ritraelle da quelte cole fase, e kvatle via ; parocche la Fiorentini conosceano bene, che quello, ch'elli avea fitto, era un bezeste lite contro a' Fiorentini per difendere il figliuolo del Duen di Milaoo nemico del Re di Francia, e de Frorentuni . E che fe fare non voleffe, che altri Ambasciadori si mandassiono al Re di Francia. e pregationio, che quello, che aven fatto il fuo Committario, ti levatte via, e s'annullaffe, e pur di quello, che fatto avea, fi doleffono cordisimente quanto, piu poteifono con lui, moltrandogli, che quello era fatto folamente per dispetto de Fiorentini. Furonu adunque da' Fiorentini mandati Ambafeiadori a Genova al derro Commifiario, i quali , anziché la giugneilono, furono io Genova tutti li Fiorentini, che v' erano, prefi E fubstamente, e turte le fue mercatanzie loro ricenute dal Commiliario del Re , e giunti a Genova li Ambafciadori de Fiorencini, effendo col detro Commiliario, ifpolono l'imba-

desto Signoje, e di Pifa , fubito forono di jA [feiara a loro imposta , e fatte tutte le doglanze, che fare fi doverno di quello, ch'egir avez fetto contru a loro , il pregirono , poiche da quello, che avea cominciaro a fase contro a loro, fi rimineile, e annulistie per non buono, e giustamente fatto . E ancorail premiono, the licenziall, la loco mercatanti, e le loro mercatanzie, che rittaute avea. Ma il detto Commillario di quelle coic, che demandarono, niuna re volle fare, ne fece anzi diffe, che volca, che i Frorentini factssono tregua almeno per quattro soni co' Pilini , e con il loro Signore per lo tempo avvenire. E volca, che i Pitani nella detra tregua porellono trafficare a Firenze, e per le fue contado con quella patti , e modi , che potesno prima che folle del Doca di Milano, e s'elli non frecifono tutte quethe code prima, non tradetable mai la mercatanzia, che aveva tolta a' Fiorentini, e più, e più volte dettoli, e moltratoli, che quello. che faces eracoeggo cens debita ragione, e dovere, e buona ufanza, mas di niuna di quelle cofe fi volle rimuovere ne levare 136zi di nuovo fece alcuna ingiutia a'Fiorentini, e alle loro cofe, perche gli Ambafciado. n Fiorentini per li loro mercatanti non perdeficno, le quali vedeano perdute, se quefto non faccifero, malvolentieri lo feciono. e contro all'animo di rutti faziono la detta tregua per quattro anni con li detti patti. E pai li detti mercatanti riebbono le laro mercatanzie, e in grande freeta le trailono turre di Genova, e portaronie in molti luoghi per pro falvamento. Valca la detta mercaranzia. che allora era in Genova prù che cento mi eliais di fiorini d'oro . E così le cole fi rimafono per allora.

Come la Ducheffa fe tagliere la teffa a tre del fue Configlio.

XXVIII CAP.

L A Ducheffe di Milano adi fette di Gen-naio fece transse nel Critello tutti quelli, ch'etano del fuo Configlio, e quivi furono turci coloro, che avenno fatto le novità so Mileno, e poiche quivi tutts gle chbe, domandando loro contiglio di affai piccole, e leggieri cofe, cutto quella dì, ora di una cola, ora di un'a cra domandandoli, ve li ritenne dentto : e fatto che fu fera, fece trarre in disparte in certo luogo del detto Castello ere di loro , cioè Messer Antonio Porro, e Meller Galeazzo Porro, e Meller Galeagno de ...... e fubitamente foce a rutti a tre cagliare la tefta dallo 'mbufto, e mife in prigione Antonio Visconti , e ritenne nel Callello alcuni degli altri , e la mattina feguence fe poere in fulla Piazza in ere bare li detti tre corpi [mozzicati, Di che il Popolo, e rutti gli altri Cittadini, veduto quelto, fe ne maravigliazono molto, e granda mort

- 1

ne furono per rutta la Città di Milano, ma pure niente fi mulfie per allora a fare. Ma pure tutti li Città quandi furono molto doknti di quello, che era fatto per lei verfo li detti morti.

Come in Firenze si sece nuovi Dieci di Balia,

### C A P. XXIX.

Del mefe di Gennaio furvao fatti in Firenze Dieci della Balia, e i loro nomi furono queffi. In Santo Spirito, Bennafo di Meller Zanobi Mezzola, e Dietziuiti di Boldro beccalo per l' arti minori, e Guido di Giramonte Ferfcobaldi per de' Grandi . In Santa Croce, Piero di Iscopo Baroncelli, e Iacopo di Alamanon Salviati . In Santa Maria Novella, Meffer Bartolommeo, Popolefchi, e Francefco Federighi. In Santo Giovanni Francefco di Neri Fioravanti, e lacopo di Francefco Cambi, e Andrea di Guecio Rigattiere per l'arti minoli.

Come in Firenze vennero più Gentiluomini Lombardi, i quali aveano provvisione da' Fiovensini per fare guerra al Daca di Milano, e furno là rimandati.

# C A P. XXX.

A Noora del mese di Gennaio vennero a Firenze Messer Guido da Fostiano, e Piero de' Roffi da Parma, e più altri Gentiluomini Lombardi, li quali s' erano rubellati dal Tiranno di Milano, e faceano guerra alle Terre delli detti Tiranni a petizione de'Fiorentini; e prendeano grandi provvifioni da' Fiorentini, cioè Messer Guido fiorini mille d'oro il mese, e gli altri certo numero ordinato. Doveano costoro ciascuno le paghe di più mesi, e furono tutti pagati, e fatto loro grande onore da' Fiorentini. Poi furono rimandati in Lombardia da' Dieci della Balia, e quelli promissono di fare molte cofe contro al Duca di Milano, come fossono tornati in Lombardia . Poi di Febbraio fi partiron da Firenze, e tornaronsi in Lompartiron da Pirenze, e constante de la bardia alle loro Castella, e feciono grande guerra nel paese di Parma, e dove erano vicini al Tiranno di Milano.

Come Piero de Rossi entrò in Parma, e su satto Signore, e come poi Messere Otto Buonterzo v'entrò . ed ebbono le Rocche, e ciascuno ne prese parte.

## C A P. XXXI.

P Iero de' Rossi da Parma tornato che su alle sue Castella, sece uno trattato nella Città di Parma co' Guelsi della Città di Parma,

vellono prendere l' arme, e correre alle Porte, e aprirle, e metterlo dentro, e farlo Signore della Città; e avendoli tutti li Capi così promeffo, adì otto di Marzo elli con dugento cavalli, e tremila fanti fe n' andò alla Città di Parma, forle due ore innanzi dì vi furono . Effendo allato alle mura cominciarono a gridare: Viva parte Guel-fa, e Piero de' Rossi. Di che li Cittadini Guelfi come udirono queste boci, corsono all'arme, e andarono alle Porte della Città, e quelle apersono, e misono dentro il detto Piero de' Rossi, e tutta la sua brigata, e tutti insieme gridando: Viva Piero de' Rossi, e Parte Guelfa; e di concordia quasi tutti li Cittadini il feciono Signore della Città di l'arma. Poi a pochi di vi venne Meffer Otto Buonterzo con più di mille cavalli, e fanti affai. Era coftui altresì Cittadino di Parma, e avevavi amici affai nella Città, e fubito furono di concordia Piero de' Rossi, e Messer Otto, e di concordia cominciaro a combattere le Fortezze della Città, le quali, avvegnachè fossono assai forti di mura, non erano tornite di vettovaglia a bastanza, nondimeno quelli, che erano nelle dette Fortezze, le difefono valentemente bene, e furonvi morti alquanti valenti uomini d'arme. Poi ritrattifi pure dalla battaglia il detto Messer Otto, e Piero de' Rossi, e tutta l'altra brigata, perocchè videro chiaro, che niente poteano nuo-cere a quelli, ch' erano nelle forrezze, ma poteano bene farfi uccidere a loro, e allora di concordia amendue dissono a quelli, ch' erano nelle dette Fortezze, minacciandoli, che tutti gl'impiccherebbono,quando gli aveffono preli, peroccliè bene non crano forniti di vettovaglia, se non per pochi dì. E ancora difiono loro , ch'elli erano molto certi, che soccorsi non poteano essere da persona . Di che quelli Castellani , ch' erano in quelle fortezze, presono partito per paura, e arrenderonfi, e Piero de Roffi prese due di quelle fortezze, e mifevi dentro della fua gente a guardia, e Meffer Otto Buonterzo altresì no prese due di quelle sortezze, e nella Cittadella, che il trattato delle Fortezze di quella Città misono ciascuno di loro due uno Castellano con dugento de' suoi fanti a guardia. perchè la teneffero a suo nome per Piero, e Messer Otto detti, e per loro la guardassono. Era in Parma molto più amato da'Cittadini Piero de' Rossi, che Messere Otto Buonterzo, e molto maggior parte n'aveva; e per questo era quasi Signore del tutto. Di che legul quello, che altrove si dirà.

Come la gense de Fiorentini ripresono il Castello di Collelungo.

# C A P. XXXII.

A Di diciaffette di Marzo 1403. Ruberto di Colle Garli foldato de Fiorentini fece un trattato prima con quelli del Caffello di Collelinga andò con brigata, e riprefo il Caffello fopraddetto, il qual tenesao i Pidani, e il laro Signore, e così lo riebbono i Fiorentini, e mifonvi a guardia del loro di atti. Era il detro Caffello già flato del contado di Samminiato Fiorentino, e allora l'ava perduto.

Come la gense de Fiorentini presino Costiglion della Pescaia.

## C A P. XXXIII.

A Ddivenne, che certi foldati de' Fioren-tini cavalcarono nella maremma di Pisa per far prede, e andaro verso Castiglione della Pescaia, e trovati di fuori molti Cittadini di quella, e cominciata battaglia con detti Cittadini, subito furono li detti Cittadini di Castiglione vinti dalli detti soldati, e fuggendo li Cittadini verso la Porta del Castello, e seguitandoli li soldati mescolati, entrarono nel Castello li Cittadini, e li soldati tutti, e sanza alcuna fatica, o zusfa presono li soldati de' Fiorentini il detto Castello di Castiglion della Pescaia, salvochè la Rocca, e li foldati rubarono parte de' Cittadini del detto Castello, ma non tutti. Poi li Fiorentini come feppono che ancora si difendeva, sì vi mandarono dugento provvisionati, i più balestrieri, e più altri foldati per combattere la Rocca. Ma quelli, ch'erano nella Rocca, non veggendo da potere avere soccorso, si tennero alquanti dì, poi fi arrenderono, e dierono la Rocca alla gente de' Fiorentini. Em questo buono Castello, e grosso, e però lo feciono bene guardare con affai gente, e ben fornito di quello, che bifognava.

Come Manfredi degl' Iscatti insteme col Popolo rubello Piacenza al Duca di Milano, e funne quas Signare. Poi il Popolo non volle, e dieronta a Messer Osto Buonterzo; e poi il Popolo la diè a Messer Francesco Viscanii.

# C A P. XXXIV.

E Ancora del mefe di Marzo Manfredi
degl' l'forti da Fiacenaa venne alla Cit
tà , c con confenimento del Popolo e di
tutti li Cittadini entrò nella Città di Piaconza , e inferme con rutto il Popolo prefono tutta la Citrà, falvo la Rocca, la quale
era molto forte, e ben fornita di gente di
arme, e di vettovaglia , e di tutta la Città
fu fatto Signore il detto Manfredi inferme
col Popolo di tutta la Terra . Avea il detto
trattato della rabellione di Piacenza Piero de'
Roffi da Parma faputo; col·leffer Otto Buonterzoo. Meller Uggiono Cavalcabò, li quali tutti o
v'andaro, o vi mandarono tutta la loro forTom. II.

ti del Paele vi vennero ad aiutare li detti Cittadini, e tutti insieme combattero il Ponte, che era sopra al Po, e presonlo insieme con le Fortezze di quello, e quello studiarono di fare, perche quindi, e non d'altro luogo fi potea loccorrere la Cittadella. Poi assediarono la Cittadella dentro, e di fuori, e con ispesse, e siere battaglie gli combatteano il dì, e la notte. Ma Piero del Conte Guido da Bagno con franca, e gagliarda brigata quella difendea, e quella falvò. Poi Piero de' Rossi partitosi da Piacenza, e tornatofi a Parma, e Meffer Otto andatofene quivi vicino a sue Castella, e molti altri partitisi della Città, perocchè videro, che per forza la detta Cittadella non si poteva avere, essendo più volte riprovatisi per averla, e molti di loro stativi morti, diliberaro di tenerla affediata, peníando pure a tempo porerla avere. Poi il Popolo di Piacenza lentendo, che Manfredi degl' licotti, cui aveano fatto quali Signore della Città, tenca secretamente trattato, e volca far patti col Duca di Milano, avendo di questo grande paura, subitamente il levarono dello Stato, e della Signoria, e vollono, che la Città fi reggesse a Popolo, e così allora ordinarono la Città. Poi a poco tempo veggendo tutti, ch' elli non potevano stare a quello modo, perchè non sapeano reggersi, e dubitan-do della gente del Duca di Milano, che non soccorresse la Cittadella, e veggendo le molte discordie, ch'erano tra li maggiori della Città di dentro e di fuori, e quali tutti di concordia mandarono a Messer Otto Buonterzo, ch' era quivi affai vicino a sue Castella con grande brigata di gente d'arme, e quelli vi venne con grande gente da piè, e da cavallo, ed entrò nella Città, e da tutti per allora fu fatto Signore. E quelli la prese, e poi con molte, e continue battaglie, e con molti ingegni combatte più volte la detta Cittadella, e molti de' suoi uomini d' arme vi furono e fediti, e morti, e nicnte acquistò fe non danno, e vergogna. Le quali cose veggendo il detto Messer Otto, etutti li Cittadini filevarono d'opinione di poterla mai avere per forza. E standoù così le cofe con molto male flato sospese della Città, e poi Messer Otto partitoli quindi, e andatone a Parma per alire fue faccende, e tutti insieme li Cittadini di Piacenza diliberarono, e feciono loro Signore Messer Francesco de' Visconti da Milano, il quale era allora a Milano molto grande, e quelli venne allora a Piacenza, e prese la Signoria della Città, e lasciovvi suoi Vicari, e in grande fretta ritornò a Milano, perocchè lo Stato fuo, e d'altrui stava molto in chi pigliava la Signoria di Milano per se, o di quel-la fosse fatto Signore da Cittadini, e dal Popolo.

### A N N O MCCCCIV.

Come all'afeita del mefe di Marco 3404, ven nero a l'arence Ambaficadori del comane di Sense, e difina di volter far pare per loro co l'enentini, a dopo nen langa gratica fi free pace con malti patti, a condizioni.

### CAP. I.

TElls fine del mefe di Marzo anno 1404. vennero a Frenze Ambafeiscon dal Conune di Siena di confentimento de' Fiorentini, avendo avuto in prima il falvocondotto da Dicci della B.lia, e furono da B turri li Cittadias lieta in nee vedute, e da Priort ricevuti cun grande allegrezza . Li quali Ambaferadoti dillono a Priori, ehe il Comune di Siena avea grande vo ontà di avere pace cul Comune di Firenze con convenevoli patti, e ch'elli erano venuti a loro per farla, e conchiuderla, fe alla loro Signoria praecile di concederla loro. Fu tifpotto da Fiorentini, che fempre aveano voluto pace con loro, e che molte volte l' aveano loro protects con larghi patti, le voluta l'aveflono pigliare, e ne mai non la vollono. Ma che ic ora la vogliono, a Fiorentini piacera malio il loro buono volcre. E fubitamente li Priori dicdono loro Uditori. li qua- C li praricaliono con loro i patti che s'avenno a fare . Li quali Auditoti ne orientiro di comandamento del Priori alli desti Anibaferadori de' Sancti quati tutte le cote, ch'elli addomandarono, perocché li Priori diliberaro di fare prestamente poce con loro, fe la voletiono, E quetto feciono, perocch' elli videro chiaro, che alquinti Cittadini voleano da' Saneti patti, li quali benchè foffono dovuti , e convenevoli , nientedimeno a' Sancti pare momotro malagevoli acconfuntirli, e li Priori vollono pure , che altempo loro fi ficeile is pace con loro. E per quelle cigioni li detti Uditori , e li Priori furono toilo di concordia con la Ambascudori Sa- 13 nefi , e fermaro , e feciono concordia , e pace tra loro e li Sincii abbono molti larghi patti in qualta pase, nondimeno sa buona, e molto piacque al Popolo di Firenze, e baadiffi le datta pace in Firenze adi fette di Aprile \$404. e generalmente tutti li Cittadine focion felta, e grandi falò fe ne foce la fera per turta la Città, e ancora in Siena fe no fece feita , e allegrezza per tutto il Popolo,

Come le Caffella, che Andreino delli Ubertini tenea in Valdambra, fi diero a' Fioremini,

E<sup>Ra la genie de'Fiorencini</sup> in Vildambra, e facea guerra a tutte le Caffella, che Anderino delli Ulerrini (nen in Valsimber, e per quelle, corrace, De le gli sonorare, De le gli sonorare, De le gli sonorare, De le gli sonorare i vera le Cultelo si Valdimber, ell'ernos fe della dicto, a consolo perione, dissine sel tutto, e non vergonolo si avere foccoronare presono presione perione perione perione manone nonne a conorare i conolo perione, dell'endocri sua pocconi perione peri

Come certi Cittadini di Verena fecinos un trastats con Mifer G firlens de la Stella, il quale era rumfo fish di quella (shutta, di derli la Citta di Verena, e farta Sgenee. il quale s' ando mofime cel Sugure di Palvas e di Ferrara, e figli data la Terra, e ivid a path di fimal, e di Sigure di Palvas baffe a figliasti Verena per trafunetta.

### C A P. III.

A Noora del mese di Aprile Messet Gu-gresmo della Scala , il quale era solo rimafo di quella schiacca, e non era legettimo, e flavafi a Padova col Signore affai poveramente, perocchic avea poco, o niente, e il Signore di Padova I avea lungamente nutricato, dandogli alcuni Otlica e l'odellerie. In quello tempo molti Cittadini, e contadint futi con lui fegretimente, perocchè molto l'ama: ano e delideravano avcilo per loro Signore, gli diffono, che s'egli con siquante forze ventile alle mura di Vecona, ch' eglino gli aprirebbono le porte, e metterebbonto nella Città, e a loro potere farel bonlo Signore, Di che il det o Meller Guglielmo il dille al Signot di Padova , e richicfelo, che ali preftaffe cella fun genie dell'arme . fieche egli poteffe andare a fare quello , ch'era ordinato co Veroncii di farc. Udite quelle parole il Signore di Padova , diffe : M'effer Guglielmo, 10 t'ebbi fempre per figl-uolo, e cost t'averò fempremai, e voglio fare per re ogni mio sforzo per fatti Signore di Verona, perocehe non potrei avere maggiore allegrezza, e dieori, che io e li miei tigliuoli vertò in persona teco, e perchè meglio venga fetto quello, che tu has ordinato di fare, e ancora ti farò più, che io mondetò per lo Marchefe di Ferrara mio genero, facendo vista di volere da lui configlio, e dirògli, che e' venga quì con tutte le fue genti d'arme da piè, e da cavallo, e poi il menerò meco; e quelto io farò, perchè niun maneamento di forze polla venire. Le quas cofe udite Meffer Guglielmo , fu mol o lieto, e contento: e poi mifono in ordine tutte le cafe, perché venific loro fetto quello, che cercavano di fare. E quindo il Marchefe di Ferrara fu venuto, e futo con lo-

ro, e piaciutoli il modo dato, e ordinato. e i A farto prima a fapere a' Veronefi; con cui avea fatto il trattato; e ordinato quale not-te anderebbono alle mura della Città di Verona; e quelli mellifi in punto tutti, fubitamente adì dieci di Aprile la notte il Signore di Padova, e quello di Ferrara insieme col detto Messer Guiglielmo della Scala giunsono alle mura di Verona con molta gente d' arme, e ruppono in due luogora le mura, e le quardie flettono cheti, e tutti entrati nella Citta, gridarono: Viva Metier Guiglielmo della Scala ; eli Cittadini tutti armati gridarono: Viva la Scala, e muoia la Bifcia, E feciono allora il detto Messer Guiglielmo Signore di Verona, e del contado fanza alcuno contrafto; e tutti li foldati, che v'erano per lo Duca di Milano, si fuggirono tra nella Cittadella, e nell'akre Fortezze, e quello di nulla zuffa vi fu . L' altro di vegnente le gen ti, che erano con Meffer Ugolotto, il quale vi era Vicario, tutte ufcirono delle Fortezze, e cominciarono molte battaglie con quelli che v'erano venuti, e col Popolo, e fempre la gente del Duca fu vinta, e ricacciata nella Cittadella, e molti ne furono morti, e di zutti i punti perderono la speranza di potere riprendere la Città per loro, o di porere effere foccorsi di fuori. Poi in pochi di s' arrenderono, falve le persone, e l'avere, e dieron tutte le Fortezze, falvo la Cittadella, la quale difendea Meffer Ugolotto con dugento lance, che aveva dentro, e con molti fanti : Allora il Marchele di Ferrara fece Cavaliere il figliuolo del Signore di Padova, e ancora il figliuolo di Messer Guiglielmo della Scala, che aveva nome Brunoro, e ancora fece Cavaliere Filippo da Pifa Capitano. di guerra del Marchefe di Ferrara, e più altri si feciono Cavalieri quello dì, e grande festa si fece per tutta la Città. Poi il detto Meffer Guiglielmo fubitamente ammalò, e in non molti d' fi mort. Tenneli, e cost fi credette per tutti, che il Signore di Padova lo facesse avvelenare per essere di raudi Verona. Poi Messer Ugolotto Bianciardi veg gendosi così assediato, e che disendere non si poteva, e ancora vide, che il Duca di Milano no 'l pocea foceorrere, perchè non avea forze da poterlo fare; pure per scusa di se fece patti di rendere la Cittadella, se non fosse foccorso dalla gente del Duca di Milano almeno adì ventifette di Aprile, e prima e volle molte cole per falvare se, e tutte le cofe di coloro, che dentro v'erano rinchiufi . Poi al di detto , perchè soccorso non fu, rendè, e dette la Cittadella al Signore di Padova, e diffe, che la volca rendere al Vicario dello Imperadore per fuo onore, ch'era delfo il Signore di Padova. Fece fare quello il Signore di Padova a Messer Ugolotto segretamente, di grazia chieggendogliele, e quelli per fervirlo gliele acconfenti . E il Signore di Padova, avendo la Cittadella di Verona in guardia per più, e meglio fare quello , che aveva in animo di fare contro a' figiiuoli di Messer Guiglielmo, Poi standosi . così le cofe in Verona, Messer Brunoro era Signore a nome , Del mese di Maggio Mesfer Francesco da Carrara fattofi prima in Verona forte di gente d'arme, substamente prefe il detto Meffer Brunoro della Scala e li piccioli fratelli, che di lui fi fidavano come di caro padre e per così il teneano, è ubbidiano tutti. Poi il detto Messer Francesco da Carrara corfe per le la Città di Vetona, e di quella fi fece Signore , e tennela per fe . b il detto Messer Brunoro si ritrovò a cerso rempo nella Magna lui , e uno de'fratelli , e gli altri non si seppe, che se ne sosse, e per lo grande tradimento satto da Messer Francesco da Carcara, egli per scusa di se diste, che quando egli ando per pigliare Verona con Messer Guiglielmo della Scala, ch' elli. fece patro con lui, che Vicenza dovesse esfere fua, fe la pigliassero, e fe non la pigliaffero, nè potessono avere, ehe la Città di Verena dovesse essere del Signore di Padova, e però se l'avea tolta per se. Ma per niuno fi credette, che quello , che diffe , folle vero , ma furono parole trovate, e dette per fcufa del grande tradimento, che avea fatto loro.

Come parte della Città di Pontremoli si rubellò al Duca di Milano, e dieronsi al Vescovo fratello di Piero de' Rossi da Parma.

C A P. IV.

Noora del mese di Aprile parte della A Città di Pontremoli fi rubello dal Duca di Milano, e dicronfi a Piero de Rosfi di Parma, ma per altra maggiore faccenda non v'ando egli , e mandovva il fratello, che era Vescovo di Verona, e prese la metà della detta Terra, e l' altra non potè avere. E questo adivenne, perocchè li Cittadini sono divili in due parti, e cost & la detta Città; e l'una parte non farebbe mai quello che l'altra , e l' uno mon può costringere l'altro. sì è fituata la Citia i nondimeno l'una parte, e l'altra fi rubello al Tiranno di Milano, e il fimile feciono più altre Castella di quella contrada, che quafi tutte si rubellarono, e dieronfi chi a uno, e chi a un altro per allora.

Come gente del Marchefe presono la Cinà di Reggio, salvo la Cittadella, e poi ne furono.

CAP. V.

A gente del Marchefe di Ferrara del mefe di Aprile presono per trattato la Cirdi Reggio; falvo la Cirtadella, la quale fi guardava per Messer Otto Buonterzo, perocche l'aveva avuta in guardia dalla Du-

cheffa di Milmo, quando ebbe ancora la A Come li Veniziani prefiro grand'ira, e cruccio Città di Parma, e però la tenca per fe . Il qual Meller Otto Buonterzo, ficcome feppe, che la gence del Marchele era entrata in Reggio, fubicamenta con grande genie d'arme v' andò, ed entrò nella Citta per la Cittadella, e cacciò fuori della C trà tura la gence del Marchele dentro v'era entreta, e di nuovo rifornì la Cittadella di gente allai, e di molta vettovatha da vivere.

Come la gente de Fiorentini audarena addafia alle Callella , che tencono na Remagna il Canse Guido, e il Conse Rectiorde da Bogne, e in quelle , che seven quesi Andreino delli Ubertini , e to fine tutte le prefons . . .

L l Fiorentini diliberaturo, e così feciono, di mandate la loro gense dell'arma e da piè, e da cavallo in Romanna ad affediare, e vincere tutte le Cartella, a le Forteera, che tescano so quella contrada al Conte Guido , e il Caste Kiccianile da Bigno, ch' erano molte, a ancora contro alle Caffella, che tence Andreino deals Ubertini in quello paefe, li quali fempre furono foprannimici de' Fiorentini. E così di Magrio, giunti che furona al Caltello di Sinea Maria in Il sino. cominciarono aggistare, e rebare tetta cucila contrada, e a combettere il detto Callello con molti argonenzi da vincere Terre. La qual cofa vedura i Terrazzani ebbono grande paura di non ellere per forza vinti, e poi rubeti, e morti, e non veggendo de nicues parte potere nyere alcuno niuto, o foccorio, relono parto co Fiorentini di arrenderli , e derfi a' Fuggentini , . fe foccorfi non foliono er infina adì fedici di Moggio, rimaneado falve tutte le persone, e le laro cole, e arsefi, e vollono alcuni pacti di effere efenți certo tempo, e così fu. E poi al detto termine st diodeso sili Fiorentini il decro Caftello di Santa Maria in Bagno , come areano promoto di fare, e il fimile fece il Cafleliano di Corezzo, e il Conte Ricciardo per pagra di merte fe o' tode a Cercea, e abbandonà tutte le fue genti , e Fortezze Poi it gente de' Fiorentini n'audorono all' altre Castella, che reneano il Coere Guico. e il Conte Ricciardo da Bagno, e ancora quelle, che tenen Andreino degli Upertini, e i faoi Confarti, e prefloche tutte, anziche foife. Calendi di Otrobre a'arrendero , e dicrono alla gence de' frocentina a uno a uno. Il novero delle quali fu era quelle, che furono prefe in Romagna, e fin Val d'Ambra, e in entino, trentadue tra Caftella, e Fortease. Fu quello grande conquillo n' Fiorentini , e duteiono molto fi lora confiai , e diefeciono, e cacciaroso quelli loro dimies. Poi la genre de Fidrenciai 6 tora) a Firenne con guande feits , a sliegersa.

contro al Signore di Padoza, e come prefeue per toro la Cettà di Vicenza data liro della gente del Duca di Milano .

#### C A P. VIL

L I Viniziani, li quali aveano grande do-lore delle difeordie, ch' erano in Lombardia, e delle rubellioni , che vi fi faccano contro al Duca di Milano, e contro sila Duchella, e tencano tratteti con Meller Iacopo del Vermo, a con altri Ambatciadori della Duchella di Milano di fare con lei lega, a campagnia con les per falvamento dello Scato fuo, e quello faceano per grande sdegno, che aveano preso contro al Signora di Padova, E quello era, perchè avezno voluto, ene tro il Signore di Padova, e il Duca di Milano folle pace, e che al Signore di Pa-dova fi rendelle Cività, e Feltro, e Balcuno, e aleuno sitro luogo, e primeticano i Veniziani di far fire quelto al Signore di Padora, fe pace voleffe fare col Duca di Milano, e dicenno, cha il potere fare queile eqie era nelle loso mani, e il più ffrettamente, che potenno, l'avenno pregnto li loro Ambalcradori. Ma il Signore di Pedova con aves voluto fare la detra pace, anzi piedamente l'avea loco negata , ne avea vocuto fare elcum cofa di quelli, che la Venusani volcano, ch' elli facelle. Di che li Vintziani per quello cercavano di far lega colla Ducheffa di Milano, e compagnia contro al Signore di Padova, perocche erano multo adegnati per quelto contro a jui , e volcano In Duchetla in difefe dello Stato dei Duce di Milmp ( e quello evenno ferretamente diisberato) ma volcano per questo fare grandi, e legghi poggi da lei , e domandavano per queito fare , volere , e tenere la Citta di Vorona, e di Vicenzo, e tutte le loro Coffelle, e più alere cofe. E mentreche quelle cofe fi praticavano in Vinegia di fire tra li Vinueiani, e li Ambafeiadori del Dues di Milano e veramente fi farebt ono conchru e di fare a eddivenne, the Meller Gual cimo della Scala, e il Signore di Padova, e quello di Verons, come di fopra è desso, di che li Veniziani faputo quetto, non vollono più renere pratica di fire lega con la Duchella di Milina, ma vollono, e così fi fece, cie le Duchella deffe lora Vicenza, e tutto il iuo contado, e Balciano, e Civica, a Felero, e promifose di guardaria bene, E lubico che chono , mandarono trecento balcitrieri a Viceaze, e ancora mandarono un loro Ambasciadore al Signore di Padove, e al figliuo lo, il quale già allodiava Vicinza, e più volte l'aveva già combattuta , a dire , che la Città di Vicenza era loro, e il fuo contado rutto, e però lubitameore fi levalle, e paerisfeli del luogo, dove era a campe se lubi to furono in Vicenza levata le infegne del Comune di Vinegia. Le quali cufe udice il

Signore di Padova n'ebbe gran cruecio, e A p niffa nelle loro mani, e che quelli dodici folnon fi levò però fubitamente da campo, ma ivi a pochi di pure fi levò per non avere guerra co' Veorgiani , perocchè elli fapea , ch' elli erano molto eopioli di pecunia, e di adegno, E ancora fapea quello, che i Vena giani aveano diliberato di fare in aiuto del Duea di Milano, di cui erano molto amici, e benevoglienti. Poi il Signore di Padova per paura sì mandò a Vinegia il Marchefe di Ferrara con molti fuoi Ambaftiadoti a cercare pace, e concordia di quello fatto, e imprefa, ehe aveano fatra i Veneziasi contro a lui, e dove dovesse rimanere. Poi suti io Vinegia, il Signora di Ferrara, e gli altri Ambikiadoti del Signore di Padova , B diffono al Doge, a al fuo Configlio, dogliendofi della impresa fatta contro a lui molto cordialmenta: e che il Signore di Padova era disposto a volere con loro concordia, e pace, c amilia, come prima l'avea, ma che bene vorrebbe lapere come quelle Terre doyeano rimanere, e a cui. Di che li Veniziani risposono, che Vicenza, e l'altre Terre erano del Comune di Vinegia, ma che he ne piaceva loro per allora quello, che il Siore di P dova avea deliberato i e con que fin risposta licensiarono, e romatonsi a Padova, e rapportaronia al Signose. Di che uditala n'ebbe grande eruccio, e dolore af-

Come is Milaness vallogo, che la Cittodella di Milano si disfacesse, e cui si sece. Por vol. iono el Duca su mano, e in loro guardia, e cui cobono dalla Duchessa.

C A P. VIII

E Ancora del mefe di Aprile furono tro-vati in Milano cioque carpi fanza ca po vest et di nero posti alle Porte di S. Am-biogio di Milano, e non si pote sapere chi fi futiono flati, perocche non furono ricono. feturi da persona. Di che li Milancii veg- D gendo quello, e ancora ricordandoli di quel-lo, che ara flato fatto a Meller Antonio Porro, e agli altri, che futono con lui fragzzicari e de quelli d'ora com trovati conci, e turri i potenti col Popolo inficme prefono Parme, e sociano la Città. Poi mandatono a dire alla Duchella, e al Duca, che ereno nella Cigradella, che il Popolo di Milano reggeffa e governafic in tutto la Città, e il figliuolo del Duca , cantoche fosse in matura etade ; e perchè bene , e ragionevolmente quello fi potelle fare, aveano eletti dodici nomini Milaneli favj. e difereti Cittadini, e amini-loro , li quali avenno diliberato , che il tutto aveilono nella mani della Cirtà e E che quello, che facellono, folle fano fanza contradizione di alcuno. E ancora volcano, chi quelli dodici Cittadini prendeffono tutes l'entrate della Città , e ogni pocunia ve-

daffono quelli foldati , che a loro parelle , che no, e pagaffongli, a che guardiffohufamash no le Porta, e tutre le mura dalla Citrà, e ancora volcano la guardas della Cittadella, c di tutte l' altre Fortezze della Città di Mi lano. Le quali cofa udite la Ducheffa, molto le dispiaequero, nondimeno veggendosi da suoi soldati abbandonara, e niuna sorza avez. Li quali foldati , perocehè da lei non etano pagati, a' erano partiti, e it:line in più luoghi dove potuto aveano credere meglio potere vivere . Perocche Fazzio Cane, il quale avea maggior brigata di tutti , se e' era andato in Piamonta a sue Castella, e Terre, che tenca, e Meller Pandovo de' Malaresti a era partito, e dieca di volcre connere in Romagna, ma poi non vi tornò. E Pao-lo Savello ancora fi era partito, a itofene verio Pifa, e cost quali tutti li fuoi foldati a-veaso fatto il fimigizare. E tutto quello fappiendo la Duchella, e udendo quello, che is Milaneli diceano, comecthé molto grava le pareffero la loro domande, nondim no pure le parva, a cost ancora parve a quelli, che la confighavano, che a' Milaneli folle da acconfenture quello, che domandavano con quello, (alvoché le Fortezze di Milano sì volca guardare alla, e il Duca fuo figliuolo con ruttequelle brigate, che a lei parelle per la fua ficustà, che bifognafiero, e quelle abitare, e che li toldati, che v'arano dentro, fotiono li primi pagati, de'quali dodici Cittadini volca, che alsi, e al Duca fuo figliuolo, e alla fua famiglia fofle da loro dare tutre quelle cole, che a loro bilognaffono di tempo in tempo affai larga-mento. Di che per allora li Milancii furino contenti a quelto, e post fi fica : e ordinaro tutta cofe nella Città. In quelli medelioni giorni Mellet Francesco Visconti, il quale era alla Circa di Lodi, e avea gurato parce Guelfa, e così dicea fempre volere effere, fice uno trattato con molti. Cittadini di Milano e Guelfi e Ghibellini fuoi amici e con loro fu di concordia, ch' egli andalle 2 Milano, e che gli aprirebbono le Porte della Circa : a metterebbonlo denrro nella Terra e così fi fece . Poi feguì, pere hè il detto Meffet Francesco & part da Lodi con. Sue brigate , e ando alle Porta di Milano , e com elis fu giunto, quelli Cittadini, che avesno con lui il trattato fetto, e quali con tutto il Popolo armiri andarono a quella Porta . dov'egli era di fuora, e quella aperiono, e misono dentro lui, e la sua genre alla Città di bilinno con molta feita , e allegrezza . Ivi a pochi di quelli dodici Cittadios, a il detro M. ffir Francesco Visconti mandaro a dire alla Ducheffa, che a loro parea, e volesno, a rutti di concordia diliberatoro per pace della Cittade, e granderas del Duca fu gliuolo, che Giovanni Maria Duca di Milano foffe da lei dato in guardia a'li detti dedici Cittadini , che reggevano la Città , e a lai tutti prometteano di guardario come lo

so Signore, e per così averlo, e tenerlo fem- A pre, e molte altre cose le promisono di fa-re, se questo sacesse, che li domandavano. Di che la Duchessa, avuto prima suo Configlio, e tutti udito quello, che diceano, e prometreano di fare quelli dodici Cittadini infieme con Meffer Francesco Visconti e ancora quello, che diceano, che ne seguirebbe nella detta Città, cioè pace, e grandezza della Signoria pel Duca fuo figliuolo, fe questo si facesse per lei . Ogni cosa considerata, diliberò di darlo loro in guardia, e cos) fece, e a loro il mandò. Di che quelli dodici insieme col Popolo diliberarono per allora, che la guardia del Duca fosse commesfa in Meffer Francesco Vilconti, e in Antonio suo fratello, il quale era venuto a Mila no, credendofi effere fatto Signore o elli , o il fratello, ma non era questa voglia, nè pensiero nel Popolo, nè in quelli dodici Citta-dini, che reggevano la Città. Poi indi a pochi dì vollono quelli dodici Cirtadini, che nelle loro mani fosse il detro Giovanni Maria Angelo Duca di Milano, e lui vollono eglino guardare, e falvare ; e così fu fatto incontanente da Messer Antonio, e Messer Francesco Visconti, i quali l' aveano. Poi ancora vollono li dodici Cittadini dalla Duchessa, ch' ella desse loro la Cittadella e avutala da lei, fubitamente la disfeciono tutta , falvo i Palagi , dove abitava la Duchesia, ch' erano molto grandi, e forti, li quali rimasono per allora alla guardia di lei, e della lua famiglia : e ancora volcano, che la Duchessa se n'andasse a abitare a l'avia ma ella non volle; e così per allora le cole fi ri-masono in Milano; e il Duca rimase nelle mani de' Milageli quali prigione, perchè ellino ne poteano fare ciò, che volcano . E Meffer Francesco Visconti fi rimale pure il maggiore nella Città .comecchè tutti sempre diceano: Viva il Duca di Milano, e da fua parte mandavano tutti i bandi , e tutti gli altri comandamenti , ch' esti faceano nella Cirtà, nondimeno lo teneano per lo modo detto di fopra.

Come li Veniziani elessono Capitano di guerra, a per sar guerra at Signore di Padova soldaromo molta gente e da piè, e da cavallo, e così li sete grande guerra.

### CAP. IX.

E Veggendo li Veniziani, come le cose di Lombardia si faceano ogni dil, e come Verona era del Signore di Padova, cui ellimo morfalmente odiavano, diliberarono serretamente di disfarlo, e dimettere, e perchè a loro venisse farro, ogni sorza, e avere mandarono, cel elsso per loro Capitano di guerra Malatesta di Messer Pandolfo da Petero con grande brigara di gente d'arme, e con grande provissione, e ancora soldaro-

Ino Malatesta di Messer Galeotto da Cesena con grande brigata di gente d'arme . Poi mandaro in Tofcana, e an più altri luoghi a foldare gente, quanta gente poterono trovare, ed ebbono in breve tempo piu di dumila iance, e grande moltitudine di gente a piede. E perchè il Marchese di Ferrara non volle dar loro il passo, convenne, che i Veniziani mandaslono in Romagna molti de' loro navilj a levare la gente dell'arme, e menarfeli a Trevigi, come ordinato era, e così si fece. E quì raunarono tutte le loro genti d'arme'; e vedeasi chiaro, che questo faceano per affediare il Signore di Padova, e da quella parte affalirlo, e trovarlo sprovveduto, se potessono. Ma quello Signore di Padova questo veggendo, e sappiendo, si provvidde, e soldò gente d' arme assai per difesa del suo paese. E ancora il Marchese di Ferrara, perchè era in lega con lui, foldò grande brigata; e così ciascuno si apparecchiava alla guerra. Le quali cole sappiendo li Fiorentini, mandaro Ambasciadori a Vinegia a cercare di fare pace, e concordia tra i Veniziani, e queilo di Padova, e di Ferrara. Li quali futi a Vinegia, e isposta l' ambasciata al Doge, e al Consiglio di Vinegia, e mostrato loro quanti grandi mali seguitavano, e uscivano dalle guerre; molto pienamente fu loro risposto da' Veniziani, che allera non cra tempo di praticare di pace, na quando fosse, lo farcibono loro assapere. ma bene vedcano, che li F prentini s' erano moffi a buona fine a mendarveli, e di questo li lodarono molto. Poi li licenziaro, ficchè fi ritornaro a Firenze.

Come li Veniziani feciono le loro genti cal loro Cepiiano cavalcare le Terre del Signire di Padova, e avebe altra loro gene andò addosso alla Cirià di Verona che il Signore di Padova tenea per se, e sectono motti granti danni.

# C A P. X.

A Vendo li Veniziani tutta la loro gente raunata a Trevigi, e nel fuo contado, e fatto venire a Vinegia Malatella di Messer Pandolfo da Pefero loro Capitano di guerra, e dettoli, come elli volcano che con tuece le genti loro cavalcasse addosso alle Terre del Signore di Padova loro nimico, e per rutti quelli modi, e vie, ch' egli potesse, il pregarono, ch'egli facesse di disfarlo, e abbatterlo, e di torli tutte le sue Terre, e Caitella il più tosto, ch' egli potesse, e con grande festa gli dierono le loro Insegne, e un baflone di grande valuta, e subito il mandarono a Trevigi, il quale come giunfe là, e ache li Veniziani voleano, ch' elli facessono, e comando loro, che si merressono in punto a cavalcare in fulle Terre de nimici, e di voerano più forti, che li nimici, intendea di por campo, e più presso a Padova, che potea. Pos mode con tutte le sue genti dell' arme, e andonne in ful Padovano, e posesi a campo affai presso alla Città, e di quindi mandò le fue genti predando, e rubando gutto il pacfe, o fece grandilluni danni, e ruberie, e in più luoghi s'iscontraro ne'soldati del Signore di Padova, li quali erano molto più gente fcelta, e buona, e valorofa, che quella de' Veniziani, e futi alle battaglie con loro, sempre la gente del Signore di Padova vinceva, ma non in tutto, perocchè li nimici erano tanto più di loro, che più che tre ne toccava per uno; e molte volte ne misono una parte in caccia, e tolsano loro molti cavalli, ma pure la gente de' Veniziani stava a campo sul Padovano, e correvano il paese, e facevano tutti i danni, che si poteano fare, essendo il campo de' Veniziani in luoro pantanolo, infermo molti de'loro foldati, e v'infermavano sì per l'aria, che v'era cattiva, e sì per li molti difagi, che v'erano; perocchè poco, o niente trovavano di acqua, e da guadagnare, E delle cofe, che a loro bisognava per vivere, non folamente v'era carestia, ma nicistà, e same. E ancora il loro Capitano Malatesta v' infermò molto tofto ; e per questa cagione fi faceva la guerra molto più lentamente, che non farebbeli fatta. Poi Majatella Capitano de'Veniziani veggendo, che per la Informità niente poteva adoperare, fi parti del campo, e tornossi a Vinegia per meglio farsi medicare. Poi veggendo, che la fua infermità era più lunga, che non arebbe voluto, parendoli, che l'aria di Vinegia non li fosse molto fana, con licenza de' Veniziani, si partì di là, e andossene a Pesero malaro, e li Veniziani allora provvidono di altro Capitano al campo loro, E ancora li Veniziani in questi medesinii tempi vollono in questa State affai cole fare per disfare il Signore di Padova, eglino foldarono il Signore di Mantova con molta gente d'arme, e ancora Meffer Iacopo dal Vermo con molta brigata', e mandarongli ad affediare la Città di Verona. Li quali quivi feciono grandi ruberie, e danni a' paciani, e infino alle porte di Verona corsono più volte, e ancora dalla parte di Vicenza fi faceva la guerra alle Terre del Padovano, e di Verona, e così tutti quelli paesi erano in grandi affanni per la grande guerra, che aveano. E il Signore di Padova si difendeva le sue Terre colle persone, e colle mura, facendo a'nimici quanto danno e' poteva, e (peffo affalendoli , e tenendogli stretti in ogni luogo, che poteva.

ere avere onore in quella guerra, perocchè (A. Come Messer Otto Buonterzo tradi Piero de' erano più forti, che li nimici, intendea di Rossi de Parma suo fratello guarato, por campo, e più persso a Radova, che por campo, e più persso a Radova, che por campo, e più persso a Radova, che por campo, e più persso a persone di persone della contra della contra di persone della contra di persone della contra dell

CAP. XI.

E Siendoli tenuti molti ragionamenti tra li foldarlo, perchè egli addomandava molto i-(convenevoli patti, e vantaggi più, che non. era usato di fare a persona, li Fiorentini no 'l volcano al loro soldo, ma risposengli, che fe volca effere loro foldato con quelli patti, ch'egli aveano con gli altri loro foldati, che lo terrebbono, e condurrebbonla, perche egli stesse in Lombardia a sar guerra al Duca di Milano, e alle fue Terre le quali elli non volle. Ma di quello fortemente adirato pensò, e ordinò di tradire Piero de Rossi, e di torli Parma per difpetto de'Fiorentini . Erano il detto Messer Otto Buonterzo, e Piero de Roffi da Parma fratelli giurati, perocchè quando furono di concordia a torre Parma al Duca di Milano, feciono molti patti tra loro, e prometle, e giuramenti, fra li quali fu di effere sempre fratelli, e di fare cialcuno ogni cofa, che folle fostegno, e grandezza dell'uno, e dell'altro, e di mai non fare l'uno contro all'altro niuna cofanò in fegreto, nè in palese, E perchè questo amendue più fedelmente dovellono feguitare, e fare l' uno all'altro attenerlo, una mattina fi comunicarono infieme di una medefima oftia facraia, fattalali dividere al Prete, che faerata l'avea. B per queste cose, e promes-se satte tra loro, il detto Piero de' Rossi si sidava molto del detto Meller Otto. La Cittadella di Parma fi guardava per quattrocento fanti, che v'erano dentro, dugento a petizione di Piero de Rossi, e altri dugento a petizione di Messer Otto. Di che Messer Otto pensò, che se elli li potesse torre la Cittadella, ch' elli farebbe S gnore di Parma: e ordinò, e tanto fece fegretamente, che tra più volte e'mise nella Cattadella più cento fanti de' fuoi, che non dovea, secondo li patti fatti tra loro; e com'elli seppe, che li cento fanti erano entrati in Cittadella; e vide, che il tradimento, ch'egli avea ordinato, doveva venire fatto, subito si partì da Piacenza, dov'egli era con fecento cavalli, e andonne a Parma, e ordinò, che i fanti fuoi, ch' erano nella Cittadella, sì combattessono con quelli di Piero de' Rossi, perocchè erano trecento, e quegli altri dugento, e non fi guardavano da loro ; e come furono affaliti, subitamente surono vinti, e presi. E fatto quello, Meffer Otto entrò nella Cittadella, e poi nella Città, e con quelli Cittadini , ch' erano dalla fua parte, e con la fua gente da cavallo, e da piè corsono la Città, gridando: Viva Messer Otto; e cacciorno fuori Piero de' Rossi, e sua brigata, il quale si fuggì a fua Castella assai doloroso, veggendosi tradito da colui, di cui più fi fidava, che d' altra perfona. Anche ivi a pochi di quelli . A che reneano nella Città le forze per Piero. «R Rolli, per paura le diedono a Meller Orto Buonterzo, e allora fu Signore della Citta, e tutta l'ebbe in (ua Baiaz, Poi fece il detto Meller Otto Buonterzo a'fuoi ioldat rubare molti Cittadni in Parma, dicendo, ch'erano della parre di Piero de' Rolli, e alcuni a'ueelie, e altri ne mile in prigione, e per allora rimafe Signore e di Parma, e di Reggio, e di più aire Cafalcla.

Come Piero de' Rossi venne a Firenze chieggendo aiuto, e promestendo a Firenesteni di sare gran cose, e su da' Fivrentini datoli assai gente d'arme, e torussi in Lombardia a guerreggiare.

## C A P. XII.

Piero de Rossi da Parma veggendosi così tradito, e ingannato, disfatto, e cacciato fuori della fua Città da Meffer Otto Buonterzo, e avendo di questo grandissimo dolore, e maninconia; e per questo chieggendo spello a Dio la morte, prese partito di venuriene a Firenze, e così fece. E come e' vi fu giunto, fu co' Priori, e co' Dieci della Balia, e prima detto con gran dolore il tradi-mento fattoli da Meller Otto, e poi quanto più pictolamente potè, si raccomandò a'Priori, e a' Dieci, dicendo, che se aiutato sosse da loro di gente d'arme, che a lui daria il euore di rientrare in Parma, e di fare al-trovo grandi cofe. Di che li Priori, e i Dieci della Balia dolutifi prima della fua fortuna, e disavventura, diliberaro di aiutarlo, e mandarono con lui in Lombardia un caporale con cento lance, e ancora un altro loro caporale, che era là con fessanta lance . gli comandarono, che fosse con iui, e così torno in Lombardia con centosessanta lance di quelle de' Fiorentini per racquistare Parma, e ancora trecento lance di quelle de'Fioren-tini, che erano in più luoghi in Lombardia D a fare laguerra, e gli fu detto, che farebbono a sua petizione.

Come in Milano, e in più altre Terre di que' Paefi li Guessi sì combatterono co' Gibiellini, e l'uno gridava: Viva il Duca, e gii altri gridava: Viva la Ducbessa.

# C A P. XIII.

IN questa State addivenne, che in molte Citrà di Lombardia grande discordia nacque tra 'Guesti, e Chibellini, e massimannente in Milano, e molto afpramente si combatterno, e molti dell'una parte, e dell' attra vi furnon morti, perocchè chi vincea il compagno, l'uccidea fubitamente, e in questi rumori l'una delle parti gridava : Viva il Duea Giovanni Maria, e l'altra parce grida-

va: Viva la Duchessa di Milano; e il simile fi faceva per tutto il contado di Milano , 6 ancora in molti altri luoghi quivi vicini ciascuno gridava, chi Viva il Duca di Milano, e chi la Duchessa. E ancora in Brescia si feciono simili operazioni, e battaglie : e in Como, e in Bergamo, e in Moncia, e in tutti i loro contadi fi faceva il fimigliante, e tutti gridavano in fimil modo, e quelli, che vinceano, rimanevano Signori del luogo, e in molte di quelle Citta, e Castella vinsono i Guelfi, e in molte i Ghibellini; e così l'una parce, e l'altra stava male, e con grande paura, e follecitudine vivevano tutti li paefani. Ma pure alcuni fi misono in mezzo tra loro, e feciono in molti luoghi concordie, e tregue, e ciascheduno la consentia volentieri, perchè ciascuna parte era stracca, e lasfa, e vinta per le molte discordie, che aveano avute infieme.

Come la Duchysse di Milano se n'era andata a Moncia, chove ella creche di essere moita se il Cassellano la tradi, e su prefa da Messer senzecse visioni e messa in prigune, e come il Conte di Pavia era ben guardato nel Castello di Pavia.

# C A P. X1V.

A Duchessa di Milano veggendo tante difeordie nella Città tra' Cictadini, e turte erano contro a lei, e a' fuoi figliuoli, viveva con grande malinconia, e con dolore, e parendole stare molto male si penso d'andarlene a Moncia, che si tenea per lei, e governavali, ed erano di sua parce, e il Ca-stello era molto forte, e il Castellano era a lei fidatissimo, secondoche ella credea;e per queste cose segretamente n'anco la , ed entiò nel Castello, e come vi fu denrro, le parve di effere ficura e credeafi ripofare stando quivi. Ma il Cattellano, di cui ella più, che d'altro si fidava, fece, e tenne un trate tato più tempo innanzi cominciato con Meffer Francesco Visconti, di darghi il detto Castello, e lei presa; e suti di concordia, ordinarono qual dì il detto Messer Francesco v'andasse, e come, ed egli gli aprirebbe, e metterebbelo nel Castello. Di che Messer Francesco andato là con molta gente d'arne, e molto forte, il Castellano gli apertro con molta gente armata, e prefe la Duchessa, e misela in prigione, ed ebbe aliora nelle fue mani a guardia Giovanni Maria Angelo Duca di Milano, e ancora la Duchella. Era ancora in questo medesimi tempo il Conte di Pavia figliuolo del Duca vecchio, ed era le minore, e era nel Castello di Pavia, il quale il guardava Messer Zaccheria da Pavia , il quale era della Famiglia di Beccheria, e li suoi Padri erano già stati Signori di l'avia, ed era costui stato molto fedele al Duca vecchio di Milano, e ancora fidatiffimo, [A'] quali paesani s'erano posti con lui, che coe però l'aveva quivi posto in guardia, e poi gli era stato dato inguardia il fanciullo del Duca come a persona la più fidata, che vi fosife. Veggendo coîtui come le cole andavano per li figliuoli del Duca di Milano, tenne dotto buona guardia il detro fanciullo del Duca, e Conte di Pavia. Questo fanciullo fi chiamava così , perocchè il Padre avea la fciato nel suo Testamento, ch' elli si chiamasse Filippo Maria Angelo, e Coste di Pavia, e di più altri luoghi, o cose, e diceva il detto. Mestere Zaccheria, che tenea il detto Castello per lo detto fanciullo, e in suo nome faceva ogni fua, e rutte cole; ma in fecreto si credea, che tenesse per se Pavia, e il Castello soprattutto l'avesse liberamente, ed erafi in concordia con Meller Francesco. Visconti.

Come Aftere da Faenza die Faenza al Legato del Papa, non posendosi più difendere . con molti patti, li quali poce s' attennera.

# C A P. XV.

E Ra stata fatta molto tempo grande guer-ra a Astore Signore di Faenza dal Conte Alberigo da Barbiano, e parecchi anni gli aveva tolta, e guafta la ricolta e sì a Facn-2a, e sì a tutte l'altre Caftella, che tenca , e per questo era in Faenza, e nell' altre Terre, che teneva, non pur carestia, ma fame, e molto più, che la metà de Cittadini di Faenza, e dell'akre Terre s'erano partiti, e andatifene altrove ad abitare per la grande fame, che v'era. Di che veggendo questo Aftore, e conoscendo, che non poreva la Città tenere, ne difenderla più , cercò di darla a' Fiorentini, e volea da loro grandi provvisioni, e patti affai, se volesiono, che a loso la dessono. Ma li Fiorentini non vollono attendere. Di che elli cercò concordia col Papa, e col Legato, ch' era a Bologna, e tra loro feciono, e fermarono molti patti; e futi di concordia di tutti, e del mese di Setsembre Aftore diede come doveva fecondo li patri fatti, Faenza, e tutre l'altre fue fortezze, e rocche al Legato. Ma di quello, che dovea essere dato a lui, e sattoli per lo Papa, secondo li parri, che insieme avcane fatti, niente le ne fece; onde elli affai poveso se n'ando a stare a Orbino con gran dolore.

Come il Marchese di Ferrara riprese il Puleggine di Rovico.

#### XVI. C A P.

A Vendo il Marchefe di Ferrara cercato di ritorre il Puleggine di Rovico a' Veniziani con certi paefani di quello luogo, li Tom. II.

me vedessono tempo di poterlo riprendere, tosto glie lo sarebbono sapere. Addivenne, che il Capitano, che v'era per li Veniziani con tutta la gente, che v' era da cavallo, fi parti quindi, e andò in sul Veronese, credendo prendere un Castello di furto. Di che li paesani vedendo, che le forze de' Veniziani erano partite, subitamente il secro sapero al Marchese. Di che elli subito con tutta la sua gente d'arme e da cavallo, e da piede v'ando, è come elli fugiunto, lifuron date da' passani alquante Castella, essendo Rovico molto firettamente, e spesso combattuto, e quelli, che v'erano dentro, fi difendeano gagliardamente. Ma pure del mese di Ottobre non potendoli più difendere, s' arrenderono, e il Marchefe il riprefe, e avendo avuto Rovico, e le sue rocche, su Si-gnore in tutto del detto Puleggine. Li Veniziani, che di questa perdita erano troppo malcontenti, fubito foldaro Messer Otto Buonterzo con cinquecento lance, il quale tenea Parma, e Reggio con patto; ch' elli facesse guerra al Marchele, ealle fue Terre, e quelli così fece. E perchè li Paesani non si guardavano da lui, e quelli subitamente corse in ful Modancse, e prese grande quantità di uomini, e di bostiame, e fece grandi danni. Poi n'ando ful contado di Verona a petizione de Veniziani , e quivi flette, e fece grande guerra al paese con gli altri, che v'era-no insieme foldati de Veniziani, e così tutto quel paese su in molto male stato per la grande guerra, che v'era.

Come gli Ambafciadori dell' Antipapa vennero a Firenze, e poi andaro a Roma a Papa Bonifazio, per dare mode, che la cifma fi levafe via , o quello , che difero , e che fu loro risposto .

#### C A P. XVII.

'Antipapa di Avignone, benchè venuto L'Antipapa ul Arigina, mandava fuoi Ambasciadori a Papa Bonisazio, che era a Roma, per cercare, fe si potesse fare, che la cisma si les vasse via. Ma li detti Ambasciadori di Papa Benedetto Tredecimo vennero prima a Firenze, e molto umilmente pregarono li Priori, che mandassero un loro Ambasciadore a Roma a Papa Bonifazio Nono, pregandolo, che a loro desse il falvocondotto, sicchè elli potessiono a lui ficuramente andare, dicendo, che andavano per cofa, che ciascuno Cristiano se ne doveva contentare. Di che li Fiorentini, fatta prima alli Ambasciadori buona risposta, mandaro a Roma al Papa un femplice Ambafciadore, il quale dopo molte preghiere impetrò il detto falvocondotto molto pieno, e con esso si tornò a Firenze, e mostratolo alli detti Ambasciadori, cho crano duc Vescovi, e due Frati Minori, e

paruto loro, che per la loro ficurtà folle aba- ¡ Aj cercassono tra loro di spegnere la cisma via ftinza il detto falvocondotto, pure pregaro i Priori, che delle loro in compagnia il detto Ambalcindore, the ara andato a Roma per lo detto faivocondotto, parendo loro, che fuffe grande loro ficurtà, fe con loto acdafse uno Ambasciadore de Fiorenciai. Di che li Priori feciono loro la grazia, e mandarongli con loro a Roma, Di che li detti Ambasciadori dissono allora a' Priori, ringraziandoli , dicendo loro, che erano loro rroppo obbligati, e tenuti, che per loro grazia aveano ottenuto, e avuto il detto falvocondotto e cost potesno dire, che fe la cifma fi levalfe del mondo, ehe perche vi fi vegga mo do, andavano, in gran parte, n' erano ca- B gione li Fiorcotini . Pos fi partirone de Firenze, e andarono a Roma, e colà furo graziolamente ricevuti, e trovata loro la ftansa, e il Papa mindò loro incontro fuori di Roma due Vefcovi, che li accompagnationo per più onore di loro; e Imontati all'albergo dato loso, l'akro di il Papa, ftato prime a configlio co' fuoi Cardinali, mendò loro n dire per due Vescovi, che gli udirebbe, ma che prima voleva fapere, se elli, giugnendo a lui, l'onorerebbono come Papa. Le quali cole udite li Ambalciadori, dell' Antipapa , zisposono, che non poceano, nè volcano onorario come Papa, oè volcano a lui inginocchiarfi, ne a lui baciace i piedi, ne fare nè con parole, ne con fatti cola, donde appariffe, ch'elli il teneffero per l'apa, le qua al Papa, e diffonglicle, egli fe ne rurbò molto, e alcuni de' (uoi Cardinali gli diffino, che a loro pareva, ch'egli folfono accomiatati. Ala uno più favio, e intendente Cardinale diffe al Papa, ehe a lui pareva, che di quesia risposta non se ne dovera rurbare, nè maravighara, perocchè fe voi mandafte i vostri Ambasesadori al loro Signore, non Vorresti gli facellono alcuno onoce, nè fegno: per lo contro quali fi poseffe comprendere, ch'elli il tenellono per l'apage più altre ragioni li diffe, per le quali non fi doveva tur-bare, ne maravegliare. Di che il Papa udi te le dette ragioni, fu contento, e diliberò di udirgli. Poi ivi a pochi di elli infieme con i fuoi Cardinalı fece venire li detti Ambasciadori , e diste loro : Dice perchè firte venuti, e io vi udità. Al'ora l'uno di loro il più vecchio Velcovo diffe, che il loro Si gnore gli mandava a lui , e pregavalo quanto poteva più ffrertamente, che gli piacelle, e folle contento . che la cifma, ch' era tra Criftiani fi levalle via ,e che fi spegnelle del mondo, e il modo gli pareva, a volere, che veo fe fatro, pareva loro, che folle quello, cioè, che il loro Signore con li fuoi Cardinali, e lui con li fuoi Cardinali amendue, li E quali cisscuno di loro è crede effere vero Papa, che in un luogo comune a ciafcheduno congiugnesse insieme, e quivi custiheduno congiugnella infieme, e quivi cialcuno

no di concordia di spegnere dal mondo la etima, ne altro per allora non diflono. Di che il Papa delle, ch' era acconcio , altra volta avea fetto, di fare ogni cofa, che a lui foffe polibile per levare, e spremere del mondo la maledetta cifma ,purche il modo ci foffe, e che di quello, che diceano, altra volta tifponderebbe loro quello , che a lui, e a' fuoi Cardinali parelle, che folle da rifpondere. Poi il Papa, perocehè era moko infermo di gotte, e di male di fianco, e di renella groffa , e di groffe pierre , e più volte n'era stato per morire, in quelli di fu molto termentato, non petè così testo rispondere. Poi adl. 19. di Settembre rifpole loro così in pecienza di rutti li fuoi Cardinali, a diffe, che a lui piaceva più, che niun' akta cola del mondo, che la cifma fi levalle, purehe fi defie modo, che tanto errore, quanto era tra' Criftiani, di due Papi fi levafle via, e roglieffe, e spegnesse del mondo; e questo con follecirudine avea fempre cercato, e defidetato, e sì voles mandare Ambalciadori a lui, e al Re di Francia, ca moltiakri Signori del mondo . Poi diffe, che il modo , che diecino di accozzarfi infieme, non fi poreva, a nol voleva fare; e non era a lui potfi-C bile per le gravi infermità, che aveva nel fuo corpo, che in niun luogo poteva andare fanza grande pericolo di fe, e di fua vita , e quello tenelle per certo. Poi ditle laro, se alcuo altro modo avestimo, che lo dicellono, e ch'egli gliudirebbe volencieri. Allora li detti Ambalciadori dell' Antipapa diffono , che quello era il migliore modo , eheci felle, od eller pocelle, e per molte buone ragioni il provarono. Allora il Papa rifpole, che per verun modu nol volca fare, ma cha altro modo dicellono, le l'aveano, o lapetno. Allora quelli vennero al fecondo modo a differo, chea loro pareva l'altro modo fol ie, che rutti li fuoi Cardinali, e quelli del D loro Signore infirme in comune luogo a ciascuno, e avellono piena e larga balia, e eiascuno da cui tencano per Papa, di poter fare tutro quello , che li parelle, e che folle il meglio a levare la cifma del mondo, il qual mode udire dal Papa, fubito respose, che quello modo non li piaceva, a con lo voleva fare; ma che altro modo diceffono, fe lo fapevano, o avevano. Allora quelli differo il terzo modo, e quelto fo, che per lui, e per li fuoi Cardinali fi eleggeffono cerea quantità di valenti, e favi u mini di quelli , cha a lui credenno, e il fimile fi facesse per il loro Signore oper la fuoi Cardinali per altre anto numero quelli dell' uno , quanto quelli dell' altro, e da ciascuno de detti Papi, e de' fuoi Cardinali fosse data loro piena balia di potere per opni modo, che a loro pareffe, fare, che la cifma fi levaffe, e toglicife vis, a che questi così eletti da ciascuna del.

del mondo; e che fe clis quello voleffe fare. che fi rendeano certi, che tra loro farebbocialcuno, e quello , che pee loro fi giudicaffe dovere effere, ciafcuna parte offervalle e renelle, che folle ben fatto. Ancora a queflo modo rifpofe il Papa, che non lo voleva fa re, ne pareali , che folic buono , no giulto modo: ma che altro modo deffono , fe'i fa-peano . Allora fi detti Ambafciadori diffono, che akro modo non aveano , ne fapevano; ma fe a lui pareva, e fapeva di re nere altre mode, o altra via per fare quello, per loro fi cereava, purchè fuse tale, che fi potesse credere, cha quello modo levaffe via la cifma, che a loro il diceffe, a che loro volentiari le farebbono. Allora il Para diffe, che darebbe lero uditori, con cui pocessiono praticare quella cosa, e così fica . Derarminò, ed eleffe quaetro Cardinali per uditori a e per aliera le cole fi rimalono co el . Ben'è vero . che quando il Papa diffe di dare loro uditori , che l' uno delli Ambafciadoti dell' Antipapa diffe : Che bilogna dare Udirori per praticare quello, che voi altra volta per li voftri Ambasciadori dicesta ,ahe volevare fare per favj , e valenti uomini fi praticationo, e conoficetiono, e dichiatatio-no, che ciafcuna parte fierie contenta a quel-lo, che facetiono, e ora non lo volete fare Allora diffe il Papa, quando io diffi codefto. che tu dii, io il poceva fara, ma ora nol pof-fo fare, perocchè il voftro Signora è con-dennato ellere Bretico, e Cifmatico, a non Cristiano e per quella così fatta cagione nol posso fare. Aliora il più giovane Vescovo de detti Ambafeiadori rispole, a dille : Il nostro Signore è varo Cristiano, e non à Eretico, no Cifmatico, e chiunque il diceffe, fi partirebbe dalla verità. Di che il Papa fa ne turbò fortamente, e partiffi, e loro hcenziò per allora.

Come Papa Benifazio None fi mort,

C A P. XVIII.

D) ventinove di Settembre 1404, Papa D A Di ventinove di settempre appetito, che fu dalli Ambascindori dell'Antipapa, se ne andò molto rardi a manciare e di buona voglia mangiò la mattina, e poi colà da Vespro gli pre-se una repente sebbre, e in quella ora medefima gli feele una groffa pierra nel collo della vescica, e quivi gli si attraversò con granda (uo dolore, Diche elli sbigott) molto fortementa pet lo grande duolo, ch' elli fentiva, e li Medici dissono, che quello era grande accidente . Poi adl trenta di Settemore peggiorò molro forramente, e li Medici diffono, che niuno riparo vi era, e ch' elli credesno, ch'elli fi morrebbe molto tofto e ancora diflono, ch'elli credenno, che folfe bene ,ch' elli aveffe tutti li Sacramenti fanza indugio , e la fera medelima fi comus e inolio, ed ebbe rutti li Sacramenti della Chiefa ra la mattina adl uno di Ottobre qua-Tom. II.

le parti di rinchiudelloso in comuna luogo a A di timafe cieco, e non poteva favellare, e cuiscuno, e quello, che pee loro fi giudeaf. fe dovere eflere, ciafeuna parte ollerasile, e cenelle, che follis ben fatto. Ancora aque:

• renelle , che follis ben fatto. Ancora aque:

Come li Ambafciadori dell' Antipapa foroma grefi a Roma del Caftellano di Caftello Sant' Angiolo.

C A P, XIX.

L'Imbaleisdori dell'Anti pa pa vengendo la

G morte del Papa, dubitando di ffare in Roma, in prima cercarono di avere la ficurtà da'Cardinali, e mandarono a loro lo Ambasciadore de Fiorantinia prezarli, che delfono laroluogo forre, dove elli fletiono ficuri, E li Cardinali diffono, che ficuramente p no stare, che se volcano tornare alla Piazza di San Piero, o quivi vicino, che a loro darebbono ftanza buona ,e ficura , ma alli detti Ambafciadori non parve , che fosse a baftanza per loro ficurtà, però fubitamente fi partirono delluogo, dove erano per ufeire diRoma la fera, e patlando al Ponte a Sant' Angiolo ilCastellano di quello subito li prase, a mis li in prigione, e prese con loro le loro some, e la loro cosa. Le quali cose saputele li Cardinali, dispineque loro molro, a subito mandarono a dire a quello Castellano, che li lafeiaffe andare dova volcano, perocchè ficu-rati erano da loro e ma il Caftellano non li volle lasciare. Poi due Cardinali andaro a lui in Caffello in persona, a pregaronio più dolcomente, che poterono, che gli piacello lafciargli, allegandoli molte esgioni, il perebb egli il dovca fare; ma elli per queste parole non li volle però lasciare; e così pet allora li detti Ambafciadori fi rimatono in prigione con grande paura. Ma poiche li Cardinali furono rinchiusi per chiamere nuovo Papa, il Castellano li fece venire a sa, adif-se loro molte parole. Poi riuscì, che s'elli volcano effere lafeiaci , volca fiorini diccimila di oro, e altrimenti non sperassono di uscite di prigione. E ancora quelto diffe a chi per loro parlava se dopo lueghe pratiche rimafono di concordia in tutto, e a tueti fiorini cinquernila di oro, e due ronzini , e una mula cra al Caltellano, e quegli, che gli aveano guarderi, e così feciono, e fatto il gamento furono lafciari andare, a rendura loro tutte la loro cofe fanza niuna mancarne, e quelli fe n' andarono con cetta fcorta, data loro da Cardinali , verío la Rocca di Soriano, e quivi furono falvi, e rimandarono indietro la feorra, e di quindi il più prefto, che poterono, e per le più brevivie le ne vennero a Firenze, parendo loro qui ef-E fere ficuri più, che altrove, a quivi flettero tanto, che ebbono rifpofia da Marilia da Papa Benedetto.

Come dopo la morte del Papa il Popolo fi levò, A
e gridarono: Viva il Popolo, e libertà, e prefono l'arme il più degli Gentiluomim di
Roma, e vennero cen grande gente.

# C A P. XX.

Morto il Papa, come detto è, li Cardi-nali, com è usanza, presono tutte quelle cofe , che v'erano : poi feciono feppellire il Papa a grande onore. Ma il Poolo di Roma presono l'arme, e gridarono: Viva il Popolo, e libertà, e inficme col Popolo furono parte de Colonnesi, e de Savel-li con molta gente da piede, e da cavallo, ch' erano venuti con loro infieme , corfono la Città di Roma. E perchè il Campidoglio era afforzato, e teneali per i Cardinali, non lo poterono avere, e però presono la Chiefa . che v'è più prello, che si chiama Santa Maria d' Araceli, e quella afforzarono, e per susta la Città misono le sbarre, È ancora in favore de' Cardinali vi vennero a Roma molti degl. Orfini con molta gente, e molti de' foldati della Chiefa altresi vi vennero, e molse volte la gente, ch'era co' Cardinali si combatterono col Popolo, e con quelli, ch' era no con loro, e con males uccifione e dell' una parte, e dell'altra, ma non però vinta affatto ne l'una parte, ne l'altra; e per queflo la Città n'era in male flato, e in grande divisione.

Come li Cardinali elesfono nuovo Papa.

# C A P. XXL

I Cardinali veggendo, come le cose della Chiefa, e ancora la Cirrà di Roma esano in grande tribolazione, e discordie per lo non avere l'apa, adl tredici di Ottobre si rinchiusono insieme per eleggere nuovo Papa, e prima che eleggessono alcuno, tutti insieme giurarono ciascuno di loro a tutsi gli altri, e con grandi facramenti promifono, che se alcuno di loro fosse fatto Papa, ch'egli con ogni follecitudine farebbono ogni cufa, che possibile gli susse, perchè la cifina, ch' era tra' Cristiani si levasse, e si toglieffe via dal mondo. Poi futi infieme, e praticato molto e d'uno, e d'altro, finalmente adì diciassette di Ottobre la mattina elesfono per nuovo l'apa il Cardinale di Bologna, cioè Messer Gusmano di Sermona con molta concordia. Fu coflui chiamato Papa Innocenzio Settimo. Era costui tenuto da tucti li Corrigiani buono uomo, e ch'elli non folle Simoniaco . .. 16 ........

ten, b. a. miller

and the many areas.

Come il Re Landilaus venne a Roma, e come concordia si se sva il Papa, e il Popolo.

# C A P. XXII.

I L Re Landilaus, come seppe la morte del Papa, così disiberò di venire a Roma per avere, se potesse, Papa, che fosse a lui amico; ma non potè tanto iludiarli, che giugnesse a tempo, perchè cili vi volle venire forte di gente d'arme, e così fece ; e quando vi giunie, trovò eletto il nuovo Papa, e fu molto contento di tale elezione. È come elli fu col nuovo Papa, così fu di concordia con lui, e con li tuoi Cardinali, e diffe quivi effere venuto in loro aiuto, e in loro favore, e perchè di niente non fossono sforzati. E poi cominciò a praticare di fare concordia tra il Papa, e il Popolo di Roma; e tenendo la detta pratica guato, e cercò di farfi Signore di Roma. Ma come il Popolo fe ne avvide , cos) fubito furono tutti di concordia l'una parte, e l'altra di volere libertà, e rafforzarono le sbarre, e di nuovo ne feciono per la Città. E fatto questo, alquanti del l'opolo, di volere di tutti gli altri praticarono col Re, e col Papa, e co' Cardinali di concordia, e dopo lunghe pratiche furono di concordia cusì : Che Roma rimanelle libera al Popolo, f. Ivo Castel Sant' Agnolo, e quella parce della Circa, che è allato a San Pietro, quella rimancsfe al Papa, e che il Campidoglio fi disfacesse quella parte, ch'era melfa in fortezza, e il Senatore fi eleggeffe in questo modo per lo l'apar che il Popolo ne desse tre per iscritti al Papa, e il Papa pigliaffe de tre qualunque volesse per Sena-tore, e ancora, che il Popolo dovelle eleggere per tutta la Città dieci uomini, li quali si chiamassono i Dieci della Libertà, e quelli Dicci dovellino reggere la Città, c durasse il loro Unzio due mesi; e così per allora si rimase la Città libera, ma poco durarono quelle concordie, ed ebbono poi affai mutamenti, e difcordie,

Come Papa Imocenzio Settima diede al Re Landilaus più Terre; e coma in Perugia, e nella Marca furono mutati nuovi Vicari

### C A P. XXIII.

Omecchè il Re Landilaus domandafe al Papa di grazia molte, e grandi cofe, pure una patre di quelle gli conceciette, e diegli pei roe aoni tutta Campagna Canactima, e la Città d'Afcoli del Trento. Poi il detto Re fi parti da Roma, e toracelli a Napoli con tutta, lafu genre, e Aufler Giannello fratello di Papa Donifazio, ch' era morto, vollono i Gittadini da lui avere, e tratti di mano le chiavi della Città, e ancora di tutre le Caftella e Forrezza del loro contadege, e differeno, e gualti, igi. dibi loro libera degle differeno, e gualti, igi. dibi loro libera

mente. E il fimile fu fatto all'altro fratello 14 1 Come il Popolo di Milano volle in guardia di tutto le Terre della Marca, e il fimile addivenne, e fatto fu in tutte le Terre della Chiefa. Poi il nuovo Papa fece in tutte quelle Città, e paeli nuovi Vicari per lui, e fece questo, perocchè in tutti i luoghi, do-ve aveano li Napoletani avuta, o tenuta alcuna Signoria, tuiti li paefani erano loro nimici, e molto gli odiavano per le grandi ra-

Come li Genovesi pregative dal Re di Francia, 6 partirono del credere di Papa Innocenzio, che era a Roma, e credestono in Papa Benederso, ch' era allora a Marfilia.

#### C A P. XXIV.

LO Re di Francia per fuoi Ambasciadori prego la Comunità di Genova, che si partiflono da credere Papa Innocenzio Sertimo, ch' era a Roma nuovamente fatto Papa. Erano li detti Ambasciadori venuti quivi al tempo di Papa Ghirigoro Nono, e ancora li detti Ambalciadori, dopo aver detto al Comune per molte ragioni questo dovere fare, pregaro ancora il Cardinale del Ficíco. che quivi era, che a quello dovesse acconfentire, e farlo. E quelli diffe, ch'era presto a fare quello, che facesse la sua Comunità. Poi ne pregarono il Vescovo, e quelli ancora li confentì; e così poi tutti infieme si rivolfono dalla fede, che avcano prima, e credettono, che Papa Benedetto folle vero Papa, e lui crederrono, e a lui ubbidirono. Fu poi tenuto, e creduto, che il Cardinale del Fiesco fosse uomo molto leggiere, e di poca fede, e così il Vescovo, e tutti gli altri Prelati di Genova; poiche per poche pa-role s'erano mossi, e rivolti dalla sede, che aveano prima, perocchè alla fede non fi può, e non fi conviene leggermente mutare .

Come la Ducheffa di Milano fi mort in prigio- D ne , e videfi per fegni , ch'ella fu avvelenata .

### XXV.

A Ncora la Ducheffa di Milano moglie, che fu del Duca Giovanni Galeazzo, effendo in prigione a Moncia, adì fedici d'Ottobre 1404. fi mor) con gran dolore, perocche vide li figliuoli effere quasi presi, e fe morire, e a nulla potere riparare al bifogno de' figliuoli. Fu per manifesti fegni veduto, e conosciuro, ch'ella su avvelenata, e non si vide, che quello avelle potuto fare, o far fare, fe non Messer Francesco Visconti, che la tenea in prigione.

susse le Fortezze di Milano, ed ebbele.

#### A P. XXVI

E Slendo nata nuovamente in Milano gran diteordia tra coloro, che reggeano la Città per nome del Duca, e lui chiamavano Duca di Milano ; di che feguì, che il Popolo volle effere in tutto della Città . e avere, e tenere tutte le Fortezze della Città, & reggere per quello modo, che a loro parefle, e cost fu fatto, ed ebbono in mano tueto il Reggimento in nome del Duca la Città teneano le Fortezze, e Messer Francesco Visconti ne fu del tutto escluso per allora. E presono quattro di quelli, che seciono morire Meffer Antonio Porro, e fecionii fquartare. Giovanni Maria Angelo s'andava per la Città di Milano con tre famigli quando a piè, e quando a cavallo, e alcuna volta fu veduto in molti vili luoghi. E benche il Popolo avelle il tutto in mano, nondimeno Meller Francesco Visconti era pure il maggiore della Città, e il più amato da' Cittadini. E poi il Popolo casso tutti i foldati da piè, e da cavallo, e diffono non volere fpefa e alcuni di quelli, che folcano effere grandi col Signore, per paura fi fuggitono fuori della Cietà.

Come più Terre, è Castella furma talse al Duca di Milano . .

# C. A. P. XXVII. . .

A Ll'uscita disettembre il Marchese di Mon-ferrato preso per trattatola Cictà di Verli, e ancora Noara per trattati, e poi molte altre Castella di quella contrada veggendo questo, per paura si dierono a lui. E ancora il Marchele di Saluzzi prese per trattati più Castella, ch'erano a lui vicine in Piamonte di quelle del Duca di Milano. Le quali cofe veggendo Fazzin Cane, ch' cra nella contrada, prese, e tenne per se la Città di Alessandria in Piamonte, per paura, che altri non la pigliafle, e ancora prese per se in quella contrada più altre Castella, e co-sì pressochè tutto il Piamonte su rubellato. dal Duca di Milano.

Come la gente de Veniziani prese, ed entro in Pievatico di Sicco nel Padmano.

# C A P. XXVIII

E Ancora del mese di Novembre la gen-te de Veniziani, che faceano guerra al Signore di Padova, fentendo, che prefloche tutta la gente del Signore di Padova era andata a Verona, perocche Messer Izcopo dal Vermo, e Mester Otto Buonterzo soldati

dentro aveano grande paura, e per questa cagione v'era andata ogni forza del Signore di Padova . Di che Paolo Savello, il quale era allora Capitano della gente de' Veniziani, essendo certificato di questo, quietamen-te con molta gente di quella de' Veniziani. te on mota gente in queta de Ventant, fe n'andò a quello luogo, che i Padovani chiamano Pievatico di Sacco, il qual luogo era cinto da larghi fossi, e difeso dalla gente del Signore di Padova. E quivi giunti, con molti artifici da paffare il fosso cominciarono con quelli dentro la battaglia, e brevemente quelli del Padovano non poterono il luogo difendere, nè guardare. Di che la gente de' Veniziani v'entrarono tutti per forza d'arme, e quivi posono campo, e quivi fortificaronlo. Avea nel derro luogo grande quantità di strame, e d'ogni vettovaglia, e bestiame assai, che ogni cosa fu presa, e guadagnata per li vineitori . Avea allora nel campo de' Veniziani grande caristia, e ni-cistà di vittuaglia, e di strame, sicchè li soldati per averne, più vigorosamente combatterono, e però vinfono. Fu a' vincitori queita presa grande vittoria, e a' Padovani fu grande perdita, e grande dolore n' ebbe il Signore di Padova, e tutto il Popolo della Citrà.

Come gli Ambafciadori del Re di Francia ven me a Pifa a pregare il Signore, che credesse e Papa Benedetto, e quello, che si sece, e ville, che cott facesse a Gistà, e il contado.

# C A P. XXIX.

A Ncora gli Ambasciadori del Re di Fran-cia, ch'erano a Genova, che aveano fatto tanto, che li Genoveli s' erano partiti dalla devozione del Papa da Roma, come di fopra è detto, sì se ne vennero a Pisa; e quivi futi col Signore, e con la madre, e con li altri, che guidavano, per parte del loro Si-gnore li pregarono, ch' elli si partissono dal credere di Papa Innocenzio Settimo, come aveano fatto li Genoveli, e credessino a Papa Benedetto Tredecimo, ch'era a Marsilia, e che se questo facessono, che al Re di Francia sarebbe grande piacere, e ch' egli aspettaffe di ricevere ancora da lui grandi aiuti, fe gli bisognasse. Donde seguì, che il Signore di Pifa fece quello, che li detti Ambasciadori vollono, e comandò a rutti i Cittadini, e contadini, the da quello dì innanzi credessono al Papa Benedetto di Avignone; e così fece bandire, che ogni persona, e gente, che lui tenessero per Papa, e ogni persona per paura l'ubbidì,

de Veniziani ogni di affaltavano la Città, e accampati quali alle porte vicini, e quelli dentro avena grande paura, e per quelli dentro avena grande paura, e per quelli cagione v'era andata ogni forza del Signore di Padova, Di che Paolo Savello, il quale

# C A P. XXX.

DEI mele di Gennaio vennero a Firenze tre Ambafciadori del Re di Francia. e furono molto lietamente veduti da tutti i Cittadini, e da'Priori molto onorati, e poi fu loro mandato a dire da' Priori, che quando volessono, erano presti a udire da loro quello, per che erano venuti. Di che ellino andarono fubitamente a' Priori, e per parte del Re salutaro i Priori, e tutta la Comunità di firenze. Poi pregarono per parte del detto Re li fiorentini, che li piacelle loro, che a'fatti della Cifma de'due Papil, ch' elli si provvedesse per modo, ch'ella si levasse via del mondo, e a questo si desse tale modo, e a questo per loro si provvedesse in tale modo, e forma, che l'uno, e l'altro Papa volesse farlo, Fu risposto dalli Fiorentini alli detti Ambasciadori con dolci parole e detto, che a' Fiorentini piaceva molto quello, per che erano venuti, e che volentieri vorrebbono, anzi farebbe a loro fomma grazia, che la Cifma fi levasse, e spegnesse, percochè ella divideva i Cristiani; ma ch'elli non erano potenti a potere far fare quello, ch'elli diceano, che si facesse, nè ancora s' appartenea a loro di farlo, ma che chiunque adoperaffe, che la detta Cifma fi levaffe . e spegnesse, sarebbe da loro lodato, e commendato per vero Cristiano.

### A N N O MCCCCV.

Come tra Veniziani, e il Marchefe di Perrara si se pace, e concordia, e quello di Padova rimase abbandonato, e il Marchese ando a Vinegia, e sulli fatto grande

# C A P. I.

Acendofi in Lombardia grande guerra tra li Veniziani, e il Signore di Padova, e con lui era il Marchese di Ferrara suo genero, il quale era assai giovane, e non favio quanto bifognava al fuo paefe ; ed essendo in tutte le Terre del detto Marchese grandissima carestia di tutte le cose da vivere, e quali fame, e tutti li fuoi paclani n'erano malcontenti, e faceano molti rammarichi, ed erano molto impazienti. Di che il Configlio del detto Marchefe con lui insieme cercarono di riparare a tanto pericolo, e non potendo loro avere altro rimedio a mantenere la fua Signoria, che di avere pace co' Veniziani, quella cercarono, e mando suoi Ambasciadori ad accozzarsi con quelii de Veniziani dei mese di Marzo in quello 1 1 surore gli su eggista la cesta. Le quali cose luogo, dove fu ordinato tra loro, e dopo moite pratiche lute tra loro di patti , hnalmente del mele di Aprile li conchiuse, e fece pace , e concordia tra loro con molti pat ti, e condizioni, e folo il Signore di Padova rimale in guerra co' Veniatini , li quali allora gli atlediarono Padova e Verona, e allora pote il detto Marchele foroire di vettovaglia le fue Terre, perocchè non fiscadolo era a grande pericolo di non perdere la fua Signoria. Poi il detto Marchele andò a Vinegia a rinfratellarfi con loro, e fugli facto dai Doge, e da' Cittadini grande fefta, e onore, che fempre fu veduto, e morato, Era allora il Signore di Pariova in cifrema oi- B cuta di tutto le cofe, quando fu abbandonato da detto Marchele, cui egli avea più anni dinanzi tenuto, e traccato come figliuolo, e per così ancora il tenes, e però ne sbigotti molto.

Come i Romani ferono morire uno Friere di quelli di Santo Gircanii; e di più altre mentia fatte in Roma.

> C A P. IL

A Noora effendo a Roma spello romori nel Popolo per le grandi discordie, ch'erano tra loco, di che eilino fpelle volte aveano fatte di grandi paure al Papa, e a' fuoi Cardinali . Di ehe per quelta cagione il Papa facea guardare li Ponti per ficurtà di fe, a li Cardinali tetti s'erano andaci a flace cella parce di San Piero, e tutti li Mercatanti altrosì s' erano, andati con le loro cofe ad abitare nella Citra in quella parte per loro fecurtà; e stando coal la Città , il l'opolo ando a affedio a un Calfello loro nimico, e combatteronlo più volte, e niunes potero acquithre . Di che fegui , che il Priore de Frieri di San Giovanni di Pifa, e di Roma, ch' era Napoletano, per bene, c a buon fine a' intromettea , e cercò di fare concordia tra il Popolo, e i loro avverfarj, e andò a loro gola dove erano, ma non potè però tra loto fare concordia. Di che fegui, che il Popolo di Roma, non potendo fare quello, per che v' erano andati, e tornandofi inverso Roma, e ancora il detto Priore se ne veniva a Roma. Ma il Popolo prima che giugneffe, il prefe, perche diceano, che gli avea traditi, dicendo, che (acendo vista di cereare concordia tra loro, che gli avea avvifati di tutto quello, che avellono a fare, e con farebbong vinti da loros e per quelta cagione non gli aveva potuti vincere, e fare quello. per che v'erano andati, e menaronne preso a Roma il dotto Priore, e con grandi, e gravi tormenti gli feciono confellare quello, che voleano, cioè, che gli avea iogannati, e traditi . Di che fubito tutto il Popolo grido : Mora, mora il traditore; e così con grande

fatte, molto turbarono il Papa, e i Cardi nali per la grande paura diliberaro tutti di partirli, e abdarfene a Virerbo con la Corie. Di che fegul, che molti de' Cittidini di Roma andarono al Papa, chieggendo mifericordia con grando umileà, e con molte dolci parole il pregarono, che a loro perdonalle, e son fi partife allora di Roma; e dopo molti preglii fatti il Papa perdonò loro, e ricomunicolli rurti , e per allora li Cittadini flavano in Campidoglio, e governavano nel loro Uficio. Pos patlati noo molti giorni il Papa con tutti li Cardinali versendo, e cognoścendo pure , ch' elli flando in Roma, portava grande rischio per la diversità de' Romani, diliberò di partirii, e andarfene a Viterbo con la Corte, e con tutti li Cardinali , e mife tutte le fue eofe in ordine per partirii, e li Cardinali aveano già fatte tutte le fome, e alcuna parte mandate : quando moirs de buum pomini di Roma andare no a lui, e molto umilmente il pregarono, ch' elli nos fi partifie di Roma , dicendo , che li Romuni farebbono per fua sicuetà tutte quelle cole, che follono di fuo piacere, e dopo lunga percica il Papa volle, che s' elli volcano, ch' cili vi rimineffe, che e' volcya effice folo a chiamare il Senatore, e che ancora egli avelle a guardare il Campidorllo. e che a afforaztie se qualueque parte foile di hifogno, alle loro fpefe; e più altre cofe; ed abbele da' Romani, e per allora pure fi rimate a Roma.

Come ? Antipopa, el era a Nizza, come a Genous, e il Papa di Roma fece undici Cordinali .

C A P.

E Siendo Papa Benedetro Tredecimo a Nia-za del mele di Maggio fi pensò, ch'egli potrebbe meglio ftare a Genova, e meglio D adoperare quello, che e'cercava, che fi facelle per spegnere la cisma, poiche Genora, a Pila erano tornate alla fua devozione, a così ordinò co fuoi Cardinali, e con quattra galee, e con tre de'fuoi Cardinali fi partì da Nizza, e vennesene a Genova, e adi diciotto di Maggio vi giuolono, e fu ricevuto da' Genoveli con grande fella, e allegrezza, e grande onore gli feciono tutti, e perche più dì dinanzi aveano faputa la fua venuta, quivi aveano proyveduto a tutte lo cofe bisoencyoli apparecchiate ouivi. Giunto quivi, fi flette fana altro fare per allora, e ancora Papa Innocenzio Settimo, ch'era a Roma per fortificare più la fua parte, del mefe di Giugno fece undici Cardinali, e preffochè tutti Italiani; e fuvvi uno de' Tolamei, e uno degli Orfini di Roma, e più altri Romani, e Puglieli, e con questi fortificò molto lo Stato fue.

Come la genie de Veniziani prefino la Città | A | Come Padova fu prefa , che romoreggià il Podi Verme.

> C A P. IV.

L Signore di Mentova, e Meffer Iacopo dal Vermo Capitani di guerra delli Ve-oiziani faceano guerra alla Città di Verona, la quele renea il Sognore di Padova, e per lui v'era dentro Meller Incopo fuo fecon-do figliuolo con più altri Lombardi a guardarla per lui con affai gente d'arme. Di che la sente de' Veniziani del mele di Giuzno fi ono a campo in ful Veronele molto prefio alla Città con molti guaffatori, per torre loro le ricolta, e tutti i campi guaffare, e B cominciaro a fare grandifimo guatto delle biade intorno alle Città il più preffo, che potero alle loro mura. Onde feguitò, che li Veronefi, li quali non molto amavano la Signoria di quello di Padova, anzi l'odiavano per lo inganno, ch'egli aveva fatto a M. Guiglielmo della Scala, a cui li Veroneli aveano data la Città , Meller Francesco da Carrara l'avea morto, e cacciati i figliuoli, e tolta loro la Città, ficcome è detro di fopra. Di che molti Cattadini di Verona cominciaro a trattare con la gente de Veniziani di dare loro la Città, però dentro v'era grande ca-reftia di ogni cofe da vivere, e veggendofi torre la ricolta, dubitavano di non morire C di fame . Poi venuto il di del trattaro, il Popolo prefe l'armi, a andati a una delle Porte della Città, quella aperfono, e mifono dentro la gente de' Veniziani, i quali entrati dentro presono la Città tutta, essen-do con loro il Popolo. E Messer Iecopo da Carrara, che v'era dentro, a'ingegno di difenderla, e cacciarne fuori i fuoi nimici ; ma fu tanta la forza della gente de' Veniziani , che non porè reggere , nè fostenere la battaglia, perchè li fuoi nimici erano più di quattro cotanti gente, ch' elli oon avez feco. Di che elli con tutta la gente fi riduffe nella fortezza, e quivi furono affediati, e la Città di Verona rimafe nelle maoi de' Veniziani . Poi la gente dell'arme, ch' erano affediate nelle rrezze di Verona infieme con Meller Incapo da Carrara, veggendo non potere tenere la Cit-tà, o pochi dì così affediati potezno fizre, cercarono patti di uscire quindi con tutte le loro armi, e cavalli, e altre loro cofe, candarfene falvi ; e li Veniziani vollono, ch'elli se n'andationo, e petitifono il Po, e andatsonfene alla Mirandola, E con questa concordia la detta gente a' uscì della Città falva, e andaronfene là , dove aveano promeffo con rutte le loro cofe, e Messer Lacopo da Carzera rimale affediato nella fortezza con af-lai gente da poterie difendere, e tenere.

pele , veggendefi torre le ricelte .

C A P.

A Neora quali in questi medesimi giorni la gente de Veniziani, ch'erano sul Padovano a campo, guaftarono molto gran-de quantità di biada, e di grano nel contado di Padova, onde il Popolo di Padova ne fece quali rumore contro al Signore, perocchè aveano grande careftia nella Città, ma pure s'acquietó per allora, e il Signore cercò di avere pace co' Veniziani, ma non fi potè fare per le grandi , e sconce , e sconvenevoli domande, che facevano li Veniziani al Pa-

Come il figlinolo del Signore di Padros, ell'era nella rocca di Verona offediato, fece patti, e fa ingameto, e prefo, e andome a Vine-

E Sfendo affediero Melfer Incopo da Car-rara nella Rocca di Verona da' Veniziani, e spesio facendo grandi danni a quelli della Città con bombarde, e altri difici, che dentro avenno, e ancora la gente de' Veniziani, e il popolo di Verona spesso il combatteano con affei argomenti da rompere le mura, e da guaftere quelle fortezze; di che avvenne, che alcuno fi fece mezzano tra lo-10, e diffe al detto Meffer Jacopo: Tu vedi, che tu non puoi alcuno foccorfo, perocchè il tuo padre è affediato in Padova, e a te in non grande lunghezza di tempo des mancare le vettovaglia ; e poichè tu non averai qui dentro da vivere, li tuoi compagni ti potrebbono dare prefo a tuoi nimici : Di che io credo, che su farai bene di falvare te , e dare la Roces , e la Cittadella a' Veniziani, e pigliare il migliore petto per ta, che tu puoi con loro. Allora quelli ri-fpofe, che bene conofeeva, ch' era vero quello, ch'elli li dicea, e pregnilo, eh'elli cer-casse di fare per lui il migliore parco, ch' e-gli poresse, con questo, ch'egli voleva andare ficuramente al padre a Padova prima, che delle loro le forrezze di Verona, acciocchè con lui insieme si facesse la detta concordia. Di che quello cotale fi partì da lui, e ando a quelli Veniziani, e agli altri Capitani, e diffe i Voi vedete quante fortezze rengano ancora quella Città in guerra, a come elle fono forti, da non poterle mai vincere ,e come elle sono fornite di vettovaglia per lungo tempo, e ancora di valenti uomini. E però io credo, che voi farete il meglio per voi di pigliare patti con loro il meglio, che potete, e purchè voi abbietele Fortezze, non potete fare altro, che bene, perocchè fanza qualle voi non fiere Signori di

Verona, Allara tutti rifpoiono , ehe volen- A no fire patti , e concordia coi detto Meiler lacopa, purchè a loro della le Fostezze di Verona, ch'elli tenea, E quelli tornò a quelli delle Fortezze, e più, e più voite dagli uni agli akri , e finalmente conchiuse , che il detto Mellire Iscopo da Carrara potelle ufeire di Verona con loro falvocondotto, e asdare in prima a Lignago, e poi a Padova ai Padre, e adoperare, che concordia folle tra loro, a i Veniziani, promettendo adoperare, che le Fortezze di Verona farebbono loro dare, facendo pace,o non pace tra loro; a questo gli su facto per tutri quelli moda , che a lui crano polibili ,e quelli furono contenti , e dierongli tutti il falvocondutto , e la ficurtà, e quelli ciascheduno di per se .e pieno, e largo, fu contento. E poi partitoli della Rocca di Verona con pochi compagni, e andavane verso Lignago, ma quelli medefimi Veniziani, che l' avevano ficurato, il presono innanzi che fosse a Lignago, e preto il menarono a Vinegia, e quivi fu mello in prigione, E quelli, che il tradicono, dicesno poi per scusa, ch'elli sapezno, ch'elli non arebbe loro attenuto niente di quelle cofe, che a loro avea promeffe di fare, Fu questo grande sbigoctimento del Signore di Padova , e molti il giudicarono presoche vinto, e disfatto.

Cone il Popolo di Pifa fi levò coura al Signore lora, e prima vinta la fia gente co Piazza, elli fi fuggi nella Cittadalla con unti li fini. Fu di quefto caporale Mefi. Rumeri Giacci, e unta la fetta de Raffanti.

C A P. VIL

E Ancora del mese di Luglio Messer Gab-briel Maria Signore della Città di Pisa parendoli non potere tenere, e tignoreggiare ad altrui ,e cominciò per fuoi Ambaleisdori fecretamente a tenere pratiche col Commisfario del Re di Francia, ch'era a Genova Segnore per lo desto Re, di venderii la Città, e il contado di Pifa ,o a lui per lo detto Re , o al Comune di Genova, e altresì molto fegretamente cominciò a praticare co' Fiorentini di quello fatto. Le quali cole come tornaro alli orecchi de' Palani, e mallimamente a Meffer Rinieri Giseci, il quale ara il magiore, e il piu fegreto Configlio, che avelle il Signore, e che più fano folle, e quelli, che piu l'onorava, e più fi fidava di lui, e in eui elli avea maggiore (peranza, che in niun altro Pifano, e quelli infieme con altri Cittadini raonatifi , e fatto un tratrato fegretamente di eacciare il Signore, e recase la Cirtà a Popolo, fatto prima tra amendoe le parti concordia, fubitamente adi ventuno di Luglio fi levarono contro al S'gnore, e prefono tutti l'arme, e gridarono: Viva il Po-Tam. II.

polo, e libertà, e armati tutti coriono alla Piazza , e goiri combattero con la gente del Sepnore, che quivi erano raunati, e armati retti, e dopo lunga battaglia fatta, pure il Popolo vinie, e il Signore, e la madre, e tutta la loro gente da cavallo, e da piè si fug-girono nella Cietadella di Pifa, e abbandonasono la Città. Poi l'akro di parendo loro effere quivi troppi manicatori, e non bifognarvi , il Signore , e la madre , e molci altri fe n'andaro a Sererzana : lafciate la Cittadella ben fornita di buona gente da difenderla, e di ogni altra cofa, che bifognava, e la fua gente dell'arme fe n' andò tra Librafatta, e Santa Maria in Caffello . Rimafoso nella Cerradella dugento provvisionati, e balcitrieri affai, li quali fpello poi ufciyano nella Città, e facevano co Cittadini grandi zulfe, e molti grandi danni, e artioni nella Città in più luoghi fictiono. E ancora la gente dell'arme, ch'era di fuori tra in Librafatta e in Sinta Maria in Caffello, e altrove , coriono molte volte nel contado di Pila in più locchi, e feciono di grandi danni, e raberie, e grands prede, perocchè elli potesno andare fanza alcuno contrafto in qui lunque luogo elli volezno ficuramente . Poi quelli del Signore misono nella Citradella conto finti , e mohe altre cole da vivere, e da offendere quelii, ch' erano dentro alla Cierà, perocche enti avezno ancora fperanza di ri prendere la Città . E li Cittadini di Pifa feciono tra loro, a la Catadella un folio, e in ful follo ono freccato, e d'afectoro molte cale per farlo più rorre. E quelto feciono , perché quelli della Cittadella non potellono fare danni zella Cierà, e così essícuno si disendes , a combatteano insieme tutto di quelli della Citta con quelli della Cittadalla.

Come li Fiorenziai comperarore Pife del Signore de quelle, perma accedo de ciò longa pratica cel Comenfario del Re.

C A P. VIII.

L I Signori Priori del Popolo di Pirenze , li quali avesno cominciato a renere pratiche di comperara la Citta di Pila, e il contado dal Signore di quella, e aveano eletti dodici Cittadini, li quali fegretamente adoperationo, che la compra fi facelle, e quelli con ogni studio, e follecitudine ecreavano di fario, il queli fubitamente feppono quelio, che il Popolo di Pifa avea fatto, e il perchè come al detto loro Signore l'aveano affediato nella Circadella lui, e la madre, e le tue brigate. Della qual cola ebboso grande ira, peroceho videro chiaro, che quello, ebe cercavano, e desderavano di fare, che veoiffe fatro, era in tutto ftorpiato. Poi futi insieme li Signori Priori, e li loro Colleghi, e quelli dodici Cittadini diliberaro di fegui tare la imprefa cominciata, e mandaro a Sa-N.

0 remana a Meffer Gabbriel Maria, che quivi era allora, Amb feiadori par cercare, ch' elli vendelle a' forenzini in Città, e il contado di Pifa, è delle loro la Citradella di Pifa . e tutté le altre l'ortezza, che teneva . e concedeffe laro ogni ragione, ch' elli s' avelfe . La quali Ambateradari fubito furo a Sarezzana a lui, e dertoli con buone parole quello, per che quivi erano venuti, rilpole loro con affai benigne parole, e diffe, ch' elli avea molto caro la loro venura; ma ch' elli aveva mandata la madre a Genova al Committirio del Re di Francia, e alli Genoveli, per fire concordia con loro di quello facto; e ch'elli avea data a les larga, e poena balia di potere fare quello medelimo, che B potes elli de Pifa, e del contado fuo e peto bifognavah afpetture rifpofta da lui di quello, ch'ella aveffe fatto con loro prima, che alcuna pratica rencifono di quello, per che a lui erano venuti. La quale donna futa in Genova col detto Commillario del Re, e con li altri Cittadini che remevano la Citta, e detto come le loro cofe fiavano, e quello, ch'ella volca, e potca fare a cialcuno di er le , per ailora da niuno ebbe recifa rifpoper le , per altora en muno con . Poi il det-fta, ma tutti al volcano penfare. Poi il detto Bucicaldo Governarore di Genova infierne con quelli Guelfi, ch' erano con hui a guidare la Catrà : diliberar 100 , ch'esta era il meglio per la parre loro, che Pifa veniffe nelle mani de' Figrentini : dicendo , che fe la Cirtà di Pifa veniffe nelle mani de' Genoveli , e follono Signori , quello farebbe aggrandire , e secrefeere parte Gh bellina in Genova. E questo si porca credere, perche i Pifani sono turti Ghibellini , e fc Pifa foffe de Fiorenrins farebbe uno occrefcere in Genova la Parte Guelfa, perocche li Fiorentioi erano capo, e fostegno de' Guelfi in Italia; e poichè quello ebbono tra loro diliberaro di fare, parve loro per paura di non effere ftoristi quivi , che Bucicaldo iolieme con Mcf fer Barlita Lomellino, e con Meiler Tome Terighi veniffero a Livorno. E così li detti vennero per meglio potere tfattare li per ti con li Ambalciadori de Fiorentini , e più fegretamente, e quivi accozzariti con Gino Capponi, e con Niccolo di Meller Donato Barbadoro, e con Ser Benedetto di Ser Lando Ambafciadori de Fiorentiei , damandarono grandiffima quantità di fiorini, e più altre cole, s'elli voleffero, chi elli deffero loro la Città di Pifa, e il fun contudo, e la Cietadella, e Librafarra, e cio, che tencano del concado di Pifa. E il Ambafciadori de Fiorentini til polono loro, che quelle erano troppo grandi cofe, e quafi impolibili a poter-le fare e che a loro arana rilpolta po cano fare, se migliori e più abili non dicessono, e domandaffons. E poi carrati in praticare E inceme diqueft facti : e renuti non pur una volte parte di detti Ambasciadori a Firenze a rapportare quello, che si domandaya per loco, ei Signori diliberavano col con-

As figlio di richiefti Cittadini quello, che per allora foffe da fare, e da rifpontere, e così erano li detti Ambalcandori la rimendati, e dono lunche pratiche avure infirme fu fatte tra loro quella concordia, che Bucicaldo, ta cui era con Metler Gabriel Maria, cha potella fire della Cirrà di Pifa, e del contado quelio, ch' elli ne porea fare, e dare in attadalla, e l'airre Forteire, che per lui fi reneano ancorn n cui elli voletta e il detto Bucicaldo avea già mello nella Cirtadele In, e negli altri luoghi di Pifa a guardia alcuni Franceichi , e tonenno tutte le Fortense di quelli luoghi . Avea il detro Gabbriello Maria fatta quelta così libeta e larga commiffione di tutre le sue cose in Bucicaldo, perocch' egli era molto sbigottito per la morte della madre, la quale pochi di dinanzi effendo nella Cittadella di Pifa andata a follecitare, che bene fi guardaffe, e facendo gittare una groffa bombarda , ed ella effendova moire preffe, per le grande tueno ebbe pauta, e volle funtire, e cadde miù per una fcala, e perche ella era molto graffa, e grof-, dove il corpo fuo parcoffe, sì fi fece granditimi mali, e alcuni offi fi ruppe nelle reni, e nel petto, e non pore bone effere medicata, ne cureta i di che ella in pochi di fe ne morì con gran dolore . Bucicaldo nel fine fa di concordia con li Ambafciadori del Fiorentini di dare al Comune di Firenze la tenuta della Cittadella di Pifa, e tutte le Forrezze di quella, e Librafacta, e Santa Maria io Caltello, che tutte le teoea ,e ancora dare, e concedere a Fiorentini ogni, e tutte le ragioni, che il detto Gabbriello Maria avefse nella Città di Pala, e nel sun contado, e diffretto con tutte quelle folenoitadi. falvochè per allora il detto Bucical·lo doveff: guardare, e tenere il detto Caffello di Livorno, e le fue Fortezza con certi patri e ancorache a Meller Gabbriello Maria rimanelle Sarezzana, e la Venza, e cerce altre Caffelicote piccole quivi vicine per fue. E che li F.orentini davellono dare per prezzo di quelte cofe tre Bucicaldo, e Meffer Gabbriello Maria in tre paghe dugento migliaia di fiorini d'oro, e quello, che folle ffimaro, che valeffer le municioni, che nllora fi trevellono nella Cittadella . E la prima paga fi dovelle fare in Genova da Fiorentiot, cioè il terro, venti di poi che li Fiorencioi avessono avute, e prefe rutte le durte Fortenze, e ffare per loro tutte quell' altre cole per lo mudo detto di fupra. E che li Fiorenzini depen poi con le loro Forcezze acquefinre il tutto cioè la renuen della detta Citrà di Pifa, e di tuere le altre Caffella, e luoghi n loro concedure, e date, e per lo modo detro fu fateo per ciascona parte, e piu Notai ne furono rogati. E promeffe Bucicaldo di dere licenza, cha li Fiorentini potessono foldare de baleftrieri de Genoveli quanti ne volessono nella detra guerra. E ancora promife di effere loro favorevole a fare la detta guerra conpatti fatti tra loro, li quali poi ciascuna parte attenna . e feca .

Come la gense de Fiorentini prefino la Cittadella di Pifa, e poco la temero, e fu loro solta del Popelo di Pifa.

C A P.

A Vendo Bucicaldo fatto patto co Fiorenti-ni di dare loso la tenuta della Cittadella di Pifa, e l'altre tenute, adi trenta di Agosto die la tenuta della Cittadella alla gente de' Fiorencini , come era ordinato , che fi B facelle, e cavonne tutta la fua gente. Aveano li Fiorectini primz mandato ivi vicino molta della loro genta d'arme, e aveanne fatto Capitano Meller Andrea di Neri Vettori , e ancora aveano fatto i Dicci della Balia , che Lorenzo di Lionardo Raffacane con cinquecento uomini a piè piglizsse la tenuta, e le Fortezze della detta Cittadella, a aveanli dato in compagnia Ser Mano da Monre Pulcisso, il quale era reputato ottimo guardiano, e più aktri de caporali di gente a piedi, eredendo, che quella gente folle non pure a baltanza a guardarla, ma piuttofio inperchia; a ancora aveano ordinato, che il detto Meller Andrea Vettori fteffe a campo con tutta la loro gente dell' arme da piè, a da cavallo tra Pifa, e Librafatta, perche elli poressono soccorrere quelli della Citradella, fe foliono combattuti del Popolo di Pifa. Quelli, che dovezno, prefono la te-nuta della Cittadella, e il detto Meller Andrea andò con loro infino dentro a quella . Poi si pose a campo dov' era ordinato, e ogni dì mandava, a andava a fapere, fe a sello della Cittadella bifognaffe alcuna cofa, proferendo fa, e eueti quelli, ch' erano con lui prefti a ftare, e tutti, e parte di loro e nella Cittadella , e di fuori , dove voleffono per loro ficurtà , e fempre confortan dorle e di di, e di socre, che facellono buona guardia, e niuna volta vollono, che niuna gente vi rimanesse con loro , dicendo , ehe non bisognava . E ancora li Dicci della Balia penfando bifognarvi pure buona guardia, vi mandarono poi Andrea di Francesco Peruzai , e Altifo Baldovinetti , e vollono , ch' ellino tre , cicè Lorenzo Raffacani , a Andrea Peruzai, e Aleffo Baldovinetti avellono la guardia della detta Cittadella, e fossono eaporali di tutti gli akri; a così li detti tro Cittadini vi entrarono dentro adì cinque di Settembre, e presono a fare la guardia di es-fa ellino tre. Poi adì sei di Settembre la sera alle ventidua ore il Popolo di Pifa entrò nella detta Cittadella tra fu per le mura, e una porta, e fanza alcuno contrafto prefono tutri quelli che v'erano dentro fanza colpo di fpada, e tutte le Forteare, che v'erano ono quella, e ciò, che v'era, fala turta eri Tom. 11.

tro a' Pilini, e ancora vi furono molti altri 1 Al vochè alcuna Torre, ch'era congiunta con la Città . Fu tenuto, e giudicato per turti coloro, che d'arme, o di Fortezze s'intendevano, che quelli, ch' erano nella detta Citcadella, foliono la più cattiva, vila, e menrecatta e ilmemorata genta del mondo, perocchè ella era forçe da poterla difendere da tutte la valenti, e praciche genti d' arme, non che da un Popolo.

Come in Firenze fureno date Balie, ed elesti Dieci di Balia.

C A P. X.

I Signori Priori del mele di Agolto per il Configli diedono balia a centoventi uomini di potere chiamare Dieci di Balia, e di porre dantri-per quello modo, che a loro parelle più abile, a più agevole a' Cittadini. Li quali centoventi uomini adi ventidue di Agollo elellono Dicci di Balia per lo modo ufato , e con quella Balia , che aveano avuta gli altri Dieci paffati . Li nomi de' quali fone quelti. In Santo Spirito, Metler Lorenzo di Antonio Ridolti, e Niccolo da Uz-azno. In Santa Croce, Meller Filippo Magalotti , Antonio di Vanni Mannucci Galigaio per l'arte minuta, e Francesco de Pulci. In Santa Maria Novella, Meiler Rinaldo Gianfig'irzzi', Meffer Criftofano degli Spini, e Lodovico della Badella per l' arti minute. In Santo Giovanni, Bartolommeo di Niccolò Valori , e Paolo di Berto Carnefeechi , Fu quello fatto più per le novità fate in Pifa, che per altra povità che allora folle nel paefe, a d'apprello.

Come in Roma furmo grandissime discordie tra loro, e ancora col Papa. Di che il Papa per paura fi fuggi a Vuerbo em tatti i Cardinali, e il Pepele gli rube miti.

> C A P. XI.

A Noora del mese di Agosto reggondosi Roma per li caporioni, ed essendo tra loro grandiflima difcordia , perocchè il Re Landilaus era venuso con grande gente d'arme affai preffo alla Cirtà di Roma, guidandoli li Colonneli, e altri nobili di Roma, e diceasi, che venia per prendere la Signoria della Città di Roma; ma il Popolo per allora non volca ne fua Signoria, ne d' altrui. E però li caporioni , ch'erano in Campidoglio, domandarono al Papa di volere guardare Pontemolle per loro ficurtà, il quale Ponte è fopra il Tevero, e ha da ogni parte bel. le forrezze, e molto forti rocehe, ed è affai presso a Roma , e che dall' una parte del huove è ficuro, che chi è dall'akra nol può offendere, perocchè quando niuno non v'è ; alla quali domande il Papa negò volerie fadogli tante, e vere rationi , perebe elli il doveva tate, e quanta licurta era a loro faceodolo, che si Papa concedette l'una delle Forcezze, che fono ochi due capi del Ponre. Poi ancora quelli, che reggesno il Popolo volendo pure, che il Popolo delle lo-ro a guardia l'altra Fortezza, e allegando molte ragioni, perche il Papa il dovea fare. il Papa non votendolo fare , adl 7, due di quelli, che reggerno la Città, infieme con dodici Cittadini de' migliori della Città , fi partirono di Campidoglio, e andarono in Santo Piero al Palagio dei Papa per dirli, che a loro pareva, che dovelle pur dar loro in guardia quelle due Forsezze del detto Poste, E- B ra il l'apa insieme con tutti li tuoi Cardinali , quando li detti Romani furono con loro, e diffono quello, per che etano a lui venuti , mostrandoli pet molte ragioni , eh' elli il doven fare ; ma il Papa e i Cardinali ancora diceano con deverio fare per belle , e buone tagioni, e così praticando tra loro il detto fatto, li derri Romani dillono alcuna parola faprammano, e più che il dovere parlaro altieramente. Le quali parole udite Lodovico de' Migliorotti nipote del Papa, fubicamente fi parti quindi, e ufci fuori del Palagio. Poi li detti Romani prateando col Papa lungamente le dette eofe, rimafono pure quafi di concordia di quello, che fe ne do-1 C. velle fare , Poi fi parrizo dal Papa per tornare a loro compagni al Campidoglio; ma com'elli furono fuori del Palagio del Papa, il detto nipote del Papa gli nifali con grande compagnia di uomini armati, ch' erano con lui, e tolto uncife que'due espotioni ,e nove di quegli altri Cittadini, che con loro erano in compagnia, e gli altri tre fi fuggi-rono, Della qual cofa fatta in fama corfe pet cutta la Citta, e il Popolo tutto corfa all' arme, e parce n'andarono a' Ponti per paffare nella parte di San Pietro , dov' era il Papa, Ma il Papa, com elli udi quello, che il nipore avea fatro, e che il Popolo correva all'arme, fu moiro dolorofo di quello , che il nipote aveva fatro, e molto ne'l biafino. Aveva il Papa pochi di dinanzi fatti venite in Roma per guardia di se molta gente d'arme, la quale lubico fece tutta arma re da cavallo, e da piede, e diliberò infieme con tutti li suoi Cardinali di fuggire suori di Roma con tutte le loro cole, si più toflo che poretiono, e così ficez, e tutti li aleri Cherici, e cortigiani con loro infieme fi fuer rong fuori della Città per paura del Popolo, e portaroane tutte le loro eofe, cha poecro con loro, a in fretta, e con grande paura se n'andaro a Viterbo, etutta la gente dell'arme, che v'era, l'accompagno, e il Papa, e i Cardinali, e gli altri, che fuggito- E no lasciarono nelle loro case tutte quelle eofe, che non poterono portara con loro, e il Popolo di Roma tutti armati con grande furore coriono alle case del Papa, a de Cardi-

re. Ma quelli dissono al Papa, e mostran- Aj nali, e tutte quelle cose, che dentro vi trovarono, rubaro, e per certo, fa loro vi aveffono trovati tutti , gli arebbono motti ranto animolamente erano contro a loro adirati; e ancora furono da loro rubati altri Cheriei, e Cortiguni, e alcuni-ne furano morti. E perche il Senatore era in Roma a petizione del Papa, e da lui gra flato chiamato Senatore, il popolo corfe al Campidoglio per uccidere, e rubare lus, e la fuseompagoia. Ma il Senatore fi fetrò dentro, e perchè il Campidoglio era afforzato, il Popolo no 'l potè per al ora pigliare. E poi il detto Senatora, effendone mezzano Gian Colonna, s' arrendò, rimanendo falve le perfone di tutti, e quello, che cinfcuno fe ne potè allora portare. E il Popolo entrati nel Campidoglio rubaro tutto quello, che dentro vi trovarono.

> Come il Re Landilaus venne in Roma, e com furono grandi zoffe nella Cittade, e il Refe n'ando e ancora li Colonnefi fe n'usciro, e il Popolo mutò il Reggintente.

> > C A P. XII.

Poiche il Papa si fuggi di Roma, la Città rimase tutta in grandi discordie tra loro, e Gian Colonna, il quale era frato col Popolo, quando rubaro il Palagio del Papa, e degli akri, che rubati furono, con la fua sonre si rimuse ad abitare nel Palario del Papa, e quivi fi stette più dl, e n'andò a fojlocitare il Re Landilaus, che veniffe a Roma, perocchè ella penfava, che di cerco elli farebbe dal Popolo fatto Signora di Roma. ed elli vi mandò prima parte della fua gente, e poi venoc egli in persona, a smontù a San Piero, Ma il Popolo, come il vidono nella Circà, n'ebbono grande dolore, e l'una parte, e l'altra adtratamente verso la sua gente dissono molte villane parole. E benchè li Colonnesi, e li Savelli, a alcuni altri Baroni il voletiono tutto il Popolo no I voleva, e a quello erano tutti di concordia tra loro, e per cafo addivenne, che ogoi di alloggiandoli in cafa di Cittadini la gente del Re, ehe ogni dì vi venia, addivenne, che effendo data la stanza a cerri soldari in casa di un Romano, e quello Romano non volendo, che li detti foldati entraffono nella fun cafa, e li foldati volezno pure contro alla fua voglia entrarvi, al fi cominciò quivi grande romore, e molti del Popolo vi traflono, e comineioffi quivi zuffa tra il Popolo, e i foldati, e non piccola. Poi vi corfe grande quantità di Popolo armati ,e ancora molti foldati del Re Landilaue, e di Colonnefi, e cominciata era loro grande battaglia, e deil' una parte, a dell' altra effendone già molti marti, li foldari misono suoco in quattro parti della Città ,e il Popolo per qui diventò più crudele, e animolo verso quelli

Toldati . Poi essendo venuti quivi grande quan- A tità di foldati, e altresì molto Popolo, fu quivi di nuovo grande battaglia, e niuna delle parti fu vinta, ma pure alcuna volta il Popolo ebbe il migliore della battaglia, e allora uccifono molti de'foldati: e li foldati alcuna volta chbono il migliore della zuffa, e allora furono morti molti del Popolo, ma poi la notte li divife, Poi il Re Landilaus con tutta la sua gente si parti di Roma sanza vergogna, e li Colonnesi, e li Savelli con le loro genti si partirono di Roma, e si fuggirono. E il l'opolo poi dispose quelli sette, che reggeano la Città, e cacciolli del Campidoglio, e ordino il reggimento in altro modo, che prima non era; e pure la Città di Roma allora un poco si riposò.

Come li Fiorentini ebbono grande dolore della perdita fatta della Cittadella di Pifa, e quello, che fi fece contro a coloro , che Q' erano dentro a guardia.

#### CAP. XIIL

A Neora adl sette di Settembre furono a Firenze le novelle, come la Cittadella era perduta, e che il Popolo di Pifa l'avea presa per la cattiva guardia di quella, che vi faceano quelli , che erano posti alla guardia di C quella, e che quasi miracolosamente l'aveano refa,tanto dolore fu generalmente in tutti li Cittadini, che dire non fi potrebbe; e alcuno guardando l'altro con trifto viso pareva, che ciascheduno avesse la favella perduta. Ma li Priori eli loro Collegi, e i Dieci della Balia, faputo con quanto trifto, e cattivo, e mentecatto, e finemorato modo era perduta, e che tutti quelli, che v'erano dentro, erano presi sanza fare alcuna difesa, e tutti giudiçarono, che quelli caporali, che v'erano dentro, erano degni di gravissima pena. E però li Priori, e i loro Collegi, e li Dicci del-la Balia tutti di concordia seciono un bollettino allo Esecutore delli ordinamenti della Giustizia, ch' elli cercasse di sapere chi sosfero li colpevoli della perdita fatta della Cit-tadella di Pifa o per dolo, o per malizia, o per nigrigenza, o per ifmemoraggine, o per qualunque altra cagione, e che loro agramente punifie, e condennasse. Il quale bulletti no come lo Efecutore l'ebbe ricevuto, e lettolo, per informarsi della verità, n'andò a' Dieci della Balia, e avuta da loro questa informazione, ch'egli cercava, e che avere potè di chi era colpevole, sì fi partì da loro, e tornolli alla fua cafa . E prima fece richiedere, e poi gravishma, e vituperosa inquifizione fece contro a Lorenzo di Lionardo Raffacani, e contro ad Andrea di Francesco Peruzzi, e contro ad Alesso Baldovinetti, e contro a Ser Manno Pieri di Casentino stato Cancelliere di Monte Pulciano, e contro a Messer Andrea di Neri Vettori, il

I quale era a campo con la gente d' arme de' Fiorentini presso a tre miglia capitano di tutti . Il quale Messer Andrea come seppe ,ch' egli era incolpato di nigrigenzia, e disubbidienza commessa in non soccorrere quella Cittadella, nè quella avere fornita di gente d' arme, come gli era stato scritto per li Dieci della Balia, che facelle, lasciato il campo fornito di Capitano, si partì, e venne il più tofto, che pote, a Firenze, e subitamente ando a' Priori, e a' Collegi, e a' Dieci della Balia e per scusa di se dille, e mostrò loro come egli non aveva in alcuna cosa fallato, nè errato; poi partito da loro, se ne ando in cafa dello Elecutore, e comparì, e negò avere commesse quelle colpe, che apposte gli erano, e prego lo Esecutore, che a lul facesse ragione, e se colpevole il trovasse, il punisse largamente, e gastigasse. E lo Esecutore nella fua cafa lo ritenne, e mifelo in prigione. Poi adl 22. di Settembre lo Elecutore condanno nella persona, e nell'avere vituperofamente li detti Lorenzo Raffacani, e Andrea Peruzzi, e Alesso Baldovinetti, e Ser Manno da Montepulciano. Poi adì due prosciolse Messer Andrea Vettori, avute prima prove vere, com'elli non aveva in alcuna cofa colpa commessa nella perdita della Cittadella di Pifa,

Come Piero Guatani diede a' Fiorentini certe Castella , ch' egli avea rubellate a' Pifani , ed ebbe danari da loro , e fu ribandito , e fatto Cittadino, e datoli cafa dal Comune .

#### CAP. XIV.

Piero Guatani Cittadino di Pifa, e Guelfo, il quale quando i Pifani cacciarono Gabbriello Maria loro Signore, prese per se, e tenne il Callello di Laiatico, e la rocca, e Pietra Cassa, e il Castello di Orciatico. Costui era sbandito de' Fiorentini, e loro nimico. Ma poichè vide, che li Pilani non erano potenti a disendersi da' Fiorentini. ed ogni altra persona abbandonata, si pensò, che s'elli desse a' Fiorentini quelle tre Castella, ch' elli tenea, ch'elli arebbe da loro buoni parti, e danari affai, e così fece, e per mezzanità fece parti co'Dieci della Balia di darle loro, e volle effere ribandito, e effere fatto Cittadino di Firenze, e che il Comune gli desse una casa per suo abitare at-ta a potervi abitare con la sua famiglia, e millecinquecento fiorini di oro. E ogni cofa fu farto a lui, ed elli attenne quello, che promise, e diede a' Fiorentini le tre Castella liberamente. Poi il Comune di Firenze, perchè elli era atto, all' arme, li diede venti lance come foldato, e quelli stette poi in Valdera, e fece molta guerra al contado di Pifa, perocchè avea molti amici nel paese, e conoicenti.

renze, e fectiono degliance offer s e pri futi con loro in pratiche , demanderens patri feuvenguett, onde jureno licecciati.

> C A P. XV. Noora del mofe di Sestembre vennero

A. a Firenze Ambalciedori de' Pilani, e feciono molte doglianze della compra fatta da' Fiorentini della Città di Pila, e del luo contado, e diffretto, e ancora molso cordialmente della gence dell' arme de' Fiorentinì, ch'era a eampo in ful loso terreno, e faccino grandi danni, e ruberie, e ucesti ni quante poteano, e molte altre cofe dif-fono, che fe ne rammaricavano, e doleano di quelle. Poi dissono, ch' erano venuti per cercare tra' Pifani, e i Fiorentini folic pace, e concordia. Di che da' Priori fu fatto loro piacevole rifposta . Pos furono dati loro Uditori, e praticatoli per provare, le co'fatti volcano fare quello , che con le paroje di ceano, Liquali Uditori furono con loro più volte, e udito quello, che domandavino molto cificacemente, rapportarono a' nostri Signori quelli patri , e condizioni , ch' ella domandavano facendoù pace, e dificro a quali flavano firmi di volere, fe concordia fi facelle. Le quali cofe come li Priori, e li Collegi udirono, fi maravigliarono molto, peroschè gli addomandavan di volere tanto sconventvoli cose, che s'elli fossono stati due cotanti forti, che i Fiorentini, e di più polfanza di loro, non farebbono flati toro acconfensiti, ne fatti, Poi li Priori raunarono molti Cittadini richiefti, e diffono loco tutto quello, che li Ambasciadori addimindareno da loro. Le quali cose udite da Cittadini, fi meravigliarono moko di tanto errore, e allora per tutti fu configliato, e diliberato, ch' ellino tollo follono licenziati , perocchè tutti li dicitori dillono, che veramente egli ernno venuti a Firenze per mestetci discordia, perchè altre parole dicesno in difparte ad altri Cittadini , che quivi . fecondoclaè alquinti Cittadini diceano avere a loso detre in disparte. E ancora fu configliato, che alla gente dell'arme, ch'era loro addoffo, folie commedato, che tutti lidanni, che potrifiono, facessono loro . Di che fi Priori licenziamono incontanente li detti Ambasciadori, La qual cola non piacque punto loto, ma per lo me-

Come la gense de Fiurectini, el erano in quello di Pife , prefino più Tenute, e il Copiteno della guerra ufel di Firenza.

glio fi tornaro a Pifa.

C A P. XVI.

L A gente de' Fiorentini , ch' era ful con-tado di l'ifa verso il Serchio a fare la guerra, presono in più luoghi di quelle contrade più Fortezze del mefe di Ottobre, e

Come Ambafeiadori de Pifani vennero a Fi- (A | quelle obbono per forza, e per battaglia, e quali per paura fi arrendero, allora vengendone alcuna gia vinta per forza. Nelle quali fortezze, e torri trovarono molto grano, e biade, ed affei altre cofe, ed ebbevi di quelle, dove trovatono molti, e belli veftimenti e da uumini, e da donne, le quali v'erano fete il somberate da Cittadini , credendo , che quivi foliceo molto più ficure, che in Pris r le discordie loro. E ancora il Conte erroldo degli Orfini, il quale era amico de Fiorentini, e nimico de' Pifsni, e però eta venuto ad aiustro li Fiorentini con cento nomini a cavallo, e cento a piede. E però li Fiorenzini l'avezno fatto loro Capita generale di guerra, Adi einque di Ottobre la fera alle quattro ote della norte ufci di Firenze con cinquecento lance di buona gon te, e con allai fanti ,e andonne verso la Città di Pila a fare loro la guerra. Era coftui nop da tanto, quanto fi eredeva, od cra di bifogno a Fiorentini, secondoché poi si vide per le prove fatte da lui nelle cole, che bisogna-

> Come li Gambacersi tornero in Pife, e feciene con gli altri pace. Por fu fatto uno di lero Capitano del Popolo di Pifa . Poi mandorone a Firenze per avere un Salpreendotto per loro Ambajciadori, a per buque cagiuni non l'abbeng.

> > C A P.

I Pifani veggendoli in eosì afpra guerra L Pifani veggenous in com me di Cit. tà in grand-fime difcord e, eredendo, fe foffono tutti infieme, e di concordia, molto più agevolmente poterfi disendere da' Fiorentini, acconfentirono tutti la parte de'Rafpanti, li quali avevano cacciato il Signore, come detto è, che gli Gambacorti tornaffono in Pifa con quello , che l'una parte , e l' altra faceliono infierre pace di ogni offefa facta l'uno all'altro da quel di addietro, e così feciono, e tornativi feciono infieme paee, tutti baciandofi in bocea, e perdonando l'une all'altro ogni offesa fatta, e ancora si comunicaro inficme, e beyvono vino mefeolato con langue di uomo, perchè etaleuno fi poteffe, e doveste più fidare l'uno dell'altro, e ancora feciono infirme molti parentadi di maritaggi. Pure nondimeno come Giovanni di Meller Gherardo Gambacorti, e tutta la parte de' Bergolini sì vidono il belio, a) fi armarono tutti, e andoronne al Palagio degli Anzimi, e quivi feciono Capita-no del Popolo il detto Giovanni di Meller Gherardo per quello medelimo modo, eh'era flaro Meffer Piero Gambacorra, e promife E allora il detto Giovanni al Popolo di Pifa che se lo facessono Capitano di Pisa, ch'elli averebbono buona puee co Fiorentini. E 10flo, parocchè ciascuno di loro sapeva l' amiltà, ch'era trai Gambacorti, e i Fiorentini, gli credettono. Ma non però ebbono I A pace i e per quelto modo inganno il Popolo, e tutta la parte de'Raspanti, li quali poi tuttie rubolli, e cacciolli, e uccife la maggior parce di loro, pure alla fine del mese di Ottobre il detto Giovanni Gambacorti scrisse a Firenze a' Signori Priori, e anche scrittono gli Anziani di Pila, pregandoli, che dovesse loro piacere di dare loro un salvocondotto alli loro Ambasciadori per due mesi con trenta cavalli, li quali ellino voleano a loro mandare per buona cagione. Di che feguì, che li Priori con li loro Collegi infieme, e con li Dieci della Balia, e con molti altri Cittadini avuto tra loro pratica di quello, che totle da rispondere, fu per tuttidi concordia così deliberato, che a Giovanni Gambacorti, il quale s'era fatto Capitano di Pifa, la quale Città a ragione era de Fiorentlni, niuna risposta si facesse, ma bene si rispondelle agli Anziani di Pisa, e che nel principio della lettera così si fece: Signori dell' Arti, e Gonfaloniere della Iustizia del Popolo, e Comune di Firenze. E ancora diffe la foprascritta: Agli Anziani della nostra Città di Pifa. Voi domandate falvocondotto per li vostri Ambasciadori, li quali quì a noi volete mandare. Di che noi vi diciamo per risposta, che voi ci mandiate a dire particularmente, perchè voi li volete mandare, le quali quando noi l' arenio, l'efamineremo, e se ci parranno cose, che non fiano vergogna, o diminuzione delle nostre ragioni, o cofe in niuna parte del Comune di Firenze, che allora sarebbe loro dato il falvocondotto, che domandavano, e altrimenti non sperasiono di averlo mai, Le quali lettere avutele li Anziani di Pifa, risposono non volere particularmente dire quello, per che voleano mandare li loro Ambasciadori a Firenze a loro, non poterlo dire, fe non tenendo pratica con loro di quello, che avestiono a fare insieme, perocchè erano cofe affai lunghe, e da volere affai tempo. Di che per li Priori fu fatta quella medefima risposta, che prima aveano satta, com' è detto di fopra. Per allora la cosa si rimase così in guerra, come s' era.

Come il Capitano della guerra della gente de' Fiorentini andò verfo San Piero in Grado per vedere, fe l'Arno fi poteffe fervare di fisto a Pifa l'Arno, ma trovando non poterfi fare, torod in fu.

## C A P. XVIII.

Esiendo da molti intendenti detto a' Dieci della Balia molte volte, che a voltere vincere li Pfani era di niciftà di ferrare l' Arno di fotto a Pfa in modo, che quindi non potefinon effere forniti delle cofe neceffarie per loro vivere, e così era la verità. Di che ellino deliberarono di mandarvi molti maestri al Capitano della guerra, perchè il. Capitano andasse di sotto a Pisa dalla parte di San Piero in Grado a provvedere, se in alcun modo fi porefle acconciare in niuno modo, che navili non potessono venire su per Amo. E così ordinato, e fatto, il Capitano della guerra del mese di Novembre si partì di Val di Calci con molta gente d'arme, e andò verso San Piero in Grado, e giunto fece cercare,e vedere, come flava e le ripe, e il fondo del fiume e veduto, e cercato più di tutti li maestri,e gli altri intendenti, che v'erano diliberaro, che per allora non erada porvi fperanza di poterlo chiudere,ma bene diffono, che credeano, che di State si potrebbe fare, ma malagevolmente, e con grande speia. Di cho il Capitano con tutta la gente si torno in Val di Calci, e mandonne li maestri a casa per allora.

Come il Capitano prese più sostezze di quelle de' Cittadini di Pisa. Poi si pose ad assediaal Castello di Vico.

# C A P. XIX.

L Capitano della guerra de' Fiorentini, il quale era in Val di Calci, prese tra per forza, e che gli fi arrendero, più fortezze de' Cittadini di Pila, dove trovò allai cole da vivere, ed altre masserizie di grande valuta, quivi ifgombrate da' Cittadini, credendo , che quivi fossono molto sicure. Poi adì undici di Novembre si partì quindi, e venne a affediare il Castello di Vico con tutte le genti, e con molte bombarde, e con molti difici lo spoglio de' parapetti delle..... percotendo quello, e combattendo, il credette potere prendere, ma li fossi del Castello non lasciarono mai appressare alle mura le castella del legname, e li aitri edifici, e il detto Capitano, e molti altri vi furono in quella battaglia fediti; onde la battaglia fi rimale per allora . In quelli di medefimi fu dato a'Fiorentini dalla brigata della Rosa il Castello di Santa Maria in Castello, il quale tencano per danari, che aveano a avere da Gabbriello Maria, prima ch' elli perdesse la Città di Pisa, e li Fiorentini li pagarono per averlo.

Come il Legato del Papa fece tagliare la tefla ad Aflore da Faenza.

## CAP, XX,

A Neora del mese di Novembre il Legato, venne a Beanza, e ivi stette pochi di, esce pigliare Associate, e ivi stette pochi di, esce pigliare Associate di Manssedi. il quale poco tempo ginanzi aveva data Fanza al Papa, non potendola più tenere, la diede alla Chiefa, e il detro Legato ggi avea data li cenza, ch'elli pocesse abitate in Fanza come

me Cittadinodiquella, e avelle, e possedel-A se tutte le sue possessioni, e beni. Al quale Astore il Legato appose, poichè l'ebbe presso, che lo voleva tradire, e roril Fancaz, e però incontanente gli fece tragliare la testa dallo 'mbusto. Fece questo il Legato per levarlos dinanzi, e per sicurità di e. E. così il Romagnolo Astore sinì sua vita toltagli da un Pugliele. Era stato ti detto Astore maestro d'inganni, e di tradimenti, e moltiglie n'erano venuti fatti in sua vita; ma il Pugliese le seppe più di lui a questa volta.

Come i Veniziani ebbono la Città di Padova, e come feciono avvelenare il Signore di quella, e due suoi figliuoli.

## C A P. XXI.

E Ancora avendo li Veniziani lungo tem-po affediata la Città di Padova, e tolte loro le ricolte de'campi in tutti li loro contadi, e tutta la vittovaglia, ch' era nella Città, aveano li Cittadini confumara, e logorata, e ancora era logorata tutta la munizione, che il Signore aveva nella rocca, e li Cittadini non avevano più niente da mangiare, E il Signore non aveva più niuna speranza di avere alcuno foccorfo da niuna parte, anzi era già disperato, perocchè el-li vedea, e sapeva, tutti li Cittadini esfere a lui nimici per la grande fame, e ne-ceffità, che aveano. E ancora fapea, che li Cittadini trattavano di dare la Città a' Veniziani, e aveano già nella Città Icvato, e fatti grandi romori, e presa l'arme contro a lui. Di che il detto Signore di Padova adì diciassette di Novembre fece patto con Mesfer Galeazzo da Mantova capitano di guerra de' Veniziani di dovere dare a lui in guardia il Castello di Padova, con questo, che il detto Messer Francesco da Carrara dovesse andare a Vinegia per cercare di essere di concordia co' Veniziani, e se con loro fosse di concordia, che a loro dovesse dare il detto Castello, e se con loro non fosse di concordia, che a lui il dovesse rendere. Ma il detto Signore era disposto di fare tutte quelle cose, che li Veniziani volessono, e però penfava, ch'elli con loro farebbe di concordia. Poi adì diciotto di Novembre volendo il Signore di Padova andare a Vinegia, e già cra alla Porta ,e avea mandato nel campo de' Veniziani per avere il falvocondotto per fe il quale campo era allato alle mura della Cit tà, il Popolo fi levò turto contro a lui, gridando: Muoia il Signore, e vivano i Veniziani. La qual voce udita da lui, per pau-ra del Popolo si fuggì nel campo de' Veniziani e con lui vi andò Meffer Francesco terzo suo figliuolo. E il Popolo mise in Padova la gente de' Veniziani, e diedono loro la Città, e quelli del campo ne mandarono

preso a Vinegia il detto Signore di Padova infieme col fuo figliuolo; e quivi furono mefsi in prigione in quello medesimo luogo, laddove era preso Messer Iacopo ancora suo figliuolo, il quale più mesi dinanzi era sta-to in prigione in Vinegia, e li Veniziani per allora non deliberaro di farli morire, mach' ellino stessino tempre in prigione. Poi all'uscita di Gennaio il Consiglio di Vinegia deliberò di fargli avvelenare, e così feciono fare. E tratto di prigione Messer Francesco da Carrara, e due figliuoli avvelenati, e morti, e furono fotterrati poveramente, e con pochi onori; e ancora ebbe la guerra fine, e la Signoria di quelli da Carrara. Fu da molti tanta crudeltà fatta da' Veniziani verso quelli di Carrara molto biafimata, perocchè il detto Signore di Padova liberamente fe n' andò nel loro campo, per dar loro la Citrà di Padova, e andarfene egli, e i fuoi figliuoli alvoluto, e a loro fosse piaciuto di mandarli.

Come li Pisani soldaro Agnolo dalla Pergola e e come il nipote del Papa isconsissene molti.

## C A P. XXIL:

A Vendo li Pifani per un loro Commiffa-rio, foldato Agnolo dalla Pergola con scento cavalli, de'quali avea seco cinquanta, e promettea di entrare in Pila, e fare grandi cose per la loro difesa; e l' Ambasciadore de Pisani studiandolo molto, purchè elli fi movesse con quelli compagni, ch' elli avea allora seco; dicendo: gli altri verranno poi a te. A le quali preghiere elli si mosse per venire; ed essendo già giunte la maggior parte di quelle genti in sulle Terre de' Sanch; ma li Dicci della Balia questo avendo udito, e aveano ordinato, e fatto di patto con Lodovico nipote del Papa, ch'elli con la fua gente andaffe contro a costoro, e pigliasfegli, e rubasfegli, e perchè egli questo facesse, gli aveano dati assai danari, e quelli avea promeffo di fargli quello, che li Dieci desideravano, e volcano. Poi adì tre di Dicembre andò là , dov' era la detta gente de' Pifani con la fua brigata, e trovolli fanza alcuna guardia, e disarmati, e però su-bito li vinse, e presegli quasi tutti, e rubogli . e tolfe loro tutte l'armi , e cavalli , che aveano quivi, e poi li lascio quasi tutti, e guadagno di più di dugentocinquanta ca-valli, e arme affai, e tornossi donde s'era partito je li Pifani non ebbono alcuno fusfidio.

Come li Pifoni mandavo Ambaftiaduri al Re Laudilaus per darif a lui, ma elli mon li volle: a mon li volle: quale era loro affai d'apprello. Le

# C A P. XXIII.

A Nora del mese di Dicembre avendo li Fisani una galea armata nella Città, si deliberarono di mandare Ambasciadori a Na poli al Re Landilaus, e darli la loro Città con affai larghi patti, ed eleffono quattro de' loro Cittadini de' più favi di Pifa, li quali andaffero a fare le detre cole , o una notre molto chetamente la galea fi partì di l'ifa co' detti Ambasciadori, e ancora carica di molte cofe de' Cittadini di Pifa di grande valuta, B le quali ne mandarono a Napoli, parendo loro, che la fossono molto più sicure, che in Pisa; li quali giunti a Napoli con grande follecitudine istudiaro di parlare al Re; e avuta licenzia di parlarli, gli dissono quello, per che erano andati a lui, e perchè erano mandati, dicendoli quanta era la utilità, e grandezza, avendo elli Pifa ne feguirebbe a lui, e al fuo Regno, e dicendoli quanto la loto Città era grande, e ricca e d'avere, e di potenza. Le quali cose udite dal Re, ed avuto sopra queflo buona, e maturo configlio, rispose loro, che niuna di quelle cofe, che domandavano, volea fare. Ma disse loro , se essere presto a aiutare li Fiorentini in tutte quelle cofe, che G a lui domandassono. Di che gli Ambasciadori detti si tornarono a Pisa per altre vie, con grande dolore.

Come le galee de Figrentini presono due delle Torri di Porto Pisano.

## C A P. XXIV.

E Ancora del detro mefe di Dicembre le galce de Fiorentini vennero in Porto Pi-fano, e per forza suppono, e tegliamon le catena del Po, ed entrati centro, combatterono più di le Torri, e con poca fatica prefono due le migliori, e furono quelle, di che fi faceva maggiore filma, e formionie di vettovaglia, e di gente a baftenza. Poi fi partirono quindi, e andarono a ripatare, che per la foce d'Arno, non fi, entraffe per akuno in Ptá.

Come la gente de Fiorentini presono di furto la Verrucola di Pisa.

## C A P. XXV.

A Neora essendo la gente de Fiorentini all' affedio al Cassello di Vico Pisano, ad E venti di Dicembre seppono per le loro five, che la gente de Pisani, ch'erano a guardare il Cassello della Verrucola, prendeano poca guardia, e quella poca con poca, e con Tion. Il.

curaflono, o temessono la genie de Fiorentini, la quale era loro assai d' appresso. Le quali cole sapute certi fanti a piè, si partirono del campo con iscale, e incontanente andarono per boschi al detto Castello. e scalaronlo, ed entraro prima, che sossono fentiti dalle guardie, e presono le guardie, che dormivano, e tutti quelli, che dentro v' erano, c il Castello tutto, salvochè una Tor-re, che dentro y'esa, Ma perocchè nella Torre non era da vivere per tre dì, s'arrendero quelli, che v'erano, a quelli, che v'erano entrati dentro, con patto, che fosse falvo l'avere, e le persone loro, e tutte le loro cofe. Furonvi trovate molte letta, che da paefani v'era fgombrate, perocchè quello luo-go era molto fotte, e da non potere mai effere preso, o vinto. Ancora grano, e mi-glio v'era in quantità, che i paesani v'avevano fgomberato, come luogo ficuro, che tutto tu di quelli, che il presono, e valle affai quello, che quivi fu guadagnato.

Come gli Ambaftiadori de' Pifani avendo foldati a Perugia gente d'arme, e venendo per entrare in Pifa, furono dalla gente de' Fiorentini ftonfitti, e quafi tutti prefi.

# C A P. XXVI.

'Ambasciadore de' Pisani essendo a Perugia per foldare gence d'arme per loro foccoto, fu di concordia con Gualpar ro de' Pazzi, ch' elli venisse al servizio de' Pifani con centottanta lance, e quivi il pagò, e quelli fi moffe con la fua brigata, promettendo loro di entrare in l'ifa, e quella aiucare, e difendere da ogni persona; e giunto che fu a Radicofani, i Dieci della Balia il feppono. Di che li Signori Priori co' Dieci della Balia diliberaro di mandare verso Volterra tanta della loto gente d'arme, ch'ellino non potessero andare a Pisa, e mandaronvi Capitano di tutti Sforza da Cutignola loro foldato prima con fecento cavalli di gente feelta. Poi vi mandaro il Roffo dall' Aquila con ottanta lance. Poi vi mandarono altresì più di cento lance di altre brigate de' loro foldati, e subitamente vi furono più di millecento foldati di buona genre, li quali turti raunati infieme col· detto Storza loro Capitano, si posono in cuore di fare ogni cosa a loro possibile, perchè quella gen-te non entrasse in Pisa, e così seciono, pe-rocehè come seppono, che quella gente de' Pifani era venuta a Maffa di Maremma, fubitamente si partirono da Volterra, e andarenne a Suverezo, e quivi aspertandoli seppono per loro spie, come adì 24. di Dicembre la detta gente de Pifani fi mosse da Masfa di Maremma, dov' erano, primache fosse il di chiaro, e venianne per boscora assai colați, e cheti col detto Guasparre loro Capitano verso Pisa . Di che elli subitamente ar- I mati fi mossono da Suvereto, e andaronoloro incontro, e trovaronli in ful fiume della Cornia, ch' erano già usciti delle Boscora. E come e'li viddono, riftrettifi infieme, gli affalirono , e fubitamente li vinfono , e miffonli in voka, perocchè ordinati in niuna cofa li trovarono, e così cacciandoli li feguitaro infino alle porte di Massa, e quasi furono presi tutti gli uomini di arme; ma il detto Guasparre pur campò, e fuggi in Masfa per lo corrente cavallo, che avea fotto; furonvi presi più buoni prigioni, fra quali fu l' Abate di San Paolo di Pifa, Eravi con loro il Vescovo de' Gambacorti, il quale ifcampò per lo buon cavallo, che avea forto. Guadagnarono quel dì la gente de'Fiorentini più di cinquecento cavalli, e affai altre cole di grande valuta. Poi la gente de' Fiorentini tolfono agli uomini dell'arme, che aveano prefi, li eavalli, e l'armi, e lasciaronli tornare addietro con certo faramento. E la gente de' Fiorentini licti fi tornaro a Volterra con la preda. Come la novella della detta sconfitta data alla gente de' Pisani, fi feppe a Firenze, grande allegrezza ne prelono, e feciono tutti i Cittadini.

Come in Firenze furono fatti i Dieci nucvi,

# C A P. XXVII.

A Dì diciannove di Genaro (urono fati in Firenze Dieci di Balia, li nomi de' quali fono queffi. In Santo Spirito, Barrolommeo di Tommafo Corbinelli, e Gino di Neri Capponi. In Santa Croce, Melfer Lotto di Vanni Caftellani, e Lapo di Giovanni Niccolni. In Santa Maria Novella, Nicco laio di Ruberto Davanzati, e Bernardo di Mateco de' Cavaleanti per de' Grandi. In Santo Giovanni Meffer Mafo di Luca degli Albizi, e Nofrio di Giovanni Bifcheri, e per l'Arri minute vi furono Andrea di Berto Vinattiere, e Giovanni di Melferlozzo Coreggiào. Furono fatti per fei mefi con la medelima Balia, che aveano gli altri Dieci paffati

Come la gente de Fiorentini presono per trattato il Castello di Peccioli in Valdera.

### C A P. XXVIII.

Come ancora del mefe di Gennaio li D'eci della Balia mandarono quattrocento uomini a cavallo, e quattrocento a piede, tutta genre feelra in Valdera : e di notre giunfono al Cafello di Peccioli, e con feale falirono in fulle mura, e poi entrarono nella Terra, e prefonla tutta flazza alcuno romore, e fanza effere alcuna perfona rubtas, Fu A detto chi feppe il detto tràttato, e avealo fatto con i Dieci più di dinanzi, ed ebbono quelli, che feciono il trattato da'l Dieci, danari aflai, e però venne così nettamente facto. La perdita, cheli Piàni feciono del detto Caffello, fu a loro grande sbigottimento.

Come più Castella si arrendero a' Piorensini , fra quali surono quelle de Consi di Montescudaio.

# C A P. XXIX.

A Noora effendo la gente de' Fiorentini molte volte andati in maremma, facendo grandi suberie, e danni, addivenne, che il Conte Niccolò, e il Conte Arrigo di Montescudaio, li quali erano nelle loro Castella rinchiusi e diferti veggendo non poterfi difendere , ne effere difefi da' Pifani , presono concordia con quelli, che li dannificavano, e vennero a Firenze, e furono in concordia co' Dieci della Balia, ed ebbono larghi patti . E ancora furono date lance . perchè facessono guerra ai Pisani da quella parte. E ancora altre Castella di quella contrada si arrenderono di per se a' Fiorentini, e feciono concordia co Fiorentini, e tutti ebbono buoni, e larghi patti. Furono queste, che ancora fi arrenderono, fette Castella, e tutti promisono di essere sempre fedeli, e leali a' Fiorentini, e loro fempre ubbidire come loro Signori.

Come il Castello di Ghizzano in Valdera si arrende a' Fiorentini.

## C A P. XXX.

E Ancora del mese di Gennaio li Cittadini del Castlello di Ghizzano in Valdeta, di loro volonet si arrenderono, e dierono alla gente de' Eiorencini, e rubellaronsi a' Pisani, e de bbono cerri parti, ed esenzion, ch'elli addomandarono, e furono ricevuti costro da' Fiorentini con lieto viso. E poi del mete di tebbraio più altre Terredi quelle contrade si arrendero a' Fiorentini, tra le quali si Lievoli, e Santa Luce, e tutti ebbono assi alla più patti, ed esenzioni.

Come la gente de Fiorensini combatsendo il Caflello di Cressino, la gente de Pisani credendo trevarli spravocdati, e securati, si vi andarono correndo, ma la gente de Fiorentini raccolis sinseme combasterono com loro, e vinsanti, e presonue meiti.

## C A P. XXXI.

A Di ventifette di Febbraio effendo andata la gente del Fiorentini per piglia-

re il Castello di Crespino, il quale è presso A a Pifa a cinque migha, ed era Isforza da Corignuola loro Capitano, e combattendo pre-Sono per forza il Borgo del detto Caflello. E poi lungamente combattendo la fortezza di quello luogo, la novella n'andò a Pifa, e fu la detto quella effere pochifisma gente . Di che fubitamente il Signore, e li Anziani mandazono versa quello luogo trecento cavalli de migliori, che avellono, e quaetrocento fanti , ctedendo per certo pigliare la gente, la quale gente ell'indo già venuea aflai presso al detto Castello di Crespino, la gente de Fjorentini per le loro feocche la loro venuta , e subigamente lastiaro stare il combattere quella rocca ,e andarono incon- B. tro a quella gente do' Pilani, e cominciarono con loro battaglia ,e non molto durata tra loro la zuffa, la gence de' Pifani fu socra, e vinta, e cacciaca, e mortine allai . Guadagnaroso il dà la gente de' Fiorentini più di ecotocinquanta eavalli, e quali tutti gli uo mini d'arme furono prefi , e più ehe la me tà di quelli da più fusono perfi ,e camparo-no tutti quelli, che tofto fi furgirono della bastatlia in uno Callello de' Pifani, che quivi eta vicino, E eusì li foldati de' Fiocentini guadagnazomolto più, che se avellero pre-so il Catlello di Cretpino, il quale è piccolo Castello.

Come il Papa a preghiera de Romani seruà in Roma

C A P. XXXII.

PApa Innocenzio Settimo, il quale, come e detto, s'era fuggito da Roma, e venutolene a Viterbo con grande paura ftandoli con la Corre, li Romani, li quali per la partita dal Papa aveano perduti grandifni guadagni , mandarano a lui Ambafeiadori ,con moka reverenza , n umiltà il pregarono, ca'elli tornalle a Roma, promett do di fare a lui ogni ficuttà, eh' egli volefie, ma non poterono da lui impetrate grasia, che volcifono. Poi orni mefe li Romani mandavano a Viterboa lui li loro Ambasciadori, pure pregandolo, che a Roma dovelle tornare, e dopo moki preghi, n in molte volte fattigli da loro, pure il Papa seconicati di volervi tornare con molti patti a fuo vanraggio, fra' quali fu , che volca Caftel Sant' Agnolo in guardia, e li detti Ambasciadori de' Romani ogni cola promifono di fare . Di ehe elli fi partì da Viterbo, eandonne a Roma, e giunfevi adl tredici di Marzo. E quelli, che tencano il Caffello Sant' Agnolo per allora non lo volle dage nè al Papa, nè al Popolo, zazi diffe, che per fe il volca tenere, e guardare. Di che il Popolo se ne adiro molto i e perchè il detto Caffello è molto forte, e da non potere per battaglia effere vinto, per allora l'affediatono il meglio, che Tom. 11.

poterono, fempen prometrando al Papa, elsa coma Parellono, gia nel datelbono, e sutri gli altri parti fatti con lin gli attentato più gli altri parti fatti con lin gli attentato più namene. Vene el Papa a Roma scompapiato da molta geste d'atme per più ficusipata di di g. e con lui mebo la maggio parte del Cardenali, ma pure alesson ve si "elbe, cha per allora non i viallono ite con loi, pernopolo, quando i finggiono a Vivatio, ella ancos que hatteri la posi il cupra i cos que hatteri la provi il cupra in cora po-

Come in questo anno in Lombardia furino garreconsinute ara loso.

C A P. XXXIIL

Come in Romagna per la morte de Signori di Forti furono molte guerre.

€ A P. XXXIV.

I N quello anno ancora, perocehè la fami-glia delli Ardalaffi venne meno, e niuno di loro mensfe vivo, li quali Ardalati lungo tempo erano stati Signori della Città di For-It, e rutti li Cittadmi Forliveli-moko gli amavano. Di che il Popolo di Forti tutti di eoneordia presono per loto la Signoria di quella Cittade, dicendo di voicee reggere a Popolo, e dare a Santa Chiefa il fuo cenfo ogni anno. Ma il Legato, ch'era a Bologna, volendo liberamente la Città fignoreggiare, ma il Popolo di Farli non voleva; di che egli foce loso grande guerra, n andovvi in persona, e scce fare grandi suberie , e morts, e atfioni nel loro contudo, a perene fi di-esa per molti, che il Papa, e il Legato voirano dare la Città di Forli a' Malatelti , e li Farliveli cesso tutti loro nimici : e per quefiz cagione erano tutti animoli alia loro difefa, e pronti ad ogni fatica. Di che il Popolo di Forli mandarono loso Ambascasdori fegretamence a' Fiorentini a date loro, fe volellono, liberamente la loro Città enon pure una volta. Ma li Fiorentini, perchè a-veano fatta la 'mpresa di Pisa, non la vollong. E ancora cercarono li detti Forliveli. 00 1

di darfi a' Veniziani; ma per non avere di - h forodia con la Chiefa, non vollono li Veniziani fare la detta imprefia. Poi il Legato veggendo il pericolo fuo non piecolo, feniuno de' due Comuni avefiono prefa per loro la detta Città, fice per lo meglio concordia, e patri con loro, ch' elli deffono il cenfo fuo a Santa Chiefi, e lafciolli flare per allora a Popolo, e quello patfe allora rimafe in pa-

# A N N O MCCCCVL

Come il Castello di Toiano si diè alla gente de' Fiorentine.

### CAP. I.

Esfendo andata parte della gente dell'arme verso Valdera de'ilorentini, e guatrade, e facevano quandifimi guati, edani, e tagliamenti di ziberi, e di vigne, e tutti it anni, che fare si possono, elitado già molto presso alla di ziberi, e di vigne, e tutti it danni, che fare si possono, elitado già molto presso alla di Toiano. Di che li Cittadini di quello veggendo, e conoscendo da' Pisini non poscre elibre aiutati, o disfi per non esfere diieri, e guade tutte le cofe loro, per lo meglio s' arrenderono, e dierono il loro Castello alla gente de l' Fiorentini, e ru beliaronsi a' Pisini, ma prima vollono certe efenzioni, e patti afisi, i, i quali tutti furono loro fatti, e attenuti lictamente da' Fiorentini.

Come li Fiorentini assediarono Pisa dalla parte di sotto alla Cistà per lo siume, perchè quindi nen si potessimo sornire. E come Messer Giovanni Gambacorti si sè Signore di Pisa.

## C A P. II.

I Fiorentini veggendo la pertinacia de' Pifani in volere, e in credere poterfi da loro difendere, diliberaro del mese di Aprile di affediarli per la via del fiume, donde li Pisani aveano, e credeano potere avere fornimenti di vettuvaglia per loro vivere, e ancora dell'altre necessarie cose al loro Popolo. e così aveano ordinato di fare. Di cheli Signori Priori, e li Dieci della Balia mandarono la loro gente da cavallo, e da piede di forto a Pila, e polonfi a campo tra Pila, e San Piero in Grado, e fu grande gente, e menarono con loro molti macitri d'acqua, e da fare bastie, e molti uomini da fare i fosfi, e preltamente posono una bastia sulla riva del fiume dall' uno de' lati. E aneora un' altra battia pofono full'altra ripa del fiume dirimpetto a quella, e fecionle forti e di fossi, e di seccati; e anche feciono uno ponte nel fiume dall'una bastia all'altra, fittivi prima verse confittevi suso in forma, che dall' una bastia all'altra si poteva andare per lo detto Ponte, e però niuna cosa poteva entrare in Pisa. E encora aveano soldate quattro galee di Genovesi , perchè meglio venisse fatto il loro pensiero, e aveale fatte stare nella foce dello fiume, e flavano, acciocchè perfona non avelle speranza di quindi potere venire a Pila con alcune cose da vivere . Aveano li Pifani poco tempo dinanzi mandata una loro galea in Cicilia, e in Sardigna a comprare grano furvi più loro Cittadini, e danari affai e anche per foldare due galee , che le erano, e altre navi, e foldaronla, e compraro affai grano, e recaronlo in fu due navi, e tre galee, e una galeotta; e credendo metterlo in Pifa dirizzarono le loro vele quivi. E poi saputo, come la foce era presa dalle galee de'Fiorentini, n' andaro parte a Portovenere, e parte a Motrone, e una n' andò arando in quà, e là per l'aequa. La qual cofa faputa dalli Pifani vidono chiaro, ch' elli aveano perduta la speranza di potersi difendere, perocchè nella loro Città non poteva entrare alcuna cofa nè per terra, nè per aequa, nè foccorsi poteano essere da periona, e nella Terra dentro non era vettovaglia da vivere se non per poco tempo, e molti Cittadini sene fuggivano ogni dì, quando poteano uscirne, sì per la fame, e sì perchè li maggiori Cittadini di quella li rubavano, e faceanli ricomperare, e a molti toglievano e l'avere, e la persona. E molti Cittadini, perchè tosto non pagavano, come il Signore volca, feciono in prigione di fame morire, non riguardando più i Cherici, che i Laici di alcuna cofa. E ancora aveano molte bocche difutili alla difesa della Città, e cacciati via Cherici, Frati, e Monache; e tolto delle Chiefe tutto l'oro, e l' ariento, e infino ai Calici squagliati . E Giovanni di Messer Gherardo Gambacorti, il quale allora era Capitano del Popolo di Pifa, come di fopra, per potere più liberamente fare della Città il suo piacere, adì venti di Aprile si feceliberamente Signore della Città di Pifa, e corfe armato la Città per fe, e poi a guisa di Tiranno resse la Città, e il contado tutto, e fece fare di quelto grande festa per li Cittadini . Si fece per li Cittadini grandi e fuochi per la Città, e per lo Contado. Di questo atto li Cittadini chi lieto, e chi malcontento; ma tutti fi mostraro con leto viso.

molti, e groffi pali a Castello, e grandi tra-

Come la gente de' Fiorentini ebbono il Castello di Montecalvi dato loro da' Terrazzani.

### C A P III

DEI mese di Aprile facendo la gente de' Fiorentini grande guasto d'intorno al Castello di Montecalvi, e mietevano loro il tutto il paese distruggevano. Di che li Cit tadesi di quello per non perdere il tutto, di liberaro di darti a Fiorentini, e così fecero poi. E perchè li foldati de Pifani, ch' erano in quello Cattello non li poteilono florpiare, tennero quello modo per ingranteli ; pe chè ti foldati erano quivi forti quanco i Terrazzani. Li Cittadini di Montecalvi mandarono fuori elcuni loro Cittadioi , e diffuno a' foldati , che andavano a vedere , fe alcuna gente de' Fiorentini pall'affe, laonde egli-no molto ficuramente folcano pall'are. E avvifati di quello, che volcano fare, e quelli tali andarono molto maliziofamente a fare quello, the impollo fu loro . Poi torsaro B molto in fretta , e diffono alli foreflieri ,che v'erano per guardia i brigata patfa , e fono ffracchi, c laffi, e ripolanti nel sale luogo affai fe occamente, perocchè fono fanza alcuna guardia tare , o provvedimento alcuno fi flanco, e se voi andate le, totto voi li piglierete fanta alcuna fatica, o molto poca. Di che li detti foldati credettono, e fubito a armaio, e andame a quello luogo, che detto fu luro, e non vi trovarono perfona. Li Cittadini di Moneccalvi, come vidono li foldati usciti suori, serraro loro dietro le porce, e maodaco per la gence de' Fiorentinà ch' era in aguaro riposta quivi vicino, e miffongli nella Terra, e dierono loro la rocca, e polonvi lufo la infegna de Fiorentini. E quando li decei foldati de Pifani cornarono , fu detto loro , che s'andaffero con Dio. perocchè il Caftello era de Fiorenrini, e per loro guardava . Di che alloga la detti foldati che topposti erano diffono a quelli del Ca-Relio i rendereci almeno le nostre cose, che dentro v'abbiamo lasciate. Fu loro rispoflo , che niuna ne volezno rendere loro . Di che allora molto dolenti e triffi e con moiti rammarichi, e riprentioni fi partirono quiadi, e andaronfene al Caftello di Calcinaia, e distiono lo inganno, che a loro era flato fatto da' Terrazzani di Montecalvi, e quivi flettere per allora. Fu quelto delli Pifani D grande quaneria di acqua. La qual cola coincanno veramente volpigo.

Come mori Ser Colvecio Cancelliere del Comume, e fugli fatto grande corre di fepoitura dal Comune .

> C A P. IV.

A Di quattro di Maggio fi morì Meffer Co-luccio Pieri Cancelliere del Comune di Firenze finto prù di trente mai. Fie cottui buono nomo, e fedele, e lesle al Comone, e pieno di molte virtudi. Fa collui uomo allegro, e licto, e piacevole, e del fuo uficio molto grazicio emolto era amaro da chi praticava con lui . Coffui fu de migliori Datatori di pillole, che alcun altro del mondo al fuo tempo, e fempre fi troveramo delle

grano, e teglinvano le vigne, e gli alberi, e A fue pistole al mondo, perocchè motri quendo ne poteano avere, ne torhevano conte. sì piecerano a cutti gl' introdenti e nelle Corti di Re, e di Signori del mondo, e ancora de 'Cherici e era de lui in quell'arce maggiore fama, che d'alcuno altro uomo. Era coffui aocora ammaeltracifamo di fcienza poerica, e dopo la fua morre fi trovarono di lui più libri da lui facti di quella scienze. Di che li Figrenzioi congicendolo per merito delle fue victù impetrarono dallo Imperadore pai anni dinanzi , ed ebbonlo , di pocere coronare uno Poera da loro, e colhai fa dello. Perocche quando elli fu morto, e funcila bara, li Signori Prion, e il Gonfaloniere della Giuftiasa gli donarono una ghirlenda d'alloro, di che rutto il l'opolo ne fu molto lieto, e contento, e gutti li Cigradini iodarono gutfto, dicendo, ch' egli il meritava; Poi comandatono i Sienogi a tutti i Cittadini , che da quell'ora innanza il chiamaficto Meller Coluccio Poera, e rurti li Cittadini l' ubbidirono. Poi li Priori gli feciono grande adornamento alla bara, e poi dimolea cera alla Chiefa, e fu Seppellito in Sanca Maria del Frore, ovvero Sines Liperata, che fi chiami; e ancora portó dio nzi un grande Gosfilone dell'arme del Popolo, cioè la Croce; e ancora ordinaroco li Signori , che una bellifima fepoleura di marmo gli folle fatta dal Comune in detta Chiefa,

> Come ? Arun crebbe multo per grandi piece , o come la Priese mandarone già per le fixme molti legui . De che il Pome , chi era tra le die beflie, fi ruppe, e poi le gente de Pefe us fu fevofina, e prefine afini.

> > C A P.

A Noora del mefe di Maggio a Firenzo, e tutto d'intorno di Sopra , e da lato furono gran piove, di che il fiume d' Arno erebbe molto grande, e portonne verío Pula me la Palani da vidono dubitamense dillono. quello è quello, che ci bisognava . Eglina incontracate mandarono molti pomioi a tar gliare alberi di ogni ragione, e con le ramora gli milono giu per lo fiume, e ancora m ogni ragione di logname, ch' era nella Città gistarono giù pet lo fiume, e alquanes cafe disfeciono, e ogni cola gittarono giù per lo fiume. Di che addivence, che il Ponte, che la gente de Fiorentini aveano fetto fopra all' Arno, per pocese possare da una batlia all' altra, non poet fortenere la grande quantità dell'acque, e des legname, che li venne addollo, anai & suppe, e prefloche tutto andò via. La qual cola, come il Signore di Pifa feppe , eredendo ,che l' una delle detre baffie non fi potesse difendere , perchè fi fapeva, che encora non era compiura di fortificare interamente, nè ancora credca, che quello

de' Fiorentini, substamente con grande parte del Popolo di Pila, e con tutti li forestieri foldati usciti della Città, li mandò verso quello luogo, dov'era la detta bastia, ma come quelli del campo, ch' erano dall' altra riva del fiume, videro andare coloro verso quella bastia, subitamente alquanti caporali di gente d'arme entrarono in certe barche molto valenti, e tirandosi dietro alquanti poderosi cavalli, paffarono nella detta baffia, e giunti guardarono verso quella parte, donde li nimici veniano loro addosto, e come conobbono li nimici venire fanza alcuno ordine . e tutti iscioverati, e con poce provvedimento. Di che elli subito con quelle brigate di gente appiè, e balestrieri, che erano nella detta baftia, efcirono loro addoffo, e con poca fatica gli vinfono, e cacciorongli in fuga verfo la Città, e più di sessanta n'uccisono, e ben dugento Pisani presono, e poi tutti si ritornarono con grande allegrezza nella bastia. E così addiviene a quelli, che non sono con buono ordine guidati.

Come furono prese più navi, che veniano per entrare in Pisa con più quantità di grano.

## CAP, VI.

Ome è detto, li Pifani mandarono in Cicilia a comperare grano, e altrove, e aveanlo condotto vicino a Pifa in più luoghi. Ma poiche furono certi, che in Pila non poteano entrare nè per terra, nè per aequa; di che quelli Cittadini Pisani, che le guidavano, diliberarono di partirli quindi, e andarfene altrove, e vendere il detto grano, e così feciono. Ma poichè furono partiti, per gran fortuna di mare, per forza di venti, e contro al loro volere furono condotti quali nel Porto di Pifa. La qual cosa veggendo le galee de'Fiorentini , che quivi vicine erano , ch' erano quattro galee, e due galeotte, e tre brigantini, e una nave incastellata, e armata, e tutte erano Genovesi, e soldate da' Fiorentini. E Meffer Gustarc Grimaldi n'era Capitano, subitamente armatisi, e concisi le cominciarono a combattere, e con poca fatica le presono tutte adì ventidue di Maggio. Avevavi suso dumila moggia di grano, e molte altre cose, le quali tutte guadagnarono, che furono di affai valuta . E l' altre galee de' Pisani, ch'erano con loro, fuggirono in alto mare, e camparono. E ancora quelli medefimi dì sei barche cariche di vettovaglia, che veniano di verso Genova per entrare di furto, e di noste in Pifa, furono prese da quelli di Livorno, e li Pisani nulla cofa riebbono allora.

poteste effere soccorfa da quelli del campo A Come li Fiorentini elessos per loro Capitano de Fiorentini, substamente con grande parte del Popolo di Pisa, e con tutti li forestieri foldati usciti della Città, li mandò verso quelfoldati usciti della Città, li mandò verso quelfone, provide a sutto.

## CAP. VII.

LI Signori Priori, e Gonfaloniere della Iu-fizia infieme co Dieci della Balia, perchè meglio fosse guidata la loro gente dell' arme, che assediava Pisa, elessono per Capitano di guerra Messer Luca dal Fiesco da Genova, perchègli ebbono buona fama di lui, ch' elli era vaiente, e favio uomo, e dierongli affai brigata, e buona provvisione. Lo quale fanza venire a Firenze n' andò nel loro campo, e quivi ricevute le insegne del Comune, e il bastone della Capitaneria, ed elli poi con grande follecitudine provvide poi a tutte le cose bisognevoli, e al campo. E perchè niuna cosa potesse di furto entrare in Pifa, si pose col suo campo il più presso, che potè, e allato alle mura della Città, perchè seppe, che pure di notte v' era alcuna cofa mella, che venia da Lucca. E questo fu cagione di non avere li Pifani speranza di potere essere di nulla forniti.

Come la gente de Fiorentini ebbono a patti il Castello di Vico Pisano, e per lungo assedio.

# C A P. VIII.

A Vendo la gente de Fiorentini lungo tem-po affediato il Caftello di Vico Pifano, e molte volte l'aveano combattuto con molti ingegni atti a tali cose, e non l'avcano potuto avere, e con groffe bombarde l' aveano spogliato di parapetti delle mura, tan-tochè suso non vi si poteva stare; e ancora con le bombarde, e con le briecole aveano dentro al Castello tutte le case abbattute quasi affatto, e molta gente vi era morta, uomini, e femmine, e fanciulli dentro, e però quasi tutti li Cittadini abitavano nelle caverne fotterra, e anche di quelli di fuori n'era morti molti. Ma pure del mese di Luglio vedendo, e conofcendo li Cittadini di quello Castello, che li Pisani non li poteano soccorrere, nè aiutare di nulla, e dentro non v'era rimalo da vivere, se non pochi dì, feciono patto con la gente de' Fiorentini, che se non fosiono soccorsi da quel di infino adì fedici di Luglio, ch'elli fi arrenderebbono . salve l'avere, e le persone loro. Questo parto feciono li Cittadini di Vico, non perchè elli credesiono esfere soccorsi da' Pisani, ma folo per onore di loro, che s' arrendeano; e diedono per istatichi dodici de' migliori Cittadini del detto Castello, e poi adì diciassette di Luglio si arrenderono, e dicrono il Castello alla gente de Fiorentini. Aveano li Cittadini del detto Castello patita grande fame, e nicistà grandissima per non venire

fot-

focto la Signoria de Fiorentini, e di tutto erano contenti, tanto erano loro ninuici, che ogni grande faica pattano volentieri, e fanza faren alcono temmarico.

Come in Pifa ero grande fame, e però molti fegretamente fi fuggivam, e came la gente de Fiorenton li coffringecom a tornare molla Citià, e molte eradele à vi fi nià, e fetimo per farli arrendere.

# C A P.

M Olee cole si freiono per li Dieci della Balia, e pure atlai crudeli cole per a-В vere la Città di Pira , perchè vedenno li Citradini Pifani, che faceano ogni cofa loro poffibile per non ventre fotto la Signoria de Fiorentini. E però la gente de Fiorentini del mele di Luglio con il loro Capitano raunati inseme , se posono a campo molto ptesso alla Città di Pifa, e feciono affai danni, e molto fpello erano allato alle mura , e facevano vista di voicre combattere la Città , a alcuna volta appoggiavano le fcale allo muta, e con quello metterno grande paura al Signore di quella, e agli altri Cittadiai . Poi fentendo la gente de Frotentini, che molti uo mini, e femmine, e fanciulli, come vedeano il tempo di poterfene andare, e di nafco- C fo ufcivano della Città , e andavanfene a Lucca, e nel fuo contado per la grande fame, che avevano, e akuni già ve ne moriva di fame: e encora il Signore, e quelli, che reggemo la Citta, ne cacciavano fuori molti uomini, e femmine, e fanciulli difutili alia difefa della Città , fettandogli, fuori della Cisca, e prima nella Città rubandogli, e in molti ufacono grande crudelia ,facendoli in prizione morire di fame, e quali tutta la parte de Rafpanti n'avevano escriata fuo ri della Citta, e allai fattine mocire e loco . e le loro famiglie. Le quali cole la pprendo li Fiorentini, e dispiacendo loro, che le perfone defutili ufciffono della Cetà , dilibera- D rono, che niuna persona sosse lasciata uscire di P.fa; e così comundatono al loro Capirano, che facelle. E così poi fi fece, che qualuntius uomo, o femmina, o fasciullo e ra trovato, che ufeiffe della Città, fe toffo non tornava dentto alle mura, era motto, e alcuno ne fu impiccaro, o molti non posendo riturnare , perocebè quelli dentro non volcaro lasciare dentro totnare, si stavano allato alle mura, ed erano morti, e le femmine, che n' ufcivano, erano ancora dentro ripinte, e fungellate nella tella con ferti affocati e gridando, e chiamando milericordia. non crano intefi , ne volute ne dentro, ne di fuori ; e così flandoli tra le muta della Cit- E ta e il campo, mangiavano dell'erbe come le bellie, e morizeo di fame, e molra ve e' erano, che diceano, che volezno innanzi mo zire, che tornare nella Città, e morare di fa-

me, ma non crano volute intendere , ne ricevere, e così molti ne furono morti, e li Pilani ancora dentto alla Città faceano contro 2 molti Cittadini grandi crudeltadi, uccidendoli , e rubondoli ; e per non venire fotto la Signoria de Fiorentini, d' ogni cola fi disponenzo d fire, e di patire, e veramente, che li Gambacorti, e totta la fetta de' Bergoli erano allora più nimici de Fiorentini, che non era la fetta de' Rafnanti, petocchè la Ciccà di Pifa aveano voluto dare al Papa, e al Re Londilaus, e al Re di Francia, e al Re di Cicilia più volte per non veoire fotto li Fiorentiai, e niuno di loro li volle mai ricevere. E la fetta de Rafpanti, ch'erano eseciati della Città, ve n'aveva alfai di quelli, ch'erano in Lucca, e aktove, ch"erano in concordia co' Dieci della Balia e (egrecamente cercavaco, che Pala folic de Fiorentiai.

Come fu prolungeto il tempo s' Dieci della Balia per due mesi, o fatti i Dieci ausvi.

# C A P. X.

E Adi venci del mefe di Agosto li Signori Priori, e il Gonfeloniere della Lultizza, co' loro Colleni , e li Ottantuno prolungaro il tempo a Dicci della Bilia due meli avvenire per buone carioni. Poi eleffono nunvi Dieci di Baka con molte condizioni, La nuovi Eletti per Dicci fono questi, cioè: In Santo Sparito Barrolo di Lacopo di Banco, c Ri-dolfo di Paolo Lotti . In Santa Caoce Antonio di Mellis Luca da Panzano, e Cionzecio di Franceico Baroncelli , e Minigruzzo di . . . . . Coreggiato . In Santa Maria Novella Tommato de Domenico Orio:ltar, e Giovanni di Giovanni Aldobrandigi, e Cocco di Domen co di Cecco Pannaiuolo lino. In Santo Giovanni Piero di Giovanni di Firenze Speziale, e Cipolla di . . . . . . degli Agli per de Grandi.

Come certi Pifani feciono patto ca Fiarentini di dare lera la Città de Pifa, por le rappono.

### CAP. XL

A Nosa del medic di Agolio resento restità del Piñsi dei Cappo I Cipriano, e l'Dirè ci della Bidia, che sel campo e reco silora i latto ail Gircia di Piñ, e dell'ano, che ermo a loro mandati dal Signore de Piñ, e degliono, che ermo a loro mandati del Signore de Piñ, e degliono, del restita Ciardinia, horte reggeno la Citta pie crecure, e fire concordia se parti un l'arostita e l'esto e quanto edi vocisiono. Fiu loro rispatto dalla borcomia dolermente, decina i, e letto ei quanto edi vocisiono. Fiu loro rispatto dalla borcomia del risonationi concordia di verantene, ch'elli volpano loro Concordia di verantene, ch'elli volpano i loro Citta di Piñ Biberannose suchi

loro, e più altre cofe diffono. Di che li dat- ¡ A [ e ficenziati, e quelli fe n'andaro a Pifa, e ti Pifani allora diffono, che quelte cole molto piacevano loso. Poi entrati con loro al praticare molte cole, tolto furono di concordia, e fero infieme i patti, ed aveano li Pifani a dare alli Fiorentini la Citrà liberamence, e moite altre Castella, e alcune ne doveano rimanere del Signore Meller Giovaoni Gambacorti, e fuoi conforti. E aneora dovea rimpoere a lui , e a' fuoi molte policiioni, che primacrano di Cittadini Pifani escriati da loro fuori della Città , cioè della fetta de' Rafpanti , a ancora doverno avere da Fiorentini grande quantità di fiorioi a aoche altri molti patti vi furono tra loro fatti di grande concordia, ma pocu B flettero fermi li Pi(ani a quella concordia . anzi in pochi di ruppono li preti fatti, e niuno ne vollono fare, ma diffono, che prima volezno morire di fame, che dare la Città di Pifa a'Fiorcatini. È per allora le cofe fi rimafono come prima s'ermo.

Come a Firenze venne Ambafeiadori del Re de Francia , a che deffero, a che li fu riffofto.

C A P. XIL

DUe Ambasciadori del Re di Francia vennero a Firenze, e difiono per parte del C detto Re, e ancora per parte del Duca di Borgogna, e per parts del Duca d' Orliens fratelli del Re di Francia , come gli Ambafeiadori di Meller Giovanni Gambacorti Signore di Pifa, e di tutto il Popolo di Pifa avenno data liberamente Pifa con tutto il contado, e distrereo al Duca de Orliens, e sortopostola alla Corona di Francia , e che di quella Città il detto Duca era fitto Signore e perchè eli credemo, cheli Fiorentini ne fufo molto licti , confiderata la divozione , che avezno nelli detti Reali di Francia, e avuta fempremai ocili loro paffiri, e però li pregavano, che a loro piacelle levaria, e sitirarii dall' affedio di quella Cirtà, e quello D liberamente lasciare sotto la sua Sonnoria. Le quali cole udice li Segnori, e chiamati all'ai Cittadai di richiefti a loro, e a loro detto queilo, che avenno detto li detti Ambolcia dori, e domandato configlio di quello fatto. che a avelle a rifcondere loro, fu per tutti li Cieradini configliato, e cost fu poi rifpofo a detti Ambasciadori, che li Fiorentini avesno più tempo innanzi faputa la loro venuta, e il perchè erano mandati a loro. E però avenno mandati è loro Ambafciadori io Francia al Re, e aglitaltri bene informati delle loro ragioni , le quali direbbono a tutti loro, e ch'elli fi rendezno molto certi, che quando l'avellono udire, farel-bono conteoti da'Fiorentioi, e leverebbonfi dalla 'mprefa, che avesoo fatta, con sappiendo le vere e molte ragioni de' Fiorencini . E fu poi alli detti Ambalciadori fatto graodifismo onore,

diffono loro la rifposta, perocchè a loro petizione erano quivi venuti, e alle loro (pefe. E poi fi cornarono in Francia, e dissono quello, che aveano detto, e che fu loro rispottu, e per allora la eofa fi rimase coal.

Come la gente de Fiorentini , che affediavano Pifa, prefeno più perfone, ebe vi recavano grano, e impiccarenli.

> CAP. XIII.

E Sícodo la genre de' Fioreotine a campo prefioche alle mura di Pifa, e teneania moko fornita, perocchè molte guardie aveano continuamente intorno alla Città , perchè niuna cofavi potesse entrare, di furto, di notre, e del mefe di Settembre prefono più fortezze la detta gente presso Città per p ti, le quali davano per acqua alcuno fuffi dio alla Città di vettovaglia, effendo così guardata d'intorno la Città, come è detto. addivenne, che una notte del detto mele effendo il tempo molto oscuro, certi per la grande guadagno, che fi faceva, fi partirono da Lucca con molte fome di graco, e ancora li detti uomini na recavano in capo , e to collo per entrare con ello in Pila , e non molto di lungi dalla Città, pur furono fen-titi dalle guardie, li quali corfono loro addollo, e alquanti ne prefono, e tolfono loro centotrenta facca di grano, e meno di qua ranta facca n'entrarono in Pifa . Di quelli uomini, che lo recavano, furono nore quel-li caporali, che furono prefi, li quali fubiramente furono appiccati per la gola , e alcuni altri fi fuppirono, e allora furono moito eresciute le guardie, e più di cinquecento uomini faccano di di , e di norta le guardie , perchè niuno vi potesse entrare con vettovaglia alcuna, e chiunque era trovato, che vi volesse entrara, o uscire, era molto tosto impiccato.

Come le gruse de' Fiorenzioi prefino la Cistà di Pifa, e con che patti; e abbudarono al Popelo melto pare, e provideno a' bifogni lero ,

> C A P. XIV.

E Stando la Città di Pifa affediata, come è detto, il fratello di Molfer Giovanni Gambacortì, il quale fu già Arcivescovo di Pifa, venne insieme con Andrea Gambacorti fuo fratello, e con alcuni altri Cittadini Pifani di volontà del Signore in fegrero luogo presso alla Città a parlare con Marteo di Michele de Vanni Caffellani, il quale eranel campo de'Fiorentini, e brevemente dissono di nuovo volere fare concordia, e patti co' Fiorentini, e dare Pifa, e il contado fuo, e eutto quello, che renezno a' Fiorentini; e fe [A ] romore, o contefa, E li detti Gino, e Barquello facetione , diffono volere da loro molte cofe, e do po più ragionamenti tutto quello, che volcano per iferitto, tutto quelle, che volcano dando Pifa. Di che il dette Matteo uditoli, e veduto tutto quello, che diceano, fubicamente ne venne a Firenze, e futo co' Ptiori, e co' Dieci della Balia, e con altri Cittadini richiesti su per loro diliberato quello, che volezno, che si sacesse. E poi fu rimandato il detto Matteo nel campo, e ancora poi vi furono mandaci Gino di Neri Capponi, c Bartolommeo di Tommafo Corbinelli, ch' erano amendue de' Dieci della Balia ,li quali effendo nel esmpo tutzi e tre, e fatto affapete al Vescovo de Gambacorci, come elli erano venuti quevi per parlare con lui, e con li altri , feguì, che il etto Vescovo, e più altri Cittadini di Pifa furono a loro mandati in legreto luogo da Meller Giovanni di Meller Gherardo Gambocorti, e da' conforti fuoi, e da molti altri Cittadini Pifani, e dopo molte pratiche, e lunghe, furono di concordia di dare a'Fiorentini la Città di Pifa, e il contado, e tutre le Caffella , e fortezze, che tenenno in quello, o in altro luogo del mondo, e perche quello attenellono, dierono flatichi nelle mani di quattro caporali di gente d'arme di quella de Fiorentini, e vollono molte cole, e molto larghi patti , e tutte furono loro promelle, e poi attenute loro da Fiorentini , li uali patti in breve furono questi, cioè, che detto Meller Giovanni dovelle avere fiorini cinquattamila di oro in tre paghe, de'quali allotta avetle fiorini ventimila d'oro, egli aleri di fei mefi in fei meli avvenire : E avere per fue tutte le Caftella del Vicatiaco di Ssata Maria in Bigno ,e rimanere di quelle raccomandato del Comune di Firenze, e debbono a lui, o a cui elli volelle, rimanere per loro l' Hola di Capraia, e quella di Gorgona, e l'Ifola del Giglio, e debbono effere ribanditi a Firenze tutti li Gambacorti da ogni bando, che avessono, e debbano essere fatti Cittadini di Firenze. Ed abbia il Comune a dare loro tre case in Firenze per loro abitare, e debbano avere da' Fiorentini la Roccadi Silmo per Andrea Gambacorti , liberamente debbe effere ribandito da Fiorentini Lodovico de Gaizzi da Samminiato Frorentino, e desno effere efenti fempremai da pgni gravezza li Garebacorti tutti in Firenze. e in Pifa, e ne' loro contadi, e diffretti, e non debbano potere effere coffretti li Gam-L'acorti di pagare alcuno debito, ch'avellono da quel di addietro con alcuna persona, o in Firenze, o in Pifa, o in alcre luogo, conrado ,o diftretto loro , debbano tutti li Gambacorti i loro beni, e le loro possessioni del contado di Pifa, e in quelli ffare, e abirare, E e averne i frutti. E poi adì nove di Ottobre la gente del Comune di Firenze quietamente prima aperta loro la Porta, entrarono nella Città di Pifa fanza efferyi alcuno Tom. 11.

tolomnico de' Dieci armati con la gente dell' arme n'andarono alla Piazza delli Anziani, e giunci, che futono quivi, il Signore Meffer Giovanni Gambacorti, e li Anziani di Pifa li ricevettono allegramence, dicendo loro: Signori nostri Fiorentini, voi fiete li ben venuti, e mifosli nel Palagio, dove foleano stare li Anzigni di Pisa, ed ellino per allora fe n'andarono alle loro cafe. Poi per altra porca entrò nella Città Mellet Luca dal Fielco Capitano di guerra de' Fiorentini con molts gente d'arme, e corfono la Città per loro, gridando: Viva il Comune da Firenae, e Parte Gucifa, e ancora quello medelimo feciono gridare a' Pilani , comecchè malvo-lentieri tutti il diceffono: Vivano li Guelti , pure lo gridarono tutti, Poi vennero si detti Dieci della Balia al Palagio, dove elli erano, molti finciulli , e fanciulle , e femmine, e uomini poveri, dicendo: Signori noffri Fiorentini, dateci del pane , perocchè di noi molti ne fono morti di fame ,e noi fiamocon grande fatica feampati. E per Dio vi preghiamo, che voi non vogliate, che noi anche moiamo. E li Dicci feciono a tutti dare affai pane fanza danari, e poteronio fare, perchè aveano portato in Pifa grande quantità di pane, per dame al Popolo di Pifa, e anco-ra per gli uomini dell'arme, che erano con loro, e quelto bifognava, perocchè nella Citta non era niente da potere vivere . Aveva allora nella Città di Pifa molti uomini, li quali per la fame erano magti ,'e fpenti con gli occhi in entro, e ben parcano gente alfamara. E però nella prima giunta mangiarorono molto, e non parea, che si potessere faziare. Poi su per li Fiorentini provvedu-to a tutti li loro bisogni con molta roba da vivere, che vi mandarono, e fero venire d' akronde .

Come la Figrentini seppone la urvella dell' avasa Pifa , fecimo grande festa ,e filenne proceffiene per tutta la Terro , ringraziando 1ddie.

> C A P. XV.

A novella della prefa Pifa giunfe a Firen-L A novella cetta presa .... a fera, e fu il dì di Santo Dionifi, e di Santo Donnino, del la quale novella li Cittadini furono molto lieti tutti di ogni qualità, e grande allegrezza fe ne mostrò per tutti, e festa grandissima se ne free per tutta la Città , e grandi fuochi fe ne fece la fera nella Città per tutti li Cittadini, e ancora per tutto il loro contado, e differto, e tutti diceano, che questa era la maggiore novella, e la migliore, che mai avellono i Fiotentini. E li Signori fecioa fare in ful loro Palagio ere fere fuochi per fefta, Poi feciono fare li Priori, che tre di fi facesse felta per tutta la Città, e che tutto il Popolo andaffe tre dì a proceffione per tutta la Città, e così poi fi fice, e ciafetuno Cirtadino andò alla detta proceffione molto divotamente, ringraziando iddio, che sì grando ittolia avea data alli titorentini, e il terzo di venne alla detta proceffione il a tavola di Santa Maria Imprinetta, e tutte le Reliquie Sante della Città vi furono. Eancora ordinarono i Signori, e feciono dire in Santo loanni una folennifima Melfa, e andaronvi con li loro Collegi, e con li Capitani della Patte Guelfa, e fu quella di tutto il Popolo molto divota folennità di ringraziare Iddio, e grande feita fi fece per tutta la Città.

Come li Priori feciono per festa fare grandi giostre, e li Capitani della Parte Guesfa seciono per tutta la Tetra armeggiare tre dì, e poi giostrare.

## C A P. XVI.

A Noora ordinarono li Signori Priori, che per quella felta fi giostrasse in fu la Piazza di Santa Croce; e dierono doni a quelli, che meglio fece. E fu quello di bella g-oftra, e grande. Poi li Capitani della Parte Guelfa feciono tre di armeggiare per tutta la Cictà a quattro brigate di armeggiatori, e cialcuna brigata furono dodici giovani onorevolmente vettiti, o questo piacque molto a tutti i Cittadini, e fu allegra fefla. Poi ancora feciono li detti Capitani della Parte Guelfa giostrare in su la Piazza di Santa Croce, e fu bella giostra, e diedono a quello, che meglio giostrò, bello, e onorato dono, e anco al fecondo diedono bello deno, e allora fu in Firenze fornita la festa dell'acquisto fatto della fignoria della Città di Pi-

Come li Fiorentini sectiono Jare in Pisa molte forsezze, e mandaro a Firenze molti Cittadini Pisani, e altre cose sectiono assai.

## C A P. XVII. .

I I Fiorentini, poichè ebbono in loro lalia la Città di Pifa, e il fuo contado,
e diffretto, attefono con grande folleciudine a fare in quella molte fortezze e perchè
meglio, e con più folleciudine in fiacefino,
elefiono dieci Cittadini, li quali aveifono a
fare in quella Città e cittadelle, e rocche
fortiffime. Li quali eletti andati a Pifa con
molti magfiti intendenti, e ancora avuti la
quelli caporali d'uomini d'arme intendenti
di quelle code, e veduta quella Città in turte le lue partitutti infieme di concordia per
più brevità di fare al prefente la Cittadella
vecchia, ma molto più forte, che prima non
era, e così ordinarono, che per allora fiaceffie; sa nocar ordinarono, che nella parte di

Chinzica follecitamente fortificassesi una torre, che fi chiamava ista in pace con procinti murati, c larghi folli, e ancora la Porta a mare ordinaro, che allora li facelle forte ; e così folleciramente si fece con grandistimo ípendio, perocchè allora a tutti parve, che le fortezze si facessono dalla parte di sotto verso il mare, e ancora ordinarono, che quando quelle fortezze follono fatte, che si facesse ancora in quella Città molte Cittadelle, e fortezze affai în più luoghi della Città, e allora provvidono li Signori, che Gino di Neri Capponi fosse Capitano di quella Città per otto meti con grande balia, e con molta famiglia. E che Bartolomneo di Tommalo Cor-B | binelli fosse al presente Podesta di Pisa con aslai famiglia, e con aslai Balia. E ancora, che per più ficurtà de' Fiorentini ordinarono, e feciono li Signori Priori, che dugento Cittadini Pifani allora venissono a stare a Firenze, alli quali fu comandato, che della Città di Firenze non uscissono alla pena dell'avere, e della persona, e surono costoro quali tutti de' maggiori della Città, e de' più arditi, e coraggiosi, e di maggior seguito. E ancora fu comandato a Messer Giovanni Gambacorti, e a tutti gli altri fuoi conforti, che al presente crano tutti venuti a Firenze, che di Firenze non fi partiffono fotto quella medefima pena. E così istandosi le cose, e facendofi follecitamente le fortezze, e avendo nella Citrà di Pifa continuamente ottocento lance di foldari, e millecinquecento fanti di foldo, perchè li Fiorentini si rendino sicuri di non perdere quella Città. E li detti Dieci di Pifa sì ordinarono in quella Città, e nel loro contado le gabelle per quello modo, che fu ordinato per li Priori, e per loro. E ancora li Priori, e il Gonfaloniere della Giustizia con li loro Collegi ordinareno in più luoghi delle Castella di Pisa Podestà, e C stellani, e Vicari con assai Balia, e con assai fanti, e così flando le cole ordinate, continuamente li Fiorentini fludiavano di fare le fortezze ordinate in Pifa dall' una parte, e dall'altra della Città ; non riguardando ad alcuna spesa per grandezza di quella,

Come li Ambasciadori de Fiorentini, che andavano in Francia, furono presi, e messi in prigione, e poi furono lasciati.

## C A P. XVIII.

A Veano li Fiorentini mandati due loro Ambafeiadori in Francia per dolerfi del Commilifario del Re, che cera a Genova, e per moftrare al detro Re di Francia la grande ragione, che aveno di fare contro a "Pifani loro, e fuoi nimici, e fervi del Duca di Milano, e pregare il detto Re, che provvedelle sì, che il fuo Commilibrio non facelle più contro a loro, e a chiarire tutri il Reali di Francia di quale, e quanta regione avea-

no li Fiorentini in Pifa. Di che avvenne, A logai modo, che possibile gli sosse, che cisma che passando li detti Ambasciadori per Borgogna, credendo li detti Ambasciadori potervi andare sicuramente, furono quivi presi, e messi in prigione a petizione del Duca d'Orliens fratello del Re di Francia, e dicea, che la Città di Pifa era fua, e che li Fiorentini gliel' aveano rolta, e però gli aveva fatti pigliare. La quale novella saputa a Firenze, Subitamente li Priori mandaro in Francia altri loro Ambasciadori al Readolers di quella prefura fatta de' loro Ambasciadori. Li quali Ambasciadori come furono nel paese, dissono a tutti li Reali, e agli altri Baroni del paese le ragioni de Fiorentini: e ancora le dissono al Consiglio del Re. Le quali cofe udire, e intese in lungo tempo, pure fu diliberato per tutti, che li detti Ambasciadori fosiono lasciari ; e così furono, e tornaronfi a Firenze. Comecchè molti mefi prima illettero in prigione, in più luoghi, fu con poco onore del Duca d'Orliens la detta mos-fa, che fece; ma credette di avere molte migliaia di fiorini da Fiorentini, fe questo facesse, ma niuno n'ebbe da loro.

Come Papa Innocenzio Settimo 6 morà a Roma.

#### C A P. XIX.

E Ancora del mese di Novembre Papa Innocenzio Secrimo essendo a Roma, ed essendo di grave malattia aggravato, di quella adl cinque di Novembre con grandi dolori si morì di sozza malarria, e molti, che 'I vidono, dissono, che la bocca gli si volse di dierro alle fpalle in fu le reni. E dissono alquanti Cherici favi, che quello fegno gli era stato mandato da Dio, perchè egli non aveva atteso, nè voluto, che la cisma si levasse del mondo, come avea promesso di fare a turti li Cardinali , e a Dio quando fu eletto, e fatto Papa.

Come fu eletto nuovo Papa, e quello, che promife di fare, e poi nulla velle fare.

#### C A P. XX.

I Cardinali rimali a Roma dopo Papa I Cardinali rimati a nome dopo sag-lanocenzio fettimo feciono prima tutte le folennità onorevolmente, che fi richieggono di fare al corpo del detto Papa, e divotamente l'onorarono di tutti li onori, che fare si sogliono al Papa morto. Poi suti prima infieme, e praticato molti modi, perchè chi fosse eletto nuovo Papa volesse, che la cifma sì si spegnesse del mondo, e promet-tesse di fare di ciò suo potere. Tutti li Cardinali promifono a Dio, e quivi l' uno all' altro con molti faramenti, che quale di loro fosse fatto Papa, ch' egli adopererebbe per Tom. II.

do' due Papi spegnerebbe del mondo, e di questo fare feciono turti saramento, e boti a Dio, obbligandosi a lui. E ancora vollono, li Cardinali, che ciascuno, che sosse elerro Papa, che s' intendesse avere commesso ne' Cardinali, che intorno al levare la cifma avessiono piena balia di dare qualunque modo a loro paresse, che fosse il migliore, perchè gli venisse fatto di disfare la cisma del mondo, e molte altre promesse sece eiascuno di loro a Dio, obbligandosi di fare qualunque fosse elerto Papa, che la cisma si spegnesse del mondo. Poi li Cardinali detti del mese di Novembre si rinchiusono per eleggere nuovo Papa con grande solennitade, e del detto mele elessono per nuovo Papa il Cardinale di Aquilea, ch'era Veniziano. Era costui antico uomo di più di fettanta anni , e fu costui chiamato Papa Gregorio Duodecimo, e fatto Papa promesse di fare tutte quelle cofe, che prima aveva egli, e gli akri pro-messo di fare a Dio, e alli Cardinali. Costui poi fece vista di fare tutte quelle cose, che promesso avea a Dio, e alli Cardinali; poi fi rivolfe, e niente ne volle fare per lo cartivo configlio, ch' ebbe da Frate Giovanni de Frati Predicatori, cui elli poi fece Cardinale, e a cui elli molto crederre.

Come Papa Gregorio fece în più Terre della Chiefa nuovi Vicari, ed chbe assai preminenze in Roma, e di più cofe, che fe.

#### C A P. XXI.

POi il detto Papa Ghirigoro fece in molte Terre della Chiesa nuovi Vicari, e mandò nuovi Cardinali per Legati, e quel-li, ch' erano Legati rifermò in più luoghi. E volle, che li Romani facessono quello medesimo a lui, che fatto aveano agli altri Papi . E diffe di volere guardare Castello Santo Agnolo, e mettere in Roma il Senatore, e molti altri parti volle da loro, e quali tutti si feciono da' Romani. Ma pure i Romani fi ferbaro alcune preminenze, di che e' furono di concordia. E ancora il derto nuovo Papa foldò di nuovo Paolo Orfino con gran brigata di gente d'arme, e molti altri caporali di gente d'arme, ch'erano a Roma, e altrove, e Lodovico de' Migliorotti, che era nipote del vecchio Papa, il quale era venuto a Roma con trecento lance non ardì di entrare nella Città di Roma per paura del popolo di Roma, ma istette di fuori della Terra, perchè, come altrove è detto, su quello, che uccise li Cittadini di Roma, e poi si parrì da Roma con la sua brigata, e andossene nella Marca, e Roma rimase in pace. Questo Lodovico tenea al-lora la Città di Fermo, e la rocea, e ancora la rocca della Città d'Ascoli, e molte altre Terre nella Marca, il quale là con la Pp 2

fua gento fe n' andò, e quelle prefele per l'A l Paolo Ortino fico più di dumita eavalli di fe , e focesione Signore , poros chè egli era più forte , che li Cittadini di quelle .

Di molte cofe fatte a Milano quefte anno.

C A P. . XX11.

A Neora in questo anno furono in Milano grandi guerre, e batraglie tra loro , E li Muanch dicesno: Viva il Duca; e faceano guerra al Conre de Pavia, e que' di Pavia diceano i Viva Filippo Maria Conte di Vertu, e di Pavia, e così le genti di quefti due fratelli fi combatteano infieme, e guaflavano tutes la contrada, E dalla parre di quelli di Pavia era Fazzin Cane con gran brigata di uomini d' arme, e dalla parce del Duca di Milano era Meffer Otto Buonter go altresì con affai uomini d'arme. Fuvvi volra, che ollendo Fazzin Cane cavalcato preffi alla Città di Milano a due miglia . Mef-fer Otto Buonterzo, e li Milaneli ufeirono fuori della Citrà con loro a battaglia, e doo lunga, e funguinnia battaglia, finalmente Fazzin Cone fu iconfitto, e morti molri de fuoi, ed elli fi rifugg) a Pavia con quelli, che poterono fuggire. E per allora tra loro fi rimafe la guerra, e non fi facea, e anco-ra gli altri vicini d' intorno a Milano, li C quali erano ribellati da loro, faceano guerra affii a Milano , e ancosa tra luro medefirmi dentro alla Citrà di Milano furono continove discordie tra' Guelli . e Ghibellini .e eacciamenti, e morte di Cirtadini tra loro allai, e ancora v'ebbe parecchi mutamonri nelli Senti di coloro, che reggevano la Circà in nome del Duca, perocché elli poco vi poten, e più volte vi ebbe di queili, ch'erano li maggiori, che furono cacciati fuori della Città, e quali motti, e quali impregionati, e disfatti. E per quello tutro il paele era in molto mule stato, e in grandi guerre tra loro .

A N N O MCCCCVL

Come Paulo Orfino tradi , e rubb quelli della Ginà di Tofcanello .

C A P.

El principio di questo anno addivenne, che Paolo Orfino, il quale era foldato di Papa Ghirigoro Duodecimo, che era a Roma, e non effendo da lui pagato di fuo foldo , perocchè non v'era di che, e ancora avendo prestati al Papa assai danari, perebè elli si potesse coronare, e da lui non pollendone alcuno riavere, e per quelta cagione avea grande discordia col decto Papa, e dices dorere avere da lui pir di fellantamila fiorini, e aveva allora quivi tua brigata di buona gente d'arme; e porò bifognava loso affas cofe da vivere , e non vedendo per illare quivi di potere isforza-re il detto l'apt, no allora effere potibile al Papa de pagario, perocche danari non avea, nè vedeano donde se ne poresse venire, e per questa cagione si parti da Roma con tutta la fua gente, e andoffene verto Corneto, perocehè in quella contrada avea pre-fe più Caffella, e Terre, e teneale per fe. E giunto nel paele, e avendo grande neceffità di tuere le cofe da vivere, prego li Cittadini di Tofcanella, che ricentilono alcuna particella della fua brigata nella loro Terra, e li detti Cittadini per servirlo, perocchie infino allora fi era il detto Paolo reolto moftrato di effere loto amico, ed elimo erang in grande concordis con lui , ed ellino di-liberarono di fervirlo , e mulono nella loro Terra tutti quelli , ch' egli vi mendò , che furono trecento cavalli, e più . E ancora poi ve ne mandò più di tno, dicendo loro, che meglio iftavano ivi , che akrove . E li detri Cittadini di Tofcanella li ricennero nelle loro cate, e onoraronli quanto poterono. E poi il derro Paolo andò con tutta la fua gente alla detta Città di Toscanella, ed entrato dentro, prima prefe per fe la Signoria della Terra, poi fece alla fua gente rubare tutti li Cittadini della Terra, e rorre loro tutte le loro cafe, e beni . Furono alcuni , che domandarono al detto Paolo, perche quello avea fieto? rifpole, che li Circadini di gnivi l'aveano voluto tradire, e rubare lui, e la fua genre, e altra fcufa non fece di così grande tradimento, quanto fatro avea. Allora in quella Città di Tofcanella cinquecanto Cittadini, ed erano tutti allai ricchi, furono tutti rubati . e prefi, e mortine affai . Non fu di quello rradimento , e ruberia fatto dal Papa alcuna riprensione ne fatta, ne detta a Paolo, e tua era quella Terra, ma tacelfelo.

Came gli ufciti di Perugia fecieno nella Marca grande guerra , e ruberia .

CAP. IL

GLi ulciti di Perugia sounatamente la Romagna, e a Bologna per andare Li ufciti di Perugia raunatifi infieme nelcontro ai Perugini, del mese di Maggio vennero infino alia Cietà di Caffello, ed erano mille cavalli, e cinquecento fanti a guifa di compagnia. Come quivi furono giunti, teppono, che la gente del Legato del Papa, che era a Perugia, veniva loro incontro per combattere con loro, ed erano molto più genta d'arme, che non erano ellino. Di che fubito per paura fi pertirono quindi , e andaronne nella Marca alla roeca contratia; e quivi ebbono buona stanza per rubare il paeie, e furonvi lietamente ricevuti. Poi flandofi quivi, fi congiunfone con loro molti a womind a franç, tanti, che furnon dumila cavelli, cinquazi che ulciffi il mefe di Giugno, arti a mal fare. Poi rubarono turco il pacfe, e corfono infino ad Ancona, e quivi prefono graziffima prede di Belliame, e di prigioni, e a filvamento fi tornaziono a ca fi; e tutto quell paefe: tenazioni in grande paura, e guerra tutta quella iflate.

Come li due Papi per lora Ambastiadori surono d'accordu a rinanziare il Papaio e che nuova Papa per li Cardinali si facesse.

C. A P. . III.

Sollecitando molto li Cardinali Papa Ghi-rigoro Duodecimo, ch'elli dovelle fare quello, che promello avea, perchè del mondo si spegnetle la cisma di due Papi, e pe Benederto, che allora era a Nizza, chi elli voleva, che la cifra fi spegnelle del mondo per tutti quelli modi, che a lui parelle, purche li modi fossono comuni, Alle quali cose il detto Papa Benedetto rilpofe, che era presto di fare ogni buono modo. Poi mandù a Roma al derto Papa Juoi Ambalciadori con avere da lui il mandato di potere fare tutto quello potea. Li quali Ambasciadori suti a Roma col detto Papa Ghirigoro, e con fuoi Cardinali, furono da loro molto onorati, e volentieri veduti. Poi udito da loro quello, ch'elli dicesno, e molto piaciuto a tutti loro, diliberarono di mandare loro Ambasciadori a Nizza a eleggere il hiogo, duve dovellono accozzarli inlieme, e che ciascheduno vi fosle co' suoi Cardinali, e quivi dovesse ciascheduno de' Papi rinunziare il Papaio, e poi li Cardinali dell'uno, e dell' altro Papa dovellono eleggere uno folo Papa, o l'uno di loro, che prima erano, o un altro qualunque piacelle loro, purchè foile buono per la Santa Chiefa, e anche furono di concordia, che niuno di questi due Papi non dovesse in questo mezzo fare alcuno Cardinale. Li quali Ambasciadori di Papa Ghirigoro andarono a Nizza a Papa Benederro c da lui furono molto volencieri veduti, e onorati affai, e trovarono, che quivi erano gli Ambalciadori de' Fiorentini venuti, li quali pregavano cordialmente il Papa Benedetto, che gli piacesse di volere, che la ciema si levasse via di tra' Cristiani, e il Papa Benedetto gli aveya volentieri uditi, e risposto loro, che ogni cosi farebbe, per chè tanta resia si spegnesse tra' Cristiani, cuenta era di avere due Papi. Poi gli Ambascia-dori del detto Papa Ghirigoro furono più volte a praticare con Papa Benedetto del luogo, dove si dovessono accozrare insieme per rinunziare il Papato, e ciascuno volendo luogo affai atto alla loro faccenda, non però ne furono molto toflo di concordia, perocchè

Papa Benedetto volea, e chiedea per luogo comodo Firanze, e ciafeun' atra Terra fortopoda alli Fiorencini, e più altre Città del mondo; ma Papa Chirigoro non volle mai niuna di quelle Città, che l'affor Papa, ma folo chiedea la Città di Vinegia, e Napoli; e però non erano d'accordo, Poi tenue tra loro molte grandi pratiche di più luoghi, finalicante fi accordare, che il luogo, dove quello fi facelle, folife la Città di Stona de' Genorefi, e posso il tempo quando ciafeuno vi folie co' fuoi Cardinali, e che quivi ciafeuno rimanisfie il Paparo, e poi li loro Cardinali quivi elegesflosò uno moro, quale e- v'otelfono, e a quello rimafono di come cordia, e il Ambafeiadori di Papa Ghirigo-to tornarono altu la Roma.

Come il Re Landilaus prese Taranto, e tolse per moglie la Duebessa di Taranto, che dentro v'era.

C A P. IV.

Enendosi la Città di Taranto per la Duchessa, e per li figliugh di lei e di Mesfer Ramondello del Balzo con molta gente d' arme da cavallo contro al volere del Re Landilaus; di che il detro Re Landilaus con molta gente d'arme da cavallo, e da piè con molte navi , e galee andò ad affediarla la detta, e quella più volte combatrè con grande danno dell' una parte, e dell' altra, e furon quivi eta più volte morta molta gente, perocche la gente d'arme, ch' era nella dettà Citta, erano valenti, e gagliardi, e molto fpesso usciano alla battaglia fuori della detta Città con la gente del detto Re, e faceano loro grandi danni, e affai ne uccifono, e di loro ancora ne furono morri. E stando le cose in tali maniere, certi buoni uomini del paele fi feciono mezzani tra loro; è cercarono di fare cialcuno concordia, che li feciono tra loro pace, e parentado, perocche il detto Re Landslaus rolle per moglie la detta Duchessa, ed ella gu die la Cirtà di Taranto, e altre Castella, ch'ella tenea, e anche gli diè grande retoro, ch' ella avea, che fu del marito, ed ella, e li figliuoli fe n'andarono con lui a Napoli, e allora rimate in pace tutto quello pace. Era coftei molto bella donna, e fu figliuola del Conte di Leccio, ed era di età di trentotto anni allora quando si marirà al detto Re. Moki lodarono il detto Re di avere fatto tal parentado, e molti altri il bial marono non poco, e diceano, che la detta donna era di troppo grande età, e ch' ella avea più tempo di lui, e così era la verità, e diceano, che poco tempo gli basterà l'amore verso di lei.

. .

Come Lodovico de' Migliorotti rubò prima la 1 A1 Cusà di Afceli, poi la diede al Re Landilaus.

# CAP.

A Vea Lodovico de' Migliorotti, nipotedi Papa Innocenzio Settimo, dopo lamorre del detto Papa non voluto ubbidire Papa Ghirigoro, nè i fuoi Vicari, anzi tenea per se molte Terre, e Castella, come altrove è detto, come tenea guardia a tutte le rocche e dicea, che le dette Terre erano fue , che date glie l'avea Papa Innocenzio Settimo suo zio, e per se le volca tenere, ed avea allora di sua brigata più di mille cavalli di buona gente d'arme, e fanti affai, e fece con questa gente guerra affai a tutto il paese, e grandi danni. Poi veggendo il detto Lodovico non potere tenere per le le dette Terre, mandò Ambasciadori al Re Landilaus a cercare di fare patti con lui , perocchè elli fapea quan-co egli defiderava di effere Signore della Citta di Afcoli del Trento. Li quali Ambafciadori futi col detto Re, fubito feciono concordia con lui, e feciono patti, che il detto Lodovico desse al Re Landilaus la Città di Afcoli, e più altre Castella, e fortezze, e il detto Re il facesse Conte di Monopello, e deslegliele altre Castella; e ancora rimanesse il detto Lodovico raccomandato del detto Re per la Città di Fermo, e per altre Castella, che teneva. Però il d. Re Landilaus del mese di Giugno con grande gente d' arme andò verso Roma, e dicea, che venia per avere quella. Ma come il detto Lodovico feppe, ch'egli era a Tagliacozzo, mandò per la compagnia degli usciti di Perugia, ch' erano alla pregandoli, che a lui venifiono. Erano que fti allora miliecinquecento cavalli, e quelli prestamente il fero, e andaro vicino alla Città di Ascoli, e il detto Lodovico mise costoro dentro alla Città. Poi raunati insieme i suoi, e quelli degli usciti di Perugia, sece loro rubare tutti li Cittadini di Ascoli, e molti pochi ne rifparmiaro; li quali pochi erano fuoi amici, e avea avuto più volte il detto Lodovico paura de' Cittadini di Ascoli ; e però gli fece così conciare , e rubarc in tutta la Città. Poi il detto Lodovico diede alla gente del Re Landilaus, ch'era venuea quivi vicino la detta Città di Ascoli cos) rubata, e molte altre Castella quivi vicine. E il Re diede a lui quello, che promesso li avea di dare, e secelo Conte di Monopello, e di più altre Castella ivi vicine, ma poco tempo poi le tenne, perocchè il detto Re glie le tolfe.

Come li Colonnesi rientraro in Roma con gente d'arme per dar Roma al Re Landilans, et furonvi sconfisti, e presi, e di più altre to cofe .

#### C A P. VI.

Ncora del mese di Giugno Gianni Co-A Noora del mele di Giegni lonna, e Meffer Niccola Colonna con più altri gentiluomini del paese di Roma, li quali tutti erano a petizione del Re Landilaus, e aveano a lui data speranza di farle Signore di Roma, una notte entrarono in Roma con quattrocento cavalli, e quattrocento fanti, e credendos ,che la maggior parte del Popolo tenesse con loro, e feciono romore nella Città. Ma a loro avvenne il contrario di quello, che credeano, perocchè tut-to il Popolo di Roma fu contro a loro, che come il popolo fentì il romore, fubito prefono l'arme, e come parte del popolo fu raunato infieme, così cominciarono co' derti Colonnesi battaglia, e non piccola, e ancora questa notte Paolo Orsino, il quale era allora in Roma con la fua brigata sì tofto come elli fentì il romore, fubito fi armò, e con mille a cavallo di fua gente n' andò verso quella parce, dove seppe, ch' erano li Colonnesi, e accozzatosi col Popolo percossono addosso a' Colonnesi, e con la loro brigata fubito li vinsono, e cacciaronli fuori di Roma, e presono di loro più di dugento cavalli . e molti fanti, e alcuni uccifono, fra' quali presi fu Gianni Colonna, e Messer Niccola Colonna con molti altri gentilotti .ch' erano con loro, e ancora alcuni altri Cittadini Romani, ch'erano con loro, li quali tutti furono prigioni del detto Paolo Orfino, e della sua brigata, salvo alcuno Romano Cittadino, che furono prigioni del Popolo. La gente del Re Landilaus, ch' era allato alle mura di Roma quivi riposta in secreto luogo in aguato per aiutare i Colonness, si stette, e niente operò, nè fece loro alcuno aiuto, nè diè loro alcuno soccorso più per paura di loro medefimi, che per altra cofa, falvochè forse ottanta nomini a cavallo di quelli di Paolo Orfino, li quali uscirono fuori della Città di Roma, feguitando la gente, che fuggiva de' Colonnesi, quelli furono quasi tutti presi dalla gente del Re Landilaus, ch' elli tramezzò. Fu questo adì diciotto di Giugno 1407. Il Papa la notte che fu questo romore, per grande paura fi fuggi in Castello Santo Angiolo, e tutti li Cardinali ebbono grande paura di non esser presi, o morti, e ruba-ti. E ancora tutti li Mercatanti stettono la notte in grande tremore, dubitando di non esfere rubati, E poi lo detto Re Landilaus. veggendo non porere fare quello, per che quivi era venuto, si parti di quindi, e dilun-gossi assai dalla Città di Roma, e Paolo Orfino, come seppe, che il Re, e la sua gente esser partira, e dilungata da Roma; con tut-ta la sua brigata si usel della Città, e andon-

ne a sue Castella, emenonne secotutti li mi- | Al due Papi, e così poi feciono. Ma il detto gliori prigioni, che avea prefi, per farli ricomperare, e così poi fece, perocchè egli ebbe da Gianni , e da Messer Niccola Colonna per loro ricompera fiorini quindicimila di oro, e dierongli in pegno per questo parecchi, e buone Castella delle loro, tantochè il pagarono, e dagli altri Gentilotti, ch' egli avea presi, ancora n' ebbe parecchie migliaia di fiorini d'oro, e alcune Castella, e lasciolli . Confessarono poi quelli Cittadini Romani, che furono prefi prima, che morifiono, che il Cardinale di Aquilea, e il nipote del Papa aveano fatto fare quelto trattato, e ordinatolo col detto Re, perchè pigliasse Ro-ma, e poi ritenesse il Papa, perchè andare non potesse a Saona a rinunziare il Papato, come era ordinato, che ciascuno Papa facesfe, perocchè il detto Re non voleva, che il Papa rinunziasse il Papato, almeno a Saona. Per queste cose rimase Roma in grande discordia, e il Cardinale di Aquilea, e il nipore del Papa fi fuggirono fuori di Roma per paura del Popolo: poi a pochi di tre Cardinali si partirono di Roma, e andaronfene a Viterbo per paura, perocchè il Po-polo aveano poca concordia infra loro, e ancera col Papa aveano grande discordia, e però era la Città tutta rimafa in molto male staro, e con poca pace,

Come Papa Ghirigoro Duodecimo venne prima a Viterbo, e poi a Siena .

#### CAP. VII

Poi il Papa Ghirigoro Duodecimo fi partì da Roma del mese di Agosto, e vennesene a Viterbo con non poca paura, e prima concertò di Castella Paolo Orsino, perocchè doveva avere da lui molti danari, e palesemente dicea da lui volea essere pagato prima che da Roma si partisse, e il Papa il conrentò, dandogli più Terre di quelle di Santa Chiefa, e quivi vicine. Poi il detto Papa Ghirigoro mandò fuoi Ambafciadori a Firenze; e ancora il Cardinale degli Acciaiuoli vi mandò li suoi a richiedere li Fiorentini, che piacesse loro di essere contenti, ch'elli potesse venire a Firenze con la fua Corte, o in alcuna delle loro Terre a flare tanto, ch'elli andasse poi , dove fusse ordinato per levare la cisma dal mondo. Ma li Fiorentini diliberaro di mandare Ambasciadori a lui a mostrarle, che venendo elli a Firenze, farebbe fare all' altro Papa fospetti li Fiorentini, e per questa cagione ne potrebbe feguitare male piurtoflo, che bene, e però non parea loro, ch'elli dovesse venire nè a Firenze, ne in niuna delle loro Terre per allora, ma dissono, che manderebbono Ambafciadori a Papa Benedetto a Nizza a pregarlo, ch'elli volesse, e piacessegli di volese efscre in alcuna delle loro Terre, dov'elli diliberaffono, a levare la cifma del mondo delli

Papa del mele di Agosto si partì da Viterbo, e vennesene a Siena, e quivi entrò nella Città adì tre di Settembre. E li Sanesi gli seciono grande onore, e fu quivi ricevuro con grande festa, e allegrezza, e smonto nello Spedale di Siena; e avea allora feco otto Catdinali , e molti altri Prelati, e gente affai , e poca gente d'arme,

Come molti Signori mandarono a Siena al Papa. a pregarlo, ch' elli non andasse a Saona a rifiutare il Papato vivilmente.

#### CAP. VIII.

E Stando in Siena Papa Ghirigoro Duode-cimo, e afpettando rifpolta da Papa Benedetto, ch'era già venuto a Saona, mol-te lettere, e ambafciate quivi li vennero e dallo Imperadore Vinceslao di Boemia, e da molti altri Signori Alamanni, e tutti li diceano, e pregavanlo, ch'elli son andasse a Saona, come promesso avca di andare, perchè a lui quello non era comune luogo, ma era terra fottoposta al Re di Francia, ch'era parte a lui contraria; e tutti li diceano, che le pure elli vi andalle ,e quivi rifiutalle il Paparo, e nuovo Papa quivi fi eleggesse, e facesso, come era ordinato, che a quello nuovo Papa quivi fatto non crederebbono nè lui ubidirebbono . E ancora il Re Gifmundo d'Ungheria vi mando suoi Ambasciadori, e per lettere gli scrisse, che a lui non parca, ch'elli andasse a Saona per niuna cosa del mondo, e in brieve tutti gli diceano quello medelimo, che prima gli era detto per li Alamanni sopraddetti, e con buone ragioni, e vere gli mostravano, ch' elli non doveva andare a Saona, e diceanli, che s' elli vi andatle, che di certo egli farebbe sforzato di rifiutare il Papato contro a fua voglia, e ancora gli Ambasciadori del Re d'Inghilterra gli diceano, ch' elli non dovea andare a Saona, perchè non era luogo comune a lui, e con buone ragioni li provavano, che benchè promesso l'avesse, che attenerso non dovea, diceado, che quello luogo era a lui molto dubbiolo, e pericololo, e ch'elli non doves andare in niun luogo, dove elli portaffe rischio della persona, avvegnachè promesso l'avesse; e tutto questo saceano li detti Signori, perchè dubiravano, che nuovo Papa non fusse satto a petizione del Re di Francia, o di fuo Reame, E ancora Landilaus Re di Cicilia, e di Ierufalem continuamente facea dire a' fuoi Ambasciadori al desto Papa Ghirigoro, e così gli scriveva molto spesso, che a lui non pareva, nè piaceva, ch' elli rifiutasse il l'apato per alcuna cosa, che de ta gli foste da Cardinali , ne da altra persona , perocche elli folo era il vero Papa, e altro Papa, che lui non ubbidirebbe, e con molte ragioni gli mostrava, che questo era vero, e

quefto fu tra loro grande difeordia , e poi l A ogni di crebbe, E aneora li Cardinali di Papa Benedecto gli difiono, che domandava eole, ch' erano impolibili a fare, e però etano a lui domandare altresì di quelle , che non etano da fare a donde elli fi adirò molto con loro, e'duife loro parole alfai riprendevoli di quello, che detto gli aveano; di che alfai eruccio fi partinono allora da fui.

Come fu morto il Signore di Corsona.

dal Cugina.

# CAP. XI.

L Uigi da, Cafale del mefe di Ottobre fece uno trattato contro a Messet Francesco da Cafale, allora Signore della Città di Cortona, fuo carnate cugino, il quale molto fi fidava di lui, al quale trattato furono confenzienti, anzi quafi principali li camerieri del detto Meiler Francesco, li quali andarono con detto Luigi da Calaie nella camera del detto Meller Francelco, e quivi fubito l'uccilono con le spade, tutto forandolo con grande crudeltade, c la moglie del detto Mcffer Francesco, che quivi era, questo veggendo, comincio a gridare. Di che uno de' detti samigli le diè con una spada sulla testa, e fetilla; di che il romore fi fenti per la Citrà . Di che il Popolo tutto armato traf. fe in fu la Piazza. La qual cosa vedendo il detto Luigi con li suoi traditori , dubitando del Popolo, fubito presono il corpo del detto Meiler Francesco, e gittaronlo suori delle finestre in su la piazza. Di che il Popolo veggendolo morto, ciascuno con grande dolore fi tornò a cafa. Era il derto Melser Francesco molto amaro dal Popolo di Cortona, egrandi benefici avea loro fatti, ma niuno n' eta allora più vivo della fam:glia da Cafale, e però il detto Luigi rimafe Signore di Cortona , perchè altri , che di quella famiglia non volcano li Cittadini di Cortona per loro Signore.

Come il Re Landilaus fece grande guerra aile Terre della Chiefa che um volcano ubbidire, e molte ne prese per la detta guerra.

## C A P. XII.

I N questo medesimo tempo la gente del Re-Landilaus, chi era nella Marca, continuitronte prendea della Terre della Chiefa, e chi non lo volta ubbidire, e darili ecolo segli faccano grande guerra. Era allora, par lo detto Re caporala nella Marca Nelleri Cone da Carrara suo foldato con cinquecento lance, e tenenapi. a Cizid dificiali, a più altreterre, e Castella. Di che il Signore di Camerino veggendo, che dalla gente del Papa son era difeso, a accordò con lui, e disdell : Thm. IL cenfo, e così feciono molti altri Comuni, e Signori di quello pacfo, perchè non potcano ioffenere tanti danni, e grave guerra, quania era loro fatta dal detto Re.

Di più cose fatte per lo Re Landilaus.

# CAP. XIII.

A Neora il detto Re Landilaus diliberò di volere, se potesse prendere la Città di Roma, del mese di Gennaro, e prima, che a movesse a fare loro novità alcuna, scrisse al Comune di Firenze, come elli avea fatta impresa contro. alla Città di Roma, perocche di quella Città volca cilere Signore per qualunque modo potesse, e però pregava li Fiorentini, che nè in segreto, nè in palese a-iutasiono il Papa, nè il Romani. Di che li Priori, avuto prima configlio con molti favi Cittadini, rilpotono, che d'ogni lua grandezza erano moito lieti, e contenti, che per loto sì non fi aiutera ne li Romani, ne il Papa, nè Paolo Orfino, il quale allora difendea per lo Papa la Città di Roma. La quale risposta avuta il detto Re, subito del mese di Marzo ritraffe tutta la fua gente di ogni parte, e fecela venire vicino a Roma in molsi luoghi . E aneora poi il detto Re del mese di Marzo venne in persona vicino alla Città di Roma con grandissima gente d' arme da pie, e da cavalto, e con, moiti Signori, e con affai valenti uomini con molti de' luoi paefani, ed ebbe, secondo fi diffe, più di dodicimila eavalli, e altrettanti fanti nella fua ofte. E ancora mando quattro fue galee in foce del Tevere, le quali non lasciavano andare a Roma vettovaglia neiluna per quella via, ma rubavano qualunque vi veniva per andarvi; e per questa cagione era in Roma grande careftia di grano, e di altre cole, e ancora molti Principi di Roma tencano col detto Re Landilaus, tra' quali grano li Colonnesi, e li Savelli, e piu altri con le loro parti, e dentro, e di fuori della Città, e aneora fegretamente il detto Re Landilaus tenea trattati, e cercava concordia con Paolo Orfino, il quale difendeva Roma come foldato del Papa e alui volca fare grandi vantaggi le li delle la Città di Roma, e quelli volentieri afcokaya chi gli diceva queste cose, e ancora chiedeva, di volere, da lui grandi cose per le, e per li suoi consorti per farlo Signore di Roma, e alla fine fi accordò con lui fegretamente; di che feguità quello, che altrove & dirà . :

ANNO MCCCCVII.

Come il Re Landileus prefe la Città di Offia a patri, avendola prime combattuta.

CAP. L

O Re Landilaus effendo con la fua gente molto prello alla Città di Roma, edì diciotto del mele di Aprile, per dare commeiamento e quello, ch' elli defidereve di fare, con tutta le fua cente andò ella Cirtà di Oitia, parendoli grande cominciamento, le quella pocelle avere, perocchè era il Porto di Roma, e quella prima combattè coe molti ingegni arti a combattere g Terre , e con moka follecitudine fi sforzò di averla, ma non però la prefe, anzi vi furono morti affai di fua genee, Pot il di vegnente ancora soimofemente la combatté , e molti de' fuoi vi furono mortir e anche de' fuoi avverlari vi morirono, ma noo però la vinfe. Poi li Cittadini della Città di Offie avendo domandaro aiuto, e foccorfo a' Romani, e da loro non ellendo attenti di niente, dubitando di non effer per forza vinti, e ruberi, feciono patri col detto Re, e arren-deronfi a lui, e dicronli la Città liberamente, rimanendo falve l'avere, e le perfore,

Come il Re Landilaus profe Roma.

A Vendo il Re Landilaus avuta la Città di Ofita, e avendo in (ecreto tratto a ragionamento per li fuoi Commiliari con Paolo Orfino, il quale difendee Roma per lo Papa, e quali estindo di concordie de capito-li, e di tutta la lue gente, fi parti quindi, e venne presso alle mura di Roma, e quivi fi pose a campo adì 22, di Aprile, Allera il detto Paolo Orsso mostrandos prosessimo alla difefa di Roma, e per farlo bene credere a tutto il popolo, il detto dì, com' elli vide la gente del Re effere presso alle mu- D ra, mando fuori della Terra perce della fua brigate, e pure de' migliori, la quale sì combette con la gente del detto Re, e valentemente fi portarono , e della gence del Re furono affai morti, e prefi più , che de' loro avverferi , e ed) ventitre di Aprile la notte il detto Psolo fegretamente aedò nel campo al detto Re, e lubito furono di concordia, e capitolarono infieme, E perchè i Colonnefi, e i Savelli, e più akri Principi di Roma errno nel campo dei detto Rc, e can lui teneano, non bilogno con altri Cittadini per aliora fare alcun eltro patto. E adi ventiquartro di Aprile perte della pente del detto Re fu metfa per le mura nella Cittè di Roma, E di conferrimento dil detto Faolo Orlino . Della qual cofa avvedutofi quelli, che reggea no la Citrà per lo Popolo, e vergendofi traditi da Paolo Orlino, presono per partito di

[A ] dere la Città al detto Re , non veggendo di poterla difendere, e lubito mandarono Ambatciedori nel campo al detto Rc. e liberamente gli dierono la Città, e feciono molti parti con lui per paura di non peggiorare loro condizione, non facendo così, e liberamente gli dierono la Città , comecchè malvolentieri il facellono. Poi il derto Re Landilaus adl venticinque di Aprile 1408, con grande trionfo entrò in Roma con turta la fua gente da cavallo, e da piè fanza avere contrafto, e ando a fenvalente e Santo Piero. Ed ebbe il detto di nelle mini il Campidoglio, e quali tutte l'altre forrezze di Roma, e tutri li Uliciali de Romani fe n' andarong a caía loro. E il Re quel di mandò il bando per tutte la Terra, e da rutti fu ubbidito. Non volte però il detto Re (cavalcare , nè flere ne Palagi del Papa, ma ifcevalcò, effette nelle cafa del Camarlingo del Pepa, ene fono quivi vicine.

Come farono armete e Genove molie galee per endare e Roma, e per granda tempejte di mare non vi puterona andare.

C A P. IIL

N quello medelimo tempo avea il Governatore di Genova armate trediei galee, e molto valente gente vi evea fu mella, e non fi fapere quello, che fi volesse fare dove volclie andare. Le quali uscire del Porto di Genova, ne vennero infino a Portovenere, e quivi per forcuna encrate nel Forto, flettervi molti, e molti dì, perocchè fem-pre il mare era in al grande fortune di venti, che mai di quello Porto non poterono ufeire, ne parpifi, e quivi flerrero tanto, che feppono , che il Re Landilaua avea preta Roma. Di che il Capitano di quelle galce, come potè, uscì di quello Porto, e tornossi a Genova, e disarmò le dette galee . Soppesi poi , ehe il Governatore di Genove even fatto un trattato con Paolo Osfino e petizione di Pepa Benedetto Tredecimo, e dovergit dare Roma, e però crano ermate le dette galce, e a tempo farebbono flate giunte a Roma, fe la fortune del mare l'avesse lasciete andare. Sicebà in ogni modo Roma fi dovea perdere per gi' ioganni di Paolo Orfino, che la guardava.

Papa Girigoro come elli feppe, che il Re Landilans avea prefa Roma fe ne moftrò molto licto, e grando baldanza ne prefe courro a' Cardenali, e preò fi vode, ch' egli cra di concrata col desto Re.

C A P. IV.

COme la norella della prefa fatta di Roma per lo Re Landilaus giunfe a Luc-

ca a Papa Ghirigoro, elli fi mostro di effer- | 1 Come Papa Ghirigoro fece quastro Cardinali ne melto lieto, e molto grande baldanza ne picte contro a' Cardinali, e affai parole nor uncite uso, e diffe contro a loro, e ancorcontro a tutti li Ambasciadori, che quivi e rano per ittudiare, che la cifma fi levaffe via; e moito baldanzofamente diffe più, e più volte, ch' era vero Papa a tutti e così voleva effere. E al ora molto chiaramente si vide, e manifestamente si conobbe per tutti queili, ch' erano in Lucca, come il detro Papa era in concordia col detto Re Landilaus, e come il detto Papa faceva prendere al detto Re le Terre di Santa Chiefa, e fece dare al Cardinale di Sant' Angiolo liberamente Roma, e le fortezze, che tenea in essa, e quelle de' Ponti di fuori della Città tutte : il quale Cardinale era rimafo in Roma Vicar o del detto Papa, E i Cardinali tutti turbati delle dette novelle, incontanente dubitarono. che questo non fosse cagione di sturbare l' unione della Chiefa di Roma, e però e'foffe ordinara, e fatta quella operazione, e così era la verità. Il Cardinale di Sant' Angiolo per la più breve via, che potè, ne venne a Lucca al Papa, e quivi fu ricevuto, e veduto con buon viso da lui,

Come Papa Gbirigoro comando a' Cardinali che non praticassino co' Commissari di Papa Benedetto per levare la cifma, e diffe a'Cardinali di volere fare de' nuovi , e quelli dissono, che ciò non potea, e parti-

## CAP.

Poi il detto Papa Ghirigoro per levare via la pratica, che si facuva di levare la cifma, fece comandamento a' Cardinali, che er niuna cofa non favellassono alli Commisfari di Papa Benedetto, che quivi erano, nè con loro alcuno ragionamento di levare la ci fma facellono, o teneslono; e ancora comandò loro, che niuno di Lucca si partisse, o al-trove andasse, sotto gravissime pene. Poi l' trove andasse, sotto gravissime pene . altro dì disse a tutti li Cardinali , ch'elli volea fare di nuovi Cardinali. Allora tutti li Cardinali li diffone a una boce ch' elli no'l potea fare per la promeflione, e faramento fatto per lui, e per loro; e parzironfi da lui con grande discordia, Allora ei li fece ritenere nella fua cafa. La qual cofa come il Signore di Lucca seppe, andò al detto Papa, e disfegli, che avea così sicurati li Cardinali come lui, e tutti sì li menò feco. Di che il Papa veggendo questo, pregò il detto S gno-re di Lucca, ch' egli ordinasse sì alle sorre della Città, che niuno di loro si potesse quindi fuggire, e il detto Signore il ne fervì. Pa secchi di poi li licenziò tutti, e volle, che ciascuno poteste andare dove li piaceste.

Tom. It.

contro al volere di intii gli altri , tra' quali fu Frate Giovanni Domenici .

## CAP.

DApa Ghirigoro, ch' era a Lucca, del mefe di Maggio veggendo come li Cardinali erano a lui contrari per avere di que'li, che fossono dal suo lato, disse, che farelibe de'nuovi Cardinali contro al volere de'Cardinali, ch' erano a lui non benevoli, e vorrebbe vedere quello, che ne feguille. Poi fece quattro Cardinali, tra' quah n'ebbe due da Firenze, che l'unofu il Maestro Luca d' B Ognissanti, e l'altro fu Frate Giovanni Domenici de' Frati Predicatori. Costui era quello . che avea detro a Papa Ghirigoro per iflorpiare, che l'unione della Chiefa non fi faceffe, dicendoli, e mostrandoli, ch'elli non dovea rifiutare il Papato, perche Papa Benedetto il rifiutaffe elli, no perche aveffe promeffo a Cardinali, fe l'altro l'apa rifiutasse, risiutarlo per levare, e torre via la cifina del mondo, dicendoli, ch' elli non avea alcuno mezzo tsa lui, e Dio, fe non Iddio, e che non poteva obbligarfi a cofa alcuna più che a lui piacesse. B per altre non vere ra-gioni gli provava il salso per vero. E per molti Corrigiani si credette, che le sue parole foffero cagione, che l'unione della Chiesa allora per Papa Ghirigoro rimancsie di farsi. e che per li configli del detto Frate Giovanni Domenici il Papa s'era tirato addietro, e non volca rifiutare il Papato, come avea promello di fare, fe l'altro Papa to rifiutaffe; di che feguitò molto maggior discordia tra lui, e i Cardinali, che allora non era. Erano ancora in Lucca gli Ambasciadori del Re Landilaus, li quali continuamente pregavano il detto Papa Ghirigoro, ch'elli non rifiutaffe il Papato, dicendoli, ch' elli era ingannato, e che elli non lo dovea fare, e che fe lo face ffe , era il guaffamento di Santa Chiefa : e molte cose gli prometreano per parte del loro Signore, s'elli facefie quello, che li diceano; ed ebbono coftoro ancora grande colpa di quel'o, che Papa Ghirigoro allora fuce. Di che seguitò.

Come li Cardinali di Papa Gbirigoro fi fuggirono da lai , e andaronfene a Pila , e poi fi intefono con li Cardinali di Papa Benedetto , e come il Cardinale di Firenze a mori.

#### C A P. VII.

L F Cardinali, ch' erano a Lucca, dubi-tando, che il Papa non gli pigliaffe, e metteflegli in prigione, e facellegli morire, come alira volta avea farto altro Papa, e questo dubbio aveano nell' animo loro per le grandi discordie, ch'erano tra lui, e loro; Qq2

di che del mese di Maggio inprima intessi in- I A fieme, e tutti rimafi infieme di concordia quello, che dovellono fare, una mattina fubitamente ulcitisi di Lucca sanza mostrare di fare alcuna partenza; ma come fi vidono fuori della Citta, con istudiosi passi si fuggirono a Pifa, e tutti quelli, che andare poteano, che furono nove Cardinali, e molti altri Cortigiani li feguitaro, e tre Cardinali, ch'erano malati si rimasono in Lucca. La quale fuga, come il Papa fentì, così mandò loro dietro un fuo nipote per pigliarli; ma egli non gli potè giugnere, perchè erano andati molto toflo, falvoché uno ne giunfono a Librafatta, ma egli fi ridusse nella fortezza, e campò, e il nipote del Papa veggendo non potere fare quello, per che era andato, fi tornò a Lucca al Papa, il quale fi crucciò molto, perche non li potè ritenere. Credettesi per molti, ch'egli gli arebbe fat-ti morire, se presi gli avesse. E li detti Cardinali, poiche furono in Pifa, fegretamente s' intesono co' Cardinali di Papa Benedetto, ch' erano a Portovonere, de' quali Cardinali di Papa Benedetto mandatine quattro dagli altri, vennero a Livorno, e quivi subito andaro a loro quattro di quelli di Papa Ghirigoro, ch' erano a Pifa, e renute quivi lunghe pratiche di quello, che dovessiono fare per loro salute, e segretamente tra loro surono di concordia. l'er allora non si palesò, come poi del mese di Giugno il Cardinale di Firenze si mort a Pifa di grave malattia, e questo fu non piccolo istorpio agli altri Cardinali per quello, che aveano a fare per levare la citma del mondo, perocchè egli era ardico, e franco uomo.

Come li Ambasciadori de Fiorentini, ch' erano a Luca per sindiare, chel' unione della chieso si saccio vergendo la discorda, ch' era tra il Papa, e i Cardinali si tornerono a Firenze, e rosportaro d'irgonri, come Frate Giovanni Domenici era quello, che si papiava, che' l'unione non si saccio, e molto male ne dassono del metale.

# C A P. VIII.

L I Ambafciadori de Fiorentini, ch'erano a Lucca, veggenéo, che il loro flar quivi era perdere il tempo per la grance ditocrodia, ch'era tra il l'apa, e i Cardinali, e che niente poetano fare, na adoparrae, che fi fa-cefle di quello, per che quivi erano flari imandani, ferifion ao Signori como le cofe rimaneano, e per cui. Di che li Signori veduto, e conoficiuro, ch'elli diceano il vero, al dierono aliora licenza di poetre tornare. Diche ellino del mele di Maggio fe ne vennero all' renze, e rapportarono, e diffono a' Priori, come Papa Gregorio era quello, che non vocome Papa Gregorio era quello, che non vocome Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come Papa Gregorio era quello, che non voca de la come d

lea fare le cofe necessarie, e convenevoil per levare la cisma di use Pap tra' Cristiani, e ancora dissono come Frate Giovanni Domenici era in grande parte di tutto quello male, e questo era tolo per li consigli, ch' egli dava al Papa Chirigoro. il quale per non poca semplicità gli credeva molto, e ancora dissono come le sue operazioni erano molto ree, e malvagie.

Come li Ambafciadori de Veniziani, ch' erano a Lucca, fi partirono per andarfene a Vinegia, e venuero da Firenze, e quello, che diffono a Priori.

## C A P. IX.

A Nora li Ambasciadori de' Veniziani, ch' erano a Lucca per sollecitare l' unione, e levare la cifma tra' Cristiani, del mese di Maggio per comandamento fatto a loro dal Doge, si partirono per tornare a Vinegia; ma prima vennero a Firenze, e dissono a' Priori, come gli Ambascizdori de' Fioren-tini, e quelli de'Veniziani sempre surono di concordia a volere, che la cilma fi levaffe tra' Cristiani, e aveano fatto insieme tutto il loro potere, e ciascuno di per se, perchè più che uno Papa non fosse a una ora al mondo. E ancora diffono, che Papa Ghirigoro non facea quello, che facea, per grande malizia, perocchè elli non era da tanto. E ancora dissono, che il fratello, e i nipoti erano uomini affai idioti, e da non molto, e però non faceano per malizia, ma per li mali configli, che il Papa avea dal Re Landilaus per bocca delli fuoi Ambafciadori, che quivi erano. E ancora dissono, che per le diavoliche dimostrazioni di Frate Giovanni Domenici, il quale fi dicea, che fi credea, che fosse veramenre indemoniato, e dissono, che questo medesimo rapporterebbono, e direbbono al loro Doge, e al loro Comune, quando a Vinegia faranno. E poi si partirono da Firenze, e andaronsene a Vinegia, e rapportarono loro la verità della cola come stava. e per cui rimaneva, che la unione della Chiefa non si facesse.

Come li Fioventini per buone cagioni diliberarono di mandare Ambalfiadori a Roma el Re Landilaus, ma di niente furono di concerdia con lui , perocchè volca lega con lora a difela di ciafiano e delli Stati loro, e i Fiorentini non la vollono fare.

### CAP. X.

I I Fiorentini, ricevuta una lettera dal Re Landilaus, nella quale egli feriveva loro. Secone elli vola venire con rutra la fua gente dell'arme a Lucca al Papa Ghirigoro, e però li pregava che per lui apparecchiaffo. fono cafa a lui convenevole, e fornissonla del- 14 le cole necellarie, e ancora facellono, che tutta la sua gente sosse fornita di vettovaglia e diogni altra cosa a loro bisognevole, e piu altre cole diffe in quella . La quale lettera , come li Signori l'udirono, molto si maravigliarono di quelle cofe. E ancora aveano li Signori udito da altre persone non molte buone parole utate di dire per lo detto Re verso quella Comunità. Di che avuti prima li loro, e molti altri favi Cittadini, e detto loro quello, che aveano fentito, e letta loro la lettera, nella quale ancora egli richiedeva di volere fare lega con loro a difesa delli Sta ti di ciascuno surono consigliati da tutti, che gi mandalfono Ambalciadori a Roma a B lui per meglio poterfi intendere con lui, o Di che li Signori eletiono quaetro Cittadini, che a lui andaliono per Ambalciadori , li quali furono questi: Messer Lorenzo di Antonio Ridolfi , Messer Filippo Magalotti , Messer lacopo Salviati, e Bastolommeo di Niccolò di Taldo Valori. Li quali Amba(ciadori, co me giuniono in Roma, fubitamente furono col detto Re Landilaus, ed egli li domando se veniano a fare lega con lui a difesa delli Stati di ciascuno di loro : della quale così subita dimanda non poco fi maravigliarono li detti Ambasciadori. Poi li risposono, che li loro Signori avere loro commello di potere C fare lega con lui a non offendere elli i Fiorenzini, nè li Fiorentini lui, e non in altro modo, e ancora dissono li detti Ambasciadori volere da lui aitri, e affai capitoli, facendo la detta lega. Allora il Re diffe : io vi daro Uditori, e con loro praticherete, e turbaro fi parti da loro. Poi diè loro certi, con cui praticationo, e quelli furono più volte infieme; ma non però furono di alcuna cofa di concordia, perocchè il detto Re volea pur lega a difesa delli Stati di ciascuno, e li Fiorentini non la voleano fare.

Come il Re Laudilaus disse alli Ambasciadori Fiorentini, che volca andare con la sua gente a trarre il Papa, di Lucca, e come poi si parti, da Roma, e il Papa se n' ando a siena.

## CAP. XI.

M. Enere che li detti praticatori del Re Landilusu regionavano on li Ambafejadori del Fiorentini, il detro Re mandù un giorno per li Ambafejadori del Fiorentini, el ditto lor, come l'apa Ghitigirori i i richaele-ta, e comandavali, che lli andalle, o man dalle a tratol di Luces a folyamento, e diffe loro, che qui l'an uno mo di Santa Chifei, e come che gii era umono di Santa Chifei, e come niali ubbidire. Poi diffe, che avea diliberato di fervinio, e per meglio poptro fiare, volta del Fiorentini uno falvocondotto, per le quale e poetle mandare fetrecento linee di

fua gente per lo territorio de Fiorentini con quelti patti , ch'elli comperationo derrata per danaio, falvochè quello, che bifognalie ioro per li cavalli, sì potessono torre dovunque ne trovassiono. La qual cosa li Ambaiciadori subito scrissono a' Signori, li quali Signori co' loro Cullegi, e con altri molti diliberaro, che questo in ogni modo li fosse negato, e così scrissono a' loro Ambasciadori, che rispondessono al detto Re. Li quali Ambatciadori avuta questa resposta de Fiorentini furono al detto Re, e dissono, che li Fiorentini di quello ,che domandava loro, in nullo modo non lo volcano fare, e negarono volere fare alcuna cofa di quelle, che a loro domandava, Allora il detto Re diffe loro, che non poteva altro fare per le ragioni di fopra dette. Poi feguito, e diffe: Se voi fate, che il Papa non mi richieggia, io non vi manderò niuna gente d'arme; ma fe quelto, non fate, e voi non mi diate il domandato falvocondotto, io ho deliberato di mandare per lui dumila lance, e millecinquecento fanti, e a questo rimase con loro di vo-lere sare. Poi il detto Re non istette quivi molti de, ch' elli si parti da Roma, e tornossi a Napoli del mese di Luglio, e lasciò a Roma fuoi Vicari, e gente d' arme affal aila guardia di quella. E li Ambasciadori de' Fiorentini fi tornarono a Firenze fanza avere alcuna cola fatta con lui. Poi li Fiorentini nº andarono per quella cagione, pregando Pa-pa Ghirigoro, che non gravasse il detto Re, che gli mandaffe gente d'arme per fua ficurtà, ed ellino lo farebbono accompagnare alla loro gente là, dove e' volesse. Di che il detto Papa dopo le molte preghiere deliberò di fidarfi di loro, ma volle iffatichi prima da loro, e avutili li mando a Castello. Durante per sua sicurtà . Poi quando se ppe, che quivi erano giunti, si partì da Lucca adì quattordici di Luglio con la compagnia, che li Fiorentini gli dierono, per sua sicurtà, e con lui n'andarono li Cardinali, ch elli avea di nuovo fatti, e uno folo degli altri, che prima erano, e la prima fera, albergo a Fucecchio, e la feconda a Castello Fiorentino, e la terza a Poggio Bonizi, e poi se n'andò a Siena, e quivi li parve effere più ficuro, e li flatichi de' Fiorentini furono licenziati da lui .

Come Papa Benedesto fi parsi da Portovenere per andarfene in Aragona, e feomunicò il Re di Francia, e tutti li Francefebi, e chi con loro tenea, perocchè avea a lui levats l'ubbalanza, e la vendia.

### C A P. XII.

E Mentre, che quelle cofe fi facevano e a Roma, e altrove, Papa Benedetto, il quale era a Portovenere, poiche elli vide li quoi Cardinali partiti da lui, e accozzatio

co' Cardinali di Papa Ghirigoro, ch'erano a A I Come due Cardinali andarono a Firenze a chie-Pifa, e leppe, che tutti erano di concordia di fare nuovo Papa, perchè niuno di loro voleva rifiutare il Paparo, come ciascheduno di loro avea promeflo, dilibero di partirfi quindi, e andarfene a stare in Aragona, e questo fece, perchè il Re di Francia li aveva levata l'ubbidienza, e toltali l'entrata, del mese di Giugno montò in su le galee, che quivi erano; e poichè elli fu ful mare, iscomunicò il Re di Francia, e tutti li Francefchi, e chi con loro tenea, con tutte quelle gravezze, che fare si possono per Santa Chienere al Governatore di Genova, e partiffi quindi, e ando al fuo viaggio verso Aragona . Avea costui fatto fare nel Reame di Aragona uno nobiliffimo luogo di Religiofi, e dotatolo grandemente, e quivi deliberò di starsi per allora, e così sece poi per più sua ficurtà.

Come li Fiorentini feciono lega con Meffer Baldasfar Coscia Legato di Bologna, e di Romagna a difefa delli Stote di ciafento. La qual cofa molto difpiacque al Papa, sb' era a Lucca.

## XIII.

TEggendo il Legato, ch' era a Bologna per la Chieta quante novità si apparecchiavano di effere, sì per le discordie, ch' erano nella Chiefa tra il Papa, e i Cardinali, e ancora per la prefa Roma, che il Re Landilaus avea fatta, e com'egli andava p gliando tutte le Terre di Santa Chicla; del mele di Maggio richiese li Fiorentini, che facessono lega con lui alla direfa dello Stato di ciascuno de'Fiorentini, e di lui, e mostrando loro, come etlendo il Legaro di concordia con loro, niuna persona li potea signoreggiare . e i Fiorentini fubito gli confentirono ; e del mese di Maggio seciono insieme lega a difesa deili Stati di ciascuno, e per salvamento di tutto il paete. La qual cofa molto dispiacque al Papa, ch'era a Lucca, perocchè il detro Legato era valente uomo, e grande nimico del detto Papa. E ancora il detto Re Landilaus ebbe non poco per male, che li Fiorentini aveilero fatta lega con Melfer Baldaffar Cofcia Legato di Bologna, perocche molto l'odiava, e avea grande vo-Jonta di disfarlo, e già avea dette non molce buone parole verso di lui,

dere il luogo, dove potelfono tenere Concilio, e fu dato toro la Città di Pifa , e di quindi scriffono a' Re , e a tutti i Principi del mondo, che venissono a Concilio a eleggere uno Papa.

#### C A P. XIV.

Utti li Cardinali delli due Papi erano a Pifa a provvedere a tutte quelle cofe, che credeano, che follono in loro favore, e avendo già ordinate molte cautele contro a loro Papi, mandarono due de' Cardinali, che quivi erano, a Firenze, li quali ifmontaro in Santa Croce, ed era l'uno de'detti Cardinali di quelli di Papa Benedetto, e l'altro di quelli di Papa Ghirigoro, e questo mandato feciono folo, perchè tutti infieme aveano pregati li Fiorentini, che deffono loro luogo, dove potessono stare a chiamare i Signori, e tutti li Principi de' Cristiani, che a loro venissono quivi per tenere Concilio per eleggere uno nuovo, e folo Papa, e levare la cilma del mondo. Poi ancora venne a Firenze il Legato, ch' era a Bologna per quella medelima cofa . Di che li Signori udito quello, che domandavano, per meglio inten-dere le cose, elessono piu Cittadini, li quali avesiono a udirli, e a praticare con loro di quello che si avesse a fare per loro, e dopo lunghe pratiche furono di concordia, che la Città di Pifa fosse quella, dove li Cardinali dell'uno, e dell'altro Fapa potessono istare a tenere Concilio; c questo luogo fu dato loro da' Fiorentini. E quindi poi li Cardinali iferiflono alli Re, e Principi de' Cristiani, che venissono a Concilio, e se non venissono, almeno vi mandassono loro Ambasciadori, e in alcuni luoghi mandarono i Cardinali in persona, perchè piuttotto vi venissono li Re, e i Principi, e ancora a mostrare a tutticome elli aveano ragione di far quello, che fare volcano per levare la cisma fra li Craftiani, e fare l'unione della Chiesa. Di che fegul poi, che molti vi mandarono quando fu il tempo, ch'era ordinato di farlo. .

Come Papa Ghirigoro, ch' era a Siena sì scriffe a molti Ro, e Principi de Cristiani, che non credessono a' Cardinali , ch' erano a Pifa .perocche erano ribelli di Santa Chiefa . e cifmatici, e privati del Cappello, perocchè così li aveva condannati, e quelli diceano, che no'l potea fare, e faceansi tesse di lui, e poi il detto Papa fece nove Cardinali del mese di Settembre .

#### C A P. XV.

A Noora Papa Ghirigoro, ch'era a Siena, fappiendo quello, che li Cardinali cercavano di fare, e com'ellino iscrivevano per tutto il mondo, subitamente li condannò per

E

ribelli di Santa Chiefa, ediffe, ch' elli erano | A1 cino alla Città di Genova focto nome di paferccici, a citmatici, e privolli del Cappello: e poi feriffe a tutti li Re, e Principi de' Crithing, the a loro niuna cofa credeffono, e non li ubbidiffono di nulla, perocche citi li aves condannati , come è detto di fopra, Ma li Cardinali & facesa beffe di lus, e dicesoo. ch' elli ao'l porea fare per le promeile, che avea facto, e cusì iscriveva molti mali elli di loro, ed clino di lui a' Principi de' Criftiani ; ma più fu creduto a' Cardinali , che a lui quati da tutti li Croftant . Poi il detto Papa Ghirigoro, ch'era a Siena, e avea feco folo cinque Cardinali , cioè quattro, che ne avea fatti e uno foio de' vecchi , parendoli aver feco pochi Cardinali, cancora pen so di effere piu forte, se de nuovi facesse, che a lui foliono favorevoli, e amici, del mefe di Sertembre fece nove Cardinali , tra'quali n' cobe di quelli , ch' crano affai antichi uomuni, e reputati buone perione; ma non però gli venne fatto quello, per che fatti gli a ven, perocche poca per quello ne fu più creduto.

Come Papa Gbiriguro fi paril da Siena, e andefene a Rimino , e come Papa Benedetta fece cinque Cardinali .

PApa Ghirigoro, ch' ara a Siena, mande a pregate la Fiorentini, che ii preftat fono cento lance delle loro, che l'accompagnaffuno, perocchie quindi fi voleva partire. Di che li Signori li mandarono duc Citta dini, e cento iznee, che l'accompagnationo dove a lui piaceffe : ed elli fi parti da Siena , a andonne al Borgo a San Sepolero, e di quindi fi parrì l'altro dì, e affat rofto fe n'andò a Rimino, e con lui o'andato quelli Cardinali, ch' elli fice a Lucca, c l' altro Cardinaie de' vecchu, ch'era con lui, per allora fi rimale quivi, por pure se n'ando a Pila agli altri Cardinali. E ancora Papa Benedetto , ch' era a Per pignano , andarolene in quefii medcumi tompi, fece cinque Cardinali favi e valenti uomini di fotosa, avvegnache poco onorato fosse il loro Cappello.

Come fi trock , che Gabbriello Maria avea fatto un trattato in Genova; di che al fine gli fu togliete le tefte.

#### C A P. XVII.

FU del mese di Novembre trovato in Genova, che Gabbriello, Maria figliuolo del Duca vecchio di Milano faces, e aves E fatto un trattato con certi usciti di Genova, ed era quivi venuto per fara la efecuzione, e il modo era quefto, ch'elli con Fasasno Ca no, e con la fua brigata dovcano venire vi-

fare quinds per andare altrove, c posche quivi foliono li uiciti doverno effere melli nella Città per le mura da certi Citradini che con loro a introdeano. Por li derri uferti dovenno levare denero il romore, e allora doveano andare alle mura, e li detti ufciti docano loro aprita una porta e mettetli dentro nella Città i e per quello modo doveano prendere la Città, a rubare li Cittadini, ed era il detto Melfer Gabbriello Maria vonuto in Genova forse con quaranta compagni, e tutto l'ordine dato feguitava, ma il loro in-gamo fi leppe , c Meller Gabbriello detto fu prelo, e tutti li fuoi compogni con lui, Poi clii coefeisò, ch' clli cra vero il detro trattato, e diffe, che li fuoi compagni niente ne fapeano. Elli per allora fu mello in prigione, e li fuoi compagni tutti furono lafeiati andare. E comecche elli folic deeno di morire per quello, pure il Governatore col fuo contiglio ditiberarono, che per allora e rimanelle in prigione, e tutti gli altti colpevoli furono isbanditi. Poi adi quindiei di Dicembre il detto Governatore gii foce tagliare la reita dallo 'mbufto, e conciannollo per traditore della Corona di Francia. E prima fi avea fatte darc a lui Sarezzana, e più altre Caftella, ch erano fua.

Come li Cardineli , ch' erano a Pila . mandarono alli Principi Crifliani , che levefono l'ubbidienza alli due Papi per bene della fede Crificana . e moles iftressamente ne pregarona li Fiorentini li Cardinali . e il Governature di Genova , e li Ambafciadors del Re di Francia , e de totti le altri Reali.

#### C A P. XVIII.

Vendo molte volte li Cardinali dell' u-A Vendo motte voice is Consumo in Pifa mandate moke letrere a tutti li Ra . a a-D gli altri Signori de' Criftiani, dicendo, coma s' erano partiti da Papa Benedetro Tredecimo, e da Papa Ghirigoro Duodecimo, pre-gandoli, che da loro teraffono l'ubbidienza per bene della Fede Criftiana; parve lore poi del mete di Dicembre di cercare, che li Finrentini fosiono di quelli, che ancora fi levationo dalla ubbidienza di Papa Ghirigoro, e però mandarono a Firenze Legati a pregare li Signori, che fi levationo dalla ubbidienza di Papa Ghirigero, mostrando loro per molte buone, e veta ragioni , che quello cila dovenno fare per molto bene della Fede Criftuna, e di Santa Chiefa. E ancora feciono sì, che li Ambasciadori del Re di Francia, e di tutei li altri Reali di Francia quanto più firettamente glic ne pregatono, cancora il Governatore di Genova vi mandò tuoi Ambasciadon del mese di Genzaio. Il quali dissono a' Signori per fua parce . che 180

nello gli avesno quando comperarono la Catà di Pila perocchè in quella concordia aven uno capitolo, che dicea, che se Papa Chiridoro non facelle quello, che prometle avea a' Cardinali, prima che per Papa lo e leggeflono , e poiche fatto e' fu l'apa , cioè di tare ciò, che portile, per ifpegnere la ci fma tra' Criffiani mino a rifiutare il Papato, fe però bitognaffe fate, perchè due l'api piu foliono tra' Criffiani . E che li Fiorentini fi leverchbono dalla (ua obbedienza , e più non li credesebbono, e che ellino fapcano bene. che duc Papi istorpiavano, che Concilio no fi facelle, e niuno di loro non voleva fare quello, che promello avea di fare a' Cardi nali, perche la cifma del mondo fi fpegnel fe . Poi li Ambatciadori del Re di Francia, e di tutti gli altri Reali difloso a' Signori pregandoli, che quello, che fu prometio nel 1106, da loso di fare, quando fi fece lega tra il detto Re di Francia, e il Comune di Firenze, e gli aliri collegiai, nella quale la gaera uno capitolo, che dicea, che fe il detto Re di Francia fi levaffe dall' ubbidienza di. Papa Benedetto, che li Frorentini & doveffuno levare dall' Lbb.dienza del Papa, chi era aliora a Roma per bene della Fede Crifirm , s'elli iflorpiatie in niuno modo , che Concilio non fi ecnelle per eleggere uno folo e nuovo Papa tra Criftiani , e oucho mofrançao loro molto charramente, che fare doveano per bene di tutti i Criffiani .

Come li nofiri Fiorentini kvareno l'abbidiorea da Papa Gierigoro, e fecione multi arâne contra a loi.

## C A P. XIX.

I nosti Signari con li loro Collegi prima avuti molti confieli di molti Cittadini aichiells fopra a quelle cole, e poi con molti favi di regioni cononiche, e civili, e ancora con molti mielli Teologici . h. quali tutti rei cuto pet configlio, e accurdatifi a quello, cioè, che per bene de' Cri fliani, e per atregere quello, ch'era promello. era flato di fare per lo Comune di Firenze, che la ubbidienza fi dovea levare da Pasa Ghinguro. Di che li Priori, e li Collegi prefo di ciò prima baka per la configli del Popolo, e del Comune, leciono, e deliberatono così: prima, che siuno Cittadino, o contraine, o iffretruzle, o fottoposto in aleuno modo al Comune di Fitenze da ouclio dì innanzi non pottifiono impetrare alcuno beneficio o nella Citta di Firenze, o nel fuo contado, o diffretto in alcuno luogo a lore fottopollo da Papa Ghir goro, o tuo Legato o mandato fotto gravillime pene. Ne appora da lui potellono li detti imperrare nicupo beneficio in alcuna parte del mondo forto qu. le graviffime pene, nè che alcun'al tra persona di quaiunque luogo si fosse non

gi prayra, che gi attendino quillo, che la pentifi di la impertrate, odi fin munitario la crisi di lifa possocia in qualita conoccia satte uno capsino, can educa, che fi pratica conoccia satte uno capsino, can educa, che fi pratica conoccia satte uno capsino, can educa, che fi pratica conoccia satte conoccia di conoccia conoc

Come la suffri Separi l'irectiva reasser unità Datteri di Leggi, e Decreale, e Maefiri di Traligia e molti citra fevi usmini e diffam leva, come cresso le cife di Papa Ghirgero e dimanderso leva del loro partre. di quali tutti diffine che cili eta vertico, e muneco delle fede Criftima, e che a luvimo fi deven più credere.

### CAP, XX

A Noora li nostri Signori vollono, e fecio-no saunare tutti li Dottori di Leggi Civili, e Canoniche, e Teologi, e Ministri di tutre le Regole, e Abati, e Priori, e favi uomini di scienza della Città , e contado , e difiretto di Firenze, o a loro in alcuno modo fottoposto, adì sette di Febbraro nel Vescovado di Firenze, e quivi andati li noftri Signori , diffono tutto quello, di che erano richieffi , che facellono ,e da cui, e per quali ragioni lo dovellono fare, e a quello, che obbligati erano, e per che le dette obbligazioni erano flace fatte dal Comune di Firenze, e quendo e' diflono tutte le ragioni, che a loro diceano rutti quelli ,che quelle cofe di-mandavano loro , che fi facellono , moftrando per quelle, ch'ells fi doveano jevare dalla ubbidienza di Papa Ghirigoro; le quali cose tutte sono quelle, che dette sono per li loro Ambafcudori . In effetto di che fegul . che tutti quelli Macilii di fopra nominati . tuti infiame tre dile dilier accmente difamiante tutte le parti, edopo lungo pratica fatta tra loro d' ogni cola, finalmente di concordia rapportarono a Signori Priori, e al Gonfalonio re della Iuftizia, ch' elli teneano, che Ghiriporo fotic eresico, e cifmatico, e non vero Paga, e nimico della Fede Crifliana, e quaflatore di quella, che niuno a lui dovea credere, ne per Papa tenerlo, nè chiamarlo prà Papa Ghir poro, ma dovesti chiamare Asnolo Coraro, come avea nome, e moke akri cole diflono di lui di tua vergogna i e poi tutti quelli favi uomini, che fujuen in tutto centoventi, tutti fi foferiflono di loro mano propria e fuggellarono di loro fuggello mo to folonnemente . Di che li Simori avendo tutte quelle cole, subito mendarono uno Dortore in Decretali a Rimino per lo Ambasciadore al detto Papa Ghirigoro a dirli rurte queste cole per più feufa di loro, e a pregarle, che per bene della Fede Criftiana,

e per pare della Santa Chiefa di Roma, e A i mila di oro, e il detto Papa diede a lui Boper leva e la cisma del mondo li piacesse di venire a Pifa a effere con gli akri Cardinali a ele ggere uno nuovo Papa, acciocchè uno folo Papa fosse tra' Cristiani. E suto con lui il detto Ambasciadore, e detteli tutte queste cofe, e mostratoli ogni cosa, il detto Agnolo Coraro rispose così, e disse così: ch' elli voleva tenere Concilio per modo ragionevole, e che a lui pareva, che li Cardinali dovesfono venire a lui piuttofto, ch' egli a loro ; e che a Pifa non volea in niuno modo tenere Concilio, nè quivi andare, ma sì altrove: e poi diffe, che più diftesamente rispondereb-be alli Signori Fiorentini, e direbbe le cagioni, e le ragioni, perchè questo facea .

Come in Firenze furono fatti Dieci di Balia . e i loro nomi .

#### C A P. XXL

I nostri Signori veggendo tante cose quante si apparecchiavano di estere in que-to paete, adi diciannove di Marzo secio-no Dieci di Balia, li nomi de quali surono questi : In Santo Spirito, Niccolò di Giovanni da Ozzano, e Bernaba degli Agli per li Grandi, e il Rosso di Piero fornaio per l'arti minute; e in Santa Croce Messer Iacopo Salviati, e Piero di Iacopo Baroncelli . In Santa Maria Novella Messer Bartolommeo Popoleschi, e Seolaio di Nepo delli Spini. In Santo Giovanni Luca di Manente da Filicaia, e Iacopo di Francesco Cambi, e Lionardo di Salvestro brigliaio per l'arti minu-

Come il Re Landilaus fi fe dare a Papa Gbiri-goro sutte le Terre di Sama Chiefa, e di più altre cofe .

#### C A P. XXII.

MEntreche le predette cose a Pisa, e al-trove con grande sollecitudine si faceano, il Re Landilaus, il quale dubitava, che nuovo Papa non si facesse, perchè rimanesse Papa il suo amico Ghirigoro, sollecitamente ogni cola, che possibile gli era, facea per iftorpiare, che Concilio non fi facesse; è queto cercave, e desiderava folo per sua utilità, e grandezza. Elli per lettere, e con amba-sciare segrete, e palesi a molta gente mandava, pregandoli, che adoperationo, che Concilio a Pifa non fi facesse, e che niuno vi andasse, e ogni suo potere operava solo, perchè Papa Ghirigoro rimanelle Papa. Poi pensò, che avendo elli in fua balia le Terre di Santa Chiefa, elli averebbe sempre Papa a suo anodo, e di suo animo, e volere; e però si fece dare al detto Papa Ghirigoro la Città di Roma liberamente, e tutta la Marca, e più Terre del Patrimonio, e del Ducato. Poi diede al detto Papa Ghirigoro fiorini venti-Tom. II.

logna, e Facnza, e Forli, e tutte le Terre della Chiefa, Poi rauno il detto Re molta gente di arme per venire a Roma, e diceasi per molti, ch' egli verrebbe ad affediare Bologna, perchè il Legato no 'l volca ubbidire nè lui, nè il detto Papa Ghirigoro, ma per se dicea di volere il tutto. E ancora si diceva, che il detto Re volea venire a Siena, e che tratta-to vi aveva dentro con molti Cittadini, e principalmente con Cocco di Cione di San-dro de Salimbeni, il quale tenca più, e più Castella vicine a'Sancsi, e ancora con molti altri delli usciri di Siena, ed cra così la verità .

Come li Fiorentini veggendo il grande appa reschiamento, che il Re Landilaus faceva, a bitando eleffono Capitano di guerra, e fol-darono più gente d'arme. Poi il detta Re andà a Roma, e poi in fu le Terre de Sanefs .

#### C A P. XXIII.

L I Fiorentini sappiendo tutte le dette co-se, che il Re Landilaus ordinava, presono grande sospetto, che il Re non volesse prendere Perugia, e tutte le Terre della Chiela, e poi ancora loro fignoreggiare, e però prima provvidono di avere al loro foldo infino in fecento lance di buona gente d'arme, e assai fanti, e balestrieri. E poi elessono per loro Capitano di guerra Malatesta di Messer Pandolfo da Pefero, e ancora fappiendo, che il detto Re raunava tutti li fuoi caporali, e dava loro molti danari, e comandava loro che di Marzo proffimo foffono prefli a lui feguitare, li quali erano più che diecimila cavalli, e molti balestrieri, e assai fanti a piede, e anche avea in mare affai galee, e navi, e altri legni, e grandi fornimenti di cose da vivere vi poneva fufo, e non fappiendo il certo, dove elli fi dovesse percuotere, diliberaro foldare infino in mille lance; e come è detto, elessono Dieci di Balia, e Capitano di guerra per non effere in tutto tanto isprovveduti, e per potere aiutare il Cardinale, e i Saneli, se a loro bisognasse, perocchè insieme erano in lega, e così aspettarono di vedere quello, che il detto Re facesse, prima che ad altro provvedessono. Poi il detto Re Landilaus adì dodici di Marzo giunfe in Roma, nella quale entrò con grande gente d' arme, e quivi stette infino a' tre di Aprile; e di quindi partito, in pochi di venne vicino alle Terre di Cocco di Cione di Sandro de'Salimbeni, con cui egli era di concordia, e quivi stette pochi dì, solo per avere vettuvaglia, e poi avutala, se ne venne a Bonconvento in fu le Terre de' Sancii con tutta la sua gente, e quivi si pose a campo, e man-dò a Siena due suoi Ambasciadori a dire loro molte lufinghevoli parole per indurli a fare la fus volontà, ma niuna ne credettono, A bafeisdori, che volesno sadare nel campo al detto Re Landilsus a dirit quello, ch et a loni.

## A N N O MCCCCVL

Come li Fiorentini mandaro Ambasciadori al Re Landulaus, li quali suti a Siena, gli trovaro molto bene ordinati a sare la loro difesse poi andaro nel campo al detto Re inseeme con li Ambasciadori Sancsi.

## C A P. I.

I Signori Priori, e il Gonfaloniere della Giustizia insieme co' Dieci della Balia, lappiendo di più luoghi le villane cole, che il Re Landilaus in più luoghi avea dette de' Fiorentini, e ch'elli si appa recchiava di fare in Tolcana, e altrove ; e fappiendo, ch' egli era persona da non ridarfene di lue parole, o promeffe, postocitè in apparenza parellono buone, petocchè egli era Re, che promettes bene, e facea male ad ogni persona, che di lui si fidava, e que fto era a molti intervenuto, che fidati s'era no, e però per meglio sapere, e sentire sua intenzione , se potessono , deliberarono di mandaryi Ambalciadori a lui e così poi feciono. Li quali Ambatciadori prima andarono a Siena, come a loro fu imposto da' Signori, e quivi subitamente suti con queili, che reggevano la Città, e confortatili da parte de' Signori di Firenze, e de' Dieci della Balia, che con forte, e buono animo fossono a fare la loro difefa per la loro libertà mantenere, e trovatili molto bene disposti a fare la loro difesa, e ancora a fare tutte quelle cofe, che a' Fiorentini piaceffe, etrovarono, ch'egli aveano ordinata la loro Città alla difetà bene compiutamente, e ch'elli aveano cacciati della Città tutti quelli Cittadini, di cui elli aveano sospetto, e ancora alquanti n'aveano messi in prigione, e ancora ad alcuni toke l'arme, e aveano foldate D dugento lance, e settecento fanti, e fornire tutte le loro Castella, e tenute di tutte quelle cofe, che bifognavano, e diceano, che fe il Re Landilaus, il quale eta venuto loro addollo, toglieffe loro tutta la loro ricolta compiutamente in ogni luogo, ch'egli aveano in cafa loro tanta vettovaglia, e vino, che due anni basterebbe a tutto il loro popolo. Le quali cofe udite dalli detti Ambasciadori de' Fiorentini, gli lodarono molto del loro buono provvedimento, che fatto aveano, e confottarongli a così fare per lo innanzi quello medefimo, e diffono, che li Fiorentini l' ajuterebbono in tutte quelle cofe, che poteffono, e diffono loro che subitamente vi giugnerebbe affai della lorogente d' arme da cavallo, e da piè, e così poi feguitò, che presto vi giunfe molta gente d'arme di quella de'Fiorentini. Poi diffono loro li detti Am-

baficiadori, che volcano andare nel campo al detto Re Landilaus a ditti quello, ch' cta lorro fiato imposto, e ancora distiono, che a loro pareva, che solle in bene, che Ambasciadori Sancsi andassono insieme con loro nel campo del detto Re, e così si fece poi.

Come li Ambafciadori de' Fiorentini, e quelli de' Sanefi andarono nel campo del Re Landilaus, e quello, che dissono, e che risposta ebbono da lai.

## CAP. II.

L'Imbafciadori de Fiorentini, come det-G to è, erano a Siena, e aveano mandato uno nel campo del Re per uno falvocondotto per loro, e per chi con loro fosse, e come l'ebbono, insieme con li Ambasciadori Sanefi andarono nel campo al Re Landilaus, al quale, come l'ebbono trovato, esposono l' Ambafciata a loro commessa dalli Signori, e dall Dieci della Balia per parte del Comune di l'irenze in brevi parole le quali in cffetto furono queste, cioè : ch'elli fapea bene quanto li Fiorentini erano, e furono fempre antici de' fuoi paffati, e di lui e quello eglino aveano sempre fatto per lui, e per li suoi antinati. E ancora i fuoi avenno fatto per loro, e per loro mantenimento ogni cofa a loro possibile, e però si maravigliavano della fua venuta quivi addotlo a' Sancli loro collegati con così grande efercito di gente d'arme, li quali Saneli di niente l' hanno offelo. Poi diffono ch' erano alui mandati per fapere quello, che da loro voleva, e ancora quello, ch' elli avea intenzione di fare in Tolcana, perocchè elli fapea bene quello, che altra volta egli avea promello loro di non impacciarli in Tolcana per niuna cagione; e li Ambalciadori de Saneli ancora dillono al detto Re Landilaus, dogliendofi dell' offese a loro da lui fatte, dicendoll, che mai in nullo modo l'aveano offeso, ma sì l'aveano onerato in tutte quelle cofe ch'elli aveano patuto e lui, e tutti li fuoi antenati, ed elli era loro venuto addoffo con armata mano a nimicarli con cotanto efercito, non avendo nè ragione, nè cagione il perchè a loro que-flo dovesse fare. Allora il Re Landilaus rispose alli Ambasciadori Fiorentini, che bene lapeva, che li fuoi antenati erano stati amici de' Fiorentini, e ancora elli così era; ma ch'elli manderebbe aFirenze fuoi Ambafciadori a dire quello, di che si dolca, e di che si tenea offeso da loro, e quello, che da loro volca; ma ch' elli non avea mai promeffo loto di non s'impacciare in Toscana, e in questa parte negò la verità . E alli Amba-(ciadori de Saneli diffe, ch' era loro amico .. e che malvolentieri faceva loro quello danno, ma allora, ch'elli altro fare non poteva, nè la fua gente tenere altrove, che quivi: e anche diffe loro, che quando la fua gente era nel-

delimo danno, che quivi facevano, Poi difse, che manderebbe a Siena suoi Ambasciadon a dire al Popolo quello, che da loro vo-les, e così fece. Poi comecche più altre cofe quivi era loro fi diceffero nelle pratiche, che tennero infieme, altro per allora non fi conchiule quivi, e li Ambafciadori de' Florentini fi tornaro a cafa loro, e cost li Sanefi,

Doglianze fatte delli Ambafciadori del Re Landilaus a' Frorenini . e quello , che fu loro rifpofta, e detto non effer vero .

> C A P. IIL

IL Re Landilaus mandò due fuoi Ambalcia-dori a Firenze, come promello avea di fare alli lora Ambalciadori, quando furono a lui nel cumpa, come è detto. Li quali Ambafciadori fuei co' Signori, e avuto da loro licenza di parlare da' Priori , e dal Gonfaloniere della Giuftiria, l'uno di loro diffe così. Il nostra illustre Ra si duole del Comune di Firenze di molte cole fatte contro alla fus Maieftà. E la prima fi è, che voi foldatte gli ufcire de Perugia, perche facellono guerra nella Matca contro a lui, e alle fue Terre, e così avesso poi fieto, li quali gli averano facto grandificoi danni . e peggioratolo fettantadue migliala di fiotini d'oro, che il Papa gli avea dati, che riscoresse în quelli prefi , de quali niuno avea posuto riscuotere, ne avere, perche la detta gente aveano fatto, e faceano continuamente guerra in quello paefe. Poi diffe, che i Fiorențini aveano tatto lega con il Legato di Bologna fuo nimico altrest, per fare contro a lui , e datoli aiuto di gence d'arme, petocchè il decto Legato avea tolre le foe Terre al Conte Alberigo da Barbiano, ch'ers fun nomo, e fun accomandato; e ancora diffe il detto Ambasciadore, ch'ellino avesno dato ficenea a' Cardinali, che potellono fiare in Pifa a eleggere nuovo Papa contro ad ogna D ragione, e verità, peracche Papa Ghingoro era fuo amico, e fanto uomo, e vero Papa, e a lui flava il tenere Concilio, e non 2' Cardinali; e di quelto molto caldamente, e adirofamenta fi dolca, perocchè era contro a lui, e a fuo Scato, e contro alla fua grandezza, e alla fua pace, e alla fua Serenifima Maiestà Reale, E ancora diffe , che li Fioren tini di nuovo contro al Signare di..... fuo collegato, e raccomandato, e volusoli torre il Caftello di Monte Carlo, e fattolo fcalare alla loro gente, 'comecchè però son venne fatto. A quelle quattro cose su risposto per li Priori, che niuna n'era vera, e con buone, e vere ragioni provatolo loro, perocchè il vero fu del Legato di Bologna, foldò tre-eento lence delli ufeiti di Perugia per li Fiorenrini, che grande bifogno avezno per loro difefa, e non per offendere il Re, e poi non

Tom. II.

le fue Terre, facevano alli fuoi quello me- ¡ As avendone bifogno, li liberarono, facendo loro alcuna cortelia, e non futono poi più a loro perizione, nè loro foldati ; e coel erala verica. E ancora diffoso del Legato di Bologna, che aveano fatto lega per pace del pace, e non per offendere il Conte Alberigo, nè ancora il detto Re. Ne al detto Legato aveano daro gente d' arme per offindere il detto Re, ne il detto Conte Alberigo, ne foe Terre, ma bene avenno cercato per li loro Ambaleiadori , che il Cardinale folle di concordia col detto Conte Alberigo, e che a lui rendelle le fue Terre, cioc quelle, che di ragione foliono fue, e che per lo detto Conce era rimaso il non volere la dette questione timettere neili Fiorentini, che acconcia l'arebbono di ragione, E anco diffono, che al Signore di Lucca non avesno voluto torre Monte Carlo, ne fcalarlo, ne mai di quelto avesno udita alcuna cola dire ad alcuna perfona, ne vero era. Alla licenza dara a' Cardinali diffona cost li Signori , ch'eli era vero, che li aveano data licenza a' Cardinali di Papa Ghirigoro, e di Papa Benedetto, ch' eli poreffono stare in Pila sicuramente, e prouvedere, e fare, ehe la cifma di doePa-pi si spepnesse tra' Cristiani per bene della Fede di Crifto, ch' era divita, e non lo aveano fatto per fare contro al Re Landilaus. perocchè egli erano molto certi , elt'elli era vero Criftiano, ed era contretto, che tranto errore fi spegnelle del mondo. Poi dissono, ch' erano presti a fare , e cooperate per lui, e per lo fuo Stato, e grandezza tutte quelle coie, che a loro era possibile di fare co Cardinali, e ancora poi col nuovo l'apa, quanda eletto, e fatto folfa . E ancora li noftri Signari diedona loro alquanti Cittadini Uditori, perche elli potetiono, se votesiono, altto dire. E li detti Ambasciadori del dette Re allora domandarono altro , cioè , che e' facellono lega con lui li Fiorentini alla difefa di ciascuno di laro, e de loro collegati, e accomandati liberamente; cioè quelli del Re Landilaus dall'una parte, e quelli delli Fiorencini dall'altra, e contro ad ceni persona, che offendere li volesse, e torre ad alcuno di loro alcuna cola di quelle, che aliora tenea, e fignoreggiava, e fanza alcuno falvo metter-Di che li Priori ebbono grande numero di Cittedini richielli , e detto lora quello, che la detti Ambafeiadori al'a fine domandavano, e voievano, e mofiraco a turti quello ,

che quello importava, domandarono da lo

to configlio di quello, che folle da fare. Al-

lora fu per tueti li Cittadini configliato, che per esuna cola era da fare quelta lega, e

mostratone malee regioni , le quali dirò scri vendo la rifposta ultima fatta poi da Priori alli detti Ambafesadori,

Rr 3

Rifiosta fatta alli Ambasciadori del Re Landilaut da' Priori in presenza di grande numero di Cittadini nella quale si dice come si Fiorentini nel opposiono fare lega con lust: a verchè:

# C A P. IV.

L I Signori Priori, e il Gonfaloniere della Iustizia, e i loro Collegi, e che molti follecitati dalli Ambasciadori del Re Landilaus, che rifposta facessono a loro di quello. che a' loro praticatori aveano domandato, e fentendo ancora, ch'elli andavano dicendo. che andar fe ne volevano al loso Signore, e più aspettare non volcano, che queste parole affai adirofamente dicevano, e per alcuni Cittadini che a loro aveano parlato mandarono a dire loro . E per questo li Signori deliberarono di fare la rifposta secondo il configlio avuto da' Cittadini. E perchè li detri Ambafciadori follono certi, che tutti i Citradini volezno quello, che detto fosse loro, raunarono grande numero di Cittadini nella fala del Configlio, e poi farti venire li detti Ambaiciadori del Re, e ancora quelli del Legato di Bologna, e ancora quelli delli Sanesi, commisono a uno de' Dieci della Balia, che dicelle quello, che era deliberato. che si rispondesse a' detti Ambasciadori del derto Re, ed elli così fece, il quale diffe in effetto così i Savissimi Ambasciadori del Re Landilaus, li Signori , e tutti li Cittadini vogliano, che a voi si risponda quello, che tutto il Popolo di Firenze delibera di quello, che voi avere a loro domandato: dicono così: che alla parte della lega, che domandate, the fi faccia tra il detto Re Landilaus. e li fuoi fudditi, e collegati, e raccomandati dell' una parce, e dall' altra parte li Fiorentini con li loro fudditi, e collegati, e raccomandati: di che quella lega fia liberamente a difetà delli Stati presenti di ciaseuna delle parti, e concro a ogni pertona, che li offendeffe , o voleffe offendere ,e dite , che queflo fanza veruno eccetto fi faccia. Rifpondono così li Signori: che questa nè vogliono, nè possono fare, perocchè sarebbe mancamento della fede, la quale hanno data a' loro collegari, perocche espressamente è nella lega. ch'egli hanno col Comune di Siena, e con il Legato da Bologna, che niuna altra lega fi polla fare, per niuno modo con alcuna altra persona, se tutti tre non sono prima di concordia; e questa concordia non essendo tra loro tre, no 'l possono fare sanza loro grande vergogna, e danno; ed egli fono fempre ufati di attenere a ogni persona tutte quelle cofe, che promettono. E ancora dicono : fempre in tutte le leghe, che fatte hanno con ciascuna persona, o co' Comuni, o co' Signori, fempre hanno voluto, che vi fia messo questo, che quello di essi non sia contro a veruna persona de'Reali di Francia in qualunque luogo del mondo elli fi fia ,nè contro

alli Reali di Puglia , nè ancora contro alla Chiefa di Roma, perocche tono veri Cristiani, e amatori di Chiesa sempre stati; sicchè fanya questi falvi non farebbono alcuna lega con lui, nè con altrui. E il vostro Re sa bene, che altra volta per queste medesime cose gli è stato negato di fare con lui lega, e compagnia : e ancora pare alli Fiorentini, che effendo elli con tanta gente armata in fulle Terre de Sanefi loro collegati, e statovi cotanti di con grandillimi loro danni, e vergoana de'Fiorentini, che il tempo non fia di fare lega tra loro, perchè (arcbbe a loro troppo grande vergogna il farla, e però non la vogliono fare, nè ragionare insieme di farla, nè il rempo il richiede, perocchè nel fare lega infieme alcuni Comuni, e Signori non era ufanza di venire prima loro addoffo, e alli loro danni con cotanta genie armata, e poi domandare di fare lega con loro. Ma quando elli, e le genti fue faranno fuori delle Terre de' Sancsi, e in luogo comodo, e convencvole al fare quelle cose, ch' egli troverà li Fiorentini presti a fare tutte quelle cose, che fiano convenevoli, e onorevoli per lui, e per loro. E aneora diffe, che di quelta fua venuta con tanto grande efercito addolfo a'Sanesi, li Fiorentini non poteano fare, che non fe ne doleffono e rammaricaffono, perocehè elli fapeva . come elli erano inficme , e in lega. E considerata la grande amistà istata tra li Fiorentini, e li suoi antinati Re, e quello, che per loro era fatto in onore, e per amore de Fiorentini sempremai; e ancora quello , che li F orentini aveano fatto per tutti quelli della casa Reale di Puglia, credeano. che, prima che il Re Landilaus avesse fatta loro tanta vergogna, quanta a loro facea, aveste fatto loro assapere il perchè il volca fare, perocchè elli fono molto certi, che li Sanesi hanno sempre fatto grande onore a' suoi paffati Re, e Reali, e al presente non avendo farto contro a lui aleuna cosa, che vergogna li fia; e però credenno, che fanza alcuna ragione, o cagione ragionevole elli era venuto loro addoffo, e contro a loro facea; e però il pregavano, che dalli loro danni fi partiffe con la fua gente, e dalla loro vergogna; altrimenti converrebbe a loro fare quelle cose, che fare non voleano, nè mai aveano volute fare . E questo detto, furono licenziati li detti Ambalciadori con dolci parole dalli Signori, pregandoli, che la detta risposta facessono al loro Re per modo buono, e tale, ch'elli facesse quello, che desideravano, cioè il partirfi dalle Terre de' Sanesi, e da'loro danni levarsi, e ch'elli volesfe stare in pace con loro . Di che li detti Ambasciadori poi si partirono da Firenze, e tornaronsi nel campo al loro Re, e dissonli la rifcofta a loro fatta dalli Fiorentini la quale non troppo li piacque, di che poi feguiDi quello, che difinos gli Ambaficiadori del Re | A| re ; ch'elli praticalfono con loro quello, che Landidatt o Sanofi, e che fu loro vifipofio domandavano di fare, e fe per li Fiorencini fi facellono le dette cofe, anche loro le fa

## CAP. V.

GL' Imbafciadori del Re Landilaus, li quali andarono a Siena, furono due de più favi uomini, ch' cgli avetle a fuo configlio, li quali giunti che furo in Siena, e suti con li Anziani dissono, che voleano isporre l'ambasciata loro all'adunanza di Siena, perchè ogni uomo fapesse quello, che il loro Re volea da loro, e così fu loro conceduto; e quafi tutti quelli Cittadini, che la Città reggevano, furono in una grande sala in un consiglio di presso a cinquecento. E poi furono Quivi li detti Ambalciadori chiamati, e detto loro, che dicessono tutto quello volevano a quello Popolo, L'uno di loro diffe, che il loro Re non era venuto quivi con la sua gente per volerli fignoreggiare, ma era venuto per mantenerli nella loro libertà, perocchè da loro volea folo questo, ch' egli facesfono con lui lega e compagnia a difesa dello stato suo, e di loro e volca da loro che con la fua gente potessono stare, e passare sempre per li loro paca, e togliessono derrata per danaio, falvochè volea torfi delle cose, che trovasse fuori delle loro Terre per li loro cavalli, o fossono cose da mangiare per li lora bisogni; e che egli loro disenderebbe da ogni persona, che offendere gli volesse; e anche volca, che ogni suo nimico avessono per nimico, e così ogni fuo amico aveffono per amico, e così farebbe egli di loro. e de'loro amici, e nimici; e di queste cosc quanto poterono caldamente pregarono per parte del loro Re quella Comunità facessono; e dissono, che non era venuto quivi per offenderli, ne per rubarli, ne per fignoreggiarli , ma folo per queste cose dette; e disfe, che di quello non si dovevano maravigliare, perocchè per tutte le suc Terre, e paesi le sue genti andando, e stando, poreano torre quello, che a loro domandava di D fare; e detto quelto si tacque e partifi quindi. Li Cittadini, ch' crano nel presente configlio, udito quello, che il detto Ambasciadore avea detto, e compreso bene quello. che questo volea dire, e quello, che importava, facendosi tutti di concordia, dissono, e così deliberarono, e così quivi configliarono, che questo non erada fare per molte ragioni, e però non si facesse, E allora risposono a detti Ambasciadori, che li Sanesi si doleano molto del loro Re , il quale fanza alcuna ragione, o cagione era venuto loro addoffo con sì grande eferciro di genre armata, il quale eglino aveano sempre onorato in eutre quelle cole, che poruro aveano. Poi dissono, come egli erano in lega con esso i loro fratelli Fiorentini, e per così li teneano, e per questo non farebbono alcuna cosa, se non quella, che per loro fi deliberalle di fa-

domandavano di fare, e se per li Fiorentini si facessono le dette cose, anche loro le farebbono, e altrimenti no; perocchè deliberato aveano di fare folamente quelle cose con lui, e con altri, che li Fiorentini volessono fare, o piaceffe loro, che si facessono. Di che gli Ambasciadori del Re allora dissono agli Anziani, e anche l'andavano dicendo a' Cittadini: Come pigliate voi tal partito? non fapete voi, che i Fiorentini per la loro fuperbia sempre vogliono signoreggiare i vicini loro, e tutti li Toscani, e questo è a voi manifesto? Come volete voi ora farvi sendo, e ricevere le prime percofse? Pigliate altro pattito migliore, perocchè il nostro Re è malcontento di farvi alcuni danni, o vergogne, perocchè egli è, e fu fempre vostro amico benevogliente; e molte altre parole villane dissono, e diceano contro alli Fiorentini ; ma però niente potero tanto fare, nè tanto dire a loro, perchè dalli Anziani, nè dalli speciali Cittadini avessono per risposta altro, che quello, che prima era stato loro risposto per tutto il Comune di Siena.

Come il Re Landilaus fi turbò della rifpoffa fotta da' Sanefi, e da' Fiorentini ai fuoi Ambafciadori, e come poi fe ne venne in ful terreno de' Fiorentini.

## CAP. VI.

E Ssendo ancora il detto Re Landilaus a campo a Bonconvento con tutta la sua gente, all'uscita del mese di Aprile tornarono a lui li suoi Ambasciadori, ch' crano andati a Siena, e dissono la risposta, che aveano avuta da loro, la quale udita, uno grande cruccio ne prese . e molto se ne turbò; e in quello dì medefimo li fuoi Ambafeiadori che avea mandati a Firenze anche tornaro a lui, e dissonli la risposta fatta aloro per li Fiorentini, il quale , come l'udì, subitamente commosso a grande ira, diste, che era fuperba risposta: Ma io gli farò in pochi di favellare alirimenti. Poi l'altro di le ne venne con rutta la fua gente presso a Siena a uno miglio, e posto il suo campo, mando la gente fua infino alla Porta di Siena a fare ogni danno, e ruberia, e arlione, che a loro poterono fare. E il Re in perfona fu tal dì che andò moito presso alla porta a combattere la Città , Poi stato quivi pochi dì, perchè gli mancava la vettovaglia, perchè da Perugia gli venia con grande fatica , e da Chiufi , e da tutte le Terre di Cocco di Cione di Sandro de'Salimbeni, e non lo poteano fornire si parri quindi e andos fene ad Asciano, e a Torrita, e in quelle contrade, e quasi in fulle Chiane pose il campo . e quivi isterce pochi dì . e adì primo di Maggio si parti quindi, e andonne in su le Terre de'Fiorentini, e prese campo preffo al Monte a Sanfovino, il quale Caffello fi A Di più dami, che fece nelle Terre de Fioren-credette pigliare per isperman dangsi da Fabiano de' Boscoti di Arezzo, il quale era con lui nel campo, ma non gli venne fatto; e in quelle contrade iftette più dì, perocchè già le biade erano quivi grandi, ed egli avea portaro , quando quì venne, fornimento per dieci dì feco. Pos si partì quindi , e andonne a un miglio presso alla Cettà di Arezzo, e poleli a campo all'Olmo, a in quelle co trade, e facea fare ogni danno nimichevolmente, che fare fi poteva , a rutte le Terre de Fiorencini.

Come in Pirenze fi provide di feldere molas più B gente d'arme , che um v'era per riparare , che il Re non poteffe fare quelle, che cercava ,

Ataia infierne co' Dicci della Balia veggendo con quinca animola, e crudele nimilia il Re Landilaus li nimicava continuamente. con tutti li loro penfiari cercarono follecita menta di riparare, perchè niuno de'fuoi rei pensieri gli venissono facti , e per quello tutte le loro ganti d' arme mandaro a guardia delle loro Terre , rendendoù molto certi , che C fe bene quelle guardaffono, che poi fi riparerebbe a tutti gli altri pericoli, a così fi ft . E ancora per quelto del nsele di Maggio cutti di concordia li Signori Collegi, e li Dicci delta Balta, e i Capitani della Parte Guelfa, e i Sei della Mercatanzia , e gli Occo della Guardia, infiema con molti altri Cieradini del reggimanto, e amatori dalla libertà della Città deliberaro, che ogni cofa, e sforzo fi faceffe per difendere la loro libertà, non guardando, nè rifparmiando la quello alcuna fpefa; e oltre alla milla lance, che ave ano , ne foldarono quattrocento , e molti fanti a piedi. Poi ancora li nostri Signori insieme con li detti della Balia, non parendo loro quelta D affai gence per la loro difefa, e per offendere il nimico loro Re , deliberarono di foldare ancora milie lanca, e così feciono, aggiugnendone al loro Capitano della guerra con tocinquints lince, e poi ad) otto di Miggio mandarono il loro Capitano con quella gente, che avez già iscrieta, ad Arezzo per riparare alli guarti delle biade , che il detto Re facevanimichevolmence fare in quello paefe, e per danneggiare il nimico quanto più potessono. E li nostri Sgnori providono, che li Dieci della Balia arestono ogni quancità di danari, che a loro bifognaffono, perchè quefto potessono meglio fare.

#### C A P. VIIL

L Re Landilaus, il quale ara a campo mol-L Re Languistos, respectos de Arezzo con la fun to preffo alla Città di Arezzo con la fun genta, e veggendo, che quivi niente poren fare, fi parti quindi, e andoffene a Caffigliona Fiorencino, e quivi feca fare tutto quello danno, che potè ne campi loro in tarli rutta abbattere, e guaftare il loro grano come prima avaa faito fare nelli campi delli Aretini , Poi & partl quindi, e andonne in ful terreno di Cortona, e quivi fece fare grande guafto di grano, e da vigna, e d'alberi, e gia li Paciani erano certi , che il Renon potea per forza prendera le Terre del paeía, e però cominciarono alquanti a dire fra loro, Quello Re non ci può far danno, fe non ne campi del grano, ma elli n' ha già tanto eusfto, ch'elli poera ben dire nel prafe fuo: so ho ben fetto il maggior guafto di grano, che facelle mai niuno de miei pallati : e così morteggiando tra loro, alcuni dicasno, che fa oggi ilRe Guaftagrani, e dove è elli? p rocchè altro per infino allora non avez fatto fare; e tanto crebba il motteggiamento, che quafi tutti il chiamavano il Ra Guaftagrino. Poi il detto Refece più voke fegretamante cercare di fara concordia col S goore di Cortona, ma non fi potè mai tra loro conchiudera . comeochè moke volte follono presioche di concordia. Di che avvenne, che i Dieci della Balia per riparare al falvamento de'detti Cortoneli - per mantenere il detto Luigi da Cafale loro Signora, permanrenerlo nel fuo buono volere mandarono a Cortona Meffer Iacopo Gianfigliazzi con trecento fanti fopra li dugento, che prima v'a-rano, acciocche potellono megho guardare, e difendare la Città con meno fatica de Cittadini Cortoneli.

Come la Città di Cortona fu data al Re Landilans, e come ebbe la Rocca della detta Oud.

#### C A P. IX.

M Oki de' Cittadini di Cortona, e pure de maggiori, veggendo gualli tutti li loro beni fenza avere di ciò alcuno riparo, prima intelifi infieme fegretamenre, tra loro deliberaro di tradire il loro Signore, e dare la Città al Ra Landilaus, la quale pressochè in tutti i looghi elino guzrdavano per lo detto Luigi da Cafala loro Signore ; e per parte di tutti loro mandatono uno loro fe-greto Ambalciadore nel campo a pattengua-re col detto Re, e mostrarii il modo, che aveano penfaço di fare, a fubitamente furono di concordia infierne, e ordinarono qual di il Re mandalla per la Città, ed ellino glie la

darebbono . Poi ciascheduna delle parti aspet- 1 A tò il dì ordinato tra loro . Delle quali cofe avvedutofi Mester Jacopo Gianfigliazzi n'andò al Signore, e dissegli, che se non riparasfe altrimenti, ch' elli non facea, che li Cittadini di quella gli torrebbono la Città, e darebbonta al Re Landilaus suo nimico. Ma il detto Signore non li volle mai credere di niuna cola. Di che il detto Messer Iacopo deliberò di partirsi quindi, e andarsene ad Arezzo segretamente. Ma mentrechè egli era in quello pentiero, gli giuntero lettere da Firenze, che gli comandarono, che non fi partisse di quella Città sotto gravi pene. E così istandoli le cose, la gente del detto Re Landilaus ando alla Città adl tre di Giugno, B come li Cittadini aveano ordinato, e fu loro aperta la porta, e melli nella Città la mattina quali di concordia con tutto il Popolo. Ma il detto Messer Iacopo Giansigliazzi avvedutosi di quello, che per la Città fi facea, la mattina ando a cafa del Signore, e disfegli, come egli vedeva chiaro, ch'egli era tradito, e molto istretto il pregò, che di quindi si partisse, e andassene nel-la Rocca; sicche ogni cosa così subitamente non si perdesse, ma quelli non li volte mai credere. Di che il Conte di Troia con affai gente di quella del Re, subitamente n'andò alla casa, dov'era il detto Signore, e prese lui, e il detto Messer lacopo, e tutti quelli, C ch' erano in quella casa, poi minacciarono il detto Signore di ucciderlo, se subitamente non mandaffe a dire al Castellano, che a loro desse la Rocea, e mandassegli il contrassegno. Di che il detto Luigi da Cafale ismemorito per paura, fece tutto quello, che il Conte di Troia volle. E poichè egli ebbe presa la Rocca, e la Città, ne mandò preso il detto Luigi da Cafale nel campo al Re; e futo quivi dinanzi a lui, il Re gli diffe, che l'avea bessato, e non gli avea attenuto cosa, ch' egli aveile, e che bene lo farebbe pentire. E poi li fece legare le mani, e le gambe, e porre a giacere in luogo affai umido, ecommife a due, che il guardassono. Poi lo mandò preso a Perugia, e poi a Napoli, e quivi il tenne in prigione affai tempo. E il Popolo di Cortona rubò i foldati de Fiorentini, e alcuni n'uccifono, e Messer lacopo Gianfigliazzi rimafe prigione del Conte di Troia, e ricuperossi poi assai migliaia di fiorini, li quali poi gli furono renduti da' Dicci della Balia , quando fu tornato a Firenze .

Come il Marchefe di Ferrara uccife Mesfer Otto Buomerzo a tradimento.

C A P. X.

A Noora addivenne all'uscita del mese di Maggio, che essendo istata lunga guerra tra il Marchese di Ferrara, e Messer Otto Buonterzo, il quale teneva Parma, e Reg, gio, e molte altre Terre di quella contrada. fu per alcuni nella prefenza amici comuni di loro, che cercarono di fare, che pace, e concordia fosse tra loro, ma non poterono mai concordiarli in modo, che pace, e concordia fosse. Di che li detti cercatori della loro pace questo veggendo, pensarono, che se li detti Signori si accozzassiono insieme, che molto tofto tra loro farebbe concordia. E questo modo detto a ciascheduno piacque, perchè ciascheduno avea volontà della pace, c l'ordine dato da loro fu, che ciascheduno con la sua gente venisse a un certo Prato a ciascheduno di loro comune. E così posto. e ordinato tra loro, il Marchese di Ferrara vi ando con milledugento uomini a cavallo tutti armati, e vicino a quel Prato, dove si doveano accozzare, forfe a dumila paffi, li lasciò, e forse con sessanta suoi uomini iscelti, e bene armati andò là dove ancora il detto Messer Otto Buonterzo v' andò con più di millecinquecento uomini a cavallo: e come era dato ordine tra loro di dover fare, gli lasciò di lungo al luogo duc miglia, e forfe con cinquanta compagni ando al detto Prato, e per onestà vi andò egli disarmato. Poi accozzatifi infieme a ragionare della loro pace, il detto Marchese era venuto quivi armato avvisatamente con pensiero, e con ordine, se potesse: E vedutolo disarmato, e niuna guardia prendere di lui, fubitamente mife mano alla ipada, e fedt il detto Metler Otto. Allora li compagni del detto Marchefe, che sapeano l' ordine dato, tra'quali era Sforza allora foldato del detto Marchele, tutti corfono addosfo al detto Messer Otto, e subitamente l'uccisono, e niuno di sua gente il potè soccorrere, nè difendere. Poi il detto Marchese, e i suoi compagni subitamente fi partirono di quello luogo, e andaronsene alle loro brigate, dove lasciati gli avevano, e di quindi se n' andarono donde si erano parriti, quando vennero quivi; E li compagni di Messer Octo tutti si suggirono alla loro maggiore brigata, edi quindi si partirono, e tornaronfi donde quivi vennero con grande dolore, e il corpo di Messer Otto rimase quivi morto, e quivi su istraziato.

Come fu eletto nuovo Papa, e condannatine due per cifmatici.

CAP. XI.

L'I Cardinali, ch' erano a Pifa, poichè ebbono compiure di fare tutte le folennitadi, che fare doveno, e palati tutti itermini dati a comparire alli due Papi, dopo
la fentenzia data, e condanargione di loro,
ad fei di Giugno come eretie, e cifmatici,
e nimici di Sara Chiefa, e della Fece Crifliana, e condennatifi nel fuoco, che arfi fiano, per ventidue Cardinali, e per tre Patriarchi, e per centottanta tra. Arcivefcovi,

e Vescovi, e per trecento Abbati, e pet A dugentotrantadue maestri in Teologia, e per tutti coloro, che y'erano, con moiti Principi Criffiani; e fatta ogni folennità, che fare fi può, adì quindici di Febbraio fi tacchiufono io Conclavio nella Chiefa...... ventiquattro Cardinali per eleggere un nuo vo Papa, e vero, e folo, e adi ventifei eletfono pet veto Papa il Cardinale di Milano, il quale era Frate Minore . Chiamavafi prima che fosse Cardinale , Maestro Piero di Candia ,e di là era nato, ed era grande Matfiro Teologo, e valentiffimo uomo di fcienza, e discepolo di Giovanni Galeazzo Duca di Milano: poi fu coltui chiamato Papa A-Itiliandro Quioto,

Come due Ambastiadori de Veniziani vamer. a Firenza, a poi ambaro nel campo al Re Landilani, a poi a Firenza per vastrapase tra Firentini, a il detto Re, a che risposta abbavo da loro, a il Re se m'antha Ropali.

C A P. XII.

E Ancora del mefe di Giugno due Amba-feradori Veoiziani vennero a Firenze, e nience diffono. Poi andarono al Re Landila ua nel campo, il quale trovarono preffo a Sar- C tiano, e furon con lui, e diffono, che il Doge de Vinegia, e quella Signoria gli mandava a lui per sapete, a'elli volesse, ch'elli s' intromettesson, e cercassono di fare pace, e concordia tra lui ,e li Fiorentini , affegnandoli molte buone ragioni , che farebbe bene e di lui , e di loro effere di concordia. Alle quali il detto Re rifpose, ringraziandoli, e disse, che buona era la pacere disse, ch'elii non era venuto quivi per fare guerta alli Fiorentine, ma diffe, ch'ellino erano gente ingrata, e sconoscente, e ch'elli pace vorreb-be con ogni persona. Poi disse loro, che andallono a Fitenze a fapete da loro, se pace volcano con lui. E quelli fi partirono da D loi, e vennero a Firenze, e diffono a' Priori altresì quello, per che erano venuti, e man-dati a loro dal Doge, che furono quelle medelime parole, che dette avenno al Re. mofirando loro quanto era buona ,e utile la pace, che folle tra loro all'una parte, e all'al-tra. Fu loro resposto per li Fiorentini, prima ringraziaodoli di cale venura, e commen datoti molto di tale operazione. Poi fu detto loro, che li Fiorentini non aveano mai fatto al Re Landilaus alcuna guerra, ne a fue Terre, ma che il detro Re era venuto ad doffo a loro, e alle loro Terre, e ancora al le Terre de loro accomandari fanza avere di ció fare alcuna ragione, ne cagione, ma che ellino fempre avenno deliderato pace con ogni persona avere. Ma perchè ellino non pono praticare di alcuna pace fenza li loro collegati, che quando il detto Re folle nel

Ifuo Reame, allora ellino farebbono con loro, e farebbono tutto quello, che fotle dovuto pet avere pace con ogni periona, e con loi. Di che li derti Ambaiciadori n' andarono al detto Re Landilsua, e trovaronlo a Perugia, perocchè era levato da campo, e andavafene a Napoli ,e diffonli la risposta facta per li Fiorentini. E poi fen' andaro a Vinegia, perocche vidono, che niente potevano fare di quello, per che etano mandati, e diffono agli altti Cittadini quello, che su detto loro dal detto Re, e dalli Fiorentini, li quali tutti conobbono bene chi più parlava ragionevolmente. Poi il detro Re Inicio affai della fua gente in Perugia, e in Cortona, e in più altre Terre di Toscana, e nella Marca, e nel Ducato, e nel Patrimonio a fare la guerra, come ordioò, che freetlono; ed elli con l'altra fun gente, che quivi era rimala, se ne ando a Napoli con poco onore ricevuro, e con affai ira , perocche non li venne fatto il male, ch'elli credette fare in Tolcana.

Come fi fece lega tra il Re Luigi d' Augià, a li Fiorentini, a : Sanefi, e il Legato di Bologna con molti pasti, a condizzoni.

C A P. XIII.

M Eotte che i Dieci della Balia con grao-de follocitudine cercavano di fasti forti con gente d'arme, pet riparare, che il Re Landilaus non potelle fate quelle cofe, le quali animofamente cercava di fare contro a' Fiorentini, e contto a' Saneli, per occupare Toscana : avvenne , cha cerci Amba-sciadori del Re Lusti d' Angio vennero a Firenze, perchè avenos faputo quello, che il Re Landilaus facava a' Fiorentini, e a' loro collegati, e con dolci, e benigne parole del-Iono a' Dicci della Balia e poi a' Signori , che veniano per far lega con loro, e con li loro collegati contro al Re Landilaua, il quale tenca il fuo Reame di Puglia, e molte grandi proferre feciono, se questo si sacesse. Le quali cole molto piacquero a Dicci della Balia , e però cominciaron con loro a praticare la cofa, come fi dovelle fare, e con che patti, e condizioni. E perchè allora era in Pifa chi porea ogni cofa fare per lo Re Luigi d'Angio, andarono là due de Dieci della Bilia, e rolto furono di concordia e adi vene tiletre di Giugno fi fermò lega, e compagnia tra Fiorentini, e i Sanefi, e il Legato di Bo-logna dall'una parte, e il detto Re Luigi d' Angiò dall'altra patte, e molti patti vi fu-ro melli tra' quali furono quelli , cioè, che il detto Re Luigi dovesse dare niuto alli detti con lui collegati per tutto il mese di Luglio mille lance, le quali dovesse mandare di Francia cinquecento lance, e l' altre duvelfino foldare li Fiorentini, e il detto Re pagatle, Poi per bene delle cofe fsciono, che

le trecento lance i Fiorentini per lo det- Al cose si concedano ad alcuno, diero, conto Re Luigi, c per le dugento, che mancavano, feciono tenesse tre galee a fare la guerra in mare, e così si fece poi, falvo che 'l detto Re tenne più galee in mare, che non dovea ; e ancora vi fu di patto, che fe a tempo nuovo il detto Re Luigi venisse, o mandasse a far guerra in Puglia contro al Re Landilaus, che allora gli detti Collegati gli dovessino dare in fuo aiuto mille lance ; e anche vi furono tutti gli altri patti, che fusieno da fare quando leglie si fanno. E asi 7. di Luglio fi bandì in Firenze con grande allegrezza la detta Lega, e tutto il Popolo ne fece grande fella.

Come il Re Luigi d' Angiò venne a Pifa a vifitare il Papa Aleffandro, e il detto Papa gli diè il Reame di Cicilia in cerso modo; poi deliberarono, che fosse Gonfaloniere di Santa Chiefa, e dierongli le'nfegne .

#### XIV. C A P.

O Re Luizi d'Angiò era in Provenza. L Come egli feppe , che lega era fatta tra lui, e i Fiorentini, e il Legato di Bologna, e i Sanefi, e intefe, che egli avea a menare in Italia cinquecento lance di Franceschi, sul itamente maudò per venti Caporali , che egli avea a fiia petizione, e diè loro affai denari, e comandò loro, che andessono inverso Pisa il più tosto che possibile sosse, i quali così feciono, e comcechè fusie lungo cammino, pure al tempo imposto loro vi giun-sono, e il detto Re mise in punto cinque galee a Marfilia, e molto presto vi monto tufo, e all' uscita del mese di Luglio giunfe a Livorno, e di quindi mandò a Pifa per aver de' cavalli, e li fiia Ambafciadori dissono al Papa , e a' Cardinali , che elli veniva a vifitare il Papa Aleffandro; di che certi Cardinali, e ancora il Capitano di Pifa gliene mandaro abbaftanza, e tutti li Cardinali , che poterono, gli andaro incontro, e quelli infieme con loro venne in Pifa con grande allegrezza, e molto grande festa ne sece il detto Papa, e molto l' onorò volentieri. Poi il detto Re Luigi d'Angiò domandò al Papa, e Cardinali, che di grazia gli concedessono il Reame di Gerusalemme, e di Cicilia, di che il Papa, e i Cardinali tenute molte volte lunghe pratiche fopra questo fatto, ultimamente deliberarono per lo migliore di Santa Chiefa, e per contentamento del detto Re, di dargli il detto Reame in questo modo, ciò che'l Papa e i Cardinali con ogni folennità prima fatte, che fare si poteano, quando cotali Tom. II.

cederono al detto Re Luigi d' Augiò il Reame di Gerufalemme, e di Cicilia, in quanto il d. Reame fosse vacato, e tornato a S. Chiefa . E ancora feciono il d. Re Gonfaloniere di S. Chiefa, e a lui dierono le infegne dell'arme di S. Chiefa di Roma del mefe d' Agosto con grande festa, e tutte quelle cose furono satte per lo Papa, e per li Cardinali contro al Re Landilaus, però che elli era palefemente loro nimico, e credeva a Papa Ghirigoro e con grande follecitudine, c con tutte le fue forze il detto Re Landelaus facea, ed operava ciò, che possibile gli era di disfare, e annullare l'unione della Chiefa fatta a Pifa. Era il detto Re Luigi d'Angiò lungo tempo prima coronato Re di Gerufalemme, e di Cicilia a Vignone da Papa Benedetto, e per questa cagione non parve loro, che per allora si dovesse coronare un'altra volta,

Come il Papa , e i Cardinali , e' Collegati deliberarono, che la loro gente dell' arme andasse inverso Roma insteme col Re Luigi, e col Legato, e col Capitano della gente de' Fiorentini.

#### C A P. xv.

Poi del mefe d'Agofto Papa Aleffandro, infieme colli fiioi Cardinali, e il detto Re Luigi d' Angiò, e tutti li Ambasciatori de' Collegati, tenute prima insieme lunghe pratiche di quello, che era da fare, deliberaro per lo meglio, che il Re Luigi d' Angiò colle sue 500. lance, che avea feco, e col Legato di Bologna colla fua gente d' arme, e il Capitano della gente de' Fiorentini dell' arme colle fue gen i andassono verso Roma con ro al Re Landilaus, e vollono, che il d. Re Luigi vi andasse in persona per lo migliore del fatto. Ed elli su contento d'andarvi. Poi a pochi dì il Re Luigi colla fua gente si partì da Pifa, e andonne a Siena, e quì afpettò il Legato , il quale andò a Firenze a flu-diare li Dieci di Balta , che il Capitano della loro gente dell' arme andasse tosto verso Chinsi, dove si doveano tutti insieme rannare. E li Dieci della Balla molto follecitamente mandaro la loro gente al loro Capitano, che era a Arezzo, che furono dumila lance di buona, e valente gente d' arme , li quali come giunti vi furono, tutti insieme con mille cinquecento tra balestrieri, e santi, si mossono con lieto viso ad audare, dove era ordinato, che dovessiono insieme trovarsi. E ancora feciono i Dieci della Balla, che due Cittadini fosiono col loro Capitano della guerra per suoi Consiglieri ,li quali surono questi Mestere Jacopo Salviati, e Viecevuta prima l' Infegna del Giglio Fiorentino ad Arezzo, fi partì, e andon-ne a Chiufi in quelle Contrade, e quì fi mife a Campo; e il Legato di Bologna , che era a Firenze , come feppe , che la gente fi dovea muovere, fi partì enindi, e andonne a Siena colla fita gente écil' arme : E quindi poi inficme egli. e'l detto Re Luigi d' Angiò colle Ioro britate d'uomini d'arme si mossono, e andaronne a Cniofi, e qui giunfono adi 14. di Settembre, e trovaronvi, il Capitano della gente de Fiorentini, che era qui accampato con 2000. lunce, e 1500. Fami, che loro aspettava per andare verso Roma. B

Come li Veneziani deliberaro di credere a Popa Aleffandro Quinto, e a lui mandarono Ambafciadori a vifitarlo.

## C A P. XVI.

IL Dope di Venezia e entri gli altri Cit-tadini fappiendo , che nella Città era-no Ambafciadori di più Re, e di molti altri Signori Cristini venuti, gli vollono prima tutti ulire . Azeva qui mandati Papa Aleffandro da Pifa li Anbafeiadori del Re di Francia, e quelli del Duca di Borgogna, e del Duca di Bert, e di tutti gli altri Reali di Francia, e ancora quelli del Re d' Inghilterra, e quelli del vecchio Imperadore, cio del Re di Buemia, e di molti altri Signori Alamanni, e ancora molti altri Ambafeiadori di Signori del mondo. E tutti quelti Ambafciadori per parte de loro Signori pregavano quella Comunità , che eredeffero a Papa Aleffandro V. e lui aveftono, e teneffero per folo Vienrio di Crifto in terra: E per molte e vere ragioni moftravano loro, che'l doveano fare, e a loro compiacere . E ancora volle il Dore D e gli altri del Configlio udire li Ambaferadori di Papa Ghirigoro, che quì erano e ancora li Ambufciadori del Re Landilaus, li quali pregavano li Veneziani, che eredessero a Papa Ghirigoro, di-cendo, che egli era il vero Papa; e molte grandi promelle facendo loro, fe quello, di che li pregavano, facessono; E antora diffe il detto Ambafeiadore del Re Landilaus nel Confirlio de' Veneziani che la fuperbia de' Franceschi, e le malizie de' Fiorentini avezno a Pifa fatto un nuovo idolo al mondo, e molte villane parole ufarono nel loro parlare. E ancora li Ambasciadori di Papa Ghirigoro molto strettamente, e umilmente con dolei parole pregarono per lui tutti quelli Cittadini , else quì erano, dicendo, che elli era fenza alcuno dubbio il vero Papa, e che elli

ri di Migliore. Poi il detto Capitano ri Al era eletto al Papato con tutti quelli ordini che la Chiefa comanda. Poi il detto Doze, e quelli del Configlio per più folennità raunarono tutti i Macfiri Teologi, e tutti i Dottori Legisti, e Decretalisti, e rutti li favi e fcienziati uomiui delle loro terre e vollono, che udifiono tutto quello, che dicesno li fopraddetti Ambafciadori, e per quali ruzioni provavano quello, che dicevano effer vero; e l'una parte, e l'altra udirono. Poi vollono, che a loro rapportafiono il loro parere, di che li derri Savi in prima udiro a uno a uno li detti Ambasciadori dell'una parte, e dell'altra, poi tutti infieme, tutti di concordia rap portaro al detto Doge, e agli altri del detto Configlio, ch' egli tencano, che il Papa Aleffindro Quinto era il vero Papa, e a lui si dovea credere, e elui non li credeva era Eretico, e nimico dolla Fede Cristiana. Le quali cose udite il Doge, e il fuo Configlio, e per quali ragioni quelto eredeano, e tencano vero effere , rutri di concordia deliberaro adi 22. d' Agosto di credere a Papa Alesiandro, e lui avere, e tenere per vero Papa, e allora mandaro loro Ambatciadori a vifitarlo, come vero Vicario di Cristo.

> Come li Veneziani comprarono Giara dal Re Landilaus.

### C A P. XVII.

A Vendo li Giararini al tempo del Re Lodovico di Ungheria, il qua-le molte volte fu simico de' Veneziani, fatto la guerra contro a loro molto animosamente, e nimichevolmente per lui, e però erano moko in odio a' Veneziani ; e ancora essendo stati i detti Giaratini quella gente, che più fedelmente ubbidi-rono, e ajutaro il Re Carlo di Durazzo, e ancora feciono per lo Re Landilaus più cofe, che altre genti di quella Contrada, e Provincia, perch' egli fosse Re d'Ungheria, e per quelle cose molto si fidavano di lui. Poi per merito delle quali co-fe il Re Landilaus fegretamente vendò la Città di Giara a' Veneziani nimici de' Giaratini fior. 100000. E d'Agofto li Veneziani presono la tenuta di Giara con grande festa, e diede loro le forrezze, che erano nella Città. E perchè meglio, e con meno questioni venisse fatto, il detto Re Landilaus traffe prima della detta Città molti Cattadini potenti, e mandolli alttore, mo-firando di fario per loro bene, e quello fece perocchè elli era molto certo, che fe quelli Cittadini foffono nella Città quando elli la volesse date a' Veneziani. ch' egli fi farebbono difefi, e non lo avrebbe potuto fare, nè darla loro. E per questo molti de' Cittadini di Giara, quando Al i vidono come schiavi venduti alli loro nimici, e conoscendo chi erano li Veniziani, con grande dolore si partirono della Gittà con le loro famiglie, e a ndaronsene in altri paesi ad abitare. Fu questa opera per tutti quelli, che'l seppono, tenuta grande crudeità del detto Re Landilaus, e da tutti fu molto biassmato, e per tutti si dicea così r. Chi più fa per lui, peggio riceve da lui.

Come gli afciti di Genova vi ritornaro, e cacciaronne il Governatore, e molti Guelfi fuori della Città.

## C A P. XVIII.

Iovanni Bucaldo, il quale era Governatore di Genova per lo Re di Francia, avendo per male, ch'elli viveva in pace, per guaftare quella, fece lega, e compagnia col Signore di Milano, e con più altri del paese, con molti patti, e condizioni, tra' quali fu un Capitolo, il quale diffe, che il detto Bulano con assa gente d'arme per sare, che Giovanni Maria Duca di Milano susse più ubbidito, che allora non era, da molti del paese, e ancora per fare contro a Fazzino Cane, il quale con molta gente d'arme guastava, e tenca il Piamonte quasi tutto, e Pavia, e a molte altre Terre di quelle contrade, facea grande guerra, e ancora il detto Fazzin Cane offendeya, e guaftava le Castella de' Genovesi, ch'erano da quella parte. Di che il detto Giovanni Bucaldo con affai gente d'arme del mefe di Agosto andò a Milano, e in quelle contrade, credendosi poter fare molto grandi cose, delle quali niuna li venne fatto, salvochè elli fece sì, che per allora si fece pace tra li figliuoli del Duca vecchio di Milano, la quale poco durò; e per questo, e per molte altre cagioni il detto Bucaldo fe n' andò nella Città di Afti, perocchè molti delli usciti di Genova D del mese di Settembre, veggendo, che il Governatore non v' era, nè era per effervi, allora reciono insieme tra loro concordia, e patti molti;e poi feciono un trattato in Genova con molti Cittadini di Genova delle famiglic Ghibelline, che furono tutti li maggiori, e li più potenti Cittadini. Poi li detzi usciti, e sbanditi vennero con molti fanti vicino alla Città, e nncora vi venne con loro Fazzin Cane con molta gente di acme, e anche vi venne con loro il Mar-chese di Monferrato con assai compagnia di gente d'arme, e posonsi a campo presso a Genova a poche miglia. Di che seguì, che la Città andò tutta ad arme, e al-lora li detti usciri con le loro brigate entrarono nella Città, messivi dalli Cittadini, che con loro aveano fatto il trattato, e fubito levarono il romore contro al Vice Governa-Tom. II.

tore, e lui tollo uccifono, e anco moki di quelli, ch' rano con lui, e gidator. Viva il-bertà, e muoi al Governatore. Poi per mano di alcuni mezzani feciano concordia inferme, li Gatelin, e li Ghibellini eleffono dodici Citradini, olte reggellono la Cittal, e furono fei Chibellini, e lei Cuolifi, e feciono il Marchele di Monferraro Governatore di Genova, e anche feciono Podefà di Genova uno Cittadino Ghibellino per allora. Poi a poco tempo il Ghibellini cacciarono molti caporali di Guelfi di Genova: di che fegul grande guerta ra loro. Eu cagione di tutti quelli mali Bucaldo per la partita, che fece di Genova, la quale fece per ingianare i Lombardi, e delli rimafe fanza avere alcuna codi in Lombardia, e perde Genova.

Come in Firenze furono fatti i nuovi Diecè di Balia, e i loro nomi.

## C A P. XIX.

A Noora del mefe di Agofto furono in Firenze fatti novo i Dicci di Balia per
fei mefi, e cominciaro il loro Uficio add primo di Octobre, e il nomi dei guali fion quefti : In Sante Spirito Benozzo di Andrea di
Benozzo, e Vanonzo di Francecco Scrzegli;
In Santa Croce, Forcie di Antonio Sacchetti, e Antonio di Antonio dei Gherardini per
de Grandi, e il Bellsceino di Niccolò del
Bellaccio per I 'Art minori. In Santa Maria
Novella Mellir Criflofaso d' Anfrione delli
Spini, e Nofrio di Palla delli Strozzi, e Benedettodi Lapaccino del Tofa per l'artiminori. In Santo Giovanni, Giovanni di Bicci
de' Medici, e Giorgio di Aldobrandino del
Nero.

Come il Papa si paril da Pisa, e con tutta la Corte n'andè a Pistoia.

## C A P. XX.

P Apa Aleilandro , ch' era a Piía, cominciò ad avere grande paura di morire, perchè quivi morivano delle genti non poche di male petitienziale, e ancora il Cardinali avendodi quella grande paura; dic he il detto l'appa con il Cardinali fi parti da Piía del mefe di Agolfo, e vennono prima a Prato, e quivi flettono pochi di . Poi fi partirono da Prato, e andarone a Piúloia a flare, e tutti i Corrigiani vi andarono, percochè eredettono tutti, che il Papa teneile la Corre quivi non peco tempo. Poi al Papa rinerebbe lo flare quivi ; di che elli fi partiquindi , c andonne a Bologna a flare del mefe di Gennalo vegennte.

Come la gente de Fiorentini, e quella del Legato di Bologna infieme.col Re Luigi d'Angiò fi partirono da Chiufi, e audarono inverfo Roma.

# C A P. XXI.

Poi il Legato di Bologna, e il Re Luigi, e Malatelta Capitano di guerra de' Fiorentini con tutte le genti, del mese di Setrembre andaro vicino a Cetona, e fubito furono di concordia, e vennero all' ubbidienza del Legato . Poi n'andarono ad Orvieto, e fubiro furono in concordia co' Monaidefchi. e vennero all' ubbidienza del Legato per Papa Alessandro Quinto, e di quandi mandò il Legato suoi Ambasciadori a' Viterbeichi. li quali fubitamente fi arrendero a loro, e preser l'arme, e gridaro: Viva Papa Alesfandro Quinto, e muoia Papa Ghirigoro, e presono il suo nipote che quivi era per Vicario, e dierono la Città al Legato per Papa Alessandro, e il simile fece Monte Fia-fcone, e tutte le altre Città, c Castella di quelle contrade, e ciascheduno volle fare nuovi patti, e migliorarli da quei, che prima aveano con Santa Chiefa, falvo la Città di Todi, non volle fare alcuna concordia con lora, c in questo mezzo, che quivi si stava, si conchiuse quello, che prima buon tempo dinanzi era cercato, che l'aolo Orsino foffe con loro, e foldato di Santa Chiefa. e foldoffi per lo Papa Aleffandro, e foldoffi con fecentofellanta lance per un anno, e il Comune di Ffrenze il dovelle pagare, e il Legato ne pagò folo diccimila fiorini di oro, e così poi si sece. Il quale Paolo si accozzò con loro, e poi andaro innanzi, dove apprello fi dirà .

Come il Conte di Troia n' andò con molta gense a Roma, e ordinò la difesu della Cistà insieme con molti Principi di Roma.

## C A P. XXII.

I L Conte di Troia, il quale era a Perugia per lo Re Landilaus, veggendo la gente della lega, come era grande, e forte da vincere ogni akra forza, che allora fosse in dera coa loro accongiunto, e acconcio Paolo Orsino, il quale di nuovo era foldato dalla Chiesa con secensos ellanta lance per uno anno, e li Fiorentiai il pagavano; e ancora il Conte di Tagliacozzo degli Orsini con cento lance, deliberò di lassigne per lo Re Land laus, e trasse un un guale di nuovo per lo Re Land laus, e trasse un trasse di Tagliacozzo degli Orsini con cento lance, deliberò di lassigne per lo Re Land laus, e trasse un trasse di arme del detto Re, l'era in più luoghi di Toscana, che furono più di dumila eavalli, e con esti n'andò di tratta, e correndo a Roma, "quella afforzò il più, che possibile fu, dal lato deno. E perche Castlello San', Angiolo tene

con la Chiefa, afforzò il Ponte del detto Castello che vanclia grande Roma con grande quantità di legname, e abbandonò il Borgo, e afforzò Trailevere, e molti Cittadini, di cui dubitava ne mandò presi a Napoli, e altri ne mandò presi ad altre Terré quivi vicine in prigione. E ancora perchè su per lo Tevere erano venute cinque galee di quelle del detto Re, ripose in su quelle molti Ro-mani presi a lui sospetti. E tutte quelle cofe, e il modo, che si facessono, e in cui dava, e mostrava Gian Colonna, e Messer Niccola Colonna, e Batista Savello, e molti altri Principi di Roma, li quali tutti teneano col detto Re Landilaus, e con tutto il loro ingegno v' erano, e ordinavano la difesa della detta Roma.

Come la gente della lega presono il Borgo di San Piero, e poi il lusciarono per passure il fiume del Tevere.

# C A P. XXIII.

DOi la gente della lega andò verso Roma per prenderla, e adì primo vi giunfono molto vicino. Poi il di feguente prefono il Borgo di S. Piero in Roma, e quivi trovarono poca gente, perchè la gente del Re Landilaus, pochi dì innanzi, che quivi erano giunti, gli aveano tutti tratti quindi, e cacciati. E quivi stettono la gente della lega, e combattero tre volte il Ponte di Santo Agnolo, e no 'I poteron vincere, perocchè il detto Conte di Troia l'avea fatto afforzare, come è detto, e però non lo poteano nè aidere, nè fare . Poi quando ebbono perduta la speranza del Ponte perquindi paffare nella grande Roma, deliberarono di combattere Traflevere, e più volte combatterono la Porta, che guata vere so il Borgo a San Piero, nè mai la poterono vincere, perocchè dentro v' era grande brigata di uomini d'arme di quelli del Re Landilaus, che quella Città difendeano. Di che feguitò, che il Legato di Bologna, e il Re Luigi d'Angiò, e il Capitano della guerra de Fiorentini, e i loro Commissari, e altri maggiori caporaii della gente dell'arme, che v'erano, si raunarono insieme, che stando quivi non facevano alcuno frutro, e ancora per lo mancamento grande, che v'era d'ogni vettovaglia da vivere, che molto dalla lunga convenia a loro venire; deliberaro per lo meglio di passare il fiume del Tevere, e di fotto a Monre Rotondo, perche credeano, che la Città di Roma non si potesse da quella parte difendere, e da molti de' pacfani n'era dato loro speranza, se di là dal fiume passassono, e così deliberarono di fare.

Gont la gente della lega pofis il Tecora popriettra, fa portifori overe Roma de neella parte, a vegenda le cafe uno effect diffefe a venere finta quilla, per de dei erama andati, parte della detta gente erine fin i acompagna, a parte va escola ella Legato, e il Ra Luigi fi parti, e venne a Pfil ad Depa, poi fa vi anis in Pepa, poi fa vi anis in

C A P. XXIV.

L A gence della lega, ch' era a Roma nel Borgo di San Piero, fi partiron quindi del mele di Octobre, e vennero a Monte B Rotondo, e facuro da molti dove era il guado, e trovatolo, paffarono il fiume di la tutti quelli, ch'era ordinato, che paffafiono, cioe tutto il campo, falvochè Paolo Orfino, il quale per buone cagioni fu ordinato, che rimanelle da quella parce con la fua brigaca. Di che feguì, che il Capitano Malatella, e il Legato, e il Re Luigi d'Angiò con tutte le loro brigate, e con rutti gli altri caporali, ch' erano nel campo, poliziono il Tevero, e pallato ch'ebbono il Tevero, le n'andarono verso la Città di Roma, e prima che vi giugnetiono, ebbono affai contrari, e giuotivi niuna cofa di quelle, che a loro erano mostrate dovere avvenire, non vennero a loro fatte, ne parve, che alli Parfani piaceffe la loro venuta quivi effere flata. Di che per lo migliore partito, e per perdere meno tempo, deliberaro tutti di concordia partirli di quelle contrade, e che il Legato di Bologna fi tornalle verso Viterbo con la soa brigata, e con parce della gente de Fiorensini, e che il Capitano della gente de Fiorentini con la fuabrigata fe n'andaffe in Campagna per guardia del pacie, e per fare guerra a' Romani e oosh poi feca , e le lance de' Francefehi foffono col Conte di Tagliacozzo, e il Re Luigi fe n'andaile a cafa tua per comare al tempo nuovo. Di che feguì, che il Re Luigi fe n' ando alle fue galee, e montovvi fulo, e venne a Pifa, e di quindi fubicamente venne a Prato a trovare il Papa, e futo con lui o ordinato quello, che aveano a fare infieme. fi parti quindi, e tornoffi a Pifa; e quivi falito in fu le fue galee, fubitamente fe n'an do in Provenza, e poi in Francia per ordinare di avere di più luoghi altri danari per potere tomare a tempo aupvo in Italia come avea promeffo di fare . E il Legato di Bologna, ordinate le cele nel Parrimonio, fi parti , e venee a Firenze , e diffe a' Dieci molte cofe di quelle di quel Paefe di Roma, e diè loro bucca fperanza. Poi n' andò a Paftoia al Papa, e quivi grdinarono iosseme molts cofe.

Come fu prefa Roma, a tolta al Re Landilans.

C A P. XXV.

E Il Signore Masstella Capitano ... p. ... Il Signore Malateffa Capitano di gueragna, come è detto, avvegnachè, poichè fu in quelle contrade, molte Castella fi foffono arrenduce, e comate alla divorione di Papa Aleffandro ; e ancora avendo molte volte cavalcato infino appreffo alla Città di Roma a predare, nondimeno niente gli pareva avere fatto, pensò di cercare con trattati, fe gli poteffe venir fatto di pigliare Roma, e fatti fegretamente taftare moici Cittadini Romani ,e molte volte promettendo loro affai danari, fe a lui voleffono dare la grande Città di Roma, pure ne trovo uno, che aveva nome Lello, ed era affai grande Cirtadino, è di molto feguito nel Popolo. Costui volle artendere al fatto, e per fegreti mefiifi, e intelifi infieme, feciono uno trattato così, che il detto Malatella Capitano di guerra de' Fiorentini deffe a lui, e ad altri, che con lui tentano, fiorini cinquemilatrecento di oro, e quelli dovea levare, e fare romore, e gridare: Muoia il Re Landilaus, e viva la Chiefa, e Papa Aleffandro; e questo dovea fare quando Paolo Ortino folfe nel Borgo di San Piero, e il Capitano de Fiorentini folle dall'airra parce della Città verfoSan Lorenzo, o quivi vicino. Di che fegule che Paolo Orlino, faputo il detto trattato, venno a Roma adì ventifette di Dicembre, ed entrò con tutta la fua brigata nel Borgo di San Piero. E il detto Malatesta de' Evorentini Capirano venne dall'altra parte della Città con molta gente d'arme per fornire quello. che prometto avea di fire. E il detto Capitano de' Fiorentini più volte il di fi dimoftrò vicino alla Porta di San Lorenzo , perchè li Cittadini vedessono, che fe alcuno movimento, o romore facelfono, fubito farebbono foccorfi , e il fimile modo foce il detto Paolo Orino dall' altra parte della Cittàs ma niuno Cittadino fu ardito di fare alcuno movimento o romore nella Città peroc-che il Conte di Troia infieme con Meffer Niccolo Colonna, e con Batista Savello, e con più altri Principi avezno faputo il detto trattato, e in tale modo provveduto alla guardia della Città, che niuno Cittadino ardi a fare movimento, o romore dentro Poi il Sabato vernente il detto Capitano fi mostrò vicino alle mura della detta Città con fua brigata, e il fimile fece poi il detto Paolo Orfino, nè ancora niuno movimento, o romore per la cagione fopraddetta, e poi la Domenica mattina adi ventinove di Dicerr bre il detto Capitano de' Fiorentini ancora . fi mostrò vicino alla Città con la sua brigata; poi quafi a Terza fi parti quindi, perchè li detti, con cui avea il trattato, gli fe-

ciono fapere, ch'egliera il meglio, e che più

tofto fi farebbe quello, che promeffo aveano | A di fare s'elli fi dilungaffe un poco della Città, che iftindo quivi. Di che il detto Malatefta Capitano fi parti quindi, e dilungoffi dalla Catta dodici miglia; onde feguirò che , adì trenta di Dicembre il Conte di Troia e gla altri Principi di Roma con le loro br. gate di genre d'arme, e con grande parte del Popolo di Roma eredendoli pigliare Paolo Orlino, e fua brig na, andaro dalla parte di Traftevero verfo il Borgo di San Piero, La qual cofa vedendo il detto Paolo con cutta la fua brigata venne loro incontro et ra in Traflevero, e il Borgo di San l'iero fi combatterono infieme; ma molto tofto Paolo Orfino li vinfe, e mifeli in feontitta tutti, e della gante del Conte di Troia molti ne furono morti, e preli affii dagli uomini d'arme, e ancera del Popolo di Roma donde feguitò, che la notte vegnente li detti trattatori ordinarono di fornire quello, che aveano promello, fecionlo allapere al detto Paolo Orfino, Della qual cofa avvedutofi il detto Conte di Troia, e tutti gli altri Principi di Roma, fubitamente si fuggirono fuori della Citta con grande paura, e andarono ifparti in molti luoghi e il Papalo levo il romore Viva Papa Alelfandro, e la Chiefa di Roma. La qual voce udita da Paolo Orfino fubitamente con la fua brigata n'andò in Traftevere de encroyvi fanza alcuno contrafto. Poi fece paffare il Ponte ecero cavalli de' fuoi, perchè delloso alcuno favore a coloro, che aveano levaro il romore, ed elli fi flette in punto, e ameato con turti li funi, tantocho fu di chiaro i poi pefso il Ponte, e corle la Città per la Chiefa : e fatto quelto n' andò a cafa fua verfo il Monte, e quivi si alloggiò con rutta la sua brigata, e li Cittadini li feciono grande fefla, e mo'to fi moltrarono contenti di que flo fatto; e diceano tutti , ch' erano ufciri delle mani del Tiranno . Poi il Popolo ordino il reggimento della Città, ed eleffono ere Cittadini per confervadori, e dierono lo ro affai balia, e feciono , che il lero uficio D cirà di cera. Avea allora nella Città di Roduraffe quatteo meli.

Come il Capitano della guerra de Fiorenzin. entrò in Roma con le Insegne del Giglio elevate, e bene fpiegote triunfalmente . .

#### C A P. XXVI.

E 11 Signore Malatefta Capitano di guer-ra de Fiorentini , il quale , come è derto, a' era allungato delle mura di Roma pre lo tonfiglio datoli dalli Cittadini di Roma, sì tofto come ebbe la novella, che Pnolo Orlino era in Roma, sì ragunò la fua geare E e da cavallo, e da piede, e adi primo di Gennaion' and rinverso Roma, e quivi g unto trovo le porte ferrate . Ailora mando a dire denero a' Cittadini , che volca entrare

nella Circà con onore de'Fiorentini, percul elli era quivi. Di che per li Romani li fu rifpofto, che volcano i ed erano contenti, ch' elli entraffe nella Città con la fua gente, ma non con altre infegne clevate, che con quelle della Chiefa di Roma. Di che feguitò, che il detso Capitano udito quello, mandò loro a dire, che era quivi per lo Comune di Firenze, di cui elli era Capitano, nè con sitre Infegne, che con le loro non entrerebbe in quella Città, ne pareva a lui, ne a fua brigata dovere portare altre bandiere . che quelle del Giglio Fiorentino, e che a'elli non volcano, ch' elli v'entraffe con fua brigata con quelle infegne, ch'ells fe n' anderab-B be altrove, e quella fera albergo di fuori del-le mura della Città con affai difeti. L'altra mattina adl due di Gennaio, comecchè matvolentieri , deliberaro ch'egli entralle nella Città per quello modo, che a lui piaccile, ed egli allora con grande trionfo, e allegrezza con la fua gente entrò in Roma fotto le Infegne de Fiorencini . e andonne in campo di Fiori, e in queste contrade si alloggio con tutta la fun brigata molto lieti ,e ennio flette poi nella Città, che la Romana ordinaro tutte quelle cole che a loro parveto di bifogno per quello Popolo, e sece sempre sutte quelle cole, ch' elli vide, ch' era di bilogno per la pace, e per la faiute di queila Cittàe di Santa Chiefa. Poi adì tre di Gennaio a'arrende loro la Citrà d' Boli , che mai prima non lo avea voluto fare, e tornò alla divocione di Papa Alessandro Quinto. Poi la Citrà di Offia si arrende a loco a patti in pochi dì, e così feguitarono poi molri altri Principi di Roma, anzi cutti, falvo li Co-lonneli. E di queste cose si fece a Firenze grandiffima fetta, e tutto il Popolone fu molto allegro, e grandi falò fi fece per eutra la Città, e nel Palagio de' Signori , e feciono andare grandi procifioni tutti li Religiofi, e turro il Popolo divotamente, e la mella a rineraziare Iddio 6 diffe in Santa Liperata molto oporevolmente, e con grande quanma quattro Porte afforzate, e guardate por lo Re Landilaus, delle quali in pochi di tre se ne arrendero al popolo di Roma, ma la forza maggiore fi difete più di un mele più, che l'alere, comecchè cialcuna fi difele affai, ellendo ogni dì combattura con molte bomberde, e altri edifici da disfare fortezze, ma pure poi vegrendo, che non erano foccorfi, e che il dictto Re non era potente a poterli foccorrere, fi arrendero a patti, e furono ricevuci.

Come li Fiovennini mandaro Ambafiadori a Pifoja al Papa, perchè elli nonandafi a Bologna, e mofrandoli perbaone, e vere razioni, che erabene, che andafie a Roma, oqui vicino; rifpofe, che costeva andare a Bologna; e chi era con loro, e alli Ambaficiadori Sanafi.

## C A P. XXVII.

D<sup>O</sup>po la presa di Roma, li Fiorentini sentendo, che il Legato di Bologna, poichè era giunto a Pistoja aveva tanto B fatto, che il Papa diliberava d'andarfene a Bologna, e lasciare l'andata, che avea prima detto di fare a Siena, parendo loro, che facesse il contrario di quello, che bifognava a tenere Roma, e quello paese alla divozione di Santa Chiesa; mandarono Ambafciadori a lui a pregarlo, ch' egli andasse a Roma, mostrandogli, che in questa andata sarebbe la vera, e sicura vettoria di Roma, e di quello paese, e come tutti li Signori, e Comuni vicini a quella Città tornerebbono alla divozione, e ubbidienza di Santa Chiefa fe a quella andasse; e ancora a dirli, che s' elli andaffe a Bologna, che ogni vicino C di quella Città crederebbe, che elli si levasse da quella impresa; e per questa cofa fola non tornerebbono all' ubbidienza di Santa Chiefa; e però il pregarono per parte del Comune di Firenze quanto più umilmente poterono, che egli non credesse a chi con non vere ragioni gli diceva, che egli andasse a Bologna, ma che a loro credesse, che gli diceano il vero, e il hene, e l'onore suo, e di Santa Chiefa. Il Papa li udì volentieri, e poi fu colli fuoi Cardinali, e praticato infieme di quelto fatto, quasi tutti deliberaro, che al presente era il meglio per Santa Chiefa, che il Papa andasse a stare a Bologna, dicendo, che a Roma le cose non erano ancora bene afformate, ma quando le cose vi fossono bene sicure, allora v'andasse, e questo per allora diliberaro di fare, ma che al presente il Legato di Bologna andasse a Roma a fare quello, che bisognava di fare per Santa Chiesa, e questo diliberaro si facesse allora. Erano ancora a Pistoja gli Ambasciadori de' Sanesi, e proferiano al Papa la loro Città, se là vuole andare, e di questo caldamente il pregharono, e a tutti rifpose, che voleva allora per lo meglio andare a Bologna, e così sece poi a poco tempo.

Come li Fiorentini mandaro Ambaftiado. Al Come il Papa n' andò a Bologna, di che ri a Pilioja al Papa, perchè elli non andafie a Bologna, e mofrandoli per dogli grande oncre

## C A P. XXVIII.

Poi del mese di Gennajo il Legato di Bologna molto follecitamente ogni dì istudiava il Papa, che andasse a Bologna, mostrandogli, che egli era il meglio di Santa Chiefa, e dicendogli, che la rendita di quella Città crescerebbe molto, fe v'andasse, e per questo si porrebbe meglio fare le cose bisognevoli per la Chicfa; e ancora diceva, che la fpefa ifcemerebbe affai, perocchè el Popolo di Bologna farebbe troppo contento di lui, perocchè a loro ne crescerebbe grandi guadagni, e per questo niuna guardia bi-fognerebbe prendere della Città quando elli vi fosic; di che il Papa diliberato si mosse, e venne prima a Prato, e senza ristare su per l'alpe tra le nevi di tratto fen' andò verso Bologna, e quì giunto ristette fuor di Bologna alquanti dì, perocchè l'Arti di Bologna vollono fare festa di fua venuta, e così feciono divertimenti, e armeggiatori, e di palj, e di doni, che donarono al detto Papa, e ai fuoi Cardinali, e ancora tutto il popolo, e gli uomini, e le donne feciono inghirlandati d' ulivo, e di più altre fronde: gli andaro incontro infino fuori della Cirtà con canti, e balli ; con grande allegrezza fu ricevuto in Bologna da tutti, ed ismontò nelle case, dove solevano sta-re gli Anziani de' Bolognesi, ed ai Cardinali fu data a ciascheduno buona stanza nella Città, e quello dì tutta la Città fece festa.

Come gli figliuoli del Duca vecchio erano fignoreggiati da altri per le loro difcordie .

# C A P. XXIX.

Mentre che quefle cofe a Roma, ed altrove fi facevano, la Lombardia tutta istava in grande tremore, e paure, e tutta sotto novelli l'iranni, e per Artefici si governava, e reggeva, che la non si reggea sotto il nome del Duca Giovanni Maria, che il detto Duca non s' impacciava della governazione della Città, perchè non poteva, persochè tutti gli Ghibellini la reggevano, e governavano come a loro pareva, e avevano eletti certi di loro, che prendevano le rendite della Città, e pendevanle deve loro pareva, i e avevano allora di nuovo satto, che eglino insieme con Fazzino Cane tenefono, e guardassiono tutte le sortezze di Metale.

Melano, e come Signori di quella Città Al tra loro era ordinato, e parte di quella facessero tutto quello, che a lui, e a loro piacesse, o paresse. E allora aveano mandato il detto Duca ad Alessandria della Paglia in Piamonto a starsi quì con poca compagnia, si andava a trasfullo, uccellando per lo paese. E il detto Fazzino Cane, che era in Melano con dumila cavalli di gente d' arme, fignoreggiava, e reggea la Città per lo detto modo. E ancora il Conte di Pavia, il quale era l'altro figlinolo del Ducz vecchio, si stava a Pavia, ed era quì governato da altra gente, e palefemente nimicava il Duca di Melano suo fratello; e per questa cagione istavano amendue molto male, ed erano da altrui fignoreggiati e governati.

Come Giorgio degli Ordulassi rubello Forlimpopolo al Legato, e credette prender la Città di Forli per trattato.

#### C A P. XXX.

Ncora alla fine del mefe di Genuaio un A Ncora ana me del mesta la Forli non legittimo, e infino allora era reputato dappoco, e però niuna ragione si faceva di lui, che fosse nel mondo; costui commosso da altrui, ed avendo fatto un trattato con certi Cittadini della Città di Forlì, ed un altro con alcuni Cittadini di Forlimpopolo, si partì da Urbino di consentimento del Signore d'Urbino con 200, cavalli, che gli diè, e ancora con 200. fanti avuti da lui, e venne a Forlimpopolo una notte, e i Cittadini di quel Castello gli apersero le porte, e misfero uella Terra, e avuta quella per ifmemoraggine del Castellano, ebbe la rocca, il Castellano, e'l Podestà presi di che molti di quel paese furono follevati a rubellarsi dal Legato, il quale molto odiavano, di che il Podestà di Forlì, il quale era Jacopo di Mess. Rinaldo Giansiliazzi, subitamente lo scrisse a' Dieci della Balla da Firenze, e con prieghi richieseli, che scrivessono al loro Vicario da Castel Caro, che gli foccorressono. E per questo i Dieci della Balla scrissono al detto Vicario, che con più gente del paese, che potesse, mandasse a soccorrere la Città di Forlì con un Caporale di tutti loro; di che il detto Vicario vi mandò della fua provincia trecento Fanti gli migliori di quella Contrada in fervigio del Legato di Bologna. Poi il detto Giorgio degli Ordalassi per lo trattato, che avea con molti Forlivefi, una notte tra loro ordinata venne alla Città con la fua gente, e con alcuni paesani, che con lui s'intendeano, credendo prendere la Città come

Cittadini, che con lui erano di concordia andarono allato ad una porta della Città e uccifono le guardie, e missiono nella rerra il detto Giorgio per le mura, e la fua gente in parte. Poi li detti, che erano dentro entrati, apersono la porta, e misfono nella Città l'altra gente, che con lui erano, che furono quelli, che entraro nella Città tra da piè, e da cavallo 300. o più; e poi levaro il romore nella Città; il Podestà con alquanti Cittadini, che a lui traffono, e con li Fanti de' Fiorentini, che il Vicario di Castel Caro gli avea mandati, cominciarono con loro grande battaglia, nella quale furono morti dell'una parte, e dell'altra; ma pure il detto Giorgio, e la fua gente furono vinti, e cacciati fuori della Città, e alcuni ne furono prefi, i quali fubitamente furono impiccati, e la Città rimafe del Legato, il quale poi subitamente vi mandò degli altri fuoi foldati affai, di che feguì, che li Cittadini non poteron fare poi quello, che promefio avcano al detto Giorgio.

Come le Castella di Vat di Lamone si rubellarono al Legato, e dieronfi a Giovanni Galeazzo figliuolo d' Aftore da Faenza.

#### C A P. XXXI.

DOi tutte le Castella di Val di Lamone si ribellarono al Legato adì 30. di Gennajo, e dieronfi a Giovanni Galeazzo figliuolo d' Aftore di Manfredi da Faeuza, e surono dodici Castella, e diceano, che erano fuoi uomini, ragionevolmente, perocchè fecondo li patti, che erano col Legato fatti più anni dinanzi da Aftore fuo padre, il Legato gliele dovca rendere; ma non era, nè fu intenzione del Legato d'attenergliele, parte delle rocche ancora prese, perchè le guardava Carlo de' Malatesti di coucordia di loro; e per queste cose rimase che il detto Legato non andoe a Roma, come promefio avea al Papa d' andare,

Come Ambafciadori Romani vennero a Firenze, e poi al Papa a Bologna a pregarlo, che andasse a Roma, e che risposta ebbono da lui.

#### C A P. XXXII.

E Del mefe di Febbraio gli Ambascia-dori del popolo di Roma giunsono a Firenze, ed era con loro il Conte di Tagliacozzo degli Orfini, e dissono a' Si-

ch' ellino erano molto certi, che a volere tenere Roma, era di bisogno, che'l Papa v'andasse, e'l popolo gli dava liberamen-re la Città, e tutte le sue Castella, e la Signorla del tutto; e ancora diffono, che pregavano quella Signoria, che man-dafiono a pregare il Papa, che andaffe a Roma fe voleva effer vincitore: poi feciono molto grandi proferte alli Fiorentini di tutto quello, che poteano. Fu a loro rifposto, che la loro ambasciaza molto piaceva a' Fiorentini, e che altra volta aveano mandato loro Ambasciadori al Papa per quella medefima faccenda, e cagione; ma niente aveano avuto dal Papa di quello, che pregato l'aveano; e le loro proferte graziofamente furono accerrate, e molto furono conformati a vivere in libertà, e a ubidienza di Santa Chicla; di che molto piacque loro la detta risposta. Poi seguì, che li detti Ambafeiadori Romani andarono a Bologna al Papa, e avuta liceuza di parlare, da lui uno di loro per parte di tutti, e per parte dei popolo di Roma lo falutò, e a lui, e alli Cardinali raccomandò la Cit. tà di Roma, e quello popolo. Poi li mo-fitarono quanto bene, e pace feguirebbe a quello paefe, se colla Corte andasfe a stare a Roma, e quanto era di nicistà a Santa Chiefa, che così facesse, e per quante vere ragioni glicle provarono, e ancora li mostraro quanto male se elli ancota la montale quanto quanto mare le de Chiefi, e anche a' paclani; e quanta fe-de aveano i paefani in lui, che turra fe-perderebbe, fe elli non v'andafic; e que-fto molto piacea alla maggior parte de' Cardinoli, ma il Legato di Bologna, al quale non pincen, che la Corte fi partific da Bologna, configlio il Papa, che per allora non andalic a stare a Roma, ma sì altra volta prometteffe d'andare alli loro Ambafeiadori, e quelto configlio fi prefe; D però il Papa rispose alli detti Ambafciadori de' Romani, e diffe, ehe elli avea grandifima volontà d'effere a Roma nella fua Sedia, e che il più tofto che e' potesse avez intezione d' andarvi, ma al preferre per buone cagioni non poteva li andare: e poi li confortò molto alla loro difeft fare, e a stare alla loro difefi., e alla divozione di Santa Chiefa con molte buone, e dolci parole: di che fe-gul che li detti Ambafciadori de' Romani pci moko riftetrono a Bologna; ridiffono al Papa le dette parole con dolci, e smili prieghi, ma non poterno aver da lui altra rifpolta, che prima aveffe data: ben diffe per contentargli, che prefto manderebbe uno de' fuoi Cardinali a Roma a reggerli, di che li deni Ambascia-Tem. II.

gnori quello, il perchè andavano al Pa. A dori fi partirono, e tornatronfi a Roma pa a Bologna, che fiq quelo in effento. Al colleino canno mobo cerri, che a volere tenere Roma, cra di biogno, che l' Papa vandifio, el popolo gli dara liberamento dello di pieramento dello di propolo gli dara liberamento dello ca meni Circulati di quella.

Come in Firenze furon fatti Dieci di Balla, e loro nomi .

C A P. XXXIII.

L I Forensisi assens vegened i bléch gas edificio el susso Diec di Ba. 3. in somi del quali forso quelli. In S. Spirito Bartolhumon di Tommilio Gartollo Spirito Bartolhumo di Tommilio Gartollo Pi Aris misori i . In S. Cucco Vicciolo per l'Aris misori i . In S. Cucco Vicciolo per l'Aris misori i . In S. Cucco Vicciolo Pi Aris misori i . In S. Muria Novelia Vivani Califoliai. In S. Muria Novelia Vivani Califoliai. In S. Muria Novelia Vivani Califoliai. In S. Muria Novelia Toranquinci per del Granda I la S. Giorna Vivani Nofico di Giovanni Biblichei, e Filippo di Mel. Rigio Gastioni e Arisono di Domedos Schip per l'Arisono del Domedos dello per l'Arisono del Domedos del Domedo

Come molte pratiche fi tennono con uni Gabriello per fare pace tra Fiorentini, e il Re Landslans, ma unlla fi conclufe.

C A P. XXXIV.

A Neora del mese di Gennajo passato avvenne, che uno Gabriello Brusel-Jeschi venne a Fireuze, e disse a' Priori e a' Dieci, che venia a loro per parte del Re Landilans, e che il detto Re volea pace co' Fiorentini, e molte cofe proferfe di volere fare, se a quello si venisfe. E perchè non avea da poter moltra-re alcun fuo mandato, gli fii rifpolio da' Signori, che fe altro non vedellono, non parca loro da potengli dire, e rifpondere alenna cofa; ma s'elli mostrasse avere alcuna commissione del detto Re, che li Fiorentini vollono fempre pace con ogni persona, di che elli si tornò al detto Re, e diffe la rifposta, che elli avca avuta da' Dieci della Balia per parte de' Signori da Firenze. Poi tornò a Firenze, e recò un falvocondotto fatto a lui per parte del detto Re, e per fegno, che elli il mandava quà; ma però nierre im-portava; ma non dimeno fu udito di Prio-ri, e da' Dicci della Balia, il quale diffe, che il Re volca pace convenevole con li Fiorentini, e a loro dare molte cose, se a questo si venisse. E disse, che il detto Re sepra bene come li Fiorentini si crano obblignti a dare fecento lance al Re Lui-

venille, e che elli ne era contento, che a lui l' attenessono, e dissegliele, e più altre cofe disie, che elli volea fare, purchè pace si faceste tra lui, e loro, e questa pace facendo, che poi tra lui, e gli Fiorentini accetterebbono bene li fatti, e le cose di Santa Chiesa. Fulli risposto, che li Fiorentini erano diritti, e leali, e volcano attenere a ogni perfona quello promesso aveano, e che eglino erano in lega col Legato di Bologna, e co' Sauesi, e col Re Luigi d' Angiò, ma che voleano pace col Re Landilaus, e con ogni perfona, sì veramente, che ella fusse pace convenevole, e ficura; ma ch'elli vorrebbono altro vedere avanti che elli credessono. che elli volesse con loro buona pace. Di che il detto Gabbriello ritornò a Napoli al detto Re Landilaus, disseli la risposta che li fu fatta dalli Signori da Firenze. Allora il detto Re il rimandò a Firenze, e ferisse una lettera a' Dieci della Balla. nella quale e' dicea, che volea pace co' Fiorenini, e con li altri collegati convenevole, e ficura: e più altre cose disse di voler fare, e che il modo, che li parea d'attenere, era, ch'elli manderebbe fuoi Ambafciadori a Vinegia, o altrove, dove ordinato fosse, e ancora li Fiorentini vi mandassero li loro, ch'elli si rendea molto certo, che tofto farebbono di concordia. E inoltre buone parole disse il detto Gabbriello a' Priori, e a' Dicci della Balia, e a molti altri Cittadini. Poi diste, che se li Fiorentini vi mandassero al detto Re un loro Ambafciadore, che elli fi rendea molto certo, che tosto farebbono di concordia del tutto, e poi il detto Re manderebbe a Firenze il fuo Ambasciadore, o vero il Cancelliere a fermare la detta pace, e concordia, e diffe che questo era più breve modo, che l' altro detto di fopra; di che li Signori avuti molti Cittadini di richiefli, e fatte dire loro tutte queste cose, su per tutti configliato, che quelle cofe fostono prima fatte affapere a' Sanefi, e al Papa, e al Legato di Bologna, e aveto da loro il loro parere, se ne pigliasse partito; ma se pure il Papa, e il Legato si scossassimono dal fare queste cose, che egli era creduto, che fe con i patri della lega, ch' aveano con loro, si porea praticare, ma anco conchiudere, e però parea loro, che vario foggetto Ambalciadore fi mandaffe al detto Re col detto Gabbriello, perocchè non potea nocere il fapere di fina intenzione. Fu dunque mandato per li Signori al Papa, e al Legato Ambafciatori a Bologna, li quali diflono al Papa, e al Legato quello, che il detto Gabbriello arrecava loro alle mane, e mandato quello, che pareva loro da fare, di che il Papa,

gi d'Angiò per suo ainto, se contra a lui | Al e'l Legato risposono, che niuna pace, o concordia volevano col detto Re Landilaus, e che non pareva a loro, che ninna partita fe ne teneffe. E gli Sancfi rif pofero agli Ambafciadori delli Fiorentini, clie a loro erano stati mandati , che egli erano presti a fare, e seguitare tutte quelle cose, che li Fiorentini deliberassono esser lo migliore in ciascuna cosa. Di che li Priori , e 'l Gonfaloniere della Giuftizia per feguitare li configli de' Cittadini dati loro, mandarono Messer Giovanni di Ser Ristoro loro Ambasciadore a Napoli col detto Gabriello, e perchè meglio si potessicro le cose spacciare, gli dierono gli Capitoli, quali e' volcano col detto Re, facendo pace con lui; il quale Ambafciadore futo a Napoli col detto Re Landilaus, e praticando la pace, e li Capitoli infieme, il trovò molto istrano da quello, che prima avea detto il detto Gabbriello, che egli volea; di che egli lo ferisse a' Dieci della Balia, e poi subitamente se ne venne a Firenze, come comaudato gli era istato, che facesse.

Queste sono le domande, che sceiono gli Fiorentini al detro Re Landilaus facendosi pace tra loro. In prima, che se gli voleva pace con loro, che il modo pareva loro, che sa questo, cioè, che egli faccia pace con Papa Alestandro Quinto, e a lui creda, e renda a Santa Chiesi a terre, che gli tiene, salvo le Terre, che sono del Reame di Puglia, e quelle per allora li rimanessero alui. Rispose il detro Re Landilaus a questo Capitolo, e diffiç che egli era vero Cristiano, ma vuole fapere, come rimane con Papa Alestandro, e quelle, che con lui debta fare, e poi ragionerà di pace con lui, e se se farà di concordia con lui, allora gli renderà,

e darà tutto il suo.

L'altre cinque cosc, che gli Fiorentini domandavano, fono queste, cioè, che vogliono attenere al Re Luigi d' Angiò tutto quello, che promesso gli hanno, cioè di dargli fecento lance tutto quel tempo, che deblono, fecondo gli patti della Lega che hanno con lui. Rifponde il Re Landilaus a questo Capitolo, che non vuole, che voi diate al Re Luigi d' Angiò le feconde lance in niun modo, perocchè voi non ne fiete tenuti, perocchè il detto Re Luigi non ha attenuto a voi, quello, che vi promisse; e però dice così: o che pace sarebbe tra me, e voi mandando voi la vostra gente contro a me? e più dice, che se questo non è a lui confentito, che egli non vuole pace con voi in altro modo. Ancora dicono gli Fiorentini, che vogliono, che il detto Re Landilaus lasci tutto quello, che tiene di quà da Roma, ed altresì liberi Roma. A questo rispose, che il volca fare in quanto li Fiorentini non desiono al Re Luigi ¡A¡ quali údite, e intese a Firenze, e quello d'Angiò le fecento lance. Ancora vuole, che elli non ritengano niuno fuo nimico, nè a lui deano nè passo, nè vettovaglia alcuna, cioè al Re Luigi d'Angiò, e se'l sacessiono, o segreto, o palese, vuole a loro potere far guerra, e danni.

Ancora dicono gli Fiorentini, che vuoglino, che 'I detto Re Iafci literamente Perugia . A questo risponde il Re Landilaus, che 'I vuole fare non mutando nè loro istato, nè reggimento, ma che nou vuole, che 'l Papa faccia loro guerra, nè il Re Luigi d'Angiò in niuno modo; e fe'l facessono segreto, o palese, si vuole potere ajutare. E questo medesimo vuole potere di tutti i suoi raccomandati, e sudditi abitanti di quà da Roma. E questo dice di voler fare in quanto li Fiorentini non deano le seicento lance al Re Luigi d' Angiò.

Ancora dicono gli Fiorentini, che vogliono, che el detto Re renda loro Cortona, e Valiano, e tutto il loro tcuitorio. Rifponde, e dice volere dare loro Cortona per li loro danari, e non dice quanti

ne voglia.

Ancora dicono gli Fiorentini, che vogliono, che renda la loro nave, e l' altre mercanzie, che rubò a loro mer-canti in più luoghi. Rifponde, e dice, che non dando al Re Luigi le feicento lance, che vuole rendere tutte quelle cose, che egli al presente possiede, e dice, che quelle, che egli ha vendute, e distribuite, non vuole rendere il prezzo, che n' ha ricevuto. E questo è quello, che fu domandato da' Fiorentini, e le risposte fatte dal detto Re Landilaus a tutte le dette addimande , le che importavano a fare quello, che elli dicea, fu conosciuto per tutti, che non volea pace, e per allora fi rimafe la detta pratica.

Come il Capitano de' Fiorentini tornò a l'irenze, e rende le infegue, e fu onorato, e pagato, e poi si tornò a Pesero a casa sua.

# C A P. XXXV.

B M Alatesta Capitano di guerra de' Fio-rentini del mese di Febbrajo si partì da Roma colla fua brigata, e vennesche a Firenze, e rendè la infegna del Giglio a' Signori; e poi diffe loro le cofe fatte da lui nelle contrade di Roma, e altrove, dove egli era istato per loro: e in che ordine il paese di Roma rimaneva; e avvisò li Fiorentini di tutto quello, che a lui parea da fare per falvare quello paese; ed elli fu veduto lictamente, e con allegro viso da tutto il popolo Fiorentino, e fattogli grand'onore, e con dolci parole molto lodato, perocchè egli il meritava, perocchè, come valente uomo, e favio, s' era portato in tutte quelle cofe, che avea avute a fare, e molto follecitamente avea fatte tutte le cofe, che erano di bifogno di fare per l'onore de' Fiorentini, e di lui. Poi perchè li Fiorentini non aveano più bisogno di tanta ispesa, ed elli medefimo così volea, fe n'andò a Cafa fua colla grazia di tutto il popolo Fiorentino.

IL FINE .

# COMMENTARIO DELLA VITA

DEL FAMOSO CAPITANO

# GIOVANNI AGUTO INGLESE

GENERAL CONDOTTIERE D'ARMI DE'FIORENTINI

SCRITTO DAL SIGNOR

DOMENICO MARIA MANNI.

CATALLY A BOOK COMMITTED AND COMMITTED

# DI GIOVANNI AGUT

to convenevole, che fi tramandino alla posterità le memorie del valorofissimo Capitano Giovanni Aguto Inglese ; quivi è certamente , dove fe ne dee parlare ; affine d' impedire la oblivione d'una di quelle persone , le quali colla virtù si sono guadagnate l'immortalità del nome . Imperciocchè per compimento di quel, che di sopra ne scriffe Piero di Giovanni Minorbetti, che si trovò spetratore delle onoranze magnifiche dell' Aguto stesso, tali memorie mancavano a tesfere di lui una meno imperfetta vita.

In varie guise venne di Giovanni fcritto, ed appellato il cognome, per la varietà delle lingue , e delle pronunzie, per cui paled, non meno che per la corruzione popolare. Chi lo scriffe Kankkaduc, chi Handue, chi Handue de . Altri espressero Haubrewvode , altri Hanbebbode, Hancobbeda, e Ankowbande : alcuni Haukrewnde , alcuni Augbout , Aucud, Hancud, Hangud, Augus, come ho io notato . Altri finalmente Auguto, e Aguto lo dissero tra noi , o sivvero Acuto; ed a tal voce vi fu chi diede il fignificato di Falcon di bosco .

La verità circa alla fua famiglia è, che egli nacque per padre di un certo Anizo Inglefe, anch'egli di nobili parenti, benchè non originari da molto antico legnaggio, se crediamo a Sci-pione Ammirato il vecchio; per quanto talun vi abbia (al dire di Ferdinando Leopoldo del Migliore ) che lo voglia disceso dalla stirpe di Memprecio Re di Brettagna, e per opinione di Paolo Giovio, dalla razza de' Frigioni D Tedeschi.

Prima che egli si trasferisse coll'efercizio dell' armi in Italia, fama è, ch'egli intervenisse in tutte le guerre state antecedentemente in tempo suo tra i Franzesi, e gl'Inglesi; al soggiu-gner d'altri, in compagnia, e sotto la disciplina d'un suo zio.

Che egli fosse non folo prode, ma accorto, e pratico degli strattagemmi, e de' vantaggi milirari , ben le mofira la prima fua valentia, che ci descrive il citato Ammirato fotto l'anno 1364. in cui fa ricordanza opportuna. mente dell' epoca del portarfi la prima volta i foldati in Italia col nome di

E mai in alcun luogo è fembra A Lance , concioffiacofachè per l'avanti fotto nome di barbute venivano addomandati. Quivi racconta de' medefimi l'armadura, con dire, che avevano panzeroni - bracciali : cofciali . e gamberuoli di ferro, e dinanzi al petto un'anima di acciaio, le quali armi rilucevano d' ordinario a guifa di quegli specchi, che ne' più antiquati seco-li usavano per ispecchiarsi, d'acciaio in cambio di cristallo. Sofferentissimi erano tal gente del caldo, e del freddo. Combattevano per lo più a piedi, e non a cavallo , avendo tra due una lancia, la quale tenevano in quel modo, che si fa appunto: nella cacciagione de' cignali , degli spiedi , o afte lunghe, come le chiama Oppiano . Ciascuno de' foldati traeva feco uno ; o due ragazzi, che, oltre al tener l'armi for-bite, avevan cura nel combattimento, de' lor cavalli. Or dell' Auguto la prima aftuzia mostra, che fu quella , per quanto fi ha memoria, ch' egli in Italia usò in tal anno ai danni della nostra Fiorentina nazione; quando portandos i Pisani a danneggiarci intorno a Firenze, afpettò l'Auguto la voltara del Sole, perchè venen-do i foldati fuoi, e le fue lance alle mani co'nostri, fossero questi percossi nel volto co' raggi del Sole, ed egli, e i fuoi eli ricevellero fenz' alcuna noia alle spalle; nella qual ora sapendo di più, che ivi folea levai fi un' aura, che menava la polve verso i nemici, in questa pur poneva qualche speranza; e dato mano, che i fuoi fmontassero a piede per giugner cheti, e col minore spolverio sopra i Fiorentini, egli su giunto sopra il serraglio, prima che fosse sentita la fua mossa .

Qualunque fosse l'esito di tal battaglia, altro firattagemma racconta lo fleffo avere adoprato l'Aguto combattendo contra i Fiorentini pure come Condottiere de' Pifani, in quel di Pifa l' anno 1369. che fu col porre in aguato delle migliori genti, che avea, senza che potessero effer vedute, con dar ordine, che non fi movessero, se prima non fosfero passate tutte quelle de' Fiorentini; ed allora usciffero i suoi , e dessero a nimici alle spalle , perchè egli volgen-do il viso assalirebbe quelli alla fronte; e così facendo non farebbe rimafo

635

Il Tronci negli Annali Pisani precedentemente non lascia di rammentare, come l'anno 1364, guerreggiando con noi i mentovati Pisani, ebbero al loro foldo per mesi sei la Compagnia degl' Inglefi, capo valorofo, e fagace de' quali era Gio: Aguto, con pagarli centocinquantamila fiorini. Ne loda in appreffo la prudente condotta, ancor'ello, per quanto sbagli nella denominazione, più volte chiamandolo Augusto.

Nel 1375. fecondo l'Ammirato, o fivvero più tardi, i Fiorentini per renderfi obbligato l' Aguto, affegnarongli un' annua provvisione di milledugento fiorini, ogniqualvolta egli stesse in Italia, cofa, che astrinse il valoroso Cavaliere ad esfere loro amico sempremai.

Intanto fi accasò egli con Donnina de'Visconti di Milano figliuola del famoso Bernabò, nata da Montanaria. de' Lazzari una delle sue concubine. .

Questa donna come compagna di lui fotto l'anno 1376. la dà nell'Istoria fus Genealogica Iacopo Guglielmo Imhoff. Io come maritata di un pezzo l' ho trovata ne' regiti di Ser Lorenzo di Francesco d' Andrea da Empoli Notaio Fiorentino (del quale altre volte converrà far parola) ove ne' due di Giugno dell' anno 1293. stando essa in populo S. Donazi de prope Florentiam , cice di S. Donato a Torri, col confenso di suo mondualdo, fuo marito, fa propria procuratrice Donna Agatina figliuola di Mess. Cuccolo di Gluffiano , affinchè affilta agl' intereffi fuoi nella Città di Milano. Tanto fece nella persona della stessa Agatina per ogni suo interesse il Magnifico Giovanni Aguto nel medefimo giorno.

Si deduce però da un' Epistola di Coluccio Salutati Segretario della Repubblica Fiorentina, in quel, che la medesima se ne valse ne' primi tempi . La let.

tera & tale :

Domino Iobanni Haucud . Magnifice, & egregie Miles, amice cariffime Bononiensium Magnificorum fratrum no-Urorum preserisis vexationibus fraternam compatientes affectu , nobilitatem. vestram cordialissime deprecamer, quatenus contemplatione nostri dignemini cum westra felici, & invitto exercitu per ipsorum fines innocue pereransire, & ne militaris lascivia, vel necessicas, sicut moris eft proficifcentis exercitus, aliquid diuturniori mora forsan inferat detrimentum, quanto velocius fieri poterit cum tota comitiva veftra verfus Romandiolam , & fines hofting celeriter , & per loca minna noxia properare. In quo nobis non minus , quam in conservatione , & indemnitate noftri diftrittus fingularem complacentium facietis. Datum Florentie die XII. Iulii XV. Indictione Mccc-LXXVII. E: ne' 26. di Settembre dello itesto anno (non già della stessa Indizione) scriffe Coluccio a' Sanesi in ordine all' Aguto : Fratres cariffimi . Oppressionem Civitatis Grosseti, quam Bre-sonum immane consortium scribitis adtentare, propter ea que fraternitas me-fra meretur, accepimus displicenter &c. Vos autem defensioni dicte Civitatis, & aliarum terrarum vestrarum diligenti provisione consulise . Balistarios , & gentes armorum in ipfie in Sufficienti copia deputando . Domino Iobanni , & Commif-Sariis nostris, qui secum sunt pro subventione, scripsimus opportune; & adbut quoties listeras ad eos destinabimus, reperemus .

In questo mentre trovandosi l' Auguto l'anno 1377. in alcuna Terra della Romagna, insieme co' suoi Inglesi, fu mandato a chiamare di segreto dal Cardinal Guglielmo di Novelletto Franzese del titolo di S. Angelo, Vicario Generale in Italia della Romana Chiesa, acciocchè venisse di notte tempo cautamente a trovarlo nella Murata, luogo vicino a Cesena, dove il Cardinale volle, che fossero posti i Brettoni, e gl' Inglesi addosso agl' infelici Cesenati, e che ne facessero strazio; lo che addivenne a tutti coloro, che non ebbero pronto il piede a fuggire; cosa per altro conceduta facilmente dagl' Inglesi intenti frattanto al rubare.

Forse in quest' occasione sarebbe accaduto quello, che la Storia moderna del Salmon vol. XXI. vuol darci a credere, per quanto da altri Scrittori non ci sia narrato, che Gregorio XI. donasse all' Acuto il piccolo Castello di Cotignola poco dittante da Faenza, che fu la patria del celebre Muzio Sforza Attendolo autore della famiglia Sforza, e che l'Acuto tal Castelletto cingesse di mura.

Checchè sia di ciò, con ragione la Città nostra maggior siducia andava ponendo in Giovanni , quando pochi mesi appresso, per via degli Otto della Guerra in ciò vigilanti, avendo dell'intelligenza col fuocero di lui Bernabò Visconti, levò da' servigi del Papa l' Auguto, e lo condusse a servir la Lega con cinquecento lance, e cinquecento

arcieri, oltre i foliti fuoi Inglefi, con que I fo, che fi doveffero a lui pagate florini dugencinquantamila l'anno; cofa, che produffe, che Ridolfo da Varano di Camerino gia raffermato Capitano de' nostri, e confederato di ella Lega, o per un trattato del Papa, o perchè la condotta dell' Aguto fossifia mameta alla banda dell' Ffercito Ecclesiastico nostro menico. Questa conduzione che per patto, che s'intendesse rincipiare il di 2. d'Aprile del 1279.

Adunque l'Aguto tiratofi del tutto al fervigio di noi, mandato essendo a difendere la Terra di S. Maria in Giorgio stata tolta al Varano, diè il guatto a tutte quelle Terre, che la Chie-

fa avea in quel di Perugia.

Nelle gravi tu bolenze fofferte dalla nofta Citta lo ftelio anno 1379. ferive l'Ammirato giovane, che ricevendofi fuori danno dalla foldatefea shandata ridottafi in compagnie, e fospettandosi di peggio, per lo gran numero, che vi avea d'inquieti ribelli, fu mandato a Giovanni Auguto, e infeme al Conte Luzio, e ad Everardo di Lando capi degl' Ingless, e de' Ted-Khi, p perchè con pagar loro alcuna quantità di fiorini, dalle loro atmi rimanesse la Repubblica afficurata.

Cofa di gran momento fotto que-Ro medefimo anno racconta di lui l' Ammirato vecchio, ed è ,, Fra queste " turbazioni erano giunte lettere di Gio-" vanni Auguto ad un Citradino, per " le quali scriveva essere grandissimo ,, trattato in Firenze, onde grandino-" vità fuccederebbono . La persona, , che sì fatte cofe dovea scoprite, non ,, volerle ad esso Auguto palesare , fen-, za l' intervenimento di uno Amba-", sciadore Fiorentino. Ma se la Re-" pubblica volea fapere gli uomini, e " il trattato, lui voler da lei cinquan-" tamila fiorini, e da poter salvare sei " nomini per la vita, e per l'avere, " eccetto il confino : se il trattato, e " non gli uomini; non volerne più di ", ventimila, e che i denari si recassero " a Bagnacavallo. La Signoria temen-" do da un canto di tradimenti, e. ,, dall'altro dubitando di non venire , ingannata per conto della moneta, ", non meno dall' Auguto, che da'pro-,, pti Cittadini; dopo matura confide-" razione elesse per lo più leale uomo 3, di tutta la Città Guccio Gucci ( Cavalier Gaudente, e ricco mercante del popolo di S. Lucia d'Ognissanti ) stato già degli Otto della Guerra , Co-Tom. II.

) ,, stui , celando la sua partita infino a " propri figliuoli, a' quali fece vede-" re, che andasse in villa, andò a tro-" vare Gio: Auguto, con cui prefo ap-" puntamento di quello, che si avesse " a fare, fu introdotta nella camera " dell' Auguto, ove non avea ad effer , altro lume, che alquanto fuoco di , bracia, una perfona incognita, la " quale promettea di riferire cofe im-" portantissime per la Repubblica Fio-,, rentina . Mentre il Gucci praticava " quefte cofe ec. fu moftrato in Firen-», ze al Gonfaloniere, e Priori una let-2, tera del Co: Antonio de' Conti Al-" berti da Bruscolo, per la quale ap-" pariva, grandiffimi pericoli fopraftare , alla Repubblica; ed il trattato era, , che la mattina per tempo del dì 20. " di Dicembre si doveva appiccar suo-» co in quattro cafette fuor di mano, " l'una da S. Ambrogio, l'altra da S. " Niccolò, le due altre da Camaldoli, " e da Belletri; e mentre le genti cor-" reano a spegnere, si dovean cavare " fuori certe bandiere, e pennoncelli " lavorati in Bologna coll' arme del po-" polo Fiorentino, ove da un canto e-" ra la divifa di Parte Guelfa, e fotto » l'impresa di un braccio, e di una. " spada nuda rotta, co' quali si dovca » correr la Terra, dovendo ciascuno ,, aver in fuo aiuto i fuoi contadini, i " quali ( secondo il costume d'allora ) ,, la vigilia di San Tommafo folcano " condurre a vendere i porci nella Cit-,, tà: E che trattanto fe effo Co: Al-" berto fosse stato provveduto di da» " nari, farebbe venuto a Firenze a ma-" nifeltare le cofe più diftefamente : on-" de poterono i nottri prender quei ri-" pari, che migliori parvero, e conofcere, che l' Auguto vegliava al loro , buono stato ,,

Finalmente l' anno 1380, fecero i Fiorentini loro Capitan Generale quetio grand' nomo per mefi fei, il cui pincipio a' 2. Aprile con centotrentamila forini per cinquecento lance; per trovare i quali danati fi venne alla vendita de' beni de' ribelli. E condotto fu altra fista per fei mefi da cominciate il di 
1, di Novembre dello flefe'anno.

l Fiorentini ricondulfero l' Auguto novellamente l'anno dopo 1811. d'Aprile, per riprincipiar fuo impiego di altri fei med i il di primo di Maggio , del buon operato del quale in ello tempo alcuna piecola cofa dice Piero Buoninfegni. E mal loro feppe in apprello, che finito il fuo tempo fi fofs' egli licenziato, quando nel 1821. venne chiamato

Per altri sei mesi addivenne poi, che riempiè tal posto l'anno 1387, per dover ricominciare a' 10. d' Aprile feguente . Ma nel 1388. narrato viene dal Minorbetti, che gl' Ingless partitis dal fervigio del Papa, si portarono a Cortona, e fecero Capitano loro l'Aguto, Capitano attualmente de' Fiorentini; il quale avuta dagli stessi la parola, e il consenso, e preso colà il bastone del comando, portossi verso Perugia, e facendo considerabili progressi, su assoldato dalla Reina Margherita madre di Ladislao, e andonne in Puglia, poichè la Regina volle provarfi di rientrare in Napoli . Fini della Regina la condotta, fecondo il Summonie, nel mefe di Maggio; ed altra si fermò da noi di lui, per il di 20. d'Ottobre di effo anno rientrare nell' ulato impiego, e durar meß fei . Nell' Agosto del 1389. la compagnia degl' Inglesi, cui egli comandava, unitafi con quella del Conte Currado Alemanno, e con altre brigate di genti atte a rubare, andarono addosso a' Senesi, appressandosi alla loro Città, e facendo arfioni di confiderazione nel loro contado.

Non era ancor terminato interamenie l'anno 1389, quando apparecchiandofi i noftri a difenderfi da nuova aspra guerra, che loro preparava il Conte di Virtù, co' Senesi; mandarono per lui a Gaeta, dov'ei si trovaya, poichè, dice il Minorbetti, eglino sapeano, ch'egli era il maggior Duce da. guidare gente d'arme , che fosse in Italia, ed ancora era special nemico del Conte di Virtu. Pregaronlo in questa occasione, che menasse seco Messer Carlo figliuolo del foprammentovato Bernabo Visconti, che era suo cognato, il quale non poteva se non essere a loro favorevole, come quegli, che era stato cacciato dal Conte, ed erano a lui tolte le Terre, che erano flate di suo padre, Ebbero fiducia per tal richiefta, che molti luoghi del Conte fossero per ribellatsi da lui . Promisero all' Acuto affai favorevoli condizioni, ed egli condusse con se dugento lance di buqna , e icelta gente agguerrita.

Nuova conduzione di Gio; Auguto fi fece dagli stessi Fiorențini per lozo Capitano pe 'l di primo di Maggio 1330. Giunse egli qui in esso mete, di che è potabile; che tutte il popolo si rallegrò, avendo in lui gran fidanza. Era a Roma, e volendo quà venire, mandò fuoi uomini a molti luoghi a domandare falvocondotro; prevedendo, che il paflo era per effergli impedito. Ravvila de'tratti, che fono in Polieno, chi legge, com'ei volio per la matema, e tergiverfando venne per luoghi non penfati. Con grandi faiche, e a gran giornate giunde a Volterra con molti cavalli fanchi, e guagli. Magrande sbigottimento al Conte di Virtù apportò la fua venuta.

Appena arrivato quì, il di 20. di Maggio, colla gente de' Fiorentini, e de' Bolognesi si parti quindi, e corse sul Modanese, ove fece buona preda di prigioni, e di grosso bestiame. Aveva seco milledugento lance, e tremila pedoni . Vero è , che non trovando colà d' avere il suo conto, se ne parti, e prese la via verso Bologna. Poscia di Luglio con millesecento lance cavalcò sino a Parma, e nel Parmigiano non prese, nè subò persona, affine di provare, se i paesani si fossero pur mosti a ribellione contra il Conte di Virtù . Indi , come seppe , che il Polefine era stato preso per la gente della Lega, cavalcò con millecinquecento lance verso Modona, e Reggio, ed alcune Terre del Signore di Mantova, e quivi tolta grandissima quantità di bestie groffe, fece insiememente di gran prigioni.

Finisa la condotta divisata, che su di mesi sei, altra se ne sece da noi per un anno. In questo mentre correva il mele di Dicembre, allora quando vennero fpediti due de' Dieci della Balia con altri insieme a pagar lui, e i soldani suoi, i quali furon mandati a Padova; donde il di 11. di Gennaio, due ore prima del levar del Sole , ora assegnata scrupolofamente dagli Aftrologi, che allora erano in grido, colla gente tutta della Lega sorti Giovanni per andare addosso al Signor di Milano , Erano millequattrocento lance (altri scriffe 2400. ) e con esse quindicimila uomini a piè . Ebbesi egli a guardate molto dagli astuti inganni del nemico; imperciocchè Astore da Faenza in un parlamento doveva ucciderlo; ma per fua grande accortezza avvenne in quella vece, che ello, e i suoi con gran valore acquistarono una bastia, passaron l'Adige a dispetto de' nemici, e fecero affai prigioni, oltre una grande uccisione .

Confermato in condotta via via per un altr'anno come General Capttano di Guerra de' Fiorentini, del mefe d'Aprile del 1391, pose campo sul

Vicentino, e in quel contado guaftà, ¡A | to di dote mille fiorini del fuo vi aged arfe Ville,e Luoghi affai violensemente . Portatofi indi ful Veronefe, fe molti prigionieri, e tolfe molto bestiame. Dipoi fece altre prede, e prigioni fo-pra le Terre del Conte di Virtà, il quae, al riferir del Muratori celebre nelle Antichità Eftenti, era a cattivo partito, veggendofi addoffo Gio: Aucud coll\* escreito de' collegati, Segul ancora, che fcansà sagacemente un periglio per lo suo senno, che pochi Capitani Generali, o per dir meglio niun' altra persona, fuorche egli, avrebbe scampato; e ciò fu in una ritirata, ch' egli B fece in Montagnana Caftello del Padovano; ove, a fentimento dell'Ammirato , fiacquillà molta maggior laude di quel che altri Guerrieri fino allora, fi può dire, avellero fortito nelle positive loto vittorie, nelle quali di ordinario molto contribuice la fortuna, e il cafo; laddove qui spiccà soltanto la prudenza, e la vigilanza di un perfetto Capitano.

In quelle, e fimili prodezze coftando ai Fiorentini del valore, e della fe delià del laro firenuo Duce ; oltre ai milledugento fiorini d'ora di penficne affegnatigli per ogni anno fino dal 1375. duemila altri glie ne aggiunfero d' avvantaggio, la qual penfione in verità fall alle fomma di fiorini 2200. Ed in fieme colla fua prole confilente in un fielio mafchio, per nome anch'ello Giovanni . e ite femmine . il fecero Cittadino Fiorentino, libero, ed efente da ogni confucta gravezza . Abitava. alloraquando era in Firenze, sel Quartiere di S. Giovanni ; ed io lo trovo descritto nel Gonfakna Lion d'oro.

Anzi per abbondare in beneficenga, e per tenere altrest quieto l'animo di lui ful penfiero, ch' ei fi pren deva del montenimento congruo di fua famiglia, maffimamente della moglie fua Danzina Vifconii , faroirono , che a lei , qualurque volta foffe timafa vedova (depposche ere minor de lui) e in ittero di viduità avalle voluto flar co'figliuoli , a in Firenze , o in qualfivoglia altro luogo del Fiotentino dominto, florini mille l'anno le 6 pagaffero . Similmente alle tre femmine. cpiammentovate fianziarono duemila forint di dote per ciafibeduna.

in fatti alle Gabelle de' Contratti | verfo l'anno 2391, fi legge : Domina. Janneten flia Toannis Aucud Arelici axer Lerzuglie Domini Ludavici Comitis de Paradiis , o fis di Porciglia , con dore di forini duemila, alla quale in aumengiunfe l' Aguso alquanto dipoi, come di fotto diviferemo .

Imanto in Ser Lorenzo di Francefco fovraccitatoa' ag. di Novemb. 2202. fi leggono le convenzioni di effo matrimonio , con dirfi , geed Provides Vir Ser Francifent filine quondem Dom Petri de Sandrute Camitatut Verana, ptacuratur magnifici, & potentis Militio Domini Ludovici Comitis de Partillits ad profene Parefletie Cimitatie Ferrarie, einf. que diffriffus , & Comitatus pro illa-firi, & excelfa Principe , & Domine , Damina Alberto Dei gratia Eftenfi Marchiene de. & Jacabi , & Bernaglie fra. tram . & fliwam ditti Dom. Ledonici ad infrascripta amnia fpecialiter conflitu. ipforum &c. fuerant in meritate confeffe, & contenti babniffe, & recepiffe, Geis integre datas fuife, & effe a Mugnifto . & potenti Milite Domino Journe. Hastad Anglita, Capitunes Generali Commanis Florentie . dance . & folmenta in dotem . & dotis nomine generafe Damine , Domine Jannette filie ipfint Domini Jobnouit, & exerce diffe berraglie, ut de matrimonio inter cot cantrallo tonflat gublica Inftramento confelta mana Ser Dominici Ser Johannie Simonie Na-torii Flarensini, florenor deomilia anti infli ponderie, & conii Florentini. Que-do M. Lodovico lu dopo la moste dell' Auguto, nottro Capitano del Popolo dal al 15. ci Luglio 1393, al dl 15. di Gennaio fulfeguente; ed avendo 10 trova-10 I' Aime, ch'egli uso in Firenze nel fuo Capitanato, non fie fuote di piopofico il qui dimofitaria, contenente un campo fonta d' oro . e fotto azautro . e nel de lotto tre gigli d' oto.



Anche in Ser Lorerzo fuddero all' Archivio Generale mi fono avvenuto a vedere l' Indrumento', che appreffe, rifguardante il margimonio di al-La figliuola di Giovanni .
In Dei nomine , neno fue falatifere

lecarnationis trot. lediffione prime, die tir, menfis Offobris . Attam in populo S. Donati de prope Flor. in domo, & balitatione infraferipti Domini tobannie Hancad, prefentilas seffiles Megiffee Antonio Megiffri Ulertini de Bononia Phifica; e fi ratra uno nanziamento de" Dicci di Balia, de'Priori, e de' Colle.

gi dell'anno antecedente degli 8. di A . | A | prile , che di fotto si riferirà . Immediatamente altro Instrumento ne segue del di 5. di Novembre 1392. ove fono testimoni due valenti nomini d'arme , rammentati non solo nelle Storie Fiorentine dell' Ammirato, parlando di una spedizione di noi dell' anno 1391. con dire " Furonvi due Miliscalchi, l' " uno Milano d'Atti, e l'altro Barto-, lommeo Boccanera da Prato, amen-", due famoli Condottieri " ma ancora ne'nostri migliori monumenti. Dell'uno come stato qui Stipendiario nel 1276. era chiara la nominanza alle Ri- B formagioni, appellatovi,, Milano d'Ar " rigo de' Rattrelli da Afti,, e sì nella Chiefa di S. Croce della nostra stessa Patria, ove qualche tempo fa fi vede vano nella navata a mezzodi Bandiere, Targhe, Scudi di suo, e Sopravveste coll'arme parlante di un rattrello , ed anco un' Inferizione di quelto tenore:

Sollicitus fidusque tuis Florentia guerris Armiger Affenfis iaces bic Milanus in urna,

Augusti cui nona dies fuit ulsima vite Sex noviefque decem tercentum mil. le fub annis .

Dell'altro favellano Buonaccorfo Pitti nella Cronica con dimandarlo ,, Barto-,, lommeo da Prato, che non era an-", cora Cavaliere ", intendendo di Mess. Bartolommeo di Gherardo di M. Geri de' Gherardacci da Prato, per soprannome Boccanera, stato rimesso in Firenze l'anno 1382, ove divenne poscia Generale delle nostre armi . Oltre a questi due foggetti, fi legge in effo Intirumento effere testimonio M. Ugolino di M. Antonio de' Preti da Montechiaro di D Bologna, allora stato Capitan di Popolo del Comun di Firenze, già entrato in ufizio il dì 1. di Maggio. Comincia esso Contratto adunque. In nom. Santte, & indivisibilis Trinitatis, sub cuius exactis simo culsu dignum est ad actus quoslibes humani generis progredi , & fine euins adinvaminis favore nullum rise fundatur exordium, & a quo attus facra-tissimi masrimonii fuit in terris mira culose creatus, fattus, & compositus. Et propierea partes infrascripte wolen . ses, quod in Celis factum eft, in serris legitime observare , venerunt in banc | E compositionem. & concordiam, videlicet:

Magnificus Miles, & in operibus bellices in partibus Italie Capitaneus singularis, necnon Magnifici Communis Florentie, & gentium armorum ditti Com-

munis Generalis Capitaneus Dominus Tobannes Haucud, omni modo &c. promisis facere. & curare &c. quod nobilis Domina Casharina &c. silia disti Domini Iohannis consensies in Magnificam, & ftrenunm Militem , & Capitaneum &c. Dom. Corradum Prosper Teutonicum tanquam in eins Sponsum, & marisum legieimum ; dabie illas dotes , & illas donationes recipies , eo modo , & forma , & illis terminis , patlis, & conventionibus, prout, & ficut declaratum, & fententiatum fuerit per arbitros. O arbitrato. res infrascriptos. Es versa vice Dominus, Dominus Curradus promisie mibi Notario infrascripto recipienti pro dicla DominaCasbarina,confensiet in eam tanquam in suam uxorem . & sponsam legittimam; illas doses recipiet, & confitebithe, & cum illis pactis, modis, terminis, & condisionibus, prout , ficus , & quemadmodum terminatum, & declaratum fuerit per Magnificos , & potentes Dominos , Dominos Priores Arsium, & Vexilliferim Institute Populi, & Communis Florentie, necnon Dominos Magnificos, & Excelfos Antianos Confules Populi, & Communis Civitatis Bononie, & duas partes omnium ipforum Dominorum Gc.

Depo pei alquanto più di due mesi si venne all'altro appresso Contratto per mano dello stesso Notajo.

In Dei nomine Amen . Anno sue salutifere Incarnationis millesimo trecencesimo nonagesimo secundo, Ind. prima. secundum cursum & consuctudinem Notariorum Civitatis, & Provincie Florentine, die vigesimo mensis Januarii . Actum in populo Sancti Donati de prope Florensiam, presentibus testibus &c. Piero quondam Luchini de Savis Cive, & Mercatore Bononiense, Ser Francisco q. Laurentii de Mediolano, & Cancellario infrascripti Domini Iohannis Haucud Ser Johanne Azzonis de Cagnolis Notario, & Circe Bononiense, & Hermanno Mattei de Aquis familiare infrascripsi D. lobannis Hancud , & pluribus aliis . Nella seguente guifa inserendosi l'Instrumento accennato di sopra: Certum effe dicitur, quod in anno Domini MCCCLXXXXI. Ind. XIIII. die o. Elava mensis Aprilis , Decem Officiales Balie Communis Florentie, infimul cum dictis Prioribus, & corum Collegiis, vigore balie, & porestaris eis concesse, & attribute per opportuna consilia populi, & Communis Florentie, considerantes vir . tutes, & merita infrascripti D. Johan. nis, & quantum pro confermanda libertate Communis, & Populi Civitatis Flo. rentie in guerra, que wignit inser Com-

mune Florentie, & Comitem Virtutum, Al priar, & nomine morgincap &c. fecit diwiriliter dimicawie, & aliis pluribus faworibus , beneficiis , & meritis , & obsequiis per cum proflitis, & impensis Communi Florentie, ditti Decem, vigore dicle balie, de quibus supra fit mon tio, deliberaverunt, quod cuilibes ex tribus filiabus disti D. Iobannis, quando ipfas, vel ipfarum quamlibet contigerit maritari, dentur, & folwantur per Camerarios Camere Communis Florentie in Subfidium diclarum filiarum , & dotium ipsarum, floreni duomillia auri retti ponderis, & conii Florentini, integri fine aliqua retentione gabelle, vel dirifure; o tamen expresso, & declarato, quod quelibet ex distis solutionibus di-starum dotinm sieri deboat de consensu ditti D. Johannis , dum , & fi wives co tempore, aut fui procuratoris; prout hee, & alia ad plura facientia, & de predi-Elis omnibus, & singulis suprascriptis latins , & plenins conflat mann Ser Vivieni Neris Nosarii , & Scribe Refor. mationum Confiliorum Populi, & Communis Florentie. Unde bodie bac presenti suprascripta die, quia distus D. Johannes maritavit unam ex dictis suis filiabus Nobili, & Potenti Militi Domino Corrado Profper (opiuttoito Profpreg ) Theuta. nico . Capitaneo &c. Communis Bono. nie Stipendiario, in presentia supraferiptozum teftium , & mei Notarii infrascripti wolnie, & confenfie , quod folutio dittorum duorum millium florenorum auri fiat, & fieri debeat dicto D. Corrada maziso, & Sponso Nobilis Domine. Cathavine filie dieli D. lobannis , wel eins procuratori . Que quidem Catharina afferisur effe ctatis annorum quatuordecim, ut de marrimonio, inter cos contracto con-Stat manu mei Oc.

Item incontinenti, & absque aliquo semporis inservallo. Per boc publicum In-framentum noverius universi, quod nobi lis, & egregius Miles D. Corradus Prosper Theutoniens , Capizaneus Ge. necnon Stipendiarius ad prefens Communis Bononie fuit in veritate confessus, & contentus babuisso, & recepisse, & sibi integre da-20s, folutos, & numeratos fuiffe &c. a Camerariis Camere Communis Florentie, dantibut , & folventibut vice , & nomine Communis Florentie , & pro ipfo Communi , & de pecunia , & avere Commu-Bis. einsdem , in dotem , & dotis nomine generofe Domine, Domine Catharine filie Magnifici , & potentis Militis D. Johannis Hancud Capitanei Generalis Communis Florentie, & uxoris ditti D. Corradi &c. florenos duomillia anri &c. Et ideo prefasus D. Corradus propter nuelis Camerariis, recipientibus vice , & no-mine diele Catharine, & snonum beredum, & babisurorum jus, ab ea donasionem de libris quinquaginta &c. Ne qui si vuol tralasciare, che questo Currado nel 1394. avea militato per i Lucchesi, da' quali per gli ultimi mesi soi riscosse di sua provvisione siorini 480.

Della terza figliuola di Gio: Aguto Anna, non se ne saprebbe cos'alcuna , fe un Libro delle Riformagioni dell' anno 1418, non ce la deffe accaíata dopo la morte del padre con Ambrogiolo di M. Piero della Torre di Milano, il qual era della Famiglia di M. Buonamico della Torre pur di Milano , nostro Poteftà nel 1431. e prima Capitano del Popolo Fiorentino nel 1429. la cui Arme gentilizia abbiamo ne'Ouaderni de' suoi Atti Civili , consistente in due mazze gigliate incrociate, e poste dietro ad un'alta torre; tali quali si scorgono nelle monete di Pagano della Torre Patriarca di Aquileia, melle fuori dal dottissimo P. Bernardo De Rubeis nel 1747. Una mia congettura è, che quella Anna Augud partoriffe una femmina, a cui fi ponesse nome Don-nina, qualmente ebbe nome l'ava materna; giacchè da Donnina della Torre maritata a suo tempo a Gio: Casati Milanefe, uno de'xII. Capitani della. Repubblica di Milano, nacque Scipione Cafati, che nelle Lettere Greche, e nella Poetica facultà divenne erudito, con fiorire fino al 1470.

Ma facendo ritorno al nostro Giovanni, per non aver noi il tempo precifo, in questo luogo ci piace di riferire una Lettera , che scritta effere all' Acuto vien tenuto da coloro, che le Lettera. di S. Caterina da Siena hanno diligentemente claminate, ed in ispecie dal P. Federigo Burlamacchi. Vien effa inti-tolata per antico: A Miffer Giovanni Condossiero, e Capo della Compagnia, che venne nel sempo della fame. Comunque del tempo fia, la Santa scrive all' Acuto, e alle sue lance, di questo tenore:

A voi dilettissimi , c carissimi fratelli miei in Cristo Gesù, so Catarina serva, e schiava de' Servi di Gesù Cristo scrivo nel prezioso sangue suo con-desiderio di vedervi vero figliuolo, e Cawalieze di Cristo si , e per si fatto modo , che desideriate mille volte , se tanto bifognaffe, dare la vita in fervizio del dolce, e buon Gesù, al qualo sarebbe. sconsamenso di susse le nostre iniquità, le quali abbiamo commeffe contra el Salvatore nostro. Υy O ca.

go Santo, avoue n repoto, o jaurene sa prima dalce Verità marre, e peue per noi. Adunque in vu prego delcemente in Cristo Gesù, che poschè Dio ha ordinata, ed unco el mostro Padre Santo, d'andare fopra gl' Infedeli , e voi vi dilettate. tanto di far guerra , e di combattere; non guerreggiate più i Criftiani , perocchi è affesa di Dio ; ma undare sopra di laro : che grande crudelità è , che noi , che fiamo Criffiumi, membri legati nel corpa della Sanca Chiefa , perfeguitiamo l'un l'altro. Non è da fare così ; ma è

da levarsi con persessa sollecisudine, e levarne agni pensero. Maraviglioni molta, avendo voi

(fecando che io ba intefo) prameffo di walere andere a morire per Crifta a ancho funco paffaggia , ed ora voi vogliate far gnerra di qua. Questa non è quella san-sa dispassione, che Dio richiede a moi a andare in santo fanto, o veneravil Luogo. Parmi , the vi doverefte ora in queflo sempo disporre a virsa, infinoche il sempo ne wenga per noi, e per gli altri, che si disporranno a dare la wita per Crifo, e coit dimoftrarete d'effer virile, e vero Cavaliere.

Viene a voi queflo mio Padre , e Figlinala Frase Rasmondo, el quale vi re-ea questa lettera. Dategli fede a quel-lo, che egli vi dite, perocchi egli è vo-ro fedele servo di Dia, e non vi consigliarà, ne dirà, se non quello, che fia onore di Dio, e salute, e gloria dell'a-nima wostra. Non dico più. Pregovii, carissimo fratella, che vii

rechiase a memoria la brevisà del sempo neftro . Permanete nella fanta , e dolee dilexione di Dio, Gern dolce, Gern Amore.

Catarina inntile ferva.

Di questa devota Epistola fu l'apportetore, come fi vede, il B. Raimonlo de Capua Domenicano, Confessore della Santa , la quale secondando i defideri del Sommo Pontefice Urbano V. e del fuo fuccessore Gregorio XI. faceva premurofa islanza a Giovanni Acu-

Brettoni, andoffe a efercitare la fue brevura contra gl' Infedeli, giacchè egli di così fare aveva promeffo . Tel peffaggio dipoi, qualifia ne foffe la eagione, venne fraitornoto, e fe ne depofe il pensiero del tutto. Da alcuni contraffegni finelmente della careftia del 1374. e della guida di F. Raimondo fullo fpirito delle S. Vergine, incliner dobbiam ad affegnar le lettera, più che altro , all' anno 1274. medefimo , in cui , al dire di Pio III. negli Annali di Siena : Iabaunes Hauentus omnium flipendiis liberatus , eum fuis copiis in Etruriam ex Lombardia vonit, omnium bostis futurut, qui se pecunia non redimerent Ge. Ausona interim caritat in dies invalescebat, isa ut per totum byemem fexturias fru-

no fette nel 1201. e nel 1202. e l'Am miretone remmenta i buoni eventi. Poi la fua perfona fi vede , che fa uno firelcio, ed aggiustamento di conti con Ser Frencesco di Lorenzo de Milano flato fuo Cancelliere, e il fa ne' 2. di Giugno del 1393. Siccome ne' 2. di Dicembre

menei aurea numma veniren; menfe an-

Nuove conduzioni di lui fi trova-

sem Maia, & Innio aureis duobus.

dello fiefs' anno fi trove coftituire l'Acuto in fuo procuratore Nobilem Virum Antonium de Parcariis Circem Banonienfem, per alcune fomme, ch'egli dovea rifcuotere dal Comune di Bologna . Stevefi celi allora in Villa a San

Doneto in Polverofa, e vi era eziandio ne' 7. di Febbraio fuffeguente ( 1393. all'antica maniera nostra) quando fece aumento di dote elle fue figlipole Gionnetta, ove il suocero di lei Mesa. Lodovico Conte de'Porcigli, per Inftrumento rogato Ser Francesco da Empo-D li, ne promette in ogni cafo la restitu-

zione si in Firenze, che in Bologna, in Ferrara, in Genova, ed in ogni altro luogo, ove fi voleffe, non offante la Legge , che dice Allorem debere feani faram rei ; al cui benefizio esprellamente rinunzia. Di quest' anno pure fu la ricor-

denza, che io mi trovo aver prefa dal Libro Q delle Riformegioni del 1391. che Mefs. Gio: Aguto , affine di pagere. fuoi debiti, voleva vendere un podere con cofe alte, e basse nel Popolo di S. Doneto a Torri, luogo detto Polverofa , ed un resedio con case nel Popolo di S. Maria Maddelene di Ceffiglione del Comune di Poggibonfi vicino all'Elfa, luogo detro la Roechetta, e sì un Polazzo con più poderi nel popolo di San Lorenzo a Campi.

Con-

Concioffische euriofo è il fapere , ¡A | allorche non effendo più atto alle opecome l'Auguto, e i fuoi avellero tali beni conviene avvertire, che rispetto agli effetti di S. Donato in Polverofa, fi legge in Ser Viviano di Neri di Viviano dalla Sambuca fotto l'anno 1375, che Confiderantibut Dominis Prioribus Artinm , & Vexillifero luffitie Populi , & Communis Florentie graviffimam quensitutem pecunio de proximo folvendam Sotistati Anglicorum in partibut Italie militantium , fen Capitaneo ipfarum gentium pro taenda , & confermanda li-bertate; perciù volendo attendere all' efazione delle fomme a' Cittadini impofie , procedono all' alienazione degli effetti di chi ricufava di pagare ; e tra effi fi ordina di vendere, o alienare immediatamente anum podere cum domo pro laboratore, & terris laboratoriis , & arboratie, & pergelis, & eaonese pofitis in Comitatu Florentino in populo S. Marie Novelle extra muros Civitatis, loco diffe in Polverofe; e ciò per quello ; che dovca prestare al Comun di Firen-ze per le suddette gravi spese Dominas Petrus de Corfinis, ad quem fentlus, reddiens, & promenens Monafleris, & Abbatie S. Marie de Florencia apparte. nevano, non avend'egli altro modo di pagare . Che fe di tale effetto paffato peravventura in conto di paghe in... Giovanni Auguto non fi ha certezza ; certo è nonpettanto come fi fece per lui acquitto degli effetti del Comune di Poggibonfi . Quetti adunque a nome del fuo figliuolo crano itati comprati, ficcome to nel Sigillo VIII, del Tomo XV. de' Sigilli di ciò ho riferito un Documento del 1383. nel quale fi narra, che D. Raimmdar D.Bla hi de Tolomeis de Senis mendidis Magnifico Militi D. Iobanni Hangutd alterins D lebconis Auglici unum refedium cum do. mibne, & tarri, & nunm palatium cum pluribus poderibus, loco ditto la Rocebesta. pofit. in Comitatu Florentie in populo S. Marie Magdalone Commanis Podii Bonizi inxta finmen Elfe . Poco dopo all' anno 1392, il no-

firo Condottiere fi era ito maneggiando di tornarfene in Inghilterra colla famiglia, e di fare uno staglio col Comune, e di cedere a lui Caftrum Monterebii Vefponi, Fortilitia, fen Caffram. Achatic de Pinn , Fortilitia Migliaris , e di pigliar dal Comune stello in cam- E bio di detti Cattelli, e delle provvisiopi, e della dote della terza figliuola, fior. 6000. permura, che poi fi effettud. Era certamente in elle Villa di Pol-

verofa malato Giovanni di molti mcfi,

razioni militari, i Fiorentini foldarono vari Capitani, e fraglialtri nel di 8. di Settembre pure 1393. Ugo di Monfort di nazione Franzesc, giacchè nel di 4. di Febbraio dell' anno medefimo in Ser Lorenzo divifato è il Conte Ugo di Monfort Conestabile del Comune di Firenze di certe lance , e fa fuei procurazori, e della fua brigata Borgognone, e Jacon po di Francesco del Bene Cittadini Fiorentini, e ciafebedano di loro in tatto a domandare, rifquotere, ricevert, e to feffare da' Camarlinghi della Camera del Comune di Firenze , o dal loro Caffiere , presenti , o che fossono per li tempi ,ogni quantità di danari , o pecuaia , ebe il detto Conte Ugo dovesse avere dal Comune di Firenze, o da' detti Camarlinghi per eagione di qualunque fua paga, o provper tatta la fua brigata . E tal procura cominciata era per la fua Con-dotta di Settembre profimamente paffato. Indi fegue una obbligazione, che il Conte di Monfort fa a' Procuratori per i fuoi Caporali , e i Caporali per

Vi ha a dir vero chi ferive, e più d'uno è flato in tal fentimento , che. vivente l' Auguto fosse decretato dal Comune di Firenze, che in termine d'un anno veniffe a lui edificato nobil fepolero, e magnifico, di marmo, in S. Maria del Fiota, nel quale cadavere alcuno non fi poteffe ripotre, falvo quello di lui . Ma per quel, ch' to fospetto , eiò non accadde, che o nella fua ultima malattia , o fubito dopo la morte ; dappoichè tal morte per lo fpazio di alquanti mefi da più Scrittori venne trafposta forfe per una mala intelligenza del mefe in Ser Recco Spinelli .

Imperciocchè del paffaggio dell' Acuto accaduto il di 17. di Marzo 1393. ab Inc. come non può errare la memoria alle Riformagioni, così fu male intefo Ser Recco di Dom. Spinelli nel fuo MS. Diario, ful quale fi fondò principalmente il Migliore, e con ello caddero in isbaglio più altri . Tale è il riferir del Migliore : Addi 17. di Maggio 1194. mori M. Giovanni Acuto noftre Capitan di Gaerra, e addi 20. del dette mefe fu feppellito in S. Maria del Fiore a grande ocore. Segue a dite: E di quest' nomo è fatta menzione per dae cagioni ; l' una perche a' nofiri sempi non. fu in Italia ninn aomo tante famolo, e ridortoto con fatti d' arme, quanto fu lai; l'altra, perche infino a quefto di il nofiro Comune mai a ninn Cittadino forefiire feet tage soure, quastre a tra-fi die I. doe molto ragionerole poiche egli per circa a dicianno' anni cen flato fedelment al fervato de l'iorenenini, ed anco fortunamment. E che e' fia fato mal letto i fatro Dirito, no trovo le medisme paroli di Recco (lilvoche di un princitta. Leb e fio d'ivertori edi Nello di Set Batrolommeo di Set Nello, malla Stroujiana.

Ma chi avtebbe mai creduto, che forfe un' abbreviatura mal intefa del nome del mefe avelle dovuto fconcettare sì fattamente la cronologia in queflo fatto ? Errò dietro a quello chi ftampò Matteo Palmieri De Temporibne nel-le prime edizioni, concioffachè egli contro la diligente cronologia del suo Autore, trasportò per ben un anno la coftui morte, che poi da me fu reftituita al fuo tempo nell' edizione da me ficilo procurara. Colse sbaglio nel mese, e nell' anno il Migliore, e con ello il chiariffimo Proposto Gori nell' Inferizioni della Tofcana , dicendo , eliit xri. Kel. Inniar 1393. Similmente il Dottor Giufeppe Bianchini nelle Note a Goro Dati diffe 16. Marzo 1204. Non chiero è sopra di questo l' Ammirato. E tale è il motivo, s' io non m'inganno, dell' esfere flato detto, che mentr'era l'Aguto givo, folle fatta la deliberazione del Sepolcro, cofa che se non fegui dopo morte , fu certamente nel tempo, ch' egli era per morire .

Di questo Notaio Ser Recco (a cui pon mi giova d'attribuire veramente lo sbaglio, che io tengo, che fost preso da chi lesse) si trovano Instrumenti all' Archivio Generale in files spezzate. Ma tralasciando quel , che l'Am-

mirato ne particolariza nel Lib. XVI.
della Storic, che da ognano fi polifico vedere; il Iano è ferrato con ogni fincerità dal figarito di remona ogni fincerità dal figarito di remona ogni finceri, che diditali il zodet qui na Cato di
file più minute particolarità. Del serfe il Merze effendo Meffer Giovanni di
cost Copiento di genera de l'incursi di
colta Cariz nodata, ve chi ve. il Morze
della Cariz nodata, ve chi ve. il Morze
atticolari, che fil vanne; fi merì
atticolari, che fil vanne; fi merì
Egre il literationi fi diliterato di

farti grande onne di fepolinea per molte esgioni. È li Priori si clessono di tadini, li quali consspono e ordinere di farti il più enere, che si patesse, nonriguardando a minua spesa, e tossi cumandare lere, the factione, : E esses stilison il Sijenti, ilse fight fights elitina ad Cres di S. Maria del Fisto Quello era noni il Coro pretate il Birro Quello era noni il Coro pretate, ma quello primo e, più antico, di leguame fatro, che firavoli tuttora colla medigia della congiune dei Pazzit e forfi della Sepolume dei Pazzit e forfi della Sepolume dei Pazzit e forfi della Sepolume in en perete il pretate della Sepolume in en perete il pretate della Sepolume in che fini il di ultimo di Febrito del 1314, 6 fivero pe il cangiamento del Coro medefino in quel, che ora è.

Ed ordiners , che poi fi fateffe nella detta Chiefa una Sepoltura di marmo cen molti intagli onorevele, e alta, nel mure della Chiefa. E cort pofcia li Cittadini eletti a fare li enori, ordinaro, che adi 20. di Marzo tutti li Cherici della Citra foffeno nella detta Chiefa . . che la dessa Chiefa nel Cero, e negli altre lunghi atti a ciò, antta piena di torthi ececfi, quando il corpo vi fosse receto, e che ancera l'arca vi fosse grandissima, e sutta piena di torchi accefi. Cofa fimile in un Priorifta fcritto da Francefco Baldovinetri fi legge, coerentemente ad altre MSS. memorie : Si feppelli in S. Liperata, con tauta luminaria, e dietro la Signoria, e Magistrati, e la Cistadinanza , e fa ri grande eneranna, guanto mai f faceffe in Firenze . Segue polcia il Minorbetti : Poi or-

dinarono, che il figlinolo fosso messito di nero, came si convenia, e la meglie, e le figlinole, e satta la sua famiglia, che su grandissimo nomero.

Poi fu posta fulla Piarna de' Signo-ri la bara, la quale fu adornata di droppi a ero ricchiffimi , e di velluti vermigli tutti . E li Signori ni mandarone tre bandiere , e nell'ung era l' Arme del Comune, e nell'altra l' Arme del Papole , a une Standardo dell' Arme del Comane, e le sarghe, che a quello fi confaceano, e un elmo ton un timiero , che ere un Liene d' ero con un giglie in mano, e cente grandi doppieri accesi di cera. E li Capitani della Parte Guelfa gli diedono un pennone coll' Arme della Parte Gaelfa , e un elmo con un eimiere coll' Arme della Parte Guelfa , e menti doppieri . E li Sci della Mercatanzia wi mandaro venti doppieti, e pei vennero colle Capisudini al corpo. E li fuoi fe-siono più bandiere dell' Arme del desso E Meffer Gievanni Acnto, e pennoni, e l' elmo sol simiero, e il pennone dell' Ar-pia ( che forfe era divifa pasticolare di lui ) e la fpada, e la fna targa, e sette le cose feciono onorevoli quante si posso-no fare; e feciono custi i cavalli cover-

numero quattordici. E tutte queste cose raunate in sulla Piazza de' Siguori, su la bara da' Cavalieri di Firenze, che era il Corpo del detto Messer Giovanni.
Che i velluti vermigli, i quali ha detto pur ora, che adornavano la bara, faceffero bruno, non apparisce nuovo a coloro, che hanno pratica dell'antica liturgia. Si legge fotto l'anno 1374. in Ser Dionifio da S. Donato in Poggio, che Domina Pulifena vidua uxor Francifci Bartolini populi S. Marie fupra Portam reliquit pro emendo, seu sieri faciendo unum konorabile paramentum integrum, & completum cum pianeta, dalmatica, & tunicella de findone nigro, aut sanguineo, vel porporino, ita quod fit decens, & conveniens ad funera, & ad officia de-functorum. Ma fegue a dire lo Storico: En posto in silla detta bara scoperto il corpo suo, vestito d'un drappo d'oro, e poi ne su levato, e recato da loro, e posto in fulla Fonte di S. Giovanni , luogo usitato per le più onorevoli funzioni della Repubblica nostra. E qui sotto appunto, racconta Lorenzo di Filippo Strozzi scrivente le cose di sua famiglia, che nel disfarsi il pavimento l'anno 1351. si trovò un monumento dalla parte d' oriente, di Strozzo Strozzi altro Condottiere dell' Efercito Fiorentino morto nel 1012. fecondo il contenuto della pietra, che allor rimafe preffo il detto Scrittore, di cui fono parole quelle pur or riportate; quantunque il P. Richa riferifca molto diversamente effere stato creduto circa la professione del-lo Strozzi, e l'età sua. Tal Fonte battefimale nell'Oratorio infigne di S. Giovanni fi stava, come ognun fa, nel mezzo di Chiefa. Era ottagono, ed allargava da 15. braccia, conservandone anche vestigio il vacuo de' marmi nel mezzo del pavimento: e ben si vedrebbe ancora, se quindi non fosse stato levato l'anno 1577. pe'l foleune Battefimo, che in questo Tempio coll' acqua portataci dal Giordano fi fece del Principe D. Filippo di Francefeo I. de' Medici Compare ef-fendo Filippo Re di Spagna. Su quetto Fonte, dove il Divino Dante Alighieri pe'l valore suo nella Poesia sperava, e con ragione, dopo morte di dover essere in bara inghirlandato ( Parad. XXV. )

Ritornerò Poeta, ed in ful Fonte Del mio Battesmo prenderò il cappello:

fu questo medesimo ricoperto di drappi di oro il nostro Acuto ebbe l' onoranza, come dicevano, del pianto delle Donne. E qui convien sossermaria per emendar ciò, che al decoro delle Dame Fiorentine troppo è contrario, riferitoci per una Tom. Il

tati colle fopraddette cofe , portavano al | A} fua fvilta dal P. Giuseppe Richa dicente , che ebbe egli il pianto delle Nobili Matrone di Firenze. Donde mai così oltraggioso detto? non estendendosi l'espresfione del Minorbetti ad altro, che quivi fu pianto dalle Donne . Chi non pon mente con gli Storici alla mano, agli ufizj, ed agli ufi, che praticavanfi negli antichi, e ne' remoti tempi, non può ben capir fubito. Si fa per gli Scrittori delle prische ceremonie, che ne' funerali le Donne fearmigliare, e piangenti (il che facevano prezzolate, alle quali fuccede-rono in gramaglia i Piagnoni) erano le Prefiche, così dette peravventura quasi prefette ai pianti, per inveterato costu-me praticato molto da' Gentili, il quale traeva dalla Legge vecchia. In conferma di che a me tasta il portare soltanto una mia medaglia in bronzo, di cui diedi già il disegno al P. Anton M. Lupi pe'l Pitaffio di S. Severa, la quale è questa



EX S·C OB STRE NVEFACT VM·BMM ·F F·

che quando non sia originale, dall' originale è cavata, e se triferia con isbalio ne' Transunti da' Libri d'Inscrizioni di Bastian Macci, ove si dee veramente intendere Senatus Populajne Romanus Licie Crifle Pressece sexuale Confinto ob firetudertibus es Senatus Confinto ob firenue fastum benemerenti matri silii secerunt.

A fimile onorevolezza propria delle persone di alto affare s' incontrò Piero Nelli Senese in Lombardia, com'ei racconta, dicendo:

Send' io costi in passaggio, e sendo allora Morto un de' vostri Grandi, mi voleste Mostrar fra voi com' un morto s' onora. Vidi trentatrè Donne in bruna veste

Pur tolta a nolo, che a mirarle in viso
Avrian potuto spaventar la peste,
Intorno al corpo faceano improviso
L'armonia de Bastardi in processione,

Ond' io fra il pianto non contenni il rifo, Voi fpianaste l'usanza, e la cagione, Che le indusse, e diceste: questi onori Si fanno a gente di gran condizione.

E tanto si conta, che l' anno 1402. venisse fatto in Milano a persona di ben alto lignaggio Giovan Galeazzo Visconti.

Ciò si praticò adunque al nostro in S. Giovanni, essendo presente, serive il Minorbetti, gran moltitudine di Cittadi Z.z. ni, v'era venuta a vedere . e ferrate fureno tutte le bottoghe della Città . Di li venne portato in S. Maria del

Fiore, e fotto un' Arca collocato, ove da quel numerofo ragguardevole Clero fu cantato l' Ufizio de' Morti, ed in pergamo venne recitata orazione di lode. Quindi appreffo l'affolizione del cadavere fu seppellito nel luogo per allora dalla Signoria ordinato, il qual non fappiamo dove foffe. Di ciò favellando Pio to Buoninsegni, diste, che fu onorato di grondiffime effequie il venerabile Capitano di guerra Meffer Giovanni Agnto . Ed il Poggio nel Libro 3. della fua Iftotia. Extrema anni parte mort fecuta eff. Funus ingenti pompa rotius Civitatis ma-fitia celefratum eft. B bene dific extrema anni parse, perchè il di 17. di Mar-20 è appunto presso il fine dell'anno all' antica maniera Fiorentina.

Fin quì fi è offervato la pompa del Funerale da' Fiorentini fatto al loro benemerito Generale, la chiamata del quale, come Bernardo Rucellai feriffe, era flata il principio della falute loro, e della lor dignità. Col finir quella medelima pompa, e prima, che veniffe meno, e terminaffe la ricordanza di lui, unanimemente fi flabili e fi volle, che ne foste in qualche maniera perpetuata memoria, e ciò per le appresso parole, che sono al Deposito intra le due Porte del Duomo della parte di tramontana: mannes. ACVTVs. EQYES. BRI-TANNEYS . DVX . AFTATES . EVAE . CAVTISSE-MVS . ET . REL . MILITARIS . PERTISSIMVS . COL nome dell' Artefice pavet. Voculte. opvis. Ove mi torna opportuno il notare, che l'autore di rale giudicioso epitastio si su, non Matteo Palmieri, come nelle Gorine Inscrizioni della Toscana pensa l' Autore di esse ( T. II. pag. 265. ) che abbia avu-to sospezione il Migliore nella Firenze illuliana, dicendo de que suspicari vide. sur Lespoldus Melierius, ma bensà su certamente altro nostro letterato giovane Bartolommeo Fortini, il qual nasceva di Ser Benedetto Fortini Segretario della Repubblica Fior. Quello Bartolommeo fu poi adoprato nel fare finili memorie in iftile lapidario, come fu quella, trall' altre, al padre fuo sepolto in Santa

Checchè sia però del componitore dell' Inferizione dell' Aguto , niun mi negherà, che due illazioni fe ne cavi da cilà. La prima è che avendo noi dal Borghini, laddove parla dell'origine di E Firenze, che al Teatro Fiorentino fi rinvenne, e fi disforterrò la flatua del celebre per l'Istorie Fabio Mattimo con bella Inferizione, in cui erano le notabili parole DVX. ARTATIS, SVAB. CAVTESIMVS.

ni, o di Forefieri, perocchè genie affai (A) ET, RE. MILITARIS. PERITUSINYS. HABITUS est . nè curando il Borglani stesso da appagare la curiofità de' leggitori di fapere in qual tempo tal Inferizione di Faio Mallimo colla telta fua foffe difforterrata, e bestialmente, e con rammarico di tutti i buoni, e studiosi venisse di bel nuovo per fondamento d' una fabbrica possa sotterra; ciò dall' epigrafe per l'Acuto a un dipresso si ricava, vale a dire, che su difumata, e letta prima che dipinto fosse dall' Uccello il Deposato, talchè oon fi dee fenz' altro prolungare il trovamento all'età di esso Palmieri, che fimil frase usò ( come ora vedremo ) nel suo Libro de Temperibus, che andava scrivendo nel 1444. La seconda è, che intanto fu sospicato essere stato il Palmieri autore dell' Epitasio, perchè troppo fimile alla frafe del Sepolero fono le parole, con cui fi legge la morte di Giovanni nel fopraccennato Cronico de Temperibus all' anno 1393, cioc muannes ACVIVS EQYES REITANNICVS OVE ACTATIS SVAR CAVTISSIN'S ET LONGA MILITIA MA-GNAM BEI MILIFARIS GLORIAM PER ITALIAM ASSEDVETES .

Giorgio Vafari nella Vica di Paolo Uccello così raziona: Fece in S. Maria del Fiore per la memoria di Giovanni Acute Inglese , Capitano de' Fiorentini , che era merte l'anno 1393- un Cavalle di terra verde, tenuto belliffimo, e di grandezza straordinaria i e sopra quello l'immagine di effo Capitano di chiarofesro, di color verdeterra, in un quadro alto braccia dieci, nel mezzo d' una facciata della Chiefa, deve tirò Paolo in profrettiva una gran caffa da morti, fingendo, che'l corpo vi foffe dentro, e fopra vi pofe l'immagine di lui armato da Capitano a cavallo, la qual opera fu tenuta, ed è ancora cofa belligima per pittura di quella forta . Il Baldinucci poi favellando dello stesso Pietore, viene a dire così i le treve in un Libro di Deliberazioni degli Operaj di Sansa Reparata , cominciato al primo di Luglio dell' anno 1390 che è quella, che fegue; Avendo riguardo gli Operaj alla Provvisione fatta per la Comune di Firenze circa alla fepeltura ., Incliti Militis Domini Ioannis " Aguti , olim Generalis Capitanei Guer-

, ra Communis Florentia , & boneris , . & flatus ipfint Communit iamdia con-" tinui , & folliciti defenforis, e eirca " alla fepoltura " Excellentiffimi Militis " Domini Pieri de Farnefe &c. delibe-" raverunt primò in ipfa facio ipfas fo-" puturat defiguari per pictores konet " in " omnibus Civibus ad ipfam Ecclefiam ve-., nientibus obffendantur. & fuper eit ma-" turins , & bonorabilint , & cum deli-" beratjoue empium volentimm confulere . pofice

.datur " E così allogano a difegnare a Angeto di Taddes Gaddi, e Ginhano d' Arrigo Pittori per prezzo di forini trenta ére. Ve-nuto l'anno 1405, per una Deliberazione degli Operaj medefini nel Libro cominciato al primo di Gennajo, fi trova effere Bato ordinato cre che Giovanni Aemo cià Capitano, depongafi del luogo, dove è, e pongafi abbafo fotto terra, in luogo de-bito, e confincto. L'anno poi 1436. nelle Deliberazioni de' medefini nel mefe di Aprile fi ba: Che a Paolo Uecello fi dia a diviguere Meller Giovanni Aguso nella faceiara della Chiefa maggiore Fiorentina dove era prima dipinio il detto Giovanni di terra verde. Da che fi viene in cognizione affai chiava , che la deliberazione flata fatta del 1390. non fu fatta efeguire fe non dopo 37. anni . eine del 1436. per mano di Paolo Uccello: ciò, che fembra pur mal'intefo, perchè fe il Libro fopraecennato delle Deliberazioni comincia nel 1390- non ne viene per confe-guente, che in quello flefs'anno, e non qualche fuzzio dopo , tal deliberazione fi facesse . Segue poi il Buldinucci a dire , che o per cagione degli invidiofi di fina gloria , o per qualfifofe altra cagione il povero artefice chie in tal pittura affar C to dopo che l' opera rimale finita , fu dagli stessi Operaj deliberato quanto apprello : Il Capomaestro dell'Opera faceia disfare certo cavallo , e persona di Meffer Giovanni Aguto fatto per Paolo Uccello , perebè non è dipinto conve conviene , e lo fleffo Paulo Uccello dipinea di nuovo di terra verde Giovanni Agnto, e il cavallo .

Con tutto questo rificimento però, se pur segui, bizsimo, e mala voce corse dietro a quest' opera, dicendo il Vafari nel luogo fovraecennato, che fu teunta, ed è cofa bellissima; ma fe Paolo non aveffe D fatto, che quel cavallo movre le gambe de una banda fola, il che maturalmente i eavall non fanno , perebè cafcherebbono ere. farebbe quest' opera perfettisima . Por ben vi è stato chi ha preso in questo la difefa di Paolo con ragioni peravventura migliori di quelle, che fisforza di metter in campo il Migliore. Che se in Parigi una fimil tara fu fatta dal famoso Pietro Gasfendo ad un cavallo, ful quale è rapprefentato cavalcare San Martino, perchè tiene i due pic deffri alenti in aria; è proposizione la 165. di Giovanni Alfonso Borelli de moss animalism : Gressias quadrupednm non fieri motis alternatim dnobas pedibus diagonaliter oppositis reliquis dnobns quiefeensibut Ge. Egregie in bac parte allucinantur nedum volgares bomines, fed etiam præcleri Philosophi, & A. Tom. II.

n postea ad infarum persedionem proce- A natomiei : con soggingnere : Talis porro erronea imaginatio adeo invalnit , ut in flatnis equestribus encis, & marmoreis, antiquis, & recentibus , semper dus pedes e diametro oppositi, a terra suspensi exculpti, & in tabulis depitti fint, lo che non figne nella nostra pittura . Baia è quella con eni fa scusa all' Uccello il Vasari avvifindo, che ciò avvenific perche il Pittore non era avvezzo a cavalcare, e a praticar con cavalli. Ma il vero è, che il moto de' cavalli, comunque fi faccia, rimane quafi invisibile all'occhio di chi riguarda. Beue a questo proposito il Conte Lorenzo Magalotti nelle dottiffime lettere . che finge di scrivere ad un Atcista, fi maraviglia ,, che in tante migliaja d' " anni dacche camminano i cavalli, e in " tanti (ceoli , ne' quali fi è disputato del " moto loro , non fi fiz ançora arrivato a a fapere s'eglino levino nel lor moto " in croce, o lateralmente., Sembra, per favellar ful ferio, e fuor di feufa, che Paolo nou foile folito di por mano all' opre di fuz professione fenz'aver l' assi-ftenza di Giovanni Manerti suo amicissimo, ed nomo di gran lettere, che fondato fludio fece fopra Euclide. Di più così venne a falvario Raffaello Borgiuni nel Ripofo:

> Ben fu nel pinger l'usm Parlo felice : Ma nel far gli animai col fino penuello Volo tant' alto, che non pur d'Ucecllo Cognome merità , ma di Fenice .

A cui fece poi eco Pier Filippo Affirelli dalla Rocca a S. Cafriano in quell'Epigramma iu istampa, che ha per suo titolo: De Paulo Pidore , cui cognomen l'olucris .

Vin Panlo Volueri par est buensque repertus. Oni similes bomini pingeres arte viros Sed mage Phanicis mernit cognomen in arte, Tam fimiles avibus, tam bene pinxit aves. Nullameno lo falva , e caratterizza per fatto

faggiamente, il lavoro dell'altro Cavallo, che fu dipinto affai anni dopo da Andrea del Caftagno, colla figura di Niccolò da Tolentino nel moto flesso di quel di Paolo. Le Deliberazioni per tal operazion di ello Uccello feuoprono , 21 dir dell'iflef-

so Baldinucci, un großo errore del Vafa-ri, laddove ei diffe, che fegul la morte di Paolo Uccello l' anno 1432. mentre veggiamo, che nel 1436. egli viveva; non fi ricordando il Baldinucci peravventura d'avere flal·ilito per cofa certa, poco fopra, la morte di lui nel 1471. Tornando però all'affare del Depo-

fito, effo venne rifiorito l'anno 1688, in occasione dell' abbellimento della Chiefa del Duomo per le nozze del Gran Principe Ferdinando de' Medici .

Siccome si vide per asserto del Mi-Zz s

norbetti, che era stato pensiero de' Fio. A reutini di fare a così illustre uomo per eterna memoria un Deposito di marmo i così al Poggio nostro (che pose fine al sio vivere l'anno 1459.) venne detto, che a Giovanni solle stata stata una Statua, im Reparate Templo e gaussiri a populo Statua positia. Ma se cositoro non intefero forse per Marmo, e Statua tal pittura, null' altro si effettudi mai, sicchè la così rimase per aria; e cagion forse ne sul l'efere obieste dopo, ed efficacemente desiderate 1º Ossi al lus siccardo il le Red Inghilterra, a cui così rispostro i Fiorentini, come nella Liberia Storiusa si trova:

# Regi Anglie .

Serenissime . & Invidistime Princeps , metuendiffime Domine , & benefactor nofter fingularissime . Nibil est , quod possit Eminentie vestri culminis nostra devotio denegare: Nibil est quod per nos fieri posset, si tamen beneplaciti vestri foret, quod non conaremur modis omnibus adimplere. Quamobrem licet gloriofum nobis, & nostro populo duceremus habere cineres, & offa quondam strenui Militis, imo notabiliffini Ducis Domini Iohannis Haukkaduc, qui nostris prefectus exercitibus pro nobis gloriosissime militavit, & quem in matrice nostre Civitatis Ecclesia fecimus sumptibus publicis venerabiliter tumulari; nibilomiuus tamen juxta requifitionis formam , nt ejus reliquie in Patriam revehantur libera concessimus facultatem, ne dici possit quod vestra Sublimitas aliquid frustra , vel irritum ab bumilitatis nostre reverentia postularii Fi-lium autem, & posteritatem didi Domi-ni Iohannis, qui non mediocre nomen Anglicorum , & gloriam in Italia reddidit , & etiam nostros Mercatores, & Cives benignitati vestre Celsitudinis cum debita reverentia, & instantia quantum possumus, commendamus . Datum Florentie &c.

Da cotal rifposta, siccome si deduce la condescendenza ossequiosa de' nostiri in accordare il dono al Re d' Inghisterra delle ossa dell'Acuto, così rinvenghiamo, che il figliuolo Giovanni a quell' ora tornato fosse con gloria in Inghisterra.

E già in feguito della grazia accordata fin del 1382. allo firenuo patre di poter comprar beni ftabili nel no-firo dominio, alla vedova ne'23, di Marzo del 1393. in virtù di nuova Riformagione ultivamente da me rrovata, venne-accordato il contraccembiare i Ca-felli fopraccennati, il a provvisione a via ndi effit vedova; e la dote promeffa alla figliuota Anna nella fomma di doco- fiorini per una volte tanto c. Che così poi fossi dell'efferto a S. Donato-in Polverofa, non si fa; en di modo cile

per un mero nostro fosperso si accenno, che simil podere pocessi estier passa oa godersi nel nostro Connotritere dalla Badia Frorentina di cu era nel 1301. e dal Commendatario di quella; in simil guist dubitativamente si portebre applicare la notizia, che appresso. Il Ser Piero di Cario del Viva al nostro Archivio Gen. Piano 1456. Don Francetco d' Agostino Monaco, e Sindaco della Badia di Firenze die a cottivare un podere di esti possibilità possibilità del Populo S. Marie Novelle extra muras Florenzie, loco dissi in Polverofa.

Molto meno si può dare ssogo, per dir così, al suo Castello di Cotignola, antiquum Gallie Togate Oppidum juxta viam Emiliam agri Faventini , come ti trova appellato, per donazione l'outificia diventato fuo, fecondo che il Salmon nel luogo fovra divifato va ferivendo; foliti essendo stati i Principi, non con es-fetti, bensì con grosse somme di ca-naro, remnnerare i lor Condottieri, giacchè i beni stabili pare, che obbligastero i medesimi , persone non ferme , a permanere in ess. Verità dimostrata da un' Epistola attenente in qualche modo al nostro prestantissimo Capitano, scritta da un illustre Ecclesiastico, cu' era stato Rettore della nostra Chicia di S. Lucia de'Magnoli, da Monf. Andrea Buontem, i Cardinal di Perugia, al Podestà, ed altri componenti il Governo d' Ofimo del feguente tenore.

Amici carissimi . Volenses daun ficationibus vestris diligentia obviare. Nuper cum Domino Ioanne Augud , Domino Ivanne Azonis de Ubaldinis , & Riccardo de Ramusa, & tota ipsorum societate venientibus in banc provinciam Marchie presentibus contra sideles Terras Ecclesie ad fuggestionem quorundam filiorum iniquitatis, ut minus tela previfa ledant; compositionem fecimus nomine vestro, & aliorum fidelium ipfius Ecclefie de memorata Provincia pro centum millibus flore-nis , in qua summa Commune vestrum debet contribuere secundum redam equitatem ducentos quinquaginta florenos. Nec vos prius advisare potuimus in premissis, quin magnum generasset mora periculum . Quare cum ad folutionem dicle compositionis terminus habeatur brevijimus, vobis, qua fungimur, aufforitare mandamus sub pena dupli dice contributionis , quatenus in octo dies post harum presentationem solvisse debeatis dictos ducentos quinquaginta florenos Petrutio Curtii de Recanato Depositario in bac parte specialiter deputato, scientes quin per nos tale remedium cito babiturum fuisset, in rapina vestre presentis anni messis converteretur . Valete. Dat. Recanati die 15. menfis Aprilis Ind. VII. In tal guifa nelle Memorie d' Osimo riferisce il Martorelli. Di danaro fultanto era loro d'uopo, doven- la dofi da' Condottieri mautener di continuo le numerofe truppe e di vitto, e di paghe. Che cofa per fine foffe del fino Ca-

Che cofa per fine fosse del suo Castello di Montecchio non si sa Franco Sacchetti Scrittore contemporaneo eosì ce ne mostra la situazione. (Nov. 18t.) Quello, che sece Messer Giovanni Augus a due Frati Minori fu affai piacevole rifposta, i qualt Frati andando a lui per alcun loro bisogno a un suo Castello lad-dove egli era, chiamato Montecebio, quasi un mielio lontano da Cortona; e ginenendo dinanzi alla fua prefenza, come è di lero nfanza, diffono: Menfignore, Dio vi dia pace . E quegli subito risponde : Dio vi to go la vostra elemosina . Li Frati quasi spaventati dissono : Signore , perchè et dite voi così ? Disse Messer Giovanni : Anzi voi perche dire voi cort a me ? Diffono i Frati: Nei credevamo dire bene . E Meffer Giovanni rispose : Come eredete dir bene , che venite a me , e dite , ebe Dio mi faccia marir di fame ? Non fapete voi . che in vivo di guerra , e la pace mi disfarebbe? E cost come io vivo di guerra, così voi vivere di limofine : Sicche la riffosta, che io vi lo fatta, è Rata finile alia voltra falutazione . I Frati fi ftrinfono nelle fpalle, e diffono : Siguore voi avete ragione, perdenateci, che noi fiamo gente groffa. E fatta alcun' alnos juano gente greya. E juita acten at-tra faccenda, che avevano a fare con lui, fi partireno, e tornormo al Conven-to di Castiglione Aretino, e là contarono quefla per una bella , e nuova novella, fpezialmente per Meffer Giovanni Augut, ma non per chi avrelbe voluto flare in pare. E ben è notevole in questo luogo la frafe dar pace fin d'allora venuta, che ufava nel volto, e che fi trae da' Libri del 1307, d' Entrara e ufcita d' Orto S. Michele,, Perchè Giesù-Crifto fi muova a darci pace " Ma fegue a dare il Noveliatoto: E per certo e' fu quell' nomo , ehe pin dur's in arme in Italia , che altro duraffe mai, che durò anni feffanta (nel qual numero è sbaglio ) ed ogni Terra quafi gli era tributaria. Ed egli beu feppe fare 11, che poca pace fu in Italia ne' fini rempi. Ma per quel che sa la rispo-sta al Religioso dara dall' Aguto, sembra, che da effa pirliaffe materia per la fua facezia Fili imo Ermoti no , qualmente fi grova nell'edizione di essa del 1560, col titolo preso di quì; De co, qui pacis no-mine roganti pauperi nibil dare voluit.

Finalmente per non lafeiar correre feora riregno circa si defendenti dell' Acato di perenne rimembiranza, e gloriofa, l'errore, che aver prefo piede fi vede uell' Ildoria Monallica di Pietro Ricordati, altrimenti Calzolari di Buggiano, Monaco della Budia Fiorentiaza, fa d'uopo il dire, che tanco sell'imperfficore della medicia med 115/11. car 100-9 quatro in quella del 1371. a car 100-9 quatro in quella del 1371. a car 100-11. a car 10

La rotta nonpertaneo fu vera, turtoche rammentata venga da pochi Seorici, e l'Aguto virimafe prigione il di memorevole de' Santi Vito, e Modefto, testimonio Ser Gorello d'Arezzo.

Poi eavalcando, prima che calasse Misser Giovanni Agado, e sua conpagna Dalle Montagne al pian giù delle Chiasse, Usti I popolo mio alla Campagna

De fror de Porta Bnia alla difefa, Pei fror de Porta Bnia alla difefa, Coutra di cm non pote far contefa: Sconfitto fa, e tutta fua brigata

Can grande mis over eller fü prefat Per ajutar Peregia era mandata Dal Bifeson Milantef per fos frampo, E ricevè aller tal benandata. Vito, e Modejlo fecer tale frampo Giù nel pina mis nel los Sauto ejerno dre.

Dalle memorie fino ad ora fparfamente ricordate del nostro gran Condostiere, fi ferma , ch'egli fu figliuolo d' Anizzo Inglefe . E la Storia flampata per opera mia di Donato Velluti , tratta da un MS. ci dà Anizzo in più luoghi nel 1160, fotto nome di Anifi, unito col figliuolo. Giovanni fposò nel 1376. Donnina, o fi dica Donina, figlia naturale de Bernabo Visconti Duca di Milano - nata di una fua Concubina, che qualche Serietore dice Monranaria Lazzari, febbene in credo piurtofto di altra femmina per nome Donnina de' Porri di Milano . Ben difcefero da sì fatti coningi , non i Signori di Montauto , ma il figliuolo poc'anzi accennato Giovanni Acut, nomo d'arme anch'egli , e le tre femmine Caterina ,

Gianestra, ed Anas, zammenzare, la prim marratte giovanetta a Lodovico Prosper Capitano Tedetco, h feconda a Berzaglia Ioregia, la tueras ad Ambrogiacho un' altra Donina, affine di rifure il nome dell'ava patrenta, collocata policia a fino tempo: ha figoda del Capitan Giovanni Catta pur di billiano, onde devense maclatte pur di billiano, onde devense maletterererra, e per volgar Portia eccellente. Che è quasto ad un breve Com662

mentario fembra, che poffis effer badance. [A]
Chi poi amplier lo voleffi di piu , potrebbe aggiognere claime terrere dell' Agnto
feritire chi hi a Donato Acciausali, che fi confervano nel bell' Archivio della Fio-rentina Certofa: Siccome la memoria dell' ingresto del medefimo in Firenze l' anno 1379 di cui è avviso nel Diario del Monaldi; e qualche altro fimile non necessario Monumento, il quale al più confermereb-

664 ben largo, e lungo da Montopoli fino ad Arno, affine di mettere in pratica per l' arte di battaglia ogni immaginabile van-taggio a propria difefa, e ad offefa del nemico.

FINE.



# ROBERTI URSI

J. C. ARIMINENSIS
AUCTORIS SYNCHRONI

LIBER DE OBSIDIONE

# TIPHERNATUM

ANNI MCCCCLXXIV.

Ex Editione perrara Civitatis Castelli anni MDXXXVIII.

ab erroribus expurgatus

CUM ADNOTATIONIBUS

D. DOMINICI M. MANNI.

# IN ROBERTI URSI

# TIPHER NATUM PRAEFATIO.

### 459 4574 4574

Siquando Roberti Urfi ignota, vel incerta exflarer Patria, ramen ex laudibus Civitaris Arimini argueretur, nec cum Romana Urfia gente, Mufs itidem amica, huius familia confunderetur. Ipfe enim in Epigrammate ad Claudium quendam:

Non est in toto situs aptior Urbis in Orbe, Planitiem, estivas, littus, & acquor babet, Exis Arimineam portis e quatuor Urbem Turba peteus variis otia grata nodis. Plana Euro, Zephyroque jacent; lline undique colks

Plana Euro, Zephyroque jacent; Hine undique coli Anster, in Adriacas devebit Arctos aquas. Postmodum ad eundem:

Urbis Ariminea eria funt celeberrima: Pons est Perpetuas racidi, qui domat amnis aquas;

Elque triumybalis quadrati marmenit arrat; Una quidem Augusti addiccia exprimere videtur tencum figillum a me in Tom. XVIII. Sigillorum allerum. Magis magisque tamen ca nuper enacleavit Cl. Vir Thomas Temana Venetus; quem honoris custifa nomino, in quodam fuo Opere.

Roberti Patria procul dubio fuit Ariminum : prima ejus occupatio pulchriores litteræ, præcipue alma Poefis; quanquam Nafonis ad inflar, invito parente, qui ei fludia Legum affidue inculeabat. Ideo feribit:

Vult pater, ut querulus fludiam modo Legibus, utque Dificam verbofo vendre verbo foro.

Quid faciam è bine pietas, atque bin nam repugnat Fortiter in caufa furgit uterque pari, Necne priss non fim natus reverentia fludde Ne manuss copor confluifife dui.

Et alibi:

At mibi foquando refereure amica facultat ;
Grazus, pofibabisis Legidos ; offe volo
Attamen eximius Jurisconfoltus evalit ; Hieronymi Cerbonii Tiphernatis diclu ; qui Hiltorium noftram fuis impenfis anno
Tros. II. 328.

1538. edidit typis Antonii Mazochii Cremonensis, & Nicolai Guccii Cortonensis in Civitate Castelli Calcographorum (1) misitque Alexandro illi Vitellio (de quo plurima refert Varchius noster ) cum hac Epistola :

Illustrissimo Domino Domino Alexandro Vitello Tiphernati Hiero-

nymus Cerbonius Tiphernas fe pl. comm.

Libellum de Obsidione Tiphernatum olim a præclaro Jur. Cons. Roberto Urso Ariminensi, tunc temporis Urbis nostræ Prætore, Roberto Malatesta Arimin. Principi dicatum, in lucem proferre volui, & Illustrissima Dominationi tua auspicari in laudem praclara Domus tua, & maiorum suorum, ac patriæ. Plura enim eo volumine reperies, que ad decus illorum pertinent, & diche Obsidionis excusationem . Quare & Illustrissima Dominationi tua imprimis, & reliquis Civibus gratum, & jocundum futurum spero . Suscipe igitur grato animo, & bilari fronte, & cum quid ocii nactus fueris, recreandi animi causa legere non dedignaberis. Vale.

Musas quoque Latinas præcipue adamavit, & ideo scribens ad Andream Bassum Ferrariensem, Theseidis Io. Boccacii

expositorem, ingenuè ait ;

Nil mihi cum Gracis, libros mihi mitte Latinos,

Sub nostris dukes novimus esse favos.

Et hinc est quod Romæ in Bibliotheca Vaticana, atque in ea olim Eminentissimi Passionei, Bononia in Bibliotheca Instituti, Venetiis in ca Apostoli Zeni apud Prædicatores, ac demum Florentiæ in Stroctiona MSS. Codices reperiuntur continentes Elegias, atque Epigrammata Roberti Ursi . Item eas exstitisse iam legi in Bibliotheca Stofckiana.

Ursum Assisii Potestatem invenio sub an. 1464. Postea Capitaneus, ut ajunt, Tudertinus creatus est per Bullam Summi Pontificis dici 31. Martii 1470. pro anno 1471. & feq. Jacobus Villanius Sanctæ Agathæ Episcopus de Præsulibus Ariminensibus eum meminit tanquam Cremonæ Prætorem an. 1472. Denique Præturam Tipherni exercuisse sub an. 1474. Ursus ipse fatetur, ac testis est supra nominatus Cerbonius, tempore scilicet obsidionis, pro qua Legato Apostolico, ac Pontificio Exercitui male affectum se ostendit.

Opella haec valde rara citatur absque nomine Auctoris ab Ignatio Lazari in Serie Episcoporum Tiphernatum, qui inquit : Vi è un Libro stampato, che s' intitola de Obsidione Tiphernatum, dove con elegante stile sono descritte tutte le particolarità di questa guerra. Allegatur Auctor ab Ughellio, aliifque, inter quos nuperrime a Viro eruditissimo Joanne Francisco Lancillottio a Staphylo in Commentariis suis Æsii editis an. 1765.

<sup>(1)</sup> Recens erat, ut puto, in hac Civitate typographia iftorum, que superiori anno excudit Pfalmos Poenitentiales Petri Arreimi cum hac nota in calce Daptrola per Antonio Mazochi Cremonefe, & Nixoham di



# AD ROBERTUM MALATESTAM ROBERTUS URSUS ARIMINEN.

# DE OBSIDIONE TIPHERNATUM.

(00000000)



mihi, Roberte Malatefta, Libellum hunc tibi non iniocundum fore, qni ut in legendis veterum annalibus plutimum vigi-

Stare loco neseit, micat auribus, & tremis arstus, de Collestumque premens volvit sub nari-

bus ignem (1).

Præeluri fane bello viri tubae liberatius elangorem , quam cytharæ fisaves modos andire confucyerunt i licer relaxan-

Tom. II.
(i) Robertus Lie Donines, & Conte Atlante, ob sains; magninulaten manupana eft al Magrafia.

fieile Al di animi gratia illis fapenumero indulgestur . Ita Carfarem , Scipiadas gemi-nos , ita Neftora , Achillemque eum pri-feis hetoibus , folitos memorant , quorum tu affidue fortia facta & legis, & imitaris, expertus frequenter varias bellorum vices, & bis oblidione eireumvallatus Phani feilicet, arque Arimini. Sed ut Ari minenfis durior explicit, & disturnior, fic eadem postea majori fornore titi laudem , gloriamque comparavit . Quandoquidem ubi Regis Ferdinandi copia fub ductu Federici Urbinatis Imperatoris fortiflimi fub. fidio tuo advenere ; confestim Pauli Seeundi Pontificis Maximi exercitus ab Arimino obfidionem diffolvit, & in proximos colles non amplius mille polisum spatio, ab oppido scessere : tu aucm eivium tuorum, patrieque teterrimam con ditionem miferarus staruisti, aut ab his angustiis Urbem liberare, aut eerte oc-eumbere morti. Paucos igitur post dies tuo aftu, confilio, impulfu, atque mo Romana eaftra penitus citiecta funt , quamvis illa longe maiora, jugifique mu-nitioribus polita fuillent, nec prios qui tantæ eladi fuperfuetunt a precipiti fuga abilinuere, quam in extremos Forilivii, Ravennatifone agri fines fe recepere: 1211

Agn 2

Fuerat profesto lux illa tot calamitatibus modum impositura, si non in medio felicillimi fuccessius tui ab Imperatore fuisses revocatus. Capta tamen eo in prœlio peditum duo millia , equites quadringenti . & cum hostium impedimentis, atque tormentis quibuscumque signa quoque miliraria omnia. Ex hac victoria tuo parta fudoro, nobis fortuna in dies femper arrisit, mitjusque nobiscum probitate, atque opera tua actum est, quam quisquam unquam ratus fuiffet . Mortuo namque fuperioribus annis Malatesta Novello (1) patruo tuo , deinde Sigifmundo Paudulpho (2) genitore, collapsi, consternatique erant Ariminensium animi, supremumque Urbis, fortunarumque excidium verebantur . Veruntamen omnia , quæ prius ex illorum obitu desiderabamus, hæc brevi in te uno videmus effloruisse, qui utrasque facundiam, gravitatem, munificentiam, generososque mores in ista juvenili mate non fine maxima omnium admiratione adeo complexus es, ut ex desperatissimis rebus fupra mortalium fpem, co tua te deduxerit fapientia, ut non folum te, tuofque, patriamo, labantem restitueris, sed etiam & opibus, & copiis, atque Imperio propagato inter potentifimos pri- C mus evaseris. Deo igitur maximo, optimoque plurimum debemus, qui ad Ci-vium nostrorum pacem, & ad Urbis quietem , atque inflaurationem , te hac tempestate nobis dederunt ducem, ac regem clariffimum, animi magnitudine, atque omni virtute præditum, qui omnem tuam cogitationem, votumque omne ad tuorum beneficentiam penitus dedicasti, eorumque animos assidue ossiciis, atque liberalitate devincis. Arimineuses itaque hactenus fortunis ampliffimis exinaniti . impræsentiarum per te ad bonas artes, & difciplinas liberales revocantur, non aliter quam hi, qui adversa valetudine diu laboraverunt, ire in melius folent, posteaquam Æsculapii libarunt pharmacum . At dum in tuas laudes totus feror, fentio me

Cesenæ mænibus vix se credere ausi sunt . Al ab inceptis longius declinasse . Nullus cnim tam aridus Orator existit, qui in illis recenfendis non difernssimus evaderet . Ne autem ulterius protrahar, ad institutum redeo .

Obfidionis Tiphernatum divifio.

T Iphernatum gravem, & acerrimam obsidionem , Roberte Malatesta Princeps invictissime, tuo nomini dicatam (3) hoc ordine reserendam censui, quo re-rum omnium certa, & integra tibi cognitio exhibeatur. Urbis primo fitum, copiarum apparatum, & ordinem, castrorum loca, & duces, obfidionis postremo & præliorum fuccessis, exitumque, quibus exactis historia posteritati mandabitur, laboris, triffitiæ, mœroris, vulnerum, cædisque plena. Horum enim temporum calamitas, non aliam, nifi lamentabilem teribendi materiam, argumentaque nobis parant. Nec de fatis iniquioribus querendum oft, ferenda fiquidem funt tempora qualiacumque fint, Oclavii Augusti hortatu. Fateor utique fecundas res optandas effe ; verumtamen referri qualefcumque contigerint.

Urbis fitus, & Civium qualitates,

A D fitum itaque Urbis oftendendum prins accingor, quo in omni atate iemper delectarus fum, f. d eo potifirmum tempore. quo ibidem clariflimus Vates, Oratorque Campanus (4) Præses, ego vero munere Prature fungebar Urtane . Nicolaus autem Vitellus equestris Ordinis ea in Urbe Civis primarius & erat , & habebatur (5). Tiphernum Urbem plerique Scriptorum in Umbriæ finibus fitam effe perhiltent, quod si in altera fluminis ripa condita suisset, procul dubio in Thuscia collocassent . Thufciam namque ab Umbria Tyberis alique ulla concertatione disterminat. Urbs has a finistra Apennino ad Orientem adiacet, a dextera autem Tyberi alluitur: nec rotunda penitus est, sed parumper ad eam partem oblongior, quæ ad Apen-

<sup>(1)</sup> Obiit Malatesta Novellus Pifauri Dominus, Pan-

Obst Maiatetta Novemer Franki Dominus, randulphi filius an. 1429.
 Sigifmundus Pandulphus diem fiuem obiit an. 1462, fepuludque eft in Temple majori Arimin. cum hoc difficho. Sum Sirifmundus Melatefia e fanguine gemit Pandulybut genitor patria Flaminia oft. Plu-ra Epigrammata scripfit Urlus in eum, atque in Hottam fitam. De ils plurimum differere placuit erudicissmo Cemici Ioanni Marie Mazuchel-lio, quibus emuibus adiicere fas est alia Epigrammaia in Hottam, que MSS leguntur in quodam

<sup>(3)</sup> Roberto Malatefta dicavit nofter Librum fuorum erigrammatum, que MSS, exflant in Bibliotheca

Strectiana .

(4) De Antonio Camipano ita scripsi in notis ad Pau-De Anonio compano na koppu in nous na tau-lum Corteina de hominibus doctis pag, 37. An-tonius natiene Campanas, quem homili lese natien gefere Cyraldus, Posta fuit, teste codem, nobilissi-

mus . De eo vide Paulum Iovium non sem Politiani, Latemi, Platina calamit laudantem, fed roprio etiam ore , quam ife eftenderit Campanum Pil Pentificit gratiam flucivim similituaine prome-ruise. Piura apud Cl. Virum Zenum tom. XII. euisse. Flura appa Co. e com Crotoniensem, & Ephemer. lit. Ital. whi Episcopum Crotoniensem, & Apoutinum Campanum invenies, qui accessis an 1477. quadragenario major. De ejus humili patria Honor. Dominicus Caramella . Hic bumili renisse loce, quem fama loquax efi . Non humilem petuis carmine babere locum .

<sup>(5)</sup> Ad Nicolaum Vitellium mist Epigramma suum Robertus Ursus, cuius initium ch. Vijere te sal-tem, Nicolae Vitelle, petebam, Sape unum id fateer fellicitaffe Iorem. Audit erantem totiene, licvitque videre, Et est amplexue mutua terba lequi. Net faite in Patriam tete, reducefque fedales Parates toto [:-Here pofco Deet .

ninum vergie . Planirie fertili undique, fed brevi eingitur, in qua vini, frugumque copia maxima . Colles amornifimi fine . tam a dextra, quam a lava, Extra planitiem Urbs is fa requis pene, continuisque montibus , tamquam amplitheatrali corona circandatur, paffaam millibus daodecim longitudinis, duobus millibus omnino latitudinis. Urbs hare in planitiei propemodum initio longe emicat fufpiciens undique vicinos montes. Prata virentia, villafque amornifimas, gemino hae murorum ambitu munitur, quod in raris, aut nullis Italia Urbibus contigit . Interiore quidem eminentiore, fed exteriore magis depresso diffat alter ab altero murus ad podes quindecim , quo defenforibus, copilique equestribus, atque pedeftribus inter utrumque accommodatifinus cundi, ac redeundi patcat locus. ExTyberis pratereuntis vicinitate, præter amocaitetem firmmam, commoda etiam capit plurima, tum ob fides pultrinorum in eius ripa citeriori fumpruofitime conflitures; tum ad vehendes rates ponderofilimas ; tum etiam ad exhibendum pifces optimos, quorum tam grandis interdum elicitur copia, ut universo populo vel ad fatietatem fit faris . Prz. ter quoque deplicem murum, latis in follis, munitilime turres paribus fpatiis C affirgunt, perspieus aquis circumsuse . que illic, tum native, tum peregrine accumulantur. Adfunt etiam juxta pomeria fubterranci fornices, cunniculique capaces, tim ad auxiliares admittendum copits, tum ad oppidanos emittendum . 6 quando ad holles adoriendos praflatur occafio . Intia mornia autem Urbs haec fueciatores mitifice delectat . Seu vias re-Eins filicibus firatas , feu compita lara , domos altifirmas, injentesque parres, five operofos artifices a attincumque varierates, populum refertitimum, ant Cives amplillimos contempleris , inter quos preferire nefes duxi Vitellos, Capucios , Tarlatinos, Gettatos, Zapettas, Galganos , Amatos , Corydenes , Rofellos , Claros, Saluftios, & Saribaldos. Omieto Patrum conferiptorum, Pratoris, Pratidisque marmosea, inecntiaque Palatia, & Divorum latifima Templa (1) Virgiaumque veftalum . Sive igitur faera , & profana, five privata, & publica infpici.

Az as , forama jucundicate , atque admiratione mortalium animi complentur . Mulieres quoque, que inter Urbis delicins annumerari folent, adeo pulchræ, mode-fæque funt, ut fplendidiffunum inter Italas venufizis nomen fibi jamdudum comparaverint. Intra vero privatos lares puteis non aire defoffis awar dulces . & falubres affatim featurient : ad privata item publicaque commoda torrens featurius mediam Urbem interfecat, qui ex Apennino rapidos in Tyberim angulis ripis decurrens una cum aquis nomen torrentis amittit . Portas Urbs hac quatuor habet aque fere inservallo inter fe diffantes , nuz procentage turrium, adificiorumque magaincentia Urbis Rome portis zquari ficillime pollent: harum prima ad Orien-tem fpedians Apennino finitima elt., & has iter eft Urbinum, Ariminum in viam Flaminiam, atque Picenum: alia ad meridiem Perusiam versus: tertia ad Oecidencem, penes quam contiguus est ponex quadrato lapide fupra Tyberim. Per hane via parer ad Transmenum lacum, Cortonam, & Arretiom . Quarts est ad Septestrionem , qua ad Burgum oppidum , 2d Avenum montem (2) Florentizmque Urbem omnium florestiffimam leur (3) .

### Rumer future, & inflantis Obfidionis.

S Ixto Quarto Pont. Maximo imperante, incretuit fama fine auctore , depopulato Tuderto , Spoletoque , Romanas acies jam Tiphernum proficifci . Eam ob rem non mediocris in Urbe payor excitatus est inter pleteios, ut affolce, in longa pace quiescentes. Accepto deinde nuntio, certiore populus omnis flavefeentibus undique frugibus, fine cunclatione in proximiores agros promifeue framentarum contentit, & in eas falcem immittere, & intra horrea recondere, qualeicunque fuerint, vigili sedulitate accinzitur i & eo accuratius quod anno fuperiore annona cara fuerat . Quocumque igitur to verteres, viz, calles, compitaque referta erant ocunia multitudine discurrentium . non minori trepidatione , quam fi hoffis a tergo flaret. Indecorum fane, miserumque fuit videre insueras matresfamilias, puberes pariter, & impuberes

<sup>(4)</sup> In normate motion factor Endeline sessions C. THERNING C. F. CL. V. ASINN'S VIEW NIT ANNIS XV. Do somes Topheral har and Franciscom Spatian action in few Endforcem home Common legence Update with the Common Common Spatial Update with the Common Common Spatial Update Common new & Training Joseph Common Common Common Spatial Laboration and Common Common Common Common and Act of Common Common Common Common at all and Common Common Common Common of Common Common

our della malejona della porr finifra , i ena nona con rer Cafalli . Hec liquet en replile capaldem autiqua Tajtura, formita aprel nes . (3) Yalop di Henra della Franta . (3) Fendin. Ughelitan in Tajtura. Epidopi fic nit e

<sup>5)</sup> Feelin, Ughellas in Tuhern, Epidopis fee site e De reum Tijshende, caursfeitine feelijeer Faldematte, Lensander doctine v. Passer g. Eider, Jahlister, Diese Anneisser, Passer g. stone Campani . De seight Civilaile Tejlend traillatum fielijdt mendage litemateie refertom Abbufeet Caurantie.

invalidatique fenes grandia onera dorfo At jucundius, nihil fanctius, quam memo gestantes; & insuper equos, & farcinaria sumenta fequi ex agris commettum fubvehentia ( curruum enim ufum non habent ) quo fili visticum futuri pararene belli . cum co anno sliis aliunde non fuppeceret. In re staque frumentaria fpem oninem propemodum locaverant; quia in Urbe tota etiam potentum horren exhaufla erant. Fidebant tamen plurimum generofz animi præflantiz. Habuit fiquidem omni tempestate Urbs hac viros follerris, acrifque ingenii, militie, domique infignes, litteris Greeis, Latinifque liberaliter enditos. Sperautes izitur in corum magnanimicate, atque concordia, maximaque resum experientia, novos bellorum motus mitius formidabant . Rumor hie advoluntium hostium per universam Provinciam, at per exploratores renuntistum fuerat, licet in Urbe ipfa jam latius vanaretur : apud tamen Optimares nunquam receptus fuit; quin etiam nihili fecerant , non eium poterant non arbierari luos fabulosos, & commenticios forc rumores , utpote qui fimmo Poncitici, Romanieque Deelchix femper dediriffimi fuerant, et qui in finibus politam Urbem in variis bellorum turbinibus fiepenumero fervallene, acque adauxillent : quique non fublimuillent unquam hanc ipfam in Tyrannorum inhiantism ditionem devenifie; quinimmo adverius eos omnes bella geffifte atrociffima, cum quibus fi nova furdera percutere volvifient, longe equioribus , laxioribulque legibus vixillent . Incredibile erm ob rem putabust impretentiatum fumma in pace , & in tranquilla rerum omnium quiete infestis adoriri caftris. Non ideo voce praconia ediverant, villarum fupellefilia raprim intra Urbem elle deducenda ; non fervos, non armenta, neque catera ha-infeemodi, ouz ad rufticorum ufum prædiorum comparata funt : fed non ambigue cenfebant, fi corum meritis juffa dareptor praemia , futurena romorem fal-fom , & in tenues auras evafurum . Magnt profecto vis est animi reste viventis, qui quamvis impendentia diferimina profpicias, tamen minus perhorreat in fola bene gestorum sperans conscien-tia, que dum candida est, non timet Sicult tormenta Tyranni, non tonitrua, non felgura, non itatum Jovem. Nil eft fanc

ria bene actæ vitæ. Sie itaque palam a-pud trepidos cives Nicolaus Vitellus prædicat, fame non elle credendam, bonoone animo omnes effe jubet. His brevibus fluctuantem populum fibi deditifimum omnino firmavit .

#### Pini Ordelaphi adventus in agrum Tiphernatem .

Nterea dum rumor hie longe, lateque in dies magis increbesceret, prior ex Flaminia pene insperato, agrum Tiphernatem fuperato Aprenino Pinus Ordelaphus (1) Tertius, non minus confilio, quam bellis clarus, non hostiliter ingressis, qui progredi longius firmulans apud Vicum Silicis castramotarus est, non plus pastium duorum millium interiecto ab Urbe fpatio, ubi villam ampliffimam, excelfa, munitaque tutri ornatam Nicolaus Vitellus pollidebat, & incolas omnes fibi deditiflimos habebat . Hostium adventu repentino , armis , cadibulque omnia turbata funt. Erant hi equites mille, pedires totidem . Pinum Ordelaphum comitati funt vira bello infigures nonnulli, Ioannes Gunzaga Mantuanus, Ioaunes Bagnenus, Antonius Pompilienfis, Carolus Plananus, unaque Laurenti us, Iulinus Tiphernas Juritconlultus, atque Eques auratus. Belli huius concitator, fi non auctor, apud quem harum copiarum imperium elle ferebatur; is unus ex voluntariis exulibus fuit, qui contractis exulibus, patrix fines ingressus, tam animolius, quam par effet, omnia infeltat , Qua de re apud Cives precipua flagravic invidia . Iis postero die cognitis, popu-lus omnis ad arma capessenda profiluit . Non tamen defuerunt, qui nocte proxima cum omnibus copiis Pinum aggrediendum, delendumque confulerent. Que res absolvi facile poruit, si sides assuiste co tempore, quo ipsi locorum erant ignati, & ab Urbe Castella nondum ulla defecerant (1). Eorum tamen fententia fero nimis recepta fuit, cum proximis postea diebus Pani copia omnia licentius depredarentur , atque agricolas caperent , & captos redimi cogerent . Sed horum querele nequicquam effundetantur; præ-terita enim facilius damnari possure, quam

Le-

corrigi .

<sup>(</sup>s) Pinus , alitar Jacobinus Ordelaphus , Facilieli Domi-nus , filiar Antonii , terrius baies nomens fair, ram fecundus filius fastus Joannis , ir primus natus eff az Ordelapho Sinizald, Plane georem ex l'atviso parta m solant berierere. Hane Pinara refpelant Epigrammain plara , que Mas, invenienter inter en Roberti Urfa, Es sis abterem societi (Terfay Grandelma Pers Urfa Es di alterem inequi (Terrer composità Alte-Mentrio pod'e, Piano Fiamball gloria prima poli. Alte-rem Piercona fore ferro, lei car sua , Pier , praiser ; Li tames enclares , pradice , lavde megit .

<sup>(</sup>v) Ad an, teya- hou Soipin Administra y H Popa forquese, else Nicoli Visali um Indicife entre a Città di Caffeit fi sili, manche un les force more destructures and the comment of the more festua amicifia authorita, il femine invene Città di Caffeit, quanto Nicoli gifice con le fau gent a temps, che quilli di fami Januan fipra-versamente, force di lora, a mellamanno di caji versamente, force di lora, a mellamanno di caji una grande uccifant, e a falpamento se' foiti tella Cirrà fi elduffa .

Legati Oratores cum conditionibus ad Tiphernates .

Nter hac a Iuliano Cardinale Legato Apoffolico magui per ætatem animi, rerumque novarum cupidi , qui altera caftra ad Urbem Tiphernatem ex Spoleto gloriabundus admovebat, neque longius passum millibus duodecim ab illa confederat, Oratores missi funt Jacobus Lucenfis (1) Præful Nuccrinus, Gafpar Nardinus Tiphernas, Georgius Massanus, qui non aliter, quam iis conditionibus acceptis cives pacem habituros a Pontifice Maximo edixerunt , fi Julianum fcilicet Legatum Pontificis ex forore Nepotem, fummæ religionis, mansuetudinis, atque integritatis virum, una cum armato exercitu admittano, parati ferre quascunque ille tulerit leges . Multa fubinde cum Nicolao Vitello, clamque, palamque, loquuntur, ut ipse etiam has conditiones subiret. Coacto in Curiam Senatu, Oratores breviter mandata edocent . Cives deiu remotis Oratoribus, maturato, exacteque discusso consilio inter se volutant quid fibi velint Apostolica mandata; hinc timent fe, eorumque libertatem his credere Ducibus, qui fummam gladii potestatem haberent, ut paulo ante non diffimiliter prospexerant in Tuderto, Spoletoque . Majore tamen fama, quam gloria, illine verentur, ne exulibus restitutis, qui in exercitù erant, ipfi in exilium agantur; neve Legatus cum copiis receptus omnia pro arbitrio non ad æquitatem declaret, neve arcem alias funditus everfam restauret, quo cives facilius cohibere valeat : quoniam ut arces fæpe Urbes tuentur, ita plerunque earum versionem, excidiumque pariunt. Tandem a Senatu ita Oratoribus responderi decretum est.

Tiphernatum responsio facta Oratoribus Legati .

SUmmum Pontificem, ac pium Pastorem omnium judicio iniusta in eos arma parafle, priufquam quicquam contra eius majestatem admissum sit , & non esse l'ultioni locum, ubi crimen abesset, nec ita faviendum effe contra innoxios : 'Oui fi noxii exstitissent , veniam tamen sperare potuerunt, simul atque meritorum elemens penfario haberetur. Subnectunt adhue asguum neminem bellum inferre priufquam indixorit, nec licere cuique citra probabilem, & necessariam causam illud indicere tanto minus ergo nec inferre. Animadvertentes igitur nihil fubesse propter quod Pontifex Maximus eis bellum tam insperatum inserat , non eis videri tutuna dictitant intra mœnia furentes copias recipere; immo fufpicaudi magis argumenta parari, ob recentes Tuderti, Spoletique calamitates ante omnium oculos adhuc obverfantes, que portis apertis fine ulla controversia Legatum Pontificis cum exercitu armato introduxerunt, contra tamen benignitatem Sacerdotalem, elementiamque Apostolicam, mox truculenter direptas, dirutasque fuisse, atque ita divini, humanique juris fædera violata exflitisse, nec illis moram, vel minimam esse datam ad Pontisicem supplicandi, aut de jure suo proponendi, sed omnia manu militari strictis gladiis absumpta fuere. Non etiam prætermittunt incendia, furta, cades, stupra, incestus, arque facrilegia imminentia, que omnia callones, aut gregarius miles, præter Imperatoris voluntatem, unico, vel brevi clamore interdum fuscitat. Ea itaque omnia fecum reputantes, has iusti timoris caufas in medium afferunt, fi non parent, fi non obtemperant, ut fe a manifesto discrimine subtrahant , cum, soleant beatorum numero aggregari, quos aliena pericula cautos reddidere, observantissimos quoque Romanæ Ecclesiæ nunquam non affirmant, cui Urbem hanc fæpius fervasse gloriantur; quæ omnia Pontincem minime latent. Proinde fi Pontifex aliter de optimis innocentiflimifque civibus statuat, quam spes meritorum, decusque Paftoris patiatur, ipsos ad postremum esse paratos pati imminens bellum, obfidionem, vulnera, famem, fitimque, necemque acerbissimam, priusquam iniustis adigi conditionibus patiantur.

Nico-

<sup>(1)</sup> Jacobus Minutulus Lucenfis Episcopus Nucetinus,

<sup>1)</sup> Jaches Minutulus Lecenifi Egifcogus Necerioux, de quo Upellius sir, » Neus af Francico parte en obbit, se pervetult familis Minutuls instrumente production and produ

n, obedientiam Romana Sedis reduxit fumma Civium 10 gratulatione , unde Sixtus ad Nucerinum Eccle-10 fam erezit &c. 25. Hae occasione eccinit Urfus 20 de lacobum Lucenjem Epijlopem Nacerinum :

Spoletina meum tenet Arx turrita sodalem, Est mibi nunc Princept ante sodalit erat. Gratuler, en rident pia sydera quando disertir Virtutique patent praemia, statque hous Cc.

Sequieur Ughellus, E Nucerrino ad Agathensem in Sequitur Ughellus, E Nucertuno au againeusem m Gallu Episcopatum translatus suit anno 1487. &ca Scripdt noemulia opsicula non contempoda de bello Ariminensi ad Papiensem Cardinatem &c., Ask Jaco-bum plura Epigrassenata mist Ursus noster.

#### Nicalass Vitellas Dillator creatur.

LIOc animolo responso dimissis Oratoribus, Cives utriusque ordinis flatim quo omnem diutius obfidionem tolerare valeant, communi omnium arbitrio, ac voce, Nicolaum Vitellum Dichatorem creavetunt, fummam belli omnem, contradicente nullo, illi credentes . Tum ille circumftantem populum comibus verbis ita alloquutus eft, nullo orationi lenucinio addito. Si munus hoc, quod alii fæpenumero votis, ac precibus maximis expettant, mihi nunc declinare liceret, feitote nihil animo gratum meo magis, quam alteri ex Civibus, provinciam hane demandatam fuille. Veruntamen ne longior mea recufatio, inertiæ depreeationem potius, quam difficultatis rationem habere videatur, vellris conftus affiduis vocibus, provinciam fane laboriofillimam in rebus tam turbidis libeater fuscipio . Sumper igitur dicturura, ingenti pictate, modellia, atque animi magnitudine omnia focum verfat, nequid detrimendi Refpublica pariatur, confestimque justitio indicto, mulieres, pueros, fenefque imbelles extra Urbem ad oppida finitima exegit, relictis his custum intra mornia viris, qui ad vigilias. periculaque obeunda prompti videbantur.

#### Pini Ordelaphi adventus ad Urbis obfidionem . DUm hac a civibus, atq. Dichtore ge-

runtur, Pinus Ordeliphus a Vico Silieis ad Urbem ad Cavalionem torrentem castra movie, & quadrato agmine præftantifismis equorum precurforibus millis ad portam ufque magno impetu , magnifque clamoritus progrectitur . Opperani auc.m fut ito eruptione falta Ordelapheos acoriuntur: pugnatur hine inde fortiter. illis actiter infultantibus. Oppidanis vehementishme renitencibus, in ea pugna Carolo Printino pedi is luncea oculus dex-ter estitifies est. Ritius vero Tiphernas vir specia z virtoris ex singuine Caputionem curus; dun inter confercifimos riment, erecitus hoflis in manu finistra imprudenter vulneratur. Plures ex hoftibus deleteration faut, unus domeaust ex oppidanie, qui spechan'i potius gratia, quam pugnandi, extra Urbem prodierat . ea die fibi holles perfinsferant exulum pellecti faliaciis, aliquid novi a populatitus vana fiducia in optimates tentari tanquam rerum annonæque caritatem, & tintos bellorum tumultus ferre non vale-

(1) Idell Intianne films Rapiselin Rebessi, & Sinti IV, nepos., sui poltes for Jolius II. (2) Isannes Esprila a Monte Nicro, qui eb Pallinrene, An feun erwite, danies sammenquen endlennafter temorature, regularque tempter difetolur, & analis feition in devert condita populares deduxi. Ver up de la companya de qui haltane hodes via prins fectuar faficiares, inn finanti percebes ordas, es es cum ilia comprelienda facebas exhibativa de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya

#### Adventus Cardinalis ad Obsidionem Tipherni .

POftridie Julianus Cardinalis (t) qu legatum diximus . & Laurentius Zanus Venetus Patriarcha Antiochenfis , & una Iulius Cufar Camers, & Christ. Nardinus Forolivien, item Virginius Ur-tinus, fui quifque agminis duces inftructas acies, majoraque agmina adversus Tiphernates duxerant; & cum his etiam Ioannes Bape Siccus (2) Mar. Tuders, Cap nus, & Linus Croia, & Alphonius Hispanus, qui copiis rantum pedestribus pracerant . Hi omnes printquam ca-fira ponerent, magno impulfu, & grandi tubarum clangore ad muros usque delati funt , qua Perufiam proficilcitur , partitis autea in planitie cohortibus , quo oppidani magis formidarent, in quorum adventu acriter , & tumultuarie pugnarum est. Ceduntur ex hostibus nonnulli, ex obsellis autem ne unus q dem : mox iuxta Apenuinum caltra locant, non plus mille ab Urbe paffibus. Sic itaque binis caftris a meridie, & feptentrione obsetsum est Tiphernum.

# Oratores Tiphernatum ad Pontificem .

DOnguam ergo non temeraries belli nur mor vires accepte, & jam Tiphernates confjicatenur circumfulis agminites prater opinionem courum, praterque expediationem, undique fe obident i unu lutra glificentibus prieulis cuneltandum rati, Oratores ad Soxuam Pon. Maxdefignant, oldeionas difidorionem rogaturos, & qui apud euadem modelta.

nom confurntionem Florentia expite truncatus off on 147 f.

cies agrum Tiphernatem hostiliter inva-1A1 muris, fossis, hominibus, tormentis omfifte, Urbemque duobus in locis obfediffe, Urbem Romano Imperio deditislimam, atque Urbem incorruptae erga Pontificem fidei, fatis eos fidere ipfum inimica abducturum Castra, bellumque omne remisfurum, fi corum fervitutem, innocentiamque pensabit. Negantes constanter justas novi belli caufas ullas exflare, quae fi fubessent, paratos se ad Sanchissimum Principis arbitrium, fi minus suppliciter orare, ut e territorio Tiphernate, tamquam ab innocuis ejus exercitum evocet, priusquam belli Duces, rapinis affueti fruges omnes depopulentur.

## Campani ad Pontificem Max. Litterae.

CAmpaines itidem Provinciae Praeses. fut itas incursiones, & hostiles praedas aggerime tulit, Tiphernatibusque bellum iniquissime illatum non negat, & ut omnes latius intelligant qui.l ipfe fentiret, fuis litteris ad Pontificem Inpetioribus diebus in haec verba copiotius declaravit. Haec Civitas, Pater Sande, ut taceam de me, qui ludibrio habeor, & huc atque illue transmutor, pellimo in statu est . Sperabant pacem abs te , & quietem , & ecce omnia in sudore, & bello verfantur. Ad me attinet scribere quaecumque sentio; tuum erit providere Fertur venire huc Ecclesiae Castra liberum ingres fum petentia. Cives habito confilio refponderunt metuere armatorum mulitudinem, omnia in ferro, & licentia reponen tium. Paratos elle omnia fervitutis obfequia Legato tuo, quae fine flatus ipforum periculo petantur praestare. Cum exercitu armato discriminosum esse, ut in Tuderto, Spoletoque paulo ante fuit. In causa dispari dicunt se omni vacare culpa nova. Antiquam, fiquam habent, remissam este a Paulo praedecessore tuo. \* Timent adversarios, timent capita adverfariorum; idem quod Pauli tempore petierunt. Post etiam videtur res miscra. forminas, & pueros - omnemq; imbellem turbam extra Urbem pelli lacrymantem. Remanent autem foli ad arma parati, & mortem, nifi tu aliter constituas. Quid hoc est aliud quam perturbatio? quam saevitia Turcorum? non Christiana, non Sacerdotalis, non quae fapiat Salvatorem. Quid egeruut Castellani? cur plectuntur? Quam praebuerunt hujus belli caufam? Si fas est judicio contendere, judicium abs te deposcunt: sid ne putes metu eos trahere ad justa facienda, capitust provocari pessima consilia, quae aut qualia sint, cum Legato referuntur. Non sunt omnino deflituti; habent adiutores occultos, paratos omnia facere vel in aperto. De munitione Urbis fupervacuum est loqui, Tom. II.

nis generis ita funt communiti, ut nulla fit in dicione Ecclefiae Civitas magis; caufam non injustam; annonam quantum ad mukos menses sit satis. Scripsi Legato, caveat ne quemadmodum caeteri Urbes magno impendio quaesierunt, ipse tantundem exponat in amittendo.

Campani Prafidis ex Tipherno difceffus.

CAmpanus post suas litteras ad paucos dies commoratus, magnis itineribus Romam contendere statuit, veritus id, quod postea evenit, ne parum suae proficerent litterae. Compositis itaque sarcinulis ex Tipherno discessit, accitis prius ad se Ur-bis primatibus, & Nicolao Vitello, de quorum adversa fortuna paucis, gravibusque verbis summopere conquestus cst. Magno tamen, fortique animo eos fore hortatur, quandoquidem late pateat ipfos fumma niti justitia, & pariter coutta decus, atque aequitatem improvifum paci bellum, calamitates, jacturas, & caedes omnes. Curam subinde suam, & studium omni tempore pollicetur. Addidit in difcessu ampl.xus, ofcula, & lacrymas. Tanti Praendis benevolentia, mouitis, atque auctoritate, Tiphernatum animi egregie firmati funt, & quamvis de recessu doleant, recedere tamen gaudent, conspicati locuplesistemum hunc testem eorum vitae, morum, continentiae, arque dei, aliquando futurum. Discessit igitur Campanus Romam advolaturus mora omni postnabita, quo laborantibus Oppidanis in tanti turnultus initio facilius opem, patrociniumque praestaret. Non tamen ill im fefellit opinio, quemadmo-dum enim ni ill cjus litterae, ita nec adventus sperati quicquam contulcrant auxilii... Quippe Summus Pontifex exulum crimmotis fuationious infibilarus, fuo illum afpectu, colloquioque prohibuit, & per intermuntios acerbillime corripuit. Tam giandi animo Tipheinatum caufam fuis litteris, ac dictis fovite. Campanus itaque intelligens pro gratia repulfam, pro amore odium Pontificis fibi comparaffe, & rerum turbolentiffimarum in Urbe Roma statum eo deductum esse, ut pro Ecelesia Romana libero homini, & in dignitate conflituto jam non liceret, quod decebat loqui. Neapolim ad Regem Ferdinandum continuo se contulit, a quo & jucundulime, atque magnifice excipitur.

> Pugna tumultaria ad Portam meridionalem ..

Nterca denuo tumultuarie puguatum est ad earn portam, quae ad meridiem speclat, in qua ex oppugnatoribus quatuor 680

ceciderunt, aliquod vero ex obfeffis levi- Al flas, & auctorizas Romani Pontificis, & ter faucii, excepto Romanello pedite forti, qui Scorpionis ichu (1) oppetiit. Ex fuis item Capinus, qui peditatui praterat, Scorpione vulneratus in facie, paucos post dies in Caffris obiit. Redierunt ad Caffra ex hoftibus vulnerati fupra triginta, tum haftis, tum Scorpionibus, tum tormentis minoribus. Sieque posteris diebus ad omnes portas quotidianae pugnae non ignaviter exercentur, unde multis amillis, plurimoque fuorum cruore pulti, facpe retro concedunt. In his oppidani & audicia, & virtute femper antecellere judicantur, victoresque ab omnibus pagnis undique redeunt: Quod non fine Deorum numine tune obtigille creditum est; quos justae opprefforum caufae patrocinari omnium pene fententia vulgatum eft.

#### Oratorum Tiphernatum ex Urbe reditus.

DUm ita in dies contenditur, Oratores a Pontifice rebus infellis redeunt. Ante reditum tamen ad Patres Cardinales de duritia pariter, atque faevitia Pontificis clamque, palamque Urbe tora con-queruntur: fed Patrum auttories illius quoque animum ficitere, ane delinire non potuit. At voce clara cum Oratoribus dolent in Tiphernates arma hostilia inclementer fuille fumpta; nec ferre possunt in faz vitcera Pastorem defacvire, hoc potissimum tempore, quo paulo ante Tureus Bizantium, mox Hellespontum, dein Eulocam, postremo Macedoniam omnem depopulatus est, & impraefentiarum Scodiam ollidet, etitm maximis exercitibus terra, marique ipfi Italiae imminent. Verum ubi Patres religiofilimi . & plerique alii querulis Oratoribus duntavat iguofeerent, & nemo fuccurreret, non jam fibi dilicrendum ulterius abitum putaverunt, fed animis omnium excitatis, inde discedant. Pontifex autem quid ipse jubeat fuis litteris ad Nicolaum Vitellum chuftlime its referipfie.

#### Responsie Pontificis Max. ad Nicolaum Vitellum -

AUdivimus Oratores tuos, ex quibus animus erga nos tuus nobis cognitus est. Profecto si praeterita recensere velimes, nullum unquam tempos fuit, quo te non dilexerimus vehementer ob multa benivolentiae argumenta, quae nobis dum in minoribus effemus, exhibuifti. Perfeveravit etiam hic amor in te noster in ipso Pomisicaru, & bene tibi esse optavimus, tantum tamen, quantum hone-

Apostolieze Sedis dignitas patiebatur. Potes tu ipfe animadvertere, non effe fine maxima nota liujus Sedis, & magno nominis tui detrimento, privatum Civem in Civitate Romanae Ecclefiae dominari invito Pontifice. Hoc unum omnes & admirantur, & obloquentur, neque judicant ullo pacto ferendum. Itaq: cum Le-gatum nottrum ad formandum nonnullas civitates nostras miferimus, haec omnes, quae mandatis obtemperare voluerunt, nullo damno affectae funt, quae vero contumaces obfliterunt . nonn pallae funt incommoda; poras militum impetu, & corum criminibus ita exigen-

tibus, quam quod nos, aut Legatus nofter ita voluermus. Vifum eft etiam Tiphernum Urbem, & ejus Cives in melius formare, ob decus tam nostrum, quam toum; maxime cum palam dicereris tytanusdem in ea te exercere, neque pari Magafratus nostros liberum in ea regendi jus habere; teque Apollolicac Sedis invitum mandata fubire, & hoc eo argumento comprobari, quia nunquam ad nos ceneris, neque ullum fervitutis argumentum exhibueris. Venit iftuc igitur Legatus nofter non ob vindictam, fed ob obfervantiam dumtaxat exacturus. Perfuadeas tibi hane nostram Provinciam, &c nostris, & nostrorum viribus non esse derelicluros. Verum postez quam ad nos mis-sti, & de voluntate tua facti sumus certiores; te hortamur, ut omni deposito metu Legatum infum adeas, cique debitos honores impendas. Paciemus ut iter turum tibi pateat . Omnes exules, & quofcumque fufpectos duxeris amoveri, flatim mandavimus, nam & Legato ipsi opportune scripsimus, & ita nos in verbo Pontificis promittimus, nullam te, aut tuos jacturam toleraturos. Ingredietur Legatus cum his folum , qui Ci vitati esse suspecti non poterunt, absque ullo cuiufquam damno, aut incommedo. Praeflirs tamen per te prius idonea cantione illius mandatis, arque decretis obeemperandi, invenies in co manfuerudinem, & clementiam. Conditiones erunt buiufmodi.

#### Conditiones Pontificis Max. oblata Nicolas Vitelle .

STate privati Civis contentus efto. De dominatu Civitatis, & flatu illius te non intromittito. Cum nemine adhaerentiam, aut confoederationem habeto. De proventibus praediorum fuorum exulibus refponderi finiro. Juffibus noftris, & fue-celforum obfequens efto. Boni Civis officium femper exhibeto. Omnia hace debita cautione, & jurejurando, fimulac otfervare promiferis, & res ipse per Legarum compositae fuerint. Te horramur,

<sup>(</sup>x) Scerpio , telem militare , qued Cercentibus investous trucit Plinius IIb. 6. 7-

ut nat cum Legato ad nos proficicaris. At gruentium cumulo opprefius tor vulneri, man dimilitis omnibus copiis tibi praefer. tim odiolis, tutillimus ad nos, & venies, & rediris, & ira cibi his litereris pollicemur. Hoe pado exiam purgabis id, quod ad nos nunquara accelleris: Nos vero ob artiquam benivolentiam videbimus te animo libentifimo, & iu deditifimum filmetrare. Magnanimus tamec, quicunque mortem hujus son immaturam, fed invi-

Animus Oppidanorum qualis post litteras,

VIcolans Vitellus has litteras in Senatu aperiri, recitarique juffit, cafque fin-gulis legendas exhibitit, confulens unumquemq. quid hac in refaciundum fit, num armatum admittat cum Legato exercitum. num Romam proficifeatur, num defigna tas conditiones jurct ca die. Tiphernates pilil his litteris leniti, aut territi funt. Sed plus etiam folito in maxima stipati concordia firmiter decernant; Non admittendum quovis pacto cum copiis Legatum, Nicolaum Vitellum Romam non iturum; neque novas leges recipiendas esse, operaepretium minime cenfentos quicquam novi effe componendum in Urbe concordi tanto cum armorum apparatu, neque Pontificem valido niti argumento. Si Ni colaus Vitellus Roma fe bastenus non conculerit, cum certiores pridem facti fint, Apostolicas exstare litteras ad euu-dem, quibus indulgetur Romam non iturum, eo nonnisi tempore, quo ille sibi jucundam, tutiffi.mamque duxerie. Non ergo contumax arbitrandus, qui Principis indulto tuetur, nee criminandus qui legis protegitur clypeo : adijciunt insuper, nunquam le permilluros tot rebus bene gestis triginta annis, hunc Oppido moenibusq: exigendum, capicates ad ultimum, si illi uspiam pereundum fuerit, potius in patria Urbe, ante fuorum oculos perear, quam fubftinere ab alienigenis occidi. Libentius igitur, atque animofius in oblidiouis terroribus perdurant, quam nedum honestiorem, verum etiam tutiorem existimant, & quo impensius hostes urgent, cives quoque perstant vehementius.

Dignum facinus Jo. Urfini ad Portam meridionalem.

NOn tamen hoc loco praetermitendum filentio duxi memorabile facinus Jo: Urfini, qui dum pro porta meridionali praelitatur, fuos cedere animadverterer, & max aut terga daturos, aut in oppidatuorum praedam omnino ceffuros, ultro ad a.tis calcaribus effufo curfu in diffriços enfes, ac tela fele conjecir, & functurat diu acie, flosa labantes reflituri, nitido tamen minus ingenti pilorum inTam. II

bus confoditur, ut vix vivus in castra se receperit. Hujus interitus moerori omnibus fuit, tum ob adolefcentiae immaturitatem, tum ob Urfinae familiae flirpem generosam, qui si cognitus exstitisset, potuit ab Oppidanis veniam, vel non petitam, impetrare. Magnanimus tamen quicunque mortem huius non immaturam, fed invidiofam arbitrabitur . Vivere enim hos credimus, qui strenue moriuntur. Nihil fane brevius est vita mortalium, quantumvis diuturna. Nihil etiam vivacius forti morte, licet intempestiva, quae non oblivi o nis includitur tenebris, sed gratae posteritatis omni acvo. fibi vendicat memoriam.. Jam igitur in primis belli congressionibus hostes adverfa fortuna multum premebantur, Carolus namque Plananus redditus monoculus. Capinus, & Urfinus desiderati, & practer hos magnus peditum, equitumque vulneratorum numerus; proinde non nisi caedes, & vulnera hostilibus in castris specacties, & vaniera nontinus in cartis spe-chantur, fiquidem ex fauciis Montonum, Fracta, Burgum, & Perufia complentur. Eapropter fama ingeas vulgabatur jam non minus hostes obsideri ab Oppidanis, quam hi ab hoftibus, so maxime quod ab ilis ad castra usque animossissime infestantur. Sub id tempus cum ex hostium equitibus quidam alia femita equo currenti. fugam capelleret, ab Oppidanis intecutus, prinfquam tutum ad fuos receptum haberet, eo pervenit, ubi pons intercifus erat, & dum omnia in statu priori verifimiliter credit, in medio cursu armatus pracceps delatus est, unde cum labore, atque discrimine maximo . egerrime eximitur, & praeter omnium frem liber tandem evadit, tum ob equi velociilimi impetum, tum ob altitudinem abruptam fossae, in quam violenter corruit.

Defectio Castellorum ab Oppidanis.

DUm haee ira geruntur, vici, castellaque propemodum omnia, vel munitissima a Tiphernatibus e professo desecerunt, ne maturescentium frugum beneficio destituantus. Hanc diditionem cives pro conditione temporum oculis consivenribus facile tolerant. Verum si secus sentiant, prohibere nequivillent, acqua pene ac majori laborantes inopia. Castellis ergo deficientibus obsessorum animus minime immutatur; quin omnia viriliter agant, Urbis suae solis moenibus contenti, quibus falvis non verentur municipes fuos foluta oblidione ad jura pristina continuo fponte fua esse redituros. Hace tamen omnia; quae hostes in fidem recipiunt, oblidibus acceptis, praelidio firmant, quibus praeter commeatum pihil aliud indicunt.

bb a

FO in flatu rerum Legatus ipse rebus superrime ab eo gestis ad Tudertum, Spoletumque nonnihil elatus : hujus etiam potiundae cupidus, molefle ferebat hoe in loco , tot pugnis tumultuariis , atq. przelijs, diuturnogi mora čistrahi, & co destius quod ab exulibus eidem indubie fuafum fuerat, hanc Urbem apertis portis fili quoque claves allaturam, fi arque Romanae acies illius fines arrigerine, aut triduo faltem poliquam illius muros cincumfedifient. Arbitratus itaque hoe bellum brevi posso confici, eo exer-eitum adduxerat. Verum ubi prospicit a-grum Tiphernatem birds invasum Castris, & pro portis ipsius Urbes dimicatum, quasi quotidiana confuerudine, ac postremo in re fuscepta, nisi stragem suorum proficere, obfidionis inchoatae tarditatem perofus confeltim paribus aufpiciis, pellimo Cen-turionum confilio, ad Portam, quae Thafram profpicit, altum aggerem erigit ad Templum Divi Thomae, non plus uno ab Urbe stadio, tormenta illic minora,

Eroptiones extra Portam, que Thusciam prospicit.

& praefidium addit.

OBfelli autem, quibus nihil in aufum unquam exititit, in aggere claufos, munirofque aggrediuntur, superato confestim aggere, desenfores caedung, hollium sie fuga, fugicates infequentur, omni aggere poriti hune ipfurn lacerant , fractum , difcerptumque comburunt. Ita multorum dierum labores momento abformuntur . Audito tumultu, & igne profpecto, impigre a Castis concurritur, nullo ordine fervato; fed ut casus sulit. Oppidani aucem hoftitus ad Caftra usque adactis . leniter ad finas stationes guara locorum com-pendiosis tramitibus sese recipiunt, spolia D multorum fecum references. Rurfus aggerem lioftes exttruunt , muniunt diligentius , przefidium numerofius collocant. Altera die kerum pari fortuna ex insperato crumpunt Oppidani, expugnato aggere pen-lantes truncant, resistentes caedunt, & difieltos rapide infequentur, ne rurfus conglobari valeant, omni denique praesidio partim capto, partim czefo, partim profugo, in hoftium municiones flammam immittunt, & niti ex omnibus Callris ad-volarum fuiffet, tormenta illis, aut inutilia reddita, aut adempta exstitiffent omnia . Interjectis diebus maxima ruflicorum manu evocata hostes rubore perfusi proftratum , & in cinerem verfum aggeren denno altius efferunt ; latioribus , longiori-bulque foffis , geminatoque · praefidio firmant, maioraque tormenta ex ferro, atque aere superadount, quabes deiede non ad dissenda monaia, sed piùs marmoreis pondo liberarum quadraginaz in cocham corrottis, estama releasu Urbem totam, Deorum Templa, Templorumque Saera, in promisse sufethare, arque a olsesso della producción de la deserva con companyo de la companyo del companyo de la companyo de la companyo de la companyo de la companyo del companyo de la companyo del co

Collis erat ardum extra Portam, cui
Pontem fupra Tyberim adiungi deferipfirms, difficilis afcenfu, Urri fupereminens, acque expeditus, pafitios aften

diffans ob iniquitarem loci. Longe autem minus teli jadu aeris intercapedine . Collis hic frequentibus, maguifque ilicibus , lauris , querculufque circumfeptus Divo Angelo facer est: in hunc ipsum manus iniiciunt facrilegas, totoq: nemore ra-dicitus excifo, altis fossis collem circumdant, qui quamvis natura loci munitifimus effet , vallo etiam altiffimo cingunt . His flatutis a frumentatione reliquoque commeatu Oppidanos prohibent, tormentaque plura non fine maxima difficultate, & ampeu illuc advehunt, quibus commodillime Urbem totam , tanquam tormentis, ruinisque expositam, rsquequaque fatigent. Sed inter tot sulminantes pilas mo unquam nedum in U: be caefus eft. fed ne percuffus quidem lastenus; quod inter hujus bells memorabilis repositum off . Oppidanorum contra animus femper invictes, audaxque magis, ac magis exarlit, magnis excursionibus, ae majore in dies folertia, interdum fuperiora Cuftra, interdum inferiora invadune, praedamurque; quandoque incaurius difeurrentes a fuperioribas Caftris ad inferiora, & agentes praedam per infidias intercipiunt, ante hollism oculos, are prohibentium propter Oppidanorum celerem intra munitiones . burbing; receptum, quos Nicolaus Vi. tellus nedum intra mocnia, fed nec intra aggeres qu'idem continebat, ne absentern timoris opinionem quovis pacto apud ho-ftes imprimeretur. Ex his fuccellibus inimicorum animi graviter afilichabantur i ideo non contenti mutuis proeliis, quibus inrer fe contenderant , cum omni equitatu in-

fraque, fupraque vagantur, aut fitus fpeculandi, aut populi territandi caufa. Singulare certamen inter Hieronymum Imoleufem, & Cornicem.

Andem eo deventum est, ut per caduceatorem provocent ex Oppidanis

fuis praeffantiffimo audear bis ferratis hafis concurrere, accepta conditione adfunt in Urbe quamplures certam repromittentes victoriam; capropter fummis precibus primores Urbis omnes ambient, a quibus poliquem julii funt de contentione fortiri ( contencio enim maxima erat ) Cornix Appulus Eques strenuus sorte datus cit, qui pro Tiphernatibus concurreret. Dicta est dies ad quintum Kalendas Augufti, hostes cum magnificarent, quo in loco certandum foret, Nicolaus Vitellus ubi Comicem exire jubre, portam in meridionales plagas spectantem, mandat eum pagaze locum futurum, quem Legatus ipis juiletie. Hace hoftis liberalitas in hofts reposita, hostitus adeo placuit, ut Nicolsi Vitelli nomin, virtufque magnis lau-dibus extolleretur. Defensto loco, & haftis acquatis, ftabant in planitie circumfuti hostes. Oppidani autom pro muris, pro dum intentis, effulillime convenerant. Daso figno Hieronymus Imolentis, & Cornix paribus hallis concurrunt. Cornix Hieronymum dextro in brachio vulnerat, hultam frangit, haltae truncus brachio inhaerer, omnibufque fpeltantibus, ex valnere fanguis emanat, & ob id magnus tubor hothibus incutitur . Partam jam Cornici elle victoriam omnium judicio conclamatur; nec juxta militize disciplinam illi ulturius concurrendum fuit. Horeses tamen processm Comic jam vidor, surfus concurrere non a neit. Iterato igipar concurrens caput Hieronymi haita percutit, haftam frangit, fracts etiam in frutta voluantia discindicar, quo mini majus fecundam militares inflitationes. Hieronymus autem fruitato icha Cornicem tetigit nufquan, nedum percushe, nedum transfodit. Sanguine vero ex vulnere latius manance, ipfe ufque adeo debilitarur, at lougo etiam intervallo currencem equum wix reflectere poffet, adeo viribus, atque anima concidir, instantibus adauc Principibus nonsullis, qui in holtium Caltris aderane, ut iterum concurreretur, prom prafque effet Cornis lacro animo voris omaium morens gerere; Sereno prius, & tranquillo exlo, repente ram grandis, insperatusque a vehementi procella eccutios est im ser densistimos, ut nec Lega-to, are reliquis Praesectis, & Ducibus, etiam laxis habenis properantibus, praeflaretur facultas in proxima Caftra redeun di : quin ad conica n utque interiorem m adidi redderentur. Practer ruborem ex Hieronymo fuperaro inieitum, quo nihil aegrius ferebant, ita fingalare certamen ex provocatione committum inopinato imbre can pam Düs arbierantibus, mox dirimitur. Lata omaium clamoribus Sen

empiam, qui viritim cum altero ex A tentia Cornicem evalulle victorem, ut vi-Cor praecedentibus tubicinibus ad Oppidanos honorificentiffime redit; remeantem Nicolaus Vitellus comiter excipiens, pro moenibus laudat, dexteram dextrae jungit, bono animo esse fuader, seque ejus facti nec in practons, nec imposterum immemorem fore pollicetur. Licet autem coelam omae in pluvius effutum videretur; taneus tamen in redicu victoris ob-viam accurfus fuie, qua iter habiturus erat, mulicrem, juvenumque, fenumque applaudentium, ut vix redennti in media via locus pateret : tam încredibili laetiția B turba elifi funt. Ea res usque adeo mentes Oppidanorum erexit, ut quali praefagiam fururae inflantis belli victorine caperetur.

#### Turris munita ab bostibus ad eruptiones Oppidanorum compescendas.

EO felicitar confesto negotio, codemque propemodum tempore hoftes in elivo inter utraque Castra medio turrim moniunt, tum ad eruptiones fraenandas, cum ut facilius fuccurrent his, qui eo in loco ab Oppidanis invaderentur. Hanc ex improviso obsessi invadune, brevique magna praeda, mukifque interfeitis er gnant, & incendunt . Mox ambobus Cathris tumultuantibus, re bene gefta fefe in Urbem recipinat. Hollium vero Duces, atque Tribuni non poterant non admira ri Oppidanos in omnibus pugnis fuperelle victores; & ob id non audent ad evertenda Urbis moenia propius tormenta admovere. Sed ne tempus incassum terere arguantur, a meridie in arduo colle duo maxima ex metallo tormenta collocant, non plus quingentis ab Urbe patlibus, quibus non moenia, fed passim privatorum aedes, tectaque, quo fors, forconaque tuliflet, fe-reunt, & frequentillime Deorum Templa, orum nemo immunis exflitit, nefarie dehonestant, corumque veneranda simulacra ex aris deturbant. Hoc itaque patto tribus diversis in regionibus Oppulanos urgent, a.xlu, diaque contra rei militatis inflituta, quae fieri nollis tempore hujuf-modi prolubent. Quaptopter nonnulli non amplius differendum potaverune, quin omnia, & in illos excogitarent, & his idco vifiim eft fpicula telorum ab Oppidanis emitrenda, veneno infici debere; quorum fententiam Nicolaus Vitellus, ut inhoneftam, atque inhumanam compescuit, ut oftenderet de fortitudine dusraxat, non de faevitia, quam illis expro-babant, velle contendere. Majora hace erant tormenta, quam quibus adhuc ufi fuificat, quae noîtri vulgo Bombardas appellant, plias grandes, & rotandas

folido de marmore tanto eficiunt impetu, A lae adventum prospiciebatur, e vestigio ut in omnibus pene fulgura imitentur; ictuque fuo moenia vel validiffima conterunt , labefactant , demolientur : minimis rebus tam fulmineum his robur datur, carbone pulvereo, fulphure, ac nitro, certis ponderibus, nitro feilicet libris tri-bus, falphure duabus, carbone dumtaxat una igue post hace admoto, quod incredibile videri posset, nisi ad oculum hte pateret. Marmoreae pilae ab his ejeclae pondo erant librarum CCC. quamvis alia etiam maxima fint effufa, quibus pilae ponderis librarum quingentarum rotantur. & extorquentur.

#### Novum commentum bombardarum, listerarumque impressarum . (1)

HUmanum profecto ingenium ex multa rerum experientia, folortique studio, res novas in dies profert, quemadmodum in impressura litterarum unper cernere fas fuit, quam omnes laudantur, extollunt, & admirantur: cuius commento una die a recognitis exemplaribus plus imprimieur, quam integro anno antea, vel ab expeditissimis librariis currenti calamo absolvi potuisset. Nec tam ipsa literarum elegantia, quam imprimendi celeritas minori admiratione digna est. Id artificii genus nostris maioribus incognisum ex Germania novissime defluxit, ad cuius ornamentum nostri manum ultimam tritius addidere. Idipfum nobis non vigili duntaxat cura, fed divino munere potius elaboratum creditur. Veruntamen nt hoc ad mortalium decus, atque falusem, fic illud ad hominum perniciem, atque Urbium excidium prorfus excogitagum videtur.

Urbis facies qualis propter pilas , & idus , & rumam bombardarum.

A Cerbiffimum ergo fuerat, grandes einlatus Urbe tota audire quotiens huiuscemodi pilae tanto impulfu, atque fragoribus privatorum domos penetrabant, techaque cum tabulatis evertebant. Identidem cum fumus praeveniens fubirum piper vias, perque theatra omnia pavor, & fuga, quoad pulverulentus, ruinofusque lapidis icus evanuisser. Eam ob rem obsession habitatio incommodissima erat . aut fub fornicibus, aut ad foli superficiem. Ubi autem aliquando fine dispendio rerum pila evolaverat, tune ingens praestabatur occasio folliciros recreandi animos, rune facetiae, tune rifus, falefque omnibus in promptu crant, quibus interdum irrito discrimine refocillari licentiose datum est.

Nicolaus Vitellus boni Civis . Militis . & Dictatoris munere fungitur .

NIcolaus Vitellus interim omnia fuis humeris fuftinens, rempeftive cuncta librabat, nullo aut turbati, aut exultantis animi motu prodito; & dum videt hostes magnis operibus Castra; & aggeres munire, reliquas copias exfpectare, arque ex Oppidanorum praediis frumenta comparare; altiora iam meditans, Civis optimi , Militis , atque Dictatoris munus egregie olibat. Delectus primo novos coegit, & quo longius hoftes diffineret Suburbia omnia abfoue cuiuspiam querela funditus evertit; diffifulque propriis viribus nullum tempus practermittit Florentinos follicirandi, co quod in conditionibus confederationis Italiae Tiphernates pro adherentibus nominassent . Exploratores novos fignat, portas, murofque diligenter affervari instituit, certas cuique partes ad Urbis custodiam praescribit. Tormenta in muris, & propugnacula oportune collocat, ad perpetuas vigilias fecundum Urbis regiones intra moenia homines esfe jubet. Moenia collapsa instaurat : concilia facpe, conventufque fuorum facit : flipendia militibus conductis numerat; in altifimis turribus fpeculatores effe statuit; Oppidanorum temerarios exitus, & inordinatas eruptiones prohibet. Aggeres ad fingulas portas altitudinis pedum quindecim erigit; extra pontein vero triplicem aggerem, fosiamone conflituit, prospiciens eo in loco hostium vires, atque impetus futuros , fiquando expu-gnandae Urbis confilium inirent . A Pon-

<sup>(</sup>r) Seriptores inter se pugnant in stabilizedis commen-tis actium conficiendarum bombardarum, & tr-pographice. Ionnet Dominicus Musantius secun-daru adraecul un decimum quintum vergentem dif-fert spripaum, veto ad annum 1440. Eu 1454. Verum Peregrinus Antonius Orlandus hanc ad medietatem faeculi pariter xv. Sed Ursus noster ambas ad hace tempora, quod mini magis arridet. Exstat eiusdem Carmen, cui ritulus; De mirabili Opificio litterarum

Carmen sou ricuist De meanir Officie interpress profession, cuius teoro est. Lactor ego, C mecum pleufu fromit Itala sollus, Frae nimia, quae amnis grise, lastitia. Gramma alem fanfam natu bunc nibi latita; quanda Litina temperibu profia reperta mili.

Ingeniesa novas Germania rejerit artes. Quis laice est fesses demptus ab articulis.

Vedi life, & gemine quae nuper lumine vidi. Harro num certam fint habitura fidem . Imprimis una dies quantum nec feribitur anno.

Una dies anni supputat arte merat. Germani sed quae sudio inventre prioret Reddidimus certis base meliora notis.

Redskimme ereits best meller nytte. Neltyne etnyrite liberum voja, net nays Bellerjebritese opja meje ague. Bellerjebritese opja meje ague. Beller liftjel, far met. Cylishir dje-strativ de met de mejer pantje opje. Odite lant talem, sempre pantje opje. Super kominam kine tellim legenium. Plandite (ripteres Grait), parirepu Lettis, Cantidier vojit gelne (rope mitter filt Tu gwape piferius tam grade mante filt Anna tella pi telera Sainea let).

te autem, & aggere triplici munitiones A berrimus, patriae se Urbi invitus reddidit, continues deducit ad Tyberis usque vadum, qua minus altus erat, quo pristinorum usus in ripa citeriori consectorum. nec unde per hoftes impediretur. Id enim factu quamfacile fuit repagulis discissis, quihus a fuo curfu aqua interclufa continebatur. Hortatur etiam paucis omnes ne adversis in rebus desiciant; ipse Urbem affidue circuit, ut omnia videat, ac fine interprete, quae usui forent in Oppido tutando hosse quam repellendo cognoscat, & ne aliquam occasionem rei bene gerendae praetermittat, incumbit, vigilat, meditatur. Et quouiam ex hostium apparatibus dinturna obfidio censebatur, rei frumentariae mature consulit, Decemviris dando negotium, ut frumentum apud privatos quesque conquirant, describantque, compettum, descriptumque in publicum conferant, quo praesentis, suturique tem-poris ratio habeatur.

#### De Nicolao Vitello .

FAcile porro fuit Nicolao Vitello fummae İmeralitatis, experientiaeque viro, tam bievi heftiles impetus fraenare, tum quia Farriae Pater cognomine appellebatur, tunt quia neminem haberet, qui non ol vio offequio momentis omnibus eins mandata certatim capetleret. Erat is aenos fexarinta natus, raulum lentiginotus, in februfum tendens; canus ob actatem, fine coma, facie pene rotunda, fub ali idis oculis; venufius, & facilis, & qui subsidenti similis semper videretur: pinguis, nec corpulentus, frontem habens amplam, fuperos dentes fcabros, nec indecoros; gravis, facetulque pro tempore; ad itam ferus, injuriarum immemor. ad caedes nunquam delapfus, niti crebris percitus injuriis ; rari , quietique fuit fermonis, acuti ingenii, protperae valetudinis; flaturae justam excedentis, non erecae . omnino cervicis, tardi inceffus, vene: andique; integer, ac moderatus, adeo ut in fumma licentia ex aerario puclico in fuos ufus ne nummum quidem unquam commutaverit; fed fortunarum fuarum ad privatas utilitates effusislimus. Vitam luvenis in Curia duxit Romana apud Eugenium Quartum, & Nicolaum Quiatum ( a quo Eques factus ) Pontinces Maximos , quibus admodum familiaris exflitit . Historiarum lectione prae caeteris apprime delectatus eft, ex quibus innumeras memoriae maudaverat, & ante alias Caefaris Commeutaria, Svetonium, & Quintum Curtium. Praeturas infignes nonnullas magnificentiffime egit, Perufi-nam, Senensem, & Florentinam. Tot Magistratibus feliciter gestis, magnis clientelis, & nominis, ac familiae claritate celecui longam triginta annorum pacem paravit, & omni aevo peperisset, nisi hac obfidione cinctus prohiberetur; quam omni diligentia impraesentiarum propellere studet. Senio grandi licet confectus, vigilias tamen patientissime perfert, & in tanta mole curarum nulla fatigatione refolvitur, nec ullum morofae gravifque fenectutis incommodum fultinet; quae omnia modestissimae, & continentissimae juventutis testes, & praemia superfunt. Hic autem an pacis artibus, an militiae praeflantior fuerit in ambiguo est; caeterum dum in Urbe geminis moenibus, & manu militum valida se contineret, iniquum, ac turpe ducens ignaviter opprimi, ipse quoque dispositis tormentis, Castra hostium iuferiora, superioraque repulsat; quorum repetitis icubus deterriti saepenumero de permutandis Caftris confultaverunt, cum non illos tentoria, & tabernacula quemadmodum obfessos tecta tuerentur, tandem non se tutos arbitrantur, nisi longos, altosque aggeres exstruant, qua tormento-rum furor magis dirigitur. Turrim praeterea extra Portam septentrionalem ad fexaginta passius antiquam, Nicolaus Vitellus magnis municionibus, propugnaculis, praesidio, tormentisque communivit : hanc hoftes aggeri fuo imminentem ferre nequeunt; hostilis enim agger, & qui pro aggere constituti fuerant fine intermissione inquietabantur.

## Turris Oppidanorum exusta a Pino Ordelapho .

PInus Ordelaphus, cui superiorum Castrorum summa credita erat, & una plerique Duces Turrim hanc incendere, ac folo aequare staruunt . Nocte iraque intempesta; nox enim fyderibus erat illustris maiore copiarum parte, Castra admovent, & in unum coeunt, ignorantibus Oppidanis, quorsum haec tenderent, & quidnam eo tempore hostiles copiae mourentur. Quamvis tamen de illorum adventu etiam ab excubitoribus certiores facti effent, adventus nihilo tamen minus caufam non intelligebant. Expropter pro Turri, pro aggere, pro moenibus difpositi, rerum eventum exspectabant. Nocte autem concubia hostes ad Turrim feruntur, hanc debellare contendunt, farmentis, virgultifque advectis ignem fubliciunt, qui mox ufque eo invaluit, ut aggerem ipsum, munitionesque omnes comprehen-derit. Qui autem Pracsidii curam gerebant, fagittis, jaculis, tormentis, faxifque fese tuentur. Ex hostibus quamplures faucios reddunt . Saxi pondere P. Epirotae pes dexter truncatur. Chilinus Liviensis familiaris meus, qui equitibus

ichu hallneinanti similis redditus eft. Hic and hoffes receptus. & multis acclamantium vocibus interpellatus, vires, animumque refumpfit. Qui vero in Turri pugnabant, igne iam fumma propugnacula acquante inopes rerum, atque confilii, fune flarim descendentes ad Urbem , quam maturrime omnino non incolumes fefe contulerunt. Interim ignis majora longe incrementa accipit, fumus alter inde manans, coeli aspectum rebro intercipiebat, flammacque ctiam faepius conglomeratae ad fidera ufine penetrare videbantur. Succurrebar mihi ardentem hanc Turrim foe Etanti, qualia Troiae olim incendia extitiffent. Siquidem ad duas hora ea flamma validiffime emicuit, adeo ut proxima quaeque loca eius fpleudore illustrarentur. non fecus ac fi medio Sol die illuxiflet. Eo igitur pacto cum hostes, & hostium confilia fimul paterent, nec Oppidani in tenebris verfantes cernerentur, omni ex parte ab obsessis facta compressione celeriter concurritur. Diu pracliatum est acriter : horum virtutem, & impetum hofles tolerare non valentes, demum confecii vulneribus terga verterunt ; licet iam de redeundo in Castra Turri exusta, prius confultafient, fed corum confultatione cognita cedentibus, & incompositis Oppidani imminent, negantes illis fpatium fe colligendi, aut respirandi, cedentium fit caedes, tum tormentis ab Urbe furentibus, tum quia cominus pugnare coguntur, multis tamen pernicitas faluti fuit.

# Chilini Foroliviensis Captura, & Chilini cura assumpta.

ALbefcente fubinde coelo necdum liquidiotem lucem Sole referente, hostes premuntur undique: capropter pugnam folvere conautur, non tamen voto potiuntur, fuccedentibas, atque urgentibus a tergo Oppidanis, nec praelium diffolvi fubstinentibus, repugnantesque truncantibus. Dum hos effuse insequentur, in concurfantes auxiliares incidunt, invadentem nedum excipiunt, fed exceptos repellunt. Rusfus renovato certamine hostes cum omni agmine circumactis equis fefe exhibent, ex quibus Chilinus, quem faxo percussum supra diximus, serox, & minabundus prodiit, properantem ictus Scorpionis retardat, dextro fub oculo vulnus accipit, e vestigio praeceps delabitur. Nec miram si nova percussione nunc cecidit, qui saxo gravi paulo ante consternatus fuerat. Hung ita prostratum sotii vendicare contendunt, & ad fuos retrahere totis conatibus laborant. Oppidani glorize, ac fpoliorum stimulis adasti, pedibas tra-Elum mediis ex hostibus corripuere, &

pracerat, faxo in casside percutitur, quo [A] intra Urbem pendulum, sublimemque deserunt, magnoque fragore humi delicere, armifque omnibus enudant. Nuntio mihi delato, confestim illuc accelerans jacentem in folo, palpitantemque reperio, fanguinolentum complector, nomine facrius vocavi; bono esse animo exhortor; non a Scaevis captum hostibus assirmo, capitis omne periculum abelle teltor. At ille nihil unquam ad haec, non enim fari poterat, nec ut reor, fi potnisset, illi succurriffet ingenium, conculto prorfus cerebro, laefaque memoriae fcde, tum faxo, tum Scorpione, tum distractu. Ne ergo in media expiraret via, fervorum manibus fublatum practoriis in aedibus ipfum recepi: quo ilidem, aut quod vitae reliquum fuerat, expiraret (nondum enim animam agere coeperat ) aut fi medica ope fieri poffet, ab exitio, mea cu-1a eximeretor. Capto Chilino repente omnis pugna dissolvitur. Oppidani jam liberiore campo discurrunt, cuncta rimantur; munitiones, Turrim, omniaque igne absumpta mirantur. Brevi ad restaurationem confilium incunt: materiam ad oportuna studiosissime cumulant, & nocle proxima Turrim ipfam arduo fornice firmant, ne postca suppositis flammis concremari amplius possit; aggerem circumducunt, militibus, tormentisque egregie corroborant. Cum haec omnia sequenti luce ab Oppidanis unica nocte abfoluta profpiciunt, quae plurimorum dierum fuerant, corum ingenium, vires, atque folertiam fummis praeconiis extollunt.

#### Pugne ad Portam orientalem , & occidentalem .

DOstridie hostes cum magnis copiis, omuique peditatu in obteffos feruntur ad eam portam, qua Ariminum tenditur, & quae orientem spectar Solom. Hic dum promptistime pugnatur, Julius Camers, qui cuncta videhat ex colle, quem Divo Angelo facrum memoravimus, forfitan ratus reliquam Urbis partem custodibus vacuam, extemplo cum magna manu velocissime descendit ad triplices aggeres expugnandos, qui ad Poutem crecti fuerant: quo in loco hoslibus validissime instantibus; Oppidanis autem animofissime repugnantilus caesi funt aliquot hinc inde. Julium vero Camers bis faxo vulneratus cum maximo diferimine inter plurima tela vix vitabundus evasit . Ad portam vero orientalem, ubi accrrime diu pugnatum est, quampluribus vulneratis utrinque, & paucis interemptis diremptum est praelium. Paucos post dies ad Portam occidentalem denuo confligitur, in qua pugna pudites peditibus, equites equitibus adeo confertifiimi erant tam hostium,

quam

quam Oppidanorum muuis difeurifibas, la fet; tunc onni erumpente Populo aut in ut nullo pacho Oppidanas ab hofte dignofecter, in eo praelio ex equis, quos castaphrashos vocant, strages sit maxima, quibus traculenter faleatorum telorum ministerio, aut pedes truncant, aut lia offodiunt, quum plurimi autem tam ex Oppidanis, quam ex hossibus sauci redditi sunt.

Portunae mutatio, & Cornix transfuga failus.

HAdenus fi eruptiones, infultus, fingulare certamen, si pugnae omnes exa-ctae pensentur, prima initia obsessis se-cundulima cesserunt, quibus fortuna levi flatu arrifit, dein ut fuo est mutabilis ingenio, ac pede certo carens, nec uno flatu rerum contenta, cursum, faciemque mutavit, & omnia seusim declinare, atque Oppidanis in deterius ire videbantur . Humanam vero felicitatem nequaquam in eodem tenore perstare, non nunc primum pro comperto habetur. Nulli enim Solon beatitudinis partes tribuebat, priusquam e vita exceshistet, sed rerum omnium fore exitum expectandum, fan-Siffime jubebat . Cornix itaque , quem in duello congressum, & victorem scripsimus, quem Nicolaus Virellus fuo fumptu, fuis equis, fuo apparatu excellentiffimo, suisque armis munierat, beneticiorum immemor transfuga factus est, arque ita quod meritis farcire diffidebat, iugratitudine peniavit . Captiofo etiam commento veritus non est , Johannem Vi tellum, Nicolai Vitelli primogenitum dolo malo fecum in dicionem hostium abducere, a quo periculo, Diis ejus adoletcentiam adiavantibus, vix fubtractus est; ille vero folus ad hostes vilis se contulit, quibus ut carior redderetur, eos docuit, quibus in locis facilior effet Urbis oppugnatio, civiumque confilia aperit, annonae earitatem, propugnatorumque infre-quentiam cantat. Hollibus tamen infamigratia brevi carus exstitit, quibus cum ob meritorum ingratitudinem, tum ob linguae petulantiam adeo altominabilis redditus est, ut postridie quam ad eos profugiflet temerariae fugae, loquacitatisque pertaesus turpiter e Castris emigraverit .

Spes Oppidanorum omnis in pluvia.

EOdem tempore Oppidanorum fpes omnis conflictua erat in pluvia, quae fi longe, lacque efluudereur, ut alias fuperioribus annis frequenter affueverat, featurints torrens, qui inter Caftra fuperiora, aque inferiora crebris flexibus defiliat, adoe excreviffer, ut non contentus brevi alveo, vicinos faltus tomnes inundaf-Tom. III.

hos, aut in illos, nequaquam potuisset alter alters opem praestare, quominus ad unum diriperentur, caederenturque . Tyberis quoque adauctus identidem auxilio esse prohibuisser his, qui ad praesi-dium in Colle Divi Angeli tenebantur, atque ita facillin ne fingulari beneficio pluviae in Oppidanorum praedam cuncta cesussent . Fuere ergo complures apud Nico aum Vitellum, qui certis carminibus, & quibufdam fuperstitionibus fubitos imbres, maximafque pluvias pollicerentur. Id facinus ille tum abhorruit tum etiam execratus est, fatis inquiens, Deos nobis iratos esse, non ideo nova impietate ulterius lacessendos. Tanta spe destituti Oppidani jam sibi Deos adversos, hostibusque fortunatos apertius fatebantur.

Varia Militum exercitia in Castris.

Milites vero, qui in Castris erant, neque daemonem, neque Deum respe-Etum habentes, temporis ferenitate gaudent, & arboribus regionis tam fylvestrious, quain domeflicis late devastatis areas aequant, frugibus complent, aedes, tuguria, munitionesque parant, novasque vias ad equorum difcurrentium benignio-rem opportunitatem sternunt. Tormenta omuis generis, variaeque magnitudinis trahunt ex Caefena, Phano, Perufia, atque Roma ex mole Divi Hadriani. Lapides in proximis montibus eruunt, pilas tor. mentarias fabricant. Oppidani autem animadvertences Tyberim ulque eo exhaustum eile, ut qualiber fere vadari poster, & foilas Urtis iridem pleritque in locis exfic-catas, & fubinde Urbem reddiram debiliorem, tollertifiimum Nicolai Vitelli confilium fecuti, ex puteis publicis, quorum ibidem magnus est numerus, absque cujuspiam jactura, vel incommodo per declives rivos tantam aquarum copiam die noctuque divertunt, ut fossae fassigia ad fummum exaequarentur; id fane licet ab initio in vanum, & in irritum revolvi a multis crederetur. Postca tamen non fine plurima omnium admiratione remedium falutare exhibuit . Per id tempus ingravetcentibus in dies publicis malis plebeii, qui tum pecuniae, tum annonae premeantur inopia, privatis, claudeflinisque mur. murationibus conqueruntur, & diuturnum accufant oblidium, & fub dio alternas vigilias, horrenda pericula, prohibitos commeatus, praefidia nulla, excidium futurum, depopulationem imminentem, praemium nullum, & cetera hujufmodi.

Ccc

qualit.

I-IOstes autem longas munitiones deducunt in edito tumulo Ponti proximo, ubi duo magniudinis eximise tormenta ex metallo, przeńdiamone validifimum dr. ponunt i ubi etiam aliud tormeneum ceteris oblongius, atque violentius flatuune, quad vulgo Serpentiaum vocant, ex co forfitan quod ferpentis inflar, caput illi dum fingitur formarum exitae . Serpentinarum pilat funt plumbese librarum quindecim ponderis: intra plumbum vero fruflum inest chalybis quadrati, quo obfiantia quaecum que validius demoliantur. His Turrim , quae Pontem claudit , crebris alibus illine feriunt, munitionesque ante Portam conflitutas concutiunt, ncc ulla ex parte Oppidanis requiem praebent.

#### Federicus Dux Urbini ex Parsbenope rediit .

Nterieciis diebus ex Parthenope reciens 2 Ferdinando Roge Federicus Feltrensis Urbinas belli Dax maximus, ac plurimis rebus bene gestis clarissimus, ad Pontificem Maximum Romam & contolit Huic ille provinciam hujus belli omnem, le tam pace, quam bello componendam ftatim credidit, atque ita & in caffris, & in Urbe plurimus rumor diffeminatus eft. concussion Legatus fecum agicans, ne illius fortallis adventus speratam fibi victoriam tamquam de manibus eriperet. Praefectos copiarum, & qui fecum erant, ad intimam tabernaculi partem contralit, quibus contractis ita locutus eft.

# Oracio prima Legari ad belli Duces ,

DRudentum, as Seniorum ingenia maguis in rebus fore confultanda tum ex antiquorum feziptis, tum ex rerum expe- D ricutia fatis abunde compertum habeo. Id ego omnibus in rebus observandum duxi - Verumin re militari magis ac magis, in qua praecipitis, & inconfultae volintatis temeritas, fora extimatione in-cassim arguitur. Quorsum hace? Habemus ante oculos Urlem, quam in conpreffione prima non occupatie damnamur, in plano fram, debilem, indefenfam, labantem , famelicam . Cupido ingens animo incesse, in ea oppugnanda in praesentiarum belli fortunam experiri, quam fpero fecundifimam . Expertus faepenumero etiam in aspero magis negotio fidem vefram, atq: virtutem. Cundando ulterius retrahere videor cumulo rerum a vobis profpere gestarum, quibus nihil intenta-rum unquam exstitit. Oppugnationem hanc igitur accelerandum reor, dum temporis

Tormentarum apparatus, & Serpentina A ferenitate fruimur, Si autem imbres fupervenerine, quales post longam ferenitarem timendi funt, exultabune obfeffi ranquam recepto ingenti praesidio. Nos vero aut in his cretatis faltibus occupabimur, aut irrito obfidio ignominiofe cogemur alio Castra transferre, coque pacho fumptuum, laborumque eventu fru-firato palam irridebimur. Tempori ergo considendum arbitror , dum clementer nobit quoque tempora consulunt, Vos autem quid fentiatis, ab opinione no-fira diffentire nunquam foliti in medium edite. Hace vobis nonnifi ea leze fura praefitus, fervato parumper filentio, tum ob dignitatem Legati, tum ob rei pondus immensum, Nonnulli pudore, nonnulli timore fefe ab orando exonerant , Tandem ex concionatorum numero plures more militari intercife, atque ineleganter sta responderunt, ceteris ab corundem ore circumpendentilus.

#### Responsio fada per Belli Duces . Ntempeftivum, ac periculofilimum iu-

I dicamus, Urbem hane captu difficillimam, in pracjentiarum oppugnari polic, non prius difiestis mornibus, ac turri longo Ponti imminente . Reclius quidem fuerat variis in locis vi tormentorum mornia folo acqualle, quam ipfam fruftra passim in aedificiis privatis folicitasse. Ne. minem enim latet, disciplinam rei militaris certa in fe inflituta continere contra quan fiquis belli gnarus pugnaverit, ut infamem exauttorandum elle, cuniculos practerea , arietes , vineas , tefludines in promptu nullas, fine quibus fi Urbem aggrediamur, ftragem ex noftris futuram quammaximam . Id etiam certiffimum est, Oppidanos praesidiis non esse nuclatos ac etum fuora trecentos corum effe in Urbe, qui in Fuciana caede intelluna eraffari funt, quibus cum veniae locus non detur, fummis viritus elaboraturos no victoria potiamur , Catenatas novimus effe vias Urbis omnes, caritaque viarum, ipfum quoque forum, & demum ad mu-nitifirmum Urbem, magnique ambitus evincendam circumspecta multum infrequentia. În Castris beliatorea esse perpaucos, nec universas Caltrorum copias subducta ratione duarum legionum numerum adimplere, Satius itaque ducimus ante oppognationem aut mornia prius evertere, aut omnino majores copias compaiare. Verum fi alirer vifum fuerit, id nihil aliud elle, quam rem incassim dare, &c nos omnes in manifestam consternationem , perniciemque ingerere. Hace belli Duces juste, & ingenue, Contra Legatus nonnihil exacerbatus, iterum ac tubito ita concionatus eft.

N Eutrum fane mihi horum est animo, viri focii, quibus minime putabam hortatore opus fore, quosque patentibus argumentis urgeri credulus arbitrabar: levia profecto fimul, & commentitia funt, quae a votis proferuntur. Nos ea, in quibus nitimur, videmus, nec immutari, aut inverti poste . Quis inficias iverit fossa aridas, moenia humillima, defenfores raros, discordes, famelicos, aegrotantes, & faucios. Scimus, Florentinorum piaesidia illis suppetias itura evanuisse; in-tra Urbem sactiosos exstare, qui simul atque Urbem omni ex parte ab oppugnatoribus cingi cognoverint, ad arma, & nova confilia incunda profilient. Videtis Oppidanos glandibus, tormentis, mililibusque caruisse, diuturna obsidione fatigatos pridem torqueri , frumento paulo ante fiaudatos, vindemia quoque nunc fpoliari, moleslissime ferre; arctiori etiam annona conflictari, atque omni spe rei frumentarize carere. Praetereo ambiguos popularium animos. Transeo etiam hoc tempore cives alicno magis esse animo in Nicolaum Vitellum, quam antea, & in odium amorem vertifle, partitusque labantibus fummam turbari, perspicuum est. Proscriptorum item, & transfugarum in Castiis magnum esse numerum, pluteotque, & fealas, & musculos fabricatos esse quamplures. Bellatorum esse fais, qui piaelertim sub fre diripiendi offidi in omne telorum, tormentorumque genus fese praecipites agent; quibus Urbem tribus in locis impugnantibus incredit ile fuerit, eam proifus non expugnari. His ergo rationilus freiatam piacdam e manitus vestiis dimittendam, & praeslitam rei lene gerendae occasionem protrahendam infanum duco, & eo vehementius, quod ira alı duis milium vocibus totis Castris audio conclamari . Q ibus animante alia oratione nunc opus non est, s.d potius praccavendum, ne ex tarditate languiciores reddantur. Nonne hortatu vestio fumpta expeditione debellatis Tuderto. Spoletoque, huc ego accessi? Harum tamen utraque munitifimis in montitus confiituta est. Nos ergo Tipheinum humile, & tot. & victores represserit? Proli pudor ! diutius modo a Tiphernatitus remorati sumus, quam Spoletanos, Tuderrinosque simul sui egerimus. Verum siqui ex vol is funt, qui tam ex cvidentissimis documentis nen moveantur, perstent tenaciter, ne parum conflantis confilii fuisse videantur. Ego fine his operam navabo, hi ex bel-Tom. II.

(1) Uphellius Italiae Sacrae Tem. 2 Tiphernatum Patronum oftendit Divum Florium Epifcopum . Fior.di Tiphern. Ecclefiae Epifcopi mentionem

Oratio fecunda Legati ad belli Duces . |A| latoribus spectatores fient . Cum illis autem, qui recte, & fortiter fentiunt, recomprobabo, fatius oppugnandum fuisfe; priufquam in tanta diturnitate confenescamus; nosque co gloriosiores erimus, quo pau-ciores. Posteaquam dicendi sinem secit Legatus, facile eidem omnes affenferunt, ne longius reluctantes, illius, atque exercitus invidiam gratis in se concitarent, aut reliquis effeminatiores judicarentur.

> Dies oppugnationis Tipherni in die Divi Floridi Patroni Urbis (1).

HIS ira confectis postero die x1. Kalen-Septembris, qui Divo Florido Urbis Patrono dicarus est, omnibus coactis equitatus, peditatusque copiis, prima luce fa-ctis libaminibus ad oppugnandum Urbem fese parant: parari enim per exploratores nuntiabantur, & praeter confuetudinem totis Castris tumultuari paulo post instructas acies deducunt. At hi, qui in superioribus Castris suerant, ad Portam Septentrionalem proximam contendunt, frequentesque consistunt. Qui vero in inferioribus militabant, in duas partes dividuntur; ha um pars altera Meridionalem Portam petit, altera municiones Pontis oppugnatura , ultra Tyberim extenditur . Dum iraque conferturi essent praclium, & telli Duces una cum peditibus armatos equites julient praccedere; negant e. . quites justa fubire, exorta controversia, pedites se inermes praedicant, & moenibus integris parere perniciosum existimant, ac etiam id esse contra rei militaris disciplinam. Equites vero partes suas inquiunt peditibus a tergo imminere, ac peditatum fequi: nec eis falutare futurum ex equis descendere tam grandi armorum pondere gravatos, cum etiam nemine impediente vix valeant ad moenia eniti. Discussis argumentationibus pedites in sententia potiores evadunt. Equites itaque descendunt, & te cum peditibus galeati accinguntur, parumper in planitie confi-dunt, nunc hos morantes, illos nunc diftribuentes, & licet difraribus intervallis ab Urbe distent; tanto tamen ordine progrediuntur, ut clangor tubarum, & irrum pentium congressus uno codemque tempore neret,

Terror maximi apparatus hostium ad oppuguationem.

DEbuit profesto conglobatus copiarum apparatus, peditum multitudo, curfus, & discursus, strepitusque varius, & Ccc 2

fecit D. Gregorius Dislogor. 3. Brevierium vitus Floridi habetur in ferie Epissoporum Francisca Ignatii Lanari.

dis conclamatio animos quantumcumque viriles retundere. All Oppidani , qui omnia providerant, non feguius ad arma profiliust . Nicolaus Vitellus ne imparatus, & inter ofcitantes, ut aiunt, opprimatur, impigre inter geminos muros populum . conductofque milites ad fua loca , & ordines effe juher. & relictis in foro optimatum, delectorumque militum validiffimis przefidiis, ipse ad Portam Occi-dentalem, ubi vires hostium suo arbitratu effundebantur, expeditiffimorum massu flipatus fefe confert , prius tamen ad populum in medio foro armatum diferme in hunc modum orationem habuir.

#### Nicolai Vitelli Oracio ad populum armatum in foro.

A Nimus vester promptus, & alacer, Cives pracflantifilmi, ad hanc defensionem concorditer fubeundam, non pro ne-cellitate privata tantum, fed pro publica libertare, gloria, atque felure incredibiliter me inpraesentiarum reficit, & recreat. Licet ego oon aliter unquam concepifiem, lactor itaque in dicendo longius milii elaborandum non effe; fed potius perftringendum brevibus : vigilandum est nobis allidue, pugnandum Arenuitlime, cum nihil aliud supersit, quam aut vincendum, aur omnino cadendum. Extra muros Le. gazus, atque una exules adflant; quid fibi velint , nemo est vestrum , qui probe non intelligat, alter civium vitam, alter liberentis everlionem, quorum alterum priusquam subcamus , eniciffi ne renitendum eft. Nihil enim turpius, quam ducere vitam in Civitate non libera, nihil miferius, quam ab inimicis obtruscari, quibus Tyrannis potinfquam libertas jucundior ell porro dun hi fanguine nottro ficin, visceribusque nostris samem levare clamitant, nefario sue scelere caecis nostrae fazinari velle minitantur, ob id nos admic vivere arguint. His ergo nos identidom vivere, ac mortois nondum adnumerari ani notilime oft ndamus, & quam ipli capere pollum is uitionem, flultum est nopotibus dereunquendam. Ab horum neutro nol'is venia, aut miscricoidia speranda cit, nec uxoribus, nee liberis, nec parentibus malum malo refecandum eff; tutiusque pro tutela est inferre quam pa-ti gladium; & ita opus facto esse, faris in hac rerum conditione datur intelligi, in qua cincto Urbis ambitu nullum obsessis parer effugium . Sed fingire manus impid-fimorum fortan divinious effugere potie: quid aind, nifi turpe exilium, perpetuamque ignavase exprobrationem vobes fuga paraoit? Nil durius , credite, quam amilio patrimoniis victu precario in que-

diffona miferrimae depopulationis, ac cae- | Aj rula calamitate mori, quam fuspellam alienis in Urbibus vitam agere; quin etiam inopi quanto vita longior, tanto plus supex miferabilibus invidiosi reddantur. Igitur pro publica falute, & ut iniuriam, crudelitatem, miferiamque propulfemus, & ferrum, & ignes fullinendos cenceo. Quid quod ut in ceteris animantibus frequentiffime videmus, nihil eft tam parvum, quod fi audeat invadentibus repugnare, non se incolume praestet? Eo itaque id nobis sperandum magis est, qui tormentis, armis, moenibus, praefichis, juftitia-que fumus communiti. Ego priufquam Patriae libertatem amiffam, & concives captos esse pari velim, discrimina potius qualiscumque fubibo, & post discrimina mortem . Przestat enim magis strenue mori, quam praefumpto metu calamitofe vivere. Conditiones ego fi accipere voluif. fem , quibus a Pontifice fui invitatus , fcitis, acqua mihi, meifque non defuiffe. Abstinui nec ullas accepi, nec unquam accipiendi est animus, nisi in quibus Civiem. ac Reipublica: nostrae libertas faiva futura fit. Pugnandum ergo in exules, quibus graviores hoftes non habernus; pugnandum in libertatis raptores, dominandi studio elaros, ut ab huinfeemodi angustius aliquando eximamur. Distuli confulto quotd potui, ut nis armis opus foret, ne arma caperentur; boni dichatoris, ficut Medici fecutus officium, qui in aegroti curatione, ferro dumtaxat utimir ad postremum. Nune necessate premimur, dimicatione propofita, necessitati confulendum est . In manu vestra fervitus , mors, & victoria pendet. Ne vobis de-fuille vidcamini, reflat, ut memineritis vos viros esse. Deo Maximo ipse gratias peragendas atlatror, eam illuxific diem, qua nobis immortalem famam comparare posfimus, arque una auream libertatem, dulcem Patriam, caros parentes, dulcefque natos perpetuo reftituere valeamus. Eius dictis cum neminem non audientem haberet , dimitla conciene ad fuas flationes , quemadmodum imperatum fuerat, impigre omnes accelerant, eo fludiofiores, tum hae oratione, tum libertatis, & parentum amore, ut inde faxis, glandibus, fundis, telis , bipennibus , fazitis , trazulis , & feorpionibus, & reliquis ad dimicandum pracparatis hoftes qualibet irrumpentes & fustinere, & repellere valeant.

#### Quot , & quibas in locis oppugnatio Urbis fulla eft.

TRiparrito itaque exercitu Legarus tribus ex partibus Urbem oppugnat, a Se-ptentrione, Meridie, atque Occidente. A regione vero Septentrionali ad Turrim paulo

runtur, in munitiones, aggeremque contendunt . Ad moenia autem ob fossas oblique deductas, & ab Oppidanis diligentiffime custoditas, prohibetur accessus. Turri ergo, municionibufque incumbunt, parique conflantia, atque pertinacia utrinque certatur, ii ut superent, ii ne superentur, elaborant, caeduntur plurimi ex confertiffimis hostibus, in quos nec telum, nec fagitta incassum torqueri poterat . Iis acerrime conflictantibus Oppidanorum continuo grandius tormentum intonuit', & villae fastigium, in quam hostes confugerant , verberat , qua pyramidales trabes lacunari affiguntur. Quibus difieclis teclum omne, trabes, ac tegulae corruent, & militibus inclusis nonnisi de morte cogitentibus maximum terrorem incutiunt, ii velut apes exiliunt undique pallentes, & pulverulenti. Verum fi pila paulo deprefhus irrupisset, potnit quidem hand dutie omnes comerere. Non tamen idcirco hostes ignavius fossas superare, munitiones transilire, Turrimque debellare conantur. Oppidani vero licet non minoribus viribus, ani noque valerent, quia tamen numero impares funt, & finistrorfum qualibet infultantur, tam grandem impetum ferre nequeunt . Hostes intra munitiones loca omnia iam occupant, aggerem ad Turrim circumductum rescindunt, & flammas crebris in locis supponunt. Q i autem ad Turris praesicium dits ofiti tuerant, vario genere telorum ininias propultant , & flammas furentes fornicis teneficio derident. In hos vis militum omnis fertur, quia Turri non debellata fiuftra ad aggerem Portae proximiorem constus fuos effudifient. A Meridic Oppidani in hostium ditionem, excerto aggere, omnia fponte dimiterant: extra aggerem prodire obteffis capitale fuit, & hic aliter, quam alibi certatum est; copiae namque omnes, quitus datum erat negotium ad scatutii torrentis ripam consederant, illic pedites, illic equites di-millis equis intra munitiones Oppidanorum nemine prohitente confeendunt, quo delati ab Oppidanis eminus fundis, glandibus, mill libufque petuntur, quibus ufque eo afiliclantur, ut quo tendant, ignorent . Nunc recta incedunt , nunc deorsum inclinant, nunc veluti bacchantes humi consternantur, Scorpionum ictibus innumeri vulnerantur, tormento minore, quod fringardam nominant Neapoli, Tibertus Cactenas, qui turmae praeerat, cadit. Verum cuimvero, si aggeres praescriptos egredi heussie obsessis, illi profecto equites omues circumventos absque repugnantia longa facile intercepissent .

paulo ante exustam, inftauratamque defe- A

Pugna ad Pontem maxima .

INterim validiori contentione ad Pontem dimicatur, ubi Legatus optimum factu conceperat, illic belli fortunam tentare. Sperabat enim fuperatis aggeribus, atque Tarri, e vestigio Urbe potiri, itaque ex omnibus Castris pedites, equitesque levis, gravifque armaturae pugnaciffimos delegerat. Triplex erat aggerum ordo, ut antea oftendimus, in hos omnes universae copiae citato gradu ingentibus fublatis clamoribus undique descendunt. Et quoniam iu confpectu Legari pugnandum erat, nec tergiverlandi praestabatur facultas, omni studio totis viribus enituntur: & iniquo etiam loco pugnare non detrectant, diffinitis potiffime praemiis ingentibus, iis qui priores in aggerem conscendissent. Obfessi autem, quoniam hic falus privata, publicaque verfabatur, afcendentes repellunt. Fodem tempore cuidam ex hostibus in tabulatis altioritus manum apponenti, ut intra aggerem prorumperet, fecui manus abscilla est, ille in praeruptum ad ima fertur , pauloque post exspirat : Oppidanos ferpentina cum reliquis maioribus tormentis affidue ichibus exiciofis deterret . I'li pugnanco aggeres fimul, & propugnacula discindunt : ex iis propugnatores aliqui decurbantur, quibus cadentibus hostes laetiria frementes conclamant, vastisque ficie'oribus tubarum clangor accedit. Hofles profperis vocibus, fonoque excisi, in aggerem scalis, pluteisque alacrius advolant; quo fimul atque multo fudore, magnisque discriminibus velociter deventum est, illum ufquequaque perfriagunt, eductifoue gladiis fimul cum Oppidanis cominus punctin, caesimque horrida gerunt praelia, nihil tamen promovebant, quia oppugnatio par, & repugnatio par din exti it . Interea ingens faxorum copia ex Turri violenter pervolvitur, quae a mulieribus fumma cum fedulicate fuggeruntur.

Violanta virago magni animi .

QUarum una Violanta nomine virago fa, gregoi feorpione in trachio percufa, ficine conflanter telum eduxir, & fanguinolentum brachium vicla obligavit: nec ob id momento remorata efi, quominus una cum alias coeptum opus profe-quereur, praeflans hoc fo mixi pectoris facinus, ut finguinem, & vulnus spectare, telum deducere, vulnus alligare. & parceinium non praetermitere impavida ful filmerir.

## Mirabile facinus .

AT ne illud quidem omiferim adhuc memorabilius ab his, qui fumma in Turri pugnabant, editum, in quam maiores machi.

dirigebantur. Pugnatores tamen ad illius eutelam decreti a conflituta statione ounquam declinaverunt, nifi eo temporis intervallo, quo fumus ab ictu pilae diftat. Illius aurem cursu peracto, tam celeres, intrepidique ad cacumen turandum redeunt . ut nunguam discessisse videantur . Fucrint quoque ex iis, qui tormenti fulgorem . atque idum fpedare auf fuerint . nce unquam a fedibus fuis fe abdicaverint. Id cum pene incredibile videretur, corumque vel temeritatem, vel magnanimitatem Legatus admiraretur, refponfum fuiffe memorant, hoc minime mirum, quandoqualem ii pro liberis, pro pa- B rentibus, pro patria, atque libertate certarent. Iam acre praelium variante diu fortuna ingentibus animis fluctuabat . Quiliber fuzs parces validiffime tuetur; illi vircare, ii aggeribus, & muro confidunt. Illorum tamen caedes fit maxima, fed neuter adhuc victor .

Sergensinae vabies, furor, & caedes.

SErpentina inter hace plumbeam pilam truculentiflime jaculatur, virulque fuum evomit, & Portam Turris utrinque penetrat geminis tabulatibus duro de robore compactam. Nec eo contenta viros adhuc quatuor enecat, quintum vero inutilem, de-formatumque reddidit . Ex his quatuor Antonius Capucius Tabellio, civis optimus, ae Patriae libertatis amantisti. mus , cuius fane interitus ingentem omubus trifticiam incuffit i conflernatae iam erant objetforum mentes, & pugnandi ardor immutatus; capropter aggeres indefensos relinquese flatuunt, omni emulatione glorias politicaira: uno istu quatuor exammes, unam mandam a horrent; huse per tempora cerebrum manae, illi humarus integer raptus est, huic alvo durupto vifcera defiaunt. Nulli callis, lo. D Expugnatio primi aggeris . & oppuenatio rica, autenoras profluit. Tanca est rabies, eantus Serpenussae furor, cuius pila nedum Portam , fed aggeres largudinis podum ocho transfodet, & nihil eft, quod tanto furori resultere valeat. Attonicis iam omnious (peciem defenforis nullus praebet. nullus de fama, nullus de immortalitate cogetat, fed omnes de privata falute fohem, ad guram femetiplos tuendi animos a propugnatione converterant. Tantus erat repugnancious deticigates, & inter toe difficultates laporantious terror injectus, quibus so aggais totela discedentibus brevi hoftes cu cumiluentes optatis potiebantur .

Nicolai Vitelli magnanimitas , & prudentia.

Micolaus Vicellus cunda profescions interritus, ac nullo curarum pondere

machione, tormentaque maiora continot [A] feffus fefe ad omnes cafus tempeftive exhibet, occurrit paventibus, cedentes re-tinet, fauciorum, & defatigazorum loco toridem fufficit; peremptorum cadavera, quae aliis terrori erant, clypeis contegi jubet; & ubi labor plurimus, illic confilio, voce, manuque officiosissimus adest, & in tanta trepidatione nullum conflantis Ducis, aut ftreoui militis munus formidat. Inflauratur praelium maximum, atque atrox, nunc hostem pelluut, nunc ab hofte pelluntur; fed illud eo longe formidaus effecerant grandis fcorpionum multiliumque strepitus, inextricabilifque fremitus, ac fluctuatio armatorum, clangorefque tubarum innumeri, corniciumque, ae tympanorum fonitus maximi. quibus ufquequaque coelum omne touaat, & omnia infuper geminabat conclufa in vallibus echo; eapropter non morralium hace, fed coelestium pugna videbatur.

Trepidatio Oppidanerum ex falfo rumere .

Xoritur interea rumor in Urbe . hostes iam fealis intra moenia effe receptos, & hue atque illue ad privarorum domos. discurrere, obvios immiserabiliter oberencare, nullis parcere, omnia in praedam agere. Serpentinae furor etiam ad caeforum familias delutus eft; tota Urbe trepidatur, nec in quam pareem occurrant, intelligunt. Unus captam Urbem refert, alius Oppidanorum caedes enumerat, & ex nimia credulitate falias etiam veris aggregat. Plerique aut in latebras, aut in loca facra cum fortunis, ac oatis diffugiendum, aut de muris difeedendum contultant. Hinc ejulatus , hanc vociferatio irrequieta, hinc pallor, hinc fuga prae-ceps, attoniti vultus, & cooverfue ad omnia mentes : haec Urbis facies vicatim erar miferanda.

fecundi. TAnto in tremore occupatis, labantibuf.

que Oppidanis hoftes primum aggerem victores confcendunt, & ad fecundum mucuo fe adhortantes non minore fiducia vehementius deferuntur. Obfessi autem tum primi deperditi pudore, tum folita virrute acrius resiliune, alindque certamen adhue diferiminofius inchoant, telaque defuper validifirme librara, & glandes, atque fagittas difentium. Quibus iam propius fuggressos longe arcent. Ab hotlibus vero tormenta omnifaria torquentur, fcorpionibusque Oppidanos feriunt, quorum tam grandem copiam ea in pugna habuenint, ut multitudine telorum, tagittarumque proxima pomeria, munitiones turris, tabulataque omnia undique

pugnatum est, pari studio, arque gloria hostes, arque Oppidanos stimulante. Concurrentibus tamen undique, & ingruentibus hostibus, hi, qui ad tutandum aggerem fecundum pracerant, nihil amplius cunctandum rati, postquam armis detru-dere nequeunt, extemplo adversus cosdem inter angustias aggerum deprehensos ignem artifici manu compositum jaculantur, fulphure, ac pice fomenta fuggerence, qui statim tanto robore inclusos, & ad victoriam animatos corripuit, ut nifi rejectis armis fubita fuga fibi rapidif-fime confulerent; mox fuillent omnes ad unum concremati. Brevi namque ut fulgur, adeo convaluit, ut huic quidem manum, illi pedem, huic crus, illi ora prorfus deformaverit, & nedum milites, verum etiam arma ipsa, & saxa exusserit; quapropter belli Duces retrocedentibus quaproper bein Dicibantur. Magna igitur voce, multifque verbis illos obiurgare non definunt. Percunctantes cur parta iam gloria tam turpiter diffugiant, & mox irritis exhortationibus multa interminati increpant, jubentque, ut ad negotium quam celerrime redeant, tantisper eis elaborandum superesse, ut expugnatam propemodum Urbem ingrediantur . Urbem effugiis obicilis, multo argento, gemmis, auro refertifiimam, milites vero non precibus, non mandatis, non opibus, non denique minis moventur, fed corum omnium immemores ignium jactu circumventi, atque perusti sugam accelerant, & cum hoflibus robustissimis , igneque sevissimo dimicandam ulterius abnuunt . Membra, telaque, armaque exusta proferunt, & fefe ad bella inhabiles redditos conqueruntur. Ad evidens exitium redire infanum cla mant, & certo certius esse dicuut, argentum, geminas, aurim, atque opes mortuis adiumento nunquam fuille . His & talibus clara voce effusis veniae locum apud belli Duces acgerrime impetraverunt .

Receptui canisur victoria jam desperata.

DEsperata itaque ex omnibus partibus victoria , hostes circiter meridiem receptui canunt, quae res non minorem obsidentibus lactitiam, quam obsessis attulit . Ii enim , nifi pudor obstitustet , re infecta pridem in Castra sese recepitlent. Dissoluta igitur pugna milites sanguipolenti, ac tristes in Castra regrediuntur, & iguaviam Centurionum, ac belli Ducum pertinacites accusant; sed corum maxime pesiima excerantur consilia, qui primum oppugnandae Urbis sententiam comprobaverunt. Vulnerati in hac pugna ex hoflibus equites CXXX. mortui XL. Ex Ducibus insuper Jo: Bagnensis, Janus Cro-

confixa cernerentur . Hic din ex aequo Al ia, & Julius Camers faucii reddiri fune. Oppidani autem alacres, & fiducia pleni discedentes hostes infami clamore, variifque tinnitibus jucundiffime infecuti funt. Demum inera mœnia mox redeuntes gratulationibus mutuis, atque amplexibus Urbe tota exultant, sua praeclara facinora referunt, pericula enumerant, ac vulnera oftendunt, & pro Patriae falute gaudent strenue, ac fortiter pugnasse, & hostibus disclusis Urbem servasse ancipità praelio. Nicolai quoque Vitelli nomen, ac virtutem ad cœlum efferunt. Hanc ta-men lactitiam incredibilem moeror comes e vestigio insequirur, quam cacso-rum luctus debilitat. Ex obsessis vero quatuor supra triginta vuluerati sunt, desiderati omnino decem. Quibus omnibus pro fua nignitate inftis pertolutis, sepultura publico fumptu apparatiflime perfoluta eft. Inter haec yulgatur, cras, aut ad fummum perendie hostes ad oppugnationem redituros, & ob id Turrim ferire non intermittunt; materiam ad fabricandas.machinas contrahunt. Oppidani panter omuia instaurant, omnia muniunt. Murices. ferreos tam ad aggeres, quam ad va-da Tyberina, & viarum divortia effundunt : qua hostes frequentiorem trausitum habituros putant, & calcem, pulverem, & picem, ac fulphur in netilibus recondunt, praefidio quorum audaciam, hostium nuperrime tam, violenter represserant, çeteraque ad propulfationem opportuna a-bunde conficiunt. Iis patratis hoslilem adventum fummis votis expectant, nedum verentur.

> Federici Feltren. adventus in Caftra & novarum copiarum apparatus.

HOslibus, arque Oppidanis ad haec occupatis paucos post dies Federicus Feltrensis ab Urbe Roma cum expedita manu iustis itineribus ad Legatum contendit. Ubi ad Castra ventum est, mora uulla rebus agendis fasta, Urbem obsesfam, & Castra omnia collustrans, cun-& rimatur, cognitisque machinationibus tam obsidentium, quam obsessorum, & fedibus tormentorum, & ftratagemmatibus varijs amnium commenta magnopere laudavit. Dehiuc omnibus exploratis, mox ad obfidionem maiores copias folicitat: Carolum Manfredum ex Faventia, Constantium Sfortiam ex Pisauro, & te Robertum Malatestam ex Arimino. Ex Urbino autem fuas Cohortes evocat, maximaque duo tormenta advehi jubet, in quorum adventu mœnia ipfa deiicere velle palam aperit.

DUn hace pracholatur, obfidionem hanc

longius proceffuram raeus , nequid temporis incaffum omittat Federicus ipfe, vigili ut erat animo, arque confilio, Oppidanos, Nicolaumque Vitellum per Legatos excitat, fi de pace, amieitiaque concilianda agi posse. Quibus quo facihus eos in fuam fencentism allicere valeat, oftendit Italiam omnem Pontifici Maximo in hac obfidione affentiri, identidem Galeazium Mariam Mediolani Ducem, Ferdinandumque Parelienopes Reeem, ac Veneros, Omnibus his ad id unanimiter countibus, frustra sperandum, Florentinos Tiphernatibus rauguam confoederaris praesidium exhitituros, majorem exercitum praesto affururum, majoraque tormenta. Urbem paulo post monitus enudandam, frumentatione, omnique commeatu esse destitutos. In tot igitur impendentibus periculis Oppidum a fe tueri non posse. Non immemores subinde la omaibus expeditionibus fibi placuiste femper pace libentius, quam armis bella transigere. Quemadmodum enim funguinolenta victoria plus habet invidize; ita ctiam incruenta fine diferimine plus habet gloriae. Ob id partes tuas pollocerur non defuturas; debere Oppidanos ejus dictis, arque confilio fidem praetiare, tum veteri benevolentia, tum mutuls officiis, pum fipium comunitate.

COgnicis postulatis Senatores Tipherna. tes conditionum fummam omnem accipiendarum, rejiciendarumque ad Nico-Journ Vitellum detulerunt, ranquam ad Civium Patrem . Patronum , arque Dictatorem; fperantes, quemadmodum ejus durante hactenus Dictatura res bene geftae omnes fuerant; ita etiam belli finem fuccellus expellatos haligurum ; nec ante Senatus fuam voluit dicere fententiam, quam de opinione Nicolai Vitelli certior factus extiterit. Ille omnium oculos in fe conjeftos confpicatus, paulum cogitabundus fubilirit . moxque ejus mentem in hace vertia refolvit.

# Oratio Nicolai Vitelli in Senatu propace:

FT6 non omni spe auxiliariorum vacui timus, ut acque noftis, ac ego nee ranta rei frumentariae inopia laboremus, quantum ajune, quin etiam ad plares menses omni Populo, arque m bus copiose valennus erogare ; posteaquam tamen de pace componenda agirur, quam ego semper excolui, pacem illam

Paris traffatus, & ad pacem funfiones. | A| amplexandam arbitror, quam iniquae cor ditiones non diffuadeant, fapere diindicans eos, qui fe viro forci, acque amiciffimo potius se crediderine, quam loco vel euriffimo. Quaecunque enim ab amico geruntur, a nobis gerantur, oportet. Et hoc nihil aliud eft, quam a nobis negocium componi. Feratis initur acquo animo qualcunque Federicus tulerit leges, & ab illo datas, a vobis latas arbitremini . Si mediatorem antehac non fuspectum nobis paraffet fortuna, non ufque adeo fane obfidionis diuturnitas protracta fuillet . Habemus interpretem optimum, quod Dii bene verrant, eo propenfius occasio-ne praesliti fruamur, Nihil enim f.de praestantius eft, & ea praesestim, quae ab amico impertitur viro gravissimo, insigni, & integerrimo , qui recte callet se grave fidem fallere, guique ex fide rupta nihil speratur emolnmenti . Amico igi tur fidendum cenfeo, & exhortor, qualifcumque rerum fequatur eventus, Perfuadebantur facile Nicolao Vitello dicente Stratorum pectora ; quibus quoad pacem mens eadem foerat. Verumtamen e primoribus unus notae facundite, natuque grandior, & cui vis ingenii forfitan acrior, folicitufne, aut taciturnitate parum Nicolao Vitello , & Reipublicae confuleret, aut dicendo, ut pacis turbator apud Populum fibi periculum afferret, animo dia in diverfa vertato; ad ultimum decrevit quaecumque fentiant liberrime

#### proloqui, atque ita orditur. Oratio Stnioris Pacem diffuadentis.

PAcem hanc iniri, ut parum falubrem diffuadere licebit, nifi aliter de Nicola) Vitelli incolumitate prius cautum fuetit, a cujus falute privata, & publica falus dependet, & quo naufragante omnia etiam nostra periclicentur necesse est. Qui fi jeurus est in Romana Castra, & deinde Romam, ut poflulatur, id quidem non fine capitis fui periculo futurum eff. Creditur, non abs re Legatum enixe adeo inflare, liuuc Romam profesturum ad Pon-titicis pedes ofcula daturum, Non ergo fidendum numerofis tot policitationibus, fed illas eo magis effe formidandas, quo majoribus hollis neger. Amplius igitus de pace loqui fupervacaneum eft, nifi haud ambigue prius a Patris Patriae cervicibus periculum omne prorfits abefie confliterit. Scitote itaque omnia mihi pro ejus falure fuspella esse, omnia exiriofa videri, tantum in uno viro fufpicor effe momenti, fummam belli reor in ejus capire omnino confiftere, & lune effe pendentis ruinze exitum . Quodcumque in rem veftram effe fentio, id omne in medium profero, fatis fe hostes superaste, puta-

Eto aut e medio sustulerint, aut amovendum curaverint: co enim fublato, vel amoto, de nobis actum est, quia tunc nec ille vobis usui erit, nec vos illi. Illud etiam vobis plufquam exploratifimum cft, non diffimulatione, non infidits, non dolo malo carere quaecunque ab hoflibus gerangur . Nescio quid mali prosecto , quod abominor, Civibus, aut Reipublicae portendi videor in amicum, qualem Fridericum existimo, spectatae fidei, atque integritatis virum, non inficior, omni fuspicione rejecta, penitus esse credendum. Verum fi Romam iverir Nieolaus Vitellus, non se credit amico Imperatori, fed illi, cui fubest Imperaror Quoad Imperatorem attinet, Imperatori fidendum non diffiteor; quoad Pontificem, contrariam renco fententiam : fi forfan detinebitur, fi in vincula compactus fuerit, fi truncabitur, quis parrocinium praestabit? ad quem provocabitur? quis de mortuo judicium dixerit? Ex his arbieror non to-Ierandum esse hunc ipsum ex victore vichum, ex libero fervum, aut ex Dichatore captivum reddi, aut illorum imperio credi, qui ex successu selicitatis interdum fe homines oblivifeuntur; quofque papa-vera fublimiora praecidere femper dele-Etant, tanquam sterilibus lierbis hortum reurgantes. Nonne antchae quamplures fallis nominibus mendacium, opportunitatem, periurium, calliditatem, perfidiam religionem dixere? quorum nomina recenfere abhorreo, ranguam obliteratione digna magis, quam memoria. Teftes tamen ex opprettis plurimi extrant, Nurfini scilieer, Interamnates, Reating, Fabrianenses, Spolerani, Viterbienses, Afeulani, Narnienses, Firmani, Fulginates, Auconitani, & Bononienses, qui sub sidei defectu perierunt, nec quenquam vindicem unquam habuere, fed una cum vitae iactura turpiter quoque delufi funt. Optarem ego mendax fieri potius quam au- D gur. Non est neganda fides civi , & feni: nec verba mea neglectui habendafunt, nec furdis auribus praetereunda; fi minus, video vobis cruciatus certos, & dira supplicia imminere. Nec dixeritis non praedictum vobis, verborum aliquando mcorum, tamen fero reminifeemini. Nihil enim perniciosius, quam in capitali causa illis se committere, qui omnia pro arbitrio & agant simul, & judicent. Tutiora confilia femper faniora esse meminericis. Lyneeis ergo oculis omnia penfanda, & omnia confultanda exhortor, & nihil temere, & nihil abrupte agendum; quandoquidem praeteritorum ratio feieutiam futurorum certiffimam tradere femper confueverit.

Tom. II.

bunt, fi Nicolaum Virellum quovis pa- A Senioris fententia a Senatoribus probata.

O Uibus auditis, atque penfatis, Scuatores omnes longe magis folicitati funt, & admoneri fe probe intelligentes, in unum constipati reiectis altercationibus rationem tam falubris confilii receperunt, atque ubi in hanc fententiam itum eft, illico ad Paeis rescissionem, velut ad commune incendium extinguendum fefe unanimiter contulere. Re tamen din, ac denuo in Seuatu pertrastata, eum non alius rei exitus iuveniretur, optimum factu placuit, remittendos esse ad Imperatorem Legaros, & fimul cum his totidem ex fuis addere, datis mandatis, ne de certa Senatus fentenria illi omnia palam facianti His nuntiatis, & benigue recepta Legatione, cognovit Imperator discrimen a S natoribus de vita Nieolai Vitelli dumtaxat impedimento esie, quominus Pax fieret, nec Oppidanos aliter Pacem optare, nec aliter rem transigi posse. Federicus horum opinionem admirarus, qui in hunc ipfum tam flagrantiffimo amore aflicerentur, corandem magnanimitarem fummopere laudavit, & dignam cenfuit in annalibus memorabilium poste reponi; amicioresque cos semper habuit ob tae virtutis constantiam, ac mutuae pietatis exempla. Acquum igitur patavit tam optimis cogitatibus, tamque laudatifilmo facinori faluberrime fuecurrendum, tum ob egregiam humanitatem in co a narura insitam, rum ob inchoatam reconciliationem, quam omni ingenio firmare studebat. Ut ergo Nicolaus Vitellus tutior reddererur, Federicus ipfe itineris comitem in enudo, ac redeundo a Pontifice non defuturum fese eidem pollicetur, nec ab ejus latere discessurum unquam quoad ipfum falvum duxerit, atque reduxe-rit. Tunc etiam praeter Legati camionem, Regis, ac Dueis Oratores in Caffris existentes, fidei a Legato servandae vades exfliterunt, hoc temperamento addito; Imperator tam apud Legatum, quam apud Senatores parem gratiam fili contraxit. Interea dum triduo integro inter Imperatorem, ac Senatores ultro eitroque Legati frequentes mitterentur, & Nicolao Vitello, ejufque faluti abunde, iam eonfultum videretur, cum omnium affensu res ipsa componitur, & die, locoque forderi accepto inter diffidentes in hunc modum foedus ictum fuit .

Conditiones Pacis .

M Ilites flipendio condusti Urbe eximantur: Oppidani, & incolae arma deponant: Exulum nullus reflinatur: Tiphernates cum nxoribus, ac liberis, atque fortunis falvi fiot: Exules rerum, ac bonorum Ddd fio-

fuorum redditus percipiant: Nullus ex ob. Al Difceffus Nicolai Vitelli , Ingreffus Legati sessis, data in omnes venia, notam rebellionis sustincat: Iurisdictio omnis pristina Urbi reslituatur. Nicolaus Vitellus in cafira Legati fe conferat. Nicolaus Vitellus eundi Romam , redeundique per Legatum , cantionibus legitimis fecurus, ac tutus reddatur. Idem in priori gradu, & dignitate, ad omnia post reditum restituatur. Sententiæ, atque interdicta omnia post obfidionem promulgata prorfus irrita fint, & inania. Populus omnis Tiphernas citra fraudem, ac dolum ad fidem, et gratiam priorem integretur.

FIrmatis ergo Pacis conditionibus manu. ceraque Legati, et Federici subfignatis, Nicolaus Vitellus (1) non fine multis finorum lacrymis falutem eins, reditumque precantium, in Romana Castra proficifcitur, magno fui defiderio Civibus relicio. Legatus autem postero die cum ingenti supplicationum pompa, intra Urbem receptus est, atque ita uno de octogesimo die Tiphernatum horrida, & gravis dif-foluta est obsidio Anno Christianae salutis MCCCCLXXIIII.

(1) Ad Nicolaum Vitellium mifit Epigramma faum

Nobertus Urfus, cuius intiinm oft:
Vifore te faltem, Nicolae Vitelle, setekam
Sase unum, id fateer, selluitasse Josem.
Audin orantem totiens, licuitque videre,

Auem constem tenens, munique vicere,
Et est amplessu munica verba logis.
Nec fatir in Patrium tete, reducesque fedaler
Parater tete perion fosto Deer.
Alterius Strodinens Bibliotheon Epigrammatis hie finisest:
Impulsus Patria Nicolaus anove Vitellus

Confilie firuxit tot monumenta fxo. Corca Tiphernatum diciti placidifima mulcet Magnanimur, follert, ingeniejur equet.

©com i tres controlli Patric patre Universative
For est home meiriti steme hörer fahr.
Franciscu Igratius Lazatius in Seeie Episteperum Trpherral has pen 1.5 il. höb est, Argadil. Estrapherral has pen 1.5 il. höb est, Argadil. Estrapherral has pen 1.5 il. höb est, Argadil. Estrae breat P affelio intendig meila Città 200. Fami per la Cibiq on patte, che deveje njene salle. Città
Nicola Vitelli, quoie cen trate la famijla fi
dera il qui il controlo per manualle fattist venfatti la qui il controlo per la controlo della consultati (Citta Carattista Silver, de pedialissi alumnus Lateratius del Nelsici, et a consultati il Citta Perentali, qui un has patre compiler, de fluorers, fapresirabus anmanual controlo della consultation della consultat

faceret, eamque per tyrannidem occuparet, & de-tineret, occupatam consuleret, favere, & auxiliari, etiam posiquam per literas, & nuncios nostros

Lautentium, & compliers pradifios paterne monetramus, atqueut a praftandis difto Nicolao unatilis houjenoid defifierent, ehritative requifiveramus, quibas poetres vidus; nen exparenturi quisimono trasquam afpia furda entre control de la complicación de la

# RICORDI

# DIFIRENZE

DELL'ANNO MCCCCLIX.

DI AUTORE ANONIMO

NELLA LIBRERIA MAGLIABECHIANA.

# PREFAZIONE

O ho sempre avuto opinione, che niuna Città d'Italia per addietro sia stata sì seconda d'Istorici, e di Rimatori, quanto la nostra Firenze. Ciò vedesi in parte confermare dall' Operetta, che noi quì diamo, istorica, ed insieme in versi, comunque sieno, co' quali fi raccontano fatti, che alla nostra cognizione erano alquanto ignoti. Imperciocchè Scipione Ammirato, che più d'ogni altro di tai cose scrisse nel ventesimoterzo suo Libro dell' Istorie Fiorentine, non ci narrò il magnifico incontro, che mandarono a fare i Fiorentini al Conte di Pavia Galeazzo Maria Sforza, giovane di ben 15. anni, per la sua venuta alla nostra Città l'anno 1459. non il fontuofo Convito fattogli da Cofimo de' Medici a Careggi; non l'incontro parimente fatto con bene ordinata processione per l'arrivo del Pontesice Pio II. in isfato di podagroso; non per minuto i bei divertimenti dati loro; non la partenza di sì fatti Personaggi, e l'accompagnamento assai fuori della nostra Città. L' unica mancanza, che si trovi in questi Ricordi, cui possedè una volta il celebratissimo Antonio Magliabechi, e di cui notizia ci diede negli Scrittori Fiorentini il P. Giulio Negri, si è quella, che non pregiudica punto alla verità dell' Istoria, cioè la mancanza del nome dell' Autore, che pur si trovò presente, e su di Patria Fiorentino, per quanto dimostra l'appresso Sonetto, che si trova nel fine di questi Ricordi medesimi.

> L' amor della Città di mia nazione, (Volendo in ciò tacere, io mi rimordo) Costretto m' ba a far questo Ricordo, Acciò che noto sia alle Persone, Di una gente d'ogni condizione, Che a venir a Firenze fur d'accordo, Io mai con tanta gente non ricordo Effer di forestieri così unione. Ricordomi veduto avere, e udito Come la Patria mia ba avuto guerra; Omè, che già ne fui troppo ferito. Iddio Signor del Ciel, che mai non erra, Ha liberato noi di tal partito Nobilitando sempre nostra Terra. Onde giammai non serra Nostra Città benignità, e giustizia. Chi segue lealtà sempre ba letizia.



# IRENZE

Ricorda come queft anno MCCCCLIX. & Aprile ci furono molti Forestieri ..



Anno correndo del no. [A] Guiglielmo di Cardinal Rucellai, ftro Signore Mille quattrocencinquanta nove Sempre al fuo nome fia gloria, ed onore.

Veramente per grazia da lui piove Nelle umane menti ogni virtue In una parte più, e meno altrove. Come a lui piacque in Firenze fue Nel detto Anno del Mcfe d' Aprile Di Forestieri diecimilia, o piue, Adunati con quel Popol virile, Con lor parlando secreto, e palese Con discrezione, ed animo gentile. Molto mostrossi quel Popol cortese A fare onore a ciascun Forestiere Con lieti visi, e con vie larghe spese. Imprimamente come a tal mestiere Furono eletti questi Cittadini : In Santo Spirito primo Quartiere Luigi di Piero Guicciardini Luigi di Messer Lenzo Ridolfi, Ed Antonio. Fanton quivi vicini: A Luca Pitti ancora mi rivolfi. A Bernardo Gherardi in Santa Croce, Francesco Orlandi io ancora tolsi . Andrea Guardi venne a quella foce Con Franco di Bencivenni Sacchetti . Di San Maria Novella ad una voce Francesco di Ventura quì ci metti,

Ioanni Bartoli con questi tai,

Iulian di Lapo Vespucci co' detti;

Messer Alessandro degli Alessandri, E Diotifalvi di Neron trovai. Neri Bartoli tra questi grandi, Andrea di Lotteringo con costoro, Niccolò di Zanoti di Bonvandi. Così commello fu tra tutti loro, Che provvedesfero a ogni Forestieri, E fu affegnato lor certo tesoro. La prima cosa secion volentieri, Si comandaro, che fosse trovato Istanze da ricever Cavalieri; E chiefer bene, fossero adornate Che riccamente potesse un vedere Quanta è la nobiltà di loro entrate. Interamente come fe mestiere Le Chiese adorne sì mirabilmente, Che ridir non lo fa lo mio penfiere. Dirò di San Giovan primieramente, Ch' era adornato di tanto tesoro, Che fu maraviglioso a tutta gente. Di fini intagli nel ricco lavoro D' Oro, d' Argento, Coralli, e Zaffini Nel mezzo d' essa Chiesa farto un Coro . E per tutto d'intorno a panni fini Era adornato, e di fronde, e di fiori: Mirar facea Forestieri, e vicini. E quasi stupesarri usciri suori: Entrando, poi in San Maria del Fiore Gli adornamenti quì eran maggiori. Di tanti drappellon, ch' era stupore A vedere con gli altri, adornamenti,

Che nelle Chiefe istanno per onore.

Di più color di seta drappamenti, Poi cercando la Terra dentro, e fuori Broccati d'oro, e in più color variati, Apparecchiata per far grande onore Che di mirare gli occhi eran contenti. I Cori tutti di panni fasciati, ome fi vede al tutto dentro, e fuori, Pianere, e Piviali eran fpiegati: E uno Altar, che di molti tefori Era adornato di Reliquie faute. D'oro, e di pietre rendeva splendore. Nel mezzo quì fopr'al Coro istante Un padiglione di fiori, e di fronde, E con drappellon molto trionfante. Volendomi partir, non sapea d'onde, Tanto i'avea l'animo smagato A riguardar quel Coro, e le sue sponde. E poi all' Annunziata fui arrivato, riguardando nella fua Cappella Di tal teforo fui fliafecolato: E come io vengo riguardando in quella, Vidivi tante immagini d'argento, Ed altra cofa oltr' a mifura bella: Tutte offerte, fe bene il vero fento, Da chi a lei s'è raccomandato, Ed il suo priego da lei su contento; Guardando quella bene in ogni lato, Nè del fuo muro nulla fi vedea, Perchè di maraviglie era fafciato. Coll'anima guardando in ciò godea Di tanta nobiltà quivi mostrarsi La grazia di Colei, che 'l Ciel donnea. Di ringraziarla non de' niun saziarsi. Vedendo da Lei piover grazia tanta. Quanta per l'uom può vedersi, e provarsi . Pietà, e miscricordia tuttaquanta In Costei regna per noi peccatori. Come la Santa Chiefa di ciò canta. E poi di detta Chiefa uscendo suori, Andando a spasso per questa Cittade, Considero i minor luoghi, e i maggiori; Luoghi famoli di nobilitade. In San Lorenzo entrai Martir graziofo, E mai nou vidi tanta dignitade . Tutto'l mio cnore quì prese riposo, Non già di panni, o di fiori adorno, Ma d'un bel sito di muro prezioso. Quivi guardando io intorno intorno, Pietre conce di tale adornamento. Che Policleto n'averebbe iscorno; Molto è adornato il duro pavimento, E'I tetto tutto luce d'oro fine; Non vidi mai sì bello fornimento. Finestre vidi grandi, e piccoline Di vetro lavorate sì gentile, Non mostrar manufatte, ma divine. A questa Chiesa non trovo simile. Guardando poi nella fua Sagrestia,

Ogni superbo vi diventa umile.

Mai non mi fazierei di flarci drento,

Meglio adombrato non credo, che sia.

Non vidi intagli, e tarlic mai migliori

Di marmo un desco di gran valimento.

Quì affigurato par, che tutto fia

A tanto grandi, e nobili Signori, Molto adorna è la Cafa del Signore Di vita eterna, e di fita Madre bella, Di tutte le ricchezze dà onore. Certo io dico San Maria Novella Per lo Vieario del Figliuol di Dio Colla fua Corte, che così s'appella. Capo de' Cristian fanto Papa Pio. Che colla Corte della fua potenza Vuol provvedere contro al Turco rio. Per udir più Signor venne a Fiorenza, Perchè afpettava con gran desidero Un giovanetto con gran reverenza, Lo qual fi noma Galeazzo invero, Con bei costumi, e pien di cortesia, Bel di persona, e di coraggio altero. Costui si chiama Conte di Pavia. E da piecoli, e grandi è molto amato, E venueci con bella compagnia. Provvide ancora il popolo onorato Pel Santo Padre nel luogo predetto, Tal che niun maucamento fu trovato; Quivi person, nè bestic alcun disetto Patiron di mangiare, o di dormire; Sicchè fi stette con sommo diletto; E per poter le cose me' fornire Dieron licenza a ciascuna persona Potesse vender ognuno, e servire. Pel sopradetto degno di Corona Fe'apparecchiare Cosmo il suo Palagio Molto più adorno, che non fi ragiona. Io fui per tutto rimirando adagio, Sì mi fmarriva in tanto adornamento Confiderando, e non patia difagio. E volgendomi intorno, era contento, Nulla di muro fi potca vedere, Coperto tutto di gran valimento. Solo di panni v'era un grand'avere, E rilevati cran d'ogni figura Cose finte così, che parcan vere. Con atti propri sì, che la natura Alcuno iscorno quì riceverebbe, Che ne vantaggerebbe la pittura Chi fusse in quello luogo, guarderebbe Tutto ismarrito rimirando, e muto, E riguardando in gir fi volgerebbe. Per tutta la Città no are'creduto Tanto tesoro in arte lavorato. Che fusse tanto, quanto qui ho veduto" Feciono i magni Signor dello Stato Apparecchiar, far giostre, cacce, e balli, Armeggiatori, e feste in ogui lato. E prima per la giostra de' cavalli În fulla Piazza la di Santa Croce, Più giostratori con molti vasfalli. Quivi fur fatti (perchè ciò non nuoce) Intero il vecchio, e'l nuovo Testamento; Isteccazi, e più palchi per vedere, E entrate aperte da cialcuna foce. E poi presso al Palagio, ove sedere Debbe ogni Prior, che questa regge Parte del Mondo con lor provvedere.

Tengono il reggimento, e bella legge, Guardando la Città, e 'I lor Contado Sicuro , e franco da ciafcuna gregge ; Cercando d'ogni fiume il vero guado, Fanti temere, e amare in ogni loco, Tenendo fito di fingular grado.

Per veder d'animali alcuno giuoco In fulla maftra Piazza della Terra Adornamento fecion far non poco i Per veder d'animali alcuna guerra, Fero isteccati, e palehi, e per vedere Gran parte della Piazza vi fi ferra.

Mercaro nuovo tutto a un tenero ntorno ificcesto con palchetti, Un mezzo braccio alti per federe. Le belle Donne con fiioni diletti .

Per poter quì danzar, e far gran festa Adorne con leggiadri Giovanetti Di fopra, perchè il Sol nell'ora fella Sino alla decim'ora molto offende I dilicati vifi, e ancor la testa,

Ferion porte ornate, e belle tende. Nel mezzo compaffate, e ciafehedune Con molti adornamenti le diftende . Dentrovi ancora l' Armi del Comune . Che di vederle cinforno è contento, Per tuera Italia fono ifprechio, e lume

E poi in rerra il duro pavimento Era tutto coperto di rappeti, Per porervi danzar fenza tormento; E palchetti d'attorno con discreti

Adornamenri, per veder d'intorno I dilicati vifi adorni, e cheti. Ora diro di quel Popolo adorno Come qui riceverre i Forestieri Con allegrezza di norte, e di giorno.

I Cittadini tutti volencieri Givano incontro a cialchedun Signore, Allegri Ambasciadore, o Cavalieri, E fopra tutto, che fi faccia onore

A' Forestieri d' ogni condizione Sia che si vuol Segnore, o Ambasciadore. Imprimamente con grande affezione, Per far onore al Conte di Pavia.

Mandaro a appareceluare più perfone. E ordinare alberghi per la via Di bere, e di mangiare, e di buon letto,

E d'ogni cofa, che si convenia, Con diligenza fenza alcun diferto: icche era con onor ben ricevuto Di gran magnificenza, e con diletto.

Con diligenza, perchè è dovuto A quello Giovan benigno, e cortele, Allegramente , poiché e' ei è venuto . Con gran promifioni , e larghe fpefe , Per tucto il hogo di lor Signoria,

Fin dove fon confin col Bulognese. E quando di Firenze fi partia Allegramente con tal condizione, Affai Cierada miferfi per viz, Per andare incentro a quel Garzone

Leggiadro Giovinetto, e di bel volto, Mentamente, e con affezione. Tere. II.

A Che i Fiorentini tutti egli ama molto, E viene a cafa lor ficuramente. Come favio, e discreto in uso colto. Incontro sì gli andava molta genre, E chiamare fi fa Galeaz Maria, Il nome di fita Cafa è anticame nte:

Ed egli ha Titol Conte di Pavia Meritamente, e quel Giovan fovrano, Venneci con sì bella leggiadria, Che seguian lui per monre, e per piano,

Ed era Giovan tanto valorofo Ch'è di Pavia specchio, e di Milano. E envaleando fenza alcun ripofo. Tanto che giunfe a' nostri confini,

Con animo genril turto giolofo. Quivi trovò i noftri Cittadini, Che lui attendevano ful fentiere E prima Messer Carlo Pandolfini -

Meifer Bernardo Giugni Cavaliere Messer Man Temperani, e con lui era Mesler Giannozzo Pitti volentiere; Messer Donaro Cocchi ancora v'era, Ed Orto Niccolini e era con loro

Meffer Aletfandro persona inrera. Luigi di Pier di Luigi, e con costoro Anton di Messer Lorenzo a tal fusta, Dictiful di Nerone era di loro

Giovannozzo Biliotti quì s'apprefta, Guglielmo di Cardinal Rucellai, Piero de' Pazzi , che è persona onesta; Franco Sacchetti tra queffi cotai .

E Giovanni d' Antonio Canagiani, E Ruperto di Niccol Martelliai. Con allegrezza piglial per le mani E con lerizia ciaschedun l'attende, Con trecento fitol i più Sovrani. Dal laro deftro gli era il Reverende

Nostro Signor di Modona Pontesice Come vero Cuillian con lai s' inrende Dal finistro lato a lui era il Magnetice Signor Tiberto Franco Condorriere,

Con molri altri Signor feguia partefire. Quivi trovaron l'ardito guerriere Con trecento di fua Cavalleria Signori, e Iscudier d'ogni maniere,

A presentarsi a quella Baronia Al proprio confin di lor terreno. I Citradin più degni, che vi sia. A raccontarglia me non fovvenieno I Cittadini grandi, e valorofi,

Che a fangli onore turri quì venieno. E al Cavrenno ciascheden riposi A confortare alquanto il corpo umano, Per ricreare alquanto i fenfi, e pofi. Provveduto, benehe fiz Inogo iltrano, Per definare ben d'ogni vivanda,

Ortimi viui, e cibo al corpo fano. Vivande venian quì da ogni banda, Siccome è detto , d' ogni imbandigione , Come pe'Cittadin ciò si comanda. Molto fu provveduto con ragione

Quivi per definare, e poi per cena A Firenzuola tutte le persone, Eee

Furo ordinate fanz' alcuna pena, O difagio patir persona, o bestia, Tutti posar con amorosa lena. La cena allegra su senza molestia

D'ogai vivanda con molta allegrezza, E andzrń a ripolare con gran festa. E la mattina con molta prefezza Chiari, e allegri misersi in cammino La Baronia di gran gentilezza,

Per paffare il Moige d'Appennino, Ognun montò a cavallo ardito, e inello, Con allegrezza di coraggie fino. Saliro il monte, e feefero in Mugello

Saliro il monte, e fectero in Mugello Allegramente, e a tal Cavalleria Molto le piacque quel Paefe bello. La prima pofa fu a Scarperia, Allegramente quivi ripofarfi

Quel Giovinetto pien di vigoria.

Quando lor piacque di quindi mutarfi,

Tre miglia o poco piu per quel viaggio,
In Cafaggiolo ebbeto a ritrovarfi,

Là dove Cofmo tien per suo Villaggio, Quivi la sera sece lor riposo Tutta la gente d'allegro coraggio. Colui, che tien questo luogo gioroso, In lui tre cose surono a quel punto,

Che a tutto il mondo lo fanno famofo. L' una è 'l fapere , in che Dio l' ha affunto: L' akra 'l poter, che gli ha donaro Iddio, L' akra è 'l volere colle due congiunto . Quivi giungendo il Giovine, odo io,

Coll' altra compagnia di grande affare, Siccome io v'ho detto, al parer mio, Dovendo a quello luogo ripofare Per quella fera con ral compagnia

Di fuori, e dentro prefi a riguardare.

A tal mellier qualunque cofa fia,
Che fia di bifogno al corpo umano.

Per nulla manca, cise quivi non fia. Primamente le faie a ogni mano Adornate di panni, ed in bel fito Da ricevere ogni Signor fovrano.

Di Camere il luogo comparitio
Gran quantità, ficcome a tal meffiero
E' di bifozao, come avete udito.

Da ricevere mule Forestieri, Papa, Imperador, Re, e Cardinali,

Duchi, Marchefi, Conti, e Cavalieri, Largamente y alloggian questi tali Per ampiezza di fianze, e bene adorno

Foor di Citta non fono a' quefle uguali. E per le belle pui dentro, e d'intorno Molto copiole di ffalle, e di firame, E hiala allai per notre a per ligiorno

E biada affai per notte, e per il giorno Poi dalla gente per cacciar la fame, D' ogni vivanda, che fai ragionare, Saziare fe ne può le menti brame.

E copsofamente ebbe a abbondare Si d'ogni cibo graziofo, e buono, Che millo feppe altro addomandare.

Che millo feppe altro addomandare A diciaffètte di con cotal fuono Partironi con grandi diligenze

Con istromenti ral, che parea un trono

La Cavalleria sì maravigliofa Mifefi in via verfo di Firenze. E fanza curta aver d'alcuna coss Cavalcando duritto per le firale Allegri tutti, e frecchi come rosa, Cavalcando con tanta degnirade

La Baronia giunfero alla Porta Della graziosa, e nobile Cittade. E qui per fare a tal brigata ficorra Ufici finer bea mille Cambini

Uscir fuori ben mille Cittadini
Tutti i maggiori colla mente accorta,
Tutti quanti vestiti a panni fini,
Cavalieri, Giudici, e Mercanti,

Cavalieri, Giudici, e Mercanti,
E tutro il fior dei noftri Fiorenetini.
Con reverenza gli venius davanti
Il Capitano, e'l Podeltà primieri

Nel fuo utizio ciafcun Cittadino Secondo il grado fuo ordinato fue Da quei, che a ciò far ebber dimino. Fu accompanyano colle grati fue

Fu accompagnato colle genti fue Do' Cittadin vefiti , ben giocondo Con ricchi panni furon mille, o piue.

Con allegrezza gli feron fecondo Quei Cittadini di gran degnitado Facendo feffa, e giosa tutti a tondo Sì lor menaron dentro alla Cittade,

Mostrandogli d'amor gran corresa A fargli onor correan ruere le strade, E cavalcando con tal compagnia, Mostrando a lui faccia graziosa

Smontò al Palazzo della Signoria.

E fanza far dimoro, o akra pofa.

In fu il rialto della Porta fue
Trovò la Signoria tanto graziofa.

Con allegrezza ricevuto fue
Da quella Signoria, veracemente
Come fe folie lor fighinolo, o piac.

D'ogni accoglienza fatto il conveniente, E con licenza ringraziando loro La Signoria, e cutta l'altra gente. Per partirfi da lor non fe dimoro

Per trovar dove dove alloggiare, E alla Cafa di Cofino andati foro. Or quivi certo non potre' contare

Con quanto onore fu, e con allegrezza, Ricevuro, con fatti, e con parlare. Entrato nel Palazzo di bellezza Le camere, e le fale adorne tanto

Tutte adomate di piacevolezza, Cercando quel Palazio in ogni canto Di fini panni, e di dilicatezza Interamente non potrei dir quanto,

Cosmo, e i figliuoi con amorevolezza
Ricevettero il Giovine graziofo,
A lui mostrando ogni loro ricchezza.
Dicendo a lui, qui è il tuo riposo,

Per tutto il tempo, che ti fia in piacere, Or niun tuo voler cienci nalcolo. Conceduto ti fia a nostro potero Qualunque cosa tu dimanderai,

E fe'l vorrai, ben lo potrai vedere . All'arro della vita quì omai Anche fopra a ciò Cosmo comanda, Tutta la gente aspetta, come sai. Fa, che fornisca ben d'ogni vivanda, E la gente qui affetta in più partite, Fa che provvegga bene in ogni banda. Le Tavole per tutto ben fornite Fur di vivande d'ogni imbandigione Turre le genti a un voler unite. La Signoria rimoffa ogni cagione Comandà, che fussero onorati, Al viver provvedendo con ragione.

A' Cirtadini fopra ciò chiamati, Che provvedesser a ciò, che bisogna Con danar del Comun loro affegnati. Siechè 'l Comune non abbia vergogna, Giusta la condizion di lor stato Fate con verità, e senza menzogna. Per tutta la Città fu ordinato, Che chi venisse, potesse trovare Da estere servito in ogni lato. A' diciannove ( non mi pare errare ). Ci venner di Romagna più Signori, E con questi altri si ebbono a adunare. Signor Gifmondo prima venne fuori; Cecco, e Pin da Forll-vennerci ancora, Aftor, e Taddeo uomini d'onori. Venneci anche quà fanza dimora. Il fratello del Signore d' Orbino, E più akri Signor, ch' io non so ora E tutti ricevuti d'amor fino, E col Comune ciaschedun s' intese, Dell' andar, dello stare a suo dimino A dì diciotto del predetto mese Andò Galeaz Conte di Pavia Co' suoi sergenti ciaschedun cortese, A visitar la nostra Signoria; Doye la Signoria con lieto viso, E con benigno aspetto il ricevia. Lui onorando con letizia, e riso, E in mezzo di lor lo fer federe, A lui mostrando amor sanza diviso. Ogni lor gioja gli fecer vedere D' argenteria, e libri di ferittura, A lui offrendo ogni loro potere. Ed e' rispose, veramente pura Grazia io rendo alla lor reverenza;. Parlando a lor colla mente ficura: Offero a voi ogni mia potenza, Pria coll' avere, e poi colla persona, Però chiedete a me fanza temenza. Per voi ogni akra impresa si abhandona, E fervidor vi, fono ottimamente, Coll' arme in mano contro a ogni Corona Nostro Signore Iddio onnipotente Sempre vi renga con felice flato, Con lunga, e lieta vita interamente . Ed io con voi gli sia raccomandato: Pur ogni volta a Dio vi raccomando E da, voi priego, ch' io sia licenziato

Ton. II.

A E con licenza fcufa v' addimando, Che perdoniate a me pur giovinetto Se alla vostra presenza io parlando Per non conoscer feci alcun difetto; E abbiatemi iscusato per fanciullo, E voi accomando a Cristo hencetto. Cotal licenza non mancò per nullo, Che non gli fosse data graziosa Con buono affetto, e non per trasfullo. E non gli fu negata alcuna cofa. Volendo ritornare al bel Palazzo, Data gli su compagnia valorosa. Come fi mosse messer Galeazzo Del bel Palazzo della Signoria, Giù discendendo licro, e con follazzo, Podestà, e Capitano in compagnia, Otto di Guardia, e Nove della Parte, Ed ognan de' Collegi lor feguia. E tutti gli Official di ciascun' Arte, E tutti i grandi, e maggior Cittadini, I quali non direi con cento carte. Pure i maggiori nostri Fiorentini L'accompagnaro infino al bel Palagio Della Via larga con coraggi fini. E poi tornarsi indietro con bell'agio,. E lui rimase dentro a riposare Da fe cacciando ogni pensier malvagio: A' giorni ventitrè si messe a andare A un convito pur di Cosmo istesso, Che fe a Careggio d'un bel definare, Là dove Cosmo suole andare ispesso Di Firenze, e chiamare li più degni, Perchè alla Terra era molto di presso, Pigliando i più diletti, e car' ingegni, Cittadia molti di riputazione, E quei conviraro a tai convegni, Per dare alcun piacere a quel Garzone a. Molti garzoni vi fece venire Con istormenti d'ogni condizione Con quanta orrevolezza io non fo dire Di vestimenti, e adornato viso, Ciascun pareva figlio di gran Sire, Ciascun parea venir di Paradiso, Tanto eran nella vista gloriofi, Con bel parlare, ed angelico rifo: E molte donne con volti giojosi Adornate eran molto riccamente, Con. be' costumi , e con atti amorosi . A quel Convito vi fu interamente Ciò, che fa addimandare il corpo umano Per dilettare molto onestamente. In prima per tenere il corpo fano Io non so raccontar tante vivaude, Quant' io vidi venir di mano in mano. Il numero di gente è molto grande D' uomini degni, e donne valorofe, Altro che bel parlar, qui non fi spande; E taccio il nominar di tante cose, Di che il Convito fu-sì copioso. Rimoto, e lungi da cose noiose. Con liero viso, e animo amoroso Tutta la gente, che qui ritrovossi, Con ogni suo desio prese riposo

E come da mangiar quivi levoffi, Arpe, e viole, e fimili flormesti Puliti giovani a danzar fur molli,

Non posio raccontar gli adornamenti, Ch' avean le belle doune, ei bei garzoni D' ogni color di feta drappamenti, E perle, e pictre di molte razioni Ne' rari vellimenti, e adomezze Con i ricami d'orni condizione.

Quivi moltravan le grandi racchezze Uomini, e donne ne'lor vestimenti. E le infinite lor piacevolezze.

E ne' sembianti lor parean contenti D' effer venoti a onorar tal fella , Denzaudo con il fuon, veloci, e lenti. Ninna gentilezza quì non refla,

Che son fi faccia in quello almo Conviro. Così a ben fare ogni persona è presta. Era già il Sole oma' all' ultimo fito Gianto del letro fuo per coricarfi.

Quando l'un l' altro con cortefe invito Per volere alla Terra ricomarfi, Dolci faluti proferendo, e molti

Con dolce reveren a accommistarii. E verfo la Città fi furon volci Con lenti passi, e be' ragionamenti, Tutti alle lor magion furon raccolti.

Di quella parte omai istiam contenti. Ricordo della venuta del Papa.

Andaro ancora i derti Citradini A far un grande onore al Santo Padre . C E a molti akri Cortigiani fini . Che ordinaffer per vie, e per istrade

Da' Saneli fino a nostra Cierà Con diligenza per le vieaspre, e adre, E provvedessero ad ogni nicistà

Per infino alla Porta, che fi ferra Del bello fito, dove il Papa istà. E non fu poco onore a nofira Terra,

Dico per certo al Popol Fiorentino, La gente, che ci fu, feil dir non erra; Credo, che fosse enasiglio divino, Che a' ventiquattro di del detto mefe

Utel di Siena, e misch in cammino Il Santo Padre Papa Pio, e s' intefe Andargli incontro molti de' più fini,

Dov' il nostro confine è col Sanese. E come e' su pastito quei confini Fu provveduto bene ad ogni cofa Mentrlo confolito pe' cammini :

D' interno a lui gente valorofa A conducerlo piano, come è detto, Su gli omers degli nomini fi pofa.

Perche di gorte tiene alcun difetto , Non porca questi venire a cavallo, Recavanio posico, e con diletto. Fa provveduto ancora fanza fallo

Che a nullo non mancaffe cibo, o bere In quel cammino, Signore, o Vailallo. Per quella fera fecion provvedere

A San Cailiano alberghi, e vivande Per ripoture il corpo con piacere.

Il lume fuo per l'universo mondo, Fu meffo in punto l'efercito grande. Il Santo Padre con vifo giocon Si mife in via verso la Cittade Dando benedizione a gurto il mondo. D' ogni parte correan tutte le firade

A veder lui, con tanta divozi Quì piovevano tutte le contrade. E las veggendo in loro tanta unione,

E ferma fede nel Vicar di Dio Volentier dava la benedizione Come fu detto, quì con gran desio

Recaro i Cittadin per quel viaggio Sopra le fpalle il Santo Papa Pio. B La prima pofa fecero a San Gaggio, E quì fecero alouanto collazione

Il Santo Padre col fno Baronaggio . Quivi mokiplicar tante persone, Che non fi feriveria in cento carre; Quì era gente d' ogni condizione -

I Capitani della Guelfa Parte Coperson Ini con il loro Stendardo, E loro propri con ingegno, e arte Sopra gli omeri loro, e con riguardo, Facendo intorno, e innanzi a lui fcorta

Gran Cittadini ciaschedun gagliardo. Soavemente recarlo alla Porta Della magna Cireade di Fiorenza,

E quivi venne la Signoria accorta A ordinar la gran magnificenza Di mandare la gente ordinata

E di ugni condizion far differenza. Dinanzi a tutti fu famiglia data Di Cittadini fu ordinatamente . Come nell' ordinario fu trovata.

Famiglia di Rectori poi feguente Del Capitan Podestà e Forestieri , Quella del Conte Galeazzo assente .

Famiglia d'akri Signor volențieri, Quilla di Cardinali poi feguiro, Quella del Papa qui a tai meftieri.

Giovani Cittadini quivi giro, Scudieri, e gentiluomin qui fi vede Del Conte Galezzzo nol il viro. La procession secondo noltra Fede La Croce di Santa Maria del Fiore

A tutto il Chericato sì precede. Molte Relique Sante a tal tenore Con ricchi paramenti, e bene orasti, Le Regole ordinate a grande onore.

il molti Cirtadini a ciò trovati Dalla Signoria ordinatamente Seguian la procession bene ordinari. Le sette Arts mappiori qui seguente Official ili Condotta, e poi la Grafcia,

Di vendite Official qui van rafente. Catafio del Contado quì fi faícia, E seme poi il Catasto di Firenze, Official della Carne non si Infeia, I Cinque del Contado a tai incidenze, Official de Pupilli qui po remo,

I Said' Arezzo con le lor parenze;

Provveditor di Torre ttoveremo.

Provveditor del Vin feguita poi,

I Confoli del Mar quì trovai io,

Massai di Camera or vedrete voi-

Poi feguiron li Sci di Mercanzia.

E gli Otto della Guardia quì fent' io. Tutti costoro innanzi per la via, Poi Signor Foresticri, e Ambasciatori,

Provveditor di Dogana abbiam noi,

Officiali del Monte ancor vid' io,

Provveditor del Sal non lasceremo.

Poi Avvocati di Corte feguia. Quattro cappei di Cardinali fuori Sopra quattro baltoni eran condotti . Da quattro giovani degni d'onori. La Bandier della Chiefa a tali motti Portò l' Ambasciadore di Borgogna, Portolla volentier fanza rimbrotti, La Bandiera del Papa averla agogna L' Ambafciadore del Rc d'Inghilterra Armato come Frier, fanza vergogna Ando Messer Nastagio in nostra Terra. Croce del Papa portò un Cortigiano, E l'Ombrello del Papa a cotal ferra Volentieri portò a allegra mano Iacopo di Francesco di Ventura, Seffanta giovani quì noi troviano,.
Appiedi Fiorentin fanza paura, Co' totchi accesi innanzi al Sacramento Vero Corpo di Cristo ci assicura; E fopra questo coll' animo attento, Collegi della Parte ognun difereto, Collo stendardo ciaschedun contento :: Per dignitade di piano, e di cheto, I Capitani della Parte detta, Con riverenza, e con animo lieto: Con divoziou ciaschedun s'assetta D'intorno al facro Corpo questi tali, A tanto onore è la Parte eletta. Apprello a questi vengono i Reali Governatori della Chiesa Santa, Signori Reverendi Cardinali. Seguendo di ben far, come si canta In beneficio della Santa Madre Chicfa d' Iddio, che di loro s' ammanta. D E dopo questi viene il Santo Padre Su gli omeri recato da' Maggiori, Che fi trovasser in quelle contrade. D'intorno a lui li nostri Signori, Per addestrarlo per tutta la via, Signor prudenti, e degni d'ogni onori. E poi i Collegi con loro feguia, Che portan lo Stendardo fopra a lui, Che non l' offenda cofa che fia. Questo vid'io, ch' a tutte cose sui, Quando si messe a entrar nella Cistà, E queste cose vidi, e udu da altrui. Dietro a lui era sì gran quantità Protonotarj, Vescovi, e Prelati, E molte genti di gran degnità. E la gente premea da tutti i lati, E per modo calcate cran le strade, Che quafi tutti i luoghi cran pigliati -

Giovani, e vecchi, e d'ogni qualitade Correvan per aver benedizione E venuti eran di tutte conrrade. Piene le Piazze e le vie di perfone, E tetti, e le finestre in ogni lato, Aspettando con gran divozione, Che'l Santo Padre quindi sia recato. Tanto infinito popol fi vedea Per tutto stretto, e in calca trovato. In la Toscana tutta i appen credea, Che tanto folle del popol Cristiano Quanto era quì, e per tutto tenea. Taccia chi fa del Cairo, o di Milano, Poichè di tanto picciol Cittadella, Popol fimil non fi trovava umano. non fi vedea la quantità d'ella, Perchè Nettuno colla fua freschezza. Piovendo, gli cacciò dalle vie d'ella. Tolfe quel di molta piacevolezza, Che di Firenze gli nomini; e le donne Mostravano in quel dì ogni ricchezza. Io scrivo quello, che io vidi, c sonne. Dalla Porta si mosse il Padre Santo. E lui, e gli altri per la strada audonne : La benedizion dava a ogni canto, Perchè la molta gente, che qui avia Per dove va, non si potrà dir quanto. Quanto potè guatar per ogni via, Portato fu molto foavamente, Fino al Palazzo della Signoria... Quivi per certo non fermò niente, . Ma dal Palazzo della Podestade, . Passò benedicendo pur la gente. . Infino al Duomo di nostra Cittade . Lo quale è detto San Maria del Fiore . E out entrò con molta dignitade Ver Vicario d'Iddio il fommo Pastore, Benedicendo, diede alcun perdono, A cui di fe non porta alcuno errore. E poscia ch' ebbe fatto questo dono, Usci di quindi , ed entro in San Giovanni, .. E perdonanza dià, com' io ragiono. Guardando di ricchezza tanti panni,... E di tesoro tutta la Cappella; Io non credo però, che amor m' inganni, . Che fopra tutte l'altre mi par bella. Quindi partiffi po' il Santo Padre, Per andar a Santa Maria Novella; Cafa nomata dalla Santa Madre Di Gesu Cristo nostro Redentore, Dove per lui sono stanze leggiadre, E quivi si posò il-ver Pastore. Come i Signori andare a vifitar il Papa . Li ventisei del predetto Mese,

La magnifica nostra Signoria, D' andare a visitare il Papa prese Con graude, e bella, e ornata compagnia,. Con loro il Capitano, il Podeftà, E molti cittadin per quella via. E gioiofamente faccan festa, Mostrando al Santo Padre lieta fronte Perchè era ragionevol cosa questa.

E

Francesco Benci niente tenzona,

Vedendolo nell' arme pare Ettorre,

E tanto bene nell' arme rifea .

Venendo al campo fortemente corre.

Dicendo: or quivi di che si ragiona?

Andando ad effo con parole propre. Lo falutaro con gran reverenza, Dicendo a lui : tu fc' di piarà fonte . Parlando allora con gran diligenza, E proferendo a lui il lor potere Con tuttaquanta lor magnificenza; Ed ei rifpose lor, com'è il dovere: Mille volte ben vegnate voi. Cristo vi doni ciò, che v'è in piacere, E dia pace, e riposo a voi, e a noi, Conceda vita lieta, ed unitade. Ed alla gloria ci conduca poi, Mantenga sempre vostra libertade ; Della voftra vennta vi ringrazio, Che mi è fingolar grazia in veritade. Se quì non istarò sì lungo spazio, E dovunque i' farò, fervirò a voi, Sinchè io mai me ne vedelli fazio . Sì ne diste, calcando la man poi, E con sua autorità gli benediste, Nel nome sì di Dio, e de' Santi fuoi, A tal benedizion ciafcun s'afflisse, E inginocchiati lì col capo chino .

Sempre laudato Iddio ciascuno disse.

Lui ringraziaro, e il Dio fempre divino.

Per ritornare alla loro magione,

Al nobile palazzo graziofo,

Accomiatarfi, e miferfi in cammino. Tornarfi quei Signor degne persone

Sede della giustizia, e di ragione,

E quì poi ciaschedun prese riposo.

Providero anco i nostri Cittadini Di far giostrar de' Giovan Fiorentini, Per dare ai Forestieri più diletti.
Sette Giovani, come Paladini, Armati a caval d'elmi, e cimieri, Con forti lance, e con iscudi fini, Vennero ia campo come buon guerrieri In fulla piazza della Croce Santa. Come fossero buoni, arditi, e fieri, Arditamente eiascheduu si vanta Di far de' colpi per amor di Dama, Dal capo armati infin alla pianta. Ciafcun fi mette per acquistar fama, Pier Rinuccini prima venne in campo, E con gran boce tutti gli altri chiama, Sur un cavallo, che menava vampo. Armaco bene d'elmo, e sì di feudo, Dicendo: chi mi è contro, nou ha feampo. Nel cuor benigno, e nell'aspetto crudo, Tanto pareva quel Baron gagliardo, Che ogni donna il piglieria per drudo. Ghirigor Marfoppini non codardo Venne ful campo qual Barone ardito, Destro, e leggiero come un Liopardo. E della piazza prese il primo sito, E nell'atto fuo forte minacciando ; Chi quì m' aspetterà, farà ferito. Aveva più fergenti al fuo comando.

E egli era ben fatto di perfora,

E dicea: chi ne viene ? e come ? e quando?

E

Che di niente non gli si può apporre. Giunfe ful campo, e intorno fi volgea, Tanta orribilità mostrava questo, Che faceva tremar chi lo vedea Anton Boscoli venne ardito, e presto Sur un caval coperto d'armadura, E nell'aspetto suo ardito, e lesto. La fua ferocità facea paura A chi nello steccato stava atrento. E egli stava con mente sicura. E ben parea Bason di valimento Nel venire, e voltară intorno fiero, Tanto nell' arme parea d'ardimento. E Braccio Guicciardini buon guerriero Venne ful campo armato finemente D'ogni armatura, e nella vista altero. Costui non minacciava niuna gente, Ma con un atto crudele, e feroce, Quali tremar facea chi ponea mente. Piero Vespucci giunse a quella foce Sur un cavallo tuttoquanto armato, Furiofo nell' arme, c'sì veloce. Nella sua furia ognun gli facea lato Parea, che ognuno volesse cacciare, Tanto di furia pareva infiammato. Quanti n' era facea maravigliare Nella venuta furiofa tanto. Vennevi un altro, che si fa chiamare Conte Gherardo, secondo il mio canto, Di Gherardesca Maremma Pisana, Fiero in afpetto non potre' dir quanto, Giunfe ful campo con boce fovrana, Chiamando gli altri: venite a battaglia, Questo diceva colla mente fana. E non parea, che curafle una paglia Tuttiquanti quegli altri Cavalieri, Che crano venuti alla vifaglia. Mifersi in punto due di quei guerrieri Le lame in mano, e gli scudi imbracciati, L'uno inver l'altro, come lion fieri. Quando infieme furonfi incontrati, Fiaccor le lance, ed i troncon volaro, E lor cavalli furo inginocchiati: Battendo i sproni, i caval si levaro E tornarono, indietro all' altra giostra, E la feconda volta ritornaro, Miferfi altri alla veduta nostra Più aspramente, che quegli altri due, E la fua forza qui ciaschedun mostra. Come l'un l'altro riscontrato sue, Ruppon le lance . e spezzaron gli scudi , E l'uno, e l'altro inginocchiato giue. E rilevarsi con gli animi crudi, Per ritornare a fimile convito L' arme si rassettar con molti studi. La terza coppia a un levar di dito, E l'uno contro l'altro si su mosso, E fieramente correndo fu ito,

St fortemente l'un l'altro ha percoffo Nel rifcontrar , che l' nno, e l'altro china Giù, come dicesse più non posso. Di rizzarfi amendue di voglia fina Di gran foperbia infiammati, e tinti.

Corron con ira fuperba a rovina. Non fi chiamano ancora niun vinti, Correvan per superbia per lo campo, D' ira, e di stizza eran vestiti, e cine: .

Ciascuno con surore mena vampo. Ben mezo il giorno feorrono a tal gioffra Con superbia ciascun per il fiso ifcampo. Nel fine quali illanco ognun li moltra, Quì i giodicator de colpi degni Fecion far fine alla prefenza nostra.

E' giofizator cluamarono a convegni : Aatonio Boscoli ette il primo onore, Che nel combatter fece maggior fegni. Fu il fecondo ancor di granvalore, E fu dato a Braccio Gueciardini

Perchè d' ogni virtù porta il colore-Uscir di campo quei Cavalier fini Con trombe, e pifferi, e più istormenti Tornarfi a cafa lor co' lor vicini . Di quella parte omai isliam contenzi,

E quì piglierem noi akto viaggio, Darem principio a vedere altre genti, Parlando pure con maggior linguaggio.

Ricordo del Ballo in Mercaro muovo. Non di luo' folitario parleremo, Ma nel più bello fito di Firenze,

Di una nobil gente noi diremo. Vidi a' trenta del mefe dar license Di ogni adornamento femmioile Poter portare con gran diligenze,

I Citradin con animo virile Chiamati a onorare i forestieri Per dar piacere al Giovane gentile, Ed a uomin gentili, e Cavilieri,

Pure in Fuenze nel piu degno luogo, Dove la gent' ufa più volentieri, Lo quale chiamat' è Mercato Nuovo, Fecion danzare il fior de' giovanetti

Con teilithme donne a dir mi muovo. Come già diffi , fatti bei palchetti , Dove feder con ricchi vestimenti a E seccati d' intorno ben corretti ;

Siechè vedergli in gli occhi sì contenti , Ragguardando negli angelici vifi, Danzando quì al fison di più stormenti. Come tra loro a riguardar mi mifi.

Tu non aresti detto effer persone : Anzi parean mille Paradifi Le belle donne degne di corone Ne' lor costumi angelichi, e vezzosi,

Quanto natura più bellezza pone. Negli atti loro foavi, e amorofi, Che piglierian d' amor ciascuna mente, E Con loro ifguardi tanto valorofi.

Gran quantità della fiorità gence, Di giovanezza donne, e di conzelle, Di fiai panni adorne, e riccamente,

Con ricamati aifigurati a:torno, Co' vifi angelicati mostran quelle, Che fan di mezza notte un chiaro giorno i Tanta piacevolezza è in lor parlate, Che fanno innumorar chi è d' intorno. Giovani con coftor fono a dauzare Con diverse divise di bellezza

Tre voke i voftimenti fan mutare. Ed ogni voka di maggior ricchosza, Li vestimenti in arre lavorari

E atti, e collumi d'ogni gentilezza. Quivi eran mille vifi insamorari, Prefi da Venere, e sì da Cupido E ne' lacci d' Amor streni , e legati.

Chiamati fon dall' amorofo grido, E incarenati fon fenza gwardarfi Cizscua dicendo : Amore in te m' annido . Chi crede nell' Amor più ripofirfi,

Quello è quel, che combatte noste,e giorno Ripofo, e fenno a bui fi fanno ilearfi. A dir di cotal festa qui ritorno, Chi di lor danza, e chi flormenti tiene. E chi gratando gente fa forgiorno.

E chi per rinfrescur la gente viene, E reca vino li molto fovrano. Chi rieche coppe di confesi piene. Chi mesce vin vermiello, e chi tribbitno,

Chi semiva tragrea intra la peute; Chi va mefeendo via di mano ia mano. Garzon per fervidori allegramente

Porgevan vino, e chi confezioni A nomini, e a donne lictamente. lo non faprei dir tante ragioni Di diletti, e piacer, quanti qui n'era;

Qui erau genti d' ogni concizioni. E cufchadun dicca, che tal maniera Di scita, e d' allegrezza tanto onesta Più veduta non fu , sè udita fi era.

Pofeia la fera fornita la folia, Di tanta nobiltà, d' atti, e parlare, Di ciò lodare la gente non refta. Di quella parte mi convien lasciare, Benche mi fia ci esò guan pena al core,

Lufciar d'Amore, come il potlo fare. Penfando, che giammai da quello Amora Pote neffeno nom trovar difcfa ,

Ma chi piu il fugge, piu cade in errore. Percio s' io ho bene quella parte intefa, Per lei fi governa il bene. e il male, E egli fempre eien la rete teta . E in due modt quello Amor fi vale.

Leale è l' uno , e l'alero è traditore , D' animo è l' uno e l'altro è naturale. Lafeiar mi convicto or quello Signore, Che accieca gli occhi albaniani preflo. Perche incontro a fui non han valore . Dugento pali partirò da quello

Per ritrovarmi a fare un altro giuoco. Che l'animo nel cuor m' lu quali richo. Elerti Cirradini ancora un poco Per paffar tempo con diletto, e fpaffo

Fectro apparare un altro loco

Dio ci conceda allegrezza, e dilerti.

Degli Armeggiatori quando, e come.

Presso al Palazzo giù nel laogo basso, Dov' è la mastra piazza della Terra Fecion ferrar d'intorno ciascun passo. Per veder d'animali alcuna guerra; E in quel chiufo mifero animali Di più condizion, se il dir non erra. Di Tori indomiti, e Cavalli, i quali Come selvaggi, restii, o suriosi, E Lupi ancora con Porci cignali; E Cani ancor molto maravigliofi. Poi tra essi miser de' Lioni Animal molto sieri, e valorosi. Sperando, che facessero uccisioni Dell' altre bestie, che qui ritrovaro, Ma non feguiron tali opinioni. Come tra quelle bestie egli arrivaro, Fecero alcuno affalto per diletto, E poscia a giacer si riposaro. Quivi ficuri fanza alcun fospetto . E una Giraffa v'era molto grande Per far muover le bestie, ch'io v' ho detto. Più volte fero assalto a tutte bande; L' altre fuggiano, e il Lion non reme Per tutto l' altro bestiame si spande. Solo il Lion non va coll'altre infieme . Forse su volontà da Dio data Nel feroce animale, e nel suo seme Che dimostrasse altrui quella fiata, Che com Firenze ha con tutti pace. E da nessuna parte è danneggiata, E così quei non fi mostrò rapace Contro a quelli animai, ma manfuero Siccome agnello da parte si giace. E tanto ancora si mostrò quieto, Che sì lo brancicar molte persone, E com fosse un agnel sì stava cheto. Non atto niente facea di Lione, Tutte altre bestie spaurite sorte Fuggian per lo campo di rondone. Solo il Lione a così fatte forte Giacea mirando tutte l'altre cose. E l'altre bessie di paura ismorte. La Girassa, che sa l'altre paurose, Passò allato là, dove ei giaceva, E niente mosse la donde si pose. L' astuto mai niente si moveva, Giaceasi in terra altamente sicura, Paur non ha, e nulla l' offendea. Percio chi penfa colla mente pura, Firenze per tutto la ficura pace, Ne quiftione vuol con creatura. Per divina virtù il Lion rapace Grande segno ne mostra fra le siere, Che doverr' ferire, e sì si giace, Mostrando a' suoi Signor, ch' egli è mestiere Di ripofarsi in pace, e che il può sare, E di non pigliar briga volentiere. Di questa parte ci vogliam passare Che quel ch'abbiam parlato, è abbastanza E d' altro giuoco ci convien parlare. Il primo di di Maggio in ricordanza Fu questa Caccia d'animal predetti, Che fu ordinata, e a tale speranza

A dì primo di Maggio il predetto anno In fulla fera quando il Sol trascorre, E gli animali a ripofarsi vanno, cercan dov' a albergo fi riporre, Che viene l'universo intenebrato, E ognun dalla fatica si dec torre, Nella nostra Città su arrivato Nella contrada, che Via Larga è detta, Là dove forte sui maravigliato. Perchè fe quì troppo parlar mi getta Non fara maraviglia, a quel ch' jo vidi. Gente venire d'una nuova fetta Sotto un Signore, che par che gli guidi A fuo piacer con legame d'amore. Dicendo : guarda , di cui tu ti fidi. Costui porta dinanzi un bel colore, Giovani chiama agli amorofi inviti E fuoco ardente metre lor nel cuore. Una gran gente a morte, e chi feriti Tiragli a fe con amorofo grido. Mettendo molta gente a tai partiti : Ognun dicendo: Amore, in te m' annido; A te mi raccomando, Signor mio, Ed egli ingaana gli altri come Dido. In quella parte arrivando qui io Passato il giorno, e fatta l'aere oscura, Questa brigata, di cui vi parl'io, Io mi maravigliava, e posi cura, Che questa gente sì maravigliofa Venian la notte quì fanza paura . Alla Cafa di Cofmo ognun fi pofa, Per tutta quella via si facea festa, De' quali jo vi dirò mirabil cofa, Che d'abondare gente qui non resta. E molti suochi avea per quella via, E gente con doppier vi venne presta. Per tanti lumi, quanti qul avia Era allumata tal contrada a iofa, Perchè aspettavan gente, che venia, D' una ifquadra sì maravigliofa, Per vicitare il Conte sen' avvia, Perchè aman lui sopra ogni altra cosa. Volendo dar piacer per quella via, Imprimamente uno Cavallino Ch' era suor di natura, sì venia, Fatto era d' una zana piccolino , Ed altre cose strane a maraviglia Tutti i suoi modi, e atti d'un ronzino. Uno a cavallo con molta famiglia Venia dinanti a tutta la brigata Su quel Cavallo con ifproni, e briglia; E con un' afta in mano quella fiata Fe il primo affalto correndo di ferra Rompendo un' afficciola non ferrata; E dopo questo un altro sin da guerra Sur un Cavallo covertato, e bello, Udillo ricordar, se'l dir non erra, Averardo di Bernardo donzello De' Medici venne tutto grazioso, In giubbarel pulito, e tutto fnello

Con fua divifa etato valorofo

Lume facea con dodici doppieti

La notte, ch' era ofeuro, e tenebrofo.

E dodici garzon molto leggieri

Quafi di fua divita ognano adorno

D'intorno flavan tutti volentieri.

All'arco l'armengiar non ebbe a feorno;

Correndo rappe francamente, e bene
Gissiwamente al luogo fe ritorno.

Matteo di Buozo Buqui allor ne viene, Con dodici doppieri , e alluminava Se, e' fuoi, e la gente, cite contiene. Coflui puliramente cavalcava

Sur un cavallo, ch' è molto adornato, E molti he' garzoni accompagnava. E lui di vedimento a ciò trovato Era addobbato molto riccamente.

Correndo ruppe, e molto fu lodato. Renato di Pier Pazzi prestamente Venne giulivo più che una Donzella, Costui con feco aveva molta gente.

Dodici lumi della gente bella Alluminan ciafuu, ch' è lì d'intorno, E lui come falcone flava in fella. Già non v'era più lume di bel giorno, Com' era quì di doppieri accesi,

Per quanto si vedea lo di più alorno. Costui correndo, se so ten campresi, Dimolto meglio ruppe, cha veruno, Ciù detto su per gli altri, ed so lo utesi. E non su biasimato da nessimo,

Si d'armeggiare, e si di veflimento., Ma qualmente vantaggiò ciafcuno. Giovanni d'Anton Pazzi fu contento D'etlere il quarto degli armeggiatori ; Quefli moltrava di gran valimento, Con dodici garzoni corridori,

E dodici doppieri avca dinanzi, Che alluminavan di dentro, e di fuori, Coftui mi par, che totti gli altri avanzi. Si d'armeggiar, e si di fuo valore, E in fur un bel cavallo veane innanzi. Ebbe in correr rompendo grande onore.

Lorenzo Diotifaivi venne poi, Che molto adorno era di bel colore, Con dodici doppieri accefi fuoi, Molti garzoni avez in compagnia, E ben provare gli vedemmo noi

Sur un eavallo di gran leggiadria; E un giobbarello fatto a maraviglia, Simil mai più non vidi in vita mia. Maravigliofa avea e fella, e briglia, E molti compagni graziofi avea. Ed a bet correr ciatcono il configlia.

Così coftui fi moffe, e poi correa, Siccome gli altri, all'ordinato gioco, E correndo operò quel che dovea. Tomma' di Puccio Pucci iferte un poco, Poi venne valorofo, e molto armato

Poi venne valerofo, e molto armate Con dodici doppieri accesi in soco. Molti garzeni avea intorno, e allato, Vestri di vantaggio ciaschediato, Che lo feminazzone in certi luo.

Che lo feguitavano in ogni lato .
Tom. II.

A E gli chiamava tutti a uno a uno , E facevagli andrare d'un bel modo , Come coftui non ne veggio ninno . In ful cavallo istava muko fodo , Correndo ruppe si giulivamente , E par non ebbe , scondo ch' i' odo ,

Correndo ruppe si giulivamente, E par non ebbe, focondo ch' i' odo Maravigliar facea tutta la gence Domenico di Piero della Luna, Venne con fua brigata preflamente. Ma per veder la via nell'aer bruna

Ma per veder la via nell' aer bruna.
Doppieri aecefi dodici a tal motto
Cottui non avea mancanza aleuna.
A lui molri garzon venner di botto,
Veflati ognun di ricco adornamento.
Deflui a arthi come ua Largillorto.

Deftri, e arthri come ua Lancillotto. Coftui avea un ricco vefimento. E in ful cavallo flava molto ardito, Moftrava in atto illare molto attento. Correndo come gli altri ne fu ito,

E ruppe bene nella fua andata, Come qualunque fosse a tale invito. Per acquislare onor tra la brigata Giovanui d' Adovardo Portinari,

Come franco guerrier quella fiata., Queflo a turti gli altri la divari, Cli', egli era sì vefitio a maraviglia. Che non credè trovar era gli altri pari a

Che non credè trovar era gli altri pari a Con feco avea dimolta famiglia, E molti ba' garzoni ardiri, e fnelli Gli eran chi alla ftaffa, e chi alla briglia. E dodici doppier portavan quelli

E dodici doppier porravan quelli
Accesi intorno al gitovine piacente,
Ch' io nol so raccontar, ranto eran belli
Questi correndo pappe gentilmente,
E sessi correndo rappe sentilmente,

Venendo al gioco sì arditamente.
Più frefco, e leggier d' un levriere,
Iacopo di Francefeo di Ventura
Si fece avanti allora qual guerriere.
E moftrando coffui faoza panra,

Ogni adornezza ricca ribsca,
E ciafeun, che 'l vedea, ponea cura a
Ogni adornezza indofio gli ridea
Co' dodici doppieri laminofi,
E bella compagna coflui avet.

Chi erangli intorno tutti gloriofi, Facendo onore a lui, com' è dovere, Moltrando gli atti lor tutti amorofi, Moffe quel giovan di primo volere, Correndo ruppe faneamente, e bene, E chianche v'eza lo potè vedere. A quello punto un altro s'un eviene.

Onl Piero di Giovanni della Luna, Arditamente quello luogo tiene. E quello non tenea mancanza alcuna, Però ch' era mirabilmente adorno, E fua famiglia ifecita ad una ad una.

I dodici doppier tenea d'intorno,
Con giovani puliti, ornati, e belli,
Che fan di mezza norte parer giorno.
Queflo a cavallo già tra tutti quelli
Compagni listi, e tanto graziosi,

Che non si vorre' mai partir da elli.

Pur come fanno gli volenteroli, A correr mosse, e roppe st gentile, Che moffrà d' effer ben de' poderofi. Poi venne un giovanetto affii virile Giovan di tempo, e vecchio di fapere, Che tiene ancor di boce puerile.

Coffei per più cagioni ha gran potere, Perciò che la fua cafa molto puore. li quello chiaro fi potrà vedere; Figliaol di Piero, e di Cosmo nipote,

Però quelli gemili il fan Signore Avendo intelo del tinor le nore. Ond' egli come favio a ral tinore Volle moilrare a tutta quella sente. Ch' cran fuggetti tutti a un Signore.

Per chiarir meglio tutto il convenenza, Con gran trionfo fe venir Cupido, Che fere i cuor pentil sì dolcemente, In for un Curro il vidi, e così gudo Miral deserte adurno lavorato.

Com' era fura , raccontar non fido. \$4 couttro reose gentalmente oratro, Con un rialto fatto a pavimento, Sa ocni canto di quello fermato:

Unt Colonia fatta in vedimento A forma, e modo d'uno fpicitello, E io , che di misare flava arrento , L'immagin mi pareva d'un Callello, So quattro Colomic una palla grande

E certo adornamento, fopra quello Contello d' oro egli era in ogni bande. Con molti adornamenti, e gran ricchezze. Che quati come 'I Sole il lume fpande

Nun pollo raccontar rance adornezze; Pero diremo pur della fita cima. Nella quale eran til pincevniezze. Di fopra terro là dove s'adima .

Videvi flare un giovanetto crudo. Che fu gli omeri due grandi alie imprima Di color mille, e turto l'altro ignulo, Con quell' arco, che la ferifice i cuori. E mettevi, il velen con dolce ludo:

Che arde dentro, e non fi par di fuori. Quello rrionfo sì maraviglioto compatigo di molti calori. L'adornaniento multo glurioto Di tante perle, carbonchi, e zaffini.

Tefori di color maravigliofo I' non potre' flimar tasti fiorini, Quanto valeva quel trionfo, dico, Questo dicean forellicii, e vicini.

Quello è degli amanti il lor nimico, Queflo è colsi, che l'amore accende, Onclo è quel , che l'amante fa mendico . Quetto è colsi, che coll' amor ci prende

La , d'onde è tribolato ciascua cuore , Quallo e colsi, che al pregar non attende . Quetto sì è il postro Iddio d' Amore. Quello è colui, che adorar ci conviene Chianque d' amor ha feriro il cuore.

Però giovan, che fiere in quelle pene D' cilere al presente innamorati, Legati, e prefi nelle fire carene,

A Nelle fiamme d'amor fiere arrivati. Nnn vogliare fuggir con tanta fama Negando nell'amore effer trovati: Però che giovinezza queño chiama, E chiamar fi può fanza fentimento,

Chi in giovinezza niente non ama. Perciò d'effer con voi io ton conreuro

E 'I mio penfiero in voi tutto fi flende, Ed effer vo' con voi in ral tormento. Che amor ne' cuor gentil tofto s' accende, Dato n'avete nom di Signoria ,

Ma vedendo qui chiaro chi ci prende . Non mi negare vostra compagnia, E feguriamo amor, come a voi pizee; Con voi veuir mi metto per la via.

B Ora fi muove quel garzon verace Sur un cavallo ornata a maraviglia Tutta la gente guarda quel ch' e' face. Due stelle chirre avea fotto le ciglia ,

E'l fuo veftir valca moko teforo, Turra gence d' am nirazion bisbiglia . Il fuo vellir paffa tutti coloro,

Di cui abliam parlato in gran vantaggio E ben dimoftra effer Simor di loro Siccome giovane prudente, e faggio Molle il trionfo dell' Iddio d' Amore,

E a megaindo il menò per quel viaggio. Con loro andava sì come Signore Con grande compagnia di fergenti,

E trati lumi, ch' era uno flupore. Di ben servirlo tutti eran contenti: Ben mezro miglio era I loro viargio Con infiniti lumi, e affai flormenti-

E ciascuno armeggiava di vanraggio. Andatt gis due volte quel cammino, E quel giovane valorolo, e faggio Fece tornare tutti al porto fino,

Ciue al fuo albergo, adorno, e fuello, E ciascun si posò a suo dimino. E sì come Signor comandò quello, Che qui venille vino, e confezioni,

E faceflon collazione all' offello. Substamente lindi i be' garzoni Chi prefe tazze, e clu confettieri, E altre frutte di più condizioni.

Scrvendo a tutta gente volentieri Con ogni gentilezza i fervidori E fervendo ai vicini e a foreflieri. Taccia chi dice di grandi Signori

Magnificence, doni, e cortefia, Che far le possa di queste maggiori -Taccia chi dice, che in Iralia fia

Uom, che fanza titol di Signore Si pareggi a collui per niuna via . Di turra Italia coftui è l' onore In opere, e in parlar più che niuso, A tutte cose egli è provveditore.

Ed è mallimamente al fuo Comuno In questa sera ogni gentilezza Che debbe adoperar Signor nessano. Coflui ha fatto con piaces olerza.

E il fuo Lorenco novello Signor Levoffi in mezzo con grande allegrezza - E disse: o frate' miei degni d'onore, Tempo mi par d'andare a ripofare. Isteavi a mente il nostro Iddio d' Amore. Vostro fon io in ciò, ch' io posso fare, Con lunga, e lieta, e onorata vita In maggior festa ci politam trovare. Poichè egli è tempo di qui far partita: Dio vi confervi fenza briga, o guerra, E diaci Paradito alla partita, Jo ringrazio Iddio, che mai non erra. Ringrazio voi della venuta vostra, Ringrazio, e lodo tutta quella Terra, E perdonate alia ignoranza nostra, Se inverso voi ho fatto mancamento, Io uon lo veggio, s'altri nol mi mostra, Perciò vi prego ciascuno sea attento, E me riprenda, e faccialmi vedere, S' i' ho fallato, di ciò flarò contento.

Merce vi chieggio, e vommi a ripotare.

Quando il Papa diede la benedizione.

Dio adempia il vostro buon volere, Tal cortesia non posso fodisfare, Faccialo Iddio, che n' ha tutto'l potere.

Venne il terzo giorno di quel mese, Fefla dell' ammirabile Afcentione . Dov' era noto per tutto il paese, Che 'l Papa dava la beuedizione. Qui veune sì gran numero di gente Piccioli, e grandi d' ogni condizione, Ch' era stupore ad ogni buona mente, Era la piazza San Maria Novella, Che la gente vi stava strettamente. E le finestre, e tetti tutti in quella Calcari dalla gente, che afpettava. E chesi tutti, che nessim favella. Ed un paleo con panni s'acconciava D' ogni adornezza, come si richiede Dove benedizione il l'apa dava. La gente tuttaquanta frava in piede, Il Papa venne su quel paleo ornato. E allegramente benedizion diede

E allegraniente benedizion diede
Con gran perdono a chi era confessato
E chi non era, sosse in fette di,
Com' agli altri gli sosse perdonato.
E se quel di sin fette volte entrasse
In Chica di San Maria Novella,

Dieci di di perdono raccattaffe. E per la Terra con chiara favella Concedette in più lnoghi perdono.

Ricordo come si partì il Conte di Pavia .

Il detto giorno Messer Galeazzo. Po' desinar con fua compagnia Diliberò d'andare al bel Palazzo. Di magnisica nostra Signoria Della nobili Cittade di Fiorenza, E lassi se una bella diceria, Nella qual domandò buona licenza Per volere tornarfene a Milano, E fe del commistar la convenienza. Nanzi alla Signoria il buon Sovrano Con reverenza fi fu inginocchiato, E cominciò a parlare umile, e piano; Mantenga Iddio lo vostro buono stato; Conceda pace con tranquillitade A tutto questo popolo onorato, Partir mi voglio di questa Cittade, E tornar mi convicue in Lombardia. Da voi chieggio licenza in veritade. Quanto piaccia alla Vostra Signoria, Vostra benedizion voi mi darete, E vostra voglia fa la voglia mia. Se la licenza mi concederete, Prestamente intendo cavalcare, E'l sl. c'l no farà come vorrete. Dal voler vostro non mi vo' scostare, Ne partir vo' dal vostro piacimento, Quel che vi piace, avete a comandare. A voilia volonta flarò contento, Piacciavi dirmi voltra volontade, E'l veler vostro mi è comandamento. Rifoollo fu alla fua umilitade . Che 'I fuo libero arbitrio gli è falvato. E concedutagli ogni libertade, Se dell' andare si è deliberato, Andare, e stare sia come a te piace : Vogliam, che paia, che tu ci sia stato. In fegno d'amicizia, e vera pace, Vogliam, che porti alcuna ricordanza, Che 'l Padre tuo ci è amico verace. Vogliam, che veggia, che è nostia usanza Di ricordarci assai de' nosti amici, Doni d'argenti tien per onoranza, Alla prefeuza fur recati lici , Questi a te dona questa Signoria. Dio te, e noi mantenga felici. Con ciò licenza donata ti fia: E sì veggendo il magnifico dono, D'allegrezza quafi fi fmarria. E poi rispose: più obbligato sono, Se esser posso più al vostro disso, Se maucato io ho, chieggio perdono. Ogni vestro volere adempia Iddio. Poichè vi piace, questo dono prendo Con vostra grazia, e statevi con Dio. Come si mosse, secondo elle intendo, Orrevol compagnia gli fu attorno Di tutto quel popol, comprendo, Collegio de' Signor cotanto adorno, Podestà, Capitano ancor vi fue, E i maggior Cittadin con lui andorno. Com del Palazzo fcefc, e venne giue, Molti de' Cittadini andar con Ini U' a cafa Cosmo eran le genti sue, E come giunto su quivi costui, Trovò apparecchiate in carriaggio Turte fue beilie , e anche delle altrui ; E Colmo riccamente gli fe omaggio . E molti Cittadini il presentaro Riecamente, e d'allegro coraggio.

Ed egli a Cosmo, come a Padre caro Teneramente quafi lagrimando. E l'abbracció, e infieme fi baciaro, Dicendo: tutti a Dio vi raccomando. A questo, e a quello toccando la mano: Indi fi moste presto cavalcando. Uscendo di Firenze, uscì di piano La via pigliando inverso del Mugello, E cavalcando via di mano in mano Pafsò il Monte, e giù nel Fiumicello, Che fi chiama la Garza, quel figlipolo. Allegri tutti, e destri come uccello. E quella fera posò in Cafaggiolo Con quella grata compagnia, e bella Di degni Cittadini a grande fluolo. Quivi venne con tanta gente in fella, E provveduto v' cra a maraviglia Di ciò, che a vivere bifogna in quella, D' ogni vivanda per cotal famiglia Fu apparecchiato doviziofamente. E ciatchedun di quel ch'ei piace, piglia. Poi a pofar s'andò tutta la gente In ricche letta, e camere giojofe, E in la notte posar soavemente. Poi la mattina freschi come rose, Levati fur come apparifce il giorno A camminar le genti valorofe. Lo Nobil Conte con fua gente intorno Tutti avviarfi ver la Scarperia, Volendo in lor paese far ritorno. Cittadin molti in fua compagnia Con lui paffaro l' Alpe di Appennino. Servirlo d'ogni cofa per la via. Tanto che ginnfero allo lor confino, Lieti vifi l'uno all'altro volgeano Con bella vifta, e graziofo inchino L' uno all'altro le destre si porgeano; E addio fiate l'uno all'altro diffe. Poi al suo cammin tutti movcano. L' uno dall'altro è messier, che partisse; I nofici Cittadini quà tornaro; E lui avanti a cavalear fi miffe.

Ricordo quando il Papa si partì.

A' cinque giorai del mese precesso partir si volle il Papa Padre Santo, e fice metter la gente in affetto. La Signoria non potre dir quanto Ella fi mile si punto a nonzalo; Per altro Sire non fi se mai tanto. Prima ordinato per magnificarlo Per portar sopra al Papa a grande onore Uno bello sendardo per gandralro; Ordin d'andar la gente sanza errore; Famiglia in prima fu di Cittadini, Poi la famiglia di ciascun Rettore. Di Cardinia famiglia adu vicini; Poi la famiglia del Sommo Passore, Giovani Cittadini Forentia.

A Gli scudieri, e i gentili uomin d'onore, La procession di tutto 'l Chericaro. Cittadini invitati con fervore. Sette Arei maggiori abbiam trovato, Official di Condotta, e della Grafcia, Official delle Vendite qui allato . Cataflo del Contado non fi lafcia, Official del Carafto di Firenze. Official della Carne quì si affascia. I Cinque del Contado à tai credenze, Official dei Pupilli, c Sei d'Areflo, Provveditor di Torre, e lor Credenze, Provveditori del Vino qui appreffo, Provveditor del Sale qui li trovo. Provveditor di Dogana è annesso. Confoli del Mar quì ci ritrovo Matlai di Camera, e quegli del Monte, E gli Otto della Guardia a dir mi muovo. Tutti costoro stan con chiara fronte Ordinati innanzi al Santo Padre . Signori, e Ambafciadori, e genti conte. Venuti a Corte della Santa Madre, Quattro Cappelli quì da Cardinali Su quattro mazze portati leggiadre Da quattro Cittadin ben naturali, Bandiera della Chiefa la portava Ambafciadore degno di reali. La bandicia del Papa qui onorava L' Ambafeiadore del Re d' Inghilterra, Meffer Naflagio Friere armato andava. Podeflà, c Capitan di nostra Terra Del Papa ombrello portò de' più fini, La Croce un Cortigiano a cotal ferra. Seffanta torchi accesi i Cittadini A piedi tutti innanzi al Sacramento Dello Corpo di Cristo a sai confini. E fopra questo di buon valimento Collegi della Parte lo Stendardo . E' Capitani con gian fentimento. D' intorno al Sacramento con riguardo De' Cardinali il Collegio feguia, E la Signoria a ciò niente ha tardo. A piede intorno al Papa tuttavia Sorto stendardo è ad addestrarlo Collegio de' Signor per quella via Portavan tal flendardo a onorarlo, Al Padre Santo appo Protonotari, E Vescovi, e Prelati a seguitarlo, Così partironfi que' Signor cari, E ver San Gallo presto s'avviaro, Con bei fermon facendo i paffi rari ; Tanto che alla Porta egli arrivaro, Dove l'un l'altro licenziossi licto; Il Santo Padre, e gli altri camminaro. La Signoria ritiroffi indrigto Colla benedizion concessa loro, E 'l Papa cavalcò fanza diviero. E molti Cittadin l'accompagnoro; Paffaro il Monte, e scesero in Mugello, E cavalcando fauza far dimoro A Cafaggiolo fu il lor primo oftello, E quivi non mancò in niuna cofa,

Che non fia copioso, buono, e bello.

- E quella fera qui ognun fi pofa;
  Poi la matina di buon or fi moffe
  A cavalerre frefeo come rofa.
  E la feconda fera par, che folfe
  A Firenzuola il loro alloggiamento,
  Ed onorazi fur con tutte poffe
- - A Di mangiare, e dormir di boon tilento; E la mattina con biona veninata Di licentariti fishem fe contento. E 'l Santo Padre d'andar via procinta, E' nofiti Cittadin di ricomare Così accommistati alla ficura.



## BERNARDUS ORICELLARIUS DE URBEROMA

 $S \quad E \quad U$ 

LATINUS COMMENTARIUS

E I U S D E M

IN PUB. VICTOREM AC SEXT. RUFUM

DE REGIONIBUS URBIS.

IPSIUS PUB. VICTORIS AC SEX. RUFI TEXTUS

Ex fide complurium Codd. MScriptorum Vaticanae Ribliothecae A T I A DUR. A DITE COLLECTION OF THE ALICE CROWN AND SHORT AND STATE OF THE ALICE CROWN AND A DITE OF THE ALICE CROWN AND THE

# L E C T O R I

### DOMINICUS BECUCCIUS.

#### 000000000000

Andem post complurium annorum moram, amice Lector, quam variae rerum vicifitudines adtulcrunt, prodire gestit nunc primum in lucem Bernardi Oricellarii Liber de Ur-BE ROMA, seu magis Latinus Commentarius eiusdem in Pu-BLIUM VICTOREM, AC SEXTUM RUFUM DE REGIONIBUS URBIS, CUTA VITI eruditissimi Antonii Francisci Gorii, meaque pro virili expolitus atque emendatus. Quum enim iam inde ab inirio faeculi fuperioris fapientiffimorum voces & vota maxime fuerint, ut fane non pauca clarorum virorum monumenta in tenebris delirefeentia in vulgus proderentur, animum induxi meum & corum petitioni adnucre, atque inde ab cruendis e fitu Bibliothecarum, veterum lucubrationibus meum studium atque laborem aufpicari . Manifestum enim exploratumque apud me est utiliorem Litterariae Reipublicae praestare operam, qui in hac sese exercent palaestra, ut bene animadvertit vir summo genere & eruditione conspicuus, quam qui novos cudunt Libros; quum nova volumina, fi quid boni contineant, ab antiquis folcant mutuari. Sed hoc vel probe noverint, qui paullo adcuratius excufos Manuscriptorum, qui identidem circumferuntur, caralogos excufferint, ac mature illos atque opportune pensitaverint. Quidnam enim in eis , licet in tanta litterarum luce obverscmur, desiderandum occurrit, quod ad historiam Sacram, five Profanam facilius enucleandam, quod ad Theologos, five Philosophos perfectius expendendos, quod ad Oratores, five Poetas plenius intelligendos, quod denique ad Rem Antiquariam uberius locupletandam non fit conducibile? Quae quum ita fe habeant, mirari certe non fubit, in hoc studiorum genus animum intendisse viros famigeratos atque eruditissimos Stephanum Baluzium, Edmundum Martene, Ioannem Albertum Fabricium, Iacobum Lenfantium, Ioannem Mabillonium, Angelum S. R. E. Cardinalem Quirinum, Bernardum Montfauconium, & ex nostratibus vere esquirares Ioannem Lamium, Petrum Fogginium, Stanislaum Meuceium, alsofque complures, qui omnes, qua nondum prodita veterum auctorum feripta exhibendo, qua aliorum ingenii specimina inlustrando, qua tandem recentiores exfibilando, frustra reclamante Censorum popello, eumulatae laudis testimonium promeruere. Ut igitur eorum vestigiis inhaererem, etfi nullum omnino lapidem non moverim, nihilominus

meae confeius exilitatis nihil aliud exopto, quam ut a me quicquid fub rudi, ac pinguiori Minerva cadit, expettetur; quum mihi fatis fuperque fit , fi apud fe quisque statuat , me veterum scriptorum monumenta in lucem proferre, nondum antea ab aliis edita, quae videbantur in Litteraria Republica hactenus defiderari. Hoc autem quemadmodum mihi videor adfequutus, dum ante biennium Dogmata Orthodoxa Sanctorum Apostolorum ex Graeco Codice tunc primum eruta. atque in Latinum fermonem, deinde in vernaculam Linguam conversa, ut ab utriusque Linguae, Graccae nimirum atque Latinac imperitis guffari, disci, ac memoria facilius retineri possent, addita quoque Gracca Michaelis Glycae Epistola, eiusque Latina versione, quae omnia brevi conlecta libello erant, in vulgus edebam, quinimmo a doctoribus, & a Lamio nostro cumulatissima omnigenaque eruditione celeberrimo, quo vivo familiarissime utebar, laudari saepius, ne dum probari audiverim, majorem in spem veni futurum suisse, ut novus meus hie labor ab iisdem etiam hae vice perhumaniter reciperetur. Nam, etsi non omnes optimi ac persedi Scriptoris partes implevi, certe ea, quae auditores doceant, oblectent, & ad legendum adliciant, non praetermisi. Verum de his omnibus inferius explicatius. Nunc autem illud palam omnibus factum volo, quod hace editio licet ab omnibus, ac praesertim Rei Antiquariae amaroribus vehementer expeteretur, id tamen a quovis alio in ea facultate verfatiflimo viro credibile est, se magis adsequuturos sperasse, quam a me, cui minimum fanc virium, fublidiorum, atque eruditionis effet ad hujufmodi maxime opus perficiendum. Nam, quum in eo de Veterum Romanorum agatur Antiquitatibus, a quibus omnis eruditio promapavit ad posteros, non paucarum quidem rerum notione oportet prius inftrui, & parari cum, qui euncta velit legendo intelligere, degustare, iustoque iudicio expendere. Ea autem omnia licer multorum annorum studio, ac labore, longaque meditatione adquiruntur; nihilominus tantam cepi animo voluptatem ea tempestate, qua passus sum experiri num forte huic labori par fuerim fubstinendo, ut tribus abhinc annis autumnalibus feriis indictis, dum alii ruris otio fruebantur, ego contra commoratus in urbe, domique abditus diuturno improboque labore brevi Romanae historiae summa capita delibaverim, atque id omne evolverim, cuius praesidio non folum Osicellarii textum ad indicem usque, qua fieri potuit, emendatum, s compluribus enim fcatchat erroribus ] legendum obserrem, sed etiam in cum novas fortafic nec omnino despiciendas parerem lucubrationes . Neque vero hoe temere dictum videri potest, siquidem non meo tantum iudicio confisus fum, fed cum doctis, atque cruditis viris, de iis, quae mihi occurrebant, difficultatibus conferre, corumque fententiam confulere optimum factu reputavi . Interea, antequam me progredi patior, paucis praesentis instituti, atque laboris rationem exponere operae pretium effe existimavi. Et quoniam in hac provincia Vir laudatissimus Gorius mihi pracivit, faeemque, ut ita dixerim, praetulit, quid peculiariter praestitit in primis tradere consti-

Gorius igitur huic Operi manum daturus statim initium secit ab exferibendo MS. Codice infigni ac fingulari, fumma industria, ac diligentia MARCHIONIS SUBDECANI RICHARDIF, nobis fervato, in quo eleganti quidem charactere, etsi mendis identidem dilutus, laudatus Superius Bernardi Oricellarii Liber de Urbe Roma, seu magis Latinus Commentarius in Pub. Victorem, ac Sextum Rufum de Regionibus Urbis exstabat. Caussa autem exseribendi, ni fallor, suit, ut fingula redapara seu duapripara in novo apographo corrigerentur, quae in ipso Codice non raro offendebantur. Vix hoc peracto labore aliam in se suscepit curam Vir ille eximius, investigandi nimirum diligentiffime locos omnes Scriptorum Romanae historiae ab ipsomet Ori-CELLARIO în eodem Opere exhibitorum, eosque singulos adnotato libro, ex quo eruti effent, capite, quandoque etiam pagina, ac editione textui adcuratissime subiiciendi. In quo praestando quantum molestiae necesse fuerit, notius est, quam ut a me enarrari exigat. Infinitus enim, ( si ita loqui fas est, ) veterum auctorum numerus, atque infinita pene corum effata funt, ad quae facpenumero tacite auctor provocat; aut si testis adducit nomen, locum tamen testimonii more sui aevi praetermittit. Postremo omnes anfractus tollere, implexas difficultates enodare, lacunas supplere, textum ipsum Oricellarii adcuratius exponere, opportunisque adnotationibus inlustrare, insuper Publium VICTOREM, ac SEXTUM RUFUM ampliorem efficere, ac cum vetustissimis Vaticanae Bibliothecae Mscriptis Codicibus ad amussim conferre meditabatur, & certe in Musei Florentini Tom. III. pag. 10. ad Apollinem Caelispicem, se satis sacturum Litterariae Reipublicae spopondit. Cur autem ad umbilicum propolitum fibi laborem non perduxerit, illud in caussa fuisse existimo, quod in officium semper esset expositus, obvius se omnibus daret, inque varias litterarias curas animum dispesceret, ideoque opus absolvere minime potuiffe equidem credo, cuius tamen fumma cum laude absolvendi, si libuisser, ante quam mortalitatem expleret, facultas aderat prope singularis.

Hae multilugae Antiquitatis face exstincta, quum nemo alius de hoc Opere edendo excogitaret, idem ipse publici iuris facere, ne tam pretiofa cimelia arque omnis Antiquitatis erudita monumenta diutius cum tincis luctarentur, adgressus sum, & eo sane consilio, ut ne lato quidem ungue ab exposita instituti ratione deslecterem, sed unum maxime omnium Gorium ipfum mihi proponerem ad imitandum. Id autem quo facilius adlequi possem, primo adspectu quaeritatum adivi quonam loco exstarent ea pauca, quae ad exornandam Oricellarii editionem, eo auctore manu exarata reperiebantur. Quum autem haec fingula non multo exantlato labore subaudiverim in publica Marucelliorum Bibliotheca confistere, Virum eruditifs. Angelum Mariam Bandinjum, qui praeter alios honores, quibus egregie fungitur, ei praesidet Bibliothecae, adivi, eumque rogavi, ut ad eorum lectionem mihi aditus patefieret. Adnuit meis votis ille ca qua praeditus est humanitate, hortatusque me est, ut quaecumque ex Gorn monumentis MScriptis in laudata Bibliotheca repositis pretiosiora animadverterem, exacte conligerem, atque in meam conveherem editio-Hhh 2

nem. Dederam iam tum temporis operam, ut penes me effet aliud erutum ex Codice Richardiano exemplum, quod ipsemet diligenter exscripscram ea mente, ut, si nonnulla adhuc errata in meo offenderem, & in Goriano apographo, quandoquidem ad illud videndum fortis beneficio vires suppeterent, ut denique contigit, emendata, eadem coarguerem; fin minus eam scribendi rationem, dummodo improbanda non effet, fervarem, quam primigenius Codex prae fe ferebat. Sed res ipsa opinionem meam multum fescellit. Ambobus enim exemplaribus adcurate conlatis, aliquam varietatem reperi, seu potius menda non pauca, quibus Gorianum scatebat apographum, ad quae corrigenda minus tamen laboris, quam, qui alicui fortasse videbitur, necesse fuit, praesertim, singula illa fere loca in Oricellarii Commentationibus, tam frequenter ab co excitata in suis auctoribus excussuro. Nihilominus venia danda est viro illi celeberrimo, ac lapso eam maxime ob caussam, quod unius Codicis auctoritati, minoris quidem faciendae, deferri plurimum existimabat, vel quod censoria virga nondum fatis in fuum exemplar animadverterat. Hoc emenso labore ad Gorn animadversiones, castigationes, excitationesque animum adpuli, casque summa fide ex schedis autographis excerptas suis locis adposui, addito auctoris nomine, quod littera G. ad calcem uniuscuiusque pofita indicabit. Praeterea ad earum normam ubicumque conspexi eas efflagitare Oricellarii Commentarium, feu Publii Victoris ac Sexti Ru-H textum, meas quoque interferui observationes sedula cura undecumque exquisitas, adlegatis interdum sanctioribus Romanae Antiquitatis auctoribus, utroque Plinio, Livio, Frontino, Dionysio Halicarnasseo, Iulio Obsequente, Grutero, Rosino, Ryquio, Spanhemio, Gyraldo, Reinefio, Donio, Dempstero, Vacca, Albertino, Marliano, Sigonio, Panvinio, qui omnes abunde indagarunt Romae veteris fitum, Deorum templa ibidem erecta, religionem, quae, ut aiebat Sapientiffimus historicorum Polybius (Lib. VI. ) Populo Romano peperit firmitatem, & magnitudinem imperii, ambitum eiusdem Romae, regiones, montes, aquas, portas, vias, vicos, infulas, domos, ac de his omnibus eruditissime disputarunt. Multa etiam sclegi ex operibus meritoque infra semperque laudandis Guidonis Pancirolli, Georgii Fabricii Chemnicensis, atque Alexandri Donati. Singula, paucis exceptis, veterum auctorum effata, ad quae, ut diximus, faepe faepius provocat Oricellarius, a capite usque ad calcem diligenter excussi. ac praenotavi, & si quando in adlatis locis aliquid occurrisset, quod nobis erroris suspicionem induceret, ut certe occurrit, idipsum ab hac suspicionis nota ope praestantiorum editionum vindicavi, atque ita ad genuinam lectionem restitui. Verum in his exsequendis quantum laboris necesse habucrim, ex eo iudicari suffecerit, quod in ea exercitatione absumtis interdum tribus quatuorve circiter horis, vix aliquando unum aut alterum corum locorum, quibus quaerendis operam dabam, in fuis scriptoribus potuerim adinvenire.

Ad Publium vero Victorem ac Sextum Rufum quod adtinet, neminem ignorare puto, utrumque sub Valentiniano, & Valente Imperatoribus vixisse, ac breves libellos, in quibus cum singulae Urbis Regiones, tum omnia tam publica quam privata aedificia, quae in unaquaque Regione exitabant, commeraurur, eadem propemodum ratione scripsisse, sed non codem fato. Nam, ctsi perparvus Publin Victoris libellus ad nostrum tempus sua praeditus integrirate remanfit : idem ei . qui Sexti Rum fuerat , certe non licuit ; fiquidem remporis edacitatem effugere minime potuit, fed aliquot pagellis truncatus ad nos pervenit; & tres extremae Urbis Regiones, id est, Piscina Publica, Aventinus, & Trans Tiberim integrae desiderantur. Nihilominus complura horum auctorum de Regionibus Urbis Romae hactenus exftant typis impressa volumina; neque me fugit immorralem Io. Albertum Fabricium in Latina Bibliotheca, etfi non omnes, pracfrantiores tamen celebrioresque enumerasse editiones, veluti laudatum opus confulenti patebit. Verum fingulae, ne excepta quidem celeberrima Onuphrii Panvinii Veronensis Augustiniani, Viri undecumque diligentiffimi, & cui praestantissimos Codices MScriptos Vaticanae Bibliothecae fere omnes, in quibus Publn ac Rufi textus reperiri potuit, excutere liquit, fingulae, inquam, vel aliquibus featent erroribus, vel ad minimum, numeris omnibus absolutae nondum fatis in vulgus emerfere. Quamebrem, ne hac etiam in parte noftrac huic editioni aliquid deesse videretur, praesertim quum hac vice ipsius Publis ac Rufi textum, omnium quotquot ad hunc usque diem typis editi funt, emendatissimum Eruditis tradere constituerimus, primo quidem usi sumus duabus celeberrimis editionibus, quarum prior Venetiis per Aldum Manurium au. 1518. venit in lucem; altera vero Florentiac per heredes Philippi Juntae fequenti anno prodiit; deinde optimis Codicibus Vaticanae Bibliothecae, quorum exempla fumma fide Viri doctiffimi Equitis Francisci Vectorii manu, ut creditur, exarata, in schedis Gorianis tempestive adinvenimus, ac sequenti ordine in hac nostra editioue usurpavimus.

Codex Vaticatus bombycinus fignatus numero 3394 etfi non profundam antiquitatem prae sc fert, ob eius tamen praestantiam in locis uniuscuiufque Regionis ad amulfim recenfendis, adnotandifque, iure merito principem fedem obtinet. Sub co enim perpetuo confranterque Publii contextum imprimendum charactere rotundo curavimus. Sed quia & hic Codex licet emendatissimus, & reliquis longe uberior, loca quaedam filentio praeterit, profetto infigniora, eadem, opc Codicis membrauacei eiusdem Bibliothecae num. 3427. feliciter fupplevimus, atque, ut Lectori facilius innotescerent in codem contextu currenti charactere, quem nostri typographi vulgo dicunt corfivo signavimus. Et fi quando aliqua dictio breviata fe obferret in utroque Codice Vaticano bombycino ac membranaceo, eam fuac integrirati aliorum Codicum MScriptorum praesidio restituimus, ad quod indicandum Romaua scriptura, sive maiuscula litterarum forma, aut versatili, ut dicitur, usi fumus. Porro hic Codex nitore, atque elegantia nulli secundus maximis ubique litteris rubricatis interdum errara emendantibus scriptus est, ac veluti Italicum verbum post rubricam quandoque adpositum fampa significat, unice comparatus videtur, ut digna in posterum editione, & uti par erat inlustratus in publicam lucem prodiret. Certe fuit olim Cl. viri Fulvii Urfini, veluti în fine einstem adonaturi şê randem, qui Parvinius ține iliam frequenter confaluir, ae Requetus eft, ideireo noftras heie peculiariter laudes, fudiumque promereir ceinfiniums. Tertius Codex Varienus num, 3217, quo ufi iumus, maximam inclus antiquiritem; loca libdem interpundionibus, non lineis diffingunutti, uri duobus Codeibus fingerius relatis factum ad-fpiciums; fed continuate textus fe habet & litteris Longobardis inferibitur. Ultimas Codex Varienus bombytinus mum, 3191., quem bis ad hanc editionem ampliorem reddendam adfeivimas fingulari & pip figuater prereguitva; in co fiquidem concinnando Pomponius Lactus mirifice adiaboravir, se licet ex Codice num. 3127, fibi exemplum fumferit; nhillominus quate in illo \*\*palpars\* perioriturati in fiu opographo emendavit cafigavirque. Porto ince Codex bombycinus eft, es iorem, quam dieut in quatto, se fui hintiqua hanc practer inferiprioritum.

IOVI. ANTIQVISS.
OFVSCVLVM. IN
QVO. OMNIA. VRBIS.
ROMAE. MEMORIA
DIGNA. INSCRIBVN
TVR. ET. FRAESER
TIM. EA. TEMPESTA
TE. QVA. MAGIS
FLOREBAT
FOELICITER
IN CIPIT,

Sunt autem & alia fragmenta Publii Victoris ac Sexti Rufi in aliis Codicibus hine inde difiperfa, in quibus deferibendis non motor, tum ne proluxior fit nofter hie fermo, tum ne faceffam negotium iis, qui probe callent, quam cadem supperere possine locupletandis hise seri-

proribus & fidei primaevae restiruendis.

His obier prachlaist, ut magis arque magis legentium labor levetra, aque huius noftri influtti ratio patest, animadvertendum in excitandis Micriptis Codicibus Vaticanis, Codicen unum ab alterofempet a nobis diffingui, it au quories provocature bombycinus demanti anticolore de la consecución de la co

Paucis denique expedio, quam fuper Sextri Ruri libello feribendi operam fufeepi. Nam, quum Onuphrius Panvinius diligentifime illum adcurateque ad fidem MScriptorum Codicum imprimendum fuducrit, non quidem multa ex co nobis adnostanda fuperfunt, eaque ex Codice

Vaticano, qui proflat fignatus numero 3427, quique eius viri diligentram forfitan effugit. Crambem igitur recodam ohtradere extilinavi, i Rivetxum integrum in hac editione repetitis typis dedifiem, adeoque variantes folum leditiones ceteris omilis ex eodem Codice pervulgandas in me fufcebi in me fufcebi e

Sed ne mihi alienos labores adrogema, quod quidem hominis ingenui non effet, pofternos, Lector, monendus es, es a ominis, ques fries PURIN VECTORIS TEXTE, five in adnostraionibus, ad quas numerus in nunquaque Regione provocts, referenturt, cum ex fudio Antrons Francici; Gosti, tum ex cafligations Isudati Equitts Francisco Vectoris in luccum poodire; adontationefque folumnodo, ad quas litrera silphabetica identidem excitat, meas effe, meseque industrise potifiumum adconfendos.

Nunc autem ad orthographiam Praefationem meam converto. in qua non minorem fane operam confumfi. Etenim eam ipfam, quam Codex exhibebat finceram, atque intactam repraeseutare initio decreveram ; confilii deinde huius mutandi caussae plures fuere. Quare ca rciecta, quae faeculum XV. faperet, & quam Codex ipfe praeseserret, illam firmiter fequutus fum, quae aureis purae Latinitatis temporibus viguit, quacque huius aevi gento magis adtemperata mihi vifa est, in quo quidem munere peragendo usus sum Latina orthographia viri do-chissimi Christophori Cellarii. His igitur probe constitutis, reliquum erat, ut de vita auctoris inscribenda serio excogitarem. Hic autem labor reveta aleae supra sidem cumulatissimus mihi prosecto videbatur. Ouamquam enim labente sacculo XIV., atque XV. ineunte litterae in Italia renatae fuerint, ac propterea de cius temporis historia multa fatis memoriae prodita exftarent; pauca tamen fuper Obicellario, rebufque ab codem gestis, prout huius viri celebritas maximopere expetebat, caque hine inde dispersa in illius aevi scriptoribus reperiuntur. Equidem sateor, me labori non pepercisse, ne ab aliis edita in hos meos conatus converterem. Excusti hanc ipsam ob caussam optimos, atque praestantissimos Codices MScriptos, quotquot novas de eo auctore notiones complectentes in ornatifimis tum publicis, tum privatis Bibliothecis Florentinis adfervabantur, ex eifque fructum ampliffimum mihi videor consequutus. Etenim co confilio complura certe fumma solem librata conlegi ex adverfariis Ioannis Cinelli in Magliabechiana Bibliotheca Class, IX. Cod. 66, in fol. pag. 156, Multa ex Chronicis MScriptis nostrae civitatis vulgo dictis Priorifla, ibid. Class. XXV. Cod. 429. in fol. Tom. I. & Il. Cod. 430 in fol. pag. 85. & feqq. Alias insuper, immo uberiores praenotiones inveni in schedis Antonii Mariae Biscionii, pariter ibidem Class. IX. Cod. Chartae, in fol. Tom. III. B. pag. 224 & feqq. & ipfius tandem Antonii Magliabechii Class. itidem IX. Cod. 9. in fol. pag. 33. & feqq. Non pauca praeterea occurrere comperi inter infignia monumenta, ut aiunt, epistolica MScripta Viri celeberrimi Bartholomael Fontii in Bibliotheca Caponia Plut. F. Ord, III. Cod. 6. in fol. pag. 27. 36. & feqq. ac Petri Parentii in Bibliotheca privata Subdecant Richardii Tom. VI. & VII. Plut. IV. Ord. II. Cod Chartac. is tol. Hos, inquam, auctores, praeter alios complures, quorum

opera iam typis impressa sunt, multa scitu iucundiora de Oricellario disservisse animadverti. Quamobrem his omnibus acceptis optimum forre putavi, si & pisch hius tempestatis desiderio inferviens Bernardo Galcellarii vitam componerem, meaeque praesigerem editioni. Hanc itaque, quam ex integro recensui, statim post Praesationem habes, Erudite Lector. Tuum erit, quod oro obtestorque, mihi, meisque quantuliscumque, conaminibus facilem veniam praebere, erroresque in ea furtim irreptos (includabile enim fatum esse videtur, ut nullus in lucem liber prodeat, in quem aliqua menda non irrepserint) patienter fetre, qui idcirco tuam in me benevolentiam excreebunt.



## DISSERTATIO

DE VITA ET IN REM LITTERARIAM MERITIS

### BERNARDI ORICELLARII

Ex Monumentis Manuscriptis speciatim depromta.

### કાર્યાં અંગ માં માર્થ અને માર્થ મા



Oricellario (1) atque Iacoba Strozza (2) parentibus nobilifimis natus ob miram in fcribendis historiis elegantiam Historici cognomen promernit , veluti U.

goliaus Verinus (3) non obscure testatur his versibus: Eft Oricella [4] Domus pollens opibufque virifque

Hiftoricum [5] cuiur clarum de fanguine cerno Ron felum feripio, fed lingua adprima difertum, Traxit ab acqueres fua prima exerdia campo. Eius Patriam Florentiam fuiffe liquido

constat; ets penes eos, qui de Oricellario nostro nonnulla leviter hactenus, ac per-functor e tractarunt, certum exploratum-Toin. 11.

(1) De Familia Oricellaria, & Viris in illa inluftribus late agit Eugenius Gamurrinus in Historia Gencelo-gica Familiatum Etturin , & Umbriz Nobilium , Italice feripea, & edita Florentiz an. 1662. tom. 1.

(\*) Fize filis fuir Equitis Pallantis Strozza viri un-(4) Har filit für Egnitis Pallantis Storaz wir under-cumpte eilerbrinis, ich mögent Litteris erudirifi-mi, in quibu preceptoran habit in Argetpolumi, in quibu preceptoran habit in Argetpolumi, blo Bibliopel Berentino cantiferat, qua exitat in Mr. Bibliot. Maglishechiana Claff. XXV. Cod. XXXV. Cod. r. in c. cuius tritulus, yitt aif Pallat with Mrfer Naferi depli Streati, J. Ed. III. de lankture, Urbe Florentia edir, Lutetia

Patifier. ap. 1583. pag. 14.

(4) Apte adpoint que Demus Oricellaria a Verino laudatur, cuius paceres in fummodignitatis faffigio conflianti inter

ERNARDUS Ioanne A que minime habetur, quo anno in vivis agere inceperit (6); quod quidem vitio com-mentariorum tinctorum hominum ea tempestate deficientium adscribi debet . Verum enimyero fi quis propius id contempletur. coniectura facile intelliger Bernardum ortum fuisse an. publ. fal. MCCCCXLIX. quum an. MCCCCLVII. Justirae Vexili-fero Leone Rubeo (7) octavum aetatis an-num iam adtigisse in dubium revocari non posit.

Ab ipsa pueritia Bernardus admirabili fuit ingenii magnitudine, adeo ut tenera aetate adolescentulus indigitaret, qualis iam matura vir esset futurus. Nec spem omni. um certe atque exfpectationem fefellit exitus; quum enim tantae luic ingenii praestantiae par foret in patre abundantia fortunarum, & amor promovendi filium in ampliffimam fludiorum , & gloriae fegerem , falii

Priores Reipub. Moderatores als an. 1302. ulque ad Priores Kenjub. Moderatores as an 1303. injudy and an 1331, quinquiex, & Golgeis fuerunt; a et tredseist Principasum eiudiem ebtinnerunt. Confer Mis. Biblioth. Magilabec. Claff. XXVII. Cod. LXXXIII. cuins titulus "Varie notisle della Famiglia Ruential e di Bernardo "i. Goquiru aufort, qui lute merito a Volio intertalinio. Billoricos Lib. III. de Hillor. a Volio intertalinio. Billoricos Lib. III. de Hillor.

atin. refertur.

(6) Le Archivio fecreto M. Etruriz Ducis proflat Cod. chartaceus in fol. ubi tinctorum nomina exactifilme recenfentur i fed diligenti conquisitione a me fupet eo habita, shill inde certi etuare potui, quod diem Bernardi natakm prafignet, quare hane consideram non contommendam eviliamo.

[7] Probatet id ex libro publico Magifiratur Decimarum

Florentie an. 1457. pug. 24.

Stum oft, ut brevi tempore nemo actatis A, optima vivendi ratione inita fui ipfius felifinae ci anteferretur, pauci vero pares pu-tarentur. Sed ut ab initio exordiamur, patre, ut diximus, natus generofo, diti, ac liberali (1), caepit & ipse statim a puero maximis florere virtutibus: erat enim modefius, prudens, gravis, atque incredibili praeditus difcendi cupiditate. Parentibus in emnibus morem gerere haud gravabatur, inprimifque in illo fulgetat mira indoles, qua omnia in quibus aliquid inesse virtutis animadverteret, naviter amplectebatur.

Erat autem Italia tunc tempotis plena eruditiflimorum hominum, ac difciplinarum, detertaque barbarie, qua longo ex tempore adflicabatur, jam caput extollere. ac aliquando recreata fe erigere gestiebat; Andique litterarum Florentiae (2) vehementer tum colel antur; itaque hic ad eas facultates arditeendas tummis illis ducibus atque adintoribus usus, celeriter talis ac tantus evatit ditcipulus, ut inter fapientiores alios, diligentioresque principem locum oltineret, atque ob fuam in rebus gerendis dexteritatem popularibus merito foret

Tam praeclara Bernardi facinora, atque eximiam fapientiae ubertatem si quis ficum percurrat, mitari certe non debet tam brevi nobilitlimis difciplinis illius mentem exornatam fuitle (3), quandoquidem temporibus fapienter ipfe utebatur, quibus ter separatis partim religioni, partim litteris, partim denique componendis Reipubl. negotiis tribuebat, folitus dicere aequalibus. ac conditripulis fuis in familiari fermone, nominem in tanta hominum univerfitate folidam virturem, quae vere bonorum ars eft, adanc confequi fanc potuifle qui cam contemferit temporis divisionem. Hae igitur

citati consulere, ac aliis memorando exemplo ad fapientiam, atque honestatem iter sternere promtum, atque expeditum adnitebatur ; ac ne quis inreparabili temporis ischura fineret se imperiti vulgi rumoribus capi otio indulgendum aientis, percelebre illud immortalis Senecae cffatum usurpabat omnia aliena funt , tempus tantum noftrum eft . ,,

Haec de Bernardo enarrantur, quum paene illius effet aetatis, qua ceteri ferme pueri levi adhuc ingenio pollent. Verum ut primum ex pueris excessit, in Republica ita verfari caepit, ut in fui admirationem rapuerit universos; nam ptaeter gratiam, quae in eo summa erat, saepe, quin alterutram partem offenderet, cives fuos difcordia identidem laborantes fic componebat, ut conciliandae pacis caussa plus simplici vice publico tessimonio (4) arbiter suetit renuntiatus. Tantum apud eos auctoritate poterat, confilioque valebat.

Quum igitur in tanta existimatione verfaretur Bernardus, non defuerunt profecto, qui cum fovere caeperint, ac praecipio quodam amore profequerentur. In hoc fait tum numero Cofmus Mediceus, P. P. (5) pollea cognomine acternae memoriae commendandus, cui potifimum in deliciis nofter foret. Hie non tam invenis humanitate, atque doctrina, quam modestillimis moribus, atque praeclara pellectus indole, Petro silio auctor fuit , ut ei Ioanuam , quam ex Lucretia Tornatono (6) coniuge finceperat spectatissima, in matrimonium conlocaret. Gellus est ei mos, veluti rei declaravit eventus: ( plurimi quippe apud blium erat parentis confilium ) nam Petrus Colmo patre, qui ad extremam usque senachu-

<sup>(</sup>i) Argumento funt en , que Florentis erigenda cora-vit praclara addicia ex dellivazione Legous Papiti-fia Albirti, in quibra eminer Palainum obbifficarum in via Vinex , oppofita Porticus perifylio infitucta agendis conventibus agro, Janelum D. N. I. Ch, fepulchrum in ade S. Paneranii ad primarium exemplar illius, qued Hierofolymis colitur emetodatifime exactum, ae demum profpectus celebersimi Templi D. Maria Novella, ubi etiam ad tanti viri meuto-

rium Me verba leguntur:
JOANNES ORICELLARIUS PAULI F. An, Sal, MCCCCLXX,

<sup>(</sup>a) Hace cultiquis literatura primordia in noftra Urbe a
Demo Medices potifimum referuntur accepta, qua
intredibile diftu eft quanto amore profequuta fit vitos doctos, & quantam navaverir operam in promo-vendis findiis. Confer Specim, Litteratur. Plorent, Cl. Angeli Mutiz Bandinii tom, s. f., 7. & adnoca congent owns bandon rom, r. 9, 7. & anna-tationes ad cumdem paragraphum, In quibus credi-tiffica disputator de Coimo P. P. & Laurenrio Me-dice, quem eriam doni fuae alunto Pemerium Cini-cocondylam, Christopotum Landinum, atque An-gelum Politiamum, Scipo Admiratus tefatur tom, III. Cipoticulor, in Elogio ciufdem Laurentit.

<sup>111.</sup> épateulor, in Elogio ciuldem Laurentr.
Iphiffens verba quorumdam commentatiorum de Vita Bernardi Oricellarii ab Anonymo conlectorum
lainistrue tuntum donata, qualus reteruntur in Manaferipus Florentino publicae Marucellurum Biblioche-

en, quad fibi Antonius Franciscus Gorius ad vitam ipsus Bernardi elecubrandam adsciverat. (4) Consule Adversaria Griss Griselli, Matthui Cenni,

te Nicolai Ferrini , qui tempote quo in virts ver-fabatur Oricellarius Florentiz publici Tabellionis unere fingebantur.

mourte fingeboutur.

De cogeomium ufi plura leges apud omner Ro-muon Hilderiographor. Hunr igiut morter imistatur.

Floratious Senatus, Cofomus Medicem ob praziara in Fatrium merius Pariu Parius economie devete foo deceavari de XXVI. Martia an MCOCCATO.

Control of Martinellom in Hilton. Poenti, panilo por la control of the praziara desperante development Parius Parius constaux clories.

lo pot initium Lib. VII. als ampliffum Comm ? Fa-ter Patia serviare dopies. (in supfil rear bett.) (2) Lucreit Francisi: Tornotoccil. XVII. Has autom amplias, for it & Bernard (in light) and the same maplias for it & Bernard (in light) and discon-dificant failing miss consumer of ex verer bis, edituran failin miss compression of extra very long disconsistent and the same properties of the same first than the same properties of the same pro-tated and the same properties of the same pro-sent and the same properties of the same pro-sent same in Commission of the same pro-sent same properties of the same pro-sent same pro-sent same properties of the same pro-sent sa zi, a la Nannina a Bernardo Rucellas maritò. »

neclutem pervenerat, paullo post e vivis A usus, brevi tempore doctior in Patriam refublato, partim studio obsequendi voluntati amantiffimi genitoris permotus, partim vero Bernardum ipfum fanctiori vineulo fibi devincendi eupiditate excitatus, fecit ex fua dignitate, ut res ad finem optatum adduceretur. Nulla igitur mora interpofita rebus omnibus, quae opus erant, compara-tis, quum nihil aliud fibi deesle intelligeret quam fuprema Pontificis Summi auctoritas, qua Ioanna filia & Bernardus Oricellarius idonei haberentur (fpirituali enim quam nuneupant, eognatione prohibebantur') ad incundum coningium, Romam misit, eam impetraturus. Hac prid. Kal. Aprilis anno MCCCCLXVI. (1) per epistolam fibi de-lata, non multo post temporis intervallo XXVI. Kal. Iulii nimirum anni eiufdem iure omni religionis fervato, nuptiae celebratae fuerunt, quarum magnificentiam fatius duco fileutio praeterire, quam pauea pro eius dignitate enarrare. Nihilominus hoc loco interponere libet, eam optimates non folum, plebemque Florentinam obstupuisse; scd exteras quoque nationes, quae per id temporis eo maxime nostram ad Urbem convenerant, quod Ioannis Oricellarii nomen atque virtutes tacita quadam vene. ratione profequebantur. Seimus praeterea pecuniam hac occasione ab codem Ioanne, ut fcriptum fua manu reliquit, expenfam florenorum aureorum XXXVII. eirciter millia exaequaffe. Mirum profecto privatum hominem tam immensam auri vim profundere potuiffe!

Ex Ioanna Medicea, quam arctissimo amoris vineulo fibi Bernardus noster devinxerat, quatuor filios (2) Cosmum, (3) Petrum, Pallantem, & Ioannem procreavit; quorum natu maior Ioannam Malatpinam ex Marchionibus Fossae Novae, Petrus vero Mariam Sfortiam ex Comitibus S. Florae uxorem duxit; fed lu funere immaturo fublati orbum patrem reliquerunt. Pallans (4) nimirum optimae spei filius, quum naturae bonitate, ingeniique praeslantia unus omnium maxime floreret, ne quid in eo educando desideraretur Lutetiam Parisiorum a patre miffus, ibidem confuctudine excellentium virorum illius Universitatis navitei Tom. II.

(1) Conflat ex charta Balduini de Balduinis Tabellionis pag, 27, ubi criam Romani Pontificis leguntur epi-flote ad Archiepifopum Florentinum muffa, in qui-bus cum Nebilibus Bernatdo Oricellario, & fonona Medica fuper (piritualis cognationis impedimento ifpenfatur.

Ortus est pridie Kalendas Iunii anno publ, salut. MCCCCLXVIII. atque in vivis versati desiit anno execter MLA. Hune primo actatis flore quamquam io-vido falo praereptum, neonulla tamen ingenii fui-monumenta posteritati commendalfe aiunt plerique, quorum fententium plane reiicit Cl. Apostolus Ze-nus tom. 31. no. 300 eireiter MD. Hune primo actatis flore quamquam is

nus tom. 33. pag. 355. art. 6.

(3) In lucem prodiit x111. Kslendas Septembris anno MCCCCLXXIV.

(4) vz. Kal, Maiss an, MCCCCLXXVI. natus eft, acque, quum feptuaginta annoa complesset, decessit, boais omnibus communem patrem, & cum eo amis-

diit, fummosque honores laudatissime obivit . (5) Nam Senator primum Florentinus creatus est, & inter Florentinae Reipublicae Moderatores adfeitus: mox Legatus fuit ad Carolum Imperatorem, aliosque primores Europae Principes , ac postremo Legati quoque munus apud Clementem VII. una cum IX. aliis nobilibus Civibus, ut Valchius (6) teftatur, fuffinuit, ut illi nuper ad fummum Sacerdorium evecto Reipublicae nomine gratularetur; in quibus omnibus non inanem profecto rumorem ane ipatus est, sed iustas fibi laudes, quae verae folidaeque virtutis fruclus funt bonestissimi, adquisivit . Ioannes (7) demum poetica elaruit, ut eius seripta testantur, fuitque Romae Senator, ac Praefectus Arcis, S. Augeli. At quantum huic fors adverfata fucrit, narrat Pierius Valerianus (8) in eo opere, quod de Litteratorum infelicitate congeffit, his verbis,, Eodem in albo repo-" nendus est Ioannes Oricellarius summae vir ", integritatis, quique litterarum studia, vel " a teneris unguiculis fectari caeperat, & " apud Bemardum Patrem eruditifiimum " virum, & apud Mediceos huiufmodishu-" diis in ea domo florentibus educatus fue-, rat . Erat is Leoni X. Pont. Max. ami-" tinus frater, neque ullus erat, qui tum " morum , tum litteraturae , nobilitatis , & " confanguinitatis gratia non eum fperaret " ad Cardinalatus apieem in horas evehen-" dum . Sed fortuna quofdam illi oppofuerat ..... adridere mox Ioanni vifa "; fors melior. Hie igitur Oricellarius, dum " fe totum litterarum fludiis reflituit, & ., fortunze demum fallacias declinasse haud " temere fibi perfuadet, dumque Clemens " de more quodam fuo cunctator ordi-" nandi hominis diem de die ducit, ille in " rapidiffimam inlapfus febrem maguze do-" Storum hominum spei praereptus est. ", Post Ioannem, filiam quoque Bernardus " ex eodem matrimonio fulcepit nomine " Lucretiam, quam postea an. MDIII. Lau-" rentio ex generofa Strozzarum familia nu-" ptum dedit (9) Dum igitur Oricellaria foboles non tam

bonis illis, quae a fortuna, quam iis, quae Iii 2

fam fere Reipublice libertatem fimul deplorantibus Confute Manuscriptum Biblioth, Magliabach Class XXIV. Cod. LXXXIII. cuius titulus "Varie No-

XXIV. Cod. LXXXIII. cuites titulus "Varie No-taite della l'amigha Rucellai, e di Boratdo.».

(5) Hace cruta funt ex additionibus ad Etruriam Lit-terariam Cinelli sb Antonio Maria filifonio Viro el, coulefis tom. 3. R. Chaff. IX. pag. 224. Cod. chart. in fol. confirmantutque ibid. ex hi?oria M/s.

chatt. in fol. confirmaturque ibid. exhloria Mft., Familiarum Nobibim Florenti Parti Monaldi part. II. (6) Inibi II. Lib Hift. Flore. 19 Martin Higher Partin Higher Martin Higher Martin Higher Zenn tem. 3). art. VI. Id op 11st adeuts der Jesus tem. 3). art. VI. Id op 11st adeuts der eitem needlichtem die exhluments. (5) Lib. II. pap. 74. (6) Addelirui et a Manuferipu Bibliothee Maracel-

lians fuperius laudato .

elus parens toto pediore ad cam incumbens nullam fane occationem przeteribat, qua eadem fieri poffet in omni eruditionis, atque humanitatis genere perfecta , ac perpolita. Celebris Florentiae philosophandi confuerudine fair Platonica Academia (1) Laurentii Medicel temporibus patroni eiuf. dem beneficentillimi, ex qua tot viri lugenio moribusque probatillimi exierunt, qui Italiam non folim , fed etiam univertam Europam doctis lucubrationibus inluftrarunt. Verum Laurentio vita functo, in magnum diferimen cadem adducta iam videbatur nifi Bernardus (2) notter ad interitum properanti celeriter opem tuliflet. His itaque animadvertens inreperabili iacturae obnoxios fuiffe cum filios fuos , qui potiflimum in-Ritutione indigebant, tum lugenuam totius Civitatis inventutem, fi celeberrimus ille litteratorum coetus non amplius fletiflet incolumis, fuis fub aufpiciis de co inflaurando angendoque Ratim excogitavit. Quamobrem fua opera factum memoriae proditum est, ut praeter familiarem, altera dumus (3) Florentiae pateret, loco inxta pomerium listerariis conventibus opportuno , oblata omnibus facultate illuc adeundi , ac de rebus quibufque, Platonicis disceptationibus interdum sepositis, & ad quaslitet disciplinas spectantibus ibidem disserudi . Haec autem domus, cuius amoenitas viridario, seu silva constabat, an structura magis foret confpicus, an vero adparatu elegantior profecto ignoratur; nam quod ad illam adtinet, formis Leonis Baptistae Alberti viri eruditione clari, atque Archite-Ctonices artis inflauratoris acdificata fait : i-

a natura proficifeunter inluftris adolefeeret, [A] pfe vero adparatus non alicuius privati hominis, fed opulentifimi Regis cimeliarchium venerandae autiquitaris monumentis refertum imitabatur, splendore superabat, Eo enim Bernardus coegerat , probante Michaele Verino (4), vetufias imagines aereas, atque argenteas non folum Romanorum Principum, fed Oratorum, & Poerarum, quas partim ipie, partim vero Laurentius Medices ex toto orbe conlegerat, adeo ut qui eo studiorum genere oblectaretur, quos progreffus effet in codem facturus, vix fatis verbis enarrari possit. In hunc litterarium recession ad disputandum mirifice idoneum. qui postca hortorum nomen accepit ( penes Italos Gli Orti (5) Oricellarj ) Platonicae Academiae focios velati pollliminio reverfos fimma humanitate atque munificentia Bernardus (6) transiduxit, atque tum iple, tum cius filii praeclariilimam de rebus omnibus disputandi confuctudinem memorando exemplo plurimum adiuvalant, atque inde maximam doctrinae cognitionem hauriebant.

Hace noffri Oricellarli officia rum in Patriam, cuius honos late per omnes totius Europae angulos vulgabatur, tum in Cives, quorum animi ad vitam non folum privatam, fed etiam ad munera publica obcunda instructiores efficiebantur, quum tam promererent, iure pofinlabant, ut illi gratia hand difpar a Republica referretur. Quamobrem auto MCCCCLXXX. (7) fupremus Iuflitiae fignifer defignatus fuit . Annn MCCCCLXXXIV. (8) Odo Sento-res Potestatis valgo didi di Balla cum ad Genuenfes Legari auchoritate miferunt . Anno MCCCCLXXXXIV. electus fuit Ora-

<sup>(1)</sup> Platonica Academia acta virolque infuftres in ea adktirjoor maximo partie eraditionis adaptatu expo-fint doobus voluniibus, quorem inituat Spotalina Littera: Florent ite-Vir elatifi. Angelas Maris Landaniat. Hae ipitur dus volunina confidat, qui plura de hae Aradema fires non derfeet. plura de hae Aradema fires non derfeet. Plura devia point est inni partie de la confidential hae dovum point est inni partie de la confidential hae dovum print est inni partie de la confidential mises D. Marrisi. Hanc. Pallame Retravid filos mises D. Marrisi. Hanc. Pallame Retravid filos adteriptos maximo patriz eraditionis adpatatu expo-

piales D. Martini. Hane, Pallante Retnardi filto spud Lucenfer exfulare coacto, populi licentia pene dirutam, ac presoliffinis antiquitatis monumentis, quibus dum in vivis verfaretur Britardus erar arnata, penitus expoliaram emit Eminenriff, Ioannes Cata, penitus evpoliasam emit Emmeniui, toannessa-rolus Card. Medicus; ae pofica Matchio Aloyfius Ridolphus. Modo em Ridolphotum heredes pof-fident. Confer Mfs. Riblioth. Maglisbechiana Claff XXVI. God. LXXXIII. cui titulus "Varie Notizie della Famigl a Rucellai ec. 33

zie delle Famgle a Rutellai et. 3

(a) In Epifolia ancedota, quam integram ex Cod. chart,
in quarto num. xxx. Plut. 1. Ord. VI. Biblioth.
Cl. Subder. Richardii mihi referre lubet. Ita iguur
hate iyfa fe haker.
MICHAEL, VERINOS S. D. SIMONI CANISIANO

Com Coino Oricellatio, magna tibi eff familiarias, Com Coino Oricellatio, magna tibi eff familiarias, Is habet vetuftas imaginen areas, & argentess non folum Romanorum Principum, fed Oratorum, & Poetarum quas deltifimus pates chur: partim quas avuenclus Medines ex toto orbe conlegit. Proinde quum fix quoque tu Andioforum hominum amater, selim inquiras, fi aut Cicero, aut vir alius Philo-fouhus ulla cum inferipeione in illis reperiatur. Ar-

dwum eft imaginem fingere ex vero ; fed longe difficillima imitatio est imitationis, quorum dustri-nam imitamur. Nos delectat habere figuras, qua

perficis gazis crust cariores, Vale.

Horum mentio apud facobum Naidium fib. vii.

Hiftor, Florent, pag. 283, Barrholomeum Fontium hib. III. Epith. pag. 27, quarum Cod. h.fs. nondum pralo committus eafilit Florentia in celeberri-ma Caponorum Biblioth, Plus. F. Ord. III. 6, in fol. & agud Perrum Crinium de boneft, difeipt, lib. V. cap. XIV. & lib. XI, cap. XII. & lib. L. Poematum eizidem earmen quoidam inferibitur 4d Faustum de Silva Oriccilsria, qued incipit

Olim deserum frontibus factit nemus Monet disandum softerit, In que labores Cynthias nefter felet Doctie levere carrifus Co.

Adredit, quod & infemet Bernardus Oriectlarius fuorum Hortorum meminit in Mis. Confectaneis Roma natum Antiquirat, his verbis , Et nos ipfi habimus domi in horris roffris monumentum mermoreum e com in norts roltis monumentum memoreum e firacia Pika antiquitus develum, deinde Floren-tiam translatum, quo infculptus ludus equefler cum pifeibus Neptuno dicatus. « Conier specimen Litteraus Florens rom. 2. 5.

XXXVII, pag. 76. Confule Scipioneus Admiratum Histor, Flerent, lib. XXV, pag. 146.

<sup>(5)</sup> Ex charta, quata nos (perare facit extiliere inter-monumenta domos Oricellaria aufter Anonymus Commentariorum Manuferip de Vita Orivellarii , de quibus Superius verba fecimus.

tor ad Ferdinandum (1) Regem Neapoli [A] eanum. Anno MCCCCLXXXXIV. in numerum viginti Civium adfeitum (2) fuiste liquido constat, ad quos spectabat ele-Elio, tum supremi Iustitiae Vexilliseri, tum Priorum Reipublicae Moderatorum . Eodem anno legatur una cum Bartholomaeo Bondelmontio, ut ipse testatur, &, fi Pctro Parentio (3) fides habenda fit, Hieronymo Savonarola ex Dominicanorum familia ad Carolum VIII. Francorum Regem, qui tum temporis prope Exincam (4) cafira politerat confilio Florentiae potinidae. Verum etti luculentam apud Regem Legati liabucrint pro Patriae libertate orationem, nibil eo fecius Gallum Regem a fententia dimovere ca vice non valuerunt. Sequenti anno Legatione iterum apud cumdem Carolum Regem functus (5), ut ei ob recuperatam Neapolim nomine Reipublicae adplauderet, ab illo benigne receptus fuit, fummitque laudibus cumulatus in Patriam revertis eft. Anno MCCCCXCVIII. (6) funimum denuo Iufliciae Vexilliferum eum Senatus Florentinus plenis fuffragus creavit, quod tamen manus Bernardus tubire noluit cauffam adverfae valetudinis fimulans, revera ne uliam in l'arrice oppressione partem haberet, quam Medicibus adnitentibus nostro miterabili fato in proximo verebatur futuram; neque enim, fibi decorum erat mutari statum Reipublicae, dum ad gius clavum fedebat vir tauti confilii, & Patriae libertatis una cum Hieronymo Savonarola defenfor acerrimus. Hane vero aegritudinis fimulationem, qua se Magistratu abdicavit Oricellarius, etfi moleste tulerunt plerique Civium, qui, dum gravis illa temporum calamitas graffabatur , rerum fummam ad eum deferri cupiebant , eum tamen e confpectu non amiferunt ; nam codem auno, ut Orator mitteretur ad Venetos (7), ne Senatus ille Pilanis Suppetias ferret, fingulus quifque calculum tuum volens lubensque adpoluit. Quod numas tanta fullinuit auctoritate, ut cum multi eriam adverfae factionis de Republica bene mereri exillimaverint, atque cam ob cauffam alios honores et obtulerint; quos tamen &

animi magnitudine, & callidirate ingenti getlic laudabiliter . Quamobrem anno MDXII. (8) adicitus in numerum viginti Reipublicae Moderatorum, Petro Soderinio ciecto, fedulam navavit operam, ut intellinos motus componeret : postea vero fait inter qua-dragiura & octo Seniores Potestatis dictos di Balta. Anno vero fequenti Comițiis creandis Magistratibus Copulatoris personam gerens interfint . X. Kalendas Aprilis Ref. publica Romam cum mittere decrevit cum x1. aliis Civibus, ut Leoni X. eo quod Pontifex Max. remunitaris factor, gaudia Florentinorum tellaretur, at septem dies antequam proficiscendum foret, Romam pergere detrectavit, abrepta quoque adverfae valetudinis occasione; id quad illi omnes vitio dedere, atque Rempublicam parvifacere existimarunt, quam tamen regere tolus ipfe praesumeret. Attamen pridie Kal. einfdem mentis inter feptemdeeim viros receptus fuit, at Reipublicae regimen ad meliorem normam redigerer. Et menfe Novembris anno MDXIII. quum feptuaginta viris iterum Reipublicae fumma demandata fuillet, in eorum numerum ipfe etiam electus fuas pariter in hoc muncre praerogativas demonstravit. Variis tandem curis exagitatus, atque animo parum fibi firmo mortalitatem explevit Nouis Octobris anno MDXIV. (9) atque in D. Mariae Novellae perverulto Templo, quod ad Dominicanos perriaet, & praestantioribus Florentiae Ecclessis iure merito adcenfetur, sepultus est fiib limine maioris ianuae, veluti ex tella mento reliquerat. Polleriori augem anno HI Kal. Junii eius filii patri dicto audiemes fa. eris inferiis Christiano more persolutis, ipsum Templi limen, inserto porphyretico marmore distinction in formain tellerae . parentis pientiffimi memoriae dedicarunt, hac, quam fibi vivens Bernardus fecerat, Inferiptione,

BERNARDO ORICELLARIO

quae quidem Inferiptio inpraefentiarum etiam invifitur.

Hactemis ista fuper Oricellarii nostre vita, ac rebus ab eo gestis gravium profetto feripeorum iudicio fuffuleus in medium pro-

<sup>(1)</sup> Inter feripta Antonii Ferinit Tabelliunis pog. 186. habeut dereti apographum, quo et hac legatio committur, effque husulmodi: Item ponua dichis an. 1486, die x. Oftobris aftum Florentie in populo S. Nicolai ultra Arount prefen-tibus testibus Donato de Vellaris, & Laurentio de Schianteschibus Civibus Florentints &c. Magnifices Vir Bernardus, olim lei Pauli de Ori-cellaria Civis Fiorentinus Orator ad Sereniffimum Ferdinandum Neapolitanum Regem electus a Magni-

Ferdianadum Nespolitanum Regem defibus a Magni-deo, de zecido papilo Bleamino dec Contr mu Hinto de bello Italio pita, 48. Million, Marmell, 13 ilian, de la companio de la companio de Million, Marmell, 13 ilian in Hinto, Italio Lent Paramili Gal, Million, Million, 14 ilian, 
micetam regionem Florentinesque opprimendos.

cumbelant regionem Hoteninosque opprinsendor.

[5] Una cum Guolone Vetquero, fe Haulo Sodetinio, Confer Iaudatam Hilleriam Petri Forentii pag. 94.

[4] Ex Commentariis Anosymii Biblioth. Mattuelli, & ex Code, Chartae. Arebrid feterii M. Fir. Duck., in quo Nobilium quarumdum Familiatum flennata. (2) Idiptum adferit Petrus Parentius in relata nurse

Idiptum adterit Petrus Parentius in telata nuper Hilboris Cod. cod. pog. 2024. & Iacobist Nordius in Vita Autonii Jaccomni pag. 35.
 Confule additiones Antoniii Marize Bisfolonii ad E-trutiam Interavian Chorilli tom. 3, Mfs. in Bishooti.

Moginbech B. Claff, IX, pag and R forques quo ea quae heic foquintur excepti, nibilque immutati fed tantum latinum feci, quod Florentino farmeno duferiptum exflabet.

Id reflatur Petrus Parentius in tammora's foretius !!

floria Mfs. prg. 108.

tuli; verum, ne fortaffis eruditorum cen- | A furam in me provocem, operae pretium est aliorum quoque seriptorum, qui nonnihil a fuperioribus discrepant, opiniones heic referre, ut quanta unicuique fides habenda fit, perspicax lector decernat.

Bernardum icaque magnae indolis virum, sublimique ingenio praeditum, animi tamen elatione nulli secundum, ac suae ipsius virtutis, atque excellentiae buccinatorem infignem adpellat Scipio Admiratus (1). Nihil reclum putabat, hic profequitur au-Stor, nifi quod prius ipfe mente dispositum ac ordine digeftum haberet. Cives fibi fubditos in omnibus exoptaffe queritur Ioannes Nerius (2), ac Stephanus Cambius; arque, id quum obtinere non poterat, varios in Republica motus excitare folitum certe suisse uterque adfirmat. Nunc populi, nunc optimatum partes fectabatur, inquiunt (3) iidem; aliquando vero tyrannidem anteferre mahuffet, prout fibi magis volupe erat : ac fuam demum fententiam in omnibus ordinibus oraculi loco tenendam esse autumabat, a qua nunquam abire liceret. Quod quidem quam fit difficillimum, maxime in Rerumpublicarum regimine, neminem latet : quandoquidem communiter fertur tot homines, tot etiam esle sententias. Inficias fane plerique non eunt gravius interdum, atque e re nata pluris faciendum Oricellarii nostri consilium, quam ceterorum Confultorum; attamen, ut in multis evenit, non in eo quod melius, sed in eo quod magis adlubet, voluptatem capimus. Hinc factum, voluri Ioannes Cambius (4) observat, quod omnibus aeque invisus extra Patrias aedes mori coachus fuit.

At non omnia veritati confona funt. quae de viris inlustribus praedicantur; pracfertim quum fummi honores, fummae quoque invidiae iaculis fint expositi. Certe Bernardum nostrum factiosum, ac Medicorum partes semper sequatum suisse adscrit Aloyfius Morerius (5), & Petrus (6) Baelins, ex eo quod narratur fortaffe, ipfum fuafiste Philippo Strozzae, ut in uxorem duceret filiam Petri Medicis, qui quum anno MCCCCXLIV. exfilio damnatus fuiflet, Philippus quoque poena multatus fuit quingentorum aureorum fentorum, atque ad triennium in Regnum Neapolitanum relegatus, & ad quinquennium, ut vulgo dice-batur Admonitus. Verum ex Petro Parentio (7) facile inducor ut credam, Bernardum alterius magis, quam Medicorum factioni adhaefisse, quum dicat, mense Ianuario anni MCCCCXCII. dissociatis animis Civium, aliis, aliis faventibus partibus Civitatem perturbatam fuisse, quam, ut Senatus Florentinus componeret, octo viris, quos vulgo vocabant di Pratica addidit duos Cives antea dedecore adfectos Bernardum Oricellarium, & Paulum Antonium Soderinium, qui paullo post Medicorum invalescente potentia Magistratu se se abdicare debucrant. Hoc autem fe a Magistratu abdicandi consilium, quod quidem coaclus fuscepit, etsi Bernardo vehementer indoluit, in eo tamen talem fe praebuit, ut eo tempore omnibus acque adparuerit, nihil omnino, nifi prudenter, ac fapienter, ab co actum finific, fi praelau-dato Parentio (8) feriptori probo, & a fludiis partium alieno nos minime pigeat adstipulari. Scimus praeterea Oricellarium noftrum valde familiariter usum fuisse Hieronymo Savonarola, qui fuum in Rempublicam amorem, odium vero erga domum Mediceam rerum potiri cupientem non celavit . Quamobrem in tanta feriptorum varietate aqua haerer, nec, cui potiffimum favere debeamus, facile deprehenditur. Cur igitur, quum una fit, constans, atque immutabilis rerum gestarum veritas, tanta inter Historicos dislidia exoriuntur, nifi quod, ut graviter loquitur Tullius (9), nullo liabito delectu quandoque, ant fapientia duci-mur ad indicandum, fed impetu поилитquam, & quadam etiam temeritate. Quare multum interest, ea, quae ad vitam, ac statum cuiusque scriptoris pertinent, liabere perspecta: omnis enim plerumque na-tura sua singulari quodam adsectu (10) in hune, odio in illum fertur, ut, tametsi nullam eius rei caussam inveniat, aliorum ta-men perperam gestis colorem inducat, aliorum pulchra facinora opprimat, vel adcuset, nec, quo consilio, quam prudenter res gesta sit, dispiciat, verum ex co potius iudicet, prout res vel bene, vel secus cecidit. In hoc Scriptorum numero an fint. qui Oricellarii gesta carpunt , atque fugillant, licet heic investigare folicitus minime fim ; dandam nihilominus veniam esse summo illi viro exoptaverim , utcumque res habeat, fi, Republica ad interitum properante, variis occultifque de caussis se abripi passus sit, ut modo uni, modo alteri parti faveret.

<sup>(1)</sup> Opusculor, rom. II.
(2) Ita paret ex veteri Mis, Florentinarum rerum Dialta parce ex veteri Mis. Horentinarum rerum Diario vulgo Primijla, euius titulus "Croniche di Giovanni del Nero, e di Stefano Cambi, "Hoc autem
Diarium duobus tomis perficitur, qui in Biblioth,
Magliabechiana adiervantur Clafi, IX. n. 439. & 430. tom. II. perlege pag. \$ 5. & 160.

Excitatus ab Antonio Maria Biscionio in additionipus memoratis ad Etruriam Litterariam Cinelli,

<sup>(5)</sup> In Lexic. univers.

(6) In Lexico Historico-Critico.

(7) Confer eius Historium pag. 13. ad Januar. 2n. 1492.

(8) L. c.

L. C.
 Orat, pro Ca, Plancio pag. 425, part. III. ex Edit. Patavha an. 1729.
 Hanc veritauem adfruit inter alios Vir Cl. Ioan. Burchardus Menckenius in differt. X. de Hildorico., in rebus narrandis inter fe diffidis, horumque causfis.

Sed his politis certum eft, duas in il- 1A1 phiam adeo pulehre calluit, ut tefte Lornlo praecipue virtutes eniquific, liberalitatem arque cloquentians. Quarum altera exempla ris foquatus frontem ecleberrimi Templi D. Marine Novellae, quam Ioannes pater magno fumeu a fundamentis erexerat, non minori pecuniarum copia ipfe postea novo marmorum nuore, nova elegantia, miroose artificio conspicuam ad finem usoue perduxu (1). Marmoreum practerea monimentum not iliflimum in codem Templo esfruxir avo fuo Panlo Oriccilario viro excellenti, cuius virtuti maxima ex parte adfaibi debet victoria (1), quam ex Genuenfibus apud Rapallum (3) clatlis Florentina report vir has superaddica Inscriprione

PAULO ORICELLARIO EQUITI BERNAEDUS PRONEPOS POSUIT

Itidem fecit Ioannae Medicae coniugi fuae faro functae 111. Nonas Maii anno MCCCCXCIII. atque in vetufta S. Panerarii aude, quae Monachonum Vallis Umbrofae Florentiae ett, depofitae: hoc pariter monumen o posterirati relicho

NANNINAR MEDICAE TERNARDUS ORICELLARIUS CONTUGE CARSS. VIII INDULGENTISS.

Alia plurima, inter quae non folum urbans, fed eriam ruftica confiructa ab co aethicia, flatuac, toreumata, fcyphi, calices, lychni, ceteraque liuius generis ad antiquiratis historiam pertinentia, quae fuis in hortis congesserar, eius literalicatem ab. unde proliant. Qued fi Bernardi eloqueneism , bonsrumque artium itudia contemplemur, profecto illo excellentiorem , fapientioremque aevo fuo alium nullum vix flornille reducationers. Tali enim feit penes erudicos existimatione, at Eratmus é méru (4) Hosiandiae decus & ornamentum post ilius hilloruse Jeftionem ipfi Salluftio eum in multis comparandum, in quibuidam etiam antescrendum adserere non dubitaverit. Verum rom tanta latini fermonis pericia pollerer, Ven tils abi O icellarium novir Erafmus, veluci an eo memoriae proditum est; nunouam samen ab homine, ut fecum latine luçu: tetur , potuit impetrare (5). Ex quo non concemnendum Bernardum noftrum vir clarifs infert , fed raro faciendum , quod resis ta.bum velimus, concludit. Philofo-

ne Ciuclio (6), in Pifano Arhenseo fum ma cum laude etm publice docuerit. Ad foribenda mortaliam gesta graphice a natura productus Michaeli Pocciantio (7) vifus eft. Quanta denique, ne mihi moram diffis creem, doftrina valeret, quo ful ingenii splendore przestaret, qua inventionia fubrilitate emineret, quo dispositionis arti. ficio eongestas res exornaret, qua varietatig facundia, & rerum ac feientiarum gravitate incederet, quamplurimae Ficini, & Cri-niti epiffolae luculentiffimum teffimonium. reddunt. Porro autem, quod corum fcriptorum testimonia a verirate minime abludant, ea , quae Bernardus praeclara fui monumenta posteritati reliquit, aperte indigitant; quorum fyllabum, quoniam lettori rem gratam me tactunim confido , paullo diligentiorem, quam antea editus fit, protinus fubtexo . Inter eius feripta primum , ai fallimur fuit opus a Petro Crinito (8) inferiptum Libri de Urbe Roma, a Ioanne vero Cincllio (9) Collectanea Anriquita u n Romanarum ad Pallantem : a quo etiam falto creditum fuit eadem Collectanea maiori ex parte fuifle dependita heredum aucloris incuria (10). Hue integrum opus duabas licer partibus confler, quarum altera historiam exhiber Urbis Romae, altera elegantem euntiact commentarium in Pub. Victorem, ae Sex. Rufum de Regionibus Urbis; uevaque tamen pars uno Comper main exarato volumine in fol. comprehenta elim a Manfredo Macignio actervatatur, ad quem ex hereditate telle Salvinio (11) pervenit : nunc autem eodem ordine in Marucelliorum pro-flar Bibliotheca Florentiae, & penes Cl. Subdecanum Richardium, ut a me dichem eft reperitur . Has omnis Antiquitatis eruditas delicias, quae nondum publici iuris factae erant . quum sim in hac editione litterarum Reipub. donaturus, ideireo de his in praefatione pecuharver disputavi . Huic operi aliud succedit de bello Mediolanensi, quod Ms. in celeterrima Magliabechiana Bibliotheca adfervari chierris verbis tellarus est Ioannes Cinellius, (12) a quo etiam decepti scriptores Ephemeridum litteratorum Italiae in eadem Bibliothecu hane historiam legi dixerunt (13).

Verum

<sup>(1)</sup> Confeie conunceter, de Vita Bernardi Oricell. Mfs.

un fiblioth, bissucell.

(1) Conf r lib. VII. Hifterior, Peopli.

(1) Partul m of Orped in aft in history position a General

Errorum verfus eierier millis pulleum rigitel, quod pares adjendem planisis adjacente, non adje mentconibus, led notes loci prefixe, ut fem funt cet-ta conclu eus are cafella, que ad Macram amacen, Laoretentrae tu dum procession.

Lancelempte in florm proceeding.

(a) Lib. VIII. Applob. pg. 62s. edit. 1596.

(5) So reft: Paula Minente ala venir (se bess norte leurence de Lalia de la play bifferies peg. 37s.) or specimo vet era verba latina in familiari fermona peciara petera. Girrani computera qui pequeren sodiuri ed sono vocernot vehemptere per queren sodiuri ed sono vocernot vehemptere per fa continuerent . Huie tomen neme, qui foque fie al reciriren, & elegancia lacine femenem quequem defeife d nick.

Coccidends of Eritain Literary, shift, in Bhlight, Miglisboth, inter Mid. Cod. LXVI, Class. IX, pap. 136
 De Scipnorsbut Florantinis pag. 34.
 Lib. VIII, of heard, Mirija. esp. 5. 1th, 32, esp. 6. Ith, XXII. csp. 15. Calas et inn surfarin, Perior Collaboration and Computational Confessional C

tri Cristel nimirum, confatenda all Practism de Pou-tis Lateins ad Goferen Pontificem Arresbum, abi-pariere mensio nbearsi fifnecum de Urise Roma.

(9) In Schoolis Latterarii Biblioth, Maglishach, Saperius

memoratis,
(ce) Couler Estatism Liberarism, for Hilberium Script,
Piorecione, sinifere Cinellii Mfs. que anha in Rib,
Migliabeb, Colf. IX, Cod. LXVI. pap. 156(11) Faffer, Confaire, pag. 106(12) In Schwiff Liberar,

Tana. XXXIII. Arr. VII.

<sup>(13)</sup> Tom. XXXIII. pog. 35%. Tom. XXXIII. Arr. VII.

mio Magliabochianae praesecto, qui ut eam a linvenirer ownes Bibliothecae fuae angulos fruftra rimatus est , laudati scriptores educti errorem foum retractarunt, ac com Salvinio idem opus ea forma, quam dienne in quarto Cod. num. 476. in Bibliotheca Strozzarum reperiri in fine tamen mutilum, ac undecumque lituris scatens adsernerunt. Seouitur Historia (1) de Caroli VIII. Gallorum Regis in Italiam adventu, quae in ponnullis exemplaribus de Bello Italico, in aliquibus vero de Bello Gallico inscribitur. Hace primo venit in lucem Londini apud Io. Brindley 1724. in quarto . Verum , quum numeris omnibus nondum absoluta hae prima vice in vulgus prodierit, eadem Londini apud Gulielmum Bowverum anno 1733. verius Florentiae rypis Mouckinnis, ut creditur, pariter in 4.º denuo excufa fuit curante fummo viro Iofepho Cajetano Veracio Florentiae Ecclefiae S. Miniaris inter Turres Antiflite, qui eam variantibus lectionibus ex Cod. infigui Mediceo exornava . & compendiariam auctoris vicam proprio marte confectam eidem adiecit. De hac historia, ciusque auctore parum pro dignitate loquitus oft doctifirms toannes Mabillonius in Mufaco Italico (2) his verbis " Practerimus " historiam Bernardi Oricellarii de Bello , Italico , seu de adventu Caroli VIII. " Francorum Regis in Italiam, qua in hi-" ftoria moderario scriptori probo conve-" niens, & alienus a ftudiis partium animus defideraretur ,. Qua autem de cauffa Gallicus feriptor, quibusque argumentis iunixus id adtirmare potuerit, omnino me later, ni force dicendum fit, eum moleste tuliffe, quod Oricellarius noster in ea lifloria frequenter barbari cognomine Carolum Regem, ac quoties Gallorum fit mentio, Gallos itidem barbaros adpellat. Quae guidem verba xaz' iğoxir ab illo dicta ma. lucrim interpretati. Huic historiae accedit altera de B.llo Pifano (3), ac Oratio ad Floreutinos de auxilio Tifernatibus adferendo.

Verum a Cl. Bquite Antonio Francisco Mar- A qui tum temporis a Pontificiis militibus ferro atque igne universam pene Umbriam vastantibus arctiffima obsidione premebantur. Hanc pro historia belli Tifernatici falso accepit Cinellius (4), qui etiam utrasque in Strozzarum Bibliotheca vol. 105, in fine tamen has pariter mutilas fe vidiffe teftatus est . Ceterum cum historia Belli Pifani, quae nihil aliud profecto est, quam latina versio Commentariorum (5) super hac re Nerii Caponii, tum orațio de auxilio Tifernațibus adferendo, prima vice vulgatae fuerunt an. 1733. atque in superius laudatam de Bello Italico editionem infertae. Memoratur practerea elegans Commentarium de Magistratibus Romanorum, quod quidem in duos libros tributum ex Gaddianae Bibliotherae Mauuscripto, ex quo illud erui curaverat Vir Cl. Antonius Francicus Gorius anno 1735, edidit praefatione, ac notis auctum Io. Erneflus Walchius Lipfiae ex Officina Langenhemiana an. 1752. in quarto. Est vero libellus hic perexiguas. & quamvis auctoris nomen nullibi habeat , attainen guum eumdem fillum, coldemque dicendi modos praeseserat, quibus in aliis culentiflimum testimonium eiusdem in cpistola ad Pallantem filium libro de Urba Roma praemiffa, inde facile concludit Editor eumdem dubio procul Oricellario efse adiudicandum, Eodem eriam Oricellario auctore habentur epittolae dage latino fermoaz conferiotaz. Harum altera Francisco Catanco Diacetio nuncurata est, in qua Bernardus noster Urbis Malliliae situm, adiacentis regionis oram, & incolarum mores. describere instituit; altera vero Roberto Acciaiolo inferipta, in qua ei narrat conloquium Neapoli habitum cum Pontano fuper ea re, quisnam e vereribus praecipue deligendus foret, quem in historia sequeretur. Infederat iam animo, exardefcente armis Italia, gesta Caroli VIII. mandare litteris, cupiebatque ex doctiflimi hominis indicio facere fibi documentum. Hae nimi-

<sup>(</sup>r) Quanti hanc Hilloriam feetrit Fontius cooligi po-teit ex epithola Mis. eiufdem ad Bernardum nuftrem x. Kel. lurui an. 1500. milla quam integram ex Cod. Biblioth. Caponia pag. 27. Plut. F. Ord. III 6. in quo libri Epitholarum inediarum tres illius auctoris adiervantur sexhibeo. Non modo ad portum Neagolitanum commissum pratium i fed Historiam teram Gallicam tuts in hortis biduo legi adtentius cum Dante Populefcho utriufque noftrum amantificum Dante l'opudelco utrisique onfrum azantifi-mo, in qua nelco magin in tudem genus decedi grave retorie exprastionitate perpolitum, a m dilu-cialmo ordinen in locia, % et altra, & et estramista-telere doi, an fagulate talectum in confilis tum l'inte-tionitate de la companie de la confilia de la companie de l'une, vel in visita, et al-ritoritum estata del Que abt te omna tem dilucide, tum adpofie, sum delibre fuer et alera, ur cum fummo artifico fangul quasque decenter feripéris: in omnibut tamos attra luficionem visiter i gergus, se cocellest seferadori attrise comman mofita remposi lapraio, et elequio et civim produjes tantam hiforirim, silio nuidem et civim produjes tantam hiforirim, silio nuidem ad exitum perduces tantam hiflorium, tibi quidem mternum nomen, legentibus magnem utilitatem, Pa-

tria fummum decus adlaturam. Quz in Gallorum Regis tanta felicinate, atque victoria tantoque to tius Italiz meto defiderat incundifilmum conspektum tiau talie meto defidera iscundiffimum confectioum, fajoritifimumpue confilimum quo en priver enve tems, liberos, cogastos, adfines, amenos omnes, nos quoque imprimis, e evelemente no. Cectum ne locorum Gallicorum, que peis (ut vidute) oblitus videar es peres me ono funt, que soffecti trans, impridem al Fanonius migravero, del pulm rivermientanta in improfilo. Ceforu Ced pulm rivermientantata in improfilo. Ceforu Ced pulm rivermientantata in improfilo. mentatiis. Vale,

mentatius, Vaice, 19
Tom, I. pig. 169,
Huius meminit Philippus Rhedditus in epiffola ad
Bernardum Oricellarium, quam publici iuris fecit Cl.
Angolus Maris Bandinius in concetione vect. mo-Huius mem Angelus Maria Bandanus no conicetione vett. mo-numentorum, bis verbis , Tu quoque poferor co-gitars memorabilem illam Pifanam Hifforism , ut n audio, delle, frietque perferipifiti, que te, ut n aupuror, reddet immortalem n Loco fupreius memorato. Cenfer epifelem Bernaedi Oricellarii ad Petrum

Caponium Gini flium hifloria de bello Pifano praviam

rum epistolae follertiffimi viri Petri Burman- [A] ni diligentiam non effugerunt, qui cas primum ab Apostolo Zeuo summo labore conquisitas, ac demum inventas, sibi comparavit, atque in celeberrima fylloge epistolarum a viris inlustribus scriptarum edidit Lugdeni Batavorum an. 1727. tom. 2. pag. 199. His additur calumniae triumphus Etrusco carmine expositus, quem Abbas Rinaldus Braccius summae vir eruditionis exposuit in nova editione Canticorum Bacchanalium antea ab Antonio Francisco Grazinio, vulgo Lascha conlectorum anno 1759. Item castigationes (1) Decadum Livii, quae nondum in lucem emerserunt, fed in tenebris omnino latitant, ac complures epistolae Florentino sermone conscriptae ad Laurentium Medicem typis non-Tom. II.

dum donatae, quae quidem adhuc manu exaratae proflant in Cod. (2) chart. Bibli-othecae Strozzarum num. CCCLXVIII.

Alia complura litterarum reipublicae se quoque daturum, h. e. de Re Militari, de Sacerdotiis &c. ipsemet Oricellarius promittit in laudata superius epistola ad Pallantem filium; fed eadem, fi tamen fides foluta fit, five manuscripta adserventur, aut typis edita fint, quod minime credo, certo quod fciam viris eruditis non innotescunt. In eo autem egregie fallitur Eugenius Gamurrinus (3), quod ex traditione Michaelis Pocciantii adiirmat Bernardum Historiam Florentinam scripsisse, de qua neque in excitata epistola, neque alibi fortaffe monumentum aliquod, vel levis ad minimum coniectura extittir.

Kkk

(5) Est autem huic Codici buiusmodi titulus: "Lettera feritte a Lerenzo de' Medici , e aitri della detta Famiglia da diverfi , e intra gli latri da Marsilio Ficioo , Grifofano Landein , Angelo Polisiano , Francefeo Fletio , Barcomamo Sesta , Pellegrino Agli, Bernardo Rucellia et ., (3) In Hillor Graneallo Pfamiliar. Etrur. &c. Tom. I.

P2g. 275.

<sup>(1)</sup> De his caftigationibes its ferribit Antonius Franci-nus Varchienis in Epifols ad Pallinctero Oriceita-rium Benadel F. Gript, a permilla cestellationisi-floricor. Ist. in offano imprefir. Florentis apod Phil-tippus lancham as, 1572, a Sego quant perceitis die-bus ad ampilifima, se fano regias ades uars, fan-toria de la complexitation de la complexitation de Decidar a Benatalo tuse cafficiates ception over-Decadas a Bernardo tuo caftigatas petitum veni. "

## BERNARDUS ORICELLARIUS PALLANTI FILIO.

que turbara Republica , quum [ de ordinanda civitate, coninter fe diliderent, quod alsi paucorum porentiam festarentur , part conturbari . milee. rique omnia, quo minus valerent ipfi, mallent tum demum ambitione paucorum fafum eft. ue civitis diffracts feditionibus lixiorem Reipublicae formam, ne dicam popularem, amplederetur, Haec ego, qui post existos Medices, legatus abfueram, rum in reditu meo offendiffem , non de-Airi en cogicare, ac monere, quae ad expoliendam rodem illam ut primam, materiem pertiperent; quod ut facilius ad-fequi poliem, nifas fum auftoritare, exemplifque tum veterum , tom vero etiem Veattorum , quorum annales , ut non ignoras, iampidem domi habemus perraros alos quidem, atque exferiptos de cummentariis fanchioribus, Sed quam feditione civium nahil profecifiem, uon fuit confilium sucer difficences, & ut liberius loquar, infellos partibus homines frustra reliquam accatem agere; fed ad honeflum reverius otium, unde me post obitum Laurentii Medicis a.unculi tui publica privataque diferimina aver-terant, flatui ex Romanorum gellis, quaecumque obscuriora viderentur aperire, proque viribus ante oculos ponere prifeum illum in regenda Republica ordinem civicatis, ut si minus accatis nostrae civibus, posteris salucem, aut alienigenis conferre posternus. Nam etfi in tanta feriptorum copia, qui ea posteris tradislerunt, elici posse sensus videatur; tamen evenit, ut faepe incidas in eum locum, unde ne explicare quidem, redigereque in ordinem ita, ut omnes eius partes conflent, flatum Reipublicae valeas; quod fieri cum promifcuo militarique more vivendi maxime exiftimo : tum quad qui ex antiquis scripserunt, ut in tanto imperio, magna feriptorum copia minime obfolescere posse ram celebrem regendae civieatis rationem funt arbitrati. Quod fi quis cuncta, quae a Graecis, Latinifoue Scriproribus traduntur imitaturus obfervet, proponarque fibi ut in acdificando formulam, exemplar Romanae civitatis, profecto ingenue fateatur necesse est, qualem Rem-

Edicibus exactis (1), armif. [A] publicam prifci habuerint, fe fatis percipe. re non potuille. Haec nos, ut videmur, adsequati, dum opitulanci nostrae civitati studio veterum monumenta profequimur, opus ipsum adgrediemur, si prius de situ Urbis, deque iplius mocnibus, de pomerio, de regionibus, de aedificiis cererifque generis esufdem differuerimus. Nam permagni interoft in percapienda civiratis forma , &c illud antea cognovisse, prolara facpius ab Regibus primo , deinde a Principibus moenia, inductas aquas , cloacas exacdificatas ; ac denique fingula fingulas regionibus cum publice, tum privatim conftructa aedificia, quae factis, profanifque, vel commodis, vel voloptatibus infervirent . Ceterum , quum hace absolvissem enque sam ca pro cuo in antiquiratem findio efilagicares, out aedificiorum illa cadavera, etiam cum hic aderas, invelligatione profequebaris; decrevi ad te mittere filium non modo patri obsequentissimum, quippe qui pro tua in nos pictate, Petro Medice (2) moderante Rempublicam, dum notis obtemperas, peregre in Gallitam abieris; verum etjam quod per tuas negotiationes licuit , priftinum lictera-rum fludium retinuifle videaris . Nam , quum ex Lutetiano maxime celebri in terris gy-musio philosophorum principes, animi re-laxandi graria frequentifimi Lovanium fecedant , amoenifimum , ut in ca regione locum : audimus te ibidem , quod per occupationes licet , libentiffime commorari , fbs. dere, arque eniti, ne non minus cruditione praeditus, quam auctus bene re gesta ad nos aliquando sis rediturus; quod mihi gratum maxime eft . Divitiae namque ipfae , & alia huiuscemodi exposita fortunae ludis, quam brevi dilabantur, documento fint, vel Itali Principes. At litterae, ecteracque bonne artes eripi minime possum i nostra hace sunti cetera non magis noftra, quam omnium. Accipe igitur, mi Pallans, in praefentia quae ad Urbem, atque eius partes adtinere videntur , brevi etiam , quae civitatis funt , de Re Militari , de Sacerdoniis , de Magifira . titus (3), ceterifque id genus fufcepturus, fi modo illa, ut graviora, non improlari a doctioribus viris, quorum auctorirate fulti effe volumus, intelligemus. BER.

<sup>(1)</sup> Cauffen, our Medices Florpatia exfelore coaffi forrint, inter alias incufenter especia infenet Ovicel-laries , Confule cius hillor, de Belle tulvo ede, Leodtoi tyru Gulielmi Bowyer 1733, feu magia Florencia apud Franciscum Moucke pag. 41.

<sup>(1)</sup> Faftum ut dient p obeinente m in margine Meno feripii.

(3) Opellum hane ex Gaddinon Manuferipon olidir le. Ernel, Iurran. Watchias Frol. Pols. Secient. Lut, Ierenfa Direlber. Lipfor ex Officias Largeniumiana

# BERNARDUS ORICELLARIUS

## URBE ROMA.

0000000000

Rhem Romam describere ad. As Sed in redubia permultum valet austoritas, greffum anceps infidenfque cura me habuit, utrum ne ab ipso Romulo, ut plerique adfirmant, conditore , initium fumerem , an altius vetuftiora repetens, qui Reges, exteraeque nationes, cam Italiae partem, ubi postea Roma fuit, incoluerint, commemorarem. Nam Aborigines, Pelafgos, Arcadas, ac poltremo Herculem ipsum, Aeneamque (1) illas tenuisse terras multi sunt auctores. Sed unum ex omnibus (2) Livium gravem profecto Scriptorem, & cui, Augusto principe, veterum monumenta repetere licuerit, mihi libet proponere ad imitandum, quum indulgendum dicat antiquitati, ut mifcendo humana divinis origines urbium augustiores

Romam igitur condidit Romulus Marte genitus, & Rhea Silvia; ita enim Iulius Solinus (3) adfirmat ex traditionibus Terentii Varronis, quem diligentissimum ille, ego vero libentius, & veterum quidem testimonio, doctifimum adpellaverim, Ini tium autem condende alii aliter, ut apud eumdem Solinum legimus, prodidere . Tom. IL.

neque video ex omnibus, quos Solinus commemoret, qui fint aut Pomponio, aut Fullio praeferendi, quorum alter gravifi-mus cognomineque Atticus ob Graccarum artium difciplinas, alter procul dubio eru-ditiffimus habitus fic. Hi tertio anno fextae Olympiadis conditam Urbem volucrunt . Ego tamen (4) Dionysio Halicarnasseo, qui septima Olympiade conditam dicit, non invitus adfentior, turn, quia fuit Varrouis libertus, vici in profequendis antiquitatibus fludiosissimi, tum quod usque ad Caesaris, & Augusti actatem supervixerit, quibus Imperatoribus redactos ad folis curfum fingulos annos, & fuperiorum temporum fup-purationem factam legimus.

Sitam Urbem fuiffe in Palatio monte

fatis constat, Pomeriumque terminari collis radicibus Gellius (5) tradit. Sed illud parum liquet, utrum ne Romulus urbem primum sundaverit, an vestigiis iampridem dirutae alterius urbis aedisicaverit. Nam Diodorus (6) auctor eft, Herculem, quum ad Tiberim fluvium devenisser, ubi multis deinde faeculis Romam condidit Romulus,

(1) Ingens oft fipper Appear in Italiam adventu, later erudnos diffidium. Alii hune fulpedium inferunt ex hix, quise habentur penes Fromerum, lliados lib. XX. v. 307. bis Neprunus varicinatur Acesum, ciafque fobo em inter Troisnos regis digniste faturum, hir

νου δε δή Λίνειαο βία τρώτοσιν ανάξει Και παίδες παίδεις, τοι πεν μετάπεδε

pirarrai.
Favar pratras Homerianes außorițați-Didyr Cornelis Ibb. de Bello Treinne, Strabo Geograph, Ibb. 31, Ilelination a Reșlau Treisia, Monercane Xian, Ilelination a Reșlau Treisia, Monercane Xian, Ilelination a Reșlau Treisia, Monercane Xian Crat. de Ilio rom expro, Audonbu în Egypt Ill. Tregar Ibi. Ill. 14 Hiffelari, Mercelbix Sarunat, Îbr. V. c., 17, a lingue. Quidan weso coe façuiroi mest Barratulu effe concedendu îra estrioque l requi videra cur fint reincind Scriptora gravifima Deopy for Halterez-Reinu, Livius, Vellou, Factorola, Vellou, Partra Saruna Roma, Patropia, Viv. Deit qui course Incidendifima webis Amerei in Islam ad craum teffantur. Confile ultrius Samalin Bochturan in Egiblia, p. Non Acresu and Califor in fermonte latinum vyffa a Islance Scheffer Organical in fermonte latinum vyffa a Islance Schefer Organical.

Historian ab V. C. lib. I. pag. 1.

Hilforian ab W. G. lish., pag. 1.
De Origine Urbit Rema esp.,
Vide Dienysium Halistransium iib. II. esp., 1.
Vide Dienysium Halistransium iib. III. esp., 1.
Vide Dienysium Halistransium espaam field.
OCCCX XXIII. et anne Chr. DCCLI. Dienysius iib.
OCCCX XXIII. et anne Chr. DCCLI. Dienysius iib.
ongsum Urbit Roma nastalisium redes, predau fentestia, contitusti, sideue rot losis, stam dierret tesfatus, umirum fit dubature possuife Scaligerum, & Persawan un fit dubature possuife Scaligerum, & Persawan Romailum, at Remanum Romani free Scargoffite. com me is souns O'houniados ir irina στάδιον Δαϊκλής Μεσσήνιος άρχιοντας Α'θήngơi Napôroù eng riệ dragriag apairo codsidife, lib. l, cap, 7: ro Chronologia, autem Grzec-Romana circa hypothefe: Dionyfanas, con-fiel Henr. Dodwellum. Hule cetam-Dionyfi opinio-ni cunabuls Urbir in annum r. VII. Olympiadis in-currific adreffantis Nourici ferme conces chrona-graphi addiquiatur. Condie Eufebium Cafriefelm II. lib. marrodanie icopiac; & Solinum Poly, 

invenifie Aborinines Pallanceum urbem ad A. Sed., quod multo maximum eft., Plutarchus modum parvam incolentes. Strabo (1), & Pliniss (1) auctores funt urbem a Romulo, posteaquam Numitori Regi Albana res permitts eft, conditam effe in locis non quidem pro arbitrio deleftis, ted neceffitate o'alatis : praeterea colonos ipfos, five Albani, five Larini paflores, aludve hominum genus fnerit, Romulo duce, loca non fane poriora tencisse, fed iactis anrea fundamentis inacdificaffe. Utcumque fit, certe conflat , Plettarcho (3) . & Dionysio (4) auctoribas, non contempenda Urbis primordia fuisse: fiquidem e mille domibus tria millia peditum, & quadrigentos equites, qui pugnae eum Remo fuperfuerant, convenific dicant , tam validae primordio impersi foere radices.

Sequirar item . & de forma longe maior

diffenfio; alti fiquidem rotuneam, alti qua diatam perhibent . Dionysius (5) in designandis oppidi moenibus Romulum tradat in de flinato Urti loco quadratam figuram coldescriptific conteppe qui mox, quum de Tem plo Vellae loquitur, adfesie illud extra cam fuille Romam , quae muro cincla a Rom I. quadrata dicta est . Huic opinioni & Soli nus (6) adilipulatur, qui ex Varronis aucto ritate quadraram primum fuite commemorat, quod paritus angulis pofita foret : eam que cepifle principium a tilva, quae effict in area Apollinis, pertinuitleque ad fuperum fealanım Caci, uti in tugurio Fauftuli Romolus inhabitaverit . P.inius (7) itidem , quum Urbem quatuor hapentem portas Romulam reliquille referat, indicio est quadratam magis, quam rotundam Urbem illum probaville; unicusose enim lateri fingulas adtributas verifimale eft. At contra Plutarchus (8) , & Zona: as (9) in Roma nis rebus, a Lionylio, Solinoque longe dufentiaut ; uterque coim rotunda n formam Urbis describit. Ille slimulo in figuram circoli circumfesiptum fuitle locum dicit , anteaquam Romulus in arationem ipfam agoret boves. His vero aereo vomere primigenium fulcum, qui murum excepturus ettet , circulari figura perduxifle adrirmat. (10) a fe ipfo diffentire videtur , quod intelligi ex ipfius vert is licet , quum , orta de loco conflituendae Urbis inter fratres diffensione, Romulum dicat , quadracam , quam adpellant Romam, a fe aedificatam pro deflina-ta Urbe habendam contendifie: Remum vero Aventini partem ab eiusdem nomine Remoriam dictam, quod fitu munitior effet, praetuliffe, Hie ut in pervetufta admodum re, celebri tamen ob fequuti Imperi magnitudinem, originis primordia, proximaque origini confiderare placet, ut fi minus nous, ceteris faltem aditus ad veritatem pacat. In codem Plutarchi (11) volumine lezimus primitias, quibus edocti ab Errufcis ufi conditores Urbis foerant, foils rotunda depositas loco, cui olympum (t1) sive mundum dixere nomen, quod milii argumeni oft, itidem & moenia rotunda fieri potuil. ie . At Fellus Pompeius (13), quum Romam quadraram exposuisset, air, eam in Palario ance Apollinis aedem , ubi repolita effent juaccumque boni ominis gratia condendae niti adiaLentur, quadrata specie fuisse, e-

Ecquis. an, certat Rome regnare qua fratae? Hace Festi expositio, at cum Diony-sio, ita etiam cum Solino maxime conve-air, quum idem sit aute Templum quod in area Apollinis; quapropter quadrarum hune fuille locum, quemadmodum & moenia coniècere possimus, & certe constat ex auctoritate P. Victoris antiquitatum fludiofiffimi . quadratam Romam inter cetera Regionis Palatii aedificia conflitutam, ut in eius descriptione dicemus.

In hac Scriptorum varietate, quid fentiam vix adfirmare autim, ni force rorun dam faiio, quadratam distam a primo illo quadrato Romuli aedificio vetere, ut in multis, permanente nomine, existimemus. Inclinat tamen animus, ut putem, Urbem quadrangulari figura acdificatam; ceterum qued de rotunda fertur, id magis ad Pometium pertin tille montis, ut dixtimus, radicines terminatum, quem praefertim ager effatus (15), per totius urbis circuitum is habe-

la natiquis denariis infeulptor facile comperina. Foffa fit ad follown, frages between to tma. Es de varine terra pelita folo ef -

Fofe replace from previous imposter are, for actor necess attacker for four. Videociett penes Dempflerate in Rolaum modum dendar, ur beum defenderumque in Paralip, ad eap III.

dendet, a fram defendermany, in Persip, ad esp. III.

Vols veh. n., Volorites,

Cardid. Erz. insproves the II. fich initium,

p. Ager often; p. Opd Egredere, d'erre adievable

con rea, logist n., Effen der steprem preves. Und

ser profit neueri, alle egrebente wegers, der
herst effens. Jehn profit neutgeren preves. Und

ser profit neueri, alle egrebente wegers, der
herst effens. Jehn profit neutgeren preves. Und

ser profit neueri, alle egrebente wegers, der
herst gibt. Le Correction ib. II. & XIII. Ergedere, de
varlos, Egrille, verbe, "Ager, "B. effens. Cond
ter sees gernin sognifs westles et at Rel pion
standern Acceptor. Vold Demphrum Farthp, all

opp 181. nonly Benn Bettin.

<sup>(1)</sup> Vide Streberem Rerem Geographicat. Ub. V. pag.

ist. eds. Amfieled, 1707.

<sup>(</sup>a) 1, ode, Andrider, 1920.
(b) 21, Oder, Andrider, 1920.
(c) Editors, Normal Iski III.
(c) First Structure of Chan, Rene, day, L. together, Province of Chan, Rene, day, L. together, Province of the Chan, Rene, day, L. together, and the control of the Change of the Ch

Plutanchue Sie. fem Remulum Urbie cor adfrait. Euméen rien medern corderdi Urbez fuifi Varse expose ab. IV. de l. E. qui benop adro in deliciis pener veneres Principes fait, ce Au-gafton, & Commedon erstram masibus pellactes

retur , extra quem religio effet captare ur. IAs Albae ruinis audia civitate, a Numa pribaua aufpicia, quem aufpicandi rieum ab Errufeis duxifle originem cerco scimus. Nam fi advertimus Plutarchi (1) in scribendo ordinem, comperiemus primo de quadrata urbe, ac postea de mysteriis ad ea pertinentibus loquutum fuille, ut quae in Pomerio et extra urbem ficri oporteree . l'acitus (1) srem quum condendi mitium, Pomeriumque a Romulo positum describeret a Foro Boario, inquit, ubi aereum tauri fimulacrum exftaret , quia id genus animalium aratro fubditur, fulcum defignandi oppidi eoeptum : inde cereis spatiis interiodos lapides per ima montis Palatii, ad aram Confi, mox ad Curias veteres, rum ad Sacellum Larum, Forumque Romanum, qui profecto fines laxiores diverfique admodum funt ab his , quos Solinus (3) commemorat. Ad hoc per infima montis Palatii interiecti Ispides, pro eippis Pomerii haberi possunt, quum praesertim ad ipsius collis radices, quibus Gellius terminari Pomerium dicie, positi stareut. Verum , quod ea res pro vetultare , varietareque Scriptorum parum nobis comperta eft. his obiter dictis, cetera in medio relinquimus . Ceterum , ut ab juiciis ad maiora eranfeamus, quum Romulus, & T. Tatius con fociato regno proferre Pomerium flatuifleut. uterque fibi , ut infidum eft imperium , con- C filuere: eolles quatuor Urbis ambitu con-tineri placuit, Palatium, Caclium, Capitolium, & Quirinalem rupem. Romulus ve-ro Palatium praeserens, & Caelium Palatio propinquum, Tarius autem Capitolium Quirinumque montes, quos ab initio ceperaut, utrique feparatim diverfas fedes habuere. In hoc maxime conveniunt Dionysius, & Tacitus; nam Suidas (4) longe diffent t, qui Romulum ipfum post Palazium accinicatie, & Capitolium adferit, Saturnium antea adpellarum . Verum Dionysius (5) Quirinalem eollem a Numa ipso additum seritit , seprumque muro, ut qui ad eam diem muptumque muro, ut qui ad cam diem mu-nitus minime faerit. Caclium, stidem mu-ro eiteumdatum a Tullo Hostilio Diony-sius (6), & Diodorus tradunt. Quare in hae Seriptorum vairetate, facile adducor, ur putem, Romulum, & Taisim stedes sibi Palatium Capitoliumque, loco arcium delegifie, valloque, & fosfa communisse regionis amtitum complettentem Caclium. & Quirinalem rupem , qui colles , deiude

mum, deinde ab Hostilio communiti muto fuerint. Utcumque certe in his montibus, quo locis dignitas fieret regine . fedem utrique reges habuere. Illud nulli dubium esse erediderim, Pila (7) Horatia spolia de Curiatus hoflibus, quod monumentum Publius Victor in Fori Romani Regione conflituit . Hostilii temporibus intra Pomerium exflicife. Verba P. Horatii parris apud Livium (8) bacc fuut, dum filii supplicium ad populum per ironiam deprecatur . ", Verberg vel istra Pomerium, modo inter illa Pila, & Spolia hostium, vel extra Pome-rium, modo inter illa sepulera Curintiorum, Ancus (o) Martius, fequutus morem priorum Regum, neceffitate urgente, & iple ad proferenda moenia animum adiecit ; quippe qui, quam Latinorum gentem debellaffet, corum populis in civitatem acceptis, Aventinum muro circumdatum novae multitudini inhabitandum dedit , existimans magno usui fore, si locus Urbs opportunus, ab hoftibus per quam tutus redderetur . Ianiculum quoque ab codem rege additum ferunt, non inopia loci, fed ne quando is mons, quod arduus Urbi imminebat, ab hollibus occuparetur . Idque , non muro folum, fed ponce Sublicio, ob commoditatem itineris consungi Urt i placuit . Ceterum de Avontino monte, Strabo (10) ut fentit eum Livio & Dionysio, its de Caclio ab codem Halicarnatico, & Diodoro diffentire videtur, quum 2b Anco, non Hotilio, Czelium maxime aductum dicat. Scd de his fatis fuperque diximus . A Tarquinio Prifco initum fuille confilium de Urbe augenda, nemo est, qui iure dubitare possit. Nam quod Livius (11) inquit refumisse illum exordism operis Satino bello impeditum, paraffeque muro lapideo eircumdare Urbem , Dionyfius adferit , five ftructurae veteris formam pertactum, five quavis alia ratione adductum, primum quadrato lapide ad regulam Urtem exfrusifie - Servio quoque Tullio Urbs amplineanda vifa eft - Nam quum luftrum condidific (12) , in quo Fabii Pictoris traditionibus, octoginta civium millia cenía adferuntur , qui ferre arma possent , angustam prae mukitudi-ne Urbem ratus , Quirinali , Viminali-que primum addisse desceps Esquilias adiunxit, aggeribus, fosta, ac muro Urbem

In LXXX to lafter civists costs dicentur, a sti-ck Scriptorum anoquiffemus Fabous Pallor, corren, qui ferce nema potent. Huisa nelloria operan-panen fapericon fergencia, caqua atliant pierumquo un Içunca Azain ict. 47.

<sup>(1)</sup> In vies Remeli pag. 47. Etkien. Landin. 1719.

<sup>(</sup>s) Lib. XIL Assal. (j) De Org. Urb. Rom. cap. L. (4) In Lex. GL. V. Kammakers.

<sup>(4)</sup> In Lev. GL. V. Kattranders.
(5) Confule Diosystem asseq. Ross. He. H. In perkis. None Pempils.
(a) Lh. III. asseq. Ross in gettle Tabil Heddel.
Vols erase Rofesson asstep. Ross. Hh. L. du forms.
3r magnitud. Ush. Ross. cap. H.
1) Ten. Inc. del Herrary B. Conjuil historia habases.

R magnitud. Urb. Rom. cap. II. Tora bac & Hurterin, It Caristiis bifferle babecur pease Disoydem Helesen, ith. III. zertquis. Rom. in gafu Tuth Hofditi. De bis Sex. Properties lib. III. Elep. II. m Et ercinit Carlos fracus, & Horatia

PZo. "Hee eriem manumentum inferim opumentar fuo intuffrat Oric. Harias to Regione Urbs VIII.

fice inhibited Opticalisation and regionse Union VIII.

(f) Confedendata Living the h. exp. 34.

(e) Hare Livens the h. exp. 35.

(iii) Congraph. life. V. pag. 357. edit. Builden 1571.

(vi) Life i. e. 35.

alia protulero . Dionyfius (t), & Plinius (a) in co conveniunt, moenia cius colles ptem conclusitée ambitu, cinclamque ab Oriente aggere Tarquinii Superbi aequato muris, qua maximo parebar aditu plano, cerero munitam praecellis muris, aut abrapris montibus. Strabo (3) vero, quum in reliquis minima diffentiat, id munimenti genus aliis indigere municionibus pro certo adfirmat. Utcumque res habeat, hoc quidem auftore Dionysio (4) licucrit adferere , Servii moenia deinceps per multa tempora noc a Superbo, nec ab aliis fuille prolata, abnu. ente, ut aiunt, Numino, sed circumsepta undique frequentibus magnifque aediticiis ad urbium speciem, expositaque advenientibus quibulque hollibus, ut in muka pace ma ximoque imperio tutilima omnia exillimantur . Q antum vero fpatii Urbs ambitu complexa fit Dionyfius (5) praetermifit , disticultatem reifciens in aediticia undique admota maris, quo factum est, ut practipiri moenium circuitus minime poffer ; tantum dicir, quod conicctura adfequatus videtur, Romam Athonis, quaterus ad Urbis ambitum fpectar, non muko fuiffe pracferendam. Nos autem in Achenis metiendi-Thueydidis audoritatem fequati, collegiffe eas septem millia passium arbitramur. Neque alienum fuerit in re tam obfeura celeberrimis praefertim temporibus, qualia Au gusti extitere, Livii verta adponere, qui sa finiendis Pomeru terminis, quibus vetitum ab inveriori parte aedificia continuari mnenibus fut iicit ... Que nune vulgo etiam conjungunt ,, quibus nos maxime fulci auctoritatibus, adrirmare non dubitamus Divum Augukum, illum, qui marmorcam Urbem a lateritia reddidiffe gloriari folitus est , religione impeditum muenia eius penitus potinabuide. Sed ne a fafecpro ordine receda nas, post reges exactos, usque ad Vospasianus principes, certi aliquid de omorendi; moenibus parum comporimus. Nam, quas post Uroem a Gallis captum a Livio, & Platarcho referentur, ad inflaurationem maximo (pectare videntar : figuidem tradant Urbem promifeue acciricari coeptam, formanque iptius occupatae magis, quam divitae fimilem, ac demum an-

circumdans . Sed de municione Urbis alii | At ni reliquum muris , turribusque reficiendis fuitle confumtum.

M. Tullii temporibus ortum fermonem

de Urbe augenda, ex ipfius verbis linee cognofcere, in his (6) epistolis, quas ad Pompo nium Articum scripfir, cuius verba, quod paneifima, ae fignata funt ponere ad ple-niorem notitiam placuie,, fed casu fermo a Capitone de Urbe augenda. A Ponte Milvio Tibetim duci fecundum montes Vaticanos. Campum Martium tum aedificari : illum antem Vaticanum fieri quafi Martium. Campum ,.. Hacc verba, ut puto, expli cant, quantus fuiffet ambitus, qui novae Urbi deflinaretur; quum fines a Ponte Milvio fore statuissent, permagnam sane urbem, ut quae comprehenderet Martium illum Campum magnitudine, fi Straboni credimus, admirabilem , Vaticanusque invicem Campus Marrius efficeretar. Veium id excogitatum,

non perfectum opus. Iridem & a Domitio Nerone Principe statutum consilium de amplificanda Urte, Tacitus (7) & Tranquillus (8) auctores funtr alter, illum condendae Urbis, cognomenroque fito Neropolis adpellandae gloriam quactific dicit , deformi praefertim , ac impedies Urbe arctis itinesious, flexurisque corum , qualis vetus Roma fuar : aker deftinaffe illum Offiam ufque moenia promovere, reque inde foth mare ipfem veteri Urbi inducere . At Vefpafiani Imperatores Comorefoue, ut mihi libuit adt ndere ab aliis excorkuta opera perfecerent. De allis verta Plinii (9) hace funt . " Uri em tres portas " habentem Romnlas reliquit, aut, ut pluri-" mis tradentibus credamus, quatuor moenia " eius collegere amt in Imperata ibus , Cen-" foribufque Vefpafianis , anno conditae " DCCCXXVIII. Paf. XIII. M. CC. com-" plexa montes (10) feptem ". Genns feribendi in C. Plinio, fi quis observaverir , profeclo comperiet illum acposire, signareque loquatum, ut hominem decuit erudititlimum, brevious volumine comprehendencem univerfum rerum naturae opus. Advertendum itaque eft, quid fibi velint verba illa " Imperatoribus , Cenforibufque Vefpafianis ... Nam fi eo pertinuere, ut designaret Pliaius (ts) Vespasianorum tempora, Censoribus profetto addidife secesse non fuit, quum

Vide Plinium 5b. III. cop. 5. Hifler. Not. V. Striboz. L G.

Life IV. antic, Rom. pag. nat. edit. Sylban. Diocyclus patavia Romato con musorem Arbania. edic 1d. IV. Arbentrum settem embitum conliga az off the 1/4 Athenticus nation embiration cealings at Artiflat Orne Panath, & Thoughdis lib., (6) Visit spih, XIII, and Atticara, & X at soond frequest lib. Core, 1/16 for performant-with some Cadar. (7) Crp. 5c. 1-b. XV. Annab. (2) Vida Transpillion in alsa vida cap. 16 In ee Niversen aemplatus et d'Commodus, qui Urbem Reman Caderium Commodinant secret reduit spoil

Lamprid, cap. VIII, vel tantum Kemmodiavie s-

pof Xiphil, pag. 114. Quin arium , sufleer Adio Langualos in vias vita esp. XVII, robicos Attino-driano Commodorn Togosom, Se el el dem Attentosos, que vidal cer sa Africa Romano francusa develubat, Commodinano Hercolana algulatica; Lib. III, Hiller, Netter, cap. a. Histo Virgilano Ib. II. Georgicor, in fine coviste-llare Virgilano Ib. II. Georgicor, in fine coviste-

Hue Vegitar the II. Georgiote, in fine cectifi-tables of resum falls of publication forms, dependent was fit more circumstate arrive. Ex Prop. III., III. Edg. 132, 3 square Orle al-ta logic Or., Vide Symmethium the II. epift, IX, old elegentifies civen Remanan, virum de septem materious adjustice.

quam przefertim Cenforis titulus nec ma- [A] iestaris augendae gratia quaesieus videri posfie. Confulare namque ius Tribunitiumque fuille maximum , supergrestimque omnes dignitaris gradus plurimi auctores tradunt, & in nommis antiqui acris praeter Imperatoris, Confulifque, Tribuni nomen qu frequentifirme a principibus ufurpatum conflat ut qui dignitatem Tribunitiam loco regiae fibi adfeiverint. Quare non temere illud .. Cenforibus .. a Plinio addieum fuille contenderim, quum przefertim Livius referat, poli urbem a Gallis captam novum foedus eriboto contraction in murum a Conforibus locatum faxo quadrato faciendum. Cenforis autem munus quale fuerie, & Cicero (1) B in Legibus, & nos (2) in Magiffratitus dicemus. Fut quidem multiplex, & variom, fed inter cetera ad publica aedineia maxime pertinet: idque cum ex multis aliis ; tam veso Tranquilli (3) tellimonio facil: adparet; fiquidem feribie ,, Ins cenforium ab Augusto revocatum, cui publicorum operam. viurum, aquarum, alvei Tiberis cura demundete fit . Cenfuram vero egiffe Velpa. fianos idem Tranquillus (4) declarat, qui Titum Principem, atque tutorem Imperii nuncupans, triumphaffe una cum patre , cen furamque gestitle air. Esstat & in prifeis nummis a Velpaliano, Tiro, Domiti percullis tierlus Cenfories, quem aliis Principibus adácriptum non facile reperias. Durat etiam nune Romae pervetullum marmor, in quo licturae incifae fune in hunc maxime modem.

VESPASIANO . AUG , PONT , MAX , TEM-POTEST , MP . XVII . P . P . COS . VIII . DESIGN. VIII - CANSORI - CONSERVATORI - ARDEUR PUBLICATUM . ET . RESTITUTOR! . ANDIUM SACRARUM - SUDALES - TITE Sed ut ad cerriora deseendamus, & ea, qui-

bus maxime probetur. Vefpalianum iplum necessitate etiam cogente, primum post Tullum regem, mocnia, quae diximus, proculifie : iam primum omnium conflat, auctore (5) D Plinio , moenia ipfa exflitiffe Vefpafiana temporibus, quiqe XIII, & (6) CC. milità pailsum colligerent, atque ut ex unitem Plinis verbis, quae infequentir, adparet, compre-hendiffe Pomerjo Praetoria caftra ad extrema tectorum. Caftia vero, quibus praetoriante cohortes vague ante id temporis & per hofpitta dilpertae continerentur, a Tiberio Prinespe cualituta nemo est panilo credicior, us ignorer. Quare necelle fait eo interval. lo temporum, quod Tiberium Vefpafianos-

que interfuir , condita moenia fuiffe . Nam quo mique extructa ab Augusto fuerint, non ell , ut prosequar , quum practer eeteros Principes ominum . & aufpicsorum ol-fervanzilienus extiterit . In Tranquilli , & Tacici monumentis, qui dista, factaque illius aeratis principum diverso ordine perseripsere, sulla mencio facta est de constitutis a Vespasiano moenibus, vetultate, ut puto, mortalium omnium curas superante. Nam fi quis Principum Vitas, aut Annales illos animadverterit, profecto coniectura adfequerur, ut indicet, permulta il i defuille, permulta quoque ici manca, corruptaque fuif-&. Scimus tamen diligentissimum in feribendo Tranquillum, et qui Trainni Hadria-ni a fecretis fuerir, & Tacitum Confularem saisse virum, progenitoremque Tzeiti illius, qui Princeps onum genus & nomen ie eum referrer exaciilimam euram adhibuir, ne Augusti illins Annales inverirent. Verum Nero, at fupra diximus, mocaibus Partise non pepetcit, fiquidem offenfus deformitate veterum aedificiorum urbem tam palam, tamque pertinaci animo incendit, ur ex quatmordecim Regionibus, quitus Roma dividicur, ut infra explicabimus, quarour rantum integrae manerent, tres folo tenus deieclae, fepeem vero reliquis pauca techorum velligia, laceraque ipía, & femioffa fieperellent ; tanta faevitia Principis, vel aviduas expedificandi fuit. Huie tam corrupcae, devaffatacone urbi, velut alterum fielus Impervenit Vefpalitanis, gravillimis profecto Princeps, & qui per totum Imperii tempus nihil antiquius habuerit, quam prope adflictam, mitantemque Rempub. flabilire primom, deinde exornare. Hie fi velimus Velpzfiani opera domi, forisque magnificentifime extlructa recenfere, perlongum fit, & qui adtentius legerint, multa ea & magna eum pobliea, tum privata per Regiones distributa, quemadmodum constitota foerant, fane invenient. Hoe tantom practerendum non putavi, quum maxime ad rem fit , Velpalianum, ut Tranquilli verba referam, plurimas per torum orbem civitares terraemotu, anr incendio adfiillas in melios relitusfie. Quod quum ita fit, melto ell verifimilius urbem indigenrem, & caput rerum, quam tanto ipfe labore, ac periculo de hotte Vitellio ereptam, refixuro etiam Capitoho exeoluerat, renovalle: quot eleganter, atque ingeniole Va-lerius (7) Martialis ad Vulcanum commemorat phoenicis ipfies comparatione novam refe.

<sup>(1)</sup> Lege Gorgeon de legib, lib, III. cop. 3. (1) Coofele Orcalleriore de Magifracibes veter. Rom.

era Walchi era XII. prg. 45.

(3) Carline Transpillone in deguine ess. XXXVII. Hoc Carline brease in afte eth édeast ; quad Remanda tendent. Carline estima décession in Circ. p. 10. & Carline delle utima décession in Circ. p. 10. & Carline delle Den. Aug. Jah. L. 40.

<sup>(4)</sup> Confale Tranquillum in Timo Finn, Velpat. cop. VIII. (1) Lib. III. cap. p.
(6) Her, wirtel. wir GG., m delets grant, it poftes in Mfs.

trooping advance.
(2) Lib. V. Epigram, VIL colus inision , Specier Affrie the

referent post Neronis incendium urbis aedi- (Al Baptista (6) Albertus se in vetustis moenificationem . Religium ell videre, adductis rationibus, exemplifque, quibus Vefpafiapus debuerit renovare urbem, num quid obflirerit, quo minus tam ptaeclarum opus maximeque necessarium susciperetut. Qua in re non fanc video cur a coepto opere defiftere debuetit, praeter unam superstirionem Numenque illud, quo abauente, iam diximus religione observatum ne post Hostilia tempora, moenia proferrentur; magnum id quidem impedimentum, praesertim ea tempellate, qua maxime superstitio vigeret. Sed in Vespasiano ipso gravistimo Principe numquam ca religio fuit : quippe , qui , ut Tranquillum auftorem fequar , ne in metu quidem ac periculo mortis extremo iocis abilimierit. Nam, quum inter ectera prodigia Maufoloum (1) Cacfarum, Augusti opus, de repente patuillet, & stella in cae-lo crinita adparuillet, alterum ad Iuniam Calvinam e gente Augusti pertinere diceixte: alterum ad Parthorum regem, qui capitlatus effet. De Vefpalianatum mocribus fatis dittum existimamus.

Poil illa tempora non reperio, quibus Imperatoribus urbs maxime devastata sit utque ad Maximum, Balbinumque Pupienum Principes. His civili bello implicitis, orta domi feditio eft inter populum, & Praetorianos militos, quae eo cladis intellinie procedit, ut Herodiano (2), Capitolinoque (3) auftoribus, magna pars urbis incenderetur, confirmtumque plus multo eo incondio fit , quam ouantum maxime quaeque urbs tectorum spatio occuparet . Hanc devastationem ut credam fuitle maximam, facit Zofimus (4) Afcalonites Augustarum hitloriarum feriptor, qui in gellis Aureliani Augusti, ciuciam dicit ex tempestate moenibus urbem, quibus omni ex parte carerct , opuique ab Aureliano inchoatum , Probam deinde Cacfarem perfectife. Er procul dutio Domitius Aurelianus vir duci. quam Principi propior, quippe est elementia, liberalitafque defuere, urbem, quam accas nostra vicie fectoritam, paistino ambien quait , validifilmoque feptam moro munitifimam reddidit , necessitate , etedo , urgente no nudita mocnibus obnoxia repentinis incurfionibus force. Nam lateriria (5) ipfa. turribus frequens, aliifque id genus munimentis, nultum praeter magnitudinis docurem retiner alia alio more, ut tum res erant, Parucipibus imperantibus; fiquidem

bus pavimentata opera, cruffifque perornatos parietes vidific adfirmet vir fane architeclurae peritiffimus, ut eins feripta indicane, & qui in profequendis antiquitatum monumentis huius aevi omnes facile fuperaverir. Quantum vero fpatii mensura pet am-

bitum collegerit, neque Eufebius Pamphi-lus, neque Sextus Aurelius, ceterive commemorane, qui alioqui de eins exaedificatione scripfere : neque nos aliquid comperri habemus, practer quam in Flavii (7) Vocisci commentariis, qui dum refert, Aurelianum ex Senatusconfulto auxisse Urbem, mox adjicit, ufque adeo extendife muros, ut quinquaginta prope millia ambieu clauderencur. Sed hoc ut minus credam cum aliis adducot rationibus, tum vel maxime quod in tam vasta Urbe, lateque difiectis moenibus necetle fust adduc exflare multas ruinarum moles, quae tanquam oppidi cadavera in orbem difpersa praebetent testimonium extendre olim in immenfum Urbis; quum praciertim, & illud maxime adcedar, quod opus (8) lateritium fuapte natura, ut in aquacduthbus adparet, diuturnum, minus expolitum ad transferendum in nova acdificia, vel decognendum in calcem videarur. Quare potius existimem corruptum; ut in multis, Flavii contextum, vel, ut in ea

actate fenescentibus iam litteris, illum male de Pomerio fenfiffe, aut fi recle fenferit, fe minus Latinum posteris prachuiste. Vreumque inclinar animus, ut putem, Aurelianum produxisse mocnia usque ad Pometii sincs izm antes a Vespasianis constitutos; nam quum Practoria castra, praeclarissimum Tiberii opus , intra Pometium estent , atque , nt Plinii verbis utar , exfpatiantia tecla pracbuilling multarum urbium speciem, verifimile eft . Aurelianum tot tantaque multorum annorum opera excluta mocnibus noluitle : Certe conflat divi Augusti, Tiri, & M Autelii elogium in Esquilina Regione, quod nos inde exteriptimus, novis municionibus eta infertum, ut ftruffnrae junfturas non facile diferences, and at titulis infigne oft, ita in primo Pomerio, & perspectissimo loco venientibus, aut abeuntibus propositum fuit, Ab exteriori namque parte, atque interiori enbitales litterac marmore vifuntur incifae, quae illos Principes in perducendis as quis adtollunt fupra ceteros mortales.

Non alienum fucrit, quum de fitu, motni. in marg, babetur , coêto ex lacere. ,;
 (e) Louis Rapella Alberti fellemes nomen osteiles e-tribite all., Plare de cisa operibus in fehedu Ma-

<sup>(</sup>i) Orm magnifrum in Cause Marco addication . Mysteleres dectum a Manielo Carie Rege, esi da-Obsidences activis a mannata base supply to manifest processed activities are supply and activities Eleg. I. Confole crism Nerdmore in Recus Vet.

esp. VL Lib. VII. & VIII. hiften, fai town, Confide Capitalisans I is do Max & Bellin, Vide Zedman in vita Autalman.

glishtebilein per erium wift; notice me liner, sirvin erabliff. Lineracium Mohas ilias vizat proprio marce concettam inner fun zariora lirecanne com-Fis addresse, quase etiam proposition nos sperate si-cie fi in publicam lacem distarum . Conside Vapissam in Aureliano prg. 322, Leph.

Batar, 1871. Vetta feripiio habet n cofto ex latere n

nes inferere, quae, post acdificationem ab Aureliano factam , subsequette sunt , ne fraudentur gloria fua Principes , qui adflictam facpius urbem deinceps instauravere. Flavius Constantinus, ille Constantii & Helenze filius, faevus alioqui Princeps, ut qui coniagem, & filium interemerit, landis certe avidus fuit fupra quam cuique credibile est; tamen nihil reperio in esus gestis, quod huic nostro Open conveniat, praeter Obe-lifeum ex Aegypto usque advectum, (t) clogiamque hoc tigulo inferiptum :

AMPLIFICATORI - URBIS - ROMAE - DOMINO - NOSTRO CONSTANTING, MAXIMO, PIO, PILICE VICTORIA AC TRIUMPHATORI- SEMPER. AUG. ANICIUS, PAULINUS B

IUN. V. C. COS. ORDINARIUS, PRAEF. URS. ET. IUDER. SACR. COGNITIONUM

PETATI. EIUS. SEMPER. DE ATISSIMUS Hoc amplificatoris nomen ad moenia pertinere minima arbitror; quum Coaftantious ad Byzantium renovandam, deque fuo nomine adpellandam animum adjectifor, magis credam male ufurparum id nomeu, improprieque adpolitum, ut in illa aerate, quae iam una cum imperio exciderat a vetere verborum elegantia, aut, quod Antiquariis huius aevi coniectare placer, Christianis Pontificibus eam maxime laudem Constantino tribuentibus, ut qui multa & magna cum facra, tum profana illi Principi accepta referant. Titulus certe, fi quis propius adverterit, Gothicum, magis quam Latinum redolet. Exflat & alrerum Conflantini elogium ad Constantinianam Basilicam, quod. quidem auctum ab illo Principe Imperium teltatur, ponere placuit ad corum opinio-nem confutandam, qui Urbem ipfam novis auctam munitionibus ab illo Principe velint adferere.

DN. CONSTANTING MAX. PIO . FELICI. AC TRIUMPHATORI. SEMPER, AUG. OB. AMPLIFICATAM TOTO- ORBE. REMPUS. FACTIS. CONSULTIS

QUE. S. P. Q. R. DEDICANTE, ANICIO, PAULING, IUNIORE V. C. COS. ORD. PRAET. URB.

In Pandechis (1) illis vetuftiffimis x Pilanis manubits apud Summum Magistratum, nostraeque Civitatis publico sacrario Tom. II.

(i) Hac in texto deleta habeneur in murg, post vo-cabulam a advection is marmoreurs ur lapatem in Girco Fiaminio prope Dominiani arcum hoc titulo inscriptum. ...
(1) Cod. de operils, public, lib. VIII. Tit. XII. 5. 5.
Verbu legie base fant

veren tage nige unben Roman (weteren & novam) naftar ladicum novam opus informet, quaties bereitstis naftar arbitris cellibate, (mi ax faits pecanias ha-infanoli opus conferent solectis). Es atamos influe-tanti, qua inn deformibas reinis instruidifi decunter, univerfir tourrism demas det. 10

(3) Lib X II, cap. er. Annal.

(4) Lib VII, cap. 10.

(5) Historiar, fei remperis file, L. cap. 31

Elegian ed hunc mixime modum fe helen.

5 . P. Q. R.
IMPP. CAESS. DD. NN. INVICTISSIMIS

nibufque scribere suscepimus paucis vastatio- | Ag fanchistime custodiuneur, edictum ipsi legimus Valentiniani, & Valentis Principum quod, quum in rem fit, ac cemporum ordinem fabfequatur praeterire confilium non fuir . Summa hace maxime oft . ne quis ergefellas praesorio aedifices a fundamentis abfque privata pecunia intra veserem , & novam Urbem, bis tantum permiffo arbitrio inflaurandi fi quid iam enormibus ruinis intercidiffer , quod ego edictum maxime adpolitum velim, ut dignofeatur ex tempeltate non una tantum , fed Altera quoque moenia exfittiffe; neque Aurelianum veceris, ut quidam adfirmant, ftructurae vestigiis superardificaffe. Honorio Principe, quum Gothorum illa calamitas Duce Alarico primum Italiam opprellillet , urbs capta , atque in-cunfa eft. Haec Zonaras (3). Socrates (4), & Procopius (5) confenfi prodicere. Ad portam Portueniem, ut in Transliberina Regione dicetur, elogium exflat Areadii (6) & Honorii Principum , quib.is de Gotho hoste victoribus, ac triumphatoribus instanratos muros, portas, ac turres fuille adparet, quam inflaurationem, & Cl. Clau-dianus, dum Honorium laudibus profequiour, demondrare videtur. Post ea tempora non habemus, practer unum Procopium, certos, quos fequamur authores. Sunt ta-men qui feribana, Ataulphum Alarici adfi-nem & ipfum depopulatie urbem locultarum more nihil integri relinquentem. Itidem factum postea a Genferico Vandalorum Rege, quo tempore adeo faevitum fuille memorant, ut per quatuordecim dies diruta, atque direpta urbe, fola praedae inopia finem devaltationi imposseret : adeo veftegia quoque urbis exftinguere, ac delere memoritm hoftium cordi fuit . At Procopins, quam Gothicas, Vandalafque Res adcuratiflime feribat, direptionem Ataalphi praeteriisse videtur, Gensericum vero cum magna Vandalorum mana traicciffe in Italiam . Romamque nullo negotio occupatfe : ibi potitum regia gaza , captaque Endoxia una cum filiis Endocia, & Placidia, Valentinianoque Carchaginam enavi-

gaffe . Sequitur , codem Procopio audiore , anno Iuliniani Principis undecimo , nova urbis

PRINCIPIBUS . ARCADIO

FANCHINES, AGCADO
VICTORIBUS, C. TRIMOPHATORIBUS
VICTORIBUS, C. TRIMOPHATORIBUS
ON THE SAMPLE, A DUCCE
ON THE SAMPLE, C. TRIMOS
ON THE SAMPLE SAMPLE
ON THE S

Urbis inflauratio a Belifario primum falta , A quamur , auttores , ut in actate quali claris post longam a Gothis Italiae vastacionem; quippe qui at fe maximum Imperatorem przesticie in recuperando Iustiniano Principi Imperio, ita recepcam de Gothis Urbem confeilm communivit, refectis magna ex parre muris, & eireumducta intigni foffa, quae colles undique usque ad ripam Tiberis complederetur; vir fane egregius, & qui , fi et faecula litteris elarunient , virtute ac praecipus in bello conflantia maiorum cuivis comparari faeile potuifier. Gothi iterum, duce Totila, Belifario gravi morbo laborante, graviore etiam fama, ne magnos viros libido alie, de industria rumores Urbem invadunt, quam tanta elade adflictam Procopius (1) adferit, ut moenium pars tertia proietta iaceret, & reliquum tectorum omnium a folo interiturum fuitlet, si propere Belifarius maturo confilio fubvenitfet, Qui missis ad Totilam legatis cum litteris barbarum hominem a foediffimo omnium post Urbem conditam facinore avertit; fiquidem dieaer, Torilam infum îzepe, & facpius perleciis litteris, Belifario paruifle, neque ultra ab eo Rege postea in urbem faevitum. Ultimus Narsea, quem rebus Ita Lieis Iuffinianus praeseeerat, Urbem recepit, quam prius a Totila inflauratam fuisse veritimile eft. Nam , eodem auftore Procopio (2), quam Narfes impetum in Urbem feculet, fealisque miro admotis eam occupaller , portas referavit , ut facilior intra Urbem etteris múltilius aditus effet : ela ves deinde porturum, tellumonium pracelari facinoris, ad Iustinianum milit. Huius Natitis victorize (3) monumentum marmoreum adhue exflat ad pontem Salarium, qui via Nomentana Anienem iungit, quo a Natificte refliguram Infliniano Iraliae Romacque liberratem fuifie adparet, iam an rea a Torila tyrannorum faevifilmo oceuaram . Post Inftinsanum neque adeo infignes Principes havemus, neque certos, quos fe-

efforta viris, qui vel ipfi strenue facerent. vel recte feriberent aliorum praeclara facinora. Quare, quum de mocnibua facis fuperque dilleruerimus, fequitur, ue de Pomerio, quemadmodum inflicuimus, deincepe quae dicenda funt abfolyamus.

M. Terentiua (4) Varro principium, quod erae post murum Pomerium dixit. finirique co níque aufpicia urbana voluit. Livius (5) autem fpatium, quod neque habitari, neque arari fas erat, non magis quod post murum effet, quam quod post illud murus, Pomerium Romanoa adpellaife tradit. Cippi autem Pomerii, codem Varro-no (6), & Gellio (7) auctoribus, in confinio pofiti stabane per totius Urbia circuitum ad definiendum agrum effatum, extra quem religio effet captare urbana aufpicia. Permanet eriam nunc Romae ad pontem Sublicium (8) inferiptus titulus (9) marmoreus, quo adparet Iulium Ferocem Curato-rem alvei Teberis auctoritate Netvae Traiani ripam fiuminis cippis terminaffe, quod mihi argumento est , nidem & in cippis Pomeriis uturpatum . Ius profercadi Pomerii Gellaus (10), & Tacitus (11) tradunt pe-nes eum foille, qui, agro de hollibus capto, imperium populo Romano auxerat, quam auctoritatem Anuseus (12) Sencea elariua diffinxit, quum, munquam Provinciali, fed Italico agro adquisto morem feisle promovendi Pomerii apud antiquos dicat . Rurfus Flavius Vopilicua (13) refore nemini id licere Principum, nifi quum agro barbarico Rempub. locupletatlet. Vintur tamen, Romae ad Lateranam, acrea tabula ambuita , monumentum Velpaliani Augusti, ur in Fott Regione dicetur, quo aperte offen-ditur, licere ei ita, uti lieuit T. Claudio tines Pomerii promovere, quum e Repub. effe consebit (14). Verum alu aliter, ut perfpieere licee, Pomerium protulere. Plerique Reges in eo promovendo confepium muro

i) Hifteriar, de Belle Goth, Ith, Ill. cep. 15.

Ibol, Jib. IV. cap. 33. Narigits neesen ad puntern Salarium pitids/fram hoc Epigrammus maximo oclubraturi quod, dam Anto-no halveno in Nor. Min. marginal, nel Andream Fatsiam Uniform de anciquina, Rom. volom qil abdutidienum, m medsam preferes libuit.

Loan bere curtati drallo of femico portir, stone intervenes continuente for-Caleman ratidas fedielli pergrie umlar, Et lebet brate server servere appe. Le leitre faillet per gandle rafire Greiter, Et Norfm refenant planfar vitice const.

<sup>\$1</sup> parsit rigidar Opthorem fabine memor; Hir depost domain familia ferre legam, De Ling, Luc, lib. IV., cap. 38, Hillerar, 3b. L. cep. 44.

I. c. Nech. Attic. Ilb. XIII, esp. 14. De hie Pouce condité Vidacon Palvino da antic. De hie Pouce condité Vidacon Palvino da antic. Rera. 2 pri pulsa normenous de Amilio Lapido feitos a Amilio Lapido feitos a Amilio dillus, at probat dynchemia Polt. VI. de prafueros aves, Namétoccires prey 1-12, pdz. Amilio 122, in quarto i hus lac. 22a, VI. palvino parto i hus lac. 22a.

<sup>&</sup>quot;Q.um tibi vicinum fe prabeta Aerelius pors. " "Ques tils vicious fe prabes Aerollas port. "
Marimetra tissulas in basopeni labi Frenca fe hied
EX. AUCIORITATE, IMP. CAESARS
DIVI. NERVAE, F. NERVAE
TRAIANI. AUC. GERM. PONT.
AMX. T. RIB. POTEST. V. CO.
III. F. TI. JULIUS, FEROV. CURAT.
LUEL S. T. RIPARMA TIBERIN
RIPAM, RR. PROX. CURAT.
RIPAM, RR. PROX. CURAT.
RIPAM, RR. PROX. CURAT.
RIPAM, RR. PROX. CURAT.

<sup>(10)</sup> Loc. cit.

<sup>(+2)</sup> De becrirate Vica cup. 14-

De beviries Vise on: 16.

Is Autelino C., 21. P. page finent,
Vocrbillom n. cesfelia n. feçuseur bae werbs is
min; Mis., 2003 sensorement elegions adhae asTI. CLAUDIUS, DRUS, F. CAISAR, AUG.
CEMANICUS, FORT, MAX. TRIS.
POT. VIIII. IMP. XVII. COS. IV. CENOUR.
FF. AUGTIS. KOPFUI. ROMAN

FINIBUS FOMERIUM, AMPLIA. ALT TERMINA AITO

locum probaverunt, &, ut Livius (1) re- 1 1 Portas adtribuisse . At rurfus Urbem 2 fert, in incremento urbis semper quantum moenia processura erane, tautum termini consecrati proferebantur. L. Sulla Dictator primus, anctore Seneca (2) Pomerium protulit, moenibus nullis adiunctis, quem diversum a prisco morem Iulius, Augustus, Claudius, Nero, & Traianus postca seguuti, argumento funt, Principes illos parvi moenia fecifie, five, ut iam diximus, re ligione prohibitos, five ut in altifima pace ad ornandam potius, quam muniendam Urbem animum adiicientes . Nam , fi Principes hi moenia construxissent, memoria excidiffe penitus tot ac tam praeclara opera non potuissent : quum alioqui de prolato ab his Pomerio Gellius, Tacitus, & Vopifeus confentiant . Haec quum ita fe habeant, illud occurrit obiter non contemnendum, ac Magistratibus, de quibus dicturi fumus, maxime accommodatum,, Romac (3) & ad Urbem ,, quam distinctionem Asconius (4). observavit, quomodo accipienda sit, quod in Pandectis, (5) veteris iuris magistii interpretatum reliquere, Urbem effe quae muro clauderceur : Romam vero, quae coninada Urbi aedificia comprehenderet. Ae dificia enim Romae centeri ea dicunt, quae in adjacentibus tectis aedincantur. Rurfus. quum ad Urbem legimus, ut apud Salluslium, (6) utrique ad Urbem Imperatores erant, nempe extra Urbis munimenta sediste illos intelligendum est. Omnis enim Magistratus, qui intramuranus non ellet, nec urbanus, etfi administratio cius Romae fuisset ad Urbem dicebatur. Hoe idem fentire vidotur & Frontinus, (7) dum loquitur de numero falientium , quae a M. Agrippa perductae in Urbem etfent, interque aediucia Urbi conjuncta.

Reliquim est de Portis dicere, anteaguam ad Urbis Regiones adcedamus. Urbem, fi Plinio (8) credimus, tres Portas habentem, aut plurimis tradentibus, quatuor Romulus reliquit. Hic, ut in pervetusta admodum re, quaestio oricur, undo diverfa argumenta fumamus. Nam, quum Romulus, auctore Varrone (9), agrum Romanum diviserit in partes tres, consentaneum est unicuique parei eum singulas Tom. II.

principio quadratam Portas pro numero laterum habuisse a vero non videtur alienum, quum fere in condendis urtibus portae ex natura loci, & moenium fitu dispouantur. Nos vero Plinii iudicium fequati. eam rem in medio relinquimus, ita tameu, ut Varroni libenter adcedamus, qui intra muros dici Portas in Palatio refert, Mucionis primam a mugitu, alteram Romanam ab Roma, tertiam Ianualem diclam a Iano, proptereaque ibi positum

Iani fignum. Post Romulum, usque ad Vespasianos Augustos multa Portarum nomina reperiuntur, fortuna, & incremento Urbis Portas alias tuper alias adiicientibus. Verum quibus temporibus is numerus auctus fuerit. hand fatis cognitum. Plinius (10) in deteribendo menfurae fpatio currentis a columna (11) aurea in capite Romani Fori statuta ad fingulas Portas adiicie ,, Quae (12) funt hodie numero XXXVII. (13) ita ut XII. Portae femel numerentur piactereanturque ex veteribus VII. quae este desterunt " quem maxime numerum nos decem & octo reliquum fuisse arbieramur : fi quidem haec dictio ,, femel ,, auctore quoque Pediano (14) vicina est. ad pene numquam, ita enim & Cicero in Verrem, & Lucilius (15) de Crafio dixit, quum fere numquam in væa rifille illum demonfrare voluerit. Quare quum duodecim vix numerentur, praetercanturque ex veteribus feprem, duodeviginti religuas fuifle necesse eft. Huic opinioni Procopius (16) & P. Victor (17) addipulantur; alter coim contineri ambitu Portas quatuordecim- praeter parvulas quaídam, alter, fi Hermolao; credimus, triginta feptem exflitisse air. In quo, fi qua differencia eft, librariorum, vitio, ut in multis, adcidisse crediderim -

Sed iam de Regionibus ultimo loco dicendum, quae cuncta acdificia, atque adeo universac Urbis Pomeriique veceris loca amplettuntur : quibus deferiptis, prima haec Romanae Urbis pars nimirum absoluta erit. Tribus primum fuisse dictas Regiones, quibus Romanus ager in partes tres divideretur, auctores funt Varro, (18) & L11 2. Dio-

<sup>(</sup>i) Lib. L. cap. 44:
(i) De Brechter Vite cap. 14:
(i) De Brechter Vite cap. 14:
(i) cap. 14:
(ii) cap. 14:
(iii) cap. 14:
(ii

<sup>(5)</sup> L. D. Paulus L. 3. ft. ac veroon signing
(6) De Bello Catilinar, pag. 23.
(7) De Aquaeduchib. Urbis Rom. pag. 122.
(7) Hiffor. Natural, Lib. III. cap. 9.
(9) De L. L. verb. Ager Romanus.
(10) Hiffor. Natur, Lib. III. cap. 1X.

<sup>(10)</sup> Hiter, Pater Eller, III. Cap. IX.

(12) Hiter aures colleman Xporus pithios a Diene
Lib. vs. adpellatur, que ab Auguste an. V. C.
DCCXXXIV. in Fort capite constituis situt estava
Urbis Regissas ja quan omacatată vindendană.

Id ei nomen inditum, quadab es milliariorum nu-metus, quibus itinera dimetiebantur, duci primum folebat. (12) Vide interpretationem buius Pliniani loci in Gran-viano Thefaut. Tome III: Cap. VI. de Purtis pag. 12 9.

<sup>(15)</sup> Alti volune librariorum ofcitantia Plinii locum effa Anti votator interprint occuration from tocum ena depravatum, quam nucquem spud vectors Romans-rum rerum teripiores for Portarum numerus invenia-tur, ideireo, XXIV,, reflituendum. Nihilominus Harduinus in adnotationibus ad La C. Plinii cam Harduinus in adontationibus ad L. C. Plinii cam fesipitorem, quae Portes XXXVII. fuide adfirmat, usice probate.

(4) In Cier. commentan ad Procem. Adion. in Veroca) Ab cod. Pediano citatus ibid.

(4) Pieribus in locis Hifteriar, fai temperis, [72] In Reploadur Urbis.

<sup>(15)</sup> Do L. L. varb. Agen.

Diunysius; (1) nomina vero carum Thusca , [A] lum (8) tamen , Tacitum (9) & Piinium Tatienfem (2) a Tatio, Ramnenfem a Romulo, Lucerum, cuius nominis acque originis caustim incertam effe Livius (3) adferit, a Lacumone dici puravit Ennius (4) : Afcoulus vero a luco, quem locum asvlum Romulus vocaverat. Quatuor deinde Urtis partes, Suburbanam , Palatinam , Esquilinam . Collinam ab locis Tribus elle dictas volunt . Idem in Servio Rege Dionylins , & Livius confirmant, qui quum septem colles muro cinxistet, quadrifarram Urbe divisa regionibus collibufque, qui habitabantur, partes eas Tribus adpellavir. Cererum Augustus, Tranquillo (5) auftore, spatium Urbis in Regiones , vicolque (6) divilit , inflituitque , ut illas annui Magistratus fortito tuerentur. Nam post Urbem a Gallis captam in ca renovanda, quum feltiracio vicos dirigendi curam exemiflet, forma ipfius occupatae, magis quam divifae fi nilis effecta eft . Hane Augusti divifionem conflare ex quatworderim Regionibus in Pandectie (7) licet intuen Nam . quum prudeutilimus Princeps in arcendis incendiis eximizm curam adhibutifet , quo maio Urts Roma ex infinita pene confluentium turba maxime laborabat, feptem cohortes opportunis locis ita constituit, ut unaquaeque Pinas Regiones tueretur , praeponeis infuper Tribunis, ac Principe, qui Pracfectus Vigitum adpellaretur. Verum de nominibus, arque ordine Regionum , quum verifirmile fit nomina quoque tum Regionirus fuitle impotita, cum primum ab Augusto distribue. rentur, vix que'quam comperti habemas, praeterquam in Putho Victore. Nam quod Vitruvius Pollio, quum de Gnomonica Re loquerctur, scripsit plinthion sive lacunar in Circo Flamino suille pustum, non facile dignosci ponsti de segione, an de Circo spio intellige voluerit. Varuveam vero fusfic Augous temporibus quum , ad illum de Archicactura ic just , nemo ignorat . Apud Tranquil-

frequens mentio de Regionibus. In codieibus Publii, quorquot minus depravatos nachi fui mus, proprii Regionum nomina perferipea funt , & in iis a iqua ex infignioritus accinciis, quae per aeratem Augusti nondum facta fiserant. In lapide vero fub Capitolina porcicu, de quo inferius dicemus, de nominibus Regionum, nulla prorfus mensio. Vicorum vero nomina in is quinque Regionibus perscripta, indeque videntur fuille deferipta, in codicitus, Publis quum in reliquis novem nulla, aut admodum pauca iuveniantur. Hie vixit per Constantini tempora, & ut licer perspicere ex eius brevissimis seriptis, Remonus ipfas carptim, & per capita descriptife videtur, sut magis admonendi, quam aliorum docendi gratia: fidus alioqui irriptor, & cui Hermolaus ille Barbarus multum detulcrit, vir fagaeis animi, & adprime eruditus. Nos quoque illius feripta diligentius penfitantes, dum auctoritatibus nine inde fumiis confirmare admirimur, nihil tere in co deprehendimus, quod mento refelli poffir, Quare, quum Publium probaverimus, quem fequamur, ad illius iam deferiptiones, Collectaneaque nostra de Regionibus Urbis descendemus, fi prius, quae ad rem maxime faciant , quaeque ipfi vidimus acnotabi nus . Extlat in Capitolio quadiatum maimor loco basis potram ad sufinendam columnam portions cius Curiae, quam inpraetentia Confervatorum dicent, corus in fronte elogium (19) Hadriani Proscipis incifum eft, quod illa Magatri vacorum Regiunum quaruordecim poluere. A dextro autem & inuitro latere ejuidem lapidis dilligentins intuentibus breviores litterae adparent incitae, quae Praefecturas eius ordinis, quem Magistros vicorum, Curatores, Dennettacores adpellant, maxime demonftrant .

RE.

Antiquires. Romaner, 1th, II, pag. Sa. (1) De his l'espettes lib IV. Line Titues, Rhammfore with, Lucrofore Coloni, Er Ordan Paffer, lib. 18L. Soin eilem partet tertiem Tetieniffer blie, Lib. L. H. Sterier.

Leb. 1 M. Aring.

Arrest. 1-b. 1. ex Hi-restyre. Columns trells of
the Mercansasibus of lib. 1. sych, ecope deque
fical: her libed, been decidentur.
In August. Cap. XXX.
Vivia of pars Reponds. His in vive 44s, dielim side Urben Laguer good P. Vidnouse.

Side Urben Laguer good P. Vidnouse.

Libed, P. XXX. 2 by
Assat. XV. 40s, 4. Contilized colum font Publish
Assat. XV. 40s, 4. Contilized colum font Publish

Vifter , Sextus Rufes , Oestebries Pennisies Com-RR, t. par. 7t.... ton, Marinana L. VII. de Topographie Romes Match Colm, II. 4. 23. Tan-V. & Sh. III. & Bafs (apinina pence Grassum, 1949. C. & SARI . DIV

IMP. CASARI, DIVI
TRAINNI, "ARTHUL! FIL.
DIVI, NERVÆ, NEPOH
TRAINNO, HADRIANO
AUG, PONTIF, MAXIMO
AUG, PONTIF, MAXIMO
TRIBUNC, IOTES! XX.
ENV. IL COS. II P. P.
MAGISTRI, "VCORUM, URLIS
REGIONUM, XIV.
Gree, P.P. CCKLIX,

# REGIO . PRIMA . PORTA . CAPENA . EX . PUBLIO . VICTORE .

Vicus , & Acdes Camenarum Vicus Drusianus (1) Vicus Sulpicii Viterioris (2) Vicus Fortunae Obscquentis (3) Vicus Honoris, & Virtutis Vicus Pulverarius (4) Vicus Trium Ararum Vicus FabricI (5) Acdes Martis Aedes Minervae (6) Acdes Tempestatis (7) Area (8) Apollinis Area Spei Area Galli, five Thalli, five Galliae Area Panaria, five Pinaria Area Carfurae (9) Lacus Vefpafiani alias Vipfani Balineum Torquati (10) Balincum Vettii Bolani Balineum Mamertini Balineum Abascantiani Balineum Antiochiani Thermae Severianae Thermac Commodianae Arcus D. Veri Parthici. Arcus D. Trajaui Arcus Lrufi Mutatorium Caefaris Almo Fluvius Vici IX. Acciculae X. Vicomagiftii, XXXVI. Curatores II.

(1) Vici Drufani mentio in Bafi Capitolina V. Gruterum pag. 250.

(4) Ibaden menilo.
(4) Ibaden menilo.
(5) Ibaden menilo. Jisque novem Vidi in hac Regiona;
(6) Ibaden menilo. Jisque novem Vidi in hac Regiona;
fourt, cool-mujer, quoto enumerat Publias Veller
& Sextua Rula, sooden com ordine recorde & Ba-fr Capsolino, qua dedicata el Hafridani Imprastori a Mingiliri Vicenum Utila. Regionum XIV.
anno V. G. 35; Ch. 136; L. Ceolino Commodo,
anno V. G. 35; Ch. 136; L. Ceolino Commodo
(5) Mominis halus Vici Parallello. Geliolon edita
Guittern aux Art. R. Nationales, 136 Below Shi

(f) Memini halar Vici Fabici Baic Capioline edita Gratero pag. 50. E. Nardinach Utra Roma Hi, III., ep. 3. pg. 74. paut, hidem quoque failife Compium Fabici, Marcer parter Fabitian. Videoum, & Statum Rufen, aeno aliun recenitir. G. De self respective properties inhibi Ortillano. Emerirar Ferram, Capenam non honge a tungdo Maria faundetinho Ordi-Faller, vi. V. 11. Partie failure f Ovidium indicare center abtenus adem Tempettatis al. Scipone Barbasi Fili, dedicatum r ciuia meminir verufitifima inferiptio, quam edidit, & ialuftravic Hierony. Aleander post tabulam Heliacam V, etiam Fabrettem inferip. cap. vr. pag. 461-n. 90. & Muf. Fabrettum inferip. cap. vr. pag. 461.n. 90. & Muf. Ecruf. G.

(\$), Areas quiaque in hac Regione fuisse Publins Vi-for memorat. Area anta ades Deorum erant, qua ultra vism extendebantur, & plures in eam vis de-finebant, ficut & nunc folent in publica. Fora. De

Denuntiarores II. Infulae III. Mil. CCL. Domus CXX. Horrea XIII. Balineae privatae LXXXII. Piftrina XX. Lacus LXXXIII. Regio in ambitu continet pedes XII. Mil. CCXXII. Addita in Regione prima ex aliis auctoribus , Senaculum Porta Capena Porta Fontinalis Via Appia Monumentum Scipionis Horti Crassipides

# Porta Capena .

Thermae Antoninianae

Manalis Lapis

Capenae nomen fuiffe pervetuftum Iulius Solinus (11) teftis eft , qui Italum Regem refert e Sicilia ad Ianum pervenisse, eiusque consilio condidisse urbem suxta Albulam (12) flumen, Carenam (13) dictam; a qua pottea Portae Capenae nomen inditum. Hinc & ipfius Regionis originem deductam crediderim; quum Augusto Principe spa-tium Urbis in Regiones XIV. divideretur, quarum hace prima nomine Porta Capena..

his vide Vieruvium leb. I. cap. 7. Multa quoque de his conligit Pititcus V. Area G... Fide doorum Codecum veruftiffimorem Biblioth, Vatiens, quos exksunte l'omponius Latus loco: AREA CARSURAE refittuendum eff AREA CARRV-CAE nt diximus. Eo loci forfitan flabant, qui-car-

ruras commodebant carrucarii, vel etiam mulus, &

inmenta estructris G.

(o) In Mfs. Vaticanis BALINEVM TORQVATI ponitur poft BALINEVM VETTII BOLANIG.

(11) Cap. 1. Esdem (cribit Maritanus Tepograph.

Vrb. Rom. lib. II. cap. 8. G.

(12) Albulam, postea Albam nuncupatum; .
(13) Capena suit inter Veios & Tiberum: eius situm consiicit ex Livio lib. V. cap. S. C. Cellarius Geograph.

ntert ex Livos II. cap. 10. pag. 735. municipiem Suit; de quo in vetuftis faxis baud infrequens mentio. De hac porta, que niner pracipars numeratur, Servius in Vurgitum IIb. VII. v. 647. G. Maxime ettam celebris est Capena porta nb-Martis zdem adparacerebris ert Capena porta (de priartis Adem adpara-tiffinasse extra eam portam a Silla eddicatam, da quel Oridris Paltor. VI. v. 189. Lux radem Marti fefta eft, quem profpicit extra Adoptum tella porta Capena via...

Inventits Sat. III.

Subfilin ad teiteri artur madidam, dec Ceptuam ita habet i- madidam, ideo quis fupra sam aquz-duftur eft, quem nuue adpeltant ARGVM STIL-LANTEM i primem enim ufque ibidem fuerat pertz, que Porta Capena vocabitur. Hoc. idem, nimirum. Aquz Matter portionem perrenife ufque ad nurum reque marine portionem perrenisse usque ad superiores partes Capene Potte, superque cam con-fluisse, probat Fabrettut in v. 40. Vide etiam Mar-liani interpretationem veteris Iuvensis Scholasta & Tackum Annal. L.

Vicus & Acdes Camenarum (1).

Camenas puto locum pratis virentibus eircumdatum, filvaque densa umbrosum, quo quum persaepe Numa Pompilius fine arbitris , velut ad congressium Deac Egeriae se contulisses, Camenis lucum sacratum ferunt (2). Hinc quod aqua ex opaco flueret specu, quae perennis prata innalia (3) fontium facra : unde et Fontinalis Porta (4). Hace ex Livio (5), Festo (6) Pompcio, Poctifque (7). Legimus, & apud C. Plinium (8) in co volumine, quod ad metalla acris maxime pereinet, Camena rum aedem, in qua L. Accius poeta maxima forma statuam posuide sibi dicitur; quum brevis admodum fuisser. Huius autem templi, quum sullus auctor exitet, numini Egeriae Dcae in Regis Pompilii gratiam dicatum coniectaverim . Celebratur itidem a Vitruvio (9) locus, dum calidos aquarum fontes delcribit, a quibus profluere aquam refert co sapore, ut hauttu fuavissima sit : adeo, uti nec Fontinalis Cam.nis . nec Martia faliens deficieretus . Eumdem etiam locum adtigisse Valerium(10)Martialem conflat, qui, quum viatorem nimis propere laffum, deficientemque delcriberet, effingit quaerentem illum jungere iter ad Camenas, qui Bovillas (11) percutfurus foret.

Vieus Honoris, & Virtutis (12).

Iam inde a primordio Urbis infedifie Romanorum animo religionem timul, & magnificentiam operum, indicant Statori, Iovi acdes vota (13) a Romulo: Vestae (14) templum una cum regia a Numa intitutum : Circufque, & Cloaca maxime Tarquiniorum fubitructiones : quibus duotus operibus, fi Iit. Livio credimus, vix nova fuze actatis magnificentia quidquam, adA, aequare potuit . Verum, post devictam Achaiam, Aliam, Siciliam, inde primum mirandi initium Graecarum artium opera, licentiaeque, hine facra, profanaque omnia vulgo tpoliandi factum est, quae postea in Romanos Deos, templumque idiptum primum, quod a M. Marcello (15) post ca-ptas Syracusas eximic ornatum est, vertit. Visebantur coim, ut Livii (16) verbis utar, ab externis ad Portam Capenam dedicata a Marcello templa propter excellentia cius generis ornamenta, quorum perexigua pars tum comparaverat, de quibus mox ad eius invidiam dictum videtur, fi ab inferis exfistat Rex Hiero fidissimus Imperii Rom. cultor, quo ore, aut Syracufas, aut Romam ei offendere possemus, quum ibi semirutam, ac spoliatam patriam respexerit ingrediens Romam in vestibulo Urbis prope in porta spolia patriae suae visurus sit . Id autem aedincium M. Marcellus dedicavit septimo decimo anno possquam a patre cius prim . confulatu votum Bello Gallico. ad Classidium fuerat(17). At Plutarchus (18) a Pontificibus inhilitum Marcellum tradit, quum ex Siculorum manubiis Gloriae ac Virtutis aediricatum templum dedicaret : quod negarent unicam duobus Diis aedem haberi posse. Quapropter aliam exacdificari cocptam, acgreque id Marcellum tulide: quafi dirum ei foret augusium ; quum praesestim a Q. Facio Maximo (19) imputaretur , quod fuis iratos Deos relinquere debuiflet, ut infe prius de Tarentinis fecerar . Sed vetus mos invaluit, fiquidem longe antea captis Veis, Furius Camillus Veientanam Iunonem Urbi iutulerat (29). Adnotatur & illud apud cumdem Plutarchum in eo libro qui de Romanorum fortuna inferiorur . Virtuti templum sero, ac post multa tempora a Scipione Nomantino exaedificatum fusire . C. Marium deinde Virtuti , & Honori templum etiam dedicasse. Ceterum de

(1) De koe Vico Camenarum fit mentig in Basi Capir

tolina penes Gruterum pag. 250. G.
(2) Vide Svetonium in Augusto cap. 30. G.
(3) De Sactis Fontinalibus consulendus Festus, & Varro de L. L. lib. V. Delubrum Fonis iuxia Foriam Capenam ponie lo Scaliger in coniett, in Varronem. Vide tymmachi epift. XV. lib. l. G.

(4) Io antiquo Ispide, al Viem Appiam, spud Gru-terum pog. 624. & spud Fabretium Infeript. cap. x n. 333. emendato, fit mentio Porte Fontinalis. Aquis Albulis, & Fontibus perfape votive are de-dicate leguntur in Gruteriano Thefanto , & apud eumdem Fabrettum eap. VI. n. 7, E. G.

Prop. lib. IV. Eleg. 1., Quippe Suburbana parva mi-

Prop. lib. 1v, c.t.g. 1s 3 c. - T.
nau Urbe Bewilla 1s,
(as) De codem. Voo Hooris, & Virtutis mentio habetur to Bark Gaptelina spad Grusteum pag. 150. Gs.
(13) Orid. Falor. VI. v. 791.
Timpat libra Statutie etil, spad Ramulut ehm
Ante Palatini condicit va. ingl.

Ante of the condicit va. ingl.

Anter Palania andrifi via lugi.

Livum lish. L. et a. Seace de Banch lish IV. 7.

(14) Ovid. Fallor, VI. m. 352.

(15) Ovid. Fallor, VI. m. 352.

quan in Cofferan, & Sarialina, opperants Systeculis, navigeret, aclem hane I umperfast vondicumantaria. Conside afferiar relatificative perion, & automate. Conside afferiar relatificative perion, & (46) Lish. XXVII. et al. (18) Lish. XXVII. et al. (18) Lish. Exp. 1. (21) Lish. Comp. In Marcellor, Victima Mar. Lish. L. exp. 1. (21) Lish. Comp. 1.

[5] Fin. lish. l. exp. 10. G.

[6] Jiri. Blowan, G. lish. XXXII. et a. Clicco de Natur. Comp. (21) Lish. (22) List. (22) List. (23) List. (23) List. (24) List. (25) 
tura Deorum, G.

(11) In eius vita. G.

(19) Fabius Max. poft relatam.de Tarentinis victoriam, Passas viasa por reratam de l'arcentans verceroris, Does iraises eide relaquite, Hercellis tanten fignum legentis susgnitudinis l'arcento avectiven positi in Ca-prolite, invasque Statuam equefirem suam ex area. Coofala Platarchum in Via Pabl Maza.

(:0). Lib. V. G.

eundem Falsertum esp. VI. n. 7, 2, G.,
(5) Livius esp. U. G.,
(6) Di Verbes. Egnifiers. Artie, P.,
(9) Odd. Falser, th. V. v. v. 673, Iurceal. Sayo, IV.
Proper, Ib., IV. Etg., III.
(2) Lib. NYX-WY, esp. V., Quod Ades Camenarum fine-tic excis. Ferram Capeann (que nuce s. Schulini, in excis. Ferram Capeann (que nuce s. Schulini, in excis. Ferram Capeann). vinum de Urbe Roma. De cadem Porta plura etu-dite Fabrettus de aquis, & aqueduch, differt. I.

<sup>(1)</sup> Op Architectur, Eb. VIII, cap. 3. G. (10) Lib. II. Epig. 6. G. (11) Optidum in via Aticiaa non longe a Roma diffana,

TOST . LXX . ANNUM PATREA . PER . ARMA . CIVELIA . EXPULSUS ARMS . RESTITUTUS . VII . COS . FACTUS EST . DE . MANUERS . CIMBRIS . ET . THEUTON. ARDEM . HONORIS . ET . VIRTUTES

VICTOR . FECIT . Celebratur in primis & apad Virruvius Pollionem (1) C. Mutius Archirectus, qui magna scientia fretus aedes Honoris, & Virtutis Marianae cellae, columnarumque & epiflyliorum fymmetrias iuflis artibus perfeen; quod apus fi ut proportione ablolutum , itidem pari ratione exornatum marmare fiers consigifiet, profecto in primis, & summis aedineiis haberetur. Reperiun. tur , & in Maximi Valerii commentariis Mariana monumenta (3), quae five facra, five profana illa fuerint, certe a Mario deducti, atque ufurpata nomina, ut & alili ad Manana diclicant; quum ad monumenra fubintelligi velint (4). Cincia itidem , au Core Fell. Pompeso (5) Locus dicitor, uti Ciaciorum monumentum fui: Vetum Marison hase, que maxime Regione conflituta fint , parum adhue compertum , infignes certe aedes Honoris, & Virtutis exfixere , quandoquidem Princeps Velpafiamus Augustus restiguerie. Plinius coim Cornclium Pinum , & Accium Prifcum (6) piétores eins templi celebrat : ita tamen , ut Prisens magis redolere antiquitatem videretur,

#### Vieus Triom Ararum (7)

In magno ararum numero contigifie ut tres codem vico crigerentor, unde illi

- (a) Hane vide in Parr, H. Inferige. Errofe. Usb. pag. 14.1. n. T. & east de bie coertique bair fondabus interprentives attenues in the pg. 14.2. C.
  (b) Lib. III. esp. 16. de bie VIII. Co.
  (j) Lib. III. esp. 16. de bie VIII. Co.
  Marcata pronquents Actions and prope has:
  Marcata pronquents Actions and convenient facilities.
- metar. Mism on grigon horizon highwegrum monumesterum Unturins file, file, cap, t. G.
- memoran Vantria (b), IR, cay, r. G.
  Fedoran in E. Printzami Geropas sligoid lade confert, M. Marcella: repre sits Marcella; qui liste
  Patio fermologivenda vide, ri qui monte Considertre seppara ell , qui endospo de African print
  patio anni Reflette Pationis teressis i dem quem fistrasa folis, parti, avenue pascere fre Montenimia vide, al Morrela, de Vinorda actes from forte III. NARCELLI: NOVIES COSS. Franta accom avue esta
  policipia, parti genti, juli est. G.
- (c) After melias Autos Prifesa. De bis Pijaku lib. XXXV. cop. re. G.
- SXXV. esp. to. G.
  J. Hon Weer Treas Across memorates in Ba6 Captoria in Grangingo Taglano peg, sp., & h in his apost Februara linds, especial political for the period for

Scipione non habemus praeter Plutarchi, Al inditum nomen, par eft. Si quidem Tatius Rex (8) Soli, & Lunze, Saturnoque (9), & Rheae, Veffiseque practurea, & Vulcano, Dianae, Quirino, ac Dus aliis, quorum aomina Graece referri poste Diony fins (10) nogare aras, facellaque erexit. Numa (11) iridem peregrique & ipie Rex tot, tanraque facra inflituit, ut a bellicis arribus, quibus Romelus populum devinxerat, ad otium fimul, & pacem averteret, optimum factu ratus, fi ferocem armis multitudinem legibus, ac religione molliret (11), quem morem facrorum fequuta inferior actas, adeo profequuta eft, ut nilulominus aris, facellifque, ac facris acdibus frequencem Urber B cerocres, quam reliquis publicis, privatif-

### Acdes Martis

que operibus.

Martis, Veneris, Vulcani, aliaque id genus templa, quod ex his rixas, voluptates, & incendia oriri putabant veteres ex difciplina Etruscorum extra moenia constituere (13), Quamobrem hane Martis aedem via Appa extra munimenta Urbis conlocatam (14), postea vero pro incremento Reipublicae, aucta Urbe, novis moenibus comprehenfam fuife crediderim . Italem , če viam ipfam Appiam, quam, auftore Festo Pompeio, Versius negabat ( ut vulgua opinabatur ) adpellari debere, sed dafjunctim , ut ceteras vias Flaminiam , Letinamque, ut ne novam quidem, fed novam viam. Verifimile coim oft celebres illas, firstafque filice vias ad Urbis ufque moegia perinnife, ouibus deinde prolatis manfiffe loco nomea, quum practertim a Milliario (15) in capite Komani Fori flatuto vise ipiae initium fumentes ad omnes Italiae partes protendereneur. Ceterum de hac Martis ande meminere Livius (16) , Cicero (17) & in

- Old, Feller, VI. v. qui, Corine libr lance fineare, (to) Antique Rene lib. II.

  (10) Antique Rene lib. II.

  (11) Nome, cares a sortitudes a bella Renamer, animin refers Ood, Faller, III. v. 175, quen confair, (v.) E e Libre in lib. l. le Planete en cus voz. G.

  (17) Er Vanere lib. l. epv. vvi. G.

  (18) Maria teophom odgray, fin regulations vature Fortion Caperare forte down.

  (24) Maria teophom odgray de Qui film Firetion Caperare forte down.

  (18) Service de Qui film Firetrone, Liste in U. Startiqui Virgit. Anneal.
  - trom, Livine (b), V.L. o. 31. Nericai is Verpl. Amend. Š.L. v. 386, qui rotat prope Forma Geneme field. E. E. C. Olde Paffor, vi. v. 187, cooleg Nardi-rous (b). III. op. 2 ps. 27. Mit is susplom, p. 4 Fentum Capeans fit refervitie: templomen in efficie Lee conform fields, and cool forgets then preva-nishens, additing dashen interpreparate, one decor-t a Sentat Papelous Remore pressure Social estima-field in platients redeling and Leen Sofid am-lies engineering medical and Leen Sofid am-Hoc temptum miram m moum a Lineb dina su-phicarum, polles directum precitor Stephasi Pote. Man quara talfo Gallimi ils roperetur factificara. Confele Berneiem sumo Christiano CGNL.
- (1) De eo infecior formo
  (1) Levin lik, VIL e, 3). 8 lik, VL Galico bello
  conserido resporar i dedicaram a, Tota Quanto Deconsero facia farandia. Monostra mism i centum a unerso facia farandia. Monerat essen icenian a Fera Capera ad templum Marie flexum fasta fa-
- (12) Ir. Coll. at A Fearm. C.

& in Fastis Oxidiss (1), qui quem per la Augusti fere tempora visitioner, quibes, ut lan divinuse, parvo adhue moensum cit-cuiu Ulto continereur, extra manimenta exdisidis templum necesse est. Estikis & alera Marsis acdes hand misus celebrata, quam Augustus in Fost fui parte ulteriori Marti decai (5).

### Area Panaria (3).

Panariam non Pinariam habet verus Publii scripcio, quam vidimus ipli litteris Longobardis adnocaram. Panariam autem deduitum a passe nomen per fe notum (4) est. Nam & Poetae (5), & Iunior Plinius (6) in ea epistola, qua ad Cot. Tacitum feribens de rebus venatoriis iocando agir, pugillares non minus, quam panarium & la unculam ferendos in venaru cenfet Quod autem Area Panaria locus effet, ubs panis magna vis conficeretur, quam deind. per universam Urbem diffributrent , t:fire elt Socrares Grareus historicus, qui in geslis Theodofii Principis refere, illum, quamvipleraque tempora extra Italiam egiffet , tamen multa cura, ae studio prosequetem suiffe Urbem , idque inter cerera animadvertiffe. Exftabant Romae eo maxime tempore, quo pro fortuna, & magnis rebus geflis vigebat imperium, vetufta quaedam aedificia immensae magnitudinis, utpote in quibus panaria res agitabatur, quae tam populofae Urbi abunde forer. Distribuetatur aucom per univerfam civicacem panis a mancipibus, ita enim huius loci Praesdes Romani adpellabane . At profequentibus temporibus, ut a bonis ad malas artes matuta morralium facpe transfertut, latrocinia his acdificiis exerceri coepça funt; pillrina enim quam plurima confiructa erant anterioribus locis, atque fingulis fingulae adiethe cauponac, quibus fcorta exposta turbam illue ad coemendum confluentem illecebris adliciebant, quo fi quis forte adven in inproductiva sinili mai frijezan inpredurere mechanicabbe quisedam illico arrepeus ad plărias erabeliarus răldoumogo central productiva republicaturi răldoumogo are quem niet mali evadueli ficabeli durtre ra dendas confenderer, rălique, us mășuare comparare proprendum conclamateur - Veram, qui purm oua fizaturii raturii republicaturii republicaturii refuror republicaturii republicaturii republicaturii refuror republicaturii republicaturii republicaturii refurere republicaturii republicaturii recundia addicia infer, atque ita tanto deleve Vetam perguliare.

# Thermae Severianae (7).

Severianas Thermas a L. Septimio Severo fuiffe exftructas auctores habemus Aelium (8) Sparrianum, atque Eufebium Pamphilum, qui itidem cumdem Principem refert Antiochiae huinfeemodi acdiricium creciffe. Exflat etiamnum adfixum Caclimontanis arcubus marmoreum elogium Septimii ac M Aurelii Principum, quo adparet a solo refliratum arcuatum opus, quod ca przecipue causta factum artitror , ur aqua Claudia fimul cum Aniene Novo, quae a sifcinis in altiores Neronianos arous recepeac in ufu effe deficiant, Severianis arque Antoninianis Thermis infervirent. Nam & aquacductus ipsi inter Caelimontanam , Capenamque Regionem demittunt . Neque nos movet, quod nulla exitent velligia tam immenti opciis, qualia Thermae exflitere. In provinciarum enim modum exfructas Thermas fuife adierunr; siquidem, Totila inruence Urhem, Capena cereraque adiacens Regio foedo incendio in cineres lerie.

### Thermae Commodianae

Balneorum (9) ful-fiructiones a Pul·lio
D promiteue nuncupatas diximus, quod itidem

 (7) De l'ormei Se-en na teriale Sparinota in Severe cip. XIX. Opera pebblica pracopia, for un habert we.Min. ptercipia cius exflust bepussoiem , de Therpra Devenius.

(7) In ausset nen procul a Capeza Porta hac Regione

<sup>(6)</sup> Feller, Bis, W. v. 14°, G.
(7) De has Crédite Faller, V. v. 577, Br. 593, B. Serter 100 in S. A., G. v. 8. Dow 1009<sup>3</sup>. Marin curn Fer. 100 Crystons fried auditant Fallerin, quan frontier to Pravistor, i fed dis there at his notifies incressing, v. a center thread Proteox, Vide Templement, Er. Nordenia Mi. Ill. 400, v. 582, 70. Feic Via Apple Marin (Spran, de pas ab. Olfosquare, c. 31°, u. b belle forjette references indices areas in temple Marins (splendelmar, G.).

temelo Marin infrendebant, G.

(1) Suns qui Finanten legam. Pinariom annen locam patart, ubi Finaria, 2 Politii Ramana familia, an in Graterato Tadanto videra até pag. 451. èt noct. èt apol Lisson bit. L. q., 70. bis Virgifina Prinarion Faticine ancller;

It dense Revold oper Florin fan:

Hene som hoe fetalt, yet metime som
is fetalt i yet metime som
is fetalt i yet metime som
is bysaspaar, decime feptime par, yet. Lyd.
Betar, 1796, fara Betalt pengelsen, denish Dapg, Antiquie, Rem. Bit. h. ft. fel., de syelte. E.

golf. ses. p. (a) Varro de L. L. IV-222, Hinc Penarium, ubr id

fervalunt : feur Granzhim , vili granze fromced enedebast : Memire raum áritetus se Calg. c. 3.5. % in Domo. c. s. C. (5) featim 36s. Jús. l. 6. 31, G. (9) Es. V. jús. VI. G. (9) D. Themes Severi ita ferilist Spartinous in Severo (9) D. Themes

<sup>(8)</sup> The same not proof a Opera Forta has Regions Using price. One of the Control of the Conposition on consorth shalled topour, and altertion representation, you price in merca falled upd wears Remote collimates argument one incredit, one Prints Nature, Hiller, 18, priceros XXXVI, etc., 15, & 25, cossociori, contro más cimir appenda Personno fa fallesa delerafi, Para de Balasi Remotes, log radu Lincarian Indones na New Telesta mirios,

factum in Commodianis Thermis, quas He- A rodianus (1) balnea, Sparrianus (2) vero lavacra adpellat. Vicumque thermarum nomen ante M. Agrippae aetatem non facile invenias; quum alioqui frequens Romae ufus balnei effer. Verum Cleander Principis Commodi Praefectorum potentissimus, quum gymnasium maximum exaediticasset, publicavit etiam balnea, ut lascivientem populum oblectaret. Haec Herodianus (3) Eusebius, atque Spartianus (4), quippe oui vel Commodi nomine thermas a Cleandro exstructas fuisse adscrit. Balnearum vero usus sive calidis, egelidis, frigidis, nivatisque aquis magis delectarentur, eo usque processit, ut ad duodecim thermarum aedificia Publio auctore, exstiterint.

# Arcus Divi Veri Parthici .

Arcus novitium quidem ad tuendam gloriam inventum e Graecis duxisse origi nem Plinius (5) off auctor, quem morem Romani imitati ufque adeo ufurpavere, ut Publii aetate triginta sex arcus Romae spe-Starentur . Quod autem D. Veri exstaret in figne triumphorum monumentum testatur Iulius Capitolinus (6), Verum referens fratrem confensu Senatus a M. Aurelio Principe miffum ad Parthicum bellum, posteaquam Rex Vologefus fugatis in Syria Romanis exercitibus hostis iudicatus est, ex qua quum de Parthis per legatos victoriam Verus reportaffet, dicati illi fimul, & Principi triumphales honores. Parthicique ambo adpeliati. Hie Aelius Verus Caefar fuit al Hadriano in tamiliam adicitus, quem fplendidum ac mire gratum Principi ca fuorum velocitate utum ferunt, ut tervis, libertif. que nomina ventorum imponeret. Reges enim inter Deos . & homines constitution genus, impotentque nimium fui eo propius adcedere fuperis arbitrantur , quo celerius cuncta, quibus tenentur inflammate fludio, conficuntur.

### Arcus Divi Traiani (7) -

Nervae Traiano erectos arcus quis miretur? quandoquidem optimus Princeps habitus meruit templum, columnam, aliaque huiuscemodi: quae tantum Principem supra mortalium omnium taftigium adtollerent : unde receptum consecrandis Imperatoribus Tom. II.

putem, ut votis illud adclamarent .. felicior Augusto . melior Traiano ...

### Arcus Druft (8).

Drufus e gente Claudia Patritia , fuir enim & alia Plebeia, hostium duce Druso cominus trucidato, fibi posterisque suis cognomen dedit . Drufum autem Neronem Tiberii fratrem, patremque Claudii Principum legimus (o) in Quaesturae, Praeturae. que honore ducem Rhetici, deinde Germanici belli , Oceanum Septentrionalem primum Romanorum ducum navigaffe, transque Rhenum fossas novi & immensi operis molitum fuiffe , quae ufque ad Tranquilli actatem Drusinae appellatae; hoftem quinetiam frequenter caesum, ac penitus in intimas folicudines actum non prius infequi deftitisse, quam species barbarae mulieris humana amplior victorem ultra tendere fermone Latino prohibuisset : quibus artibus ovandi ius, ac triumphaha ornamenta meruit. Morbo deinde absumeus in aestivis caftris, quae propterea adpellata sunt scele-rata (10), in Campo Martio sepultus est. Ceterum exercitus honorarium e tumulum erexit, circa quem deinceps statuto die quotannis miles decurreret, Galliaeque Civitates publice supplicarent . Praeterea Senatus inter alia complura marmoreum arcum cum trophaeis via Appia decrevit : addito infuper Germanici cognomine, quod posterum memoriam honestaret. Hunc igitur Druft Arcum via Appia confentaneum est novis & ipsum moenibus fuitle comprehensum, quum Publius illum, Vicumque Drufianum in hac potitlimum Regione conflituat : fed mantit loco Appiae nomen, ut fupradiximus, ac mox lattus in ipfa Appia dicemus.

# Vici IX.

Vicorum inire numerum, haud promtum fuerit, tametsi Pullius per omnes Regiones eos diffriruit lincolis, quibus character numeri comprehenditur ad vinandos codices expositis. Compita certe, auctore Plinio (11), dicenta lexaginta quinque exilitere, quibus, quum viae, triviis, quadriviif. que competerent infinitum vicorum numerum, ut in valta admodum urbe, fuille ne-cesse est. Vtcumque se habuerit: Augustus,

Mmm.

<sup>(&#</sup>x27;) Lib. I. in Commodo.
(2) In Vita Hadrani Caristis Tom. r. pag. 169. & 180 & in Anterino Pio pag. 267. & in Antonino Phi-losopi o pag. 369. & 379.

<sup>(3)</sup> Idid.
(4) In Vita Commodi.
(5) Natur. Rifter, lib. XXXIV. cap 11.
(6) In refit: M. Antonno Philosophi pag. 31r.
(7) Arcan Trainin', retrie cuite "of-fultar erectum vide panea Synahemium de Praft. Ver. Numifin. Disf.
1X. pag. 379.

<sup>(1)</sup> Insgnern hune Arcum Drufo facrum ob relatam de

Germanis , & Britannis victoriam, veteres Numma exhibent , quos vir Cl. Exechtel Spanhemus in me-dium addert foc. ci., pag. 856. In Sustonio de Claudio cap. 1.

<sup>(10)</sup> Etiam Roma fuit vicus, qui feeleratus adpellare-tur, ut inferius dicemus, co quin ibidem Rex Ser-ius interemtus incuerit. Hine & Porta icolerata a Fa-Interemtus incuerie. Hine & Porta icolerata a ra-bius cefu idăs apud Flor. Ilb. I. 12, 2, Prudent. contra Symm. Iib. I. Refice terrifici federata facroria Dilit; Cui cadit infaufia fajin gladiator arma.

<sup>(11,</sup> Lib. III. cap. 3.

fi Tranquillo eredimus, spatium Urbis in Afex libertinisque sacerdores instituit, qui Au-Regiones, Vicofque divifit, intlimitque, ut illas annui Magistratus, vicos vero Magistri e plebe eniufque viciniae electi fortito tuereutur. Illud autem obiter non practereun-dum duximus: quum ex ufu fit, & ab re de qua agimus haud alienum, C. Mario, qui Cratidianus est adpellatus, vieatim a tribubus pofitas ex aere flatuas, eafque fub-verfas ingrediente Vrbem L. Sulla. Nam quum ille officio boni viri functus in re nummaria ante omnes, qui unquam populo gratificati effent, multitudini foret carior, honos illi a populo habitus, pofitae omnil'us vicis flatune, ad eafque thus & cerei, quae omnia, ut fluxa fragilifque gratia popularis eff , fubvertit Sullae victoria . Hace Cicero , & Plinius .

#### Aediculae X.

Larium Compitalium aediculae, quod In compitis conflitutae effent , dictae; unde putem rotidem, quot compita, uumero er Regiones fingulas fuiffe distriburas : etfi Publius aliter fentire videatur, vicos pro compitis ipfis, ut arbitror, accipicos. Ve-ram, ut exordiar a Servio Tullio, quem auctore Dionytio, scimus ad Urbis curam adiecific animum, primus is Rex creavit partibus fingulis Principes tribuum, five vicoram Praefectos, quibus haec maxime cura demandara eft, ut noffent, ubi quifque habitater. Deinde compitis omnibus exflrui juffit templa . taerificiaque recipi lege flaruit anniverfaria : quam folconitatem ufque ad Augusti tempora perapentes, post Su-turnalia a compitis Compitalia adpellarunt. Id autem facrum , fi Plinto adcedimus , hinc maxime originem duxit : quod puero adhue Servio dormienti in regia caput artifle vifum : ereditumque Laris familiaris filium : ob idque postcaquam regno succettit Compita-lia, & Ludus Laribus instituisse. Neque me Liter, multa de Laribus a Macrobio, ac Fest. Pompeio ex autiquirare repetita, io quibus illed ut pium, egregique viri praeclare fastum non omiserim. Nam, quum aliquandia observatum esset, ut pro familiarum fospitate pueri Manine Deae matri Larium mactarentur, infaultum id facrificii genus Iunous Brurus Conful , Rege Tarquinio expulfo, fubitulit, intliruitque, ut lancas effigies Manize noctu suspendentes pro singulis soribus, perseuli fiquid immineret familiis expiarent , Ludosque ex viis compitorum , qui-bus agitarentur , Cumpitalia adpellavit . Ceterum Augustus, at Tranquillus, & Porphy tiu andores funt , Lares in compitis pofuit,

#### Uicomagifiri XXXVI.

Haec ciclio Vicomagistri pro aedificio accipienda, arbitror. Publius enim, quum loca atque Uri is aediticia infigniora deferibat. quae Regionibus continerentur , Vicomagiftri nomen pro loco positile videner, ula magistri vicorum inhaticarent. Neque abfurdum est munus pro accisscio positum. Nam Herodianus (1) tellatur Commodum eo vefaniae projectum, ut deferere principalem aulam , arque in Ludum Gladiatorium migrare inflitueret; & alibi, parare inbet in Ludo Glaciatorio, quo se cormitum recipiat . Verum de huiufmodi Mazifteriis , quum paullo supra dixerimus, uterius prosequi supervacaneum est : quum praesertim Asconius (1) referat ab his olim Magishis ludos edi folitos, Compitalitiofque a Praetextatis, ficut a Maguftris Conlegiorum , qui ludi, fublatis Conlegiis, discutti funt. Quapropter tantum repetific Hadriani Principis elogium faris fuerat, quod etiamnum in Capitolio maimore incitum diximus, monimentum fimul . ac teflimogium tilias Ordinis . aut Magiltri Vicotum Regiooum quatwordecim adpellantur.

#### Curatores IL (1)

Curatorum munus varie pro fortuna, & incremento rerum apud Romanus ufur. papum elt, ut in ca civitate, quae demum armis victa linguam, ut mores conrupit. Nam, auctore Dionysio, Tribunas plebis permislium a Senaturest, ut binos quotasnis e picteio ordine crearent, qui, quod opus effer in cauffis agendis, fubminiftrarent; unde quod eam fulcepiffent curam. Curatores dicti. Vidimus ipis Romae perverufto marmore incifum titulum ad hunc ferme modum

IMAGINUM DOMUS AUG. CULTORIS. SIGNUM LIBERTATIS RESTITUTAE SER. GALBAS IMPERATORIS AUG. CURATORES ANNI SECUNDI

- C. TURRANIUS POLYBRUS
- L. CALPURNIUS YENA C. MURDIUS LALUS
- C. TURRANTUS FLORUS C. MURDIUS DEMOSTRIENES.

Reperitur & Curatoris nomen apud Frontinum (4), ex traditionibus Attei (5) Capitonis, dum quae prius cura Aedilium, aut

gustales adpellati sunt , Laresque Compirales, quos bis in anno ornare mons fuerat vernis . & aellivis floribus .

<sup>(</sup>i) In Commodo.
(i) In Ornt. Cic. centra L. Pifon, pag. 159. Lugd. Beter, sint.

Brie in Regener zur, dielfs stilliber adfigneti fant Garnerez due ab Augusto Magistrana adpel-lars, Vide Pancirelum de zur, Regiondus, Sexuan Rufam , Torrenteum , Cafaubonum , Fabrettum be-

med. 1. 5. & Parvinium dafer. Rom. p. 335.

(a) De Aquadactith, are, 9 . pag. 170. Patavii cum Poloni notis 1723. (5) Hic Aquarum Curator craseus en. V. C. 764, feri-ple de Aquadall, ut videnar Polene libid, in annie, fied eles feripes adhuc defideramer.

aut Cenforum fuerat Ludis Circenfibus inri- A cem posteris praebuissent . Equidem ego sic gaodi Circum Maximum, demum fub Auguito transifie ad Curatores adieric; unde Tranquillus (1) Curatorem munerum, ac ve-nationum adpellavit Praefectum ludis, quod ipfum ufarpatle Curatoris nomen T. Iulius Ferox videtur, qui Curator alvei Tiberis ex auctoritate Traiani Principis, fluvii sipam terminavit . Verba elogit ad Pontem Sublicium marmore incifa haec fine -

EX AUCTORITATE IMP. CAES- DIVI NERVAE FIL-NERVAE TRAIANI AUGUSTI GERM. PONT. MAX. TRIS. POY, V. COS. HI. PP. TL RULIUS FERGE CURATOR ALVEI MY RIPARUM TIBERISET CLOS-CARUM URBS TERMINAVIT RIPAN AD PROK-CIPP. P. XXIIII. S.

Rurfus Alexander Severus , & Lampridio (2) credimus, Curatores quatuordecim infliruit : Confulares quidem viros, quos urbana agere negotia una cum Praesecto. Urbis voluie; ita un corum pleraque pars adeffer, quem agenda gererentur. Uteum certum habuisse Curatores inhabitandi locum exiftimaverim, nomenque muneris pro aedificio, ut in Vicomagilleis politum.

#### Denuntiatores II.

Denuntiatorum kidem nomen pro loeo, ut in Vicomagiltris Caratoribusque ac- C cipiendum est. Verum de munere nihil reperio, praeterquam in Pandechis Ulpiano anctore , qui dum Praefecti Urbis munia profequitur, refert urbanos milites in fizzionibus habendos ad tuendam populi quietem referendumque fibi, fi quid ubique locorum moliretur: quod munus infliretum maxime arbitrar, policaquam confeientia feelerum mali l'incipes cuncla timuissent , praemu-nirique ab insidiis custodia vellent-

#### Infulae III. Mil. CCL. (1)

Infularum nomen pro sedificio ufurpature haud facile compertum dixerim ante Annaci Senecae memoriam . Quapropter D mihi libuis adrendere . quid nam in eauffa fuiffer, eur in tellis iplis describendis no-vitatem illa aetas adiestaverie, praesertim magoa veterum Scriptorum copia, qui lu-Tom. II.

(1) Vide Tranquillam in Collegele C. 57. 7. Hanc of Vale Trasquillum in Celigula C. 19, 7. Hanc af-fici dignistrata decet Textura Annals 11, 15-4. Refum Sulpticum Indi Pransusseum minustrat, 8: 1111, 12. 1. Attrastium Socilum, est demoistum, fici Infarona court, Quiden delle ereita Seri Tex-tini CORAT, MUNIRES, FURRICA, GLA-DIATORI.

practori.

() la livera, et que semple Orienfleries.

() De lacidis bene Fedua Fempries y Domes, qui sea inagante commundos printitios can siviai, de communication de la communication de la communication de communication, que in financiales not marie reseaves, que in financiales not marie Petron, e. y, fulfas, XXXII, n. h. & Greenium (s). 105. de gas, Proof. FM.

existimo, quam passim crebra, sociaque incendia Romae orirentur, quo malo fu-pra quam cuique credibile est. Civitas laborzyn, eo intencius Caelares ad tuendam Urbem adiecisse animum, quo frequentius habirarentur. Unde novam aedificiorum formam exeogitatam feparatis inter fe domibus, ambieu ipso undique aperto, ut ab igne quam maxime tutae forent : quas ex re Infulas dixere . Infulae enim Fest. Pompeio (4) auftore diffac , quae non diffinguratur communibus parietibus fed vico publico, aut privato cingustur. Hoc ut facilius credam & Tranquillus (5) facie, qui Caelerem Diffatorem refert in caritate annonae populi recensum egiste, nec more (6), nee loco, folito, fed vicatim per Infularum dominos - Adflipulatur haic opinioni & P. Victor; nam quem fingulis Regionibus confliture permagnum Infularem numerum, domos vero ad M. D. CCC. fizis apene relictus locus fuit, ut interpretemur domos (7) pro magnificentifimis aedibus, iufulas vero pre tectis, humilioribulque acdificis and ambieu atque ftructura contentis. qued idem Tranquillus (8) viderer adrigitfe, quidem in Neronis incendio referat, praeter immeulem infolgrum numerum Friumphales quoque domos conflagrafie hosti-libus adhue spoliis exornatas. Videre liett apud Frontinum (9) frequentem caltris Urbem, quibus aqua publice erogaretur, quam frequentiam & Publius indicat in peregrinis Milenatibus (10), Lecticariis Ravennatibas, Silicariis (>1), ceterisque generis eiuf-dem : ande nonnulli putant cultra hace eircamelaufum fuille sparium ad continendas varii generis nationes, alioqui parum ab igne, urbanorumque iniuria tutas, quae iusulis, hoc est, separatis domibus cohabicarene . Certe Nero , fi Tacito (12) credimus, post diffimularum illud incendiam patefactis areis, additifque porticibus, quae frontem Infularum ab igne protegerent, in-tentiorem Urbis curam adhibuit; de folariis enim porticus arceri incendium facilius pof-fe existimavit. Neque sum nescius aediscia ad thefauros, aliaque husulmodi culto-Mmm 1

erser, serumque felt receafure populi perspere ia. Campo Marcin. Vide Toru. Annal. 16, XV. cap. 41, 1.16k.45, 3, (1) Vide Succession Tranquillum in vita Necesia cap. (a) Coofele Freeinam de Aqueel. art. 79. So, cum

oer, Folcai.
(10) Cuffez Milionirium Romat ad Porticum Liviae in Regione Union servic videbascur- Cuffez loca ergat, quites fee vocatae, fee alsa de crofte renicesse ad Urbem enteras natures inhabitatent. Cultodas que-Urben entrie antereo inhabitetent. Cerbedes qua-que Ceftrous erest legente peets Guth. 6a offe. Dam Aug. III. 3to, qua Ceftrarfes Ministra-afptilishert. Vide December 40 th. Res. III. 6. è Pascirel. Defeript, Urb. Rom. (11) Siferat Sifera mention pad Genterett, p. DCXLV. De his erflet monto apad Genterett, p. DCXLV.

(13) Annel XV. 4). 1. oz que accepit Oriodismoi.

dienda exstructa in Pandectis Insulas adpella- [A] ri, quae adeo ambitu ipfo undique aperto, atque opere munita crant, ut ab igne, aqua, hominumque maleficio tutissima forent , Infulariofque (1) ab his denominatos , quibus cuftodiae tuendae, fervandique the-fauri cura demandata sit. Pandestarum autem auctoritati eo libentius adcedimus, quo de Infulariis, quae ibi referuntur, ex Servii libro primo ad Brutum profecta funt. Verum quum obscurus locus praeseserat ambiguitatem in ea parte accipiendum exiflimamus, ut duo effent Infularum genera, alterum quo thefauri custodirentur : alterum constitutum ad privatas domunculas continendas, quae, ut arbitror, pleraeque li- B gneae, unde incendia crebra, vel infirmae aedificatione necesse habuerint circummunitione undique nudi, & aperti foli, ut ab omni iniuria tutae forent: quod Luteriae, Mediolani , Venetiis , ceterifque permagnis urbibus videre licet. Adcedit, quod, praeter Infulas, domus feilicet fimul congestas, nulla prorsus de privatis aedificiis mentio a Publio (2) facta. Nam, quas ille constituit domus ciusmodi fuisse arbitramur, quae ad infignem magnificentiam fpectent, unde Plinius (3) adserit ufque adco crevisse luxum in privatis aedificiis exornandis, at pulcherrima omnium M. Lepidi Interregis domus intra annos XXXV. ab eius confulatu centefimum locum non obtinuerit.

# Domus CXX.

Plurimas Romae extitiffe infignes Domus hinc maxime coniici poteft, quod, auctore Plinio, (4) pulcherrima omnium Domus M. Lepidi Interregis intra annos XXXV, ab cius confulatu centefimum locum non obtinuerit .

# Horrea XIII.

De Horreis idem fere, quod de Infulis, Pandectarum (5) restimonio dicendum : siquidem veteres ad esculenta, poculentaque continenda Horrea constructa esse voluerunt . Testes (6) sunt Acron, & Porphyrio Horatii interpretes in Sulpicii Galbae Horreis. Quod autem infigniora hace aedificia exflitifient Tranquillus (7) refert Neronis incendio quaedam Horrea circa domum auream, quorum fparium vasti animi Princeps maxime desiderabat, bellicis machinis labesactata, atque incenfa, quod lapideo muro conftructa effent . Orofius (8) vero in codem incendio inquit, quod Horrea quadrato structa lapide, magnaeque illae veterum Infulae, quas discurrens adire flamma non potuit, magnis machinis labefactatae, atque inflammatae funt . Verum Princeps optimus Alexander Severus, ut Lampridium (9) habemus auctorem, Horrea (10) omnibus Regionibus publice exstruxit, quo bona, ac fortunas suas conferrent, qui privatas custodias minime habuissent.

# Balineae Privatae LXXXII.

Balnearum frequentem ulum fuisse apud antiquos, quum praesertim ad valetudinem , munditiemque maxime conferreut , nemo ignorat. Tellimonio funt (11) medicinae, ac iuris plurimi austores. Romanos autem cum publice, tum privatim frequentissime his usos constat, quos in Thermis ipsis adeo excessisse modum Ammianus (12) refert, ut pene in provinciarum amplitudinem structae essent. Variatum enim in Balneis ipsis exercendis, strigilibus etiam adhibitis, variante aqua, quae & caldaria, & frigidaria, ac nivata, nec tepidaria minus egelidaque in promptu erant. Varro auctor oft, hina fuiffe coniuncta aedificia lavandi caussa, unum ubi viri, alterum ubi mulieres lavarentur, & nos in Diocletianis, Antoninianisque Thermis etiam pictura demonstrabimus diversa inter se loca viros, mulieresque habuisse. Quare mirum nemini videri debet Balncarum immensum numerum a Publio fuisse positum, quum praefertim & illud Plinii (13) adcedat M. Agrip-

<sup>(2)</sup> Ulpian, L. ult. E. de off, Pracf. Vig. Pompon, L. 16. 6. 1. E. de usu & habit.
(2) Quem consule in Graeviano Thesaue. de Regioni-

bus Urbis.

(3) Verba C. Plinii Lib. XXXVI. cap. XXIV. p.

Varba C. Plinii Lib. XXXVI. cap. XXIV. o. 4, hose funt, M. Leyalo, Q. Cabulo Coff. ut conflat inter diligentifimos sudores, domus pulctor non fuir Romas, quam Leybli iyima. At heredu loitas sanon XXXV. cadem centefinam focum non obtauti. Domus base oppoparus legiquas is Gerer, pes Milone, etfi non penitus direstan, quod in fec convertie piste fecilorest insinces, domus lottera focuseria fiste fecilorest insinces, domus lottera popularisorum omierinia. Vide Afconom Pelovo citato-

Loro citato. 

De L. L.
In vita Neronis Cap. XXXVIII. e.
Confule Paullum Orofium Historiar. lib. VII. cap. VII. vide etiam Tacitum Annal. XV.

<sup>(9)</sup> Lamptifius in Alex. cap. XXXIX. Horrea, inquit,

in omnibus Regionibus publica fecit, ad quie con-ferrent bous ii, qui privatas cuffedias con baberent. (10) Fuerunt ad Aveatini radices Horres CXL. Id probat Fulvius Urfinus in Rom, Antiquit, duabus hifce

bat Felicitu Urfinu in Rem, Amiquit, adubac bifer inferipiosional biblem repertia. GENIO CONSERVATORI - HORREORUM GALBIANORUM — M. DORINUS - FORTUNATUS . MANON LINE S. S. GONZEN - GONZEN

Ex his inferiptionibus infert Samuel Pitifeus in Lex. tegendum " Horres Galbionis " non Galbac. Vide eumd. ibid. verb. Horres Galbac, & Sueconium in

ctime, loid, verb. Hofres Calbae, & Succomum in (12) Vine Calling, 26, cap. 100, (12) Vine Terrullian, in Apologetic cap. XXXII. & Lege Farton, 35, ultim, de Leg. 3, Codicillis. (13) Vide Ammian, XVI., cap. 6. (13) Plin. Epifi. IV. 4.

pam in aedilitatis fuae commemoratione ad- I A ieciste ludos, undesexaginta diebus factos, gratuitaque praebuisse Balnea CLXX, quae deinde ad infinitum auxere numerum . Legimus & apud Aelium (1) Lampridium in Alexandri Severi gestis tot, tantaque lavaera omnibus Regionibus ab illo Principe exstructa, ut ipfius Lampridii actate adhuc multa Alexandri nomen, ut ab auctore, retinerent . Reperjuntur Nymphea . & Balneae in Gordianis Principibus, Iulio (2) Capitolino auctore, quae in eo maxime differre videntur, ut illa publica, hae privatae Balneae habeantur, quod infum fenrire videtur & Plinius Nepos, dum avunculi fui vitam, & mores recenfet, fignidem in fecessii dicat folum balinei tempus studiis eximi fositum adferens f'e loqui de interioribus. nam dum distringebatur, tergebaturque, audiebat aliquid, aut dictabat. At ut de Nympheis differamus non huius temporis eft; alibi enim commodius dicemus.

# Lacus, LXXXIII. (3)

Lacus, & piscinae, ut Frontini expofitione utar, conceptelac funt. Plinius (4) Iunior, ut ceteros omittamus, mustum de lacu degustare dixit, quum recens vinum de praelo hausisse demonstraret. Nos ut credamus fuisse partim piscinas, partim labra, ceteraque id genus vafa ad excipiendas falientes aquas Frontinus (5) fidem facit. Et Romae adhue passim exstant labra permulta ex pario, prophyretico, numidicoque marmore, quae verifimile est commodis, aut voluptatibus veterum inservisse. Quod autem immenii numero Lacus exftititient, declarat Plinius (6) dum M. Agrippae aedilitatem profequendo admiratur, quem refert adiecta Virginea Aqua, ceterilque conrivatis, atque emendatis DCC. feculie Lacus, praeterea fontes CV. castella CXXX. compluraque etiam cultu magnifica, & operibus quibus adco in exornando studuit, ut his figna ccc. aerea, aut marmorea imposuerit, columnasque e marmore CCCC. & quod magis mirandum est , cuncta confecerit annuo spatio . Adien-titur huic opinioni & Tranquillus (7) Claudium Principem referens, quum gelidos, & uberes fontes Cacruleum, Curtium, & Albudinum, fimulque rivum Anienis no-vo lapideo opere in Urbem perduxisset, divisisse in plurimos, & ornatissimos Lacus.

Piftrina quam plurima cum amanuenfia, ut in area Panaria diximus, tum aquaria fuisse necesse est; quum in recensu populi, auctore Livio (8), interdum censa fint civium capita ad CCCCL millia, & Frontinus (9) ipse testimouio est eam ex. stitisse aquaeductuum altitudinem, ut opus arcuatum fupra feptem montium cacumina tolleretur, quod novitium inventum per Appii Claudii tempora, quum deinde Principes tot tantisque molibus prosequuti essent necefficaris fimul & falubritaris, volupratifque caussa sactum non dubitaverint. Nam ex Ianiculo Alfientina Aqua cadens in fubiectam planitiem magnae opportunitati fuit, ut ibi Piftrina quam plurima constituerentur: quae demum conruptis undique cunctis aquaeductibus a Gotho hoste, Belifario primum auctore, in Tiberi navibus impolita, atque exaedificata funt.

Regio in Ambitu continet Pedes XII. Mil. CCVI.

Regionum menfuram per ambitum non habemus quibus confirmemus auctoritatibus, neque pro circuitu, ac portione totius Urbis earum ratio ad partes haberi potest, quum de Regionum forma nulla mentio exfliterit : qua, five ca rotunda, five quadrata, triquetrave fuerit, prorfus fupputatio fieri possit. Sed utcumque res habeat; magnum certe spatium Regiones fingulae complexae funt. Quod fi Augusti de Pomerio confilium Caefarem probaffe existimamus, prosecto Regiones ipsas ad ulti-

mum Pomerium pertinuisse iudicabimus. Haclenus dicta sint, quae ad Publii interpretationem pertinent : nunc profequemur cetera a nobis reperta, dum omni studio cuncta instituto operi convenientia confectamur, quae tot, ac tanta per fingu-las Regiones disposita cognosces, ut fere altera Publii descriptio a nobis facta sit, in quo si quid forte omissim ab illo desideras, ut a fido Scriptore, & qui Constantini Caelaris aetatem supervixerit, cogitare debebis non cumdem, quem nos Publium fervaffe in fcribendo ordinem; ille enim, ut arbitror, quae fua tempestate exstabant, vel proiesta iacebant, descripsit; nos vero veterum monumenta verfantes, quiequid-

Pistrina XX.

<sup>(</sup>i) Confule Spartian, ctp. XIX, In Alex.

(b) Islina Captellinus cap. XIXII, base habet , ratir
point Users and grigant evine travers helioffer,

(c) Confunction of the Confunction of the Confunction

(c) Confunction of the Confunction of the Confunction

(c) Lib. IX. Epill. 10. Hulius generis lacus was unplane oft, in quad culture unward methods and confunction of the Co

de Varrenem de Re Ruff, 1. 54. In Aquaeductibus Urb. Rom. frequens mentio-

 <sup>[5]</sup> In Aquacdudibus Urb, Rom frequent menlo.
 O Agripto in soliditate fan sakida Virgine Aqua, Cortes contributi, aqua empărisi Laxir DCC, feet XXXVI, scheme CV. arbitat XXXX. Lis. XXXVI, scheme CV. arbitat ix XXX. Lis. XXXVI, scheme CV. arbitat ix XXX. Lis. XXXVI, scheme CV. arbitate in the contribution of the contribu

ubique passim apud cunctos Scriptores re- 1A1 perimus, instituto operi conveniens in Con lectanea nostra contulimus. Ceterum illud admonendi funt, qui animum adiecerint ad infigniora Vrbis indigetis, capitifque rerum, & unde primordia cognoscendi Magistratus, Sacerdotia, Remque Militarem proficifcuntur, cuncta, quae a nobis singulis Regionibus constituta sunt, ea non temere posita, sed tamquam reliquo corpori coliaerentia mem bra fuisse adnexa. Id enim, si quis pro-pius advertat, consideretque usu contingere, ut multis magnifque tempestatibus veteri aedificio novae substructiones adstruan tur, pro comperto habiturum non dubitamus. Exftat & Aristidis Smyrnaei ad Marcum Augustum oratio, qua in Urbe cele branda, air eam fuisse aedificiorum frequentiam, tot substructiones vetusto operi impo fitas, ut Urbs Urbi coniuncta, & pene altera exstitisse videretur.

Admonendi praeterea legentes funt faee & faepins prope deletam fuisse Urbem . Nam Iulio Obsequente auctore, qui ab Ur-

be condita de prodigiis scripsit; L. Aimilio Paullo, Gn. Bebio Pamphi lo Cofs. (1) procellofa tempestate strages in Urbe facta .

Spurio Posthumio, L. Pisone Coss. (2) vasto incendio Roma deusta.

P. Scipione, L. Calpurnio Coss. (3) maxima pars Urbis incendio deleta cum aede Marris Magnae. Lacte per triduum pluit, hostiisque expiatum maioribus. Iugurthinum bellum exortum

L. Paullo, Gn. Marcello Cofs. (4) in cendium, quo maxima pars Urbis exusta est prodigii loco habitum. Inter Caesarem, & Pompeium bella civilia exorta.

### Senaculum.

Nicostratus, (5) cuius parvum volumen nos olim vidimus in arcanis Venetorum ex Bibliotheca Bestarionis Gracci, atque eruditi hominis, seriptum reliquit. tria fuisse Romae Senacula, in quibus Senatus haberi folitus. Vnum ubi nunc est aedes (6) Concordiae inter Capitolium & Forum, in quo folebant Magistratus cum scnioribus deliberare - Alterum ad portam Capenam . Tertium citra (7) aedem Bellonae, in qua externarum nationum legatis, quos in Urbem admittere nolebant, Senatus dabatur. Verum de ceteris fuo loco commodius dicemus. Quod autem adtinet ad portam Capenam Livius (8) testatur, qui Bello Punico urgente Confules edixisse memorat, quotics Senatum vocaffent, ut Senatores, quibusque in senatu dicere sententiam liceret, ad portam Capenam convenirent. Hanc autem Nicostrati sententiam pene ad verbum Publius videtur in opusculum fuum contulisse.

# Porta Capena.

Capenum nomen duxiffe originem a Capena Urbe, quam Rex Italus condidit iuxta Albulam fluvium, fupra demonstravimus: unde porta una ex tribus a Romulo relicta, quae post, Augusto auctore, no-nien Regioni dederit, quum spatium Urbis in Regiones quatuordecim divideret, Capena dicta, & triumphalis; inferebantur enim fere triumphi omnes Via Appia (9), quae ad Capenam Portam ducit, unde in Capitolium recta proficifeerentur. Iosephus namque ait (10). Vespasianum ad portam re-cessisse, quae ab eo quod per illam semper triumphorum pompa duceretur, nomen accepit. Appia vero ampla & viu. mil. paf. ad Urbe aedificiis frequens, ira, ut nonnulli ex peregrinis primum advenientes Romam intrasse fe Urbem existimarent.

### Porta Fontinalis .

De porta Fontinali superius in Camenis diximus: tantum adiecerim ex Livii (11) ipfius auctoritate, Acdiles porticum ad Portam Fontinalem ad Martis Aram, qua in campos iter esset, perduxisse: quibus verbis comprehensam suisse Martis aedem, circum adiacentemque planitiem in promtu est; quae loca primo extra Urbem, ut & Vitruvius testatur, deinde novis munitionibus circumdata effe arbitramur.

# Via Appia.

Appiam viam ab Appio Claudio Caeco Cenfore munitam fuisse multi prodidere: qui & aquam (12) Anienis primum in Ur-

<sup>(1)</sup> Confule Iulium Obseq. de Prodigiis Urb. Rom.

Cap. 60. Ibid. Cap. 78. Ibid. Cap. 99.

Ibid. Cap. 134. Lego Festum da Verber. fignific. in Verb. Senacula tria, ubi & Nicostrati austorica: adstruitur ex libro, tria, ubi & Nicofirati audoritas adfruitur ex libro, qui inferibitur de Senatu habendo. Vida atiam Varroom de L. L. IV. 32a

(6) Lamprid. Alex. Sev. Cap. VI. Quam Senatus ferences in Contractus Cap. VI.

quens in Curiam, box oft, acdem Concodia.
(2) Vide Livium Lib. XXVIII. 32. Edit. Amft. 1664.
(5) Lib. XXIII.

<sup>(9)</sup> Hine Statlus Silvar, Lib. II.

<sup>(6)</sup> Hine Sattlus Sitrar, Lib. II.

479 de milleum frem Regileu sirom.

(10) Die Belle Justin: Lib. VII. Cap. V., pap. 413. 4.

Edd., Amb., Yook, X. I. diegum M., Aimille Leg.

(14) A. L. Laimille Paulle Accilibus. Plara vida,

5 vact, & de Acidiem artio momere pener Fireform

In Letico Antiquir. Romanar. ad Verb. Acidiir.

2 spoil Roberton Acidip, parier Rom. Lib. VII.

(15) Plan, XXIV. XXV.

(16) Plan, XXIV. XXV.

(17) Plan, XXIV. XXV.

(18) Plan, XXIV. XXV.

(19) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(11) Plan, XXIV. XXV.

(12) Plan, XXIV. XXV.

(13) Plan, XXIV. XXV.

(14) Plan, XXIV. XXV.

(15) Plan, XXIV. XXV.

(16) Plan, XXIV. XXV.

(17) Plan, XXIV. XXV.

(18) Plan, XXIV. XXV.

(18) Plan, XXIV. XXV.

(19) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(11) Plan, XXIV. XXV.

(12) Plan, XXIV. XXV.

(13) Plan, XXIV. XXV.

(14) Plan, XXIV. XXV.

(15) Plan, XXIV. XXV.

(16) Plan, XXIV. XXV.

(17) Plan, XXIV. XXV.

(17) Plan, XXIV. XXV.

(18) Plan, XXIV. XXV.

(19) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(10) Plan, XXIV. XXV.

(11) Plan, XXIV. XXV.

(12) Plan, XXIV. XXV.

(13) Plan, XXV.

(14) Plan, XXV.

(15) Plan, XXV.

(16) Plan, XXV.

(17) Plan, XXV.

(17) Plan, XXV.

(17) Plan, XXV.

(18) Plan, XXV.

(1

bem induxit. Sed in eo different, quod (1) | Frontinus, atque Procopios (2) Capuam. Strabo (3) vero, & Plinius Iunior Brundusium, ae Tarentum usque produxissi adismant. Certe sapideo opere strata suit, ea quidem latitudine, ut ab occursantibus ultro citroque vehiculis minime occuparetur; in quo illud praecipue admirandum Procopius (4) refert, filicem, five gnem alium praedurum lapidem , quo opus coagmentatum eft, ex longinqua regione adve-Stum , quum nullae eiufmodi lapidicinae propinquae reperirentur. Hanc nobilifirmam ftratarum omnium Viam, quae olim ab Urbe in omnes Italiae partes protendebantur Strabo (5) commemorat , qui de his copiose & adeurate admodum scripsit . Nos autem vetuftiora cogitatione repetentes , etfi ab Appio, at eum virum decuit, egregie municam putamus; tamen pro fortuna & incremento rerum, Principibus imperantibus, restitutam deinceps, exornatioremque red-ditam existimamus. Nam, ut alios onit tam, Domitianus , auctore Papinio (6) , viam Appiam fravit, quam Poeta in Principis adulationem Domitianam adpellat . Utcumque cerce mirabili fiructura Via hace fuie quam fine ferreo clavo adeo lapide angulari coagmentatam conflat, ut non modo Procopii temporibus, quod ipfum ille admira. C tur, sed nostra tempestate iu Campano, Fundanoque agro nihii sere structurae veteris, nitorifque remiferit, Hojus autem Viae pars, quae primo extra Urbem fuir, post ea additis munitionibus intra muros cen-fenda est. Id enim auctore Fest. Pompeio ex traditionibus Verrii Flacci , adfirmare ausim, quemadmodum & in ceteria Viis Flaminia, atque Latina, quae itidem in Vrbe habendae funt . Quaproprer quum a Porta Capena initium Appia fumeret in hac Re-gione censendam existimamus, quod ut audacius faceremus & Livii (7) auctoritas adcellit , qui ex multatitia pecunia foeneratorum, refert femitam faxo quadrato a Capena Porta ad Marris acdem stratam: itemque (8) inter prodigia multa Romae, fignum Martis fudaffe Appia Via ad fimulaera luporum.

(1) De Aquaeduffiber, ubi, poft Applem Aquam in Urbem ab Appie Claudie Cacco inde flom, adde, de endem verba facient, qui de Viem Appiem a Porta Capera uique ad Urbem Capuam municadam ex-Layers tique at the control of the c

Loce ciuto.

Lik V. Sdree, Lik H.

(17) Lib. X. a., pag. 774. Edit. Amfl. 1665.
(17) Lia refer Livin Lib. XXII Cap. I.
[16] Centur Livin Lib. XXXVIII, 31. 36.8 XLV. 31.
Stribenen verb Lib, V. p. 168.
(10) Ab saden Livin hare Lib. XXXVIII. 36. adformation.

ranter .. Et Romas extra Pertam Corenam in manu-

#### Monumentum Scipionis.

Mirom nemini videri debet pro incerto fuiffe habitum de Scipionis monumento, quam Livii (9) aetate alii Literai mortum, & fepultum existimarent, rurfifque Livius (10) extra Portam Capenam, que n locum femulereta Catullus (11) adpellavit : Acron vero (12) Horatii interpres in Varicano monamentum eins fnisse referant. Nam devida Cartbagine, illius viri aufpiciis, quum irerum Carthaginienses a Romanis dedecrent . confulto oraculo, responsum est, ut eiufmodi sepulcrum Scipioni fierer, quod Carthaginem ipfam respiceret. Tunc eius cineres e pyramide, quae in Vaticano conftitura erat ad portem Offine traducti inlatique sepulero ibi e regione Carthaginis exfructo. De pyramide autem Scipionis nihil adhuc compertum, quum preciertim Heliogabalo Principe, ut La npridius auctor est (13) sepulcra quaedam in Varicano diruerentur, quod in ludis elephantorum quadrigas impedirent; ciruta tamen moles in obelifei formam hoe temporis in Varicano eft. quie valgo Mera dicha, prope fepulcram Hadriani exflabat opas folidum, ae mirabili firactura coagmentatum. Nam praeter lapides marmoreos ad regulam confructor exementitium quoque opus, adeo conglutinatum praedicant, ut ob duritiem. lapidis speciem prae se serat. Ceres in varios ufus fragmenta ipfa łoco lapidum ad-hibita funt. Verumtamen nullum elogium, nullae ibi repertae litterae merito longi nevi. omnium mortalism euras fuperantis, quod fi in aliquo ex prifcis illis optime de Republ. meriris, procul dubio in Scipione defideratum fuit, quum ipfe nullum monu-mentum ingenii reliquerit.

### Horti Craffordis (14).

De hortis quum faepe alibi difturi fimus; hine ea referre commodus exordiemur, quae ad vim ipfius verbi maxime per-

nto Sciniscum tres Sesture funt : quarum duse

mento Scipiocom tres fricture finit i quartum dane
P. & L. Scipiosom, tettu poetas Q. Emiligo
(1) Branstonfo Ryck Rycholm fellar,
Ouro Nessoni, finite quant in final-oriet
Vidifit hije rapore de rays commo Ci.
Carra, L.V. N., 1., 3, Squiteressa aput non comme terium a granco vecabulo negatalgo fon negatarrapi po

qued Dormiterium fignificat, derivatur.

(13) Vide Cammentarium Acrosis in Herat. Od. III. p.
its porre & Marifatus Topograph. Urb. Rom. V.
18 & s.y. & F. Nardin. Rom. Vor. VII. Cap 13-(13) Fertur chybarcurum quapuur quadigra in Valento agintifu, diratis fepaleria, quae obfiliabanti Lamp, in Viza Antoniei Heliogabali Tena I, pag. 830. Edit. Lupel. Batav. 1671. (14) Heram mennieit Tullies ad Q. Patrena. L. III. Ep. VII. & Lia. L. Enid. IX. ad Familiares.

VII. & Lib.L. Epift. IX. ad Familiares.

pertineant. M. Varro (1) in co libro quem | Aj in confinio positae in uttoque agro serde Re Rustica ad Q. Pinnium scripsit quod extra Urbem, inquit, cft aedificium, hilo magis efi Villa, quam corum ardificia, qui habitant extra portam Flumentanam, aut in Aemilianis. Nos autem Plinii (1) auctoritate fulti, idem villam, quod hortos exislimamus. Nam illius actatis homines hortotum nomine in ipfa Urbe de-licias, agros, villafque possidebant. Primus, ut ab codem (3) traditor, hoe inflituit Athenis Epicurus (4) hortorum magifter. Nam ad ea usque tempora moris non fuerat in oppidis hateri rura. Quod autem Varronis actate villa, five horti in Pomerio fuerine, ubi & Aemiliana, Plinii vero tempore intra munimenta forent, id factom licentia Principum existimaverim, quitus pro libidine canda metiri mos eff; hinc arva & flagna Neronis Urbe media, hinc filva in modum folitučinum, inde aperta fpatia, & prospectus. Nam cur miremur gravari ignaros Principes extra moenia fecedere ad horros, five villas in urbium modum accificaras? quandoquir'em Gracianus ille patri, atque avo diffimilis, quum e Palatio ad Hortos Sallustianos demigraflet, fil i vifus oft expeditionem Parthicam confecific . Craffipedem vero hortos habuiffe C in hac Regione Cicero declarat in co libro, quem ad Lentulum feripfit . Nam quum M. Craslius Ciceroni (5) condixis-set, coensiste, inquit, apud se in eius generi Craffipedis Hortis. Rusfus describens ad Q. Fratrem Tiberis inundationem, ait, Appia, & maxime ad Martis miram proluviem, ablacam Craff. cds ambulationem, hortos. eabernas plurimas magnam vim aquae inundatfe ufque ad Pifeina n Publicam , quae Regio cuum Portae Capense fiotoma effet, uii Martis templum fiuffe diximus, fatis argumenti eff , Hortos Ciali pedis in cadem Regione effe configures. Thermae Antoninianae.

Antoninianas Thermas Publius in Pifelnae Parlicae Regione confliruit, quas gram in Vico Sulpicio Lampricius exflitifie referar, eo ma as il trus auctoritati adientior, quo acrare prior frie. Portae autem Carena. Regionem , quad Pifeinae Pui lieue continens effer, Public ervorts anfam praetoiffe erediderim, ut fere in artoribus, quae

ount . Utcumque certe Thermas M. Aure-dictus, exaedificavit, ea quidem amplitudine, ac magnificentia, ut ceteris omnibus id genus aedificiis facile praeferantur. Celebrarar in his maxime ab Aclio Spartiano (6) cella folcaris, e qua ne exemplar quidem liceret exprimere ab illius actatis architectis, ram brevi defecisse videtur priffinze architecturae disciplina. Cancelli enim ex aere superpositi elle dicantur, quibus concameratio omnis concredita eft , tam vafto intermedio relifto fpatio, ut ipfa quidem tefludo nullis prorfus fulturas, machinarionibusque substrui posser. Has Thermas Antoninus alifque porticibus publicaverat nimia, ut arbitror, festinatione oblectandi populum, quas pofica inchoatas Alexander Severus Augustus perfecit, additis insuper egregiis naratiombus. Ceterum quod fubstructionum cadavera, duce Baptifia Alberto, olim iuvilimus, eas quoad per vetuflatem licuit fuis lincamentis describendas curavimus.

### Manalis Lapis . Omiffirm fuiffe a Public Manalem La-

pidem infigne monumentum argumento est sublatae superflicionis nova Christi religione sub Conflantino vigente, quum praefertim Publins Principis actatem fupervi-xerit. Nam ut legimus apud Festum (7) Pomp. Manalem Lapidem putabant veteres hoslium Orci, quo inferorum animae ad Superos manarent, qui manes dicuneur. Lapidem autem vocarunt petram quamdam extra Portam Capenam iuxta acdem Martis, quam quum ob nimiam secitatem in Uttem traherent, pluviam mox futuram exiflimarent : eumque, fiquidem aquas manaret, Manalem Lapidem dixerunt. Quod fi forte conicctari placet , quaenam cauffà tantae superflitionis plerosque animos tenuisset. illud dicendum videtur faerum id minime obiri folitum, nifi in fumma ficcitate, quam mox intequi pluviam necesse est. Verum in superstitioso admodum populo iam inde ab ini io, imbutis religione animis, pro miraculo habitum, quod fuapte natura provemendum foret, in facrifque (8) receptum, principibus praescreim viris, ut arbitror, in co convenientibus, ne multitudini adver-£.

<sup>(1)</sup> De Re Ruftir, Lib. III, Cap. 2. (a) Hofer, Nat. Lib. XIX, Cap. IV. 4p. Et Fellos "Hectus a of astronos sensos Villa declarata, quod ilia qil urma capie, replient, effectus ", de Verbor. Spenic as verb Lievers.

Leo et e. eth. Jervir.
 Leo et e. e. e. v. e. simil Obiellaria rofter.
 Eperana Abboo bertum ome a shi cammodus un philifeibhe peach flores public fara ficetter; careque ob rem bereaus magdler, stress quide herring primes deem., et alegitarus. Vide Dieg. Laertinm for may Vise. Exp. p. 257.
 Lab. L. Epil. LC. ed Footbares.

<sup>(6)</sup> Quen confide in Vin Azzonini Haliogabali pag. 116, Edit Hagel Batter, 1671. 4, ht Lavacrum in Vico Sul-picio dec. 5, Porro lavacri nerves, pressilene pro obsermis usurpasem docust foperus Overlierius ex auflo-ritate Leografia i & ego in notu locum ex codem Lampridio admir.

U.b. XI.
Teftauer Non. Cop. XV. 3a, his verhis "Mennelt
Lapit adpellatur in pencificallius facele, qui sunn
neovent, eccus pluvine exopeanur ". Vide winn "
vocat "F. Nardmum Rom. Vot. Lib. III. Cop. II.

me adducti.

# Regia U. Ex Publia Villore Coelimontium (1)-

Coclimontium composta dictio, ut in promtu est . hinc maxime . auctore Varrone (2), videtur traxille originem, quod in lub. urbanae Rezionis parte princeps mons Coclius foret, a Coelio Vibeno Tufco, qui quam disciplinae militaris pericissimus haberetur, magna fuorum manu dicitur Romulo venife auxilio conera Sabinum Regem . Hine autem post Coelii obitum , quod simis munica loca non fine fuspicione Tufci tenerene, deducti dicuntur in planum, ab cifque dictus Vicus Tufcus, Regio vero Coclimontium in ea divisione Urbis, quam diximus ab Augusto factam, nuncupara eft. Ceterum Tiberius in Augusti honorem, a quo per adoptionem imperium acceperat, nomine immurato, montem ipfum vocari Augustum justit . Scd mansit loco priffinum nomen, ut in multis, vetuftate, quod femel refedit, plerumque retisente.

#### Templum Claudii ...

De Templo Claudii Tranquillus (3). & Frontinus (4) meminere: ille in Vetpatiani Principis novis operibus, dum cocptum primo at Agrippina in Coelio monte Tensplum, deinde a Nerone prope funditus destructum, a Vefpafiano ereclum fuille refert; Frontinus aucem Claudiam Aquam describens quam Nero opere arcusto adfumfit, produxisse eam, inquit, asque ad Templum divi Claudii, ut inde distribueretus. Areas vero Nesonianos in Coclio Monte exitirific, idem Frontinus (5) elt anctor, & nos ipli frectatos admodum vidimus, five Neronis illi fuerint, five a Lucio Septimio, & M. Aurelio refficeri.

## Macellum Magnum (6).

Macellum Magnum pro incremento Urbis ad minoris Macelli differentiam di-Crum, quod in Foro conflitutum fuit, exi-

(a) Hase Secunda Urbie Ragio ire della all, quod te-ta ferme Coelio Monte commente. Ita Pinicus in Laze, ad verb Carimonian.

Laux, od sech, Carimentium,

(a) De L.L. Lih, IV, pag. 11., apad Henr. Steph. 1471.

(b) In Vita Tin. Flav. Velpufatel Cap. LX, 1. Consideration Donat. de Urh. Rom. III 11.

(c) De Aquestellibes Afr. LXXVI. ptg. 145. & Art. LXXXVIII. p. 154. v. 5.

Art. LXAAVHI. p. 1370 ...

(4) Macelli holus fanesprinis eselficier in densrio Nerenia peare Carolum Parison inter minuiant, Irrys. Romsoer, pg. 113. Augusia. 1631. Loquint cara de coden nume Exect. Spanhermia de Paul. g. Ufa Venn. Num (nas. Differs. LX, pg. 31. Perinting and pearls of the control of the pearls of the pear

e: con veces. Num imas. Differi. IX. pag. 838. Per-ro hae loci praeur carnes afu plum obleciorum gr-nera vandebantur, de quitan un Flautus in Au-hain.

fareneur timore, vel populari gratia maxi. A. flimaverim . Siquidem M. Cornelio Cethego , P. Sempronio Tudiano Cofs. , Confores VII. Tabernas, Macellum , Arrium Region, quae eirea Forum incendio confumea erant. reficienda locaverunt . Hace Livius (7). De origine autem, macellorum Aclium Donatum außtorem habemus ex tradicionitus Ter. Varronis (8). Nam quum Numerius Equirius Cupes & Aromanius Macellus infignes Itatrocinio multa loca infella reddiciffent, his in extilium actis, bona corum publicata. aedes ubi habitabant dirutae, exque pecunia fealae Deum Penatium acdificatio, ul i habiraffent deffinatus locus, in quo veniment enquae vescendi caussa in Un em emportarent. Itaque ab altero Mucellum, ab altero Forum Cupedinis adpellatum.

### Campus Martielis (9).

Fest. Pompeins (10) auftor.est, fi quando Tibetis repentina prolevies ita Campum Martium occupatier, ut Equiria impedirentur . locum in Coclio Monte fuille conflitutum. quo se populus reciperat ad Equestres ludos ibi peragendos, Martialemque Campum ad Martii Campi fimitatudinem adpellarum.

#### Lupanaria (11),

Ex veteri scriptione Lupanaria, non Luparias dicendum putamus. Publius in extrema parte fui voluminis, util carptim multa aedificia complection, ad quinquaginta Lupanaria Romae exflicific adirmat, quie rudem, ut cauponas, piftring, ceteraque geneur einfilem ad ulum necellaria conflicad i fuille confentaneum est, quum immenfa fere populi multitudo foret. Quod aurem in Itae praecipue Regione Publius Lupanaria con-flituir, ea maxime ratione adductum arbitrog, quod soi pleraque Lupana: ia, val sufi-guiora exflitificat. Nam versismile est, in D. tanta Urbe ceteris etiam Regionibus confituta ganca fuiffe. Ceterum referre haud abfurdum fierit, quod, auctore Socrate (12) His florico, Theodofius Princeps de Lupanaribus inflituit, quem praesertim ad cess lauders Non

venice a sycpa for star.

Lib. XXVI.
 De La Le Dh. IV. pag. 16. eds. eds.
 Delias a Marcio eft, qua praelabat ufen Campi Marcii ed Ecgaira in houseners. Marcio celebranda. Concide Orid. Fallor. Ill. v. 510.
 Faslias abberiance Felli, Marcialia Campus in Cocho Monte décina; quod vir en Ecquita labebant fori, é, quantin aquat Tableria.

espatient as (11) Vide Fictions in Lex. ad Verb. Lupaner, fi plans (11) Hiffer, Eccl. Lib. V. Cop. XVIII.

Verle ad Macellem , regite pifer , indicare Canri agricum carem, caram toinium, Visulium, catate, porinere, cara annie. Hino apud plerofque authores dutum macellum in-

pertinere videatur, quippe qui genus a lA Traiano ducere gloriabatur, certe moribus, & vultu, & fuccessu rerum similis. Iam diximus recentiores Principes malis artibus imperium retinuisse, cunclaque divina, atque humana omnia habuisse promiscua, quod co usque processir, ut si forte deprehensa foret in adulterio mulier, in cam non legitime animadverteretur, fed fceleri insuper addito sudibrio in ganzis custodiretur, ea quidem lege, ut in meretricio quaestu exercendo tintinnabula quiaedam quateret . Quod quum praetereuntes minime lateret, indicium fimul, & testimonium infignis ob culpam contumeliae foret. At pessquam Theodosius Urbem adveniens e CPoli id rescivit, ulterius progredi nimium infignem contumeliam minime ratus, Sistra (1), ita enim Lupanaria haec vocabant, destrui, deprehenfasque mulieres subiici legibus iusfit . Verum , quoniam de Sistris mentio incidit , cuius vocabuli interpretationem nullam reperimus, non alienum fuerit, Sistritium in medium adferre, quod a Plutarcho (2) usurpatum vocabulum in Galbae nece constat. Nam quum Principis illius caput Patrolii, Vitellique omni contumelia adfecissent, demum in eum locum abiece runt, ubi necabantur, qui praecipue Caesarum iusiu supplicio destinarentur. Locum aurem Sistritium dixere nomen, quod si pro foedo accipimus, ut in quo contra fontes post multa convicia crudeliter faeviretur, non abhorret a cetero inhonesto Urbis loco, uhi tam sceleste meretricius quaestus ageretur. Sed hoc indagasse minus sagaci animo, venatorum sit; neque enim temper datum, ut secundos venatus nancifcantur.

# Castra Peregrina .

Castra multa Romae exflicisse, cum alii, tum Frontinus, & Publius auctores funt, quae, ut puto, veria hominum genera tutius vel commodius ibi degentia continerent. Ex his peregrina, quod in lus peregrini homines inhabitarent dicta . Peregrinis autem honorem Romae habitum conflat, quum C. Caligulam ipsum exercuisse nova vectigalia per Tribunos Peregrinos Praetorianos Svetonius (3) referat. In Pandeclis (4) videre licet, praeter Urbanum Praetorem, Peregrinum quoque, qui inter per regrinos ius diceret, fuisse creatum. Legi-mus & apud Ammianum Marcellinum in gestis Iuliani Imperatoris eius, qui genus in Constantinum referens IL. CL. IVL. Iulianus adpellatus est, Chnodomarium quemdam. egregium tamen virum, fuppliciter atque demisse pace veniam deposcentem bong animo este sussim, donce deinde Romam dudus in Castris Peregrinis, quae in Monte Coelio erant, morbo veterni abfumtus est (5).

# Domus Philippi (6).

Philippi domum eius arbitror, qui Martius dictus Augusti vitricus suerit. Nam, quum studiosissimus ille Princeps in Urbe exornanda ceteros principes viros, ut id ef-ficerent hortatus effet, multa a multis, Tranquillo auctore (7), exstructa, in quibus ab ipso Martio Philippo porticus, aedesque musarum, Herculis. Quapropter magnificam quoque domum illum verifimile est habuisse, ni forte magis eam fuisse censemus Philippi Principis illius, qui primus omnium Christianam sequatus cst sectam. Nam is in Perside post Missishei mortem a Gordiano exercitui praefectus Saporem Regem fudit Nisibi, & Carris receptis, unde a Senatu quadrigis & titulo exornatus.

# Regia Tulli Hostilii.

Quum multa de Regia Tulli Hostilii a diversis scriptoribus tradantur, contenti simus uno tantum Livio (8) auctore, qui in Regis gestis refert, Romam auctam Albae ruinis, duplicatum civium numerum, Coelium additum Urbi Montem, & quo frequentius habita retur, camdem sedem Regiae Tullum cepisse. Quod autem ad Templum, Curiamque adtinet in Fori Romani Regione dicemus, quod convenit cum scriptione ve-teri litteris Longobardis adnotata, quae tantum habet Tulli Hostilii Regiam.

Man-

<sup>(1)</sup> Siftrum nomen a Graeco otice, qued penes Latinos outrum nomeo a Grisco Tifa, quad puese Latino quello fue meres fignificat y de divistur y quo mott viguales tinolium edeat. Hisc herba ad Scamanio diving germiano Sifri aconine, quae erubinho findum premiano Sifri aconine, quae erubinho findumento fafta de Fluninibus, in Scamandes i Ideiro pellices Romas, quod thinnahulit quiterent, locia nomeo Sifrium dedere, in quibus habitarent. In Galba.

<sup>(</sup>a) In Galba.
(b) In Galba.
(c) In Visia Calig. Cap. XL. n. r. & feet, & Cap. LVIII.
(d) Fompon. L. z. f. s. s. s. s. d. e orig. int. s. fit eresting performer mention, visit inter eet int distreet: quant Ordeans striffent fait factor ener peffer.
Forre quad Urbana Intéfdént el quae inter chees & perugetone est, especial conjunt visit en period.
Exp. XXII. 52. Romer striffent q. int. departe.

#### Manfeones Albanae (1) .

Manfiones Albanas accipimus pro conflituris locis , ubi Albani devicti , receptique in civitatem fedem habuere. Nam Livius auctor (a), quum mos faisset Regibns, qui rem Romanam auxerant, hostibus in civiratem accipicadis , multitudinem omnem Romam traducere, Quirites circa Palatium fedem veterem, Sabini Capitolium, arque arcem, Coelium Montem Albani occupavere, unde postea ceteris occuparis novae Lamorum multirudini locus Aventini darus.

#### Mica Aurea (3).

In primo volumine diximus Tranquilli feriptis permulta deesse, mancaque itidem ibi conruptaque exftare multa, vetuftate exfuperante omnium mortalium curas, quod ipfum re deinceps comprobatum, dum prosequimur institutum opus adserere magis pollumus. Nam, quum plurima & amplif. fima opera incendio abfumea rellituisse. Domitianum referat, pauca commemorat ex multis, fi quis undique cuntta, quae ad rem faciant, complettatur. Nam, auctore Dione (4) in eo volumine, quo adcurate, & copiole admodum describit Vesevii Montis in Campania incendium, quod fub Tito Principe adcidiffe conflat, alud Romae per triduum toridemque noctes continuatum incendium eft, quo Serapidis, Isdisque Tem-plam, Sepra, Neptunii aedes, Thermae Agrippae, Pantheam, Diribicorium, Balba Theatrum, Pompeii Porticus, Octaviae Domus, Capitoliumque ita confiagraruse, ut non forte, neque humano confilio id perpetratum, fed magis divinitus inmiffum exiftimareter. Ex his tam multis Tranquillus quum plurima & ampliffima opera incendio abfunta dicat, fere nulla commemorat. Rurfus Eufebius Pamphilus mulra opera Romae fasta Domitiani temporibus recenfet: Capitolium , Forum Transforium , Isim , Serapiumque , Stadium , Horrea , Minervae Templum , Methodium , Thermas Titianas , Senatum , Ludum Matorinum , Micam Auream, Metam Sudantem, & Pan-Tom. II.

theum; qua in re folum convenifie viderar Tranquillus (5) & Eufebius, quod cuncta aedificia fub titulo tautum fuo, ac fine ulla priftini auctoris memoria a Dominiato conftructa funt, fiquidem Eufebios referat facta, non restituta opera Domitiani temporibes. In his habemus & Micam Auream, quam quam Martialis (6) & Papinius adtigerint, vitam est altius repetere, quae a Tranquillo praetermisla funt aedificia, vel quod magis eredam longo aevo obliterata. Micam igitur Auream, coenationem vel quamvis aliam spectati aerlificii partem laquearibus aureis exornatam unde Micam a micando dictam vereres meo quidem iudicio nuncu parunt . Neque est quod mireris toe, tantilque Domitiani aedificiis exflare nullum tituli velligium, quum praesertim fine ulla priffini auctoris memoria , nimio Principis ambiru . reftiruta fint . Siquidem Dione auftore disurae flatuae, ac fublari tituli ea de cauffa fuiffe adferuntus, ut male gelti imperii documento effent, exflatque adhuc Romae tirulus marmoreus Velpaliano Tito ac Domitiano ex testamento interipeus, in quo Domitiani nomen tantum fublatum, ita tamen ut propius advertentibus perlegi pollic.

#### Armamentarium (7) .

Armamentarium per fe notum vocabolum , ubi armamenta fervantur. Si quis exempla veterum repetere diligentius velit. Herodianum (8) auctorem habeat. Nam in bello civili Maximiniano, quum Praetoriani milites in caltra se recepissent, quae plebs Gallicano duce expugnare parabat, effractis publicis armamentariis, in quibus pompae magis ad exornandum, quam belli infrumenra adtervabantur apertisque item Gladiatorum ludis, ut quemque cafes armaverat, ad caftra contendere, ac velnti Urbem aliquam expugnaturi murum ipfum, portafque circumfedere. Exflat Romae prope Divum Gregorium Imp. Cacfari Divi Hadriani Aug. filio Divi Traiani Partitici nepot Divi Netvae pronepoti Tito Helio Hadriano Anto nio Aug. Pio. Trib. Por. Cof. Dc. f. H. Armamentarii .

Nnn 2 Mice soor. Beld fire, certis? Cornelle paren.

Vide Herodian, Vil. Cop. 11. & 13-

<sup>(4)</sup> Vide Dienem Caffirm in Oper cieste, quod aufler inter Sermenen Histories Augustes odie Frederium. (5) In Ven Tr. Forn. Dorentium Cop. V. n.t. (6) Marrai, IX. 4, al. 3, fed addisorie carmine, ur

videtur Pitifco. (2) Erst Reime prope sedem Talluria. Ab armis nomen habet Arenmentation, at proct in so names empe babet Arententurum, te procuperum, & machinarum belli-carum etasfum abarushtus. Unde Inv. XIII. 33. Spicerid kalent telerum armamenteria carli.

<sup>(1)</sup> De hir alfeer fenit Ptifers in Lexivo, queen eenfele of verba Monfesor Alleson, and offerte prohat mi stad that feele, quann fattes maktum illerum, qui ordinatum in Monce Albano practicus gaurenti aon cam, impiri Inadexu Vir Gelebertuma, Illin Moon, Geleben sempre, unite multivadial

eirma, ille Moor, Ceelss nempe, trotse malituodisi-fais edi poterne.

(3) Hiller, Lish, L. Car, 33.

(3) Mie, Sila, Polagdimi Elienfis feit. El autram fia-mam in hat Urbit Regione fecunda crellum Mican-Aquam mercen managharitt. Vide America XXIX. Cap, 3. All vero eperaculum quoddam on nomina adpellatum volunt, de quo Martialon Lib. II. Epigr. 59. loquerum indiant

#### Spotierium .

Spolizrium Spolium Samarium (1) exndum cenfemus; ita enim in veruftis Codicibus adnotatum reperitur . Variatum apud veceres in hominibus morre malean dis. Nam & de Tarpeio fixo praecipitatos publicisque necatos custodiis, tum securi in Foro percustos passim legimus. Verum. quum deflinata hususcemodi loca Publius (2) conflituat, Spoliarium feilicet, Scalafque Gemonias, de his tantum paueis absolvemus Sed enim primus apud Latinos Annaeus Seneca (3) quum de Spoliario mentionem fecil-fet, parum inteteffe dixir in Spoliario an in spectaculi arena homines ingulareneur scimusque, Lampridio (4) auctore, post caedem Commodi Principis, quem mortuum costumeliofillimo, atque acerbiflimo ludibrii genere, Senatus laceravit, tandem adelama tum, ut hostis patriae in Spoliario laniare. tur. De Scalis autem Gemoniis in Avenemi Regione dicemus. Conffat enim locum per gradus ita fuisse substructum, ut a Foro ultimo, ficuti arbitror, conspiceretur. Nam Maximus Valerius (5) auctor, quum Q Caepio in publicis cultodiis spiritum depo foiffet, corpus eius funelli carnificis manibus lacerarum, in Scalis Gemoniis lacens. magno cum horrore totius Fori Romani conspectum eft . Scalas autem Gemonios gradus Plinius (6) alicubi adpellat. Spolia-rium igitur definatum locum a fpoliando dichum arbitror, ubi foede ac erudeliter in fontes publice animadverteretur.

#### Ludus Matutinus (7).

Ludos & feholas, qui Feft. Pomp. (8) perlegerie, ( is namque mancus antea , nuper repertus est pene integer) cognoscet non tantum dichas ab otio ac vacatione omni, ted quod ceteris rebus omiffis, vacare liberalibus studiie pueri debeant. Ludi D enim adpellantur, in quibus minime ludi-tur. Verum postes tristi aliquo nomine nuncupari coepti sunt, quod in his eusto-

reutur, qui ad funesta spectacula destinabantur i beftiarios enim antiqui adpellabant, qui cum bestiis depognare damnati erant. Diximusque paullo supra in Armamentario effractos Gladiatorum Ludos ad armandam plebem , quae furore pereita Maximum Principem infequebatur. Publius vero in extrema parte fui opufeuli dum vias, thea-tra, naumachias, aliaque id genus commemorat, Ludos V. posuit. Quod autem Matutinus Ludus diceretur, Annzeus Seneca (o) declarat, qui ait omnia illa funt more mortis, mane leonibus & urfis homines, meridie spectatoribus suis obiiciuntur, interfectores interfectis inbent obilei, & victorem in aliam decinent caedem / exitus pugnantium mors eft; ferro & igne res geritur. Haec fint dum vacat areas. Matutinum igitur Ludum accipimus pro aediticio, ubi eius norae . & conditionis homines cuftodi. rentur, qui mane producti in Circo contra leones, acque urfos aliafque feras beflias pugnarent. Unde maturinae ferae dictae a Martiale (10), quae in maturino spectaeulo exhibebantur, quod genus ludieri copiose admodum ab Autelio Cassiodoro (ti) de-scriptum est. Id autem aedineium si Eutebio credimus, Domitiani opus fuit. Nam quum muka Romae fub eo Principe conftructa referat, inter cetera adiecit, & Ludum Matutinum, quod minime diferepat at his, quae apud Truquillum (11) adnocata funt. Nam quum aimius is Princeps in ornai genere spectaculorum esset, quaestoriis muneribus, quae olim omiffa revocaverat, ita semper interfuit, ut populo potestatem faceret bina paria e fuo ludo postulandi, quae novitima aulico adpararu induceret -

#### Cobortes V. Vigilam .

Excubias nocturnas vigilesque, ue turbulentillima tempora taccam, quibus vigilize per vicos fervatze, iullique esrcum sre eas Minores Magiffratus, inflituitic Auguthum auctor oft Tranquillus (13), & in Pandectis (t.) conflat prudentillimum illum Prineipem VIL Cohortes opportunis locis eun-

- herro.

  Amo.

  Amo.

  The Regione Urbis focunds.

  (3) In Regione Urbis focunds.

  (3) EpiR., p., Numqeid altquem effa tam cupidum visce
  paras, at ingelari in feebario, quam in arran
  mis? "Vale evam Kipping. Anie, Reetas. 11. 6. 5.

  A 11.
- (4) In Vita Campain Cape to pay 10.

  Batter, 1874.

  (5) Confide Vell. Max. Lib. VL. de Mustet, Monan & Fortunes Cap. IX. 17.

  (6) Hilber, Nat. Lib. VIII. Cap. 40.

  (7) De Lade Mututine condite Herrie. Guntures Not.
- 43. In Coroseffromschism Marte Freheri.
  (8) Verba Fafti Pomp. ad verb. Scient hasc fast a Sche-

- es diffast fant non ab erie ac vacazione entel , fed quod ceteric tabus cereffe vacore liberafibus flu-dius paeri debenti ut ecum Ladi adpellamer, in quibus mierme lufitur, no crefti alique nomine fa-
- giant poeri forgi fao snanare 45-(e) le Erift, VII. (ce) Lik XII. Xeriot, Erig, XCV. Materiacem nee milime procie ferenen

<sup>(1)</sup> Samariam reifte eum Pfinio Lib. XVI. Cap. 17. Hift. Nat. loone dizero, lo que alm Emina ferustor. Senara sem ez colen Pino o femen ulmi, uede Samariem erture. Spelanium spirat e bemario dividei letter fa locos, tradesce Picito in Lance; e zi-

stituisse ita, ut unaquaeque binas Regiones A gueretur , additis insuper Praesectis , qui Principes Vigilum adpellarentur. Sed postmodum audum Cohorcium numerum ufque ad XXXIX. ex Publii descriptione licer intueri, quod a malis Principibus, ob conscientiam meticulosis, cautum crediderim ad populares tumultus comprimendos, five toties multiplicata Urbe tantoque frequentiore populo maiorem custodiam fuisse adhibitam . Populum enim ipsum magis magisque in dies crevisse, hinc maxime coniici potest, quod Pompeiani Theatri cavea, auctore Plinio (1), large sufficeret XL. millia. Vespasiani autem Amphitheatrum, ut Publio placet, XC. millia cepisset. Rursusque ille Caesarem Dictatorem resert exstruxisse Circum Maximum ad fedem CCLX, millium . Hic vero ampliatis postmodum a Traiano operibus, CCCLXXXX. millia cepisse describit. Ceterum Urbanus ac Praetorianus miles adeo supergressum se esse gregarium legionariumque existimavit, ut vel sepulcro incidi litteris cuius cohortis effet, curaverit, vifunturque adhuc Romae monumenta mar morea complura variis inscripta militum titulis Urbanae ac Praetoriae Cohortis : tantus honos militize, decusque in castris Praetoriis, atque in Urbe fuit . Cohortes autem pro statione positam nemo miretar, quam l'ublio in multis peculiare fuerit, recte advertentibus .

Haec sunt, quae de Publio accepta in II. Regione exposuimus, quorum extremam partem, quae ad vicos, aediculas, cereraque generis eiusdem pertinent, interpretari fupervacaneum duximus; fiquidem numero tantum differant ab his, quae in L Regione prosequuri sumus. Deinceps quod ipsi carptim conlegimus, in medium proferemus: parum tamen pro Regionis celebritate, nam auctore Aristide Smyrnaeo montium vertices aedificiis intercepti, camporumque plagae inacdificatae . Sed Regio interiacens ab una parte Capenam & Piicinam Publicam incendio exultas, minime, ut arbitror, integra a foeditate evalit .

Caeliolus .

De Coelio fatis dictum in capite huius Regionis . Cocliolus autem adpellatus locus Coelio iunctus . Nam , auctore Var-rone (2) , quum post Coelii Tusci Ducis obitum de Coelianis agereur , quod nimis munita loca tenerent, traductos in planitiem volunt, ab eisque dictus Vicus Tuscus.

### Porta Coelimontana .

Coelimontanam Portam a Coelio Monte dictam nemini dubium videri debet, de qua Cicero (3) ita inquit, quum in L. Pifonem cavillatus est " Quum ego Coeli-montana Porta introisse dixissem, sponsione me moenia Esquilina introisse homo promtissimus lacessivit, quasi vero id aut ego scire debuerlm, aut vestrum quispiam audierit, aut ad rem pertineat, qua tu porta introieris, modo ne Triumphali,: . Hanc demum Portam procedentibus temporibus Afinariam nuncupatam Procopius (+) au-Stor eft. Nam quum Belifarii Impetum in Urbem referret, ait, uno eodemque tempore Gothum hostem ex Urbe se praecipitem egisse per aversam Flaminiam Por-tam, quo Belisarius cum victore exercitu Portam , quam Afinariam vocant , inrupiffet .

### Minervium .

Minervium, ut & Dianium brevitatis caussa usurpatum nomen puto delubrum. ubi Minervae, ac Diange numina colerentur. Nam & ad Martis & ad Apollinis dicimus, quum templa ipfa fignificamus... Mariana, Emilianaque itidem adpellamus breviori nomine Marii Emiliique mouumenta. Locus autem Minervii, fi Varroni (5) credimus, in tabernula fuit, quae Carinis 11 Coclium Montem tenderetur . Ovidius (6) certe in ea Coelii parte posuit Minervae delubra, qua mons in planitie vetgit, ubi aequiora loca colli subiacent. Fuit & Mi-nervae, Iovi, ac Iunoni in Capitolio delubrum, de quo, quod una eademque testudine contectum forer fimul fuo loco dicemus e

### Domus T. Claudii Centimali .

Titi Claudii Centimali Domus inter infignes habenda est. Claudius enim, ut Maximum (7) Valerium auctorem habemus, ab auguribus iusus altitudinem Domus, quam in Coelio Monte habebat dimittere, quia exarce augurantes prospedu praepediebat, vendidit eam Calphurnio Lanario, quod, ut subdole achum, veteres adnotatum reliquere. Nam, quim Claudius, quod imperatum a Conlegio Augurum fuerat, diffimulasset, Calphurnius emtam de Claudio Domum demoliri coactus est.

Do-

<sup>(</sup>f) Hilde, Nitt, Lik, EXWVI, a. i.e.

(d) Lik, IV, de L. L. her legant, Hi podt Casili

(d) Lik, IV, de L. L. her legant, Hi podt Casili

(d) Lik, IV, de L. L. her legant, Hi podt

(e) Epide poll, prespec de Casiliane, qui a

poll, prespect de Casiliane, qui a

conte, qui vestur Cacislare.

(f) Orat. in Fiscern. Vide suidem Tullii Orat. cam

Ferrus (P. P. Etans, 1729.) Donn. VI. psg. 12-1.

De Bello Gothic, lib. 14

 <sup>(</sup>a) De Bello Gothic, lib. 4:
 (b) Lib. IV. Cap. 5.
 (c) Lib. III. Fall. v. 333.
 Culius et alle qua mont defendit in arquiem,
 His with real plane of 9, fed propy flane vile of 9,
 Para library blanes of 9, fed propy flane vile of 9,
 Para not library blane debian Minerary
 Some Dan notal teopit balver flan.
 (r) Adv Val. Max. L. VIII. v. & Cicce. de Olifo. fib.

# Domus Mamurrae.

Magnificentissimam Domum habuisse Mamurram, quis dubitaverit? Primum certe Romae parietes (1) crusta marmoris operuisse totius domus suae in Coelio Mon te Cor. Nepos tradidit natum Formiis, Equitem Romanum, Praefectum Fabrorum C. Cacfaris in Gallia. Neque, ut Plinius refert, indignatio fit, quod novitium inventum Mamurrae debeatur; si quidem illius domus clarior suerit, quum Valerius Catullus (2) dixit habere quidquid Comata Gallia habuisset. Uteumque illud adfirmare ausim ex Plinii traditionibus, cum primum toris aedibus nullam nifi e marmore columnam habuisse omnes solidas e Carvstio. aut Lunensi. Natura enim comparatum est, ut a necessariis orta primum cuncta in luxum nimium provenerint.

### Arcus Coelimontani .

Arcus Coelimontanos puto, quibus Aqua Claudia duceretur, opus inchoatum a Caio Caesare, qui Tiberio succetsit, ab folutumque a Claudio. Quippe a Lapide XL. ad eam altitudinem, ut in omnes Urbis montes aquaeductus levarentur, influxere Curtius, & Caeruleus fontes. Haec Plinius (3), cuius auctoritati ut adsentiar fa cit Claudii ipsius marmoreum elogium, quod nos inde exscriptum in Esquilina Regione ad verbum posuimus; facit & ceterum studium illius Principis in perducendis Neapolim a XL. millibus pastium aquis, quod, si Ioviano Pontano (4) credimus, ad Claudium Augustum reterendum est Frontinus (5) autem auctor Anienem novum cum Claudia a piseinis in altiores Neronianos arcus receptas aquas per Coe. lium Montem in Aventinum ufque perduclas. Utcumque fit, certe constat, ut infra demonstrabimus Coelimontanos Arcus a L. Septimio, & M. Aurelio eius filio, qui una cum patre Antoninorum nomen adsciveraut, a tolo sua impensa suisse restitutos. Neque alienum videbitur, posteaquam in Antoniuorum mentionem incidimus, ca aperire, quae faepe multas quaestiones & apud doctos quidem viros excitarint. Nam olim Romae, quum ego atque Donatus Acciaiolus, & Laurentius Medices duce Baptista Alberto, prisca monumenta inviseremus, factum est, ut in marmoreis clogiis titulique concertatio oriretur, aliis aliter fenticutibus, ut in pervetuftis fere in-

feriptionibus ambustifque evenit. Quapropter altius antiquiora repetentes ea pro tempore conabimur exponere, quae non modo huie loco, sed reliquo instituto operi maxime conveniant. Romulus & Tatius confociato regno, quum Romanorum, Sabinorumque animos maxime coniunctos cuperent, fiquidem in recenti Virginum raptu dubitari par erat ne ad vindicandam iniuriam Sabini excitarentur, cum alia permulta, tum hace inter praecipua ad constituendum imperium excogitavere, ut decuit providentissimos Reges imperii tam augusti auctores. Nomina igitur confociarunt, Romano scilicet ut Sabinum, Sabino ut Romanum praeponerent. Hac nominum coniunctione fimul & animorum unum idemque imperium confici stabilirique posse putarunt, unde novum genus uno eodemque tempore coalesceret . Haec, si Plutarcho, Eutropio, Priscianoque credimus prima praenominum origo fuit. Sequuta deinde posteritas praenominibus cognominibulque ula ut gratiam Latinae orationi adtulit, ita & caussam ambiguitatis praebuit, mutatis persaepe litteris, notisque inter se confundentibus. Caesares vero, ut est insita Principibus libido aucupandae auctoritatis in demortui Caesaris memoriam, ac tui gratiam praenomina fibi adfeiverunt. Quod eo ufque processit, ut quum Iuliorum progenies in Nerone Domitiano defecisset, nihilominus Sergius Galba nullo gradu contingens Iuliam Domum , ut qui se pronepotem Q. Catuli Capitolini semper adscripserit , Caefar & Augustus adpellaretur. Hoc iti. dem & sequuti Principes factitarunt Otho, Vitellius, Vespasiani omnes, ac Nerva Cocceius, qui sive quod M. Vulpium Tra-ianum adoptasset ex Hispania ortum, sive quod Vulpius peregrinus Princeps externum genus nobilitaturus foret, in causla fuit, ut Traianus praeter Caesaris Augustique prius iudira cognomina, Nerva Traianus quoque vocitaretur. Hadrianus deinde peregrinus & ipse Princeps augendae auctoritatis studio, exemploque permotus Traiani praenomen fibi defumfit, quandoçuidem nullus Traiano melior Princeps haberetur. Antoninus item Pius de Hadriano fumfit exemplum adeo, ut Hadrianus Antoninus Pius inscriberctur: Pius vero ob ipsam praecipue pictatem in patrem, quum illum taedio valetudinis manus fibi adferentem fervasset. Post quem Marcus Verus, Aureliutque Commodus Autonini Pii cognomen retinuere; adeoque praevaluit An-E toninorum nomen , ut , quamvis post Marcum

<sup>(1)</sup> Vide Plinium Hift. Nat. lib. XXXVI. 6. etiter I el fere fingula verba heir retulit Oricellarius. De Mamurrae diviciis Tullium lege lib. 7. epift. 7. ad

<sup>(2)</sup> Carmine 30. in Caefarem,

Quie het perest videre, quie petest pati,
Nisi impudieut, G voran, G aleo?

Mamertam hebre, qued Cemeta Callia Hebbeta uniform, & ultima Britannia? (3) Histor. Natural. Ibb. XXXVI. cap. 15. (4) Lib. de Magnisscentia. (5) De Aquaedustibus Urbis Rem. art. 33. pag. 156.

com Philosophom optimum quidem Prin- [A] Tacitum invenio, dum Plantinum. Lateracipem Commodus multa nefaria facinora fecisset, quae maiorum gloriam obscura-rent, nihilominus Septimius Severus Afer genere una eum Balliano & Gera eius filis Antoninorum nomen reciperent; Baffianus autem M. Aurelius diceretur, a cognomi-ne Pii & Marci fuperiorum Principum, torum Pios iam inde ab adolescentia, Marcus initio Principarus, ambo Aurelii nuncupati. Lucius igitar Septimius, ut genus inre adoptionis in Antoninos referret, quafi stemma quoddam familiae ordinem aquaeductui addrexit. Nam defamto fibi Pii, ac Pertinacis nomine, is enim.adceptus Scuatui. & Populo fuerar, M. Antonini filiam fe dixit, Co nmodi fratrem, Pii nepotem, Hadriani, pronepotem, Traiani abnepotem, Nervae adnepotem . Rurfulque M. Astrelius , alioqui Baffianus dictus, filius L. Septimii adforiptus est iislem omnibus titulis, quos fibi pater adforiptum libeater profequets si-adimullim descriptum libeater profequets simus ad evitandas corum ambiguitatea, qui parum feite einfmodi titulos interpretantur; quum praesertim apud Herodianum, qui Antoninorum gesta adcuratistime scripsit, nulla penitus mentio de M. Aurelii nomine habeatur, Graecorum, ut puto, sequatum morem, qui pro veteri instituto C praenominibus minime uti funt. Verba , quae ipti vidimus aquaeduchii inferipta ad hunc modum fe habent.

IMP. CAES. DIVI . M. ANTONINI . PIL. GERM. SARM . MILIUS . DIVI . COMMODE . PRATER DIVI. ANTONINI. PII. NEF. DIVI. HADRIANI. PROMED DIVI. TRAIANI - PARTILIC. ASNEP.

DIVI. NERVAL - ADNEPOS L. SEPTIMIUS . SEVERUS . PIUS . PERTINAN AUG . ARABIC . ADIAN . PARTHIC . MAX . POST . MAX . TRIZ . POT . VIII DIP . XL COS .

II . PP., PROCOS - ET IMP . CAES . L. SEPTIMIT . SEVERI . PIL DIVI. HADRIANI. ABNEP - DIVI. TRALANI - PARTHIC.

ET . DIVI . NERVAE . ADNEPOS M. AURELIUS . ANTONINUS . MUS . FRLIX AUG . TRIB . POT . IV. PROCOS . ARCUS COLLIMONTANOS PLURIFARIAM VETUSTATE CONLAPSOS. ET CONSUPTOS. A 2010. SUA PECUNIA RESTITUERUNT .

> Aedes Leterani (1). Lateranum nomen primum apud Cor.

num refert ob Mestalinae adulectium a Scnaru amotum, deinde ordini redditum Neronis Principis fimulata elementia, a quo demum Conful delignatus interfoltus eft. Reperieneur, fi Iuvenalem (2) auftorem uou. adipernamur, & Lateranorum Aedes, quas una cum Senecae praedivitis horris Nero, aeger avaritia per diffirmulationem occupavie. Capitolinus (3) itidem dum natalem M. Antonini Principis repetit, natus est, inquit, Marcus Romae VI. Kal. Muii in Monte Coelio in hortis, avo fuo iterum & Au-gure Cofi. Rurfufque educatum fuille memorat (4) eo loco, quo natus est, in do-mo scilicet avi sui Veri iuxta Laterani, Aedes. Domum autem arque hortos pro villa promifcue accipi folicos diximus in Craffipedis Hortis. Ceterum Septimius Severas, auttore Sex. Aurelio (5), quum p2riter amicos munificentia, ut inimicos odio prosequeretur, Lateranum, Chilonem, A-milinum Bassum, cererosque alios, quos fibi fidos cognoverat, ditavit, quorum magnificentiffimae Laterani Andes , & quae . Parthorum deiade adpellatae, ut fuo loco commodius dicemus, Aurelii ipsius aerate visebantur. Quod quum ita fit, neque alienom ab eo nomine, quod apud Damafum Poutificem in monumentis facris repetitur, Laterana aedificia in hac Regione extititific non dabitamus. Neque nos movet, quod-acdes magnificentiffimae nimium diffarene a. Foro, & umbilico Urbis, quam ea Urbs fuerit his ornamentis infignita per circuitum, ac loca ipfa Pomerio adiacentia, ut & in medio & centro Regionum omnum.

Hoc Arifides Smyrnaeus . (6) Horti Annii Veri Caefavis .

In proximo capite diximus Veri Hostos extitiffe inxra Laterani aedes; reliquem. PRIVACE, L. SECHMEN SOCIAL SPACE PARTIES.

PRIVACE, P. D. DET. M. ANTONIN. FIL. CERM.

SEM. N. D. DUT. ANTONIN. FIL. FRONT.

(Squiden soul soul selection) quod Verus ab Hadriano Principe adoptatua, atque in Aeliam familiam adfeitus meruerit flatoas coloffeas, templaque per orbem plurima ac demum locum in fepulero, quod Princeps Hadrianus fibi erexerat. In mole enim Hadriani ad ripam Tiberis ita inscriptus titulus fuit , quem ipsi vidi-

L. AELIO . CAESARI. DIVI. HADRIANI AUG. FILIO. COS. IL.

<sup>(1)</sup> Confule Tactues Areal, XV. ubi fafe ent bunc Pleatinum Laterentem principem babuiffe in in conturnique Neve (1) Sarys. X.

Logicus & segus trace pre Clanfe , & egregiat Lateranerum ebfdet an

centra de las aede vide penes F. Nardissum Roma-Vet. Lib. III. Cap. VII. In Van M. Autonici Philosoph, Cap. I. Léon Capitaliseus loce elett, paulle inferior. In Episone de vina & merch. Incep. ad Sections Learners.

Domus Tetricorum Principum.

Tetricos Cacíares devictos, ductosque in triumphum ab Aureliano Principe una cum Zcnobia Palmyrenorum Regina Trebellius Pollio (1) tradit, in quo illud obiter adnotandum duximus, Aurclianum viflorem vindicacissimum, ut titulus Galieno Cacsari inscriptus testatur, non modo pecentibus Tetricis concessifie veniam, fed ufque adeo indulfiffe, ut una fecum imperare precario permiferit. Exftabat Pollionis (2) aetate, ut ipse refert in Coelimonte, Domus Tetricorum magnificentistima, argumentum simul & tellimonium habiti ab Aureliano in victos honoris. Nam in vitreo opere, musivum recentiores dicunt, pictura conflabat, qua Aurelianus referebatur Tetricis patri ac filio Praetextam tribuens & Senatoriam dignitatem . ab hisque aceipiens sceptrum, ac. civicam coronam, (3) oua feimus donari folitos, qui civem in proclio fervassent .

# Arcus Constantini .

Exstat inter Palatium, & Coelium marmoreus Arcus votis ac triumphis iufignis a S. P. Q. R. dicatus, quod tyrannide liberatus effet. Licinius enim primo, mox C Maxentius orbem terrarum infestabant, unde Constantino indicae insignes adpellationes. Nam, ut licct videre ex nummis (4) notae veteris, marmorumque (5) fragmentis reflicutor lumani generis, propagator imperii, liberator Urbis, & fundator quietis nuncupatus est; alioqui saevus & immanis vel in suos nobilioresque, quapropter meruit ut in illum diftichon provulgarctur

Saturni aurea faecla quis requirat? Haee funt gemmea, sed Nerouiana. Elogium quod Arcui inscriptum, ita se habet. Imp. Caef. Constantino Maximo P. F. Augusto S. P. Q. R.

Quod Instindu Divinitatis Mentis Magnitudine Cum Exercity Suo Tam deTyranno,Quam De Omni Lius Fallione Uno Tempore Iufis

Rempublicam Ultus Eft Armis Arcum Triumphis Infignem Dicavit Liberatori Urbis, Fundatori Quietis . (6)

Nam quid me mixta quercus non proffit eliva, Et fugit speratus bones.

Isi & Serapis (7) .

De Iside & Serapide Aegyptiis Diis posthac suo loco dicemus, quod autem huic Regioni eiusmodi deorum inditum nomen fuerit, hinc factum putaverim, quod praeter cetera huiusee loci aedificia, templum illorum numinum infignius foret, quod itidem factum in Templi Pacis Regione constat. Regionibus cnim nomina in quas ab Augusto divisum Urbis spatium fuit, a Montibus, Templis, Circis, Piscinis aliisone id genus celcberrimis locis indita fuiffe viden-

# Amphitheatrum .

De Amphitheatro quum Suetonius (8), Dion (9), Eutropiulque (10) inter se diffe rant; ille enim Vcspasianum Principem refert fecisse inter nova opera Amphitheatrum. Urbe media, ut destinasse compererae Augustum; hi vero Titum exaedificasse adsirmant, puto, quod Vespasianus inchoaverat Titum absolvisse, dedicasseque exhibito insuper muncre adparatitimo ac largistimo, in quo, si Dioni adcedimus VIIII. millia ferarum omne genus caesa-dicuntur. Certe superfunt, qui videre in fragmentis, ut ita dixerim, pronai, quod ante aditum exstaret, Tito Vefpafiano titulum inferiptum. Opus auteni quam maximum ac magnificentissimum, quod scmirutum vidimus, ceterisque ut ostenderemus pictura curavimus, multorum annorum fuisse existimandum est. Neque abhorrer ab ea pierate, qua Titus deliciae humani generis in patriam paren-temque fuit, ut ille tam praeclarum opus profequutus absolverit, quum praesertim & ipse una cum patre Censor fuisser, & ut iam diximus, moenia construxisset. Quomodocumque fit, moles illa dutium artificio mirabilior an magnitudine in Neronis stagno erecta est tiburcino lapide ad regulam con-D structa, cuius cavea LXXXVII. millia ho. minum cepit, aedificii genus fubstructum ad varia spectacula. Nam inter cetera a Tito edita, in quibus viri, mulieres, elephanti, equi, grues, aliaque mansueta animalia in-ter se decertarunt, & navale proelium exhibuit Corcyreofque, & Corinthios peritos

Io Testico Seniora XXIII.
 Condite tumedro in Terrico Iuniore, XXIV.
 Condite tumedro in Terrico Iuniore, XXIV.
 Ita Gellias Nodium Art. Lib. V. Cap. 6. Porro hace civica Genoas frondes fair, ut Plinats Hift.
 Ntr. Lib. XVI. 4. reflature if five a fronde queras, cai profes ut creedum, olivem faiffe immiretam facit Settins Sypt. V. 3. 217.

<sup>(4)</sup> Plurz congerir Carolus Patinus de Impp. Romano Numifiratib. inter Conflantini nummos pag. 465. (5) Vide Pitifeum in Lex. ad Ver. Areas Conflantini. (6) Verba hace in marmos inclis inves. Verbs hace in marmor incifa intra fornicem maiore ciusdem arcus leguntur.

<sup>(</sup>r) Surapis feriptum quoque invenies etiam more Graco-conseria littera, quod difere verei monimento per-conseria littera, quod difere verei monimento per-XIV. ub. Crobi prece Anglum Britannias Regit Lo-gatum fraum quoddum preiscium eius numinis ico-nera preferenza, visilife is adfirmat cum his verbla circa cappe infoulpiti. META TO ANTIA ON MA TOY.

EAPANIAOS.

(5) In vita Tir. Flav. Vefpafani Cap. IX. n. r. " Fecit nors opera itera suphitheatrum Une media " ut definafte competerat Augustum &c. "

<sup>(</sup>e) Lib, 66. (io) Hiffer, Rom, Lib. VII, Cap. XXI.

homines nauticis artibus, ut hine inde pu- | A] cerentur. Neque fum nefcius ludos feenicos gna commissa, aemulatione clarior victoria foret. Haec Dion (1). Quod minime alienum est ab eo, quod de Domitiano scribit Suetonius (2), quandoquidem & ille quo-que navale ludricum in Amphitheatro commilit.

### Ludus Magnus .

Ludos iam diximus constituta aedificia fuiffe : ubi homines derinerentur , exercerenturve in Circum producendi in diverfa fpectacula. Ludi autem Romani, fi Afconio (3) credimus, fub Regibus instituti funt, magnique adpellati, quod magnis impensis darentur. Tunc primum ludis impenfa fuerunt CC. millia nummum . Alii magnos ludos dictos putant, quod Confo, ideft confiliorum fecretorum Deo, Neptuno laticum Regi & rerum conditarum, & Diis magnis, id eft Laribus Urbis Romae dati funt, in quibus aiune (4) raptas Sabinas effe, ut videatur propter hoc dicere Virgilius (5) " magnis Circenfibus actis " quod in Circo exhiberentur, 'cui opinioni & Livius (6) convenit Neptuno Equestri votos ludos Confualia adpellans, qui deinde in gestis Superbi Regis tum primum, inquie, Circo, qui nunc maximus designatus est locus divita loca patribus equitibusque, ubi spectacula fibi quisque saceret, sori adpellati . Spechavere furcis duodenos ab terra spectacula alta sustinentibus pedes . Ludicrum fuerc equi, pugilefque ex Erruria maxime adciti. Sollennes deinde anni mansere Ludi Romani magni sive maximi adpellati, voti certe pro ingenio, plerumque motis in religionem animis, ut in Veienti, Gallico, Etruscoque bello adcidisse satis constat : unde & votivi nuncupati, quem morem fe-quutus Augustus, Variana clade nuntiata, vovit & ipfe magnos ludos Iovi Optimo Maximo, fi Rempubl. vertiffet in meliorem statum; quod factum Cimbrico Marsicoque bello fuerat. Sic mos crat in imminentibus periculis, ut ludi voverentur. Quod trium. phalia monumenea ex auro, argento, aere, marmore & indicant, & testantur. Utcumque vel vetustiora illa, vel recentiora haec fe habuerint. Ludum Magnum accipimus pro aedificio ubi pugnaturi in his ludicris, quos Romanos, aut Magnos vocant, exer-Tom. II.

rem novam bellicoso populo institutos suis. fe T. Sulpicio Perito, C. Licinio Stolone Cofs. quo anno intigni pestitentia laboratum est, cuius avertendae caussa inter alia caeleftis irae piacula ludi celebrati ludionefque ex Etruria adciti, quorum tantus luxus inrepfit, ut a parvo & sano initio peregrina res in infaniam vix opulentis regnis tolerabilem venerie. Cacfar enim Dictator ad conciliandam plebem ludos edidit regionatim Urbe tota & quidem per omnium linguarum histriones, videlicet Gracce . Latine, Ofce , & Etrufce . Poemata , ut inquit Strabo (7) lingua Ofca fuere Romae in feena per histriones celebrata, quamvis genus Ofcorum desecisse.

### Ludus Dacieus.

În Dacico Ludo exponendo, quod putaverim Traiani Augusti opus, ut qui ex Dacis majorem victoriam reportaverit. duplex quaestio est, utrum Daci generis deperditi homines in eo exercerentur deducendi ad spectacula, an aediticium illud Dacicum dictum, ut & Dacica spectacula, quod in co custodirentur, qui Ludis Dacicis exhibendi forent . Scimus enim. Dione (8) auctore, Daciam a Traiano devictam fpechaculaque magnificentissima per CXX. dies Romac cdita, in quibus ferarum magna vis iugulata, gladiatorumque infuper magnus numerus immissis, quae deinde spectacula in Traiani honorem adeo fub Hadriano usurpaea funt, ue quum ille Parthicus ob devictos bellicofifiimos populos nuncupatus esset per multos annos publica spectacula celebrata fint, quae Parthica adpellarentur. Quapropter inclinat animus, ut putem Dacium, ut & Parthicum Ludum dici poruif. fe, quibus maxime detinerentur, qui ad spectacula edenda ob victoriam Dacicam & Parthicam deducerentur.

### Thermae Titi Caef. Aug.

Tranquillus (9) ac Dion in profequendis Titi Vespatiani laudibus inter ceteras, aequitatis & munificentiae maximas commemorane, in quibus tantum excelluisse adfirmant, ut quum privatis nequicquam ademiffet, abstinuitletque a concessis ac solitis

Onn

 <sup>(1)</sup> Lib. 60.
 (2) In Vita Domitiani Cap. IV. n. r.
 (3) In Verr. V. Cicer. & in sumd. Cic. p. 57. p. Romani Ludi fub Regibus inflituti &c. n.
 (4) Caffoul Var. III. Ep. 51., & Valer. Max. Lib.II. 4.4.

<sup>)</sup> Aeneid, Lib, VIII. v.635. Nec precul bine Romam, & raptat fine more Sabinat Confensu careae magnit Circonshut assit

Addiderat .

Hoc genur ludi, quod frequenter reprecentatur in veteribus Romanor, denarits, graphice describit Sue-

tonius în Vita Iul. Cap. XXXIX. n. 5. Circenfilor. fpatio Circi air intraque parte producte, C ingyoun entito addits, ymaticus, impaleus, C squoe defuteries agitaterum astiliforii intrases.

(6) Lib. I. Romanar. Historiar. Cap. IX. Hace fuere a

Romulo inflituta, ut Icco adlato adfetit Livius, Vide etiam Dionyfium Lib. 4, pag. 16.
Rerum Geographicar, Lib. V.
Vide Dionem Cassium in Vita Traisni.

In Titi Vefpafiani Vita Cap. VII. n. 11.

largirionibus, nihilominus munificentia omnes [A] quandoque adpellati diximus ex Fest. Pomanteiret, quippe qui Theatro dedica-to, Thermisque iuxta celeriter exstruclis munus populo dederit supra quam dici potest adparatissimum ac largissimum in quo, fi Dioni adecdimus, IX. millia omne genus ferarum caesa adscruntur. Haec, ut poetas omittamus, Eusebius, & Catilodorus testantur. Ceterum & aquae per illum Principem Urbi restitutae argumento sunt exhititi a Tito Pop. Rom. muneris. Nam, quum in usum publicum constructa Thermarum aedificia aquarum copiam exigerent, Titus Cenfor Martiam & Claudiam, quae in ufu esse desierane, reduxit, de quibus infra in fuis locis dicemus.

# Thermae Traiani Caef. Aug.

De Traianis Thermis, ut posthabeamus quac de his apud Damasum in monumentis facris referentur, auctorem habemus Sex. Aurelium (1), qui Traianum inquit in Surae honorem, cuius maxime studio imperium adeptus fuerat, Thermas (2) condidifie. Exstat & in numis eiusdem Principis Nervae Trajani ad statuam jacentem titulus in scriptus = Aqua Traiana (3) a, quam & Publius inter cerera aquarum nomina connumerat, quod mihi fatis argumenti est Principem optimum, atque gloriae cupidum hoc genere laudis, munerifque fraudari noluiffe .

# Thermae Philippi Caef. Aug.

Thermas Philippi Caef Aug. quum Publius commemoret, necesse est ab altero ex Philippis fuisse aedificatas , qui , Gordia. no Caefare interfecto, imperium invalere, quorum fenior Veronae, iunior Romae fedem Regiae habuere : primique omnium Principum Christianis facris initiati funt . Haec Entropius (4)

# Schola Quacftorum (5). ,

# Scholas ac ludos trifti aliquo nomine

quaedam sub nomine alieno, nepotum sci-licet & uxoris, sororisque secisse, ut Porticum Bafilicamque Lucii & Caii, item Porticus Liviae, & Octaviae, Theatrumque Marcelli . Strabo (12), dum Capitolii atque P1.

(i) In Ulylo Traino.
13) Harum meninci spanhemius in fice surce opera de 13. Harum meninci spanhemius. Dell' Nep 198, 545. In verbis (opera span klimo per non per n Theatra Co.

(3) Hace a P. Victore inter XX. Urbis aquas commendatur "Aquae Marthe parem Traianus in Aventi-num derivaverat, uode Trainua dicta "ex Topo-graph. Rom. Cap. 1V. Porto denarium hune vide penes Carolum Patinum inter nomulmata Trainni, quae magnificentiffima illius Principis opera exhi-

(4) Hift, Rom. Breviar, lib. 1X, can. III.

peii auctoritate. Quaestorum vero munus diverfe admodum accipi foler; quamvis a quaerendo (6) deductum fit vocabulum . inter cetera ad extorquendam tormentis veritatem Quactores inflituti funt, ut in Magistratibus (7) dicemus: in quo dubium est Romulus ne an Tullus Hostilius Quaeflores primos creaverit. Verum quod ad rem adtinet, videreque in Pandectis (8) licet, quaestionem non modo accipiendam centent tormenta corporisque dolores, sed & locum ipsum ubi quaestio ageretur. Quapropter Quaestorum Scholam a Publio politam exiflimaverim . (2)

# Schola Capulatorum (10).

De Schola Capulatorum non est quod proferam, nifi Capulatorum nomen praeseferre aliquid trifte ob funestum Capulatorum vocabulum arque officium; quum praefertim una cum Schola coniunctum nomen sit, quae uti diximus interim tristitiam demonfrat. Praeterea in magna Urbe, beneque instituta Republ. par est in funeralibus, ut in ceteris statutum fuisse ordinem, quo liominarii administrique rerum funeralium exercerentur, flationibusque five scholae five ciulmodi domicilii innabitarent . Scimus enim in acde Libitinae Deae parari necessaria ad funebrem pompam, rationemoue Libirinae natitam, quod Numae Pompilii Regis inflitutum fertur .

# Porticus Livia . Porticus Livia parum pro amplitudine & magnificentia celebris ad posteros per

manus tradita est vitio temporis, ut iam

saepe diximus mortalium cunda exedentis.

Tranquillus (11) tamen auctor eft, Augustum

(5) De Schola vide quae adfert Dempsterus in Paralipad Rosinum ad Region. Urb. II. ubi fuse da Schola disferieur.

Lib. H. de Magifteatib. cap. VIII. pag. X XXXIII. De orig. luris lib. II. 6. 22. (9) De Quaefforibus, cerunque officiis, pluta, fi va-cat, vide penes l'inform in Lexico ad hoc verbum-

(10) Kamahor quem Graeci, Launi id quo mortui effetuntur, Festo auctore, adpellant, unde Capu-latoris nomen derivatum disterim, quod hic func flum Osicellarius vocat. Capulus etiam (arcophagus est.) Olicellarius vocat: Capatus etaim lateopragus en sepatem ficilicet, èt interdum enfis manubrum fin gnificat, ut docet Virg. Aeneid. Lib. X. verf. 536. Capatla tenut abdétit enfem.

(11) In vita Augusti Cap. XXIX. n. II.

(12) Ret. Geographicar. lib. v. p. 159. edit. Bafil. 1571.

Palatii opera maxime celebrat, adiicit Li tA vine Porticum, quae fingula fi quis fuerit contemplatus cetera possibatenda esse cenfebit. Exftat & apud Plinium (1) commemoratio de Liviae Porticibus, in quibus fubdiales ambalationes umbrofis operculis opacae maxime commendantur . Reperitur & in vetuftis Iapidibus Romae elogium Va. lentis & Gratiani Principum, quod etfi Gothicum magis quam Latinum fapit, teftatur tamen Porticus ipfas ab illis Principihus fuiffe exornatas. Litterae marmore in. cifae ad hone maxime modum fe habent. WALENS ET GRATIANUS PIL FELICES AC TRIUM-PHATORIS SENTER AUGG. PORTICUS . AREASOUR CELLO LIVEAE AD ORNATUM URBIS SUAE ADDI B DEDICARIQUE SUSSERUNT. Verum fi poetas non dedignamur, Ovidius unus testimonio esse potest, Liviae amplissimas porticus ex-stitiste, cuins carmen eo libentius adposui quod Augusti temporibus vixerit, & quod aulicis aedibus familiarirer ufus fueric Ovidii verfus hi funt (2)

Difce tamen veniens aeras, ubi Livia nunc eff Porticus, immenfae tella fuiffe domus . Urbis opus domus una fuit, spatiumque tenebat, Quo brevius muris oppida multa tenent . Haec acquata folo est nullo fub crimine regni. Sed quia luxuria vifa nocere fua est.

Ex hoc carmine coniici potest quantum fpatii Porticus ipfae occupaverint. Domus zutem tam vallae quis auctor fuerit, alio rum fit indicium. Scimus tamen Augustum modicis habitasse aedibus Horrensianis, neque laxitate, neque cultu conspicuis, per taefumque ampla & operofa praecoria neptis fuae Iuliae, profuse ab ea exftructa ad so lum usque diruisse. Certe in Porticibus Li viae . quemadmodum & Iuliae cauffae are bantur; nam, ut auctor eft Dion in Traisni gellis, optimus ille Princeps non minus pacıs quam belli artibus operam impendens fuam, in Augusti Foro, Porticu Livia & Iulia pro tribunali ius frequentiflime dixit. Hace concertatio hoe etiam loco, quam legentium animos diffrahat, non absonum fuerit referre, quae Aristides Smyrnaeus ad Marcum Augustum scripfit: tot substructiones vetufto operi fuiffe impolitas, ut Urbs Urbi coniuncta, & pene altera extitiffe videretur.

#### Callra Mifenatium.

De castris superius in Peregrinis satis diximus. Misenatium autem Caltra Ravennatiumque in Transhiberina Regione Classia. Tom. 11.

- Hill, Nor. Els. XIV. on L. Faffer, lib. VL v. 639.
- le Aug. cap. an.
- in Aug. cap. 49.
  Suburta, vicus faix coleberrimus, unde luvenal.
  Sutyr. X. v.136. Es musia sexiliam posa jidavea.
  Lib. IV. de L. L.
- (t) Lib. IV. de L. L. (e) Lib. XVII. Vide einm Dempfterem in Paralip. ad Refinem ad fecundum Vrhu Region.
- (r) Lib. L. cap. XXII.

0001

riorum, puto, quos caffris contineri placuie, ne maritimi homines militarefone vagi ac palantes per Urbem debaccharentur. Augustus cuim Classem Miseni & alteram Ravennae ad tutelam fuperi inferique maris conlocavit . Hace Suctionius (3), & nos ipli vidimus ad Milenum promontorium permagnae molis opus fubterraneum , pifcinam mirabilem incolae adpellant, quod ad vim aquae continendam in ufus classis exaedificatum fuifie contenderim. Certe aquarum ductus ffructura lateritia a XI. millibus paffaum Neapolim ufque, & Baianum lieus procendebatur, Claudu Principis opus, fi Pontano adcedimus, viro non minus gravitate, quam litteris praedico, & qui Neapoli bonis artibus fimul & regum muneribus deditus confenuerit.

### Suparra (4).

Suburra, quam alii aliter interpretati funt, ac vetuftiores in Templo Pacis habuere, certe Viae facrae pars fait. Nam, fi Varroni (5) credimus, ea fola vulgo nota, quae a Foro eunti proxima clivo; cui Regioni adtributa Suburra; quo nomine adpellatam fuiffe & Regionem Urlis, & Tribum Fest. Pompeius (6) testatur corum auctoritate, qui dictam aiunt a pago . Succufano, flativoque przefidio, quod folirum fe ficcurrere Efquiliis, infeffantibus cam partem Gabinis, indiciumque effe, quod tune ea Tribus per C. Jitteram, non per B. Scriberetur, cui opinioni adfentitur & Fabins Quinctilianus (y), quamvis de pravatus locus eile videatur. Suburram igitur facrae Vine partem, quum celebris admodum per fe fuerit, nobilitavie Iulius Caetar (8), qui primo in ca modicis aedibus habitavit, post autem postificatum maximum in fiera Via domo publica , quam viae diffinctionem nos ita accipimus, ut Suburra in capite exfliterit; fiquidem longus itineris tractus fuit , quod maxime declarat Aureliani Principis triumphus vix nona hora in Capitolium perdactus; alrera vero domus Caefaris propinqua (9) Foro, ut commodius agerentur, quae ad Pontificis curam perti-nerent. Neque a vero diffonat, quod Tranquillus (10) de habitatione Caefaris in Suburra dixit, quum adnotare locum fignatis admodum verbis voluerie : conflat enim auctore (11) Varrone Suburram dictam, quod fub muro terreo carinarum ellet ; Sacrae (12) vero Viae initium a Carinis coepille. cumque celebris admodum locus in Urbe

<sup>(1)</sup> Vida Sustenium in Vin Aug. esp., yz.
(5) In Transpullus in nie Catelais cap. LXXII. zs. ts.
(4) In Stein, Iste Ids, IV.,
(1) De Uing. Int Ids, IV.,
(2) Iden Satza Jeste von zicha, quod in est Remoins
fe Tatius de ragende um Remonanum Imperis fordus popuglitate i vel quod en citatra unterstatut Saterefeten edellum Internatum aussil cardiscirations

Sabatta fuit tabemis tonforiis (1), mere- At videtar, deferibere agitantem anceps cura tricumque (2) diversoriis frequens, quae hominum concursus maxime desiderant . Invenalis (3) autem, quum fecessius Bria-rum, & Campaniae loca amoena volupearizque fibi maxime grata fignificaret, Suburrae inquit fe praeponere vel Prochytam infulam .

#### Arcus Titi

Tito Vefpafiano forte contigit, ut. oum de triumphali eius arcu nulla mentio exftaret apad veteres, duraret tamen adhue pervium e marmore aedificium fuis infignitum titulis, triumphalibulque ornamentis, quem pictura eo maxeme deferibendum curavimus, quod fymmetria, formaque facile omnes antecellas. Titulam insuper lapide incisim ad verbem posui mus, teffamentum devictae Iudacorum gentis. Ceterum candelabra, aliaque huiuscemodi belli fpolia ex Hierofolymis advecta marmori feulpta funt .

SENATUS POPULUSQUE SOMANUS DIVO TITO DIVI VESPASIANI F. VESPASIANO AUGUSTO . Staenum Neronis Augusti.

Neronis Principis Stagnum fuiffe in eadem Regione, qua Vespasiani Amphi theatrum declarat Valer. Martialis, (4) dum in profequenda ipfius spectaculi mol. & illam crectam ait in ea maxime parte. ubi fuerane Stagna Neronis . Acclincii autom genas quale quantumve exfliterit , quum adfequi cogitatione valcamus, contenti firmus uno auctore Suetonio (5), qui, quam de feriberet auteam domum, flagnum, inquit maris inftar circumfeptum aedificiis ad ur bium speciem Neronem adiecisse Aquam D vero, quae navali stagno, ceterisque illius operibus inferviret, facile est cognoscere, quam Nero Claudiam opere arcuato adfum-ferit, exceptamque ufque ad templum Diva Claudit, quod in monte Coclio erat, perduxerit, ut inde distribueretur, Hacc Frontinus (6).

Reg. IV. Templum Pasis (7).

Templum Pacis, quod & quartae Regioni nomen ex Codice Publisno dedisfe

ferrem . fiquidem Herodiano (8) auctore . unum omnium tota Urbe maximum fuit atque pulcherrimum, idemque cunstarum aedium facrarum, quas ubique passim terra fullinerer opalentiffimum, egregieque munitum, multoque exorattum auro & argento -Divitias enim fuas illuc univerfi ferme quali in thefaurum congerebant . Profequemut igitur opus ordine a Vespasiano Principe. qui Templi exacdificandi auctot fuit, ini-tium fumentes. Tranquillus (9) enim Ve-fpafianum refert fecifie inter nova opera, Templum Pacis, Foro proximum. Infephus (10) autem in descriptione Belli Iudaici, Verpafianum ait devictis Indaeorum genti-bus, quum fundamenta tuendae pacis conflituisfet, ad Templi ipsius exaedificationem adiecific animum; quod quidem celerrime ac praeter omnium opinionem peregit, opus adeo exornatum, refertumque probatifimis tabulis, ac fignis undique adveftis, ut in uno tantum templo cerneres, quae passim difperfa pet universum orbem exstitissent; quorum imprimis thefauti magna vis candelabra, aliaque huiuscemodi fabricamenta ex Iudacorum delubro opima belli fpolia temphom inlustrarunt. Nam & in trium-phom ducta, & in triumphali areu Tiri feulpta funt ; filmus enim Titum una cum patre bellum contra Iudaeos geffiffe, deque victis gentibus triumphaffe. Quin etiam Pro-copius (11) testimonio est, Salomonis Hebracorum Regis thefauros Romam fuiffe delatos. Bello enim vigente intet Germanos, & Visigothos, Germani proelio fuperiores Galliae maximam partem occupavere , Carcaffonianam Urtem fumma celeritate obfidentes, quod ibi effe gazam regiam practenierant, quam fuperioribus tem-portius Alaricus ille Gothorum Rex condiderat, quum Romam depopulatus effet. In his fuere & Salomonis thefauri ingentes circumfepti, exornatique lapide viridi, quos ex Hierofolymis, Iudaea eapta, Romani olim in Urbem advexerant. Verum ne quis miretur tot ae tam praeclara Graecarum Romanaremque arriero opera in unum lo-cum fimul fuille congetta, Plinius (12), quum multorum probatitima ex acre fiena nobilitailet, ex omnibus, inquit, quae retuli clariffima quaeque in Urbe iam funt cicata a Velpatiano Principe in Templo

me habuit, quas ex cunctis laudibus ante-

Ex Martial, 1th, XI, 19.
Ex enden Martial, 1th, IX, Epige, XXXVIII. de metetree.

Barn fe infa dani, modiane orner felure
Flam objecte, S villi, Galla, some
fe at fils XL Eigh 6n

(1) Suyn. III. v. 5.

(4) De fooftent lib. XI. Erign. v.

(5) In vian Natsoli Gip. XXXI. som. 5.

<sup>(6)</sup> De squaedadi bus Ueh. Rom. Att. LXXVI.p. 145.
(7) Alies base Repo Urbe IV. Viss Serrie reason obtienir. Vido Rolleum Antiquit. Routann. Lib. I.

timir, Vols Rodinam Antiquit. Romanat. Los. 
f) Herodina. Lik. 1. to.

(c) In Via Vignital Cap. IX. n. t.

(v) Hilber. Indiv. Lik.VII. Cap. XXIV.

(vi) De little Geolic, Lik.L. Cap. XXII.

(vi) Hilber. Natur. Lik.XII. Cap. XXII.

Cap. XV.

Pacis, violentia Neronis in Urbem conve- IA Oa, & in fellariis domus aurese disposita. Celebratur in codem Templo marmor, quod vocant bafaltae ferrei coloris, atque duritize, unde & ei nomen dedit, in Aethiopia inventum, ac brevitare ipta lapidis no-bilitarum. Numquam enim maius repertum est, quam in Templo Pacis a Vesposiano dicatum i argumento ipfe Princeps Vefpafia-nus marmore infeulptus liberis circa ludentibus per quos totidem eubiti firmmi incrementi augentes se anni eius intelligebantur-Spechatissima insuper extiture in codem Templo Heroa absolutissimi operis a Timanishe illo picta, qui Graphidem princi-pem artis antea existimatum superaverat, quibus tabulis id maxime commendatur. quod arte ipfa vires pingench complexus fir. At parum fuerat his, quae diximus ornamentis Vefpafianum folum omnium ante fe Principum in melius murzeum exco-luiffe Paets Templum, ni & Bibliotheca adcederet, in qua Gellius (1) tradie com-mentarium de proloquiis L. Aelii dochi ho. minis, qui magiller Varronis fait, fludiose quaesitum a se repertum legisse : item Ca-pitonis doctissimi viri epistolas in cadem Bibliotheca extitiile. Centrum, ut ad ornamenta revertamur, vidimus ipfi in velli giis Templi adhue stantem striatam mar- C moream columnam altitudine pedum .. latitudine vero quanta symmetriae ae pro-portioni conveniret, relicium quali politeris testimonium tam pracelari, arque immensi operis. Quod fi unum in complum canca confluxere ornamenta, haud mirum videri debet , nudatum fuille orbem terrarum . & quemadmodum tantum imperium excesse cereras omnes nationes, ita Urbem & capur rerum celebritate, & copia omamentorum cunclis Urbibus praccelluisse.

#### Templum Remi .

Remo, quemadmodum & Quirino di-easum fuife Templum par eft, quum Romuß frater fuillet, meruilletque polt mortem in Aventino fepulcrum, Remoriam dictum, unde Remus de Urbe condenda fuerat aufpicatus. Ea enim fint Principum ingenia, ur dummodo ipfi clari, ac quam maxime tuti fint, gentilibus fuis honores libentiffime impertiantur.

(1) Noft, Attiest. Lib. XVI. Cap. VIII. v. s. (3) Livius Hift, Rom. Lib. X. Cap. XXXI. (3) Hee Templum Theatre file victors suffici com audificatife Pempens, de que Ord, Lib, III, Fafter, t. 69.

Altera terrole teto vicine ivalle Tiestre : Hart grape west puller see advends melt.

(4) Pies. Hifl. Nar. Lib. VII. Cap. VII. , Pompeli al-

#### Templum Veneris .

Venerem Deam, quum maxime celebris fit, ut quae etiam absolutissimi poueris homines furore agiter, aequum eit, praeter Martem ipfum Urbis indigitem, & multa templa meruifie, in qulbus Erycinae Veneris, Capitolinae, Calvae, Cluacinae, Myrteae , quin etiam illius , quam Fabii Gurgitis dixere (1), templa exfiterunt: de quibus fuis locis differemus. Huins autem, quae quartae Regioni adfignara est, nullum habemus cereum auctorem. Dion tamen refert Apollodorum Architectum, qui Traiani Forum Methodium & Gymnalium fabricaverat ab Hadriano in fimulatione interfectum, re autem, quod descriptionem & formam Templi Veneris, quam Princeps defignaverat, non fatis adproballet, quod profecto magnae molis opus fuit, ut a Principe ambition ingenii substructum, & quod choragia, ludorumque machinas in thezerum producendus caperet, ita enim a Dione deseriptum est; quod eo libențius retulimus, quandoquidem sublime illud fieri oportere Apollodorus feuferat, ut ex loco fuperiore in Saeram ul/jue Viam confpicuum foret; Siera enim Viz itidem conflitura fuir in hac Regione. Fuit & Venerls Victricis Templum (3), Pompeii Magni opus, in cuius dedicarione ad XX. Elephanti (4) pugnavere in Circo Gaetulis ex adverso is-cultatibus, quod prosecto insigne admodum fiille necesse eft, cum ob victricis nomen, tum ob mirabilem belluarum dimicationem. in qua fpe fugae amiffa mifericordiam vulgi incuarrabili habitu quaerentes in rantum merucre, ut populus oblicis Imperatoris ac munificentiae honorifie exquifice flens univerfus confurgeret, dirafque Pompcio, quas ille mox luit, poenas imprecaretur. Hace Pli-nius (5). Exflabar & Veneris aedes apud Forum auctore tulio Obsequente . Nam M. Iusio, Gn. Manlio Cofs. incendio circa Forum orto, quum plutima ellent deufta, aedes Veneris fine ullo velligio cremata.

### Templum Fauftinge (6).

Inter primarias feminas Annia Faultina celebrata est, quod nummi ipli veteris notae, marmoraque tellantur. Sed illind praecipue cognitioni, de qua agimus, mari.

tero custalutu, dedicatione Templi Venetis Vidiriseu canana, odaranos (sei, av. es qualar resente de Canana, especial de Canana, especi

Capitalinam is Vis Ascents Philosophi-

linum (1) in gestis Antonini Principis reperitur, ad hunc ferme modum. Tertio anno imperii Faultina uxor diem fuum obiit, quae a Senaru confecrata est, delatis Circensibus atque Templo Flaminicisque honoribus, flatuis insuper aureis & argenteis. Quin etiam Senatus decrevit, ut eius imago cunctis Circensibns poneretur. Exstat adhuc Romae prope Tarpeiam in peristyliis co-Iumnarum porticus ingentis, ita inscriptum: DIVO ANTONINO ET DIVAE FAUSTINAE EX S. C. Sed & vidimus ipfi iampridem ambuflum marmor his infignitum litteris: ANNIA FAUSTIN. VIVA SIBI POSUIT. Neque ignoramus tamen plures Faustinas a veteribus celebrari.

# Templum Telluris .

Telluris acdem, auctores funt Cicero (2), Livius (3). & Dionysius (4) in ea parte suisse aedisicatam, ubi Spurii Cassii regnum adpetentis domus publice everfa eft . Nam , quum fevere admodum, atque infigniter antiquitas ammadverteret in eos, qui nimio ambitu Rempub. agitavere, necato Cassio. relica futdialis area monumento fue, ne quis ibi postea aedificaret . Quapropter extra aream ipsam Telluris templum po-situm est, secundum viam, quae ad Ca-rinas tenderet, in quo insignis illa disserentia haud aspernanda est; siquidem apud eumdem Livium (5) non defint ex vetustissimis scriptoribus, qui fentiant patrem auctorem eius fupplicii fuisse, filiumque domi cognita caussa verberatum ac necatum (6) peculiumque Cereri confecratum: fignum inde factum effe, & subscriptum Ex Cassia familia datum, quod fi ita est, non discrepat a Malliana illa severitate, minimeque ab eo quod Plinius (7) testatum reliquit, fimulacrum primum ex aere factum Cereris ex peculio Spurii Callii, quem regnum adsectantem pater ipsius inreremerar.

### Via Sacra (8).

Viam Sacram & a nomine, & a celebritate fatis cognitam profequemur, ne tractus ipse itineris longus ab ea parte, cui adtiibuta Suburra est in arecm, minus pe-

xime convenit, quod apud Iulium Capito A ritis adferat ambiguitatem. Via igitur Sacra dida, quod in ea foedus ictum fit inter Romulum & Tatium Reges, vel qua utereutur Sacerdotes edulium facrorum conficiendorum caussa, a Carinis orta, inde certis spatiis ad regiam & domum Regis Sacrificuli, mox ad Sacellum Streniae, & rurfus a Regia in arcem usque pertinebat, ex qua augures eadem via profecti folebant pro iure conlegii inaugurare. In his Varronem (9) & Fest. Pompeium habemus auctores. Verrius autem Flaccus (10) aicbat disiunctim hanc viam adpellari debere, ut ceteras Flaminiam, Appiam, Latinam, Novam: Quocirca apud cunctos etiam scriptores maxime celebrara est. Magnum tamen apud posteros nomen dedit habitatio Iulii Caefaris, quem constat, auctore Suetonio (11) post Pontificatum maximum in Sacra Via habitasse publica domo . Dictato-remque factum Forum Romanum , Viamque Sacram a domo fua in clivum ufque Capitolinum munere gladiatorio contexisse linteis.

# Basilica Constantini .

Constantini Basilicam constitutam esse in hac Regione plerique dubirant, hac maxime ratione permoti, quod inferiptum clogium marmoreum Constantino fuerit ad' Laterana monumenta; unde Basilica Constaminiana diceretur, a quibus diverse admodum fentire me non poenitet; quum adhuc falfi quicquam apud Publium minime deprehenderim , praeterquam in confinio politis, quibus anceps locus caussam erroris praebet. Quapropter paucorum sententiae sum, qui multum Publio deserunt sido seriptori, & cui actas ipsa, qua vixit, auctoritatem dare videatur; fiquidem non adeo supervixerit Constantini tempora. Aedificium autem qui potissimum exferuxerit, quandoquidem plures Constantini imperitarunt, parum compertum. Flavium illum in Britannis natum Constantii & Helenae filium, ut magis credam exaediticasse inclinat animus, quum praeter ceteros omnes fuifict laudis avidus, ut qui praeter egregia gella in exornanda Urbe, CPolique fummum fludium impenderit, alioqui victoria infoleus, & caede fuorum ac plurimorum nobilium contaminatus. Testatur idem & Damasus

<sup>(1)</sup> In Vita Antonini Philosophi Cap.XXVI. (2) Pro Domo faz. C. XXXVIII, (3) Lib. II. Cap. XLI.

<sup>[7]</sup> Lib. H. Cap. X.L. (a) Lib. Helicius: Romanar. VII. p. 246; Vide etiam Val. Minz. Lib. VV. Cap. III. & Varrosom de Re (b) Lib. II. Cap. XXXV. (c) Ahi rame coerts Livium e tupe deichum adferunt, fo. Lib. XXV. Cap. IV. (1) Saxram Viam, Sareo Librer, Divotum, Divotum-que spolitoofn, & taadeum Romam iyfam Urbem

Saeram, ubi facra plurima conficiebantur, omnifque fuperflitionis compendium observabatur, seteres mun cuparupt.

<sup>(9)</sup> Varronia, & Fefti locos adnui in Subutra. Fefti adfertioni adflipulatur eriam Ovid. Faftor. Lib. Ill. 4. 22.

<sup>...</sup> bate funt fora Carfarit inquit,

there of a facili quer Via menne habet.

(10) De Ling. Lat. verb. Sacrami ita ut non Sacratia, fed Sacra Via adpellanda fit.

(11) In Vita Iulii Caristis. Cap. XLVI. n. z.

flancioum refert eo tempore, quo Christianam fequatus eft feltam, nonnația templa condidiffe, quorum unum Bafilica Confianciniana ab auctore adpellata. Elogium vero, quod ad Laterana fuit, adhuc fuperfunt qui videre hoe maxime exemplo inferiptum. D. N. CONSTANTING MAX. PRO FE-LET, AC TRIUMPHATORI SEMPER AUG. OR AM PLINCATAR TOTO ORSE REM PUBLICAN FA-CTIS . CONSULTINGUE S. P. Q. R. DEDICANTE ANCIO PAULINO IUNIORE . V. C. COS. ORD. PRAEF. URS. Quod autem ad Laterana monumenta longe diversa Regione, ut quam Isis, & Serapis inter igetret, marmoreum elogium constitutum fit vitio temporum fadum putaverim. Nam multa id genus fi propius adverteris per Urbem dispersa immutataque inventas Principibus aliis alier fibi gloriam ancupantibus. Urcumque fe Constantini marmorenm monumentum, aut translatum ad Laterana fuit, aut quum ibi postmodum Christianis temporibus zedificium tisperstrueretur novis parietikus inci fum. Verum quum plerique ambigant in Conflantinis Augustis , fiquidem post Fla-vium illum Constantii & Helenae filium , cuius triumphalia monumenta in arcus fpeciem etiamoum Romae spectantur, plures C deinceps Conflantini celebrentur, admonendi funt, qui nondum cuncta veterum per legerint variatum fuide ab auctoribus Zonara, Eufebio, Zolimo, arque Eutropio in Principitus describendis adeo, ut e Con-flantio, Coastantino, atque Constanti, qui alteri anreponendus sie hand facile discernas. Quapropeer hoc taneum fubiecific velim, Romae adhue perdurare lapidem ineifam litteris, quibus variatum fuille videa-tur in progenie Conflantinorum, quandoquidem C. Val. Aurelii cognominati lune & qui ex Flaviana familia clarnere. Elogium autem, quod nos ipú vidimus marmore inferipeam etiamaum in Transliberina Re-gione ad hune modum fe habet. = Ma-GNO ET INVICTO IMP. CAES. C. VAL. AU-TEL. CONSTANTINO PIO FEL. INVECTO AUC. PONTIS MAX. TRIS. POTEST. Cos. III. P.P. PROLOS. D. N. CORPUS CORARIORUM, MA. GNARIORUM SCEATARIORUM DEVOT. NUMENT MA-RESTAUQUE EIUS DEDICATAE KAL. IAN. DD. NN. DIOCLETIANO III. ET MAXIMIANO COSE. CURANTE THESSED SECURDO P. C. CORA-BIORUM. Ceterum de Constantini stemmace aliorum fit iudicism. Nos autem ita interpretamur, Conflatinum Magnum, Confantii & Helegae filium, tres liberos fuscepitle, Conflantinum, Conflantem, & Con-

Postifex in monumentis facris , qui Cos [A] flantium eum , qui Urbem depraedatus eff , acreaque monumenta fere omnia abflulit, ut Conflictinopolim exornaret. Bahlica Paulli Aimilii.

Lubricus ancepsque locus est de Pauli Bafilieis; nam practer hanc, quam nos Acmiliam interpretamor, & alteram in Foso Fulvise dicatam ferunt . Primam putavetim, de qua Cicero (1) ad Atticum fcribens texuific inquit Paullum iifdem antiquis columnis. Alteram vero locatam, magnificentiffimeque exftructam columnis Phrygiis mirabilem , ut quae mille & quingentis sestertiis conflicerit, tot caim tentifque largitionibus redemisse Caestrem Paulli benevolentiam Plutarchus (1) in commentariis refert, ne quid contra fuam potentiam moliretur. Quod autem Cicero inquit Paullum in medio Foro Basilicam texuisle listem antiquis columnis, anchoritati hominis, ut in eadem, qua Paullus actate libenter adcedimus, Publiumque ipfum putamus, ficut in finibus fere accidere folet aberraffe in limite Regionis, quam pracfertim Ciceronis tempo-ribus adhuc distributa Urbs minime esset in cas Regiones, quas desade XIV. numero Augnitus divifit. Quapropter hanc de qua loquimur Aemiliam, alteram Fulviam dixerim. Nam & Varro Cornelium quemdam pictorem celebrat, qui in Basilica Aemilia & Fulvia inumbravit : videmutque apud Plinium (3) M. Aomilium Conlegam in Confolato Quinci Luchaneii in Bassica Acmilia clypeos pofaitle, decoram fanc rem, & quae ab Appio Claudio originem duverit. Hace injeur Bafilica five a M. Aemilio aedificata, five iildem antiquis colomois a Paullo contexta fartaque Aemilia certe dicta . in qua tantum magnificentiae fuiffe Cicero (4) praedicat, ut nihil gratius illo monumento, mikal gloriolius reperiectur, & Pamas Illic bellegeri fublimis regio Paulli. În Bafilicis vero sus dici, exercerique rem argentariam nemo est paullo crudation, qui ignoret.

#### Forum Transferrium .

Forum Transctorium, quod pervinm (5) esser a transcundo dictum arbitror, quemadmodum & transitoriam Neronis domum, quam polica infigni incendio abfumtam ex re auream nominavit. Hoc autem acdificium quamvis a Domitiano erettum, nihilomiaus Forum Nervae dictum Suetomus (6) refert, ut puto, mali Principis odio

<sup>(</sup>r) Lib. IV. Ep. 16. " Paulles in medio fore Balliforn ion parce terroit indem antiquie columna. Illiam no-tent, quara focavit, facit magnetometificam. Qual quaeris? sabil grattus ille monumetro, nited gior

fus m. (a) In Capiar, p. 712.

<sup>(1)</sup> Hill. Nat. Lib. XXXV. Cap. 11L

Jeon Chile Libo A.A.A.V. Sup and [4] Lean Experien Incl.
 Persiam hee forum nunceprotum adfeit. Aut. Velos in Cael. 11, 2. " Eo (imperso) is abdicavis Network defense prins foru quod adpellatur Fernant "
 In Vita Dominiosi Cap. V. A. h.

edio : fiquidem auctore Dione , eiusdem Sta- ; A1 Area Vulcani Vulcanalique illud dicendum tuae aureae atque argenteae conflatae, arcus quamplurimi adusti passim, ac diruti sublatis titulis. Cererum ne perinde in Forum faeviretur, praeclarum opus in caussa fuisse existimaverim, ni forte successor Nerva abolendae memoriae occasionem naclus, alienam fibi gloriam adsciverit. Utcumque usurpatum nomen fuerit, certe Domitianus inter nova opera & Forum crexit. Fides penes Eusebium & Papinium auctores erit. Durant adhuc inter Capitolium & Esquilias vestigia pervii aedisicii, & absolutissimi ope. ris, quae nos pictura ipía referre, quod pro vetustate potuimus, curavimus, addito înfuper titulo, qui aediticii peristyliis fuerat adferiptus .

IMP. NERVA CAESAR. AUG. PONT. MAX. TRIB. POTEST. 11. IMP. 11. PROCOS. NERVAE FECIT.

Celebrantur & a Lampridio (1) in Alexandri Severi gestis Statuae colosticae, pedestres, equestresque, quas ille Princeps Divis Imperatoribus in codem Foro, quod Transitorium dicebatur, conlocavit manentibus titulis & columnis aereis, quae geflorum ordinem cominerent, exemplo Augusti, qui proximum a diis immortalibus honorem memoriae ducum praestitit , statuafque omnium triumphali effigie in Foro fuo dedicavir

### Area Vulcani cum Vulcanali.

Quum Aream Vulcanaleque tantum invenerim in pervetusta scriptione, reliqua cenfemus omittenda, ut in multis pro cuinfque ingenio adcerfita. Vulcani, Martis, Veneris, aliaque generis ciusdem templa diximus a veteribus ex disciplina Etrusco. rum extra Urbem fuiffe conflituta; fed pro fortuna & magnis rebus gestis, aucta Urbe. multa; quae prius extra moenia visebantur templa postea unis & ipsa moenibus comprehenfa. Quod antem Vulcani aedes extra monumenta effet Plutarchus in Problematis testatur, qui ea de caussa Romulum resert Vulcani delubrum extra Urbem posuisse, quod illum Deum feclutum moenibus coli fanctius antiquitas existimaverit. Dionysius vero in descriptione Fori Romani, loci maxime constituti ad conventus peragendos, agitari inquit negocia in Vulcani templo; quod paullum Foro superstaret. Ceterum de

videtur, quod a Plinio (2), & Gellio (3) adnotatum constat. Nam, quum ille de loto arbore meminisset, alteram lotum fuisse dicit in Vulcanali (4), quod Romulus constituit ex victoria de decimis (5), cuius radices in Forum usque Caesaris per stationes municipiorum penetrarent . Gellius autem vetusiora repetens, statuam ait in Comitio positam Horatio Cocliti (6) viro fortiflimo de caclo tactam, deinde in Area Vulcani fublimiore loco conflitutam. Utcumque nos Aream Vulcanalegue promifcue accipiendum cenfemus relictum fane fubdiale spatium, quod templo Vulcani praeiaceret ad figna, columnas, aliaque huiuscemodi in propatulo statuenda, quae pro magnitudine Templum non satis commode caperet, vel religio estet sepulcra, monumentaque cetera contineri templo. Fest. enim Pompeius (7) auctor est, Sempronii ossa ex prodigiis, multorumque responsis Senatus decreto intra Urbem relata in Vulcanali, quod erat fupra Comitium, obruta, fuperque ea columnam cum ipsius effigie positam. Neque ab his, quae in militia dicturi fumus, alie-num fuerit illud pro loco fubdidiffe, Vulcano in victoria de hostibus honorem haberi folitum; fiquidem postero die, quo ad Urbem Nolam Marcellus Hannibalem proelio fuperavit, quum induciis tacitis lepeliendos utrinque fuos in acie caelos curaffent, ípolia nostium Marcellus Vulcano votum cremavit.

# Apollo Sandalarius .

Sandalarium a fandalio dictum calceamenti genere arbitror locum frequentem fandaliariis tabernis, quem librariae coniunctum fuisse ex Gellii (8) auctoritate constat. Nam quum ipfe iam adolescentulus una cum ceteris fuae actatis praetextam, & puerilem togam mutaffet , magistrosque tune fibimetipfis exploratores quaererent, in fandaliario, forte apud librarios, fuere. Quod aurem ad Sandaliarium Apollinem adinet, verba Tranquilli (9) de Augusto fatis milii funt testimonii, simulacrum illud Apollinis in Sandaliario fuisse positum Nam, quum omnes ordines in lacum Curtii quotannis ex voto pro falute Principis flipem iacerent, item Kal. Ianuariis strenam in Capitolio etiam abtenti deferrent, ex ea pecunia pretiofillima deorum fimulacra Cae-

<sup>(1)</sup> In Alexand. Sev. Cap. XXVIII.
(2) Hilfor. Nat. Lib. XVI. Cap. XLIV.
(3) Noth. Articar. Lib. IV. Cap. V.
(4) Volcanol acidius fuit Vulcano facta, ubi lonos a
Romulo fata, in cultus area fanguine per biduum pluir.
(5) Lacillies. de seus fedelium fice. (5) Intellige de parte spoliorum ête.
(6) Cocles nomen renes Lasinos, quod apud Graccos

μονόφθαλμος, oculo enim altero caruir Horatius, quem in bello amiferat. Huius Virl in bello virtus maxime apud Seriptores omnes retum Romanare celebratur.

<sup>(2)</sup> In V Status. (3) Noch. Acticar. Lib. XVIII. Cap. IV. (9) In Vita Aug. Cap. LVII. n. 4.

far mercatus dedicabat, ut Apollinem San- A daliarium, & Tragoedum Iovems unde a vico locoque Sandaliarium cognomen ufurpatum (1) existimamus.

### Sarorium Tioillum .

Fest. Pompeium (2) qui perlegerine nuper enim repertus eft pene integer, fcriprores ceteros in Tigillo Sororio interpretando non adeo desideraverint. Penes illum enim fides erit conventionis inter Tullum Hoftilium Regem & Metium Fufetinm Albanorum'ducem, unde trigemini Horatii, Curiatiique in proelium, quo res Romana fletit, defeenderunt. Reperitur ibidem & Ara Iunoni Sororiae, & Jano Curiatio conseerata eo maxime loci, quo duo Tigilla tertio fuper adiecto Tullus eonstituerat , velut fub iugum missus Horatius subiisset . Locus autem fuit in Angiportu ferente a Carinis deorfum his, qui an Cyprum pergerese Angiportum , ibi enim & Arze iam-diu erestae manebaue , & rigillum quod super eas exrendebatur Tigillum Sororium voca bant . Hace Dionyfius (3) , ut ceteros omirramus recentiores auctores.

### Coloffus (4).

Neronem Domitium habuiffe & pinendi, & fingendi maxime non mediocre gendi, & ingenui maxime and ances studium Tranquillus (5) auctor est; unde etiamoum adparet nummis eius notae feulpendi infigne artificium fupra corum laudem, qui ante postesque Romae sculptura claruere. Certe infanc avidus aerernitatis re-ferri effigie admodum delectatus est. quod praeter Colossum, de quo dicturi fumus, & iaspis XV. unciarum magnitudine teflatur, qua gemma feulptum thoracatum Principem Plinius (6) se vidisse adtirmat. De Coloffo autem, ut cognoscere licet, feriptores inter fe diffentiant, qui primo a Nerone iptius efficie marmore exaedificatus, Xesodoro (7) artifice, postea quam fatis in Gallia artem adprobaverat, deinde refectus, dicarufque folis venerationi eft, reiestis fee-Tom.II.

(1) All matient ab Apellini Einsteine findelin pe-debus peltante, Sandalariens deltens, cons proindo non generature in improvious, chile proindo con generature in constitution della periodi Romante cundit in diesa referredi emplete flatamen hore (tashfrio deceratum elegific, Contile Albert, Ruberniam Crp. V. & Casepasson in Difuyofic, Sar-cre-Hilleric, de deals, Emblomate in Grand.

Carpinel pag. 16.

(a) Feffur Pomp. in V. Javaines Tiglifess have tradit,

a adpellabator focus facer in honorem lenness, quest cracius quidens flatuerat couffe foretir a fe incerfelles ob fuem expiscionem &c. , Relique refeet

Drigellarius in taxtu (3) Lib. IIL p. 160. Eff in Angiporto, qui a Carinis decit ad Vicam &c.

(a) Da boe Martislis De Spelles, 2, n. s. in Secra Vis

arefto eft intelligendus. His nii filosov projen videt aften Colofen, Et srejenet media promata selfa via.

leribus ambiriofi Principis, infigni infuper eongiarii munere conlato ei , qui refecifict-Rurfus Commodus Antoninus Neroni perfimilis, fimulacri capite ademto, fuum (8) impofuit, foedum flagitinm, & quod forte in mun; totalin nagraini, ce que a sancia minitationem traxerit Conflantinum Maximum; nam quum ille ad Byzantium reno-vandum cochlidem Columnam porphyriam ex Urbe Roma transtulisset, itidem ex Troade colofficam ex aere flatuam advexit fuperpofuitque Columnae.commutato una con so numinis titulo & capite. Ceterum post Commodum, ut puto, sequuta posteritas in pristinum solis habitum, sormamque restituit, damnatis huius Principis conruptis moribus. . Nam ex S. C., ut Herodianus (o) est auctor, statuze titulique in eius odum sublati. Neque admirationi sit tam vasto, atque in. figni corpore permutatio eapitis, cum ob rei magnitudinem, tum quod moris apud Romanos fait, ita formari flatuas, ut capita tolli, & alia fubfficui possent ; quod Plinius (10) testarur, & nos ipti vidimus plusima e marmore capita ita apte compofireque inflituta, ut coagmentatio ipfa non modo facilis, ac. firma fatis, fed venufta decorem fimul, & foliditatem prae fe ferre videatur. Id autem artificium ad memoriam, diuturnitatemque excogitatum crediderim, ne foret . qui magnis turbulentiffimifque tempeffatitus, quae longo aevo adcidere necesse effet, integras flatuas consumperet, quom capita fatis commode auferre posici; sive quod nonnulli e nostris statuariis contendunt, ut primae opciis partes, quae capitis funt, infignioris artificis effent: ceterae ad trunenm ipium pertinentes ignobilis, neque adeo ut ille in feulpendo periti. Tanta certe multitudo flatuarum Romae fust, ut alter populus lapideus vidererur. Sed, ut ad ordinem redeamus, Publius, quum Coloffum ipfum deferiberes, feptem adiecie ca-piti radios, quorum finguli duo & XX. pedes prominerent, opas fane immenfae molis, turribus par, quippe quod nomen Ve-fpafiani Amphitheatro dederit. Nam, quum Hadrianus stantem suspensumque per De-Ppp

frientia fingendi carlondique melli unterem pefigence-

is or Or.

1 Spartian. C.17., Coloff caput denfit, quad Neroni
offet, ne fram imposit, ne tirulum mare falira fabferipfit.

(9) Hiffer. Lib. II. flor, Lib. XXXV. Cap. IL.

erianum architectum ingenti molitione tranf- 12 tulisset, qua etiam elephantos XXIV. ad. hiberet, verisimile est prope Amphitheatrum constituisse, quandoquidem theatri opus in Colossei nomen cesserit, quod ad haec ufque tempora permansit. Scimus enim, ut Pliniano (1) exemplo nitar, & Iovem perinde Colosseum a Claudio Principe in Campo Martio dicatum a theatri Pompeii vicinitate Pompeianum dictum. Haec Tranquillus (2), Plinius, Spartianus, ac Lampridius. Atque quod in coloffico opere mirabile admodum eft, neque tamen adhue, anod equidem meminerim, adnotatum adtigille me non poenitet in tanta praesertim Coloslorum copia, quos Graecia Asia simul, & Italia factitavit . Etenim, quum ars naturam imitetur adfingatque fupra naturam ipfam quicquid adricere mortales potiit, id maxime in Coloffeis flatuis arduum fuit, ut supra iustam hominis mensuram nequaquam haberent . unde reliquam altitudinem tam vasti corporis metirentue. Quapropter, quum a parvis ad maxima membra coniechuram facere necesse esset ita, ut omnes partes constarent, recteque conresponderent oculis, hinc fumma difficultas ac pene invius aditus, ad conceptam animo altitudi. nem fuit; unde adcidifle putem, ut ex reliquiis Colosforum, quos nostra aetas vicir, perpauci probentur, ecteri magnitudine ac difficultate moliendi magis maiorem praebeant admirationem, quam inftis artibus, ac recta proportione commendentur ..

### Meta Sudans .

Verba Annaei Senecae (3) de Meta Sudante eo libentius posucrim, quod alibi nulquam invenio ufurpatum nomen. Ea autem haec funt "In his, quae me fine avo-catione circumftrepunt effedas transcurrentes pono, & fabrum inquilinum & ferrarium vicinum, aut hunc, qui ad Metam Sudantem tubulas experitur & tibias, nec cantat, fed exclamat,,. Quod fi velimus Me-tam ulterius profequi, dicemus genus aedificii fut flructum fuitle ad terminum aliquem definiendum, memoriamque propagandam . Sudantem vero, quod fidalle religiole creditum sit (4), quemadmodum & apud Livium (5) legimus, sudatle Martis fignum via Appia ad fimulaera luporum.

Carinae locus infiguis cum Coelio coninnclus; unde Sacrae Viae caput oriebatur. quae ab facello Streniae longo itineris tracui opinioni & Horatius (7) adfentitur, quum dicat a Foro nimium diffare Carinas. Forum vero subiacere Capitolio, atque arci nemini dubium est. Hoc idem adsentire videtur & Livius (8), dum in adventu Haunibalis ad Urbem Q. Fulvium Proconfulem refert prosectum a Capua, ut hostem fubsequeretur, Porta Capena cum exercitu Romam ingressum media urbe per Carinas Esquilias contendisse, atque inde egressum inter Efquilinam Collinamque Portam castra posuisse. Nobilitavere locum inter cetera magnificentissimae aedes Pompeii Magni, ac multo post Balbini Principis, quarum in Pompeiam Imperator Tiberius divertit, quum post Campaniae secessium in Urbem rediffet; unde postea Esquilias in hortos Moecenatianos trantmigravit. In his Tranquillum (2) & Capitolinum (10) habemus auctores.

# Domus Pompeii.

Descripturus Pompeii Magni Domum illud praemonuisse velim, quum praesertim in cognoleendis nonnullis acditiciis maxime adcommodatum sit, Romana pleraque monumenta, ut cetera fere omnia a parvis coepta initiis, pro fortuna fummum fufcepiffe incrementum. Nam, quum Pompeii Do-mus, ut Capitolinus testatur (11), a proavo etiam suo haberetur, par est pro tem-pore, & successu rerum ampliorem exornatioremque fuisse redditam, quod mihi ma. ximo argumento est, siquidem rostrata nuncuparetur. Pompeium enim, quum infigni illa victoria de piratis triumphasset, contentaneum est, ditiorem ex manubiis faclum ad excolendas aedes adiecisse animum Scimus enim. Plutarcho auctore (12), illum ad tertium usque triumphum modicis atque incompositis aedibus habitasse. Quapropter a naviom roftris roftratam dictam, exornatioremque redditam avitam eius domum crediderim, quam & fequuti Principes, ut puto, excoluere. Certe Gordianus Augu-

Carinae .

<sup>(1)</sup> Plinius Hiff. Nat. Lib. XXXIV. Cap. VII. Talis in (4) Păinisa Hifa, Nat, Lib, XXXIV. Cap, VII. Tatis in Gampo Marcio Injerie a Cliudio Carfine diazu-quii vocatur Empeanus a vicinitare theatri. Vule etium F. Narfun, Rom. Ver. Lib, VI. Cap, I. & Millanom Tepegraph, Urb, Rosa. v. 10.
(4) Horim Striptorum foct ium paulis fupertui innuiman. (5) Vel quod per medium hoe sedificium aquarum ma-ma un nearribekercur.

gna vis praeterlabereur.
(5) Hiftor. Rem. Lib. XXII. Cap. I.
(6) Lib. IV. de Ling. Lat. ad M. Tullium, ubi de Coclianis agitur.

<sup>(7)</sup> Epiftolar, Lib.L. Epift, 7, verfu 48, Vicus erat Rome curvus, 3c oblongus inflar Carinne.
(8) Lib. X.Y.V. Cap. X.
(9) In Vita Tiberii Cap.X.V. n. 1. Idem et Dio testarur Lib. XLVIII. p. 36c. Carins loci nomeo est Romuse, quo in loco Pompeius Magous aedes habuerar felendisfilmas.

<sup>(10)</sup> In Maximo & Balbino Capit. 16., ubi bacc ,, Dem: s Balbini criam nunc Romae offenditur in Carinis ma-

gna & potens ". (11) Idem in Gordinnis Tribus Cap. 3.

<sup>(12)</sup> In Pompeio.

dus in aedilitatis fuae commemoratione A profusior, quum inter cetera feras Lybicas centum uno die exhibuisset, ca cuncta tabulis in Pompeiana Domo rostrata repraefentavit, venationem praecipuae admirationis, & quae in fe omnium oculos a cetero pi-Eturae opere averteret. Locus autem, ubi Domus haec constituta suit, supra in Carinis demonstratus est. Nam & alteram habuit in Circo Flaminio Regiam dictam, quod cultu, opinor, regio exornata esser. Nam & Plutarchus (1) infigniorem domum inquit crexisse Pompeium theatro suo adiacentem, posteaquam gloria vicerat invidiam .

# Regia Tarquinii Prifci .

In constituenda Tarquinii Prisci Regia, practer ceteros Livium (2) auctorem fequar scriptorem in componenda historia gravisfimum, & cui Augusto sui aevi Principe veterum monumenta repetere licuerit. Is enim in Tarquinii caede, quum uxor Tanaquil per fenestras in novam viam versas populum adloqueretur, habitasse, inquit, Regem ad Iovis Statoris acdem, quod non abhorret ab corum fententia, qui unas cafdemque aedes incoluisse Tarquinios contendunt. Nam & Plinius (3) contra Iovis Statoris aedem, Superbi domum constituit; siquidem in eius vestibulo positam suisse Valerii Publicolae statuam referat, equo infidentem. Quod autem Superbi domus in Esquiliis, Prisci autem Regione alia constitutae funt, quam ambac Statori Iovi propinquae exfisterent , factum id loci vicinitate arbitror, ut anceps dubiufque locus promiscue acciperetur,

### Domus Spurii Cafsii.

Spurii Cassii Domum ob cam causfam, quod regnum adfectasset publice suisse everfam diximus in Telluris Templo, quod eodem loco poni antiquitas voluit, relicta fubdiali area, ut infigne documentum, ne quidam ibi postea aedificaret. Statuam infuper , quam fibi statuisset Cassius etiam conflatam a Censoribus Plinius (4) prodidit ,

# Domus P. Cor. Scipionis Naficae (5).

In Pandectis conftat P. Cor. Scipionis Naficae, qui optimus a Senatu iudicatus oft, domum publice datam in Sacra Via, quo commodius consuleretur. Tom. 11.

# Templum Iani .

Iano quis dubitet plura erecta fuific templa, quum primus fuerit ex antiquis diis, quos Romani Penates adpellarunt? Quod autem & in hac Regione ad Forum Transitorium coleretur, Servius (6) declarat, qui Regem Numam refert Sacrarium Iano inflituisse ad imum Argiletum iuxta Marcelli Theatrum, duabus pariter exstructis aediculis ob Ianum bifrontem; postea captis Faliscis, Etruriae oppido, quum Iam fimulacrum quatuor frontibus inveniretur, quod Numa instituerat, translatum est ad Forum Transitorium, quatuorque portis Templum erectum eft.

### Aedes Concordiae.

Concordiam, ut in qua confisteret Romana res, plura meruiffe templa oportuit, quorum unum dubium est, utrum in hac, an in Fori Romani Regione exstiterit . Nam Livius (7) auctor est, C. Flavium aedem Concordiae in area Vulcani summa invidia nobilium dedicasse. Plinius (8) autem eumdem Flavium refert , vovisie aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines; & quum ad id pecunia publica non decerneretur, ex multatitia feneratoribus condemnatis aediculam aeream fecisse in Graecostasi, quae tunc erat supra Comitium, incidiffeque in tabula aerea cam aedem CCC. quatuor annis post Capitolinam dedicatam. Ceterum in fubobfeuro loco vicinitate ancipiti, quod alibi diximus, referre placet in aedificus, quemadmodum & in arboribus fieri contigiffe, ut in confinio confica in utroque agro ferpant. Certe Vulcanale, ut & Graecostasis supra Co-mitium suit. Haec Fest. Pompeius (9). Exflirit & alia Concordia celebration a Furio Camillo vota, de qua in Fori Regione dicemus.

### Horti Gn. Pombeil.

Hortorum nomine villas, delitias, agrofque in ipfa Urbe possedisse veteres diximus. Quod autem Pompeius hortos in hac Regione habuisset, Asconius (10) testis est, qui Pompeium refert simulasse timere, seu plane timuisse Milonem; itaque ne domi quidem fuae, fed in hortis fuperioribus ante iudicium de Clodio manfifle ita, ut villam quoque praesidio militum circumdaret : Ppp:

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Histor. Rom. Lib. L. Cap. 41.
(3) Histor. Natur. Lib. XXXIV. Cap. VI. n. 13.

<sup>(4)</sup> Bid. n. 14.
(5) Ex Pomponio.
(6) In Aeneid. Lib. VII. Plura, fi libet, de lani Temple reperies penes Pitifeum in Lexito.

Hiftor, Rom. L. IX. Cap. 46. Vide etiam Rycqui. um de Capitolio cap. 41.
 Hiftor, Natur. Lib. XXXIII. cap. 1. n. 6.

De Verbor. figoific. " In Vulcanali, qued eft fupra

<sup>(10)</sup> In Orat. peo Milon. , Timebat Pempeius Milonem', fen timere fe fimulabat : Ge.

rursifique Pompeium ob suspicionem in A tisse Aurelius Cassiodorus (6) auftor est. superioribus hortis se continuisse. Hortos autem superiores putamus villae coniunctos adiacentesque, dictos vero superiores ad eorum differentiam, qui una cum rostrata domo continerentur. Verisimile enim est & hanc hortulis, fylvis, nemoribulque fuille excultam, quum celebris admodum exsti-tisser, arque in Carinis esser nimium a Foro distantibus. Quomodocumque infignes haliti Pompeii horti sunt, ut in quibus a Diclatore Caefare fibi dono traditis M. An. tonius, qui postea Triumvir suit, frequentiflime commoraretur . Haec Plutarchus (1) .

# Domus Iulii Caefaris .

Iulium Caefarem diximus habitaffe primo in Suburia modicis acdibus, quas nos ca de caussa insigniores factas esse putamus, quod M. Antonius Grifo, quem & M. Cicero audivit, vir adprime eruditus, puero adliuc Iulio, in his docuiffer . Haec Suctonius (2) feripfit .

# Altera Domus Caefuris.

Alteram Domum (3) habuisse publicam Iulium Caefarem in Sacra Via fatis C constat, ut commodius agerentur, quae ad Pontificis Maximi curam pertinerent, quum eo munere fungeretur. Contra autem domum exstructum fuisse Sacellum ex S. C. Plutarchus (4) adserit ex Livii traditionibus, opus fane instar tumuli, refertum fummis ornamentis, quod & Servius (5) fentire videtur. Nam, quum Caefar na valı proelio Poenos vicifler, rostratas columnas erexit, documentum ad posteros maritimae victoriae; quarum una in Roft is , altera ante arcum Servii aetate prominebat. Sacelium autem, tumulus, & arcus non adeo inter se different in co praesertim monumentorum genere, quae ad gloriam spectant; promiscue enim his veteres usi funt .

# Elephantes Aerei.

Elephantos ex acre in Via Sacra exfli-

dum refert Theodoricum Regem, cuius a feeretis fuerat, ea fimulacra in ruinam prona instauranda curasse. Is enim Gothus genere, ingenio ac moribus minime barbarus, quum per Iustiniani tempora Italiae, atque Urbis Romae potiretur, fludiosiffimus pacis, ac publici decoris tuendi fuit. Elephantos autem qua de caussa in Sacra Via erexillent veteres nobis est incompertum; legimus tamen apud Tranquillum (7) id genus animalium iu triumphis celebre fuiffe. Nam, quum Caesar Dictator de Gallis triumphasset, adscendit Capitolium ad lumina XL. elephantis dextra, ac fiuilfra lychnuchos geflauribus Rurfus Augu-itus Curules pariter triumphos quum egifset Dalmaticum, Attiacum, Alexandrinum verisimile est, & ipsum elephantis usum fuille, cuius celebritatis indicio esse possunt nummi veteris notae a Tiberio privigno fuo percussi, quibus (8) videre licet bigarum currum, flatuamque fupersedentem triumphali habitu quatuor elephantis perducentibus huiuscemodi inscriptum titulum. Divo Augusto S. P. Q. R.

# Domus Balbini Principis.

Balbinum Principem habitasse in Carinis constat, aedibus magnificentillimis, quas postea gentiles eius possedide ad fua usque tempora Iulius Capitolinus (9) testatur. Is autem Balbinus nobili genere natus vir Consularis suit, & qui una cum Pupieno a Scuatu electus ad imperium contra Maximinum Principem ad Urbem festinancem seditione intestina a Praetorianis interfectus est . Balbinum quidam purant Decium Coelium dictum, cuius maiores ex Gadibus, Hispaniae Urbe, cum Pompeio Magno venissent, civitateque donati effent. Horum primus Theophanes Balbus Cornelius Romae adpellatus, quem M. Tullius defendit (10).

# Arcus Gallieni Principis.

Exstat & in hac Regione marmoreus arcus pervius honori Gallieni & Saloninae ab

<sup>(1)</sup> In Pompeio,
(2) In Via Caefaris capit, 46, n. 1.
(3) In Via Caefaris capit, 46, n. 1.
(4) Idem Sueronium tefariur ibad, esp. end. 13 post autem
(5) Idem Sueronium in facera vit 3, donno publica 30.

Hanc postes ad fostum directum ipaismet Caefaris inman, ur paro, a defecture, in perio, ne propterea regnum, ur puto, adfoctare, in tanta acdium operofitate vidererur, docet Ovidius Faftor. VI. v. 359.

Faller, VI. v. 159.

Dife trame, sentent erter, sii Litia muse of Ferlicus, immerdie tellä ferre domme, Hen ergutat labe of mills for miller ergal, Sed quia kennis ville nover fine of Softimiser van for Softimiser van verme finerere mule;

Tolym fine konert periore Casfer van.

Hule tunen Ordini alderten millem edquisfenut in aniquatian profesforer, quos consulters poses, 8 vanniquatian profesforer, quos consulters poses, 9 vanniquatian profesforer, quos consulters poses, 9 vanniquatian profesional 
cat, penes Pitiacum in Lexico ad Veth. Domus Cao forit Diffatoris . (4) In Cacfare. (5) In Virgil.

In Virgil.

Variarum Libro X. 30. Verba einsdem hacefinst ,

Relationis refires tempore comprismes in Via Sacra
Elephantes aenees virina omnimedis raina titulane ,

Vivilla Virina Viri

Elphante aessez teina smainnelle noine titubere ; In Vita lulii Cacfarie car, XXXVII, noun. 3. Huisifundi folitos vestres in deliciu induce triumpha entibendo Elphantes, modo biiges, modo quadeliuga curribus iandeas, triumphali pompae, iker alequand terroris effent argumenta, auchor eft Vir Cl. Span hemius Differtation, III. de praest, è atti Numifa (a) Cap. XVI. in eius gestis . (a) In Orat. pro Cornel. Balbe.

ab Aurelio Victore dicatus, cuius inferi- Al praeter ea, quae ex aere videntur, passim ptionem libenter adpositi ad evitandam eo- compe dispersa, & sigilla gemmea sperum ambiguitatem, qui Gallienum Saloni-num dictum, quod Salonis, Dalmatiae oppido, natus effet, velint adferere. Nam & Sex. Aurelius (1) auctor eft, Gallienum Principem captum amore Saloninae coniugis, vel pellicis, Saloninum alterum filium ex ea genitum subrogasse imperio in Cornelii locum; unde Gallienum Saloninum cognominatum arbitror. Certe ad statuam ipsius effigie (2) positam in Sacra Via titulus in-scriptus suit: Gallieno iuniori salonino,... Utcumque Gallieni duo Principes exstitere, quorum pater ignavia insignis suit; siqu-dem & Valerianum (3) patrem captivum in Perside consenescere ignominiose passus sit, & ex Aegypto, Asia, Gallia nuntiaris saepe cladibus ob malas belli artes, iocando dicere folitus fit, etiam fine lino Aegyptio aphronitris ac trabeatis fagis tutam fore Rempublicam; filius autem regio cultu educatus potitusque imperio invidia patris exstinctus est. Hacc (4) Capitolinus. Verba autem elogii haec funt :

GALLIENO CLEMENTISSIMO PRINCIPI CUIUS INVICTA VIRTUS SOLA PIETATE SUPERATA EST ET SALONINAE SANCTISSIMAE AUG. M. AURELIUS VICTOR DEDICATISSIMUS NUMINI MAIESTATIQUE EORUM . .

#### Libraria .

De Libraria diximus in Apolline Sandalario: neque est cur dubitari possit in hac potissimum fuisse constitutam Regione, quum pracer Gellium (5), qui bis memine-rit, & Martialis (6) testetur post Pacis Templum exstigiste Librariam.

## Sigillaria .

Sigillaria locum figillariis officiis frequentem arbitror; veteres enim figuis mirifice de lectati funt, quae ut colossica moliti, ita & parvula in usu habuere. Testimonio sunt

ctatistimi operis, quorum etiam nunc tanta copia superest, ut veteribus nihil fuisse antiquius videri poffit, quam scalpere perduriffimas gemmas fignis probatiffimis. Sigillaria autem fuisse locum celebrem, cum Gellius (7) declarat, qui apud Librariam fuisse dicit; tum maxime Tranquillus (8) referens inter portentosa scelera Neronis puerum Sporum pro uxore habitum circumlatumque lectica Graeciae conventus, ac mox Romae circa Sigillaria ita, ut in propatulo a Principe exofcularetur.

# Esquiliae .

Quum faepissime concertatio oriatur, cui potitlimum loco Esquiliae adtributae fint, non alienum videbitur, quae ad rem maxime faciant, paucis exponere. Efqui-liae five ab excubiis regis dictae, five quod excultae a Rege Tullo effent, certe nomen Regioni dedere; siquidem primo, quum adhuc parva res Romana effet, a Servio Rege quadrifariam Urbe divifa Regionibus, tertia ab Esquiliis Regio adpellata Rursus Augusto Principe, dum civitate aucta spatium Urbis in Regiones XIV. divideretur, quintam ab Esquiliarum loco nomen accepisse existimandum est, quam divisionem nos & Pandectarum (9) auctoritate & Publii (10) testimonio sequiti sumus. Verum de situ, spatioque Regionis alii aliter sentiunt, quod ex duplici divisione Urbis factum putaverim, quamplurimis locorum temporumve ordinem parum servantibus. Nonnulli enim in eo moute Esquilias constituunt, qui rechius Quirinalis, dictus olim Egonius, Dione (11) auctore, Capitolium versus prominebat, ubi Traianus coaequato solo colu-mam spectarissimi operis ad iustam exci-sae rupis akitudinem erexit. Ego vero libentius his adfentior, quibus placet contra Palatium inter Coelium, Quirinalemque colles sitas fuisse Esquilias, quod & Livius (12)

In Gallieno
 Hacc Trebellins Pollio de Salonino Gallieno.

<sup>(1)</sup> In Galfieno.

(2) Hase Trebellias Pallio de Salonino Gallieno.

(3) Is per multis d'agnitates ac officia Rempublican nobblidine d'adminiferari a cofenira Fraterifque manere famma comiann laude facellus, polt filli fail neme ingenti excettui comparera giuntis in Perfas sit polt inégate ab so in Perfade relatas villoritas, dolo a Super Perfaren rege expans in ferrituet ofomite. Ein caprivateum adfeite Polito Trebellias Comment. Ein viellas Chapterias capital Eines, quei stricular Valudual Trepolito Derivate Palatines, A prima Hildrica Eines, Galfiera Derivate de Salonia Eines, quei strictular Valudual Perfarent de Caprivate de Capri

<sup>5)</sup> Noch. Attic. Lib. XVIII. cap. IV. & Lib. V. C. IV.

Noda Artice Link XVIII. asp. 1V. & Link V. C. IV.
 Egergens. Link I. y. h.
 Link V. Cap. IV., "April Sigilaria force in Liberta exp. & initial Parlian Force, view memorie northe about the Control of the Contro

<sup>(</sup>ro) L. 3. D. de offic. praefect, vigil, Multa edifferil de hac celeberrima Urbis divisione Petrus Faber lib. L. Cap. V.

nibus Urbis.

<sup>(12)</sup> Lib. XXVI. cap. X.

innuere videture dum in adventu Hannibalis IA in Urbem Q. Fulvium Proconfulem refert profectum a Capua, ut hostem subsequeretur, Porta Capena cum exercitu Romam in gressum media Urbe per Carinas, Esquilias contendiffe, atque inde egressum inter Efquilinam Collinamque Portas castra pofuifie . Varro (1) duos montes habitos dixit, cuius a locis ordinem fiquis observaverit, profecto comperiet, Suburranam Regionem, quae Carinis Coelio coniunctis proxima cft, primam fuisfe, secundam Palatinam, tertiam vero Esquilinam, quartam a coniunctis collibus Collinam, e quibus notiles duo exftitere Viminalis, Quirinalifque. Huic opinioni & Livius (2) Dionyfiusque (3) adfentiuntur, qui, quum in gestis Servii Regis, cumdem, quem Varro, locorum ordinem fervent, Efquilinam Collinae anteponunt; quo fit, ut Quirinalis, qui firu omnium collium postremus est, quippe qui Traiani operibus excisus suir, Esquilias ip-sas addingere minime possit. Quod autem Viminalis Quirinali coniunctus in Efquilina fit Regione . id factum Augusti divisione ar bitror, a Publioque non temere positam Esquilinam cum Turri, & Colle Viminali, quam fane Moccenatianam fuisse coniectaverim, quandoquidem altitudine celebris infignisque seelere Neronis fuerit, quum ex ea incendium Urbis prospectaret.

### Macellum Livianum.

Livianum . non Liviani habet scriptio fincerae veritatis. Superius diximus Macellum Maguum ad minoris differentiam distinctum suisse. Livianum vero prae illo parvum exstitisse necesse est, quum tertium nullum adhuc invenerim macellum. Quod autem Livianum adpelletur, inclinat animus, ut putem a Livia Augusti coninge deductum cognomen; fiquidem, auctore Strabone (4), Augustus uxorque eius ac foror cunctorum studium in exornanda Urbe superarunt ; unde & Livia Porticus & Livianum acs, metalli genus, apud Plinium (5) maxime nobilitatur. De Cohortibus non est quod repetamus, quae semel absolvimus in secunda Regione, nisi, ut illi quinque fatis fuere practicio, ita Efquilinam hanc septem sortitas suisse Cohortes ad nocturnos tumultus comprimendos.

# Cobortes VII. Vivilum .

Legimus apud Iulium Frontinum (6) in volumine fincerae vetuftatis, Aquam Martiam inservisse Plancianis hortis, quod quum ita sit, videtur consentaneum co primum fuifle Martiam deductam, aut subsequentibus temporibus derivatam hortis, fuburbanis villis, ut Plinius (7) ait, decoquenti-bus publicam falutem. Utcumque argumentum effe videtur praedivitis domini atque in civitate praepollentis; unde hortorum delitias provenisse existimandum est. Plancianos autem hortos a Gn. Planco dictos ciediderim, co quidem, quem M. Cicero defendit; neque enim temere alter Planeus infiguior reperitur, cuius aedificium in hortorum ulum, etsi primo tempore satis magnifice exstructum, deinde auctum redditumque ornatius pro cuiusque ingenio force prisliuum nomen retinuit, ut Plancianum diceretur; licet a posteris dominis fulftruclum foret. Cererum fi Plautianum magis, quam Plancianum cognomen accipiendum censemus, subdidisse velim, neminem diligentius intuenti occurrisse, Plautio Laterano potiorem; fiquidem magnificentissimas aedes habuisser, ut supra demonstravimus & Messalinae Claudii Principis adulterio infignior foret. In hortis substruendis excolenditque modum excessisse veteres usque ad insaniam tatis notum eft. Moccenatiani, Sallufliani, Lamiani a familia nobili Lamiana inter ceteros excellere videntur.

### Horti Maecenatis .

Puticulas, fepulcraque priscorum publica purgata, excukaque a Maecenate in hortorum usum indicat Horatius (8) dum illum infanum adpellat quod nimio fumtu hortos exaedificaret. Suetonius itidem, quum frequencer fecedere Augustum in loca edita, vel suburtana referat, subiicit eumdem valetudine adfectum cubare folitum in domo Maecenatis, quod ego hortorum amoenitate falubritateque regionis adductum fecisse opiner; in ea praesertim Urbe, quae faepe pestilenti acre laboraret. Scimus enim. Porphyrione (9) Acroneque aucloribus, loca falubria a Maccenate reddita, quae olim publice destinata suerant mortuis. Puticulas autem, quod putrescerent iti proiesta cadavera, locum fuisse publicum ultra Esqui-

Lib. IV. de L. L. " Edquiliae duo montes ha biti "
Lib. IV. ap. XXXXIV.

Rev. Georghapter. Ib. VII. 726, 259- & feeqHol. Nat. Lib. XXXIV. cap. II.
Frontinus de Aquaeddo. Urb. Rom. Art. XIX.
pg. 6w. "Martis antem parte fai polt Horsto Paltime, and the state of the present of the control of the present 
Publianus & Sex. Rufus, quem fequitur Oricellarius, egregie probat Polenus in not. c. ad locum adlatum.

(7) Hift. Nat. lih. XXXI. Cap. III. ", ambitione avaitiaque in villas se fuburbana decorquentibus "füve, ur ahi malunt, non decoquentibus.

(5) Satver. 1. S. Satyr. 1. 8.

Satys, r. e., Acron et Porphyrio in eamdem fatyram " antea Sepulcra erant in loco; in quo fant horti Macenatis, ubi funt modo thermae ",»

lias Varro (1) auctor est. Ceterum & A. A. est. Castra vero permulta Romae exstitisse cronis (2) actate thermas exstitisse in Mae. Frontino (5) & Publio (6) auctoribus adsircenaris hortis, idem in Horatii enarratione refert, quas Olympiadas putaverim . Durant etiam aerate nostra in altero Efquiliarum monte, qui Coeliam prospicit, subterranei fornices in quincuncem dispositi, aquarium opus "Capocias", vulgo adpellant a capite aquarum, ut arbitror, conruptum nomen, quibus fubilructionibus nihil prope inconruptius tota Urbe cerneres.

# Regia Servii Tulli.

Servium regem habitasse in Esquiliis fupra clivum urbium multi prodidere, quod eo maxime factum confilio tradunt, ut lo co dignitas amplior adcederet, cunctis undique ad regiam imperii fedem confluentibus. Nam, quum luftrum condidiffet, in quo, si Fabio (3) Pictori credimus scripto rum antiquislimo, LXXX. millia civium censa adseruntur, qui ferre arma possent, Servius ad cam multitudinem ratus amplificandam Urbem Quirinali Viminalique primum addiris collibus: inde deinceps auxit Efquilias, in quibus regiam habuir, quo frequentius habitarentur.

# Hercules Sullanus .

Sullanum Herculem accipimus pro Herculis statua a Lucio Sulla posita . Sullam enim Romani veteres, quod Graeci Syllam dixere, v. in y. ut est auctor (4) Quinctilia nus , commutatis litteris; ita enim & in argenteis Sullae nummis adnotatum est . Hercu lem autem a Dictatore Sulla in honore fuisse habitum argumento est, & alter Hercules Clavarius statuarium opus in Circo Maximo statutum, de quo Ovidius in Fastis, quum refert probatione Sullae Herculeam statuam fuille honestatam .

= Si titulos queris, Sulla probavir opus.

Amphitheatrum Castrense .

Amphicheatrum hoc quum Castrense dicatur, a castris sumsisse nomen verisimile mare non dubitaverim, quae, ut in vafta urhe, varia hominum genera tutius vel commodius ibi degentia continerent. Ex his autem peregrina in Coelii Montis Regione, quod in confinio Efquiliae effent, cognomen forte amphitheatro dedere; ni magis Castrense illud a castris (7) omnibus desum-tum nomen, quod ab his undique ad spet clacula in hoc amphitheatrum convenirent, existimemus . Utcumque sit , certe constat Amphitheatrum ex cocto latere, quod nos ipfi vidimus ad extrema tectorum moenibus prope coniunctum; ni idem fuerit a Publio in Efquilinae Regionis descriptione praetermissium . Neque me latet fore plerofque , qui theatrum hoc Statilii Tauri (8) opus fuisse putent, quod absonum est ab co genere structurae, eaque operum magnificentia, quae per Augusti tempora claruere; siquidem illius Principis hortatu, ut Suctonius (9) auctor est, multa a privatis compluribus exftructa funt, ficut ab Afinio Pollione Atrium Libertaris, a Cor. Balbo Theatrum, a Statilio Tauro Amphitheatrum, a M. Agrippa complura & ea quidem egregia. Praeterea legimus apud (10) Strabonem quatuor eiuf-dem generis spectacula in Campo Martio exstitisse. Quod quum ita sit, reliquum est ut quando Pompeio, Marcello, & Balbo theatra ipfa tribuantur, de quibus fuo loco dicetur, Amphitheatrum Statilii Tauri opus fuisle videatur, quandoquidem nullus certus auctor restat, qui alibi ciusmodi spectaculo sedem constituat.

# Campus Esquilinus & Lucus.

Campos plures, spatium sub dio reliclum, ad varios usus in Urbe paruisse Publius prodidit, Esquilinum autem, ut puto, quod in Efquiliis foret dictum, de quo Tranquillus (11) meminit, dum Principem Claudium refert prohibuisse a peregrinis usurpari Romana gentilitia nomina : civitarem vero Romanam usurpantes in Campo Esquilino tecuri percussise. At quod ad Lucum adtinet in postremis suo loco dicemus; siquidem apud vetustos codices practer Esquilinum Campum nulla prortus de Luco mentio habeatus.

<sup>(1)</sup> Ad M. Tullium Cicer. de Ling. Lat. lib. IV. 3. Clarius tamen Festus de Verb. Signific. , Puticulos Clarius tennen Fedus de Verla, Signifio, Pubiculor, aniqueloria sensi reputiura, adpellator, quod lbi in puete ferpitientur homines ... extra Portam Elquilisma..., ldem leco fuperius adiluto.

Le de le de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del la compania

cellarius.
(4) Inflit. Orator. fib. I. Cap. VI. VII.

<sup>(5)</sup> De Aquardullibus pag. 148. 9. 149. 11.

(1) Confele Publim (7) La sur (1) Confele Publim (7) La suranti (1) Retum Georganistica (1) La suranti (1) Retum Georganistica (1) La suranti 
<sup>(10)</sup> Rerum Geographicar. Lih. V. pag. 259. (11) In Claudii Vita Cap. XXV. n. 9.

#### Campus Viminalis fub Aggere.

Viminalem Campum, ut Efquilinnm Publius inter ceteros Campos commemo-rat. Quod autem Viminalis fub Aggere diceretur, declarant Strabo (1), & Dionyfius, (2) qui iu descripcione moenium referent maxime Urbs patebat aditu plano a Collina ad Efquiliam portam; nam cetera munita erat praecelfis muris abruptifque montibus, aggerem Reges porrexisse, arque inter prima opere mirabili cum muris acquaffe, quo, quum practer Efquilinum Viminalis (1) Collis contineretur, Campum Viminalem fob Aggere dichum arbitramur.

#### Lucus Petelinus.

Lucis inesse quiddam secrum ob alta filentia faris conflans opinio est ex veterum disciplina reperita, quum praeserrim ipse conditor Urbis Romulus ab Diis ortus receprusque ad Dens lucum septum densis fentibus inter duos lucos afylum aperuiffet. Petelinus autem quam celebris fuerit hinc maxime deducere argumentum libet, quod ibi faepenumero concilium populo indictum eft , agitataque publica iudicia a Cornello Coffo, & Furio Camillo Dictatoribus; nam Colli munere, quum M. Manilius Capitolinus ob adfectati regni fuspicionem rous e campo, quo centursatim populus convene-rat ad Capitolium, quod ipfe fervaverat. manus rendens ab hominibus ad Deos preces avertifict, adparuit Tribunis, nifi hominum quoque oculos liberaffent tanti memoria decoris, numquam fore in praeoccupatis beneticio animis vero crimini locum. Itaque producta die in Petelinum Lucum extra Portam Flumcutanam, unde conspectus (4) in Capitolium non effet, concilium po indictum est, ibique crimen value & obstinatis animis erifle iudicium invifumque etiam iudicibus factum. Furium vero Camillum ferunt mutato loco, ut extra Poriam ad Lucum Petelini publica indicia agitarentur, dignum pro meritis tulifie fupplicium, quod inde conspectus non ellet in Capitolium. Haec Livius (5) & Plutarchus (6).

#### Templum Invenis Lucines (2).

Iunoni plura fuific indita cognomina, Lucinze, Mouerze, Reginze, Maturze, Soro-riae, Jugae, Kalendariae, plurimis auttoribus manifestum est. Quod autem Lucina in hac Regione coleretur, teffes Varro, & Ovidius. Nam in descriptione illa admodum pervetulta Varro (8) inquit., Cespius mons fexticeps apud aedem Iunonis Luciuse, ubi aeditimus habitare solet., Ovidius (9) autem de Lucina bis meminit, cuius earmen libenter adpofui, propterea quod nulla egest interpretatione:
Monte sub Esquilio multis inciduus annis

Iunonis Magnae nomine lucus erat. Rurfus: Gracia Lucinae. Dedis bacc sibi namina

lucus , Aut quia principium tu, Dea, lucis babes

Invenio & apud Livium (10) veteris Iunonis zedem Grzecorum spoliis insignem. Nam quum Cleonymo Duce Lacedaemonio elafhis Graccorum fupero mari ad Italiae oram adpulifier, praedamque ex agris ad Meduacum amnem milites agerent, Venetis Paravinisoue acriter obsistentibus in naves se recipere coacti funt, Cleonymusque vix quinra parte navium incolumi nulla regione maris Adriatici prospere adita discessie. Rostra navium spolizque Graccorum in aede Iunonis veteri fixa multos superfuisse qui vi-dissen, idem Livius (11) auctor est. Hanc igitur zedem adponere placuit, quod vetus effet, ut & ipfa descriptio Varronis.

#### Lucus Faentalis

Diis arbores dicaras Iucofque numini facros palam est, neque temere Publium possisse arbicror Lucum Fagutalem inter cerera Urbis infignia. Fagutalem vero a fagis deductum cognomen nemo est, qui uefcist, ur a querca querquetulanum; unde Fagutal facellum Iovis, in quo fait fagus arbor, quze Iovi facrata haberetur. Nam, austore Plinio (12), Lucus fageus fuit; unde Fagutal facrificium, portaque Querquetulana (13) Colle, in quem vimina peterentur,

Retum Geographicar. Lib. V.
 Remonar. Rer. Lib. H.
 Wessalem Collem veteres numerparant, quia en loci complicata IOVI VININEO devente anne ficerare; sed & Oricellarius in Lorit Vanines era telufitanda

decer . (4) Luci eminerale , (20 confice , abiofireque arbores Caprofit controllers oculis adjustant.

(5) Lie. VI. Cap. XX.

(6) In Camillo.

Lucinam lunenem differn a luce tradic Rediens An-sique, Romanar. Lib. IL Cap. VI. unde, qued ab

bace sint, que quis conceptus ell, une vivat, denec manibus aflis veniat in lucem i parientifut pro-portes mulicitius in taliguese fait fallerai. Idem doet Varro de L. L. S. Quod ad Ioca , & Virgit. Edog IV. n.o.

Caffa face Lucina, tour law regnet Afella. Confale etien Cicer. Lib. IL de Nat. Decr. (1) Ad M. Tellion Geer, de L. L. Lib. IV. (9) Faller, Lib. III. v. 146.

She many Effether numbes Collin bater .

Bigs may Ejejthe menhe Colli belet;
Bile a meinte Ementi tenthe Laniel
Hen from 5 mentils politica felle dies
(vo) Dered, I. das X. Cap, k.
(v) Dock Cap, lk.
(v) Dock Cap, lk.
(v) Paptis fell ein einen mane, alb henn fagens fait porte Queriperfolient colli in quent winnen performant
in Phania Nixue, Hiller, D. X. Y. Cap, X. P. Erfliu de serber, Signik Fagenski, Sacollum Irwis, in
que fait Per. in Replant Ordellerian.

<sup>(13)</sup> Serbendum Guergeeteleria ex Fefio i quad querque tum intra morpe Urbii inxta fe habutrit.

abi & ara lovis Itali antiquitus faerata. 1.2 Quod autem Lucus in hie potilimum Regione exflicitles Varro (1) indicat his verbis, Huic origini magis conveniunt luci vicini, quod ibi lucus Fagutalis & Larum, Querquerulanum facellum, & Lucus Mephitis, & Iunonis Lucinze, de qua fupra

Demus Aquilis Iur. Conf. Q. Catuli , & M. Crafi .

Depravatum effe locum Publii cum cetera indicane, quae repetivimus ex veteri feriptione Longobardis adnotata litteris, tum quod Caruli (2) & Craii (3) domas B Plinto (4) auctore in Palatio exfistere. Saepe quidem evenit, ut imperiti homines dam, certius copiofusque aliquid adserre se credant, proniores fine ad ea immutanda, quae cruditi inconrupta, aut faltem intalta reliquere. Quapropter ceteris in praesentia omités de Aquitia tantum domo dicemus; hace enim fola in vetuftis monumentis adnorara cft. C. Aquilii Iurifconfalri domus quam celebris fuerit ex hoc maxime percipi. potelt, quod Craffo primo Romani nominis oratori domus, quam nimio fumtu ob facultatum abundantiam in Palatio extedificaverat , obiolia eft , quum C aliquanto praestantior in codem. Palatio ex-fiitille, Q. Caroli, qui Cimbros cum C. Mario sudit, pulcherrimaque omnium aceate ea in Colle Viminali emineret C. Aquilii equitis Romani clarioris etiam tam illo morimento, quam iuris civilis feientia. Hace Plinius (5).

#### Ara Iovis Viminei .

Diximus in Luco Fagueali Iovi Italo facrarum fuiffe; aram itidem & Iovi Viminco erectam in Colle Quirinali conftat. Nam, ut auttor eft Varro (6), terriae Regions colles ab quinque Deorum fanis adsellari funt, e quibus notiles duo: Viminalis ab love Vimineo, quod ibi arae finz; fiquidem itidem vimmera exfirerune . & Quirinalis, ubi Quirini Fanum. Fest vero Pompeius (7) Viminalem Portam Collemque adpellar, propterea quod ibi viminum filva exflicifict . Tom-II.

#### Ha Petricia

Patriciam Isidem, five Templum, five statuarium opus id fuerit, quod in Vico (8) Patricio effet, dictam arbitror, Plurima enim quum extigifent monumenta Ifidis, ut faus locis dicemus, ad differentiam nuncupacam fuille Patriciam verifimile eft, ut exorazam Campenfem, Apuleio auctore, quao in Campo Martio colererur. Certe Vicus Patricius in Esquilina Regione fuit Nam Fest. Pompeius (9) celebrans aedem Mephitis in ea maxime parte Esquiliarum possit , ubi & Varro (10) lucum Mephitis & Iuno. nis Lucinae conflituit.

### Lavacrum Agrippinae.

Lavacra, thermas, balnea promifcue accipi folita dictum in fuperioribus. Quod antem ad Agrippinae nomen adtinct, quam. plures Agrippinae fuerior, duae inter ceteras maxime infignes habitae funt, quod ex prifcis etiam conligitur nummis, Agrippina M. Agrippae Augusti nepris, coniux Ger-manici Caesaris, Caligulaeque Principis mater . & Agrippina altera Germanico genita , Claudii Principis uxor , materque Neronis , cuius fraude incerfecta eft. Harum alteram dedule nomen lavaero confentaneum videtur, quum maxime celebres exfitiffent. Hadrianus certe, ut Spartianus testatur (t1), qunm ad publicam decus tuendum intendiffer animum . Panthenm . Sepea . Bafilicam Nepruni, Augusti Forum, Agrippinae Lavacrum inflauravie, eagne omna priffinis confecravit nominibus : quippe qui, eth multa opera ubique secisser, nusquam nisi Traiani patris templo nomen fuum inscripserie. ambiciofus alioqui Princeps . & qui in omni genere laudis anecire ceteros profiteretur. Reperitur inscriptum

ANNIA FAUSTINA VIVA SITE POSUIT.

#### Domus Tarquinii Superbi .

Esquilize quam excultae effent, cum alia permulea declarant, tum quod his reges, principes viri, eruditifimique homines inhabitaveript, conciliaque nidem ibi multa Qqq agi-

<sup>(</sup>a) Die Te Le Leb IV. E.
(b) Hie ille Q. Leithanies Catolin ett, qel entlegs Mero a Senare datus Ginbess fadir, ac crissplan practicum com enden ept : gc Phantels, in Masic & Vellip Uh, II.

êt Veltsie Lik, IL (3) De hot lequitar Gierre in fileft de Ossener. (4) Natur. Hift. Lik. XVII, Cap. I. (5) Lon classe. (9) Ad M. Tallium Geer. Lik. IV. de Ling. Lat. p. Re-

liqua Urbes loca êrc.

<sup>(</sup>r) De Verbor. Signific. in Varb. Fiminaltr Parts.

<sup>(</sup>f) De bee Vice mentie peres Marsisl. Lils. X. Epigr. 61. h. Lef Dome: in nier Leolis Patrick.

(a) Quem Vide de Verbor. Signife, ad Verk. Leptimonis.

(to) De Lieg. Leh. Lib. IV. R.

(tr) In Hadeinne Caskirs Cap. XIX. pag. 120. chi Agrip.

gae, 200 Agrippiane lavacrum adicriptum comperes. Bost Cod. Paiar, in margine habout Agrippiane, Autumnt times Pirifess ed nedificii magnifisenturu exite son probaffe Spartianen Agrippinae nomes,

habuit ad Lucum Fagutalem : id enim Inlius Solinus adfirmat (1). Verum & Pli-tius (2) equestrem statuam contra Iovis Statoris aedem in vestibulo Superbi Domns, Valeriae fuise Publicolae Confulis filiae prodidit ex traditionibus L. Putonis, quam fugiffe folam , Tiberimque transnatavisle cerrum est, ceteris obsidibus, qui Porsennze Regi mittebantur, interemtis Tarquinii infidiis . Ceterum quum unus adhuc reftare videatur scrupulus, quonam pacto statua in Superbi vellibulo polita dieatur, quandocuidem, exactis Urbe Tarquiniis, coenm Domes, atriumque dirutum fuit, nos ve-Ribulum accipiendum cenfemus pro ex anteriore parte areae, ubi vellibulum fleteras. Verifimile enim est primariae feminae vir-turem eo maxime loco vereres culubrari voluiffe, ubi antea fictit eius regia, qui ceteros obfides intercepidet, Valeria excepta-Hortum fuiffe regiae aliectum, fi de regiis aedibus Livius (3) loquieur, in promtu est; neque fine inligui documento quantum cupidicas imperii malum inter mortales effet : fiquidem Tarquinius hortum aedium inambulans tacitus fumma papaverum capita dicitur baculo decultifie, ambagibus praecipieus filio Sexro, ut primores Gabiorum interimeret.

#### Agger Tarquinii.

Inter prima, quae umquam fuere maaufalta agger, cloacarque Tarquinii celebrata funt, opus inchostum a Prifco, abfolutumque a Superbo, in quo fiquidem pleba distino periculofoque labore feffa mortem fibi confeifeerer taedium fugiens ; novum & succeptatum ante postenque remedium invenere, ut omnium ita defunctorum corpora entei adfigerent, speclanda eivibus simul & feris, voluctibulque Jaceranda : addito euim morti ludibrio existimarunt plel·is animos facilius in officio contineri : de hoc videtur fenfiffe Invenalis (4): Plebeium in Circo positum eft , & in

aggere fatum. Vaftum autem aggeris fpatium longitudine (5) VII Radiorum fuit a Collina ad Efquilinam Porram , qua maxime Urbs patebut adita plano, nam cetera (6) manies

aginata fint. Nam praeter Servium Tullum, A erat praecelis muris ant abruptis montibus, Turminiut Sanerbus resiam in ea Regione | Latitudine vero L. pedum, altitudine acquata muris, opus fine immenti laboris, ac para arrificio confiructum, quod neque fubrerraneze testudines , neque ullac machinae penetrare potuifiene. Hinne aggerem stecisse Heliogatali acrace Lampridius (7) auctor est, dum fupra illum refere nimio luxu exornatum a Principe convivium. Quin etiam perduraffe huiutce aggeris vellagia usque ad Baptiflae Alberti actatem, ex illius de Architecura Commentariis conligitur; fiquidem dicat a Virravio praecepram, quod ipie Ro-mae pallim in Tarquinii praeserim aggere observaverat, ut anterides substituerensur. Haec Strabo (#), Dio (9), Planina (10) & Dionyfius (11).

### Vicus Sceleratus, Vicus Cyprius, Dianium, Clivus Urhins .

Ufu fere evenit, ut locus cognomen accipiar ab aliquo edito facinore, quod faclum apad Romanos in Vico Sceleraro conflar; in quo Tullia Tarquinii coniux per Servii Regis parentis corpus vehiculum egit. Is autem Vicus in Efquilits fuit . Nam, ur Livii (12) verbis utar, quum Tullia domum fe reciperet, posteaquam virum regnum invarlentem prima Regem falutaverat; pervenislerque ad fummum Cyprium Vicum, ubi Dianium nuper fuerat . Ilectente carpentum dextra in Urbium Clivum, int in collem Esquiliarum evcheretur, reflitit pavidus atque inhibuit frenos is, qui iumenta agebat, incentemque dominae Servium patrem trucidatum oficadit; unde foedum inhumanumque traditur feelus, monumentoque locum effe, Sceleratum Vicum vocarunt, quo amens agitantibus furiis fororis ac viri Tullia per patris corpus carpentum egific fertur, partemque fanguinis, ac caedis paternae cruento vehiculo contaminata ipia, respersaque ruliffe ad penates fuos, virique fui. Harc Livii ferme verba libenter adicripii ad conflituendum in hac Regione non modo Sceleratum Vicum, quem impium Dionysius (13) adpellar, verum & Cyprium, Dianium Clivumque Urbium; hoc vel maxime infirnem, quod in eo, ut auttor eff Solinus (14), Servius iple habitaverit. Ceterum de Dianio, uti de Minervio diximus. Cyptium autem Vicum Angiportumque, de quibus & Dio-

Pelybid, Cap. H. Ds Conferm. Urb.
 Hafler, Nuc. Lib. XXXIV. Cap. Vt.
 Rem. Hiflerner, Lib. L. Cap. LIV.
 Savys, Vt. s. att. (4) havys, VL v. ann. (5) Confels hersboress Rev. Geograph, Lab. V. psg. 161,

ubi confellem aggeren indkat.

(6) Heer Orientiarus un Phois accepit, Natur. Hifl, Lib. III, Cap. V.

<sup>(</sup>r) In Associate Haliogebale Cap. XXX. Calebravit in tale consistent, ut speed smisse liegules fogule mif-

für adparameter, & quam aber sunerer in Capiro fin, aber in Palacio, alter faper Aggeren &c. (5) Lib, V. Cap. L.

<sup>(</sup>e) L. cit. (10) Natur, Hill, Lib, HI, Cap. V.

<sup>(11)</sup> Revant Rom, Lik, IV, pag. 333. & Lik IX, p.614.
(12) Lik, L. Cap, XLVIII.
(13) Rev. Romear, Lik, IV, pag. 347.
(14) Cap. II. abi Christo Vibium som recent. Livras survent Lik, Vibium, & Fallus Lik, XIV, Geburn.

Dionysius (1) meminit, putaverim, ubi A na praeterentium oculis obversarentur; Cypriae Veneris numina a Quiritibus co- quod monumentum, siquidem re ipsa insilerentur (2).

Ara Malae Fortunae.

Iam primum metu excitatos mortales ad fuspicienda numina nemini dubium est. Primi antem Romani generis ex virtutibus, atque vitiis hominum, ut quemque spes, aut metus agitaverat, Deos sibi habuere. Fortunae vero, quod in omni re dominaretur plura indita cognomina, multaque erecta funt templa, ut alibi diximus ex Plutarchi auftoritate . Macrobius (3) ait apud Antium Fortunarum fimulacra ad danda refponsa provenire solita. Malae autem Fortunae ac derestatae ara in hac Regione constituta fuit, quod & Cicero (4) in Romanis Legibus . & Plinius adfirmant (5) .

Aqua Claudia , Aqua Anienis Novi .

Dionyfius, (6) quum ex immensae molis fubstructionibus Imperii Romani magnitudinem demonstraret, praeter cetera, cloacas, viarum strata, aquarumque ductus admiratur. Horum vero nos aquaeductus nobiliores putamus; fiquidem non per Italiam modo, fed reliquas provincias dispersi visuntur, & quod arcuatum, subterraneumque opus permagnae molis immensique dispendii fuiffe necesse est, dum fuffossis montibus coaequatifque vallibus, aquarum rivos perducere veteres adniterentur; Romam vero, auctore Frontino (7), quum a diversis son-tibus aquarum magna vis influeret, Principes, ut puto, monumenta in primo Pomerio celebri loco construxere elogiis addigis, quibus Cenforibus, quove ordine & a quo aquarum capite rivi perducerentur. Ex his vidimus ipsi duo marmorea, in portarum deinde usum ex cocto latere moenibus coniuncta, ex quibus, quod in Esqui-lina Regione essent descripta elogia ad verbum subiccimus. Genus vero aedificii sive in Iani formam, five in arcus speciem, certe arcuatum perviumque fuit incifis titulis ab utraque parte, ut auctorum nomigne admodum est, & symmetriae celebre pictura describere non dubitavimus.

Aqua Marcia (8).

De aquaeductibus diximus fupra in Neronianis, Claudianifoue operibus; illud addiderim, quod Pandectarum (9) Frontinique tellimonio (10) adfirmare aufim, cam fuille apud antiquos tuendorum aquaeducluum ab omni iniuria curam, ut statutas ad id familias haberent filicariorum, villicorum, aliorumque id genus opificum magna fervorum manu, qui notis brachio inusti essent, ne in aliena passim opera distraherentur . Quin etiam aquaeductuum leges pro roftris in Foro ponerent, ubi & duodecim tabularum, aliaeque generis eiusdem incidi solitae. Quod autem ad Marciam aquam adtinet, primus eam in Urbem ducere aufpicatus est Ancus Martius unus e Regibus, postea P. & Q. Martii in Practura, rurfufque restituit M. Agrippa ex Augusti auctoritate, quem dein-de sequuti Titus Vespasianus ac M. Antoninus Philosophus : alter Marciae rivum : quae in usu esse desierat, reduxit; alter adiecto insuper sonte novo Marciae restitutae, Antonianam Aquam ab eius nomine in Urbem perduxit, pro Regione loci exftructis vallibus arcuato opere, vel etiam fubterraneo excisis ac persoratis montibus. Hanc aquarum omnium clariflimam in toto orbe Plinius (11) celebrat inter reliqua Deum munera tributam Urbi; fiquidem in discernendis undique conrivatis aquis ea suavitate falubritateque inventa sit, ut in primis potui serviret , falienfque fimul oblectaret . Tantum enim praestitisse haustu Marciam tradunt, quantum Virgo ceteras tactu anteiret. Duchus autem aquarum per Urbis Regiones describere nimis curiosi animi est, quum admodum perobscurum sit, fatendumque farius ingenue nescire haec, quam incognita profequi, nimifque involuta tenebris. Certe Marcia, novo Titi opere restituta, Frontini aetate in Aventinum usque perducebatur; quod fi nullum vestigium tantae molis in eo Qqq 2

<sup>(1)</sup> Loco fuperius laudato.
(2) Livii tamen, etfi fubobicure, videtur animus inclinare, ut credat eumdem fuiffe bederasum Vicum, & Cyptum. Confule igitur, fi vacat, Livium Lib. I. Ren. Rom.

<sup>(3)</sup> Saturnal. Lib. I. Cap. XXIII. pag. 311. Edit. Lugd.

<sup>(5)</sup> Saturnal, Lib.I. Cap. XXIII. pag. 311. Edit. Lugd. Banx. 1639.
(a) Lib.III. De Not. Detor.
(b) Lib.III. De Not. Detor.
(c) Lib.III. De Not. Detor.
(d) Lib.III. De Not. Detor.
(d) Lib.III. De Not. Detor.
(e) Lib.III. De Not. Detor.
(e) Result of Lib. III. Detor.
(e) Result of Lib. III. de Tour.
(e) Result Rom. Lib. III. de Nibl.
(f) De Aquanelliblus Art. V. pag. taperi. Marcia tomas of Carbon thomas of

quia eam aquam primum in Urbem ducere aufséca-tus est Ancus Marcius unus ex Regibus, ur Plinit testimonio utar (Nat. Hist. Lib. XXXI. Cap. III.) tum quia hor feripcinis genus maximo probate Cod. vetustissimus Cassinensis, & antiquum hoc fazum penes Fabrettum:

xum pense Fabertum i
D. M.
TIMBRAFO, AVG, L.
GASTELLARIO
GASTELLARIO
GASTELLARIO
GASTELLARIO
GASTELLARIO
GONDAL

<sup>(11)</sup> Natur. Hiftor. Lib. XXXI. Cap. 3. 8. 24. 25.

monte restat, foedo incendio Totilae adscri- Al tum in aperto est. Quapropter nemini dubendum arbicror; faevillimo enim omnium tyranno Urbem inrumpente pervagatus ignis tres maxime Regiones abfumfit, Capenam, Piscinam Publicam, & Aventinum.

883

## Aedes & Lucus Mephitis.

Mephitis (1) tutoris nomen non fatis nobis cognitum est, quamvis apud Virgilium (2) legerimus = Fonte fonat , faevamque exhalat opaca

mephitim . Pro insigni certe positum a Varrone (3) & Sexto Pompeio (4) antiquitatum sudiosisfimis . Ille enim inter ceteros Mephitis locum celebrat, hic in ea maxime parte Efquiliarum, quae iacet ad Vicum Patritium versus Mephitis tutoris ae dem posuit. Cetera, ut nobis incognita, ita praeclara futura funt his, qui ea in lucem revocaverint; nobis etiam non adsequatis satisfirperque a. bunde fuerit ftuduisse, ut adsequeremur.

# Lucus Efquilinus.

Lucus fuit in ea maxime parte Efquilinae Regionis, qua figulina res exerceretur. Nam & Varro (5) Efquilinum lucum effe voluie in figulinis, & Sex. Pompeius (6) dum refert a figulis religione observatum, ne salinum cum fale in menfa poneretur, quod falino in fornacem coniecto magister quidam figulus cum fuis concrematus effet , fubdidit adcidiffe illud in Etquilina Regione .

## Sacellum Neniae .

Quanto in honore Nenia apud veteres hateretur argumento est, quod in Augusti Principis sincre exornando, memoria. que honestanda censuerunt quidam tenatorii ordinis funebrem pompam triumphali porta ducendam praecedente victoria, quae fuerat in Curia, canentibus insuper Neniam prin cipum liberis uniufque fexus. Quinctiam auctore Festo (7) Pompeio, Neniae sacellum extra portam Viminalem dedicatum fuit.

### Domus Vireilii .

A Maecenate Maronem in deliciis habi-

mentar, in Virg. Aeneid, Lib. VII. verf. \$4 De Ling. Lat. Lib. IV. f. S. , Reliqua Ur-

bium videri debet, quod & Donatus (6) prodidit, illum habitasse iuxta Maeccnatis hortos, quum praesertim exculta ea Esquiliarum loca redditaque salubria essent ac maxime voluptaria.

## Domus Plinii Nepotis .

Plinii (9) Iunioris Domum fuiffe in Esquiliis ex ipsius licteris ad Cornelium Priscum conligitur, quam magnificentissimam coniectaverim; fiquidem in Laurentino in Tutcis, ad Larium in Novocomensi agro villas atque operofa praetoria nimio fumtu aedificaverit. Praeterea, quum excultae frequentibus, magnifque aedificiis Efquiliae forent, maximo incitamento fuisfe tplendido homiui credibile est, ne impar deliciis Romae celeberrimo loco, quam in agris inveniretur .

# Porta Efquilina .

Vulgatum prope est Portam exstitisse Efquilinam, & Plutarchus (10) in L. Sullae gestis cum hostilem eius in Urbem adventum describat, contra ius sasque resert illum inrupisse Urbem, Portamque simul, & Montem occupasse Esquilinum, quandoquidem cum Romanorum legatis convenisset obviam prodeuntibus, ne impetus in eos fieret, qui dicto victoris audientes effent

# Porta Libitinensis . (11)

Libitinensem Portam nulla potius Regione, quam Efquilina constituerim; quippe quod in ea exfliterint tepulcreta, puticulaeque, postea a Maecenare excultae in hortorum ufum. Nam quum legis praescripto, in Urbe minime sepelireutur, urerenturve, per eam portam cadavera efferebantur. qua iretur ad loca publice deffinata mortuis; unde Litirinentis Porta. Lampridius (12) in Commodo , ipfe in pullis vestimentis praesidens , galea eius bis qui portam Libitinenfem elasa eft dre. »

Porta Viminalis er Ianualis .

Porta Viminalis itidem ut Efquilina

<sup>(4)</sup> Prope Vicum Patricium ad radices Esquitiarum fuit Prope vecum Parteium and radiest Esquisiarum tuit locus MEMPHITIS. Felixis, Qui, juquit de Rege Sersio, eudden rei eaufia cam partein Esquiliarum, quae tacet ad Vicum Parteium vertus, in qua Regione est ardes Mephitis, tutatus est., De Ling, Las, Lib, IV, cap. 8.

<sup>(6)</sup> Figulinarum harum mentio apud Festum Lib. XIX. ed Verb. Salinum.

Lib. XV. Noniae facellum &c. poften nunc babet tanto Vita Virgilii fub loitium.

<sup>(</sup>o) Confute Plinium Caecil, Secund. Lib. III. Epift. XXI.

<sup>(11)</sup> A Libitina diaa eft. (12) Cap. XVL

vulno per se cognita est a Viminali colle. A vinciis, & larins patefaciente imperio, alia Verum ea maxime ratione infignis, quod per eum eractum aqua Martia duceretur, quum ad libram collis Viminalis abquata, ibi rurfus emergeret, opns Anci Regis, de-isceps fequentium Principum, qui ut pervetullum nimis instauravere, vel adiecto infuper fonce novo a folo foa impenfa molici funt. Hace Plinius (1) & Frontinus (1).
Reperitur apud Macrobium (3) Porta Ianualis, quae fub radicibus collis Viminalis fuit ex eventis ita adpellata.

### Porta Flumentana.

Flumentana Porta in ea maxime Regio-ne constituta erit, quam Tiberis uimia proluvie inundare confuerie, dicta Flumenrana, quod antiquitus Tiberis per eam usfluxiflet. Loca caim plana circa Flumenta nam Portam, ut Livius (4) refert, maxime obnoxia erant inundationibus; unde o-Em Tiberis infestiore impetu illatus Urhi duos pontes , zedificis multa praccipue circa cam portam everterat. Verum cur maeis in Esquilina , quam in alia quavis adiacente Regione veterem hanc portam conftituamus, facie idem Livius (5), quum populi concilium indichum referat in Peplinum lucum extra Portam Flumentanam . unde conspectus minime fuerat in Capitoliom .

### Porta Praeneflina .

Procopius (6) in ea oblidione, qua demum Gothi Urbem invaferant de Prae-neffina Porta meminit. A Flaminia enim ad Praenestinam Portam . quem vastum murorum ambirum undique circumfidere nequirent, fex exttructis aggeribus cam Urbis partem infeltare consbantur, quod spatium quum longo tractu quinque contineret porras . Praencilinam hanc extitifie , qua ab interiori parte in Efquilias exteriori Praenesse oppidum tenderctur, necesse est, unde & Przenestina via dicta; quam descriptio-nent libenter prosequeti sumus ad evitandas portarum amtiguitates . a diversis , ut puto , moenibus orras. Quamvis enim pleraeque multis, ut fit, tempestatibus pristina nomina recinverint; tamen crescentibus iam pro-

## Porta Querquesulana (7).

In Luco Fagutali fitis diximus, quae pertineant ad Querquetulanum nomen, neque facile fuccurrie, unde melius elicias fituns, ubi Querquetulana Porta constitueretur.

# Alta Semita (8).

Quanta inclura antiquiertis facta fir s cum ex aliis multis, tum ex hoc maxime adparet, quod, quum Urbis divisio in Rogiones XIV. maxime celebris fuerit, Augulli przeserim auttoritate, qui eam de-scripsit; nonnullarum tamen interpretatio a posteris desideretur. Altse enim Semitae bium ac perobicurum quanam maxime ratione indirum Regioni fit . Putant qui nimio in antiquitatem studio coniectare sin-gula, quam filencio praecerire malunt, Altae Semitae viam exfittiffe in dorfo Collis Quirinalis, a qua Regio dicta. Verum id antiquariorum coniectura magis, quam feripto-rum auctoritate, aut conftanti fama pervulgatum; neque usque praeterquam apud Publium, Martialemque Altae Semitae nomen reperias , tanta iniquitas temporum , 10 veluti tabes posteritatem invalie, Carmen Val. Martialis (c) in Paullum sta fe habet -

Alie Suburrani vuccenda eft femita clivi , Et uumquam ficco fordida fana gradu . Sunt , qui Altam Semitam dictam putent , quod ea pars Regionis, quae in planum extenditur paullo editior effet, cerera planitie colles ac Tiberim fluvium interiacente; fiquidem proluvie aquarum Circo inundaro, Ludi Apollinares edi foliti extra portam Collinam ad acdem Erycinze Veneris. Hacc Livius (10) .

#### Vicus Mamurii e

Mamurii Vicum, in quo, ut arbitror, status plumbes ipsius effigie posta fuit , par est unam eamdemque simul cum status originem habuisse a Veturio (11) Mamurio, qui

Sexta Vrbie Regio Alio Zemira ufpullent, quod alte decreim Montis Quiftatili adfiratibles: Vida Picidaru in Rac. & Reboum Archy, Rom. Lib., h.
 Lib. V. Epg. XXII. v.c.
 Romanar. Hilbs. Lib. XXX. esp. 18.
 Wittshia Mimurum Nomus temporhus faber cellestreimus fice. Hit tall sera scolle cash del right.

bereitung for. Hie tall seru solite endo delapfors spirellife fortur, na reptor shoppid farma in spirellife fortur, na reptor shoppid farma in forture, view forture recipes so postoryto dipudici-ponante, Vede Seru, in Aescel, Lib. VIII. A po-toritum antic, Rom. Lib. Hi pap. 150-Perre decolum-riem experilim in articipal desartis Libria view view Moderalli resert larch. Gatherius da vot. Jun Portil. Cap. XI. in fire.

immurara fuperadiectis moenitus, quae rum numerum deliderarent, majorem po novaque alia funt impolita nomina.

<sup>(1)</sup> Hifton Neuer, Lib.XXXI, cop. III. (1) De Aquacholi, Art. XIX, pap. 67, v. j. (1) Saturnal, Lib. L cop. IX, pap. 854, Lupi, Bates.

A. reyo. Tiberis loca plane Vrbis laundavit, circa Portane Plenentiesen zum enlerfe quedem rueis fint. Rom. Hiber. Lib. XXXV. capt 5. (3) Hol. Lib. VI. cap. 86. (4) Di Bilo Goth. Lib. 4 cap. 14.

Dy Bulto Goch, Lib. L. etp. 19.
Dy Fares Quergoristins subtra mentis typed Plin.
Biller, Niers, Lib. XVI. etp. 10., (Seans certs
dell'appelenter hisphine Print Querqueches, cells
in query witness presenters. Acids the Newphine
presenters. Acids the Nymphine
Person practices. See Fishe Person, de Verbor.
Forest practices. See Fishe Person, de Verbor.
Lib. XX. ad with Symposiuloses, & Spen-

qui ancile feutum breve e caelo delapfum A tanta fimilitudine retulerit ut ne Numa quidem ipfe caeleftia arma a ceceris eiufdem generis secemeret; unde cius memoria per Salionem (1) carmen, quorum conlegium Res Marti Gradivo legit, celebrara est, facrum que Martio menfe (1) inflitutum. Hace Livius (3), Patarehus (4), ac Feft. Pompeius (c), ut cereros omirramus imobilio

Templum Salutis in Colle Quirinali .

Salutem in honore habitam, exftru-Eumque Deze templum reftantur Collis . & Porta Salutaris a Saluris aede , fiquidem proxima exfluiffent adpellata. Fides pene: B Varronem (6), & Fellum (7) Pompeium anctotes erit. Scd ne Livium (8) praeres mittam copiose admodum de Salute refe rentem ; C. Junius Bubuleus de Equis triumphans in Urbem quum rediffer, aedem Salutis, quam Conful voverst, Confor bello Samnitium locaverat , Diffator dedicavit . Reperitur apad Ovidium (9), & Romana Salus inter cetera numina Janum, Concordiam, Pacem. Adludit & Plautus (10) ad Salurem Deam illo verfu

Us confuevere bomines falus frustra tur, & fortung. Verum auctore Plinio (tr) aedem Salutipinxit anno Urbis conditae CCCC, Fabius pictor eius cognominis princeps; fiquidem apud Romanos quoque honos mature huic arti contigit, quae pictura duravit ad Plu nii (12) zeratem acde Clandii principaru exufta . quam deinde inflauratam fuille con scattanenm eft, quum praesertim subsequuti Principes multum fane intenti ad aucupandam gratiam, vei memoriam propagandam Salutis quidem tirolis in nummis frequen tilleme ust funt. Invenio & aedes Cereris. Salutis, Quirini de caelo effe tactas, dum ea, ut cetera cuntta, five focunda, five adverin doos vertune; fiquidem in civitate discrimine belli Punici sollicità multa nun tiata ac remere credita prodigia funt . Hace Livius (13) .

(1) Selli dicuntur qued circa arera Numinio feliant & (1) Que tempore annilia per Sucerdotes in Urbe circum-ferebantur sells Suet. an Ock, esp. VIII.

(3) Reman. Hifler. Lib. 1, asp. 20. (4) In N.ms. (5) Felli additum ab Oricellorio locum pene dependinan & obetien in Felle wegenber eftrigeriern de verber Sgnifier, ad verbum gamesters , menini me vidific fine reddicamiedhoni penes Fulvion Unfoarnin bestir

ad Kalandsriom Ruflicom Farnessauen. L. Feffrausen verbe bace profecto fant i Removerom in Augustalbace gaffente videtus interspeir, ab expérieu. Dont verba anoliban morenda prace, fi intario avis contect, tunt acque atque tatfrecia, seguro acmancam fe. Confesa etiem lofephom bealtgarum in Faft. Penpoun ad verbon foreign advance.

(6) De Ligo, Lac, ad M. Teilban Lib, IV.

(7) Vida dium de verbor, figurio, Lib. XVII. ad verb.

(4) Rerum Roman, Lib. IX. Cop. 41.

(t) Lib. HL. Fallor. in firm.

#### Templum Serapeum .

. Isidem ac Serapidem, Aegyptia numina, summo in honore fuisse Romae, cum alia multa, tum illud pratcipue teftatur. quod in horum facris celebrandis Commodus Augustus raderet eaput & Anubium portaret, Marcus vero Aurelius multo maiori honore facra ipfa prolequeretur ; fiquidem ea Romam deportavit, templaque paffirn ma-gnificentifirma Ifidi erexit. Templum autem Serapidis, quod coniunctum Ifidi numen fit, ab his maxime Principibas exftructum puramus, qui peregrina fiera reci-pienda, colendaque elle censuere. Legimus tamen apud Iosephum (14) iussu Tiberii remplam Isidis sunditus eversum, statuam ludes in Tiberim projectam, Sacerdotes fizcos eruci adiixos, quod matronam adul-tero per feeles fimul, ac fraudem, tanquam deo Anubidi proftituissent . At Eusebius (15) auttor eft , Domitianum , quum multa opera Romae feciffet, inter cetera Ifidi, ac Scrapidi templa erexisse. Neque nos latent va quae de Serapide fabulofa referantur r Apim Argivorum (16) Regem in Aliam transvectum, ibique mortuum Serapidem habitum omnium maximum Aegyptiorum deum , multifque nominibus adpellari . Nam lanum, & Plutonem, & A Efculapium, Solafque & Serapidas unam effe & andaviduam naturam priki voluerune . Exilat prope Capitolium incifum marmor his litteris. VOTO SUSCEPTO PRO SALUTE IMP. CAESARDS M. AURELII ANTONINI Aug. PII FELICIS. SEXTUS POMPEIUS PRIMITIVUS CUM M. VIR. RIO SACRATO FIL. COLUMNAS CUM EMSTYLIO DEO MAGNO SERAPI IN INTROLUM EXCENA-VERUNT .

#### Templum Florae & Circus.

De Flora alii aliter fentium, ut in reperverula, Urbeque maxime referta fuperthrione. Varro (17) invocat Floram, ut illa propitia arbores framentaque tempeflive

Inne admentite, evenyor for Converdit mich;
El Roman India, angue Path rele;
(10) In Alassa Ada Ha Jone, Ill., vett. 137.
(11) Hellor, Nat. Lib. XXX, cap. 4.
(12) Hot grass address ad Demptarem. Roland an-

(12) Hos gettes addressed an Demporarum Roman au-topies Rom. Lish, Lee, 33.

(12) Holi, Rom. Lish, XXVIII. cap, 11s, IV, pag, 8yfs, 14) Astro., Ind. Lish, XXVIII. cap, 11s, IV, pag, 8yfs, (12) Christon, Lish, poffer, in Domes, pag, 14s, (10) Fulsas de hoc defert Augustians de Griez, Del 13, XXVIII. 10, accessing to the page designan-

mum colerator, ante ei templum coedium i unde grapagrag, as pollta mutana literia despilicadrella-

(17) De Re Ruffie, Lib L Cep L

floreant. Laftantius (1) vero, qui aliena a Altus, quod ibi facellum Iovis, Iononis, & Christianis facra perfequetus est , Floram infignem meretticem fuife ait ; unde illi divitize operque inventae, quibus lacredem feriplit populum Romanum ea conditione, ue ex annuo focuore natalis fui dies ludis celebrareter. Quapropter Florales omni lascivia licentiaque editos serunt meretricibus vel mimorum officio inter fe fungentibus. Fiora & Quirinus nomina templis non a-deo inter se diffantibus indidere. Testimonio est illud Vitruvii (2). Quie in Ephefiorum metallis fuerunt officinae, nunc traiectae funt ideo Romam , quod id genus venae pofica est inventum Hispaniae regionibus, ex quatum metallis glebae portantur, & per publicanos Romae curantnr. Eae autem officinge funt inter aedem Florae . & Quirini . Florae vero templum Martialis (3) celebrar , dum pilae Tiburtinae proximum fe accolam dient, qua Flora antiquum lovem, hoc est Capitolium verus profpiceret. Circus non reperitur apud antiquos codices; fed quam Florales ludi exhiberentur, par eft & Circum, abi populus fpellaret, exflitife, quem ur credam teneri maxime hoistmodi blandimentis, & Cicero (4) facit Aedilis designatus . Sibi enim ludos inquit fandulimos fumma cum cacrimonia Cereri , Libero, Liberaeque faciendos, Floram matrem populo plebique Romanae ludorum celebritate placandam.

### Floralia (5).

Floralia a Flora loca, ubi ciusdem anminis facra celebrarentur; nam & Vario (6) clivem proximum ad Florales afus dixit verfus Capitolium vetus . Reperiuntur apad Tranquillum (7) & Florales ludi , in quibus Sergius Galita Practor, initis ante legitimum tempus honoribus , novum fpeciacufi genus, elephantos funambulos edidir . Exitat & Pifauri vetufto in marmore de lu dis Floralibus mentio ; cuius dedicatione T. Ancarius Priferanus filius Aedilis Quaeftor, adfedence patre, gladiatorum paria decem adiecta renatione legitima edidit.

#### Capitelium Verus .

Verus Capitolium, ne in multis, ad novi differentiam positum fuisse convenit, de quo Varro (8) Capitolium , inquit , Ve-

(4) De felfe Religione Lib. Losp. XX.
(4) De Archaediuz Lib. VII. cap. IX.
(3) Lib. V. Epigr. XXII. v. p.

As Tolerinas fem penimus accela pilas,
gias sicel accipents rafica Ficus Israe.

(1) In Verr. Orat. X. Cop. XIV. pag. 314.

(3) Orginen Luderum Fierstiam feire feins supienti confederate et Ludiantias (be, cit. Lib. 1 asp.

(6) Lib. IV. De Lieg. Lat. 84 M. Tullion cap 10. les

cip. Arz el arcente Co.

Minervae, idque autiquius, quam acdes, quae in Capitolio confiructa eft , & Martialis (9) pilae Tibartinae fe accolam dicit , qua Flora antiquum Iovem , hoc est , Ca-pitolium vetus prospiceret . Id autem suisle primum a Romulo facratum nemo cit qui nefciat, fed illud ambigitur, qua maxime parce collis delubrum fuerir, quum praefertim Publius Capitolia duo, alterum in liac, alterum in Romani Fori Regione conflituat ; in quo fiquidem Dionyfins (10) diffentit; refert enim in vertice Capitolini Collis exflare fua actate veffigium veteris templi, quod Romulus Fererrio Iori ficraverat, non video qua ratione Capitolia duo divertis Regionibus pontatur, quandoqui-dem & Cicero in oratione ad Equites Romanos excellenti turnulo fedem Capitolii in faxo conflirear; unde locus coniecbarae ad interpretaudum reliftus eft, in qua pon omitrendum duximus, quod infra dicemus in Columna Traiana ex Dionis auctoritate , Quirinalem rapem , quae pars est lus-iusce Regionis , excisam fuisse magnis molibus ad inflam columnae altitudinem, adeo at pertinuisse rupem asque in Capitolium coniicere poffimus; cuius collis eminentiorem partem potiorem habitam in defirman. C dis templi lovis finibus verifimile eft . At illad perobleurum tot fublequatis incendiis. novifque molitionibus, qua maxime in parre ea rempeftare force tumulus eminentior. Hace dicta fint de Capitoliis , cetera interpretentur hi, a quibus tanto impenfius opera exigitar, quanto magis studio profe-

### Forum Sallafii.

cerint.

Fora publice privatimque fuiffe cele-brata, auchor est Plinius (11). dum refert veteres humanifima ambitione flatuas in foro ponere confueviffe , quod co ufque procellit, ut mox Forum & in accitus privatis factum fir , atque in atriis honos clientium inflituerit fic colere patronos, ut in his flatuas corum ponerent. Forum igitur a Sallustio privatim extlructum nemo miretur , quamvis cetera fere huiufmodi opera publice aedificata effent . Quod autem Salluftii nuncuparetur, C. Salluftii arbleror eius, qui maxime inter ceteros elaruit Augusti familiaritate . Scimus enim , Tran-

<sup>(2)</sup> In vita Sergii Galbas cop. VI. zumer. 1. Hanc etiam artem elephantos per fonem am-belandi didicific adfirmat Pitrias Nat. Hall. Lib. VIII. cap. 1. (8) De Lieg. Lat. Lib. IV. loco recons adiaco.

<sup>(</sup>e) Loc, proxime cit. (14) Leb. IL pag. 101. Tradella penpa, & re Reina profella, Remain la Capiteline scribe Inti Fancia templom defigurable non magnom Cr.

Tranquillo (1) auftore, Principem illum A extractusque curia onere inter se partito exifaepe hortatum suisse principes viros, ut quisque pro sacultate Urbem exornaret.

### Fortuna Publica in Colle .

Fortunam, vel templum Fortunac, vel flatuam reserentem Fortunge effigiem exiflimaverim. Publicam autem, quod publice polita foret ad privatae differentiam. In Colle vero, ut de Minerva in Aventino dicemus, ad loci diffinctionem, quandoquidem variae Fortunae effigies diversis Regionibus exfliterunt, Nullis enim magis, quam Fortunae numinibus indulfere veteres, ut Plutarchus (2) testatur . Neque mirum hoc, quum superflitiofa nimis natura mortalium fit , tribuantque facpe homines Fortunac , quae fibi ipiis pro cuinfque artibus bona vel mala debeantur; unde Graccis fata confignare, ac deos invocare mos fuit; Romanis vero, ut qui primum ab Evandro ritu patrio fatra accepere, fummo cultu varia numina coluisse.

# Statua Mamurii Plumbea .

Statuae multiplici effigie stetere , nudae more Gracco, velatae Romano, aliae togatae, pennlataeque, thoracatae ac loricatae, aliae ex auro, argento, aere, chore. Nam praeter metalla pura admixtaque aeginetica arte, nobilissimaque insulae remperatura, eboris usus co usque excessit, ut equi eburnei ad ceutum amplius, Publio, auctore, fuille dicantur.

# Templum Quirini .

Inter antiquissima delubra habetur Quirini, hoc cft, ipsius Romuli in colle Quirinali, qui a Quiritibus dictus ea ratione, quod post soedus ictum inter Romulum ac Tarium Curibus, oppido Sabinorum, Romam venerant, castraque ibi habuerant, quod vocabulum adeo praevaluit, ut coniunctarum Regionum nomina obliteraret . Olim enim Quirinalis collis Egonius, & Collina porta Egonensis. Haec Varro (3), & Fest. Pompeius (4) . Sed illud multo mihi maximum cll, quod Proculus Iulius, vir fagacis animi, nec minoris confilii, commentus est. Nam post Romuli mortem sol-licita civitate desiderio Regis, proptereaque infensa Patribus, Proculus gravis, ut creditur, quamvis magnae rei auctor in concionem prodiit, ac iureiurando adfirmavit Romulum, qui discerptus Patrum manibus

stimabatur, a se in Quirinali colle visum forma humana angustiorem, quam ad superos fublimis abiret , cumdemque pracciperc, ut seditionibus abstinerent, virtutem colerent, futurum, ut rerum potirentur; cuius auctoritati creditum est . Aedes in colle Quirinali Romulo constituta, ipse pro deo cultus, & Quirinus est adpellatus. Cclebre autem per se templum reddidit inlustrius Senatus ibi habitus infigni caussa . Nam, quum Fidenas Veiensque hostis ad Urbem adcessisset, atque uon procul Collina porta figna habuisset, trepidatum non in agris magis, quam in Urbe est; Diclatoremque dici A. Servilium placuit, quandoquidem subito hossium adventu Senatus ab L. Virginio Confule in acde Quirini confuleretur, ab Iulio vero altero Confulum in aggere ac muris copiae explicarentur. Haec Livius (5) .

# Domus Attici .

In tanto luxu aedificiorum, quantum Inlii, Angustique Caesarum actas tulere, Pomponius Atticus, unus ex omnibus mco quidem iudicio sapientissimus, modicis aedibus habitavit. Nam domum habuit in colle Quirinali Pamphilianam fibi ab avunculo Caecilio relictam, cuius amoenitas non ex ipfo quidem aedificio, fed filva conflabat. Sartum enim antiquitus tectum plus gratiae, quam fumtus habebat, in quo nihil commutavit, nifi quod vetuftate conruptum refarcire necesso effet .

### Templum Gentis Flaviae.

Primus omnium Vefpafianus ex humili loco ad imperium evectus est, gente Flavia natus, obscura illa quidem, ac sine ullis maiorum imaginibus, qua in re tantum abfuit, ut Princeps genus fuum nobilitaret, ut mediocriratem pristinam, neque distimulaverit usquam, ac frequenter etiam ipse prae se tulerit. Titus autem quum natus esset Ro-mae prope Septizonium sordidis aedidus, cubiculo vero perparvo & obscuro, nunquam tamen inlustrare locum studuit; quandoquidem Suetonii actate maneret adhue oftendereturque. At Domitianus, diversas admodum aedes, quibus natus erat Regione Urbis fexta ad malum punicum in Templum Gentis Flavia convertit, quod Templum simul & sepulcrum suisse conic-caverim. Nam, quum de Vespasiani ac Titi sepultura nihil constet , Iuliaeque Titi

In Augusto Cap. XXIX.
 Lib. de Fortuna Romanor. Plura differie de Fortuna vir clir. Lil. Gyraldus Syntagm. Door. XVI. p. 4 : 2. ½ lustus Rycquius de Capit. Rom.
 De Ling. Lat. Lib. IV. Cap quod incip. A costi natu-

<sup>(4)</sup> De verb fignific. Lib. XX. ad verb. Agenjum & Agenia. (5) Histor. Rom. Lib. IV. Cap. 21.

filiae cineres una cum Domitiani reliquiis | A| tos Sallustianos, ornasseque porticum ingentemplo humatae fint, non abliorret a verofimili, quum Flaviae templum Genti monumentum fimul, & fepulcrum conflicutum fuerit. Hoc templum, ut credam exftitisse magnificentissimum eximicque ornatum, cum cetera Domitiani opera profuse exstructa argumento funt, tum maxime, Martialis (1) carmen testatur, quo Flavia templa tota patere, tegique marmore & auro descri-buntur, quae olim infantis Principis fuerant domicilium -

# Horti Sallustiani .

De Sallustianis hortis duplex quaestio est: primum quum plures. Sallustii fuerint, cui horti potifimum tribuantur, dein quo maxime loco constituti fuerint, Ex Sallufliis duo inprimis celebres exflitere, Crifpus elegantia, nitore, atque innovatione cunclis in historia praeferendus; alter Gn. sive alio cognomine, clarus certe Augusti familiaritate, ncc minus nobilitate acris, quod ab co Sallustianum dictum, ut & Livianum a Livia Plinius (2) commemorat. Ex his ut Crifpo potius adcedam Cieero (3.) facit, quum iocando criminatur eum repente tanquam fomnio beatum paraffe presiofissimos hortos, qui ne paternam quidem domum redimere potuerit. Cui opinioni & Acron Horatii (4) interpres addipulatur adferens Crifpum cultu fplendidum, munificentiaque clarum fuisse habitum, neque dissonum alienumque a vero est, quod luxus atque hortorum amplitudo praeseferat regium, magis, quam civile opus; siquidem haec atque alia huiuscemodi permagnum saepe a parvis initiis inerementum suscepere, mansitque loco pristinum auctoris nomen. quamvis multa deinceps a posteris dominis adstruerentur. Nam ut auctores funt Elavius (5) & Ammianus (6), quum immensa porticus, quam dixere Miliarensem, atque Obeliscus (7) ornamenta hortis adcessissent, haec nequaquam a Sallustio, sed ab his Principibus, qui ibi libenter degerent comparata arbitror. Legimus enim apud Eusebium (8) Principem Nervam obiisse diem in hortis Sallustianis, & Flavius (9), auctor est Aurelianum Augustum , quum gravaretur habitare in Palatio, secedere Solitum, ad hor-Tom. II.

tem, in qua equestri certamine excreeretur, quandoquidem haud integrae valetudinis effet . Nobilitarunt & locum minora fatis, fed vetuftate & raritate infignia . Nam, quum Plinii aeras Claudio Principe viderit proceriffimum hominem, Gabbaram nomine, ex Arabia ufque advectum, novem pedum, atque unciarum totidem, huius corpus miraculi gratia hortorum conditorio adfervabatur, ubi & alia generis eiusdem sub divo Augusto comparata, quibus ille Princeps admodum delectatus est. Ceterum de loco ubi constituti horti fuerint apud Tacitum (10) videre lices, dum Flaviani, nique in ipsis prope portis civili bello inter se contenderent. Nobis autem, quum in clivis, qui adiacentem campo planitiem prospiciunt, adhuc exstent fragmeuta Obelisci e Numidico lapide, placet hortos tribui, colli Quirinali, qui mons a Viminali par-va admodum valle disclusus ad ripam prope Tiberis protenditur, ubi olim Flaminia. via, qua a finistra parte Urbis ad Sallustianos hortos Tacitus demonstrat Flavianos, Vitellianosque de imperio dimicasse. Nos igitur, quam postea Vespasianus, sive Aurelianus moenibus comprehendisser, ad extrema tectorum fuisse verifimile est; siquidem Gratianus tertius avo atque, patri diffimilis, fibi ipfi vifus fit confecifie expeditiouem Parthicam, quoties a Palatio ad ea hor-

# Senaculum Mulierum ..

torum loca fecessisset.

Heliogabalus, quando ita diis placuit, Princeps inter cetera sceleris sui portenta mulierum Senaeulum instituir. Nam, quum Semiamiram matrem, quae parum honeste pudicitiam habuerat, obnoxiam fibi faceret, nihil, nifi communi confilio agere aufus est, ita ut non prius ad imperium evedus fit, neque primum. habuerit Senatum, quin & matrem ipfam fenrentiam rogari, adfistereque Confulum subsellis iusierit; folusque omnium. Principum fuit, cuius aufpiciis mulier, ceu inesset virile ingenium, Senatum ingrederetur. Quin co infaniac provectus est: ita se mores Principum habenti ut in colle Quirinali mulierum Senaculum instiruerit, ubi antea fuerat conventus matronalis locus Rrr

<sup>(1)</sup> Martial, Lib. IX. Epigr. 35.

Divine Mari sils mendatia lengti,
Dony vide Angogii Esiwis templa poli,
Gaufia vir, lequir, solit memenente desigli e
Cercine, vicum plus fix Capileris offe patroma,
Colicia vitim cumd. Lib. IX. Epigr. 3.

Sild, Nat. Lib. IX. Epigr. 4.

(1) Vide Cleer, in radicali,
(3) Lib. IX. Lib. IX. Lib. II.

(3) Lib. IX. Lib. IX. Lib. III.

(3) Lib. IX. Lib. III.

(4) Lib. IX. Lib. III.

(5) La Analian. Cap. 4. Milliaresfem praisum in
the Sallophii estantis Str.

<sup>(6)</sup> Rerum Geffer. Lib. XVII.

<sup>(7)</sup> Hunc Obelifcum in hortis Stluftianis litteris Aegu-ptiis inferiptum, & Lunne dedicatum fuifie decet Bartholom. Marlianus Topograph. Urb. Rom. Lib. U. Co. VVIII.

V. Gap. XXIII.
(2) Vide Tacitum Annal. Lib. III. Cap. \$2, n. 4. & 6., & ex Annal. Lib. XIII. Cap. 47. n. 5. idem con-

<sup>(9)</sup> Ceofule Eufeb. Pamph. Chronicor. Lib. prior. in

tutis, nt nobilitatis ratio hiberetur. Haec Lampridius (1).

#### Tuermae Discletianae .

Ounm noffri homines architecturae peririflimi Diocletianarum Thermarum fundamenta fummo studio multisque egestis ruderibus profequati effent, eo libentius piftura deferibenda curavimus, quo prae maguitutudine reliquiarum, quae visuntur parum celebres litteris thermae ipfae exflitere, quod vitio temporum, ut in multis, adeidiffe putem. Exitat adhuc cattellum aquarium, opus fiructura mirabili, quod ad magnam vim aquae e proximo aquaeductu excepiendam, ut inde in varios ufus distribuerecur, concameratum elle adparet. Durat etiamnum in medio fubltructionum elaufum permagnum fpatium columnis marmoreis praegrandibus ex Ilua infula undique circumvallatum, tefludinarumque, quod testimonio esse potest tam immensae moli reliquum respondisse operis, dignumque tanto Principe, quantus Anrelius Diocletianus exflitit; qui fi Chrifliano nomini non infensus fuillet, clarus ceteris artibus gloriam L. Sulle in der onendo imperio adaequafict. Nam ab ortu Solis C ad Indos. Meridieve ad Aquilonem domitis barbaris, ferifque nationibus triumphavit ea quidem pompa, infignique ornato, ut e caeleftibus ad orbem rerrae inluftrandum provenisse videretur. At quod multo maximum fuit, longeque triumpho celebrius, ac posteritati commendandum, imperium depofuit, Salonasque privatus fecellit, dicere folitus, nihil difficilius effe, quam bene imperare. Ceterum illud praeterire confilium non fuit, in tanta praefertim iaftura antiquitatis, quod in facris monumentis conflar, Maximianum Heronhum, cum, quem Caefarem fecerat, conlegamque fibi adfeiverat ad fubilinendam rernm magnitudinem , thermas Diocletiani honori dedicasfe, in quitus exftruendis tanta celeritate usum ferune, dom pertinaciter ambo in Christianos faevione, ut intra triennium ab eo die, quo aedificari eoepea funr, abfolverentur. Reperitur & apud Flavinm Vopiscum (1) in gestis Probi Principis, eum in repetenda maiorum memoria fincerac vetuftatis libris ufum fuiffe, quos in Bibliotheca Ulpia Tiberiana domo, ac Thermis Diocletianis reperiflet; unde conficimus parum fuille Principibus exornari thermas vafubilructionibus in balnearum ufum . nifi & Bibliotheca adcederet ; quo monumenti genere adeo delectati funt , ve Do mitianus alioqui liberalibus studits pa-

follennibus diebus honori matronarum fla [A] rum adfectos, ut qui praeter commentarios, actaque Tiberii nihil lectitaret, bibliothecas incendio abfumtas impenfiffime restituerit, exemplaribus undique conquistis, missique Alexandriam , qui describerent , emendarentque . Repertum & oovissime prope thermarum ipla cadavera aquarium elogium, quod fiquidem continere videtur thermatum recondita ornamenta, ad verbum ponere non ab re fuerit.

> IMP. DIOCLETIANUS . C. AUG. PLURINIS OPERTIONS IN COLLE ROC EXCAVATO SAXO QUAESITAM AQUAM TUGI PROPLUYIO EX TOTO HIC SCATENTEN INVENIT, MAR. SALUBRICUEM . TIB. LEVICEEM . CURATIS AUGRITUDINISUS - RT STATERA INDICATAM EIUS RECEPTUM PUTEUM AD PROX. TRICLE Usus in Hoc Spheriterio, Usi Ex IMPERATORIAM DACTYLOTHECAM POS.

Victimus ipli Florentiae marmorea capita Principum Romae nuper eruta e fubrerranea testudine, ac Florentiam missa Principibus viris nostrae Civitatis, quae maximo funr argumento, feniores illos Imperatores, iunioresque, ne in elogiis adparet, restituisfe, vel exornasse opus Diocletiano conse-cratum; ita enim Pomponius Lactus (3) fcribit, vir cruditus, & qui Romae contenuit fludiofus maxime antiquitatis.

# Thermae Constantinianae.

Mirantur hand fatis perici homines, goum tauta ubertas aquae Urbem influeret quanam ratione subsequuti Principes, & ipa animum incenderent ad novos aquaeductus, thermas, nymphia, aliaque generis eiufdem; figuidem eam aquae vim, quam maiotes in Urbem perdusiffent, fatis superque existimarent. Hi fi diligentius fecum reputaverint vaftum Urbis Spatium, productum toties pomerium, tot nationum incolentium coetus, qui balneis, pifcinis, domibus, euripis, hortis fuburbanis, villis, aquarum abunriantiam deliderarent , profello mirari defiment tantum openis impendium a Princi-oibus fuifle exhibitum, quum pracfertim in his aedificandis gratiam fimul & gloriam compararent. Hinc factum putamus, ut Confrantiaus Elavius polt tot, tantofque Principes, qui Urbem replevere therma-rum aedificiis, & ipfe animum ad thermas adiiceret, quom-praefertim fuiffee laudis avidus fupra quam cuique credibile est; quod tanto magis faeiendum duximus, quanto intentior ass animus fuit ad Byzantium renovandum, Urbernque de fuo nomine Conflantinopolim adpellandam capnt altenum.

<sup>(1)</sup> In Helingshalo Cap. IV. (2) In Probe Cap. II. Offer from prescripes divis an 2001.

tions Uhis, mean mes in Themir Dischtissie.
(3) Rerum Romanser, Companii, Libili. in Dischtisto-

rerum, & quam fibt fedem Imperii delegiffir. Unde adcidiffe credimus, quod Hie-ronymus feribit Conflantinum nudaffe Ur. bes, at Confrancinopolim ornaret. Certe ex tota Afia, Europa, & Africa ornamenta pleraque ad eius dedicationem advesta. Ceterum thermas vetuffate conruptas Petronius Perpenna reflituit, qui five ex Quadrata familia illa veteri , quae Antoninianis tempo ribus claruit, five ex quavis alia Quadratiana, certe meruit, ut cius memorit celebris elogii praeconio redderetur, & nos hominem studiosum antiquitatis laudibus prosequeremur. Verba elogii hace funt:

PETRONIUS PARPANNA MAGNUS QUADRATIANUS V. C. ET IL. PRAEF. URBIS CONSTANTINIANAS THER MAS LONGA INCURIA BY ABOLEN DAE CIVILIS , VEL POTIUS FERALIS CLADIS VASTATIONE VEHILINEN TER ADPLECTAS ITA UT AGN ITIONEM SUI EX OMNI PARTE PERCETA DESPERATIONEM CUNC TIS REPARATIONEM AGREEMENT DEPUTATO AS AMPLISSIMO OR DINE PARVO SURTU QUANTUM PUBLICAR PATERANTUR ANGU SIRAE AR EXTREMO VINCECAVIT ET PROVISIONE LARGIS SINA IN PRISTINAM FACIEM SPLENDOREMOUS

RESTETUIT .

# Balnea Paulli (t) .

In balacis Pauli fatis aperte offenditur. quod alibi diximus , Publium Victorem carprim & per capita designasse magis, quam perferipfiffe latius Regiones , its tamen , ut quacque infignia magis adnotarentur. Nam wum balnea Paulli Publius nominet, Aimihi, nt arbitror, fubintelligi voluit. Nemo enim ex his, qui etulmodi nomine adpellantur fupra Paullum Aemilium a veteribus celebratur; quod quum ita fit, par eft, ut codem fludio iildemque artibus fuerit in exfruendis balneis , quibus in exormanda Bafilies exfliciffer ; in qua tantum magnificentiae fuille Cicero (1) ptaedicat, ut nihil gratius illo monumento, nihil gloriofius reperiretur.

Tom. II.

(v) De hie heestelle Seyri, VII. v. 333.
(d) Den jelt auf siemet, auf Faill Aubes.
(e) Den jelt auf siemet, auf Faill Aubes.
(f) Den jelt auf siemet, auf Faill Aubes.
(has part heestell fein aufglie Gundel) i litten auteu, quen heeste / Keil genet ill Nominier, sie ib leinjer.
(e) Vannen Erytein filmenne, sie ib leinjer.
(e) Vannen Erytein dellen als Erye Seilen sonse conço in Ia. Zeyra Seilen sonse conço in Ia. Zeyra Seilen sonse ventre in Lein ventre delmen, auf ein delmen delmen, auf ein delmen 
Decem Takernee .

Vaftam opulentiffimamque Urbem , capnt rerum, quo undique omnes conflue rent , frequeneem fnisse officinis ac tabernis aemini dubinen videri debet, & Aristides Smyrnaeus, qui Marci Augusti aetatem supervixit, auctor eff, eam adfluentiam rerum Romac convenisse, nt vel Officina totius Or-his adpellari posse. Quod autem adtinet ad tabernas decem, idem quod in cereris quatuor, quinque, ac feptem tabernis exilli-mandum putamus, eo diclae, quod continen-B ter nullo interiello aedificio cohacrerent . aut quod uno codemque tempore fimul ex-.

## fiructae, upaque vocari coeptae. Aedes Veneris Erycinae (3) -

Inter Urbis portas, quae plurimae promoenibus & incremento rerum auxere numerum, Collinam unam ex veteribus exiftimaverim, quum Varronis (4) & Fest. Pompeii (5) auchoritate Egonenfis prius nunco. para fit ab Egonio Colle Quirinali demum dicto, quod infigni Quirini vocabulo vererum Regionum nomina obliterata effent. Nam & Cicero (6) in Legibus auctor est extra eam portam fuiffe aedem Honoris exaratis fepulcris, quae in ee loco exfliter rant, quod ipfum eft antiquitatis argumen-tum. Nobilitarunt locum ludi Apollinares (7) iti deftinati, fi quando aquae Tiberia inundante alveo Circum Maximum occupaffent. Celebratur & a Strabone (8) acque Ovidse (9) ante portam Collinam Veneris Erycinae templum infigni porticu exornarum, in qua nonnulli purant exfittiffe adtixam marmoream tabulam Venereae legis, quod nos minime adprobamus.

# Cellis Quirinelis (10) . Quirinalis collis, qui pars est huiusce

Regionis duplicem interpretationem habet, ut in Quirini templo diximus. Alii a Quiricibus, qui curribus post focdum ictum inter Romulum ac Tatium Romam venerant . castraque ibi habuerant dictum Collem volunt : pars Proculi (15) Iulii auctoritatem fequuntur, qui in eo colle Romulum a fe Rrra

Bram defictrit L. Percica. Canfule Livium Lib, L. Cap. XXXIX.

(a) Verrania & Fell lices admit flaperius in Templo (b) De Legh, Lib II. Cap. XXIII. (f) Bet Legh, Lib II. Cap. XXIII. (f) Mercel, Santrask Lib-l. Cap. XVIII. der bis ladig la besteren Appliens unbinama fall differit. (f) Corpyrab his M. (g) Ergyrab his M.

Temple frequenturi Collines presime portes Nunc devet, a Simila numina calle sessent (10) ) Vide hofes loos fopering excitates in Templo

visum iureiurando adfirmavit forma huma- | A. na augustiorem, dum ad superos sublimis raperetur, unde ibidem pro Deo cultus & Quirinus est adpellatus. Utcumque Egonius certe Collis dictus, & Collina Porta Egonensis. Nam & Varronis (1) & Sex. Pom-peli (2) anctoritate insigni Quirini vocabulo vererum Regionum nomina obliterata funt.

#### Domus Numae .

Numam unum e Regibus putant nonnulli, quod Quirinalem Collem Urbi addi-differ, ibi reviae fedem habuille, ut ex dignitate loci frequentior habitaretur. Plutarchus (3) manuffe loco nomen oftendique quo Rex altera Domo ad Collem Quirinalem inhabitasse testatur. Verum Solinus, (4), quum primum habuisse Regiam in Col. le Quirinali reserat, sibdie alteram prope aedem Vestae, quae adhue sua aerate nomen retineret Regem excolusfe. Numam enim postezquam facerdotia instituisset, pleraque tempora egiste iuxta Vestae Templum idem Plutarchus (c) auctor eft.

### Campus Sceleratus Monumenta Veftalium .

Infediffe Romanorom animo iuftitiam fimul & religionem perspicuum est, quae eo usque processit, ut destinatus sub terram concameratus locus fuerit, in quo Veftales flupri compertae vivae desoderentur : sceleratum campum vocarunt. Ibi in hypogeum, hoc eft domicilism fubterraneum virgo incesta operto capite per scalas a Pontifice demittebatur, demissaque fealse amovebantur; humo deinde fisperiniecta foramini atque oftio domicilii , relinquebatur , lucerna prope loculum ardente : pane quoque cum aqua , laste , & oleo , ne media mori vide retur . Huiutmodi exemplum apud Livium (6) eelebratur . Nam , quum Minucia Vestalis suspecta incesti effet, sib terram sce-Jerato campo intra Portam Collinam dextra via firzea defoffa eft; ab incello fceleflum loco nomen indicum.

(t) In Nums.

Tres Fortunge .

Cogiranti mihi , quaenam maxime cauffa fuiffer , qua veteres tot deorum turbam , quantam Varro (7) ceterique feriprores tradunt, excoluiffent, forte labuit adtendere superstitionem simul. atque ambitionem in causta extinisse. Nulla enim res ex omnibus, quibus mortales decepti capiuntur, blandius agitat homines, quam fuperflitio; ea namque intepeus plerosque obtinet verae religionis specie abunde captos. Hine factum putamus ne prifeorum magna pars spe ac timore adducta ad turbam Deorum promifcue excolendam converteret animum, pauci, & quibus validam ingenium fapientia erat, partim multitudina aegre adverlacentur, partim eamdem fimulantes religionem, plebem placidius agita. rent. Inde Numam nnum e Regibus cererosque Principes viros ad facra instituenda templaque diis dicanda variis adductos crediderim, arque inter cetera Fortunze, quippe quae inter reliqua numina plurimum poste existimarecur. Ea enim natura morralium est, praesertim latentibus rerum initiis, ut si quid adversi adeiderit in Forsunam reisciant fuis faepenumero viriis indulgentes. Fortunze igitur pro cuiusque ingenio plura indita cognomina (8), plurimaque templa erecta; neque facile reperias ex candis numinibus, quae a Romanis celebrantur, cui maiores, quam Fortunae delati honores fuerint. Ea enim, ut Plurar. chus (9) refert, facraria infignia & antiqua meruit, quae cum ipsis pene Urbis fundamentis conftructa funt. Primus autem Ancas Rex Fortunae templum dedicavit, cuius Virilis dixere nomen. Servius vero ex captiva matre natus, five quod Fortunae numine ex obseuro loco ad imperium evechum se esse arbitraietur, sive quod For-tunae auspiciis cuacha portendi simulatet, templa plurima Fortunae erexit a nam eodem Plutarcho (10) auctore, parvae, quam brevem vocant, fortis Fortunae, primigeniae, masculae, proprie convertentis, bene fperantis, virginis, vifcarae, templa ab eo Rege confiructa fune. Quapropter quod Vitruvers (11) diest ad tres Fortunas proxime

lon one of webom Orivillation rother Vireyavanus and feet teassouras, quarin integrand et en servines faces existines i ex en ceite tria Fartunazioni modela effective refedere. Liberar, è descrizi vedelere, Liberar, è descrizi vedelere, quar E, Nordourz Rom, Ver. Lib. IV. Cap. > in Ferrusania vivo ed porismo Gollonos petici. Hine facestif, Vitrovica coni lecum, del nor Ferrisario: remiter, quar et presime remiter, quare quare produce 
<sup>(1)</sup> Sunt aties out a Caribor Sabinorum oppide Collia Quirialis comes profedires suturnant, nee defant qui a larcos setundem subineram Dea, quem els Gericin, sor est HASTATAM IVNONEM recase,

penencia de la compania de la compania de la Prid. Hidabe, in Compania. Antis, Rom, ad Verb. Scriptor, de Rafinum Ant. Rom. Lib. II. de Inspec. Co. Vi. (1) Romali apacterio , quam iurriurando Iulius Proculus adfirmavic , anflat penes Florum Lib. I. Cop. L.

Polyhift, Cap. II. de confecrat, Urb

<sup>1.7</sup> h. Cap. II. de comission.
(5) Lece activates.
(6) Lece activates.
VIII. Cap. XV. Adde Faft, Pomp. de Verb. Pouler.
(6) De L. Le. Lih.IV. & alfili. Confide afterior Refusion Lib. III. Cap. III. Letitanium de faffe Relig.

Lil. Gyral. Synages. Dept. Matrib. Sauresi. (2) Fixe regression France indisease France indisease France indisease France indisease France indisease Transfer in Theorem Trans. p. 199. 1-6. (2) Lib. 4a Formas Remissaerus. (c) Lib. 4a Formas Remissaerus. (c) Lon Garcin adius.) 8 in Quanffleells. Rem. (s) De Arrisied. Lib. III. Cap. E. prope form. Hele loss ones of werthern Oricharius on The Variavianus.

Portam Collinam Servio tribuendum cen- A fuerim, quum praesertim nemo reperiatur, ur ceteros in praesentia taceam, qui pro-fusior fuerit in Fortunae numinibus colondis.

# Aedes Fortunae Primigeniae .

Primigenia dicuntur ce rea, & quae non derivantur ab aliquo verbo, sed suas habent radices, unde primigenius fulcus, qui in condendis urbibus tauro & vacea desi-gnandae urbis caussa imprimitur . Verum de Fortunae numinibus fatis discernimus in proximo capite, Plutarcho auctore. Primigenia autem a Livio (1) celebrata est, Pu-nico vigente in Italia bello. Nam, quum Publius Sempronius Conful, cui Brutii provincia obvenerat in agro Crotoniensi cum Annibale in ipso itinere tumultuario proelio conflixisset, agminibus magis, quam iusta acie pugnatum est. Romani publi, trepidique in castra recepti, neque oppugnare tamen ea Annibal aufus. Ceterum filentio proximae noctis profectus inde Conful cum P. Licinio Proconfule copias coniunxic, quibus confisus in prima acie suas legiones induxit; in subsidiis locatae P. Licinii le-giones. Tum Consul principio pugnae ae dem Fortunae Primigeniae vovit, si eo die hostes sudiffet, composque eius voti fuit. Fusus ac sugarus Poenus, supra qua uos millia armatorum caesa . Quapropter perculsus adverso proelio Annibal Crotonem exerci tum reduxit, aedes autem in Colle Quirinali dedicata est eo anno, quo Iunonis Matutae & altera Fauni in Foro Olitorio . Haec altins repetisse velim, ut facilius eliciatur, quidnam potissimum in caussa fuisser, cur magis Fortunae Primigeniae, quam ceteris Fortunae numinibus aedes voveretur . Celebris certe Primigenia Fortuna fuit, quandoquidem in descriptione mensium adnotamel.

### Domus Titi Vespafiani .

Iulius Capitolinus, ut eius verbis utar, refert exstitisse sua actate domum pulcherrimam adiunctam gentibus Flaviis, quae quondam Titi Principis fuisse perhiberetur, quod nos na interpretamur, domum fuisse conjunctam Flavianis monumentis, five facra illa, five profana exstitissent. Plinius lycleti Sicyonii maxime commendat, qui folus hominum artem ipfam feciffe artis opere iudicatur. Finxit enim in Titi Principis atrio nudos talis ludentes, qui vocabantur astragalizontes (3), quo opere nullum spectantius vidit Plinii aetas. Atrium autem partem fuille domus nemo ignorat .

## Porta Collina .

De Collina Porta fatis dictum fit in aede Erycinae Veneris.

# Porta Salutaris (4).

A Salutis aede Portam adpellatam diximus, Varrone (5), & Festo Pompeio (6) auctoribus.

### Porta Salaria .

Apud Procopium (7) in Belifarii gestis reperitur & Salaria Porta, dum ille timens ne ab ea parte impetus fieret in vastam Urbem, contra Gothum hostem custodias disponie. Hanc Portam ex his putaverim, quas Aurelianus Princeps pro augendis moenibus addiderat. Salariam aucem dictam a Salaria via, qua Sabini fal a mari defere-bant; unde & Salarium Pontem adpellatum, qui via Nomentana Anienem iungit. Fa namque, ut Strabo (8) auctor est, in Salariam inciderat non procul ab Hereto vico Sabinorum.

# Via Lata.

Viam Latam, de qua nulla prorfus mentio apud priscos exstat, quum dediste Regioni nomen verifimile fit, cur non incufemus temporum iniquitatem, quae hoc ipfum ut alia permuka antiquitatis monumenta, aboleverit? Reperitur apud Damafum Poncificem in facris monumentis Viae Latae nomen . dum Tiberim mira proluvie inundasse ad eam usque Regionem adfirmat. Manet etiamnum eius viae nomen in ea parte Martii Campi, quae ad Capitolium vergit . Quapropter nonnulli putane eamdem fuisse, quam prisci Flaminiam di-xere a latitudine in longo praesertim itineris tractu commutato nomine; ca namque praetervehens Augusti Mausoleum, ut Tranquillus (9) refert, per celebriora Campi lo-ca pertunniste in Capitolium consentaneum est; viamque a latitudine resumsisse nomen. Plateis certe veteres ufi funt; nam, quum a triumphali Porta per Circi Flaminii Re-

<sup>()</sup> Lia XXVI. Gep. 14.

Lia XXVI. Hill. Nat. Cap. 1.

Lia ky XXVI. Hill. Nat. Cap. 2.

Lia ky XXVI. Hill. Nat. Cap. 3.

Lia ky XXVI. Hill. Nat. Cap. 4.

Lia ky XIV. Hill. Nat. Cap. 4.

Lia ky XIV. 1.

Lia ky

fieri contigit Agonslev ludos, propter Tiberis launditionem ad Gireum Agonslem. Ita Alex. Dunti.
Lih. L. Gr. 112. http://dx.dir.com/discountieries/
(4) Vide Fellum Penn, verb. Saletzeris.
(7) De Balle Gothis. Lih. I. Cap. 1-9.
(8) Geograph. Lih. V. 1925. 157.
(9) In Vina Oden. Casiari Ang. Cap. Cl.

teri.

gionem, quae viae latae finitima eft, trium. Al argomento est maximae apud Principem phi pompa duceretur, ut Iosephus (t) te-flatur in Vespasiani ac Titi triumplantium geftis, viam ipfam latitudiue infignem fuiffe pecesse est, quae eriumphales caperer adparatus. Neque fum nefcius fuille nonnallos, qui louge aliter de triumphali Porta fenferint, qui si Graecum losephi contextum diligentius adverterint, fecus ac rati funt de huinscemods Porta indicassent, quum prac-fertim, & illud maxime adecdat, viam. quae ducens practer Augusti Maufoleum, quo Vespasiani Principes triumphaturi se receperant, in Capitolium pertineret, thea tris, columnis, alaique id genus ornamentis infignitam fuille, quae locis conspicuis pofita argumento effe poffunt Flammiam pri mo, deinde Latam Viam dictam, quae a Porta triumphali ducens in Capitolium ufque pertingeret .

#### Arcus Novus.

Areum diximus novitium fuiffe a Graecis inventum ad excolendam mortalium memoriam, immortalitatemque merentium, unde & huiufcemodi cetera. Novum autem ad veterum differentiam positum couffat, si ve illos intelligamus, de quibus Iuvena. C lis (2)

Adveteres Areus madidamque Capenam

five quolvis alios: vetera enim non modo accipimus perveculta nimis , fed novicate fuperveniente difereta a novis vocabulo ve-

#### Campus Agrippae.

Agrippae Campum, in quo se Gellius (3) refert deamoulaffe animi relaxandi D grana exiltimaverim M. Agrippae unius ex omnibus firmal cum Maecenate gratifilms Augusto Praccipi, cui neles re cognita di ligentiaque magis , quam ceterae aries . quibus fumma clavisudo paratur protata est: ita, ut gener inde adicatus longe acceptulimus Principi factus effet; vir alsoqui rutticatati, quam deliciis propior. Ita enim & Pliners (+) de codem fentit, & in nummis cius etigies, quos unus ex Auguili poceillarus perculist, adparet; quod ipfum

gratize fimul & authoritatis. Is autem, fi Tranquillo credimus (5), complura & ea quidem maxime egregia aedificavit, ut fuit locis differnimus. Fuit enim valli in aedificaedo animi, ut fuopte ingenio, vel quod Augusti gratiam eo nomine aucuparetur. Quod autem ad Campum adtinct, conie-Saverim relicium fuisse (ub dio spatium circumseptum aedificiis, quae in confinio Martii Campi exstructa, ubi & monumenta cetera eiuldem Agrippae fuerant , nomen loco dederint, ut Agrippae Campus voci-taretur Dio (6) veto de Campo adiacen-tibus aediacus ita inscriptum reliquis . Tiberius Germanico tumultu nuntiato eo contendit. Caius festum folleune pro reditu Augusti una cam Gu. Palone Confule celebravit. Tunc vero Augustus Campum Agrippae praeter Porticum, & diribitorium publicavit; quorum alterum, ut alibi diximus, Agrippa abfolverat: porticus (7) vero, quam Pola Agrippae foror ceperat, nondum plene erat perfecta. Tum ludi funebres Agrippae celebrati pullaris (8) omnibus, qui aderant practer Augustum , & ilios, finguli in Agrippae honocem : qui-ous in ludis plerique fingulari certamine decertarunt intra fepta, petmulti etiam cacervarim -

#### Templum Solis .

Notatum ab auftorikus Zofimo (9), Vopifco(10)stqueEutropio(1t)AurelianumPrin. cipem, ubi compositis Alexandrinis rebus triumphaffet Templum Soli magnificeutifl-mum aedificaffe maxime exornatum porticibus, in quo auri magnam vim gemmarumque congulist, opima Palmyrcuorum spolia, quae Zenotia Regina capta ex hostibus advexerat. Hoc autem templum in our maxime Regione constitutum fuerit, parum compertum. Certe Solis aedes vetus altera apud Circum Maximum fok numini eius a Domitio Nerone dicata, quod occulta conregationis retexisset, quae in Circo, auctote Scovinio, in Principem agirara effent. Quapropter huic Regioni tribuendum Auteliani opus putavetim, quum ptaefertim via ipfa celebris triumphali pompa, a qua Regio dida, maxime adliceret aedificantes ad ea in

<sup>(1)</sup> De Setlo Iudaie, Lib.VII. Cap. V. pag. 413, com.i. ede. Amfl. Lagd. Sen. & Ultrandt. 1716, (2) Suryr. III. (3) Nech. Arce. Lib. XIV. Cap. V. (4) Hilber. Nut. Lib. XXXV, Cap. IV.

Hiller, Nat. Lib. XXXV, Cap. 19.
 Consult States. in Aug. Crp. 35- 51. 63. 66. 64. 67.
 Lib. LV. 105. 131.
 Dis bot trees part. Disaret Lib. LV. 105. 553.
 Isline press Romano fair, at negra for pulls offering press Romano fair, at negra for pulls offering the desired from passpoon baseroes indimediation; computingent. Larro atten quali fe vefle infueriet gurm ad ege-dem adirent , patet ex Lampidio in Courned. ean

<sup>16.</sup> ubi nemocine profitum elli Commodum Principum infilit quarta confuctudenum prachistor his dada fyelhasson additore, qui tunnen annes tegati coorenesbent. Confole etiam Oli. Teraritum de Re Vellius Leh. Leng. 3;
(2) Zofin. va. Nov. Hill. val. sir., folix templum donners at Auctathan constant failing, quine a partir del

derent.
(10) In Acetilan. Cap. 25, & 21,
(10) In Acetilan. Cap. 25, & 21,
(11) Canfalse Eutrop. Hifl. Renn. Beevier, Lib. IX. Cap.
15. Solven magazam in haceteen habout Aveolitanes a
quandoquiden exam mater Solfs Socretion famer.

ornamenco, & fibi gloriae fore putarent. dum confpici a praetereuntibus accesse ef. fet . Reperitur apud Quinftilianum (1) in libro ad Marcellum Victorium & pulvinar Solis, qui celebratur insta aedem Quirini. Sed quibus praecipue Diis pulvinaria haberentur commodius dicemus also loco. Variatum enim a prifcis in numinibus excoleudis, lectifermisque (1) eclebrandis, & Livius (3) auctor est infigni anno, quo pro-digia quanta numquam antea nunciata funt, ofhis maioribus procurata fuiffe ex respon-fo aruspicum, supplicationemque omnibus Dis, quorum pulvinaria Romae effent, in dicham. Ceterum vidimus ipfi Romae monumenta marmorea complura varias inferipça titulis in Solis honorem, quibus invicto Heliogabalo fanctiffimo votam folveretur.

### Caftra Gentiana , aliter Gipfiana .

In nulla fere alia parte magis depravarus liber eft, quod nos deprehendimus ex Lougobardis Codicitus, veterique feriptione, cui fi adcedimus, ita dividenda funt capica, ut primum legatur,, Caftra Germanitiana., alterum , Porticus Vipfani , Nos Germaniciana castra ideo dicta putamus, quod in his Germani milites continerentur. Nam, ut latius differemus, in ea parte, quae ad militiam speciat, ex Principibus alii alibi cohortes in Urbe statuere; unde Urbanze dichte: quo factum eft, ut modo juxta Dolabellae horros, modo in Vipfana conderent porticu, aliquando in Libertatis atrio flatuerentur. Verum deterioribus in dies Principiles ufurpatum arbitror, ut caftra ipfa in Urbe haberentur praefidii loco ar o-noem tumultum reprimendum, donce a Praetorianis, qui extra Urbem federent, fubveniretur. Certe conflat Augustum ceserosque Principes suis dississos civibus, ex teruis, Hifpanis, Germanifoue fuifie ufos ad custodiam corporis.

#### Porticus Vipfani . .

Multa ad conjecturam facium, Vipfani Porticum eins Meffalae fuiffe, qui a Tacico (4) ac Marciale (5) celebratur. Sed illud in praefentia retulifie fatis fuerit . quod egre gius ipie claris maioribus folus civili bello, quod in Transpadana Italia gestum est, Vitellianis ac Vefpasianis Ducibus, bonis nius

propinquo comparanda, quae fimul & viae A effet artibus, quo factum putem, ut qui militari difciplina excelleret, oua infignis mortalium gloria enitefeit, prorogari perinde memoriam aedificiis cuperet . Ingentem au-tem fuille Portirum, frequentemque columuis, cum Martialis (6) innuit, tum illud maxime declarat, codem Tacito (7) auctore, auod electi milites Illyrici exercitus in ex tenderent ad intellinos tumultus propulfandos. Sunt tamen qui existiment porticum M. Agrippae opus fuiffe; fiquidem & ipfe Vipfanus diceretur: ita enim a Cornelio Nepore in Pomponii Atrici gestis (8) cogno-minatus est. Porticum certe conspicuam Agrippa exstruxit, ut Horatius (9) Porphy-B riufque (to) eius interpres teffantur.

#### Particus Conftantini .

Flavium Conftantinum illum, Conftantis & Helenze filium, fuiffe praeter ceteros Principes glorize avidifimum declarat inprimis renovata urbs Byzautium, ut de suo nomine Constantinopolis adpellaretur, caput alterum rerum, & quae aemula Urbis Romae effer. Nulla enim re alia magis, quam fingulari ambitione permotes Conftantinus fuit eo quidem tempore liber prorfus ab omni fulpicione & cura, quae animam di-verfe traheret. Declarant & multa Romae infignia, Thermae, Basilicae, Arcus, Obelisci ex Aegypto níque advecti. Quapropter & ad Porticus adjecific animum verifimile eft, quum praesertim veteres Porticibus frequentillime ufi fiut , in quibus ufque adeo modum excellere Principes, qui imperarunt post Conflantini tempora, ut non modo deambulandi, sed obequitandi sludio infanas Porticus exfruxerius; unde 2 magnitudine centenarias & milliarias dici non ignoramus, quod alibi explicavimus.

#### Templum Novum Fortunat .

Fortunge numini diximus plurima fuitle Templa erecta, inditaque varia cognomina pro cuiusque ingenio, quod ea inter mor-tales pollere plurimum existimaretur. No-vum aurem Fortunae Templum, quum verus fubintelligi necesse fit , per se cognitum eft . Id tantum subicerim , Fortunae Tem-plum celebre suisse Acmilii Paulii aetate; siquidem Plinins (11) commemorans Phidiae monumenta aerea, Minervam finxisse inquit tam eximise pulcricudiuis, ut a forma cogno-

<sup>(</sup>c) List. List. Orace on A pag. In efficient for the Control of A page 1 of the List. Leep. In (1) A list. V. Epper, In (1) A list. Section of the Control of A list. V. Epper, In (1) A list. Section of the Control of A list. V. Epper, In (1) A list. Expert. V. A list. Section of the Control of A list. Section of the Control

& alteram Minervam, quam Romae ad aedem Fortunae Aemilius Paullus dicavit . Quin etiam Carulus figoa duo palliata, nudumque alterum Collosicon (2) in eodem Templo possit : quae omnia five in Veteri, five in Nova Fortuna exfliterine, argumento fune celeberrimi Templi, infignisque arcificis. Fuje & altera aedes Fortunae in Circo Flaminio . Nam auctore Iulio Obsequente , (1) L. Lentulo, & C. Martio Cois. Pontis Maximi techum cum columnis in Tiberim deictum. In Circo Flaminio Porticus inter aedem Iunonis Reginae & Fortunae tacta, & circa aedificia pleraque diffipata.

#### Templum Nevum Quirint .

Relatom in monumentis veterum plura fuille Quirino , five Romulo erecta Templa, quod minime abfonum est fidei divinae originis, ac post mortem creditae divinitatis; fiquidem Romulo tanta virtus in Urbe condenda domi militiacque statuendo Imperio fuit, ut multitudo capta belli ac pacis artibus pro Deo coluerit : Patres, & qui bus minus gratus fuerat, Proculo Iulio adcefferint, qui folicita civitate deliderio Regis per fimulationem adferuit eum caelo repente delapfum fe viditle forma humana C augustiorem. Hinc ut cetera Templa, de quibus diximus, dicemusque sus locis, se & novum ad veteris differentiam positum existimaverim. Nam. ut est apud Livium, (3), Papirius filius, quum de Samnitibus triumphaffet, aedem Quirino a parre Papi-sio Dictatore votam dedicavit, exornavitque hostium spoliis, quorum tanta copia suit, ut non Templum modo, Forumque his ornarctur, fid focus etiam colonique finitimis ad facri profanique operis orna-tum dividerentur. Templum autem Vitruvius (4) videtor celebraffe adferens juffis admodum artibus absolutum fuisse Doricae stru-Eturae opus. Nam Augusti aetate, qua Vieruvius vixie, architecturae disciplina plurimum viguit, & natura probe comparatum eff, ut pleraque vetera novis superentur, dum novitium aliquod inventis addere mortales eupiunt.

# Equi Acnei Tiridatis .

Plerique Principes, quamvis licentia infolescerent , qua illis abunde mala fere cuncta erant; tamen & praediti litteris exflitere, & his artibus, quibus maxime inge-nium adficieur, delectari fune; unde architelti, sculptores, pictoresque celebrari, ea-

gnomen acceperit, fecifique, ut Cliducum, ¡ A¡ bulae ac figna fummo in pretio habita, acque ex Afia ufque & Graecia advetta . Hine putaverim Tiridatem Armeniae Regem, quum victus, ac supplex Romam veniffet, ex aere equos advexific infignes, quibus Neronis odium deprecaretur: quem tanta munificentia a Principe exceptum fe-runt vafti in profundendis divitis animi. ut Pompeii theatrum auro operuerit in unum diem, quo Regi offenderat, octingentaque nummilm millia diurna erogaverie, ac ab-cunti fuper festeritim millies contulerit. Equos autem dono Principi datos a tauto Rege, quantus Tiridates fuit clarus belli artibus, & qui fua virtute elementiam Noronis meruit, quis dubitet in Via Lata Regione celebri conflicutos, in qua & Via infa Triumphalis? quum praeserim & in Sacra Via, ut Cassodorus (5) austor est, elephances acrea monumenta exfliciffent ; infignia enim quaeque locis maxime confpicuis statuere veteres confuevere.

#### Forum Sugrium .

Suarium Forum, ut & Boarium, Olitorium . Pifcarium . ab iis quae eo conferrent, quaeque ibi venderent dictum. Ita enim is Pandedts adnotatum eft, dum curam vendendi pecoris ad Praefectum Urbis pertiauisse Ulpanus (6) veteris iuris maguster adfirmat, quam ut credam fuille maximam, edictum facit pervetulto marmore incilium ad Capitolii radices, quo cautum quid fieri prohiberique inveniendo pecori oporteat.

#### Herti Largiani .

Legendum Argiani , non Largiani . Argius Sergii Galbae dispensator suit, is qui in caede Principis truncum corporis una cum capite ademto in privatis eius hortis Aureliae viae fepuleurae dedit. Haec Suetonius (7). Quod autem Argiani horti Argii difpenfatoris fuerine, hinc fumere argumeatum libet, quod eum longe adceptiffimum Galbae fuiffe verisimile eft, qui tant a pietace cuefum Principem protequatus fit : unde illi Galba incolumi deliciae, acque opes inventae; nihil enim nif per comites atque libertos adipifei pretio aut donari Princeps paffus eff. Practerea nullus alter Argius pollens divitiis apud probos auctores reperitur, cui tribuendos einfmedi hortos cen feamus.

m at Calefform. De Predigits cop. 75. Lib. X. cep. 46.

<sup>(1)</sup> Variar, Lib. X. po. (4) Digetter, Lib. L. Tit. XII. 4e Offic. Pract. Urb. f. re. Core careis &c.
(r) In Vita Gallon cap. so, onl. p.

Pila Tiburtina .

Pilam genus monumenti este in aperto est; unde & Pila Horatia, spoliaque de Curiariis hostibus. Tiburtinam autem distam putaverim, quod eo maxime lapide conftructa effet, qui e Tibure oppido adveheretur, quo genere lapidis veteres frequentiffime uft funt, quum fecundo Anienis flumine ex propinquo advectum, opportu-num fubstructionibus foret, cetera igni quam maxime obnoxium. Tiburtinam vero Pilam inter ceteros auctores Martialis (1) celebrat , dum se proximum accolam Pilae Tiburtinae dicit.

Qua videt antiquum ruftica Flora lovem .

### Forum Romanum .

De Foro quum multa circumferantur. non ab re fuerit carptim repetere, quod vereres latius adnotatum reliquere. Varro. (2) quo conferrent fuas controversias, quo que ferrent quae venderent, Forum adpellavit : apud quem locum in Gracchis habi tasse refert complures egenos tenucíque e plebe homines. Asconius (3) autem olim in Foro ludos edi folitos inquit, anteaquam theatris Romani uterentur, quorum fymmetriam a Graecis desumtam, scimus primum Gn. Pompeium Romae fumeuofius oftendiffe . At Herodianus in Foro veteri deponi a Magistratibus imperium refert, quod nos latius fuo loco explicabimus. Huic, si Straboni credimus (4), aliud ex alio adpositum Forum spestabatur; unde & triplex Forum Martialis (5) dixit . Romanum , quod & magnum certe Dictatoris Caesaris opus fuit e manubiis inchoatum, quas conlegerat ex praeda Gallorum. Nam Appianus auctor (6), quum C. Caefar Veneri Genitrici (7) Templum dedicaffet, Atrium Templo circumduxiffe, quod Romanorum Forum esse voluit . Dio (8) itidem dum Iulii Forum describit, acco praecellere cetera ornatu & amplitudine adfirmat, in Magnum inde merito nuncuparetur: eni opinioni & Publius adflipulatur, quum inter Fora XVI. quae Romae exititere, inprimis Romanum, quod & Magnum dicitur, connumerer. Restat ut de praecla-rissimo Augusti opere dicamus; qui non fufficientibus duobus tertium Forum una cum aede Martis Ultoris (9) adiunxit, quod etsi inter magnisicentissima operum, quae Tom.II.

umquam viferentur, fuiffe conflet, angustius tamen fecit modestiffimus Princeps, non aufus extorquere dominis proximas domos. Certe Regionem a Foro dictam conflat , quod ipfum loci celebritatem demonftrat ; fiquidem quae practer cetera excellerent, ut alibi diximus, Regionibus nomen dedisse videantur. Ceterum, si quis vetus Forum circumspectare velit, verba Livii (10) repetat, dum miles Gallus, capta Urbe, in Forum, ac propinqua Foro loca conglobatus rediit, prius ipsa solitudiue ne qua fraus subesset absterritus: ubi eum, plevis aedificiis obleratis, patentibufque atriis l'incipum, aperta, quam claufa invadendi maior prope cunctatio tenuit. Loco decori fuere cum alia permulta laudatiffimi operis, Marsias praecipue indicium libertatis; tum L. Furii Camilli Caiique Menii Confulum equeffres Statuae, ibi publice positae ob devictos Latinos, rarus illa aerate honos, & qui triumpho decreto omnium confensu additus effet .

### Roftra Populi Romani.

Triplex Forum quum fuerit, perinde & terna Rostra exstitisse putamus, Prima, ut Livius auctor (11), quibus suggestum devictis Antiatibus adornari placuit, roftraque id templum adpellari. Nam roftra navium tribunali praetika Foro decus erant, veluti populo Romano ipfa corona impofita: altera a Frontino (12) obiter dicta, dum verba legis aquaeduchum in Foro pro rollris aedes Divi lulii, refert: tertia in Augusti Foro. Nam & Publius, quem praecipue auctorem fequimur, terna fuisse commemorat; & Asconius (13) quum propter Clodii corpus curiam incensam diceret, mox subucit roftra id temporis minime co loco, ono rane erant fuiffe, fed ad Comitium prope juncta curiae; unde pro roftris veteribus laudatum a Drufo Augustum in funere Suctonius dixit ; quo fit , ut quum altera in Foro veteri, altera in Iulio fuerint, tertia in co, quod Augustus prioribus copulavit exflitisse opiner. Triplex enim Forum in proximo capite demonstravimus. Roftra vero fuiffe perspectiflimum totius Urbis locum, cum multa ex acre figna ibi honestiori nomine posita declarant, ut Camilli togata fine tunicis, praeterea Tullii Cloelii, L. Rofcii, Sp. Nauti, C. Fulcini in legatione a Fidenatibus iniuria caefi; tum maxime, quod leges Decemvirales, quibus Šss Ťa-

<sup>(1)</sup> Lib. V. Epigr. 23. (2) De Ling. Lat. Lib. IV. cap. 32. Aedificia, (3) In Cicer. Vert. VI. (4) Geographicor. Lib. V.

 <sup>(5)</sup> Lib III. Epige. 38.
 Arque esti in triplici par mibi semo fore.

 (6) De Bello Civil. Lib. II. pag. 470.
 (7) Sire, ut legit Spanhemans, Generici.

<sup>(</sup>g) Lib. XLIII.

<sup>(9)</sup> De hac fuse Ovidius Fastor, Lib. V. (10) Histor, Rom. Lib. V. cap. 41.

<sup>(10)</sup> Hittor, Rom. Lib. 71 cap 14-(11) Ibid. Lib. VIII. cap 14-(12) De Aquaeduslib, Urb. Rom. Art.CXXIX. pag. 21 S. (13) In Orat, Geer, pro Milione pag. 195. edit, Lugd. Bataver. 1698.

Tabulis XII, eft nomen, in aes incifie eo. A Cerre ad Columnam Numidicam, cui indem loci spectureutur. Hoe in Pandettis (t) Livioque (1), & Plinio (3) adnocatum legimns, Fuit & iuxra Roftra, licet auftoris incerti, flatua minime praetereunda Her-culis tunicati, Eleo habitu, torva facie, fievienteque suprema in tunica. In hac tres fuere tituli : unus , L. Luculli Imperatoris de manubis : alter , popillum uculli filium ex S. C. dedicaffe: terrius, T. Septimium Stbinum Accilem Curulem ex privato in publicum reflicuifie, tantac ncerrationis tantique honoris fimulacrum id fisir .

#### Ardes Villoriae cum alia aedicula Villoriae Virginis dd. a Porcio Casone.

E facris acrlibus Victoriae dedicatis, quae dune fuperfuere, quem alteram (+) in vertice l'alatini Collis Arcades iam iude ante Romam conditam erexissent, reliquum eft, at quam Publius fielus, ut diximus feriptor conflituit in hac Regione, ei tribuendam cenfeamus, qui primus ex Quiricibus numini acdem vovit. Is autem L. Polthumius Magellas fuit, quum Aedilis Curelis ex multatitia pecunia faciendam curaffet, quam postea Confulem factum dedicaffe, prinfquam ad bellum Samniticum proficifecretur, Livius (5) auctor eft, quipe qui & aediculam Victoriae Virginis a M. Poreio Catone multo post dedicacam adferit prope Victoriae aedem .

# Templum Idii Caefaris in Fore .

Divi Iulii Templum tantum apud Frontinum (6) invenio, dum profequendo aquaria monumenta aquaeduchum leges in Foro fixas pro rollris sedis Divi Islii di. cit. Verum, quem Divorum nomen poli mortem celebretur, conficere non abs re eft. id templum honoti Caefaris eo maxime temporis fuiffe confructum, quo fub tius caedem folidam columnam lapidis Numidici (7) in Foro statuere, aut, quod magis eredam, subsequentium Principum existissie opus, ut qui acceptum illi referrent Principatum; quandoquidem primus adirum ad Imperium pattefecisset; unde Crefaris cognomen deinceps ab omnibus ufurpatum.

#### Vifloriae Aureae Statua in Templo Iovit Opt. Max.

Victorise Aureae origo hand incerta eft, in quo Livium (9) potifimum auftorem fequar, qui bello Punico post acceptam a Romanis cladem ad Trafymenum lacum, quum eum adparatum, auxiliaque ab Hie-rone Siciliae Rege milla reculiflet, quibus a bono fidelique focio Pop. Rom. bellum invari poffet, inter cerera boni ominis cauffa Vidoriam Auream pondo ere.xx. commemorat. Sentras injent, ad quem ea de canffi. milli legati Syracefani fuerant, etti diceret aurum a civitaribus quibuídam adiatum recufalle Populum Romanum, tamen respondit graria Regis Victoriam, omenque accipere, eique Disae sodem dare, dicare, Capitolium, remplum lovis Optimi Maximi in ca arce Urbis Romae facrata, volentem propitiamque, firmam . ac flabilem fore Populo Romano. Hoc est Victoriae Aureae Regis Hieronis donum, quod postea in templo facratum puto, quum praesertim Publius cam Victoriam in Capitolio constituat. Victorine (10) autem fimulaeris prifci frequentiffime of funt; licetque videre in nummis antiqui aeris Victorias fublatis alis ornatas modo Principum capiti laureas imponere, modo pedibus fublime stances porrigere coronas.

### Ficus Ruminalis & Lupercal Virginis .

In primordiis Urbis nulla res fere alia est nobilior, quam Romuli ac Remi expofitio : Germalum dixere locum a germanis . quos aqua eo detulerat. Etenim in proxima adluvie Tiberis, ubi Ficus Ruminalis fuit, quam Romularem vocatam ferunt, minifiri velue defuncti Regis Amulii imperio puetos exposucre. Ficus igitus, sub qua inventa est Lupa infantibus prachens numen ita enim vocabant mammam, celebrata est fimulacro ex aere dicato Gn.& Q. Ogulniis

feriptum fuerat, PARENTI PATRIAZ , longo tempore facrificare, vota fuscipere, controverfias interpolito per Caelarem inreiurando diftrahere Romana plebs perfeveravit. Haco Suctonius (8).

<sup>(</sup>s) Verba Ponyanii in Pandelbia exferipra allegar Ma-nutum de Legis, Romstin Cap. II. quam candidt. (s) Lib. III. cap. 57. (s) Lib. XXXVV. cap. 3, & 6. 5. (s) De ba caretta synd Rofinum Lib. L. cap. 10. abi & (s) De ba caretta synd Rofinum Lib. L. cap. 10. abi &

De has meetra spod Refrant Lib. L. esp. to. ant de de sedicità Vellurus Verplais a Mar. Ferin Carece Geshie nr. Di V. Isilio Hiffensichi esca, auduri-tuse Lib. XXXIV. Scopario gestiffesi, qualu Li-vest firit, ferma el. Farro sedice, quan enchang-dam Publicanius carasie, in Monte Avertico dea

fait. (1) Lib. X. csp. 33-(6) Leco moz galarson.

<sup>(2)</sup> Lapie ex Numidia Roman advettus Numidicus adpellatur. Hec omeium primus Narcus Lepidus se proprime donus linuca núss ell., Pinius LikXXXVI.

cep. 6.
(§) In Viss Iol., Coef. cap. 15; n. 5.
(§) Lis. XXII. cap. 15; n. 5.
(§) Lis. XXII. cap. 15;
(§) De hoe numer plant evolds pertrafters confulspol Gospation Theologum Otar. 1. in Informalusion as incluit Guardinerius cent forgethric queque métatus derazion, qualitar Viderius queque métatus derazion, qualitar Viderius queque métatus derazion, qualitar Viderius qui sai néferea adpellutiones confermentur, Cl. Esech. Spanie Dell. IX. de Dia & Pracel. Vet. Num. pag. \$15.

ipfo, atque Comitio. Nota faera fulminibus ibi condicis, vel magis ob memoriam eius, quae nutrix fuit infantium conditorum Urbis . In his Livium (1), & Plinium (2) habemus auctores. Quod autem pertinet ad Lupercal Virginis, variatum est aliis alibi Lupercal constituentibus. Verum (3) fi plurimis tradentibus credamus, Lycaeo, quem Graeci Pana , Romani Lupercum adpellant; templum in Palatio antiquitas facra-

### Columna cum Statua M. Ludii ,

Columnam flatuamque M. Ludii parum invenio. Constat tamen, auctore Pli nio (4), Ludium artificem fuiffe pictura infignem; unde illi forte erectum monumentum, ut in ea actate, qua summum stu-dium suit extollere, si quis ingenti virtute emineret. Mamurio itidem Vetulo statua erecta est, quod ancilia caelestia arma repraefentaflet. Verba Plinii de M. Ludio in-fra adnotata funt, quibus melius deferibi egregium pictorem ditiicile est. Decet non fileri & Ardeatis templi pictorem, praefertim civitate donatum ibi, & carmine, quod est in ipsa pictura his versibus (5)

Diguis digna loca picturis condecoravit Reginge Innonis Supremi coningis sem-

plumM. Ludius Helotas Aetolia oriundus. Quem nanc & post semper ob artem banc

Ardea landat. Eaque funt scripta antiquis litteris Latinis: non fraudaudo & Ludio , & Divi Augusti aerate, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam, villas, & porticus, ac topiaria opera, lucos, nemora, colles, pifeinas, euripos, amues, litora, qualia quis optaret, varias ibi obambulantium species, aut navigantium, terraque villas adeuntium afellis, aut vehiculis. Iam pileantes, ancu-

Aedilibus Curulibus, colique coepta in Foro [A] pantefque, aut venantes, aut eriam vinde. miantes funt in cius exemplaribus &c.

# Graccostasis.

Graecostasis ita dictus a parte, ut multa, sub dextra a Comitio locus substructus suit ad legatos pationum, qui ad Senatum mitli effent, fubfiffendos. Scuaculum (6) cnim fupra Graecostafin exstitiffe conflat, ubi nedes Concordiae, & Bafilica Opimia. Hacc Varro (7). De nobilitate autem loci ex multis unum adduxiffe testimonium fatis fuerit, quandoquidem, anctore Piinio (8), Go. Flavius Annii filius ex multatnia pecunia foeneratoribus condemnatis aedieulam aeream fecit in Graceostasi, quae tune supra Comitium erat, opus, at arbitror, non minus artificio, quam acris pulcritudine confpiciendum.

# Aedis Opis & Saturni in Vico Ingario.

Opem Deam praceffe infantibus. Levanam pueris minime obseurum est (9). Terra enim, quae per Opem figuificatur, excipit quali finn fuo infantes, Levana pueros levat (10). Hoc templum fuille in Capitolio Livius tellatur, dum tactum de caelo adtirmat (11), & in fragmentis Iulii Obfequentis ita teriptum legimus = Marco Antonino , Publio Dolabelta Cofs. tabulae aereae ex aede Fidei turbine evulfae, aedis Opis valvae fradae = .

Saturno vero, quum ex antiquis Diis ante Urbem conditam coleretur, plana exstructa funt templa (12); unde ambiguitas coorta cft, quifnam potifilmum, quibufve locis, aut temporibus auctor dedicationis fuerit. Nam, fi Soliuo credimus (13), iam inde ab initio comites Herculis, cultori Latiae Regionis Saturno templum erexere, aerarium deinde dichum, quod eins unmini Ses 2

<sup>(</sup>c) Lib. X. cap. 23.

(a. Lib. XV. cap. 15.

(b) Hace ev Disopsio Halicar, Lib. 1, pag. 25. congestit

Oncellatius, Adds, 6 liber, ad plenotem buits monuments incoincem, quae teliphi betwar 4d. Acned,
Lib. VIII. ver, 143.

Lib. VIII. ver. 343.

(4) Hift, Nat. Lib. XXXV. csp.10. prope finem.

(5) Hane inferiptionem & Getterus in two Thefauro edidit pag. 1065, ex antiquo faxo i quae tamen ab ea, quam ex Plinio dedi putoque adeuratiffimam , differt

aliquantum.

(6) Idem puto ae Senatulum.

(7) De Ling, Lat. Lib. VII. cap. 6.

<sup>(5)</sup> Nous Pere Lin. Lib. VII. cap. 6.
(4) Hill. Not. Lib. XII. cap. 7.
(5) S. Augullinus de Givi. Dei Lib. IV. cap. 2. Infe. press front aufensitus, excitors on fan trace, Of notice Off. Infe in noglin as aprint, O notice of the Infe. In noglin as aprint, O notice of the Infe. Infe. In no. 1, Vaccino Inc. Infe. In no. 1, Vacc Plinhur Lib. II. cap. 63. Ci.
(7) S. Augullinus D. Augullinus Dieterman, Vac Tracenton.

<sup>(10)</sup> Ex codem D. Augustino ibidem, Vide Th. Bartho-linum de Puerperio pag. 73. Iac. Phil. Themasinum

de Dener, cap. 10. Dea Levana eadem eft pe lung Lucina, quee feulpra oft in ara balernitana finifira

Licina, quie Eulpia ell in art abdenitana finitiva factori arientem, devira purcun divistum gerone, factori arientem, devira purcun divistum gerone, Tab. IV. n. n. pp. 41. fc. 46. fc. 31. fc. [1] Lib. XXXIV., Addia fc. suum disch Supplication ff. ex decrete Pantifeuro, quod activ tojt in Collitio de activ tojt and pl. liden templom, pecifiat i Collitio de activ tojt after fig. liden templom, pecifiat i Collitio de activ tojt. Vide F. Nardisom Lib. V. c. pp. 5. Fini-finite Vide F. Nardisom Lib. V. c. pp. 5. Fini-finite Video Collition (Collition Collition Collins Collition Colliti Pontipped I. Vade F. Nardrium Lib. V. cap. 3. Fund-dem zedio Dpik & Saturni fi in minio in retuilo mar-moris Iragmento, quod addet Giuteus p.24.3. G. LOCVS. ADDIGNATIV. AEDI. OPIS. ET. SATURNI. I. MVNATIO, VERO. ET. C. TE-RENTIO. FELICE. CVRAT. OPER. PVBL. Vide Matilanum Topograph. V. R. Lib. II. esp.

<sup>(12)</sup> Es numerat Ig. Rofinus Ant. Rom. Lib. II. cap. (13) Gap. II. G.

dicatum foret (1). Tatius itidem, ut au Al ad imum intervenientibus, omnes Italiae viae Stor est Dionysius (2), in Capitolio templum eidem Deo constituit, dum ipse eum collem, Romulus vero Palatium in focietate Imperii utrique Reges sedem sibi clegiffeut. Capitolium autem Saturnium adpellatum vetustiores prodidere (3), & ab eo Latium Saturniam terram; cuius vesti gia fanum in faucibus. & Saturniam portam exflitiffe Varro feribit (4) . Rurfus Ma. crobius auctor est (5) L. Tarquinium Regem aedem Saturno ad Forum locatle faciendam . aramque ante Senaeulum (6) fuisse ereclam. Cererum, auctore Livio (7), aedes Saturno dedicata, Saturnaliaque institutus festus dies A. Sempronio, & M. Minucio Cofs. Utcumque vel refectis, vel dedicatis templis, fanc duae Saturno aedes exstitere, una in Capitolio, altera ad radices Collis fecundum viam, qua ex Foro in Clivum adicenditur, uti Oreslis ossa ab Aricia translata, condita funt iuxta Concordiae templum. Haec Servius (8).

# Miliarium Aureum -

Miliarium Aureum (3) describere cogitanti, repetenda mihi ab initiis eius origo vifa eft; quum res digua memoratu sit, & quae ad inflitutum opus maxime conferat. L. Mummius, is qui devicta Achaia fignis Urbem replevit, excessitque vita filiac dotem non reliciurus (10), Corintho diruta (11) , exemplum Romam traustulit , primutque oftendit, quod postca Principes in luxum praecipites, magnificentius exornarunt, crexeruntque medio Romano Foro (12). Ea fuit columna Miliarium Aureum dicia (13), in qua, lincis aureis a vertice tanquam a centro indicabantur (14), clogio insuper addito, quod significaret quousque versus Mare, & Alpes, quotque millibus passum singulae terminarentur. Haec Athenaeus Neucratites, cui Plutarchus & Plinius (15) ulque adeo adflipulantur, ut posterior in descriptione Urbis mensurae spatium referat currentis a Miliario in capite Romani Fori statuto ad fingulas portas . Vias autem stratas, quae a Columna, five Miliario Aureo ad omnes Italiae partes protendebantur, puto esse a Strabone descriptas, videlicet (16) Appiam, Latinam, Flaminiam, Laticanam, Praeneslinam, Valeriam, Aemiliam, & ceteras generis einfdem; de quibus quum fupra in Appia dixcrimus, reliquum est, ut quod liuic loco convenit, paucis abfolvamus.

Viarum strata inter praecipua Romanarum rerum monumenta Dionysius Straboque commemorant, quae quum primum ab Appio Claudio Cenfore, unde Appiae nomen mditum (17), exaedificata ceteri imitarentur. Aemilia Scauro (18), Flaminia C. Flaminio adtributa eft (19), quod his Confulibus viae stratae. Augustus deinde Flaminiam fibi defirmens Ariminum nfque municudam, reliquas triumphalibus viris ex manubiis flernendas distribuit (20). Nerone autem Principe, ut Frontinus auctor (21), Valeria primum strata. Has omnes deinceps in melius renovatas crediderim; quandoquidem ecteri Imperatores, non folum ad eas, quae maximo utui cilent, verum ad infanas faepe fubstructiones animum adiscissient; licerque adisuc videre in Fundano, Campanoque agro longitima viarum spatia silice angulari strata, exstructis vallibus,

<sup>(1)</sup> Primus le Italia Saturens fignare nummes inflituit. Cur autem serariom ei dedicatum fuerit fusius declarat Rosinus Ant. Rom. Lib. II. cap. 4. Vide etiam Maerobium Saiur, Lib. I. cap. S. Aeratit Saturni fit mentio in vetuftis tapidibus non raro. Vide Gruterum pag. 71. 2. & 414. 8. Alex. Donatum de Uthe Roma Lib, H. cap. 14. G.

<sup>(2)</sup> Lib. 11L (a) Lis. H. (2) Ennius, quem alist Varro, e quo base accepit Oricelluries Feltus Pompens Lib. XVII., & Infinus Lib. XVIII. as, in finus Lib. XVIII. as, in finus Lib. XVIII. as the property of the propert

<sup>(4)</sup> Els. VI. de factis seldius. G. (2) Marcala I hilb. Lesp. k. G. necessiti libéten Lib. L. (3) In quieldem editis I bris Grand formations. G. (4) In quieldem editis I bris Grand formations. G. (5) Lab. II. Fadique and Sausard formations. G. Lesp. in quield inferra, ques aste must, pelicural. In exp. in quield inferra, ques aste must, pelicural. In exp. in quield inferra, ques aste must, pelicural edition for the control of the contr

V. cap. 6. 8. Danatur de Urbe Rom. Lib. II. cap. 14.

(10) Er Flinis Fiftier, Lib. XXXIV. cap. 2. 7. G.

(11) Ex codem Lib. No. Aug. de C. 2a. 3.1. Filiniem Lib.

(22) XXVIV. cap. XV. Fue etism in Fero, Accundom rofter flutura columna racer pro Iofari Herologo, ez Sicilia deporatus, de qua Filinis Lib. VII. cap. 6. Vid. Donatum de Urbe Roma Lib. III. cap. 60. Vid. Donatum de Urbe Roma Lib. III. cap.

<sup>(13)</sup> Militrium in capite Romani Fori flatutum docet Pli-nius Lib. III. cap. 5. Dio Lib. LIV. Haec Columna fub Augusto structa est, ut idem Dio Lib. LIV. eftatur . G.

<sup>(14)</sup> Vide Pintarchum in Vita Galbae Caef. Tacitum Hi-flor. Lib.I. 1027. Suctonium in Othone cap. 6. Vide etiam Sam. Pitifci Lexicon in V. Miliarium. Marfinus Lib. III. cap. 2. Topograph, ita describit principium itinetis ad omnes portas, omnequa itel

principum lineati ad omner perras, omneque let espiebates, più anne aternum & e. g.G.

(\*) Lh Ill. cap. 5. G.

(\*) Lh Ill. cap. 5. G.

(\*) Lh Ill. cap. 5. G.

(\*) Lib. Ill. cap. 5. G.

(\*) Congraph. Lib. VI, p. 473; inferiperate my off ormer pip. 6. S. 5. a. A. a. ne editam for Fat. I. Inferipe. Erruite Urbium pag. 3. n. 5.7. G.

(\*) Vide Strubenen Lib. V. p. 150. G.

(\*) Vide Strubenen Lib. V. p. 150. G.

(\*) Livius Expl. n. Feffun, & Strube Lib. V. p. 117. G.

(\*) Successius in Augulio cap. 50. Di R. Lill. G.

(\*) D. Aquacadad. Ulu & Romen Art. Vil. G.

bus , & corequatis montibus; quae fi ab ! Appio tantum conftructae, neque a fubfequentibus Principibus instauratae fuiffent. ad noftram ofque aetatem neuriquam perdurarent. Incredibile memoratu, ac nifi his, qui Procopio (1) adcedunt, parum fidei facturum fie, filicem, five quemvis a. lium praedurum lapidem, quo opus coag meutatum est, ex longinqua regione fuille advectum; quo sir, ut, quum ad Italiae diverfas partes lapides importari necesse haberetur, fupra omne dispendium publicum fubitructio ipfa confliterit.

#### Senaculum Aurenm .

Ex locis quatuor (1), quibus aderi-buta Senacula Publius Victor commemorat , Aureum puto dictum , quod prae ce teris infignius effet; quem locum fuitle fupra Graccostafin, nhi aedes Concordiae, če Bafilica Opimia, Varro (3) fignificare videtur, Senaculum vocatum, quod ibi Sena zus, aut Senatores confesterent; dictum un Oraccos. Verum Augustus, Dione (4) auctore, locum, ubi Senarus habereeur, Iulizeum adpellarum honozi Caefaris patris dicavit; quem . quod conjunctus Athenteo effet, ut Zonaras auctor, in Capitolio fuille necesse est. Athengenm enim auditorium in Capitolio confliturum, Pandestarum testimonio adfirmare aufim (5). Sed quoniam de Senatu mentio incedit a non alienum fuerie baec addiditle, Senarum cum facpe alias haberi folitum extra conflitutum Scuaculi locum (6), tum idibus illis Mar-tiis, quando in Curia Pompeii, quae intra porticum in Campo erat, caedes Iulii Caefaris patrata est (7): eo namque con-vocatum Senatum Appianus dicit, ut ad fpellanda, quae in theatro parabantur, e proximo adcederent. Neque me praeterit, quod & Plinius (8) refert, faepe in prodigus priscorum bovem loquatum, quo nuntiato, motifque, ut fere evenit, in seligionem animis, Senatum fub dio haberi coeptum.

Pila Horatia , mbi Tropaca locata nuncupantur Curia Pila Ileratia .

Nullius foederis vetuftior memoria eff, quam eins, quod ichum inter duces Romanorum. Albanorumque in cauffa fuie . ut pro falute utriufque populi Curistii Horatiique trigemini fratres inter fe decertarent; digna memoratu res, & quae ad poficros nomen monumento reliquerit: unde Livius fpolia Curiatiorum fixa eo loco dixit (o), qui tunc Pila Horaria adrellatatur. Horarus enim, quum in certamine vi-cissent, tropaeum erectum est, ut ad pofleros tam praeclari facinoris documento foret: quod Dionyfius (10) describens, petram angularem in Foio exflicifle air , cui superimposita suerant trigemina spolia caetorum Albanorum , vetultate deinde conlapla, ut petra tantum permaneret, Pila Horatia a Livio (11) adpellara .

### Templum Casterum ad Lacum Inturnae.

Caftorum, five Caftoris acdem ( nam de Inturnae Lacu (12) nihil referendum ex vetultis codicibus) multa quaestio est, quifnam potitimum voverit, dedicarit, refeceritve, aliis alia immortalitaris via ad gloriam graffancibus, ut in illa actate, quae multis magnifque tempellatibus ad nimis alta experenda flimularet Romana ingenia Apud Livium (13) its legitur : Aurelius Poftbumins Diffator, quam ad lacum Regillum contra Latinos pugnaret nibil divinae . nec bumange opit praetermittens gedem Caffori voviffe fersur , pronuntiaffeque militi praemia, qui primut, qui fecundus eastra hostium intrasset. Cicero vero in eo libro, qui de Natura Deorum inferibitur, ab Aulo Politumio ( Diciatoris is filius fucrat ) aedem Caftori & Polluci in Foro dedicaram fuiffe dicit (14). Gemins enim fratribus, ut est apud I ranquillum (15) acdes

(1) Lib. I. Balfi Gerbiel, G. (3) Senselam fair of Person Capezon in Region: I. Fair ettas Senselam naturearon in Colle Quittali, ecol Antaelus Holopalulus feix, in Regions VI. Isless Senselam fair, poli Mighiestes con Sensiti-lets defineriases, props Templom Concessive inter Forces, is Capitalum in Regions VIII. Vido Fe-fons, G.
(3) Di. L. L. Lib. IV. 31- G.
(3) Di. L. L. Lib. IV. 31- G.

Lib. IV. G.

Lis, IV, G.
 Leps usics C. de Seudia Biernilbos Urbis Reesse
 Lis, II, Vide Aber, Desarton de Urbis Roma Lis, II, exp. a. de F. Nerdiscon Lis, V. exp. p. p.
 Mulliarra Tergegraph, V. R. Lis, III, exp. 10. Sense colon disrude temporibus varior in lects influence addresses afformat: quant quiespec Sensecults faife oftendes, G.

(2) Ex bottonio in luko cep. In. 21. Sa. in Augusto cap.

(n Lib VIII, cap. 45. G.

(e) Lib. I, Vala mium Pafforablam in Propertii Eleg. III. Lib. III. G. (eo) Lib. III. II. g., 1-66. G. (1) Lib. I. Mir. pap. 1-66. G. (1) Lib. I. Marthauen Top. V. R. Lib. III. exp. y. astrate in an original system Place enfluer willigium fersion. (12) Origina quoque in Enflit Lib.V. y.1.), apud itemus lammes templem Cafforam folder adferents.

urmes rengion Criferum fielde ablemat.

Benelles lie den f. france de gene Demen
Cric les sites den f. france de gene Demen
Cric les sites de fille de la companyaCric les sites de fille en la Laxes. G.

(2) Lik. H. Sore a quiden verba heir, jed az etse fende
definets. G.

(4) Lik. H. Grey, id virien dein iden Livie Like H.

Lik. H. Grey, id virien dein iden Livie Like H.

Desmirk, ad ipfan creatra dedicavit idlien Quiefilide, mare, G.

(15) In vita Catiguias cap. 13. Vida Dionaw Lib LIX. pag. 461.

in Foro conflituta, tantum Cafforis vocaba A Itali homines velare caput conficevere tur (1) . Verum Afcouss (2) auctor eft L. Metellum, eum, qui fubactis Dalmatis, Dalmaticus adpollatus eft, acdem Cafloris de manubiis refecisse. At Tiberius Princeps, quum dedicaffet Concordiae acdem, item Pollucis & Caftoris fuo, fratrisque Drufe nomine, de manubiis dedicavit (3): quem C. Caligula sequeus, portentofi ingenii Princeps, quum partem Palarii ad Forum uf. que promoviflet, aer'e Castorum in vestifulum commutata, ibi confiftens faepe inter fratres Deos medium se adorandum adeuntibus exhibebat (4); ea namque domus vasta fuit, de qua Plinius (5) merito dixerit bis vidiffe Urbem totam eingi domibus Principum Caii, & Neronis, Locum infipointem feeix aenea tabula in aede fixa . monumentum ut effet, equitibus Campanis daram Civitatem ob fidem a navatamque in I'ello operam. Itidemque Q. Mareii Tremollii equeffris ex aere flatua togata ante acdem ipfam polita, qui Samnites bis devicerat , captaque Anagnia populum flipendio liberaverat, documentum fimul, & exemplar tam egregii meriti, ialignifque virtutis. Hace Livius (6) & Plinius (7) . Reperitur & ara Cafforis , Sex. Pompeio auctore, quae, quod in imo clivo Capitolino fuit, eum templo ipfo convenire videtur. Forum euim, in quo aedes Cafforam maxime celebrata eff (8), ad radices Capitolii pertinuisse non dubitamus (9). Ut. cumque Saturnii diceluntur (10) aqui Caftrum in imo Capitolio colebane , uli ara eidem Numini ance bellum Hiteum dica-12; argumentum effe ainut, quia apud cam fopplicatent apertis capitibus (11) : nam

quandoquidem Troiani domo profugi, Aenea duce, ad litora Laurentis agui vecti , eum facrificandi ritum ufurpaffene. Acneas enim Diis supplicans ne ab Ulysse cognitus intermittere facrificium cogeretur (11), eaput adoperuit, eaque ratione conspectum hoftis evitavit.

Fuir & altera aedes Castoris in Circo Flaminio fymmetriis nobilicata , ut est apud Vitruvium Pollionem (13).

# Templum Concording .

Concordize, uni ex omnibus maximo ad tuenda imperia munimento, quis ciedat templa defuille in tauta pracfertim Deorum tutba , quae ut animos faperflitione , ita & Urbem acdificiis repleverit? Concordine igitur acdes a Furio Camillo vota est (14), dum feditionibus agirata civitate maximo fluduit , ne quis inde motus gravior ori-retur; quod quum adfequutus foret, decreto Patrum templum ingens in Fore confirm-Chum eft . Hace Plutarchus(15)in quo & Ovidus (16) convenit adferens acdem ipfam a Livia Augusti conjuge fuisse exornaram a quod ut credam fuific infigne ornamentum Strabo (17) facit, qui in decorts Urbis recenfeudis praecipua Augusto, conjugi, ac liberis adienbie (18). Verum, quia celebre ad posteros nomen haius delubri fuit, ut in quo Scnatus quandoque haberetur (19) hand furervacaneum fuerit Crifpi Salluftii verba in Carilinario (20) referre quum maxime ad rem fint , de qua in Magistratibas dictori fumus. Is autem P. Lentulum ex conjuratis in Senatum perductum, reli-

<sup>(</sup>c) Its croppe in antiquit inplifibre apod Genteron p. NNV-1- CCNNNII. D.L., n. MNLVIII, p. Vefe Sectorism in Index Cref., csp. 10. G.

Sostonium in Iolgo Card, cap. 10, Li.
(3) In Caccionem pap, 100, G.
(1) Vide Sustantam in Tiberio cap. 10. Itom Directo
Lib, L.V., p. 50. G. Sossosius in hos disceptar a
Dione i nem Dio Caffantum and a deducationem pap ret in serrem DCGLIX. Sectionies were did loop enste : Dedicatle Concedior action, new Fallmer of

Calleir Incomes Company action and reciber of Calleir for, fractique action Un quies quiden ar-guesses fant priocen hills Concordia deductioners, ac fastit lpfs Caffaris & Pollacu, quam il.m Dio tericis ad assesse DCGLXIV.

(e) Ex sedem Suctessio in Galiguda cap. 82. G.

<sup>(</sup>c) Lib. XXXVI. cap. 15. G. (d) Lib. IX. G. (2) Lib. XXXIV. cap. 6. G. (5) Vida Siratonem Lib. V. G.

<sup>(4)</sup> De eisz loce , ar feu eide Marliamen Topograph. V. R. Lib. III. cap. s. F. Nandesem Lib. V. cap.

<sup>4.</sup> G. (10) Ex Sax. Pempelo. Oricultarius roffer bor loci laples eff : man Sex. Peoppens its habet . Jatavili ornets ell: man Sci. Peoperia fia habet i Zatordi origin-diadurus, qui enforme in lame eline Capitate insin-fant Cr. Perpram ligium in MSS. Cadichia leco Capitum legione Cofenou, De araSstorai in Chi-o Ca-picolno fapra dilliam ell. Hero cofeirmu Diosyfur Palliann, Lih. L. p. 37. Vide eriam Ryquiste de Capitalo Cap. Il. G.

m eun feeunner idem Ser, Parrycke door Vide & Flatarchum in Problem, Macachum Lib. L.

Saturnal, Cap. X. Servium in Lib. III. Acotid. ver. ery. Pintum Lish XXVIII, Cop. 6, G (11) Virgilias denegd, Lish III.

Furjurer velore cemes adoptes amilia Re one loter faulter byers in beneve D. Medale fecter eccurred, O second turbet.

Henr full narem faresonn, bent lefe teace. Confule etian Macrob Saturnal. Lik. VIII. Cop. 6, 16, (13) Lib. IV. Cap. 7. (14) Circa stotom V. C. CCCI XXXVII, XVII, Kalondes Februseite en Livio Lib. VI. feb form, Vide ardir dedicario dicerte ab Ordio Fafterum Lib. L

v. 043. deferiera eft. Controls to relate totals five presions termin-Era fert febliner and Menta grader Die jert junimer und ordnin groone: Rure beid profileier Latione, Concreta, inchest o

New to forester conflictes many Ferent artison prolificates Frofil Ferent, & an felient lie from, (15) In Carollo circa firm.

e) Loce citato

<sup>(49)</sup> Loro ciaso.
(17) Geograph, Lib. V., pap. 136.
(18) Misleo labelité aute ir gradu Geotorifas Templem shindit F. Nindiana Lib. V. esp. 6. audheiser Caffery and Caffery Ca

quofque cum cultodibus in aedem Concor- L diae venisse scribie, Senatumque ibi magna frequentia cius ordinis fuifle habitum.

Delubrum vero nobilitavere cum multa pictorum celebrara opera (t), tum maxime ex aere figna Iunonis arque Batronis adorantis Apollinem, quae Bedas (a) infi-gnis fua aerate artifex finxerat. Sed in primis oblidiani quatuor elephanti pro miraculo ab Augusto dicari capto, virrea materia nigerrimi coloris, quae gemmae fpeciem maxime repratientaret . Hacc Plinins (3) .

### Lanus Aeneus Domitiani .

Simulacris gloriam quaerere veteres conflat, quorum a parvis initium; tripedanea enim menfirra primum celebraça, eo crevit, ut ad majora deinceps animum adcieutes Graccorum exemplo arcus, colamas, coloffos cum hominum, tum equorum factitarint. Horum exemplar, ut nunc de equis tantum dicam, fuit in Fo-ro Iulis Caesaris ante aedem Veneris Genitricis; quem equum homini fimiles priores habuille pedes Plinius (4) aliique commemorant (5); Domitianus deinde eiufmodi coloslum aereum erexie, de quo Martialis (6), Papinianufque (7), quum Principi blandirentur, facis foperque feripfere. Itidem factum postea a Traiano, dum Forem, quod magnificentiffimum exftruxit, columna marmorea conspicui operis, & equo aereo exornaret . Exstat etiamoum ad Laterana (\$) ex aere statua permagna infidens equo (9), cuius effigies, quod eaelem fit quae in nummis veteris notte, adparet in honorem M. Antonini Pii percuffis, eiusdem Principis opus fuifie perhibernr .

(a) Inter infiguiera pomerantur a Plinio Lib. XXXV. inter mognotes pointentier à Prince Leis XXXV.
cap. e., Marijus religiates, Genzidis opus.
 Bodas Lydopi décipales flamarine inégais freir advantese Entrenes Aprilland, C Entrenes qui font Remor in Concredes Temple, Ex Plin. Lib. XXXIV.

ra . f. G. (1) Lib. XXXVI. cap. 16. Fult in codem Templo inter alla aximu ornementa fardenyche germa cerem au-ren Auraffas deco incluir, reflar se Flin. Lib XXXVII. esp. a Ex nere figna Marcis , & Mercusii, quae fe-ait Pasierates Plin. Lib. XXXIV. esp. 2. Itum Caair Paferates Plife. Lib. XXXIV. esp. 2. Itam Ca-reits, Josis, & Miserves, gean whetin shebiti, & Vidrotte matemetes. Ican Latent puripers Apolli-nem, & Diacens infector (adictor), Eughteneria-pus, Pin.Lib. XXXIV. esp. 2. Articulysius, & Hyge-ia, opera. Noteratis. Pinius shib, eisselem Tempel (chongarphian erichior Patholia erchibedius, & ex-co-

lekongraphian extitien Palladias archiedus, & ex eo.

Revanias de Capitello cap. 4a. G.

(a) Liki VIII. cap. 4a. G.

(3) Sacronias in Iofio Ciefare cap. 6a. Scilosa cap. 4a. G.

(b) Liki Epigens. 7a. Spellacular, Liki Epige. 3a.

(c) Silva Liki Iv. 6. va. 6. va.

Silvat. Lab. L. v. s. 51. Vide Marlineum Topograph. V. R. Lib. V. cap. 1.

qui elestem equi longirem in ipfile Trainsi meni-smatia figuatum recue, G.

(e) Eigedem genellelo Sternas Antonio) Cacfarie iconem

Arrium Minervae.

Atrium duim generum fuisse apud veteres comperio; unum, quod dixere aream, in quam conlecta ex omni tedo pluvia descenderer (10), quod circumelufum porticibus fubdiale spatium arbitramur; alterum aedificio extrinfecus vallatum un-dique frequentifirmis columnis (11), porticum tignaffylon Vitruvius adpellat , Caefaris Dictatoris opus in Foro Veneris, quod ipfum & Appianus (13) fentire videtur, dum in descripcione aedis Veneris Genitricis templo circumdustum atrium dicit. Verum atriis diverse usos veteres constat ; nam & publicum fuit . quod in Capitolio de caeo tachum Livius meminit (13); & privata in ipfo aditu domus post vestibulum dicere atria , ubi majorum imagines conlocarentur (14). Rurfus in publicis facrifque 2lia feiuncta , alia aediticiis adnexa atria Nam in Libertatis atrio (15) leges fixas effe Sex. Pompeius auftor eft (16). Quod autem ad Minervae atrium fpectat , certe aut Minervae dieatum, aut delubro eiusdem Numinis coniunctum fuit: quorum praecipua, ut arbitror, duo exflitere, unum in Capitolio Iovi , atque Iunoni adnexum (17), unzoue ac eadem teftudiue contectum ; al terum Pompeii Magni opus, quod hello Piratico confecto, gentibufque a Maconis Iacu ad Rubrum usque Mare subactis, ex manubiis dicavit, in quo breviarium eius ab Oriente Itonoresque Urbi tributos merito acras illa adferipfit . Haec Plinius (18) .

#### Ludas Aimilius .

De Ludo Aimilio idem quod de Matutino . Maeno . Dacico . Gallicoque dicendum videtur ; locum videlicet extlitiffe, ubi oni ludicris artibus exercerentur, inhabicarent , quod genus aedificii infigne faitle con-

exhibet Don. Rollius in frategrate floratum entiquetem Tab. . . . Ge (10)Ex Feffo in v. dtriem. Vide etism Varracem de L.L. (c) Ex. Feffo in w. Minist. Vall ettim varianem de Lab. Lib. 19, cap. XXXIII. Gelliam Lib. XVI cap. 5. & Vitraeium Lib. VI, cap. 5. & e. G. (a) Classivana in Rafin. II. 135. Geoppus Lib. III. Plinist Lib. XXXVI. cap. 2. Vile Gol. Philiadri annias.

nor, in Virsavium,

ster. I. Virtuins.

(O) Typ. 4, Lib. V. L. ag. IV. Int. Pillom.

Lib. L. eg. S. Germone Lib. H. egit. 14 Quin.

Lib. L. eg. S. Germone Lib. H. egit. 14 Quin.

Lib. L. eg. S. Germone Lib. H. egit. 14 Quin.

Lib. L. eg. S. Germone Lib. H. egit. 14 Rg. 4. G.

Marchard L. eg. 15 Quin.

Marchard L. eg. 15 Qu

iicere placet cum Publii ipfius testimonio ; [A] fiquidem inter cetera egregia monumenta constituitur, tum maxime Caesaris Dictatoris auctoritate. Nam. quum is Ravennae publico spectaculo interfuisset, considerasse in primis dicitur fymmetriam, qua ludum Gladiatorium Romae effet aedificaturus; quod & Suetonius (1) prodidit. He-rodianus (2) autem eo vesaniae provectum esse Commodum Principem refert, ut relictis Imperatoriis aedibus ludum Gladiatorium habitare inflituerit, adfeito fibi nobiliffimi gladiatoris nomine, qui iam diem suum obiisset. Quod autem ad Aimilii nomen adtinet, Aimilii Lepidi opus fuisse Porphyrionis auctoritate conflat (3).

# Iulia Porticus .

Iuliam Porticum a Iulio Caefare, vel magis a Iulia Augusti, nt & Liviam itidem Porticum, accepiffe nomen putaverim; quum pracfertim auctore Strabone (4) Augustus, & coniux ac foror, propinqui, ac necessarii, omnium studium in Urbe exornanda superaverint, ac in utraque Porticu & Iulia, & Livia lus diceretur (5). Nam, ut auctor est Dio in Traiani gestis , optimus ille Princeps non minus pacis; quam belli studia exercuie, ut qui in Augusti Foro Porticu Iuliae & Liviae pro tribunali ius frequentissime dixerit (6) . Acro (7) autem ac Porphyrio, Horatii interpretes, ita scriptum reliquere (8), foeneratores ad Putcal Libonis Liciuii (9) quod est inter Porticum Iuliam et Fabianum Arcum confiftere folitos, ubi praetorium ins diceretur; quod quum ita fe habeat, arcufque Fabianus iuxta Regiam in Sacra Via, auctore Asconio (10), constitutus sit, non dissentire a Publio videtur, qui Porticum Iuliam in hac Regione posuit; Regia enim ut infra dicemus, ilidem constituta fuit.

Tradita per manus a prifeis ad poste-ros in memoriam praeclari facinoris varia monumenti genera, pilae, fo nices, arcus, tropaea, aliaque huiutcemodi pro cuiusque ingenio, aliis aliter se immortalitati commendantibus. Ex his Fornicem Fabianum, iuxta Regiam, in Sacra Via, a Fabio Cenfore constructum, arcum dixere. Nomen dedit, qui devictis Allobrogibus Allobrox adpellatus est, scutaque ems propter posita lia ad gloriam propagandam (11). Haec Asconius (12), et Cicero; quo eruditior, eo promtiur ingenio et arguto lepore follers in Crassium facetistime dixit " fibi ipsum magnum videri, quando in Forum descendeus, caput ad Fornicem Fabii demitteret (13).

## Puteal Libonis . (14)

Putcal, ut fupra diximus, in Porticu Iulia fuie ad Fabianum arcum, ubi foeneratores confiftere folebane, vel, ut Porphyrioni (15) placet, ubi praetorium ius diceretur adpellatum, quod a Scritonio Lil-one illic primum tribunal futfelliaque conftituta fint.

### Iani Dao celebris mercatorum locus.

Primum fuisse Ianum ex antiquis Diis, quos Romani penates, patriofque (16) adpellabant, cum ex aliis multis, tum ex Pro. copii (17) historia licer cognoscere, quum initio veteres, quod bifrons effet, duabus portis templa dicarunt, dein captis Falifeis (18), quum quatuor frontibus einsdem fimulacrum inveniretur, itidem et quatuor portarum templum est institutum. Verum postea in ipsius Dei honarem . sive quod pervium acdificii genus ab eundo Ianus vocaretur (19), Ianis in arcus formam frequentislime usi funt (20) . Nam cum ceteri Principes, tum maxime Domitianus Ianos

(12) In Ciceronis A&. I. in Verrem n. 7. G. (13) De Oratore Lib. LVide etiam in Oratione pro Plancio, (14) Allud Puteal Romee in Comitio fuiffe autumant non-

201 Puteal Iammque timet celeveque Kalendar. (15) In Horatium Serm. Lib, II, Sat. VI. v. 35, & Epift,

nulli, quod idem effe ac Libonis cum Rofin. Lib. IX.

cap. 15. libenter dixerim. Loco nomen dedit ees ab Actio Navio Augure discissa cum novacula ibi desos-

Actio Navio Augare dictina cum novacuia eto ectola-fo, fupraque impofitum putcal, five umbella, aut-puted operculum, ut docet Giera de Divin. cap. 17. Quod autem ibi confifterent fonerrateres, vide Gieer, pro Sext. n. 18. & Osid. de Remed, Amor, Lib. II.

Arcus Fabianus .

<sup>(1)</sup> In Iulio. G. 12) Lib. I. cap. 15. G.

<sup>(3)</sup> In Horatium de Art. Poet, v. 32, qui sit: Aemilium circa ludum Faler imus & unques Expeimet , & moller innitabitur gere capillet . G.

<sup>(4)</sup> Lib. V.

<sup>(</sup>a) Lib. V.
(3) Ceterum portleus ad deambolationem & umbram apud
antiquos erectae funt, fummo netrmorum, & columateum felendore, ac magnificentia. Vide Grapaldum Lib. 1. csp. 2. G.

aum Lis. 1. cap. 2. Ci.

(6) Ex Dione in cius vitts.

(7) In Satyr. VI. n. 35. G.

(4) Vide ad Horatium Sermon. Lib. II. Sat. VI. v. 35. & Epifl. Lib. I. ad Maccenatern v. 8. Idem adfir-

ce Epiti. Line, i. au prizecentem v. B., seem aunt-mat Geor, Fabricins de Roma cap. 7. Vide etiam lac. Cruquium in ea Horatii loca. G. (o) Pro Licinii Goriue corripit scribonii. (to) In Ciccenorm Ad. I. in Vetrem n. 7. G. (11) Ibidem politam fuille citualem Fabii Genforis flatuam idem Afconius teffatur in Ciceron, G.

Ltb. I. ad Maccenatem. (16) Vide Macrobium Satur, Lib. I. cap. q. (17) De Bello Gothico Lib. I. (18) Ex Servio ad Aeneid, Lib. VII. v. 601.

<sup>(19)</sup> Ovidium confer, fi vacar, Fastor, Lib. I. v. 171. Ar-

robium Lib. III. p. 117. G. (20) Vide Suctonium in Domiriano cap. 13. Figrelium do Statuis Rom, cap. 26. G.

arcufque cum quadrigis, et infignibus trium- | A | fequutus L. Septimius uxorem Iuliam Maphorum plurimos per omnes Regiones Urbis exstruxit . Haec Suetonius . (1)

Quod autem Iani duo celebris negociationi locus esset, testantur id Acro, Porphyrioque Horatii interpretes (2), qui, eo convenere foeneratores adferentes, infimo unum, alterum fummo loco constitutum fuifse volunt, tanquam magistros docentes populum, ne quid pluris pecunia habeaut . Janus and antiquos five Genius, five Rex fuerit, dicitur cultum filvestrem in civilem redegisse (3): unde in facris invocabant Ianum Geminum (4), Ianum patrem, Ianum Iunonium (5). Exftat (6) memoria nostra ad Forum Boarium Iano, sive arcu marmoreo titulus inferiptus ad hune maxime modum.

IMP. CAES. L. SEPTIMIO SEVERO PIO PERTINACI Avg. Arabic. Adiabenic . Partil. Max. FORTISSIMO . FELICISSIMO . PONTIF. MAX. TRIB. POTEST, XII. IMP. XI. COS. III. PATRI PATRIAE . ET IMP. CARS. M. AVRELIO . ANTONINO Pio . Felici . Avg. Trib. Potest. VII. Cos. III. P. P. PROCOS. FORTISSIMO FELICISSIMOQVE . PRINCIPI . ET IVITAR AVG. MATRI AVG. N. ET CASTRORYM ET SENATUS ET PATRIAE ET IMP. CAESARIS . M. AVRELII ANTONINI PH FRLICIS AVG. PARTHICI MAXIMI REPLANSICE MAXIMI ARGENTARII ET NEGOCIANTES BOARI HVIVS LOCI OVI INVEHENT

DEVOTI NUMINI EORUM . (7)

Ex hoc adparet argentarios, negociatoref. que dum Fori Romani Regionem celebrarent Numini Principum dicasse monumentum, ut inde eorum gratiam ancuparentur. Neque ab re est, quum practer parrem Septimium, & Bassianum silium, Marcum alioqui dictum, ad matrem quoque Iuliam nomine, titulus ipse pertineat, brevi referre Principum id actatis in profequendis uxorum laudibus consuetudinem: quandoquidem non modo Castrorum Matris, fed & Senatus & Patriae adpellationem usurparent. Primus omnium M. Antoninus Philosophus meruit, quod nummi veteres, Iunius, Capitolinusque testantur, ut Faustina coniux Castrorum Mater nuncuparetur, quod in aestivis una cum viro ipio agere folita fit, quem morem postea Tom. II.

trem Castrorum & Senatus & Patriae adpellavit, exemplo ut fit, adductus, quandoquidem iure fieri cuncta maiorum imitatione mortales putant, adduntque inventis. Nam, quum paternum genus in Marcum Septimius referret, par itidem et coniugi Matris Castrorum nomen ab eo quaesitum videri debet, addito insuper insigniori titulo Senatus & Patriae, quo Argentarii Negociatoresque in Principum memoriam ac fui gratiam usi funt. Novissime & Victoria Mater Castrorum ab exercitu adpellata est, quum post Victorinorum Principum filii ac nepotis caedem, quem iam Caefarem nuncupaverat, Tetricum Galliae prae-sidentem ad imperium excitasset, adiuvissetque ; ceterum postea victum atque captivum una cum Zenobia Palmyrenorum Regina Romam ad triumphum ductum, tandem una fecum precario imperare victor Aurelianus permisit, Tetrico Iuniore filio adhibito, qui & Victoriae adhortatione ac studio Caesar adpellatus est (8). Ex his igitur deductum putaverim, ut et Victoria Matrem Castrorum se adpellari pasia sit. Neque oft quod mirere licentioribus in dies Principibus Matris Castrorum usurpatum fuisse nomen, quum C. Caesar, qui Tiberio successit, eo vesaniae provectus sit, ut Pius & Castrorum Filius & Pater exercituum vocitaretur. Haec Iulius Capitolinus (o).

Regia Numae -

Numae Pompilii Regiam, quod infignior esse, dictam arbitror. Numa enim domum alteram in Colle Quirinali habuit; atrium itidem regium, quod incendio comprehensum Livius meminit (10), partem suisse Regiae verisimile est, ni forte idem Vestae, quod regiae atrium commune suit, regium dictum, quod a Rege ipso, uti & Vestae templum, conditum foret. Nam in Vestae atrio, Gellio (11) auctore, virgo Vestalis pontificibus tradebatur, quum primum exisset e potestate patris. Et Varro (12) inquit Agonali dic Regem facrorum in Regia arietem immolare folitum. Numam antem habitasse Regiam iuxta aedem Veflae Plutarchus (13), aliique permulti te-flantur. Locum infigniorem fecere ante regiam dicatae ex aere statuae Alexandri Magni, tabernaculum fustinere folitae. Hoc Plinius . (14)

Tem-

<sup>(1)-</sup>Ex codem Suer, tild, G.

(2) Ad Horstein Lib, I. Epid, ultima, Vide & Orid,
Fallor, Lib, I. v. 137, G.

(3) Vade Athenstein Lib, XXV, pag., 6-92
(4) Vide Flinian, Lib, XXXIV, esp., 7, G.

(5) Microbius Saturadi, Lib, 1 cap. 9, G.

(6) Ex codem Miraculo Hodem quod emoisum strasform
ingraffin veteret, G.

(7) Edira pag Gentramo p. CCLXV, 2, G.

<sup>(5)</sup> Confule, 6 vacat; Capitolinum. G
(6) Vide in C. Carf.
(7) Lik. XXVI. Variata, ait; comprehense Latomiae, 1
Formages Fistations, G. Artison Regions, Aedit
Villar via Golgin ait, G.
(1) Lik. I. cap. 13. G.
(1) Lik. I. cap. 14. G.
(1) Lik. V. de L. pap. 44. G.
(1) In tan Via L. pap. 45. G.
(2) Lik. V. AXVII. cap. 7. 2. G.

#### Templane Veftac .

Numa. five fequotus T. Tatium & comdem Sabinum Regem, qui facris rem Romanam auxerat, five quod efferatis militum animis mitigandum fesoeem populum armorum defuetudine arbitraretur, novam & ipfe Urbem conditam vi, & arms, legibus, facrisque institucis de integro (1) condidit. Ianum igitus indicem pacis bellique, quum ad infimum Argiletum conflicuiflet, (2) plurimaque iple faera obiret, maxime ad Dialem Flaminem pertinentia, quae suo loeo reddenest; praeterea Virgines Veffae legit, Alba oriundum facerdotium et genti conditoris hand alicnum; (1) essus templam ea de caulla rotundam proballe ferunt, quod canidem effe terram, qua vira hominum aleretur , crediderit , eamque pilae formam effe, ut fui fimili templo Dea coleretur. Id autem templom ad Palarii radices conflictum , procedentibus deinde B temporibes in honore tanto foit, ut Augustus, Dione auctore, in eo amplificando fuae Regiae parrem (habiravit enim post adeptum principatum in Palatio ) concefferit. Plinius vero in referendis metallicis rnamentis , Veffae quoque aedem iutam Syracufana fuperficie togi placuille adhemat. Nobilitarunt delubrum cum alia permulta, (4) tum prae ecteris Palladium coeditum in penetrali, (5) fatale pignus imperii, (6) acternique ignes, (7) quae facra castodiste Virgines pervulgatum est. Hace Dionyfius (8) & Plutarchus (9). A Iulio vero Obsequence its scriptum legimus: M. Ioure. Gn. Manho Coft, incendio circa Forum quam plurima effent deufta, acdes Venevis fine ullo vefligio cremata ; Veflae penetralis ignis explinitus .

Ceterum, quoniam in Palladium, Peparefeue incidimus, de his multa quacílio. longacque ambages, ut practerire nimis vetulliora, quam superstitiote simul atque fabalose repetere fatius duxerim. Illud que dem certiin eft, Confrantinum illum Magnum, ut in eius vita adparet, quam Graece feriptam Venetiis vidanus, Palladium ConAt flancinopolim traduxiffe, locaffeque in Foro lapide infigni firato , varilque fignis circomdato ad Fori Traiani imitationem . Nam Hieronymo tefte Princeps ille dum nimium fludet in exornanda fua Urbe, Orbem denudavit.

#### Templum Delim Penatium.

Penates quanto honore, cultuque Antiquiras venerata fit, passim apud cunctos Scriptoses observare lices (10). Romani autem , qui religione fimul atque iustiria rancom fibi fecere imperium, usque adco patrios Deos (11) excoluere, ut ex Verrii Flacei traditionibus Plinius referat (12) in oppugnationibus ante omnia folitum a Romanis Sacerdotibus evocari Deum, cuius in totala id oppidum effer; durareque adfirmet ufque ad fuam memoriam in Pontificum disciplina id facrum; quod minime absonum est ab ea religione, qua a Numa primo, deinde a cetteris imbuta gens Romana gradieur. Deorom autem Penatium templum, Diooysius auctor eft (13), Romae fua actate offeodi a Foro non procul fecundum viam, quae per compendia ad Carinas duceret; aedificium haud ira maguum obdoclumque tenebris, in quo conftitotae fuerant Deorum Troianorum imagines fubscriptumque = D. Penates (14) = videntur enim prifci , deos D. tantum lettera fignificalle, fyllabarum ordine pondum reperto . Simulacrum autem id fuir : Adole. scentuli duo sedentes militari halitu pilaque senentes, veteris artis opus, qualis multa in vetuffis templis idem Dionysius (15) se vidific adiirmat . Atuo templum fuiffe exornarum co-

gnoscere licet ex Tranquilli (16) verbis, quum entram inter juncturas lapidum ance domum Augusti palmam Princeps tranttulit in complusium Deorum Penatium , curavitque magnopere, ut coalesceret. Neque fom acicius, ut fupra dixi, Ianum fuille primum habitum ex antiquis Dis, quos Romans Penarcs adpellarunt. Sed in repetendis vetuftsoribus danda venia eff, quum pracfertim Varro, qui acdem hane apud

<sup>(1)</sup> Heer ex Livis Lib. L stone ax Plansrche in Vita Norma, 45.

(1) Planus Lib. XXXIV. esp. 7. & Livier Lib. L. C.

(1) Ex solum Livo Lib. L. C.

(4) Fuero in dilubro Vellos Penanes Papuli Romani sella

Toolso Annal. Lob. XV. 41, L. Verpfine Lib.IL. Sare tempe till communict Trels Pennier :

Die ait ; & martine untar , Voflampe peretten , Actormore adole offer proceeding intern.

(5) Vide Doseytian Halican, Lih. II. Herndenum Lih. L.

Lucision Lib. It. v, 932. In Rolsson Assignic, Rem. Lib. III. esp vs. C. (4) Vade Corcusen in Philips, II. Livium Lib. V. G. (7) Vad. Mavierus Lib.V. csp. c. 2 esp. 5, csp. 4, cit. Livius I. Dec. Lib. VI. Prifer

asiem peitam & artemer ipaer, Virgilius Lik, IL. Assort, & Lih, V. Vide Despitetum ad Roloum Lik, IL ad cup. 13. G.

<sup>(1)</sup> Lib. II. G.

(a) Valo in Vita Nume & Camilli. G.

(iv) Valo in Vita Nume & Camilli. G.

(iv) Confidenda: Macrebus Lib. III. cap. 4. G.

<sup>(11)</sup> Presente Du Petri adpelleti. Vergilius Aeread, Lib, IL. Dese mugras dinic, & Lib, ILL G.

Dess magnas dieie, it Lis, III. G.
(1) Lis, XXVIII. csp. a. G.
(1) Lis, V. psg. a.p.
(4) Discyles forigones failfe memorat DENATES, non
D. FERNATES, Four aum verifunte prices dies
aum insenten P. ufirprefig pro de D. literam, Fatre sport Orientaries Inplus, G.
(1) Lis, L. p. 75, G.

<sup>(14)</sup> In Vita Augusti.

### Templum Romali .

Templis pro fepuleris fuific usos veceres perspicuum est, quum de his quidem multa ac varia exempla circumferantur. Inter cetera autem monumentum, quod Antoniaus Princeps Puteolis Divo Hadriano patri dicavit; unde Pius cognominatus (2)-Romuli vero fepulerum utrum ne fepurttum an coniuscum adnexumque templo exiliterit parum compettum; vicinizate, ut puto, obfeurante vetufizm rei memoriam. M. Varro (3) apud Germalum, ubi germani fratres in alveolo Tiberis expoliti fuegant , acelem Romuli fuiffe refert . Porphyrio autem Horatii interpres ex Varrogis traditionious adferit, sepulcrum Romuli post Rostra exflirisse. Uccumque sit, discerptum equidem Patrum manibus ipfum Romulum, neque fepultum, aut ad Superos raptum creciderim (4): verum postea parenti Urbis dicatos honores templumo vel monumentum (5) conflictum ad le-nicados pletis, militumque asimos, qui maximo defiderio Regis tenerencur.

#### Templum Iani -

Iani nomen, five quod is primes inter Penates Deos a Romanis coleretur; five quod index pacis bellique habitus foret (6) caussam praebuit, quam plurimi scriptores prosequerentur. Horum quum cetteri magis in aperto fine, fatis mihi vifus est fecisse Procopius (7) fidus auctor & qui ex Graecis Lacinisque fere ultimus relicbus fit, cui euto adoedere pollimus. Is autem Iani templum in Foro prope Senatum conflictutum faiffe air, materie folida ex aere, forma quadrata, akitudine quanta lani statua supertegeretur, quae templo medio quinque cubitim sta-

Veliam fuiffe dieit (1), Penarium deseri- Al ret. Ea iridem aerea fuit hominis effigie, fed capite bifronti. Portac vero templi codem metalli genere e regione frontism conlocatae, quarum una Orientem, Occidentem altera folem prospectaret. Neque sum nescius a Plinio (8) inter statuaria opera Innum geminum fuifie celebratum, qui a Numa Rege dicarus paris Lellique indirio, unde dixere Clavigerum (9), coleretur di-gitis ita figuratis, ut CCC LV. dierum nota per fignificationem anni, temporis, & aevi se Deum indicaret. Sed hace fatis, vel etiam simism multa funt in traca copia scriptorum, tantaque claritate numinis.

#### Forum Caefaris .

De Foro, quam fapra in Romano, unde haer Regio cognomen accepit, fatis differnerimus ( triplex enim Forum fuit , ut Iuvenalis teltatur) reliquum eft, ut parti culatim pro loco adiungamus, quae ad Caefaris Dictatoris Forum veteri additum pertisent: cuius area de manubiis fupra feftertilm millies conflitir (10). Templum au-tem, quod Veneri Generici in Foro erexit, Pharfalico bello voverat procisem initurus; (11) quies fymmetriam Vitravius (11) celebrans pychnostylon adpellar; siquidem eius intercolumnio dimidiatae columnae craffitudo iuftis artibus interposatur. Ante aedem vero conflicteum fuiffe courm mira efficie Planius adferit, quum homini fimiles prio-res pedes habuillet. Quis & loricata ex acre starua ipsius Dictatoris, quam sibi dicari paffus fit, exoratrum idem fusfic Forum describit (13). Adcessere inter ornamenta &c Dachylochecae (14) fex, gemmarum acervus ab codem Caefare in acde (15) confectatus exemplo vel aemulatione Gn. Pompeii, qui de Muhridate Rege depraedatam Dactylothecam in Capitolio dicavir. Victoria enim illa Pompeii primum ad margaritas gemmalone mores inclinavie, ficut L. Scipionis ad argentum eaclarum, veiltes Attalicas, tricliniaque aerata; Lucii vero Mummii ad Corinthis & tabulas (16).

(\*) De L. L. Lik. IV. E. Id etimo onafaz er Livio Lik. XLV. 16. Solino csp. 1. qui alt., Tolkom Heldikum habicafe in Velia , abi pedra neder Delm Fundium felta aft. Er Varrons aquol Non. XII. pr. Tucins nen procul a Templo Velias ninuife significat Au-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

(v) Vide Macrobium Saturnal. Lib. L. cap. p. (va) Ex Suctorio in clus vica 0.36, & Plino Lib.XXXVI. ap 15. G.

Sta-

(ca) Legs Fluitm Hift. Not. Lib. XXXVII. cop. c. Ex interprise a film a me inter Desiante Caffe XVII. n. c. augments Inform Cacleron in Palmine sections privates quoque Dullylenheum hobiffs: C.

pressum quoque Datt/recheem tradit. G (\*1) Supple: Feneri Gaminici. In sodem trmple inter densein Canfaris praditutar a Phois Lib. IX. cap. 35. charux sins ex mergarien Brismalus facilita-quem Veneri Gesteinis in semple cur deficasis. G. (16) Confels, 6 vacat, Stanislaum Kobierzychism de Lo-nu Remunerum Leb. L. cap. 4- & S. Lib. H. cap.i. G.

# Stationes Municipiorum .

Mansiones, stationes, castra, ceteraque huiufcemodi, fi adcuratius advertas, prote Eto comperies, quamdam inter se cognationem fimilitudiuemque habuisse, loca scilicet constituta ad commodiorem usum varii generis hominum, haud promiscue ibi degentium, qui vel in civitatem recepti ef-fent infigni caussa, vel undique in Urbem, tanquam ad centrum orbis, caputque re-rum confluerent; fiquidem manfiones Albanas, castraque peregrina Misenatium, Ravennatium, ac reliqua generis eiusdem Publius constituat, ut diximus, dicemusque fuis locis. Stationes autem Municipiorum a Municipalibus dictae fuiffe videntur, quandoquidem municipes, ut & focios maximo in honore veteres habuerint; quod ipfum & locus ubi honeste degerent demonstrat. Nam, auctore Plinio in eo Volumine, ubi inter longaevas arbores loton aequaevam Urbi celebrat (1), radices eius penetrasse ait in Forum ulque Caclaris per stationes Municipiorum.

Forum Augusti cum Aede Martis Ultoris.

Plinius inter praecipua operum, quae umquam fuere fubfirucia Bafilicam Paulli, Forum Divi Augusti, templumque Pacis ce lebrat (2). Nos autem nifi fubducta ratio universi operis fallir, his omnibus Forum praeserendum esse censemus, ampitudine excepta, quod nihilominus ad Augusti me moriam, modestiamque redundare videtur: fiquidem angustius secit, minime ausus extorquere dominis proximas aedes (3). Initium autem & origo exffruendi fuit cauffarum, iudiciorumque multitudo, quae videbantur, non fufficientibus duobus, etiam tertio indigere. Quapropter celerius, necdum absoluto Martis templo. (1d enim & Forum exornaverat ) publicatum est, cautumque, ut separatim in eo publica iudicia, & fortitiones iudicum fierent, de quibus in Magistratibus dicemus. Symmetriam autem tam spectati aedisicii non est quibus auctoribus describamus . Tranquillus (4) tantum refert Augustum in utraque Fori

fui Porticu Imperatorum memoriam, qui rem Romanam auxerant, renovaste: proximum a Diis immortalibus honorem & veluti exemplar, quo ipfe dum viveret . & insequentium aetatum Principes ad virtutem adcenderentur; fiquidem cuiufque egregia facta manentibus titulis restituit, & marmoreas statuas omnium triumphali effigie dedicavit: quod ornamenti genus Alexander Severus in Foro suo imitatus est (5).

Ceterum ut ad Martis aedem descendamus, quam bello Philippenfi pro ultione paterna fuscepto Augustus voverat (6), fanxit, ut ibi Senatus de bellis triumphifque confuleretur; provincias cum imperio petituri eodem deducerentur; quique victores rediffent, in eum locum triumphorum infignia conferrent . Templum nobilitavere cum alia ab antiquis poetis celebrata opera, tum maxime ex aere statuae Alexandri Magni tabernaculum fustinere folirae, quae, auctore Plinio (7), ante aedem dicatae. Exflat & in nummis ab Augusto percusiis id templum (8) cuius in medio fimulacrum ita inferiptum;

# MARTI ULTORI.

Forum Traiani cum Templo & Equo Acneo & Columna Cochlide (y) , quae est alta pedes CXXVIII. babetque insus gradus CLXXXV. feneflellas XLV.

Summum profecto genus laudis effe videretur, cuo proximo capite ufi fumus in profequendis Augusti operibus, ni & Forum Trajani adcederet tanto operofius, spectatinsque, quanto magis magilque in dies luxus Principum animos exerceres. Siquidem Augustus, ut qui constituerir, Traianus, ut qui bonis artibus retinuerit imperium, ambo adtolli fupra mortalitatem meruere. Sed ut ille minus, hic magis Fori ornamentis honestaretur, tempora luxusque Principum infanior in caussa fuere. Forum igitur, in quo (10) ius diceretur, auctio, fectio, cereraque id genus peragerentur (11), substructum suit in ca maxime parte, quae iacet inter Capitolium, & Quirinalem collem, ubi exciso monte, egestisque molibus (12) columnae monumentum ingens adtollitur marmoreum, cuius bafi interprus

<sup>(1)</sup> Lib. XVI. cap. 44. G. (2) Hiffor. Natur. Lib. XXXVI. cap. 15. G. (3) Lege Succonium in Augusto cap. 31. Vide etiam Fedum, & Appianum Lib. II. de Bello Civil. qui ha. tus Fari formam graphice deferibit, G.

<sup>(4)</sup> In eius vira cap.31. G. (5) Vide Aelium Spartianum. Inter alia eximia Fori Au-Vote Aelsum Spartistoum, luter afin extonia Fori Au-gusti ornamenta recenfentur Apollo Ebosons, & David Tabular, quae belli piètam faciem habebant & etiumphum, ut feribit Phinius Lib. VII. cap. 53. & Lib. XXXIV. cap. 4. G.

<sup>(6)</sup> Ex Suctonio in cius vita cap. 20. Ovidius Fastorum Lib. V. v. 577. 593. infignia huius templi ornamenta deferi-

<sup>(7)</sup> Vide Plinium Lib. XXXIV. cap. 8. G.

<sup>(4)</sup> Vide Atexand. Donatum de V.R. Lis. II. capax. G'
(5) Columna cochi pulcherimi, a picide diazon diperris, e marmore incuritata, e hiside ixto findata,
territoria diazone diazone venezione diazone
flat, ficha deductre venezioni ristrutumo, usi attificat, chia deductre venezioni ristrutumo, usi attificato, diazone diazone venezioni ristrutumo, usi catficato diazone videnti ristrutumo, atti catficato diazone videnti ristrutumo, atti catficato diazone diazone
seguente Apsilicatore infegia Architecko, pericer, quod
imn Demiliasus uncheavit. G.
(1) Ex Suerezolo in Angelio car. 31. G.
(4) Vide Donom in Trainso. (3) Vide Alexand. Donatum de V.R. Lib. II. cap.22, G'

titules fitis arguit (1), & Forum in Tra- [A] perimpositam (8), & in nummic antique isni honorem a Schatte, Populoque Roma-no exaedificatum. Exemplum vero ita feriptum eft.

S. P. Q. R. Imp. Caesari . Devi . Nervae . F. Nervae

TRAIANG, AUG. GERM. DACKCO PONTH. MAXIMO. THE POT. XVII. INP. VI. Cos. VI. P. P. AD DECLARANDUM QUANTAE. ALTEFUDINIS. MONS. ET LOCUS. TANTES OPERINGS. SIT. EGESTUS.

Templum autem absolutum faisse ab Ha driano, qui Traiano fuccellir, ex Sparriani commencariis interpretari licet (2). Princeps

eaim ille, quem opera ubique complura, & ogregia construxisset, ausquam nisi in Tra iani patris, templo nomen fuum feripfit; quod, ut arbitror, a Senatu, Populoque Romano coeptum ipfe abfolverar. Bibliothera templo certe adceille : nam.

auftore Gellio (3), quum ipse simul, & amicus quidam sius sederent in Bibliotheca templi Traiani, aliud quid requirentes, edich vererum Praetorum cognoscere libitum fuit . Hanc Bibliothecam (+) Publius Uipiam adpellat a Traiani cognomine, celebratque una cum Palatina inter praecipua eiulmodi operum, quae ad xxx. sua aerate C publice exhiberentur. Vonifcus vero Numetianum Principem celebrans ca facundia habetum resert, ut illi statua, tanquam Orazori optimo in Bibliotheca Ulpia decementur. Ornameura autem Fori multa, & varia exilitere (5). Sed in primis, Dione auctore (6), Columna Cochlea speciatissimi

operia, quae Traiani gella sculptura rese rens, monumentum excisse rupis fimul & fepulerum fuit (7). Legimus enim apud Sex. Aurelium Traians, eineres Romam relatos, humatosique sub columna in Foro suo con-Rieuta, imaginemque triumphali effigie funotae exflar cum titulo inferipto

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI.
Traiani itidem fimalacrum equo infidentis medio atrio, non parvum Foro adtulit ornamentum (9): decora res infignitaque nummo aeris veteris, & quae fimul cum cetero Foro Conflantium Principem, magni Confrantini filium, Hormidamoue regio genere Perfarum ortum, in prae-cipiam admirationem traxerit. Nam, fi Ammiano credimus (10), quem ille Princeps Byzantio adveniens Urbem inviferet, quam numquam viderat, monumenti genus nullum Traisni Foro przetulit, quod ita admiratus eff, ut per ingentes flatuas operafique figua circumferens oculos fere adtongo fimilis videretur. Hace fimulaera e. quorum, fignorumque militarium, ut credam fuiffe acrea colofficaque, cum cetera eiulmodi ex aere monumenta, tum Gellius (ta) facit, qui ca in faftigiis Fori circum undique posez insurataque celebrat, subscriptumque EX MANUBIIS. Ea enim natura alricudinis est, ne ni permagnum aligood fimulacrum fuperimponitur, & id outdem minime extreme manu perpolitum, rette conrespondere oculis non polit. Ceterum illied non in extremo ponam ornamentum fimul, & exemplar, quo virtutis via ad gloriam mortales adcenderentur imagines corum, qui bello interiiffent ciulmori Foro loco inligni politas fuiffe. Hoc Spartianes, Ediat & Romae inscriptus titalus perveruftus "Claudio Claudiano V.C. Tribuno, & Notario inter ceteras ingentes (12) artes praegloriofflimo poetarem, licet ad memoriam fempirernam carmina ab eodem feripta fulliciant; attamen testimonii graria ob indicii fui fidem D. D. N. N. Azcadius & Honorius feliciflimi, ac doctiflimi Imperatores Senato percote flatuam in Foro Divi Traiani erigi conlocarique iuffefunt ...

(1) leferipripaem in infima lines detri ne fe hater TAN .... BVS MT EGENTVS , vani vatas refusess conset fone. Als TANTS EX-RISVS a sii TANTS OFBNS; als TANTS EX-COLLESVS; also TANTS MOLESVS; i alis da-mom, ur Marianca, veram aftigers leikemen, TANTS OPERISVS. Integram cam finesse fon Jacob Orterady). Integram cam lineam for Jacob legific volume tementate for Bereards Ori-ectioner. Econo mode integram autriple Anony-mes IX- Seculi apad D. Bernan, Munificationers in Durin cap. 19, pag. 160. G.

(s) Cap. a. (s) Lib. XL cap. ct. G.

(3) Lib. XI. cip. 17. Us.
(4) Data z. Triana artifračir Bibliothera: sumerit Dio 13b. LXVIII. prp. 778. it Sidnaias Egill. Lib. IX. 16. Hart Diochestera at stransmense facum trans-mente videtas translatife, at Indust Vogifica in Prote cap. 1. G.

(5) Lege, 6 caest, Lauspidium in Alexandro: Euro-pairs, Caffodoran Lib. L. Vac. Ep. Americana Lib. XVI. Geillum, Lib. XIII, cap. 14. G. ) le Traisee.

(y) Selas emanas Traimus inna Urbers honorie esa

Amenare Marcellane Lib. XVL G. (10) Lib. XVL G.

(es) the XYL G.

(v) La XXII, esp. An G. TTS 1 low MS. Ft. Bornold

(v) La XXII, esp. An G. TTS 1 low MS. Ft. Bornold

(v) La XXII, esp. An G. TTS 1 low MS. Ft. Bornold

(v) La XXII, esp. Induction to trainful a transmiss statistic, com Induction to transmiss and the security of the second of the second to th

fipolitus, ut sie Entrepies, cineres ciulque in unece unus condines firmat. G. (1) Jeanson Trauesi existences foperimpofeum fuific abe-neum variferitus ciafat Fabratus de Column. Tra-(n) Infgre her opur Coloffere magnitufinis haufatur ob

Cobertes Sex Vigilum .

De cohortibus fupra ficis dichum est Aedicula Concordiae , fuora Graccoftafim .

In Regione templi Pacis fatis Concordiam prolequuti fumus.

#### Lacus Curtius.

Lacus, quem veteres dixere Curtium (1), quum maxime celebris fit ad Livii (a) usque actatem, in quaestione manfit a quo potifimum originem duxerie . Alii (1) primo bello Sabino, monumeurum cius pognae, ubi primum ex profuuda emerfus palude eques Metius Curtius in vado flatoit Cartium Lacum, adpellatum volunt. (4) Alii Hernico bello, quum Forum medium ferme specu vasto conlapsum, in immenfam altitudinem duceretur; neque ea vorago coniectu terrae expleri posfet, M. Curtium invenem bello egregium castigasse ferunt (5) dubicantes, seque prius devotum equo, dein maxime exoratto infidentem armatum, in specum immissie, Lacumque Curtium non ab antiquo illo T. Tatii Regis milite Cartio Metio, fed ab hoe magis adpellatum. Nos auctoritate Livii eam rem ut incompertum aliorum iudicio relinquimus, sta tamen, ut Curtio Metio libenter adcedamus (6). Sed danda eft venia antiquitati, ubi pracfertim nimia vetultas derogat veritati fidem

Nobilitatur locus Galtue Augusti caede, qui dum fagir a fais derelictus, excepta Germanorum vexullarione . quam recens meritum obstriaxerae, ad Lacum Curtii fella provolurus, ibique iugulatus (7).

### Bafilica Argentaria .

Argentariam rem fitife habitam pri bro , Cicero (8) indicat , dum Augusto obiscit avum argentarium, patrem vero acifi. pulatorem. Legimus tamen apad T. Livium (9) tabernas argentarias, quae novae adpellanter, publice ad Forum infliences, feutaque aurara, capriva de hoftibus arma, divifa dominis argentariorum ad Forum exoruzndum, die, quo L. Papirius Dictator ex S. C. criumphavit; quod minime disso-nat ab his, quae post Cannensem cladem infigni illo incendio relata funt (to) quo pluribus fimul locis circa Forum orto, feprem tabernae, quae postea quinque & argenta-riae, quae deinde novae adpellatae, arfere comprehensa post ea privata aedificia. Neque enim rum Bafilicae erant comprehenfae , Laurumiae , Forumque Pifcatorium , & Atrium Regium . Hinc postez Principes viros ad Basilicas tabernarum loco intendisso animum putaverim pro fortuna, ac magnitudiue imperii, autiis publicis, quemadmodum & privatis aedificiis (14).

### Umblicus Urbis Remee.

Umblicum, five centrum. Urbis alii alirer accepere. Dionyfius collem primo Pallaurium, dein Palatium dictum : Eutropius Curtium Lacum, Athenzeus Milliarium Aureum , vir adprime eruditus , & qui de veterum architectura feripferit (12). Ego, ut libentius Athenacum fequar facit. cum ipforum Graecorum in scribendo mira follertia, quippe quibus maxime curae fuie latina certiora tradere fuorum ingeniis, tum praecipue quit a centro umbilicoque Urbis verifimile est fumfisse initium vias, quae ad fingulas portas, dein ad extremos Italiae fines protenderentur: quod eodem auctore novicium L. Mummii e Corintho inventum a Vefpafiano exornatum putaverim, dum moenium assigne opus adgrederetur. Nam post Urbem a Gallis captam, quum in ea inflauranda fellinatio vicos dirigendi curam exemiflet, dein Neronis principatu magna pars Urbis incondio abfumta effet, a quo magis credam quam a Vefpaliano follerri ingenio Principe, divifum loci fpatium, directas vias, Milliariumque Aureum restieu-D cum? quum przesertim qui post Neronem ad Vespatianum usque imperavere Galba, Otho, Vitellusque, ignavi admodum Principes ad detidiam magis, quam ad bonas artes ornandaeque Urbis decorem animum adirciffent. Hace ex Livio, Plinio, & Suctouio (13).

Ten

us Carrius medium Fori perspenit . G. (1) De sedem Lacu lege Lorium Lib. L.
(1) Vole Varrecoum de L. L. Lib. IV.
(4) Ex Livie Lib. L. G.
(1) Ex Livie Lib. VII. G.

<sup>(4)</sup> En Livie Lib, I. G.
(5) Et Livie Lib, VII. G.
(6) Alter fewic Nurlianus Topograph. Rom. Lib. III.
et a. V. Viet entum, fi oclam richted., Lucium Fountum
de Antiquie, Uric. Rom. Lib. II. etp. 13. G.
(7) En Successio in Gatha etq. 10. d. et Distor. G.
(4) In Egithelis sel Finali, dei in evasione per Gereiau

to 4. de quodem dixie : Romer Argent

<sup>(</sup>e) Lik XXVL G.

 <sup>(10)</sup> Lege Liehum Lib. XXVI. G.
 (11) Zejilica ergenteries, ut accet G. Panciceles de xiv.
 Reg. Vebis Roman, faix nodificiem tefludiantem
 enhancia fufficieme, raborato circum depotica, in economics surranges, seemen to the state of reference washednesser, & ab id , organization economics. Do has Estitice inscribing Labon to L. Politich f. icom communications of store. & stp. legate, G.

cam quaerectur de auro, & stp. legate, G.

(12) Forfitze Ionneem Reprillem Albertium indigitat. G.

(13) Hot confer locis foperius citatis.

Templum Titi, & Vefpafiani.

Vespasiani Titique templum honori Principum fimul a Domitiano, qui Imperio successit dicatum existimaverim: siquidem Titus imperii particeps triumphavit una cum patre, censuramque gessie, una eidem conlega & in Tribunitia potestate, & in feptem Confulatibus fuit . Eufebius autem Pamphilus inter cetera egregia Domitiani opera & Vespasiani templum connumerat. Quod fi quem patris, filiique variefebii Annales co magis pracbuisse erroris caussam latinis hominibus. quo minus Graccus Eusebii liber exflarer, a quo certa co-gnicio percipienda esset. Verum alii aliter, quae ad ipsas aedes pertinent, usurpavere. Nam apud veteres scriptores aliud exstrue. re, alind dedicare est. Neque desunt, qui accipiant Vespasiani templum aedem a Vespasiano constructam; nonnulli vero dicatum Vespasiano templum interpretentur: nobis autem videntur posteri, sive Principes, si-ve Censores illi fueriut, pietate vel gloria adducti libenter maioribus dicasse monumenta; daturque Hadriano maxime laudi, ut, quim ipic pallim plurima, & ca quidem egregia opera construxisset, neutiquam, nisi in Traiani templo nomen fuum inscribi pateretur (1).

# Basilica Paulli cum Phrveiis Columnis .

De Bafilicis Aemilia , & Fulvia fatis differuimus in Templi Pacis Regione; tantum addiderim hanc Phrygiis Columnis conspicuam a Plinio (2) inter praecipua operum, quae umquam fumtuofius constructa essent, fuisse celebratam . Haec namque, ut

ex Plutarchi Commentariis (3) licet cornofcere, admodum propinqua Foro fuit (4); fiquidem Galba Princeps co lectica delatus. dum auctoritate, & praesentia sua Othoni refistere parat, in cos inciderit infidiatores , qui per Paulli Bassicam inruperant : quo factum est, ut ab equitibus , quibus mandata caedes erat, ad Lacum Curtium trucidarctur.

> Ficus Ruminalis in Comitio . ubi er Lupercal.

In primordiis Urbis nulla res fere alia est nobilior, quam Romuli ac Remi (5) expositio: etenim in proxima alluvie Tiberis, ubi Ficus Ruminalis fuit, quam Romularem vocatam ferunt , ministri , velut defuncti Regis Amulii imperio, pueros exposuere. Ficus igitur, sub qua inventa est Lupa infantibus praebens rumen (6) (ita enim vocabant mammam ) celebrata est simulacro ex aere, dicato (7) Gn. & Q. Ogulniis Aedilibus Curulibus, colique coepta in Foro ipfo, atque Comitio, nota facra fulminibus ibi conditis (8), vel magis ob memoriam eius, quae autrix fuit infantium con-ditorum Urbis. In his Livium & Plinium habemus auctores.

Quod autem pertinet ad Lupercal Virginis, variatum est, aliis aliter Lupercal constituentibus. Verum si plurimis tradentibus credamus, Lyceo (9), quem Graeci Pana, Romani Lupercum adpellant, templum in Palatio antiquitas facravit.

Aedes Veiovis (10) inter Arcem & Capitolium prope Asylum .

Diiovis (11). & Veiovis numen parum pro fanctitate celebratum est, & id quidem

(1) Vide Aelism Spartianum în eius vita. G. (2) Lib. XXXVI. cap. 15. Confer Appianum de Bello Civ. Lib. II. p. 443. G.

Gir. Lib. II. p. 4.5. G.

[3] In Galbas. G.

[4] Gerero ad Autient Lib. IV. 16. Paullier in madio Fart-Baffiere into passer tensil: linden autiquir colomoist. Elien auteur, quan deurity, frist maniformity.

[5] Loga. Livium Lib. 1, 4. Plura capitates adrean Roframe de Antologiet. Urbin Reman. Lib. 1, & ed.

[5] Loga. Livium Lib. 1, 4. Plura capitates adrean Roframe de Antologiet. Urbin Reman. Lib. 1, & ed.

[6] Vide Feltum in s. Remain. G. Raminalis: Plinium

[7] Vide Feltum in s. Remain. G. Raminalis: Plinium

[8] Loga. Lib. II. 13. Antonum box (graum Lapseinfaction matrix insartum faits in code chibbet Maria

[8] Loga. Lib. II. 13. Antonum box (graum Lapse
faction matrix insartum faits in code chibbet Maria

Ex Labo Lib. II. 33. Acroum bec figuum Lapreinfeation martinis insurtum finit youd exhibet Martineau Topegraph. Urbin Rem. Lib. II. cap. 5. & J. Ryquin de Criptioli Rem. cap. 13. cap. 6. de la Villagar de Criptioli Rem. cap. 13. cap. 6. de vitébaur, de que loquitur Orid. Fallor. II. 4. 421. Magus dus inveits persons lutilité bolet. (1) Ex Plino Lib. NV. cap. 14. Vois estim Tacium VIII., vert. ov. 5. \$. Servina in Acnold. Lib. VIII. vert. ov. 5. \$. Servina in Acnold. Lib. VIII. vert. ov. 5. \$. Servina in Acnold. Lib. (8) Non spitur hies loci Ordilar productur, qui Lapresal a Luya Romit debetic Fall. Lib. III. lib. loc sevus fait: horn lib. Lapresal.
 Comite la p. Felin Debit Addet, ad van. 154. in

Faftos Ovidianos Lib. II. pag. 144-cedit. Panormit. 1735. (10) Veiovis templum prope Asylum Romulus aedificavit ad augendam, ut placet Dionyso Lib. II. religio-nem. Vecovis sutem nomen incertum quad fignificer, nem. venovis autem nomen incertum qual figninect, quum Ve particula diverto a feriperotivo inodo ac-cipiatur. Ovidius quippe diminutionem maxime re-dolere: Gellius vero noxium sitqual exhibere do-ceti quos condue alterum Necl. Atteat, Lib. V. cap. 12. Faftor, alterum Lib. III. v. 443.

cap. 12. Fattor, alterum Lith. III, v. 443.

Nunt voce and momes: vegrandia fora Coloni,

guar male croverent, vefcaque parta vocant.

Vir en fi verbi eft 3 eur nen ego l'visvir actem,

Actem nen magni fufficer effe letir?

Sic minores Flamines in faxo votuflo Veftamine; ad-

P. IVILIVS. HORATIANUS, UFELAMEN, AUGUSTI depue magis fêrde de Vebro, Siguit Gosfirmaur, quuen, co sudrer, segunde frumentum pre parro de ribiculo interferentum. O'ditair sigiur en maisir probanda sudicirias, quo el vicula monumenta additiva que de la comparta del comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta d P. IVLIVS. HORATIANVS. VEFLAMEN. AVGVSTI

adnotatum titulo in antiquis, ut inquit Gel. A gia virtus infigni quodam fplendore conlius (1), fpetlazionibus, qui tamen aedem ipfam Veiovis inter Arcem & Capitolium fuiffe tradit , fimulacrumque in acde conlocatum, adeinclumque fagirtis, quae fiqui dem paraese ad noecodom fueries , plerique Apollinem effe dixerunt, nonnulli Plutonem, & Ditem, Oreum, & Summanum, qual Summum Manium Immolabatur certe Numini ritu humano (1) capra, cuius facrificii indiesom crat, quod civisdem animalis efficies joxta fimulacrum flaret. Vitruvius (1) hanc tedem inter duos lucos celebrat, qui ab Ovidio in Fassis (4) minime differeire videtur.

#### Vieus Ligarum .

Vicus Ligurum, se & Tufcus, abi Ligores inhabitaverint ; frequentaffe cuim Urbem Ligares, facile perfissfu. Ea enim Ligultina gens laborans rerum fere omnium inopia, ut non modo confluxific Romam, Orbis terrae emporium, fed exeurriffe ad Indos usque neccise haberet. Adeedit, quod Genua Regionis capat priscis illis fuille cordi visa est : reperta enim nuper Genuatico agro, ut ibi inscripeum, tabula aerea (5), qua incific frequences conventiones cum finitimis populis L. Cocilio Q. F. Q. Mutio Q. F. Cots.

Apollo translatus ex Apollonia a Enculto XXX. cubitum .

Apollinem XXX. cubitiim ex sere fillum fletisse in Capitolio nemo iure dobitare debet, qui Publio adcedar tradenzi firma acrea LXXII. in codem Capitolio exfittiffe . Rurfus qui adverterit Ammiani verba in Aerypti descriptione , qua Serapidis delubrum adtollit fupra cetera orbis terrae miracula, Capitolio excepto, Publium minime adipernabitur . Plinius (6) in metallicis, quum moles flatvarum a veteribus excognatas fuille referat, quas coloffos vocane , tutribus parcs i adiicit eiufmodi Apollinem translatum a Lucullo ex Apollonia Ponti urbe in Capitolioque conlocatum, quae flatua et. talentis constiterit . Ex Locullis autem, quum places foerint nobiles , fignaque multa in Urbem invexering, Lucio ut libentius adcedam facit illius viri egre-

sonelle; cui fi datum foret, ut Gn. Pompeium laudis aemulum non habaisset, profecto princeps gloria belli inter ceteros fuze acratis viros celebraretur (7). Splendidifirmos certe fuit fupra quam referri poffit, quo magis credam ab eo praecipue quaestam fuille laudem exornanda Capitolii ram infgni flatol (8).

### Delubrum Minervas .

Delubrum verbi vim incuentibus, plurima templa comprehendifle videtur; quorum ex uno codemque telto conlecta pluvia descenderet. Quapropter hand satissicio factum loc templum feinnetum ne exfliterit . 2n Iovi & Iunoni una cademque teftudine coniunctum, quod in Capitolio fuiffe frimus maxime celebrarum (9). Plinius(10)in recenfendis pictoribus, qui maxime claruerunt Nicomachem adnumerat , Ariftodemi filium, discipulumque. Hie pinxit raptum Proferpinse , quae tabula fuir in Capitolio in Minervae Delubro fupra aediculam Iuventutis; quod ipfom arguit & laudem artricis: infigni enim loco conrespondisse ornamenta verifimile eft.

# Aedicula Inventae (11).

Iuventa, quo maxime loco exflitifict in proximo capite demonstratum est, quam unt cum Termino Deo moveri fe non paffos Livius (12) refert, quum Capitolium augurato libaretur. At Dionylius quamvis in co conveniat Terminum luventamque (13) minime addixisse, ut inde Veios transferrentur, comprehenfas tamen corum aras fuific adferit in conftructione templorum . Utcumque infignem potaverim Ioventac (t4) aediculam , vel veroftate ipfa , vel quavis alia ratione a Publio inter ciufmodi cetera adnocatam.

#### Porta Carmentalis verfus Circum Flaminium.

Urbem tres portas habentem, aut ad fummum quatuor Romulus quum reliquiffce . onam cx his Carmentalem putaverim a Carmente dictam (tg) ur de Salutari diximus a Salucis aede : nam et Dionyfius (16) vidiffe inquir aram Carmentae fob Capito-

<sup>(</sup>a) Biden. (a) Ex soden Gelle Lib V., esp. 15. G. (b) Lib. IV. esp. 5. Vide enion alone, Failandel, G. (c) Lib. III. v. e17. ..... force and its

former and the property of the

<sup>(1)</sup> Vide L. Ryystien de Capische Rom. cap. 25. qui Clauficai adiert infigure locum in Panegye. ad VI.

Heenrii Cenfalarum. G. (9) Legt., 6 vazet, I. Ryquium de Caginolio Rem. G. (10) Lib. XXXV, cap. 12. (11) Venes MS, Jeilip halebat IVVENTAE, 66ftum (11) Veter Seat, seems masses IVVENIAL, menses posten or direct IVVENIATIS.
(12) I.S. V. Consists etiam Services in Virgl. Acoust.

Lik IX. v. 446. (11) Dicchet Jesentamper in MSS. feltum poftes Ivven-(14) Hau suneue fathun ut diest Investativ in Codice. (15) Lega kritum in w. Iceleuta, G. (16) Lib. I. pop. 25. G.

lio iaxta portam Carmentalem; quod quum [A] ita fit, par est, primas illius quadratae Urbis portas, si magis eam, quam rotundam formam probamus, pro vetultate Regionis suscepisse cognomentum.

Haec certe fuit ab ea parte Urbis, quae vergerer ad Forum Olitorium, & Circum Flaminium (1), ubi & antiqua acdes Apollinis, teste Asconio (2), constituta est. Ceterum Sex. Pompeius Sceleratam portam, quae & Carmentalis dicitur, adpellatam inquit, quod per eam VI. & CCC. Fabii egrelfi adverfus Etrufcos ad amnem Cremeram interfecti funt . Haec autem porta, ut eiusmodi cetera, propterea quod esse defiisset, aliis super alias additis munitionibus cognomen retinuit . Verum tacta de caelo aede Iunonis Reginae in Aventino, quum eidem Divae ka facrificium a decemviris perageretur, ut ab aede Apollinis porta Carmentali in Urbem inducta pompa per Forum adiacentiaque Fori loca duce. retur, non crit ab inflituto opere si profequemur supplicationis ordinem, qua lugario vico in Forum, inde vico Tufco, vel ab utroque per Boarium Forum, Clivum que putilicum in Aventinum perrectum est. Verba Livii haec (3): Ab aede Apollinis boves feminae daae aibae porta Carmenta. li in Urbein ductae: post eas duo signa cu presea Iunonis Reginae portabantur, tum septem et viginti virgines longam indutae velem carmen in lunonem Reginam canen tes ibant, illa tempestate forfan laudabile rudibus ingeniis, nunc abhorreus, & incon ditum fi referatur . Virginum ordinem fequebantur Decemviri coronati laurea praetextatique. A porta lugario vico in Forum venere . In Foro pompa constitit : per ma orner. In two points conjunt per ma userfte data, virgines forum vocis pulfu pedum modulantes, incessorum. Inde vico Tusco, Velabroque per Boarium Forum in Clivum Publicium atque aedem Iunonis Regi-nae perredium Ibi duae hostiae a Decemviris immolatae & simulacra cupressea in aedem inlata. Ita prout res haud opu. lentae erant, pie magis quam magnifico regiones colebantur.

# Templum Carmentae .

Nota historia de Carmenta Evandri matre, quam fatidicam ante Sibyllae in Italiam adventum, miratae illius aevi gentes Tom. II.

fuerunt (4). Habitavit autem ad radices Capitolii, ubi postea Carmentis fanum constitutum (5): a qua Carmentali portae nomen inditum; quem locum Livius demonstraste videtur ; quim Galli, seu vestigio hominis notato, qua nuntius a Veiis pervenerat, seu sua sponte animadverso, ad Carmentis faxum adfeenfo equo nocte fublustri in fummum Tarpeiae rupis evafere, quo arx Capitoliumque in maximo diferimine fuit (6) . Reperiuntur statutae arae duabus Carmentibus periculi deprecandi gratia (7) , quarum Pofluerta una, Profa altera cognominata est a recli perversique partus potestate, & nomine. Sed de his suo loco; nunc tantum pauca de Sibylla referemus. Iuflinus (8) Martyr, & qui multa Gracce scripsit a Mose & Platone repetita, air vidisse Cumis basilicam ex uno perpetuoque lapide, opus quidem maximum, atque admiratione digniffmum , ubi Sibylla Berofi tilia ex Babylone profecta, responsa reddiderat. Vasa deinde tria in medio basilicae ex eodem lapide, unde lauta, & amicha stola in intimam bafilicam reconderetur.

## Capitolium, ubi omnium deorum simulacra colebantur .

Ex veteri scriptione litteris Longobardis adnotata nullam accepimus Capitolio additionem (9). Roma caput rerum quum fuerit (10), Capitohum autem (11) arx. & Urbis caput, aequis auribus eins laudes audiendae sunt (12); neque dubicandum quominus tot, ac tam praeclara monumenta in unum locum con cella effent, qui princeps terrarum orbis fuerit. Capitolium izitur, iive Tarpeium ut de Saturno atque Hercule caceam, qui dicuntur locum incoluitle, ( unde & Saturmium dictum (13) ), Romulus inluftravit, dum spolia Acronis regis Caeniuenfium caesi suspensa gerens in Capitolium ad quercum pastoribus sacram depoluit, simulque cum dono designavit templo lovis fines, cognomenque addidit Deo: Feretrium vocarunt, cuius templum primum omnium Romae facratum est (14): parvum id quidem in vertice montis conditutum, fed pro fortuna, ut tum parva res Romana erat, fubstructum : veitigia tamen in memoriam eius, qui condiderit ad Dionysii usque actatem servata (15) . Anous deinde Martius, tertius a Romulo Rex, aedem

bet CAPITOLIVM, relique in aliis minus vecuttis

bet CAPTIOLIVE, resqua in annu moust vectore laborate, redifferen, Non filezdus Maritilis Lib, XII. Egipt. VIII. Rusiliss in Interer. Lib. I. G. (1) Vole Tactium Hildrare, Lib. III. 74. G. (1) Lyel. Ryquism de Caprolio. G. (7) Vyle Solinam Cap. 1. (1) G. (1) Heer St. Livio Lib. I. & Disoylo Lib. II. p. 102.

u. G.

depromes. G. (25) Lib. II. p. 102, G.

<sup>(</sup>i) Heist portse firum declarat etium Phatrebus in Ca-milho X Colmus app. 1. Ga timit verba adfert San. Pitičus la Let. v. Trophom Applilias. (C) (1) Lit. XXVII. 37. G. (2) Lit. XXVIII. 37. G. (1) Lit. XXVIII. 37. G. (1) Lit. XXVIII. 37. G. (2) Lit. XXVIII. 37. G. (2) Lit. XXVIII. 37. G. (3) Lag. Deaprism in Disporio, Lit. Livium Lib. 1. G. (6) Lag. Phatrebus in Disporio, Lit. XVII. app. 16.G. (7) Il a seats Gellius Nedi. Arteaux Lit. XVII. app. 16.G. (7) Il a seats Gellius Nedi. Arteaux Lit. XVII. app. 16.G. (7) Il a fortse Gellius Nedi. Arteaux Lit. XVII. app. 16.G. (9) Vertifiliamus ensibles Color XVII. app. 16.G.

dem relus bello egregie gelis non modo Urbem novis moenibus, fed etiam agrum finefque ad mare ufque protelerie. Vovit & Tarquinius Prifcus bello Sabino (2), ieceratque templi fundamenta fpe magis futurze magnitudinis , quam modica adhuc populi Romani res fufficeret; quum Sabini belli motus coeptis intervenit; quapropter inchoatum opus deferere coaclus eft, quod postea Servins Tullus sociorum studio, dein Tarquinius Superbus capta Soeffa Pometia ex manutiis refumfere Capitolium , diclum a capite hominis ibi invento, dum fundamenta effoderentur (3). Gloria tamen operis libertari refervata est. Nam Regibus exidis Horatius Pulvillus iterum Conful templum dedicavit (4), ea quidem magnif.centia, quam immensae postea popula Romani opes ornarent potius, quam augerent. Rurfus a Senatu Populoque Rom. iisdem veiligits fitum eft : polleaquam interiello CCCCXV. annorum fpatio L. Scipiour, C. Norbano Coff. (5) igni confumtum fu-erat civibus inter fe diffidentibus, curam reflicsendi victor Sulla fuscepit, neque tamen d.dicavir, quod folom ad eius felicitatem defeit (6); evdicationi autem, Sulla nuorte intercepto, Catulus inscriptus (7), de quo fia acras varia exiltimavit qued tegulas acreas primos interaffer (8) . Inde nomes Q. Lucarii Cicula reflictuoris Capitolii inter tanta Caefarum opera usque ad Viedlism Principem mansit (4) quamris a Dictacore Cacitre, (10) Augustoque reficeretar. Elogiam adhac extiat marmore incidem in hune forme

Q. L. V. T. A. T. I. V. S. Q. E. Q. N. G. A. T. V. L. V. S. C. G. S. S. V. B. S. T. R. V. G. T. I. D. T. M. E. T. T. A. B. V. L. A. T. V. M. E. Y. S. G. P. A. G. I. V. N. D. C. V. R. A. V.

modem (11).

Sed islud elegium maius, & firmies, good a Ciceroue inferiptum sulla umquam delebit oblivio : Capitolium non fulum per Catulum dedicatum, fed etiam maquiccutus elle reflitutum , quam antea

Feretrii Iovis amplificavit (t), quandoqui- A fuit. Capitolium practerea clarilimum, & pulcherrimum Catuli monumentum effe: cuius nominis secerna memoria fimul ci m templo ipio confervatur . Varro (11) autom referipfit in memoria fibi effe, Q. Catulom Curatorem reflireendi Capitolii, voluific arcam Capitolinam deprimere, ut pluribus gradibns in eam confeendereent, fuggeftufque pro faitigii magnitudine eminentior fierct; fed facere id nequific, proprerez quod Fa-villac (13) impedifient. Verum quom penitus conflagraffet civili belio a Vitellianis incenfum (14), demum victor Velpalianus. ea qua in ecceris felicitate ufus, de integro reficere adgreffus, opus abfolvit; ita tamen, ut iisdem veftigiis falteretur (15); cui operi adeo studuisse Principem ferunt, ut ruderibus purgandis primus admoverit manus, fuoque collo quaedam extulerit (16): quin & cabularum ex acre tria millia, quae fimul conflagraverant, reflituenda fusceperit, undique inveffigatis exemplaribus; monumentum (t7) imperii przeelarum, ac vetufufi. mum, quo tellata ellent paene a primordio Urbis foedera, Senarus Confulta, Plebifeita, cereraque generis ciusdem . Rurfus tanta Capitolis moles tub Tito Principe confiagravit incendio illo (18) infigni, quo plurima de es quidem egregia opera confumta funt, ut in Mica Aurea diximus.

Uttimus Domitianus reflituit in melius, confeeraviique (19). Nam, fi Plutar-eliu adcedimus (20), Graecorum qui feripfere historias, gravistimo, & qui fuorem acmulatione Romanum nomen celebret, nullae privacie divitiae tanto impendio operis fatis effe potniffent. Quod fi quis decora Capitolii, sedem atque areem populi Romani propins velit advertere, proponat fibi Domittanum nimio luxu exacdificandi captum, quod cius operofa acdificia demon-Érant (11), tanto impensius ad Capitolium intendific animum, quanto augustistima illa Domus Iovis Optimi Maximi exigere vi-D debater.

Symmetria, formaque templi pro ingc-

<sup>(</sup>i) 16 menorse Urine Lib. I. 33. G. (c) Lever Lib. I. Despfin Lib. III. p. 144. Tacons He'ur. Lib. III. 3.p. Floarcha in Indice's. G. (3) Carolic Urine Lib. I. 24 V. Despfice Lib. 19° p. 137. Varrageon & L. I. L. L. & W. J. & I. Ry-quire & Capicale Ross. op. 6. no. 10. G. (4) Ex Leve Lib. II. Intile no Engrad Despfe Lib.

V. G.

<sup>(</sup>b) Pining Lib. VII. cap. 42. Vide scium Florarchum in eins Poolentan. G. in vice Popherian - G.

(1) Vale Sopensories in Aspullo cap. 94. G.

(2) Ex Plinio Lib. XXXIII. cap. 3. G.

(4) Omile farme noninex Tucino Helberget. Lib. III., ys. G.

(5) O'Wile Pleasechom in Popherb. G.

<sup>(1)</sup> Lege A. Gelbum Noth Anic. Lib. II. op. oc. G. (1) Cod

Colex Orienteri inder Neuffen einerdandem isten annaturafie erreten Peniffer. Freellen, ardenn Gel-lem ibiden, fieren entha quadem it eidernas, com in stra foh trett trant, old seponi foldent figna vetera, quae extemple conlugia effect, it elacque-

dem religiofe docurin confectacia. Vola Fitticco in Lett. v. Sanglar. G. (sa) Vide Sourceism in Vatellio c. s 6. & Dienem. G. (s5) Capachi refleccionem delicrobit. Tockus. Hilboriae.

<sup>(15)</sup> Capashi refinuti Lib. IV. 53. G. (+41 Ex Sucronio in eius vita cap. L. G.

face ad hillerium neceffaria praescratifa le Codicy Oricellarii. De his tabulis abaness in Capitelio finis vole 1. Ryturms de Capacito Rest. (19, 1); G.

(a) Pur villagum teodrompa reboles durifit entonent Susassina sa Tito c. E. di. Dio egregia opera incendio
ablama deferilis c. G.

(19) Casolida Sustacolom in eine vita cap. 5. Dionam, 4t
B. Ryquiam de Capinilis Rom, cap. 11, G.

(20) In vita Paplication. G.

<sup>(</sup>a) Defribante a Scennis c. 6, in eins vics. Vide e-tion Tainen Hilberiar. Lib. III., European, Lampédion in Alexandre, Plasardom in Fercie, Existion in Compilie, Xphiltann es Hadring, Americanon Marcelloum Hilber, Lik.XVI. & Procopum. G.

ria ac multiplex fuit . Dionyfius (1) qui post incendium, patrum fuorum actate refert fuisse restitutum Capitolium, adiicit templum in ca parte tantum differre a prisco opere, qua frons meridiem prospectet; ubi triplici, a reliquis vero partibus, fimplici columnarum ordine comprehenderetur.

In co autem tria Sacella inerant, Iovis, Iunonis, & Minervae (2), paribus angulis constructa, atque inter se communia. ita, ut Iuppiter medium, Minerva dextrum locum obtineret, qua in parto vetuftas leges olim fuisse adfixas Livius (3) prodidit. Plinius vero (4) in Iovis folio duo millia pondo auri a Camillo condita, quae postea M. Craffus fuo , & Pompeii tertio Confulatu rapuit : quod a Iulio Obsequente, & Dione, dum plurimis prodigiis deterritos Romanos referent, confirmatur. Nam & statuae multae in Capitolio a fulminibus liquefaclae (5); simulacra pleraque praesertim Iovis, quod in columna firmatum erat (6): unde simulacrum maius constructum, quod ad folem orientem, atque ad Forum vergerce, ut conjurationes, quibus terrebantur, in lucem prodirent (7): cuius e regione fimulacri Caefar currum liabuit in ipfius honorem dicatum: tum etiam Lupae simulacrum cum Romulo, & Remo conruere (8): litterae columnarum, in quibus leges incifae fuerant, conruptae. Cellas perinde tres, in quibus augustiora custodirentur, sacellis ipfis legimus adnexas, cunctaque fub uno eodemque tecto constructa, aenea superficie, aquilaque culmini superimposita: quam arcis simul, & delubri substructionem, si quis diligenter observet in Tacki vetustis Codicibus (9), (duravit enim us. que ad Vitellianum incendium) non adeo ceterorum interpretationem defiderabit.

Ornamenta autem in dies magis magifque vigente luxu nobiliora exflitere (10). Nam quum opus lapide quadrato substructum suisset eo anno, quo Urbs capta a Gallis renovata est (11), multo speciosius Sullac temporibus instauratum fuille videtur (12); quandoquidem Livii actate, ut ipse refert, in tanta aedificiorum magnificentia confpicuum foret, quod & Dionysius demon-

genio, ac studio eorum, qui condidere va-1Al strat (13), referens materiam, qua opus coagmentatum fuit, priffina longe praeffantiorem exstirisse.

Laquearia autem, quae postea in privatis domibus auro tegere consuevere, post Carthaginem everfam primo inaurata funt in Capitolio Cenfura L. Mummii (14), unde transiere in cameras, parietesque. Columnis e lapide pendtelico templum maxime exornatum constat, quas Athenis e templo Iovis Olympii Sulla advexerat (15). Verum id parum fuerat, ni & navales ex acre columnae adceffiffent; quas, quum Augustus post Aegyptiacam victoriam ex roffris navium conflaffet , dedicassetque (16) , Domitianus transtulit in Capitolium, decus Principis maximum, si propria eius gloria suis-fet, neque cum Augusto omnium celebratiflimo communicata. Has columnas Servius se vidisse adfirmat quatuor numero; quod quum ita fit, convenire videntur cum his. quae etiamnum ad Lateranum exstant. infignes illae quidem temperatura acris fimul, & gratia artis, opus Ionicum striatura exornatum. Altitudo est xxxv. pedum, laritudo quanta fymmetriae conveniret . Sunt qui opinentur, & id quidem arguta follertia, exflare adhuc frontifpitii exemplum, hac maxime adducti coniectura, quod in triumphalibus Titi Vespasiani ornamentis, quae marmoreo arcu Principi publice dicato referentur, candelabri illius ex Hierofolymis advecti pompa producitur (17), eo quidem ordine, ut ingredienti pervium aedificium videatur, five templi frontispitium, sive quod maxime persimile ad-pareat: unde nonnulli diversa admodum fentientes, arcum ipsum triumphis insignem repraesentari contendunt; quod mihi non fit verisimile. Certe symmetria differunt, ut in promtu eft.

Multa praeterea dicenda essent de Capitolii ornamentis Regumque Romanorum ex aere flatuis, ut in eo opere, quod inter cetera orbis miracula excelleret; ni cunéta profequi perlongum fit . Quapropter statui laudibus cius enarrandis modum imponere, fi Dactylothecam in extremo pofuerim : quum praesertim Tranquillus, Claudianus, Procopinsque locum (18) satis ab-

<sup>(</sup>t) Lib. V. p. 304., & Vl. p. 397. Vide I. Ryquinm de Gydridio Rom. cap. 1]. (2) gil piare cupute, sédenat I. Ryquini Ioon Supra-Lergia. G. Generous pro Seule, in Philippia III., 19 Vide, cultima. Tobales visine enem gefraros fi-sas, uti aurras Piutrebus in Closles. Vide Matlia-num Topograph. V. R. Lib. II. Lep. t. I. Ryquinu de Capied. Rom. cap. 10, qui de his tabuli rafint, notique charafterum quibadien notis difinités ers rebular. projectum summum, & loculorum di-citation de la lib. XXXIII. cap. G.

<sup>(4)</sup> Iden XXXIII. cap. 1. G.
(5) Vide Ciceropem IV. In Vertem , & Lib.I. de Divinat.

\*\*III. in Casilinatus G.
(4) Iden Cicero Lib. I. de Divinat. Dio Caffius Lib.

XXXVII. , & Iul. Obsequens. G.

<sup>(7)</sup> Ciceronis II. de Confolst. ad Q. Fratrem. G.
(8) Vide Marlianum in Topograph. V. R. Lib. II. cap.g.
1. Ryquium de Capitolio Rom, Lib. XXIV. G.

<sup>(9)</sup> Hiftoriar. Lib. IV. n. 53. G. (10) Complura enumerat Claudianus in Panegyrico ad Ho-

norium . G.

opoinm, G.
(1) E. Livis Lik, VI. 4, G.
(2) E. Pluracho in Popilluda, G.
(3) E. Pluracho in Popilluda, G.
(4) Lik, V. p., pop. G.
(5) And smudent Lik, XXXVI, cry, S.
(6) And smudent Lik, XXXVI, cry, S.
(6) Vide Servina of Verpilanum Bidd
Navall fingument act columnta;
R Ryonium de Cyptol, Rom, cry, J.
(7) Vide Relandum de Spillu, G.
(7) Vide Relandum de Spillu, G.
(8) Horum Scriptorum losa paulio fisperies indicavimus.

unde profequeti elle videantur: quem fi. [A] unam, Capitolium inter Palationque conguis acacis, flatuis marmoreis, eccerifque id genus ornamentis adeo refertum ferunt . ut ex area Capitolina ob loci angustias Auguftas in Campum Martium traducere coa-

thus fit (1).

Gemmas plures, quod peregrino adpellant nomine Dadylorheeam, primus omnium habuit Romae privigaus Sullae Scaurus (a), disque nulla alra fuit, donce Pompeius Magnus eam, quae Mithradatis Regis fuerat, inter dona in Capitolio di-caret, ut M. Varro, allique eiufdem aeratis anctores confirmant, multum praelatam Scauri . Hoc Plinius (2) .

#### Templum Nemefis.

Confluent molta, quibus putem Nemelim recte a veteribus in Capitolio positam . Capitolium enim quam arx imperii effet, praefidere arri numen, quo virtus atque flagitium inflo examine ponderarentor, acquum fuit; unde plerique Nemefim exiflimavere elle vim fortunae, alii softiciae filiam : genium alii & euram inter czeleftes terrena despectantem, moderatricemque fatorom , & fortium : ac propterea exorna-tam alis, infignitamque rora fub pedibus, eo guod velocifiime difeurreret (4) . Fertor tandem indignatam multitudinem scelerum oculos iam diu a rebus humanis avertiffe, & eum genterice in anteriori parte caeli minime redituram, exipectare renaftentem orbem. Rhamaufia eft adpellata ab Rhamnunte oppido Articae regionis, ubi tem-plum, & fimulacrum haboit, & ab Adrafto Adrastia (5).

Curia Culabra , abi Poutifex minor dies pronuntiubat .

In pervetuftis Codicibus Curia Calabra gantum adnotata est. Curiarum nomen prinum 2 Romulo inventum reperio, quum Populum in xxx. Curias divideret, lufque imposeret Sabinarum nomina (6). Numam autem fuscepto Imperio minime commutasfe priftinas Curiarum fedes, Dionyfius (7) auctor eft / verum communem omuibus flituiffe Curiam, quam ego ut Pompilianam fuiffe opiner, facit, cum ipfius Pompilii nomen tum maxime, good to eadem Cuita Tacitus, qui Aureliano fueceffit, ab ampliffimo Ordine Imperator delettes eft, ono Senatufconfulto, fi Fiavio Vopifco credimus, nihil in so faerario gravius decretum eft . Hoftiliam deinde a Tullo Hoftilio tra-

xisse originem constat (8), quum ille templum Ordini a fe aucho Curiam feciflet; qui locus, figuidem anceps multiplicem conicchuram hibet, ne graventur minus periti homines verba Livi diligentius advertere. quibus maxime factum eft, ut post Urbem a Gallis captam, lex transmigrandi Veios antiquaretur, Urbfque aediticari cocpta fit.

(2) Nam, quum Senatur de relinquenda ea in Curis Hollilis habereur, cohortes-que ex practiclis revercentes facto agmine Forum tras-firent, Centurin in Comitio ex-clamavit ,, fignifer statut fignum, hic manebimus oprime (10) ., qua voce audita, & Souatus accipere se omen ex Curia egressus conclamavit, & plets circumfufa adprotavit. Huie opinioni & illud Maximi Valerii (1 t) in veterum exemplis adflipulatur. Nam quum Sentus ad Martium Drulum Tribuoum mifflet, ot in Curiam veniret, Schatum ad Tribunum porius m Hostiliam Curiam venire Drufus refpondit (12); quo fit, ut illam Pompilianam, hanc vero Hoftiliam fuille opiner ; certe de rebus gravioribus Senatus in Hollilia confulchatur . Nam przeter guod in ea actum est de relinquenda Urbe ob cauffam transmigrandi Veios (13), & in maximo diferimine, poffeaquam ad Cannas male pugnatum eft, Senatus a Praetoribus in eamdem Curiam vocatus est, ut de Urbis custodia consideretur. Neque enim dubitabane deletis exercitibus hostem ad oppugnandam Romam , quod unum opus belli reffarer, venturum.

Multae praeterea Curite; vetus Calabra , Saliorum (14), Pompeia iridem (15), & Iulia (16) exfluere, ubi facerdotes divi na eurasent, Senatus vero humana moderasetur. Sid illud praecipne inveiligatione dignum, prifcos, dum promifcue, fepara-

tt) Ex Soctable in Auguste cop. 34. G. (4) Haber base Flience Lib. XXXVII. cop. 1. G. (3) Ibid.co.

Ibodam.
 De hat Des coefulendus Gyrafdus in fyntagmis, Hifberien, Deceum. Vide eisen, fi weekt, quae ad-notationas in Val I. Mufer Florentiel. G.
 Vale Inferiopeness Doolssas in Claffa I. 57, & H. J. G.
 Ex Lion Lib. I. Vide atum Macraboum Sassival.

Lib. 1. cop. 15. G. (5) Ex Varrace de L. L. Lik IV. 31. Livio Lik I. 19.

qui les laquie : Tables Ree in Certin monte templom entre de fe wells Curion fects, ques Hollin repu-nde de fe wells Curion fects, ques Hollin repu-al parton enforma accesse advisas eft : T que fe questice habitacient, consum federe region cepts. G. (2) Levan Lib. I. 19. G.

<sup>(4)</sup> Ex codem Livip in fine Lib. V. G.

<sup>10</sup> Ltb. 11. (17) Lib. H. (18) Tobush, ploble increase Cariam non thebes 1 fed ante valvas points (obfellus, decreta Parines statistas cura extensionales) in the quart statistical properties of figure 2 statistical properties of figure 2 statistical properties. Ex codem Val. Max. Lib. H. cap. 3.

E. 7. G. (13) Lage Liebon Lib. V. G. (14) Crist refisere fire in Petatio in X. Regione Urbin ex Cirector de Divinat, L. 19, G. (15) Proxima sun thearer fait, Vida Diozem Lib. XLIV.

<sup>(15)</sup> Proxima sun transcription, p. 41, 7.
[16] Caris Life fair prope Combiner, N in Society Hafting faceoffs, stam Augustus delicatio, Vide Discont Life, XLIV, p. 344, XLIVII, 333, LL pag.

timque in Foro, Curia, Comitio Romanam rem peragerent, his artibus partum Imperium retinuisse, ut nulla umquam Rel publica, auctore Livio (1), maior, nec fau-ctior, nec bonis exemplis ditior fuerit, nec in quam tam fero avaritia, luxuriaque immigraverint. Me certe hand poenitet Polybii Megalopolitani (2) fentenciae esse , quippe qui Romanam non modo praecellere ceteras omnes Respublicas adserit, sed nihil eo retum ordine excogitari posse per-fectius. Sunt tamen, qui quum in Graecho-rum, Cianae, Sullae ac huiusmodi tempora inciderint, non possint non commoveri quin modo Confules praevalidos, modo turbulentos Tribunos incufent, vituperentque universum corpus Reipublicas, qui si Polylii fextum volumen recte interpretati fint , profecto longe aliter, ac fenferant de Ro mana gravitate iudicabunt. Ea enim natura mortalium est, ut insita, adnexaque virtutibus vitia separari facile nequeant; quo fatum putem, ut dum prifei illi eam regendae Reipubl. rationem statuerent, unde virtus enitelceret, inde & vitia fimul emanarint. Verum in Imperio longistimi temporis habenda ratio est, proponeudumque & illud, quod maximum fimul, & diuturnum futurum fit . Ceterum hoc mihi, auctore eodem Polytio, licuerit adferere, quae Ly. curgus ille, vir divinus Apollinis oraculo iudicatus (3) in Lacedaemoniorum Republ. praeceperit, Romanos longo rerum ufu. quem Cacfar Dictator egregium artificem adpellat, fuisse adsequutos; quod minime abhorret ab ea sententia, quam Livius vir gravissimus interserit (+), dum resert, au ctore Torquato , reditum fuiffe in fuffragiam ut gravius confuleretur; fiquidem & bellum Punicum in Italia, & dux hostium Hannibal foret, unde & auctoritatem prae. rogativae omnes centuriae sequutae sunt. Hi mores, eaque caritas patriae per omnes ordines tenore uno pertinebat. " Eludant nunc, inquit, antiqua admirantes, non equidem, fiqua sit sapientium civitas, quam docti fingunt magis quam norunt, aut Principes graviores, temperatioresque a cupidine Imperii, aut multitudinem melius moratam cenfeam fieri posse ".

Aedes Iouis Tonantis ob Augusto dd. in Clivo Capiteline .

A veteribus nuncupari vota, colique numina infigni de causta usitatum est, magis magisque in dies vigente superstitione, ut usu evenit, motis semel in religiouem, animis; quod a Numa inductum exemplum (5) brevi tantum adolevit, ut cuncta nutu numinis agerentur. Hinc Iovi plura indita cognomina, ut fupra diximus, atque inter cetera Tonanris, cui aedem in Capitolio Augustus dedicavit liberatus periculo, quum expeditione adverfus Cantabros per nocturnum iter lecticam eins fulgur peiftrinxiffet, fervumque praelucentem exanimaffet. Exstat adhuc in nummis ab Augusto percussis id templum (6), cuius in medio si-mulacrum ita inscriptum IOV. T. Id autem fimulacrum Iovis puraverim, quod Plinius (7) in codem templo celebrat, tanquam exemplar Deliaci aeris, Polycleti opus (8); cuius in fingendo artem Myron (9) aequalis & condiscipulus aemulatus est Aeginetico usus aere; nam praeter artem & in materie aemulatio fuit .

In ornamentis autem templi accepimus exflirisse parieres distinctos Luculleo (10) marmore ex Nili infula, quo admodum delectarum fuisse Lucullum constat; unde ab amatore illi inditum cognomen primumque ab eo Romam invectum. Stetere & protemplo Castor Polluxque ex aere signa Hyrigiae clariffimi artificis, ab codem Plinio aobilitatum opus (11). Celebrantur a Cl. Claudiano (12) & cetera eiuschem templi ornamenta, dum intra tecta Tonantis se vidiffe inquit caelatas fores figuis probatif-

#### Signum Iovis Imperatoris a Praenefte advedum .

Infediffe Romanorum animo fignorum studium vehemens, quo ceteros mortales anteirent, vulgatior fama est, quam a me repeti oporteat; unde ab illis summo discrimine quaesiti honores, primumque ex propinquo hoste opima reportata spolia, dein-

<sup>(1)</sup> Lib. I, in princ. G.
(2) Lib. VI. G.
(3) Ex l Intercho in ciuldem Lycurgi vita, G.
(4) Lib. XVVI, p. 130. G.
(5) Ex Livio Lib. I. Lege Suctonium in Augusto esp.

<sup>1.</sup> a. G.
(5) Tamplam fra columnarum, în cuius medio lupplee nulus dextra folmen, faolfra bafam genen, Vist F. Angelomme fil. 13, sam; Joseph fil. 12, per fil. 12

<sup>....</sup> Iubat intra tella Tonantie Centre Tarpria pendentes rupe Gyzanies, Casintafque FORES.

951

deinde ex Graecia usque & Asia advecta. A Quod autem nune ad Germanica & Agrip-T. igitur Quinclius, cui Cincinnato fuie cognomea, quam femel acie victor, bisis ho-flium cuftris, novem oppidis vi captis de Praenestinis triumphasset, siguum Praenesse devectum Iovis Imperatoris in Capitolium talit (1), quod inter cellum lovis & Minervae dedicatum est, tabulaque fub eo fixa, monumentum ut effet Praeneslinae victoriae, his ferme incifa litteris

IMPRETER AC DE OMNES HARC DEDERUNT . UT T. QUINCTIUS DICTATOR OPPIDA NOVEM CAPERET . DEL . XX. QUA CREATUS ERAT DECTATURA SE ABDICAVITA

Hace Livius (2).

Afglum .

Romulo quum ea mons in parando tuendoque Regno effet, qua nulla praestantior a Diis optari licuit (3), adiiciendae multitudinis causta, ut in nova Urbe, locum, qui postea sepeus deusis sentibus inter duos lucos foret, Afylum aperuit (4), quo ex finitimis populis turba omnis fine diferimine, liber an fervus effet, avida nowarem rerum perfugeret; quod primum roboris ad coeptam magnitudinem fuit. Locum autem , ut in pervetufta admodum re, alu aliter descripsere, ita tamen ut parum inter fe differre videantur . Diony fius (5) prisco, ut ipse inquit, vocabulo Intermontium adpellavit , locum filva denfa opacum, Capitoliique fimul & arcis medium, quem Strabo (6) inter Collem Capitoliumque difliexit . Afconius (7) vero, dum primas illas tribus profequitur , Luceres refere a Lucumone, five Lucretino, five a Luco, originem duxific, quem locum Afylum Romulus nuncupaverat. Verum qui in Taciti (8) veraftis Codicibus Vitellianum incendium di ligentius perlegerit, quum iuxta Afyli lucum Tarpeia rupes centum gradibus adiretor, haud ambigerit, qua maxime in parte Capitolini Collis Afylum fuerit conflitu-

Horrea Germanica (9) . Horrea Agrippina In horreis fervari solita praeter esculenta poculentaque, etiam quae magni funt

pretii docuimus Pandectarum auctoritate .

pina Horrez spectar, ea cuivscumque mo-di suesint, a Germanicu Nerone uxoreque Agrippina putaverim confiructa. Agrippina autem M. Agrippae, praeter quod virum habuit Germanicum Caefarem in omni virtute principem, neptis quoque ex Iulia Augusti fuit, liberosque tulit C. Caesarem, qui Tiberio fucceffit : quibus omnibus , quod coniuncta effet principibus viris, par eft, ur eorum velligia in aedificando alicubi fequeretur. Fuere & Horres Semproniana infignia quidem a Semproniis Graechis inflituta ad publici frumenti custodiam , sed oua praecipue Regione exfliterint ignoramus.

Aqua Cernens Quatuer Scares.

In profequendo inflituto opere libenter fequuti fumus Apellis Sicyonii exemplum, qui (10) tabulam in pergula proponere folitus fuerat, quo transcuntium aliena cenfura vitia emendaret fua. Nos itidem eo magis Conlectanea noftra circumtulimus, quo minus in litteris profecifie feimus, fed civili quadam follertia freti opus ingrederemur, unde Romanae Reipublicae regendae ordinem eliceremus : quod, quum auctoritare eruditiflimorum hominum conaremur efficere, corum pracfertim, qui Romae, hoc off in luce orbis cerrarum degerent, ibi enim malta eruditione in litteris, mira inpeniorum follerria, factum est, ur alis alicer pro capitibus Pullii interpretationem noftram acceperint. Sunt qui dum perobleurum in locum inciderim ( incido autem facpe ) tranfoundum filentio ingenueque fatendum adfequi nequiville cunfeant; pars longe aliter coniectura profequendum locum existiment, studiumque nostrum in perquirendo protent, quanam maxime ratione perolifcuris lucem aliquam praehere pollimus: cuius fententiae effe me haud poenitet, dummodo ea utamur interpretandi mo-deftia, quae civilibus officiis verfato liomini, neque callenti admodum litteras, maxime conveniat.

Quapropter his tantum omiffis, quibus praccioditur ad coniecturam aditus, Aquam cernentem quatuor fcaros, quemadmodum & fubobleura cetera, conabimur expouere: in quo primum aquae magnam vim perdu-ctam fuitle in Capitolium adferere licuesit

<sup>(1)</sup> Joven Imperstorens fession honore a Romanie cultum in fon temple seltaux Genre in Verress IV, G. () Lib VI, car, selta puglio distre in edita liberia para-piter servo Den ermen hor derbrant, at T. Quio-ellis Dillature oppida nome respect. Dis xx, one eventur edit, Dillatura is sindicavir. Genfate, 6 e-cultural distribution of the contraction of Frencetta antiqua (1) Ex Indicate in the Contraction of Frencetta antiqua (1) Ex Indicate in the Contraction of Contraction of the Contraction of the Contraction of Contraction of Contraction of Contraction of the Contraction of Contr

<sup>(4)</sup> Ex cofen Lib. L L G

<sup>(4)</sup> Lib. V. p. 130. (2) In Corresen p. 72. G. (1) Historier, Lib. 111, 72.

<sup>(3)</sup> Hrifotus, Lib. Hi, 79.
(a) Mulius, uis esum habet C. Pancirolus de XIV.Regundos Urles, HORREA GERMANIGIANA G. OE Et Rimo Dab. XXXV. et al. Ce Archin patria lo eft. Vide Fe. Isamus in Catalogo Palevon Sec. Segenum deri Oriellaria, gon Applier edigenticin pillurar pictusa spad Sayonios, ad oper profesione de destantis, quel Parqueto in Atras, addicionales de Catalogo, and pale edigenticin est adjustantis, quel Parqueto in Atras, addicionales de Catalogo, and pale edigenticin est adjustantis, quel Parqueto in Atras, addicionales de Catalogo, and pale edigenticin de Catalogo, and pale editoria de Catalogo, and anticatalogo, and anticatalogo, an Quates eft.

ad eam altitudinem, ut in omnes Urbis montes levarentur, influxisse Curtium & Caerulenm fonres, opus inchoatum a Caio Caefare, qui Tiberio successit, absolutumque a Claudio . Capitolium autem feptimontium primum fuille nemo dabitaverit .

Verum quod ad Scaros adtiner, idem Plinius (2) anctor est, id genus piscis sua actate nobilitatum adeo, ut inter laudatiffimos principatum obtineret . Ferunt namque mari Carpathio frequentem Troadis promontorium sponte numquam transire solitum, donec advectum, Tiberio Principe, Octavius Elipertius praesecus classis (3) inter Oflienfem & Campaniae oram fparfiim diffeminaverit cura adhibita, ut per quinquennium captus, incolumis confessim & inviolatus mari redderetur; unde postea frequens inventus Italiae littore in ufum venerit; quo magis inclinat animus, at putem opus aliquod aquarium a Principibus excogitatum, uhi pitcina, vel aqua faliens fcaros quatuor e marmore peregrino, vel alio lapide fecerneret: par cuim est, dum ad ornandum opus pitcilus adiicerent animum, id genus prae cereris maxime probaffe, quod principatum obtineret (4) .

#### Forum Boarium .

Boarium Forum fuiffe pervetustum, boariifque ministeriis destinatum (5) complura indicant. Nam, auctore Solino (6), conseptum locum Hercules instituit, in quo ritus facrorum factis, ut ipfe inquit, bovicidiis Potitios docuit; quod poslea sacellum Herculi in Foro Boario facravit Antiquitas: cuius vestigia, & argumenta convivii maiestarisque mantere usque ad Iulii Solini tempora; nam divinitus, ut serunt, neque muscae, neque canes eo loci intrare soliti D (7). Plinius autem in eo volumine, quod ad metalla acris maxime pertinet , fuisse inquit (8) statuariam artem samiliarem Italiae & vetustam, argumentoque esse Herculem ab Evandro facratum in Foro Boario, qui triumphalis vocaretur, quod triumphali habitu per triumphos vestiri esset solitas (9). Rurfus in prosequendis metallicis bovem aereum captum refert ex Aegina infula

ex Plinii (1) auctoritate; qui dum Aquam A officinarum temperatura nobilitata, flatu-Claudiam profequitur, a lapide inquit LXII. | tumque in Foro Boario (10), qui, fi Tacito (11) credimus, in ea maxime l'ori parte constitutus fuisse videtur, qua iam inde a primordio Urbis in metiendis Romuli moenibus fulcus defignandi oppidi coeptus; quem Fori fitum exflitiffe circa Foros Publicos & Livius (12) defignaffe videtur, dum refert Cenfores M. Livium, & C. Claudium viam a Foro Boario ad Veneris locasse faciendam.

## Sacellum Pudicitiae Patritiae .

Natura comparatum est, ut inter natos fummo arque obfeuro loco contemtus, & odium facillime suboriatur; dum illi anteire, hi vero nobilitatem ceteraque generis ornamenta omnia promifeua hatere nituutur: quod Romae, ut in maxima civitate confuvioneque multarum gentium aucta, co ulque processit, ut non modo ad seccsiones potestarem Tribunitiam, communiaque Patium ac plebis imperia excitarentur, verum & in facris feditio orta in caussa fuerit, ut patritia plebeiaque templa cidem Numini cenferent facrauda . Nam , quum ob prodigia multa supplicatio decreta esset, qua viri & feminae iere frequentes, certamen in Sacello Pudicitiae Patritiae, quae in Foro Boario erat, ad acdem rotundam Herculis (13) inter matronas ortum. Virginiam Auli riliam patritiam, plebeio nuptam L. Volumnio Confuli, matronae, quod e patrihus nupfiffet, facris arcuerant, unde brevis altercatio ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarfit : quum fe Virginia & patritiam , & pudicam in Patritiae Pudicitiae templum ingressam, & uni nuptam, ad quem virgo deducta fit , gloriaretur . Quapropter in Vico Longo, ubi habitabat, ex parte acdium, quod fatis effet loci modico facello exclusit, aramque ibi posuit, & convocatis plebeiis marronis conquesta iniuiiam patritiarum, aram Pudicitiae Plebeiae dedicavit. Hace Livius (14).

Acdes Herculis Victoris duae, altera ad Portam Trigeminam , altera in Foro Boario cognomine rotunda & parva.

Apud Livium (15) legimus, Romulum

<sup>(1)</sup> Lib. XXXVL cap. 15. G.

Ish XXXVII. esp. 15. G.
 Ish XXXVII. esp. 15. G.
 G. Fancische Lish. III. esp. 16. G.
 G. Fancische de XIV. Regionibre Urb. Rom. Rufun, & Velvoren rechtus higher center dyna comunication of anyers fulfique maintoners yell series of physics. For the first quarter stayrs a Finish defecting Lish XXXVII. esp. 5. queems wither light physics of the ph ratur, qui ali: Multa în radem steba-fine anlivi-but piacen. Satyri quature, se apinu unut Liberum patem palla velatur humeri: prociet; alter Liberum funditer; tertius pleatum infantii cebibet; quartut exatere alevius țim fedat. Quod vero fubbitute plu-acie, decit nomen illius Dei. Hace mihi magis ad-i

<sup>(5)</sup> Ex Festo & Livio Lib. XXI, 62. G. (6) Cap. I. Vide Gl. Salmasii Plinianas Exercitationes p. S. G. (2) Meminit etiam Plinius Lib. X. cap. 29. G.

<sup>(2)</sup> Meminic etism Plinian Lin, X. cap. 19, G. (5) Lin, XXXII, exp. 7, G. (9) Vide Cl. Srlominum in Plinians Exercitat. p. 4, G. (9) Vide Cl. Srlominum in Plinians Exercitat. p. 4, G. (11) Annal. Lin, XII, 24, G. (12) Annal. Lin, XII, 24, G. (13) Ex. Lin, XIX, erra finem. G. (13) Ex. Levio Lin, XII, 24, Geromat. G. (13) Ex. Levio Lin, XII, 24, Geromat. G. (14) Levio Experim memoritro, Vide Propertium Lin, II. Flere, V. G. (17) Lin, I.

quam facra Diis, aliis Albano ritu, Graeco vero Herculi , ut ab Evandro instituta erant , fecisse . Nam praeter aram maximam templa, aliaque huiuscemodi facra, nulli ex cunclis numinibus frequentiores augustioreque statuae erectae, nullius magis celeb ati honores , laboresque rerum gestarum : in quibus Herculos ille ab Evandro facratus, u produnt , (1) in Foro Boario , qui Triumphalis vocaretur, ac per triumphos vestiebatur habitu triumphali, itemque ex aere coloffeus in Capitolio a Fabio Verrucofo ex Tarento oppido, eiusmodi simulaciis nobilitato, translatus; itidem Sullanus (2), Clavarius (3), Cubans; & ille infignis admodum in Pantheo constitutus, ad quem olim Poeni omnibus annis humana victima faciificavere. Hace Plinius (4) .

De templo autem Rotundo nihil repe-

rimus, practer quod Livius scriptum reliquit ad hanc ferme fententiam (5): Certamen inter matronas ortum in facello Pudicitiae Patritiue , quae in Foro Boario est ad aedem rotundam Herculis , infiguem feciffe

supplicationem.

Fuit & Herculis templum extra urbem Hannitatis temporibus; nam, quum ad Anienem fluvium tria millia pafluum ab Ur be Poenus castra admovisset, ibi stativis po fitis ipte cum duobus millibus equitum a porta Collina ad Herculis templum pro greflus oft, ut, unde maxime poterat, moenia, fitumque Urbis obequitans contemplaserur . Haec Livius .

#### Forum Pifcarium .

Fora primum publica, dein nimio ambien in a ditus privatis facta diximus. Ex lus Pifcarium, quod in co convenirent pitces adjellatem; unde of loci of cortunitatem consunge theore placeit: non Varro (6) tecundom Tibetim at lani (7), Forum Imarem foiffe dies. Livius (8) autem . dum intigne incendium c'etc.irit, quo plurii us timul locis circa Forum tabeinae ariere, comprenentas, inquit, fuiffe Lautu-

non prius folum potitum fuisse imperio, A mias, Forumque Piscarium, & Atrium Regium; quae aedificia fiquidem finitima effent, fatis aperte demonstrant, quanam maxime in parte pifcarius conventus perageretur . M. Plautus (9) , quum denotaret loca, quae populares, atque eiusdem generis homines frequentarent, distinxit apud Forum Piscarium symbolorum conlatores.

#### Aedes Matutae.

Matutam , Graece Leucotheam (10), quum reperiam primum apud Romanos coli coeptam , Servio Tullio Rege , miror id a Livio in illius gestis fuisse praetermiffum. Certe in honore maximo fuir illis tempestatibus, quibus cum Veientibus bellatum est . Nam , quum Furius Camillus , fatalis ille dux, cuncta egiflet, quae pertinerent ad excidium Urtis acmulae, infensaeque nomini Romano, Ludos Magnos ex S.C. vovit Veiis captis se facturum, aedemque Matutae Matris refectam dedicarurum, iam ante a Rege Servio Tullio dedicatam . Haec Livius (11). Ceterum, qua maxime in parte remplum conftitutum effet idem Livius (12) declarat, dum foedum illud incendium describit, quo per duas noctes, ac diem unum vagus ignis facra profanaque multa abfumfit; folo enim aequata omnia inter falinas ac portam Carmentalem, cum Equimelio Iugarioque vico. Itidem conflagrata conruptaque multa in aede Fortunae, ac Matris Matutae . Nomen ab Ovidio (13), & Plutarcho in Problematis, quibus illud adnotatum repetere, haud absurdum fuerit, ancillas ingredi templum nefas haberi : quapropter unam tantum a mulieribus introduci, caedique colaphis folitam, monumento ut eslet, servos aditu prohiberi. Colebatur & in Foro Statae Matris fimulacrum (14); verum quum lapidea ornamenta igne conrumperentur, qui plurimus ibi fiebat tempore nocturno, populi magna pars in fuos quifque vicos retulere eius Deze cultum (15).

<sup>(</sup>r) mas Lik XX.NIV. csp. 7. G.
(s) Lx colom Plants Lik XX.NIV. csp. VII. Plattsfrom 1 Fabo Stratene Lik VIV. p. 194. Fur Ly
(s) proper or sets. G. fland, Owidin Clearyman adgeller Fleier, 1. 454 Memoerph, Lik XV. xs. G.
(s) Lik XXXVI. csp. 5. G.
(s) Lik VIV. be L. 1. 2.1. G.
(s) Lik VIV. be L. 1. 2.1. G.
(s) Lik VIV. be L. 1. 2.1. G.
(s) Lik XXVIV. G.
(s) Lik XXVIV. G.
(s) Lik VIV. csp. 4. Sets Memoerph, Lik XV. xs. G.
(s) Lik XXVIV. G.

tio in antiquis inferiptionibus in Grateti Thefaure LX, 7, 8, G. (11) Lib. V. 19, G. 12) Lib. XXIV. G. (13) Lece pullo ance adoctavimus. (4) Ex Felo. G.

<sup>(4)</sup> Ex Fetto G. G. (15) Id perficiue confirmatur huinfee Lapidis taflimonis-qui exflat in Munfeo Kitcheriano Coolegii Romani qui a magiffris Vicanis confectatus eft Vulcano, & Statae Matri i Vulcano quidem arcendorum incundiorum cauffa:

VOLCANO QVIETO AVGVSTO ET STATAE MATRI AVGVSTAE SACRVM

P. PINARIVS THIASVS ET
M. RABVLIVS BIRVLIVS
MAG. VIC. ARMILVSTRI ANNO V.

Vicus Ingarius & Thurarius cum figno Volturni , ita enim babet veras Codex .

Supra diximus exfittiffe in Vico Iugario Opis, & Saturni templa, itemque & Cereris: ita enim diversis expiribus adnotatum est; quod factum puto longo vici tractu templa confundente. Nam, fi recte advertimus, eumdem effe lugarium, quem Thurarium , vicum percipiemus nomine tamen di-flinctum : fiquidem Iugarius diceretur auctore Sext. Pompeio, ab ara Iunonis Iugae (1), quam exiftimabant matrimonia iungere, quod & Papinius fentit. Thorarius vero, quod in eo thus praecipue venirer (2). Id B enim odoris genus frequens in facris adhibitum conftat .

Signum autem Volturni five lani , ( nam is Deus vendendis emendifque pracerat ) is ultimo Vico Thurario fuit angulo Bafilicae .

Ceterum anod ad Iugarium pertinet. nulla descripcio magis quam Livii (3) demonstraverit, qua maxime in parce consti tutus fuerit; dum faxum ingens a Capitolio in Vieum Iugarum procidific adfirmat, quod multos oppreffit.

#### Carcer .

Ingenti incremento austa Vrbe, austo & agro, finibulque, Ancus tertius a Romulo Rex, quum in tanta multitudine ho minum, discrimine recte an perperam facti confuso, facinora clandestina fierene, careerem ad rerrorem increscentis audaciae aedi. fieavit (4), statuitque media Urbe Foro imminentem, in quo ea pars, quae terra fubifructa, Tullianum dicta, quod addita a Tullo Hoftilio effet , qui Anco fucceffit; quem locum fi quis propius velit advertere, Crifpum Salluftium in Catilinario perlefumenm eft. Describi enim adeuratius carcer ille humi depreffus , munitufque undi que parietibus, cameraque innéta lapideis ornicibus non poruit ; quum inculta tenebris eins facies, odoreque foeda (6), legen-Tom. II.

tibus horrorem incutere videatur. Insignem locum facie Q Pleminis scelus, qui ob delich in Locrenfes, quam carcere obstricus esset, donce iudicium de co populi ageretur, ferunt ludis votivis, quos Romae Africanus iterum Conful faciebat, conatum per quosdam, quos pretio consuperat, pluri-bus locis Urbem incendere, ut frangendi eareeris fugiendique haberet oceasionem; patefacto deinde seclere delegatum in Titl-lianum ex S. C. mortuumque prius in viaeulis, quam iudicium de co populi perfieeretur. Haec Livius (7).

#### Perticus Margaritaria .

Principatum (8) culmenque pretii rerum omnium quum margaritae teneant, non debet mirum videri eas porticibus dedifie cognomentum, five in his venirent, five is locus frequens officinis effet, quibus margaricaria (9), ut ira dixerim, res exerceretur . Plinius (10) ex Feneftellae traditionibus . margaritas inquit Romae venific in promi-fenum ulum Sullanis temporibus, minutas quidem vilefque , ut fere cuncta invento novitia, quod mox redarguit Aelii Stilonis, is autem Pompeii libertus fuit, auctoritate : figuidem Iugurthino Bello unionum nomen impositum maxime maioribus margaritis conflet. Scimus itidem Iuliam Caesarem petille Britanniam spe margaritarum (11), quarum amplitudinem conferencem interdam fua manu exegisse pondus. Vecumque cerce fuere in frequenti ufu , Alexandria in ditionem redacta (12). Nam etsi concharum genns, quibus eliciuntur margaritae in Brirannico , Mediterraneoque mari nafeatur , Indicus tamen Oceanus, Taprobaneque infula feracior fplendidiorque; quin & fatis fertilis circa Arabiam Perficus finus rubri maris, unde in Alexandriam transitus commerciumque est cum accolis mediterraneae gat (5), dum de Lentulo Cornelio cete. regionis . Griftabantur primo Margaritae risque popularibus coniurationis supplicium D manibus , auribus , capite a seminis iuxta pariter ac viris; dein adfluentibus, ut fit, delici s, co luxuria inrepfit, ut & pedibus . nee crepidarum tantum obstragulis, sed toris tocculis adderentar : unde nimio luxu locum

frequencem officinis tabernisque fuille pu-X×x rem .

(c) Vide Gyradian Hifter, Deer, Sperigas, II. In active instance and Girstenen P. 2000.; Felipson mass fitures expedition for the control of the control

14. & Verrepein Lib. IV. 31. G.
(5) Cap. 55. G.
(6) In. Philippi Paral activic intaits, consists, adore forde argue territiis rise facier, G.

(y) Lib. XXXIV. 43. G. (r) Ex Plinio Lib. IX. cap. 35. in office legitur : principiane orgo columnapor amaiane rerem pretit margaritar tenare. (5) Margaritarii, fita inflistores , cognicoralitat s

Mergenbran, ins influences; cognessional magnification, as what if preparate econisators in virtuality lapshine, Vide Gratistan LXIV.
 Chi Lin, IX.
 Lin, IX.</li

(10) Ex Planie ibidem

tem , quae Porticus Margaritaria diceretur. Al propter a Perfis coepiffe unmaenti inirium. Receusere postem, qui capti candore, magnitudine, orbitate, pondere margari-tarum follenni aliquo adparatu exornandi modum excesserint. Rarfusque qui procaci quodam gulze fastu pretionssimis forbendis unionibus ingentes divitias profuderine. Neque enim me praeterit Lollia Paulina M. ollii, quae fuit matrona C. Caefaris profufiffimi Principis, non practerit & Cleopstra Aegypti Reginarum fplendidiflima (1). Sed haec fatis superque sint ad demonstrandum Margaritariam Porticum exsistisse insignem.

#### Ludi Litterarii.

Ludos, ac fcholas (2) non tantum diftos ab otio, ac vacatione, fed ut, ceteris rebus omiffis, vacare liberalibus fludius pueri debeant, fupra retulimus ex Sex. Pompeli traditionibus. Litterarum autem ludi quo maxime loco Romae exfliterint non alia ratione percipi posse melius visum est, quam ex Livii (3) descriptione in Appii Clandii Decemviri nesaria libadine, quum virginem plebeiam, forma excellentem, cuius fluprandae libido invaferat, in fervitutem adfereret , pretio ac fpe fruftra aurea pel-licere adorfus . Nam poliquam omnia pudore fepta animadvertit, ad crudelem fuperbamque vim animum convertens, virgini venient in Forum , ( ihi namoue in taber, nis litterarum ludi erant ) per ministrum decemvirum manum iniecit, ferva fua naram , fervamque adpellans . Neque illud ignoratur XX, scholas in Urbe celebrari Vespasianis temporibus, ut est auctor Suctoning.

#### Vicus Unguentarius.

Urbem Romam immigraffe luxum ungueutorum, ut cerera eiusmodi deliciarum genera, indicat Vicus Unguentarius. Exflat vel titulus LICINIAE PRIMIGENIAE VNGVENTARIAE (4) . lam primum D celebrara fuisse unguenta Alexandri Magni temporibus Plinius (5) tradit . Nam castris Darii Regis expugnatis, in reliquo eius adparatu ferinium unguentorum captum : qua-

nonnulli opinantur. Post Darium, quum ad Romanos penerraffet volupeas eins, inter ltutiffima, atque etiam honefliffima vizac bonz admiffa eft; honosque is & ad defanboas admissa ets; nonosque is ce ad detan-los (6) perinere coepie; cuius argumen-tum effe poreft primarise feminase ca-daver nostra memoria. Via Appia reper-tum monumento veteri; quod qui vide-re, adeo unguentis delibutum fuille adrirmant, ut prillinam effigiem retinere videretar . Quis(7) vero primus exemplum introduxerit, non fatis traditur. Certum eft, Antique cho Rege, Afiaque devillis, Urbis anno quingentelimo fexagelimo quinto, P. Licinium Craffum, Julium Caefarem Cenfores edixisse, ne quis exotica (sic enim adpellavere peregrina unguenta ) venderet . Inde una cum imperio luxuria crevit, ne iam non folum lini, fed perfundi augnentis delectarentur . Vidir actas Neronis Domitii(8)tingi vestigia pedum, ut ab ea parte ceterum corpus invaretur, quod M. Othonem mon-straile Principi ferunt. Nec non aliquem ex privaris legimas iuliffe spargi unguento parietes balnearum, in hisque lavari solitum. Caium Principem, qui Tiberio successit: quin &, quod maxime miram est, id genus luxus inreptife caftra; Aquilae cerre ac figna pulverulenta illa , & cufpidibus horrida , fessis diebus inungebantur . Quae omnia retuliffe velim, ut demonstrarem eum ufum fuisse veteribus unguenta profundenci , unde merito Vicus , in quo venirent, Unguentarius diceretur. (9)

## Acdes Volturni in Vico Tufco .

Voltarnus (10) , five Ianus vertendis, h. e. emendis, vendendisque pracerat, cuius amulacris frequentem non modo Urbem fed toram Italiam cerneres. Aedes autem ( quod is Deus Etruriae (11) princeps, na-de omnibus municipiis fummo honore habirus ) in vico Tufco fuit, qui locus Tufcis ad habitandum datus ; quandoquidem Por-fena duce amiffo ex profugis Romam dela-tis multos hofpitum Urbifque caritas re-nuir. Ea fuir convallis Capitolium inter Palaciumque media , quatuor ferme stadia complc-

Confulendus Pitoles Ioro fapraferipro , & alibi , qui fafus de Margaritarum pecco. G.
 Σχολή esiste pecus Graccos, verbo σχολήζω minos (1) Lik Ill. pag. 44. G.

<sup>(</sup>d) Hare trudam eftram vide inter Designen Inferi-prios. Claim VIII, 23. ex antique Codice MSS. La-pie etilistes Nespoli apud Affram Siscerium Poctam Nespolie, & ies fe hebet :

Conjunt, E in it inhear)

LIGHAE, FRIMGENIAE

VN G VE N T A R I A E

LIC. AMORYS F, MATRI

B. M. VIX. A. LXXI.

G) Lib. VII. eq. sp. 4 Lb. XIII. Hiller, Nat. esp. 1;

(9) Horns, Meteoristic Lib. de Destreitage cap dirie.

derspans off Pilmin in a Signacio support,

derspans off Pilmin in Signacio support,

angueteli veteta uti coeputate, probse luminaridi-me pena kurchusa, de Fuscul, Romaner, Lib. I. sup. 7. quom cosito; fi vicat. Mos hic obiniti, a-pud ludanos, fr Chriftmon, ut pater lona, cap. 19. uti corpus ini carnili armanidos delibutum ediscituti b. Nonosei hic D's ropes E'Spaint imreupfia Siena oulderen.

Af since E Basine variagina Sirgua quodarus.

8 12 Mich., ep. 16. chi de Megali.

10 Care Husinesporlus genni il hurvira minima fot.

(1) E rivia consigni sincy III. 8 Aphici Lis. IV. Adei

(2) E rivia consigni sincy III. 8 Aphici Lis. IV. Adei

(3) Carina Lotta, de Ladra.

(4) Carina Lotta, de Ladra.

(4) Carina de Hebesta Acas ad Q, Herec Lis. L.

(5) In ciana de Hebesta Acas ad Q, Herec Lis. L.

(6) In ciana de Hebesta Acas ad Q, Herec Lis. L.

(7) Carida Teban. Dompherus de Estar. Rep. Lis. L.

(8) 15. d. L. d. c. q. 6.

plectens, qua maxime a Foro ad Circum [A] Maximum adiretur. Haec Livius (1) & Diouvius (2), Ceterum M. Plautus locum videtur celebrasse, dum Vicum Tufoum ait frequentari folitum ab his qui fefe wenditarent .

#### Eleobansus Herbarius .

Crevisse una cum imperio luxuriam. faris dictum est; quod ersi antea coepir, tamen Sullanis temporibus maximum fuscepir incrementum. Nam Sulla, quo fibi obnoxium faceret exercitum, quem in Afiam ductaverat, contra morem maiorum, luxu riose, nimisque molliter habuit . Loca amoena . & voluptaria , oriumque confuetudine in dies blandius obfirmatos militia animos conrupere . Verum ubi Caesar Dictator, armis recepta Republica, munditiis lautitiifque maxime studuit, inde ceteri Principes suopte ingenio, vel exemplo adducti eo luxuriae processere, ut ad xystica (4), nemorofa, topiariaque ornamenta descenderent . Hinc deductum crediderim, ut e buxo, acantho, hedera, tonfilibufque ac flexuofis arbusculis hominum bestiaramque efficies repracsentarent , quod uterque Plinius (5) demonttrat : unde Elephantem Herbaceum provenisse purem, five hedera, five quavis alia viridi semper, atque slexibili materia convesticus foret. Topiaria certe in usu frequenti fuere, ropiariique inter villicos habiti , ut et atrienses , fabri , ceterique generis ciusdem .

#### Comisium .

Comitium a coeundo (6) dictum: ibi namque foedus ictum est inter Romulum & Tatium, quum regnum consociarent. Propter Curiam Hostiliam fuit constitutus locus, quo convenire equitibus Romanis, & populo liceret, cuius situm si quis contemplari velit expeditionem contra Veientes apud Livium (7) repetat, quum plebs ob concordiam ordinum nimia pugnandi alacritate adcenía, non ut equites dato magistra tibus negotio laudari iusti, aut in Curiam vocati funt, quibus responderetur, neque limine Curiae continchatur Senatus, fed e fuperiori loco ad multitudinem in Comitio flantem voce manibusque pro fe quifque fignificarent publicam lacritiam . Locum autem ut credam fuisse celebrem, cum aliis adducor trationibus, tum maxime quod fignis refertiflimus fuit : nam , ut cetera omittam, Horatii (8) Coclitis fortiffimi viri ex aere statua in Comitio exstitit, quam postea de caelo tactam in area Vulcani celebri loco statuere: & Accio Navio itidem posita capite velato in Comitii gradibus ad laevam (9) Curiae fuit , cuius balis conflagravit Curia incenfa P. Clodii funcre . Praeterea cotes, quam ille augur discidit una cum novacula defosta, supraque puteal impositum . Fuit & Hermodoro Ephesio legum interpreti, quas Decemviri scribebant, publice dicata. Invenio & Pythagorae & Alcibiadi in cornibus Comitii pofita figna, quum bello Samnicico Apollo Pythius fortifilmo Graecorum gentis iuliisset & alteri fapientissimo simulacra perspediffimo loco dicari. Comitium autem(10) non prius tectum, quam co anno ex quo Hannibal primum in Italiam venit, nemo miretur, quum Romam ipfam feandula contectam fuiffe ufque ad bellum Pyrrhi Plinius(11) referat ex traditionibus Cornelii Nepotis . Prilci namque, Strabone (12) auctore, ad maiora deinceps, magis quam necessaria, animum adiicientes, decora hace atque ornamenta Urbis posthabuere; qui deinde, Syracusis a Marco Marcello captis, mi ari coepere Graecarum rerum monumenta, unde primum licentiae initium facra profanaque omnia vulgo spoliandi sactum est: quibus artibus clari pollentesque eo amplitudinis crevere, ut, quemadmodum gloria belli, ita & decore Urbis ceteros mortales anteirent qua exornanda non modo aere marmore, ebore, ceteraque folida materia excelluere, sed, ut ita dixerim, vel temporaria. Scimus enim Varronem & Murenam in Aedilitate devexiffe Romam ex Lacedaemone opus tectorium (13) ob picturae nobilitatem in-clusum tabulatis, ad Comitium inlustrandum.

## Sub Veteribus (14). Sub Novis.

Sub veteribus locum prope Rostra, ubl auctore M. Plauto (15) focuus exerceretur, non est ut multis prosequar , quum Ter. Varro (16), Romanorum omnum doctiffi-XXX 2 můs

<sup>(1)</sup> Hifl. Rom. Lib. XI. cap. 15. (2) Confer Dionysium Halicara. Lib. V. pag. 304. (3) Curcul. Act. IV. Sc. I. ver. 21. In Tusto vice ibi

funt beminer, qui ipfi fe tenditant.

(4) Xyftica, de quibus mentio penes Plinium Secundum
Lib. V. Epift. VI. loca arboribus confita fune, ex-

Lib, V. Epitt, VI. 10ct alroping counts ung, exque its arte elaborat efferontra, ut direttas mod
hominum, modo animalium species referant, veluti
magnatum vindariis plemocque demirati conigit.

(5) Prior Hift. Nat. L. XXXIV. cap. 8. Secundus vero
Lib. IV. Epitt. VII. Lepido sue; et Lib. V. Ep.

Confulendus Cicer. in Verr. III. & Plutareh. in Rom Lib. IV. prope fin. & V. fub init. En Gellio Noch. Atticar. Lib. IV. cap. 5.

<sup>(9)</sup> Id conflat ex Livio Lib. 1. cap. 36. (20) Ex cod. Liv. Lib. XXVII. cap. 35. & Plin. Lib.

<sup>(19)</sup> Er cod. Lis. Lib. XXVII. ap, 31. & Plin. Lib. XXVII. cap, 16.
XXXIV. cap, 16.
YXXIV. cap, 17.
YXXIV. cap, 18.
YXXIV. cap,

mus, fub novis vocabulum referat fuille jAj conforte, minime praerereundum, T. Taperveraftum, ne novae viae, quae iam diu venus finit . Nam fi , quae nova tune adpellabantur, pro veruftis a Varrone accepta funt, quid nobis dicendum erit de veteri-bus? Detur gitur exemplo Varronis in vetuftioribus venia posteris, si primordia tam prifcaeUrbis minus certa ratione adlequemur.

#### Domus M. Manlii Capitolini , Acdes Iunonis Mouetae .

Quam varium, & proclive fit ad facinus mortalium ingenium, ex M. Manlio Capitolino (1) facere argumentum licet, viro, nifi in libera civitate effet fpettatiffimo . Is namque, capta Urbe a Gallis , quum Capitolium , quo auctor confugiendi fuerat conservatiet; ob virtutem patronus dictus, donatulque est non a Tribunis modo militum, fed confenfu etiam militari; donaque ad aedes eins, quas in Capitolio publice ac ceperat, conlata. At ob rem egregie gestam nimii spiritus impotens, quum ceteros principes viros fperneret, una invideret infigni fimul honoribus atque virtute Furio Camillo. popularis factus, in caussa fuit, ut coorra feditione inter patres, plebemque turbulen tis contentionibus azitarentur . Quapropter ob adfectati regni fuspicionem damnatus . atque de faxo Tarpeio praecipitatus infigne documentum fupremae gloriae fimul & pocnse ultimae fuit : domus diruta , bona publicata, adiectae infuper notae, publica una quod, quam domas eius fuiffet, ubi poffea aedes atque officina Monetae, lege cautum est, ne quis patritius in arce, aut Capito lio habitaret : gentilitia altera , fiquidem gen-Manlia adiaravie , nequis postea Manlius Capitolinus vocaretur.

Quod autem ad Monetam adriner idem Camillus bello Latino aedem vovit. Deorum quoque opes inter ipfim dimicazionem adhibendas ratus, cuius voti teus quum Romam revertiffet Dictatura se abdicavit. Senatus Duumviros ad eamdem aedem pro amplitudine Populi Romani faciendam creari iufit. Locus in arce definatus, quae area aedium M. Manlii Capitolini fuerat. Anno quo voca erat aedes dedicara est C. Marrio Rutilio III. T. Manlio Torquato II. Coff. Ceterum illud, ut de Rege Romuli rium eam Urbis partem incoluifle, ubi poftea Monetae remplum fuit , Monetae pulcrae gradus (a) vocarunt . Haec Livio (3) Plutarcho (4), & Solino (5) auchoribus. Itidem in descriptione mensium Iuno Moneta adnotata est. In nummis antem a diversis Principibus percussis, quod supra ostendimus, facile reperies inscriptum ticulum Moneta Augusti; quae omnia hae tendune, ut celebre fuiffe Monetae numen inre optimo existimari possit .

#### Acquimelium .

Recte, ac diverse admodum ab ea fa. ma, quae plerosque obtinet, Polybius (6) Romanis cuncta tribuit in regenda Republica . quae fummo ingenio ac doctrina vir Lycurgus Lacedaemonius praecepifics . Nam , quum in his artibus, quibus bene inflitutam Rempublicam conflat, vel inprimis cenfeatur bonis improbifve deberi mericum , proculdubio id fludium infedit Quiritum animo, quo maxime rech pravique facinoris confciencia stimularecur; unde statuae, columnae, arcus, cetteraque huiuseemodi benemeritis de Republica erecha. At contra facinoroforum bona publicata, dirutae domus, reliftae areae ea nora adiecta, ne quid ibi impune aedifi-caretur. Nam Spurii Melii, quod praedives in fumma caritate rei frumestariae regnum adfectaffet parietes ac totta ad folum complanata, ut monumento area effet nefa-rize fpei , fceleftique facinoris . Id Acquimelium adpellatum eft, quod Melii domus publice aequata. Locus autem, ubi domus fleterat in Capitolio ad Buffa Gallica fuit. Id enim & Varro (7) indicat, & Livins (8) teflatur, dum ..... coff. fithfruttionem foper Acquimelium in Capitolio & viam flernendam filice a porta Capena ad Martis locatam fuific dicis-

#### Bufta Gallica .

Captam Urbem a Gallis Senonibus, recuperaramque Fusii Camilli aufpiciis conflantior fama eft, quam nos id repetere oorrese. Bufta autem Gallica dicta, quod fervato Capatolio M. Manhi virtute recepta-

<sup>(1)</sup> Grofelendi Orid. Faftor. Lib. VI, v. 153. Virge. (1) Carolicado Orde, Fallor. Lib. VI., v. 15). We Arrend. Lib. VIII. v. 47: Recissor Antis, R. Carolicador, S. Carolicador, C. 
<sup>(6)</sup> Lege Folybum Lyc, Hiftorine, Lib. VI. ubi fale secut ac diferte da varie Returpublicario

niffrande Republica estione.

niffrank Republic reviews.

(1) Lisk XXXVIII. sep. 1: Nomina entern, qal per

13 Lisk XXXVIII. sep. 1: Nomina entern, qal per

14 minyare Goodine deligani herrar, cleanir al
thorific deman. Amplimedium delitus, anno sh. V. C.

CCXXIV. et qui dable peccal fixed sulpowine xi al
Cottalism noman in Full Conditables preferrin

Despifi fires. Resissant, Tepper, Cree III. pag. a.

Best Conditables, Agreep delitum on c. T.

Spirille Conditables, Agreep delitum on c. T.

peaque Uthe caeforum offa coacervata (1), JAJ Codicibus, dum foedum Neronis incendium que composita fint : pigritia enim fingulos fepcliendi, promifene acervatos cumulos urebant, buflorumque inde Gallicorum nomine infiguem locum fecere; qui, ue diximus proximo eapite, in Capitolao fuir: qua celebricate dimicationis illud adnotandum existimavimus, virtutem Gallorum celebrem fuille iam inde a primordio Urbis; fiquidem cum Gallis pro falute, cum ce. teris pro gloria dimiearent : rurfulque in receniendis belli ac pacis artibus, quibus au-Sum Imperium forrunae violentiam toleravillet, facundia Graecos, gloria militari Gallos ante Romanos fuiffe; quod ipfum genti Gallicze ut multum tribuit, ita & Romanos adrollit supra ceteros virture insignes.

#### Donus Prifesrum Ducum.

Crifpo (1), ut iple in Catilina refest, agitanti in Romenis gellis repetendis quaenam res pociflimum tam praeclara facinora fuffinsitlent, constare visum est paucorum civium egregiam virrutem cuncha perfeciffe: eoque factum, ut divitis paupertas, multitudisem paucitas superaret : quod gnum ipse mecum reputo, Augustum illum pruden-zisimum Principem sentiste idem arbitror: quandoquidem proximum a Dis immorta- C bus honorem memoriae Imperatorum praefluit, qui Imperium Popul. Rom. ex minimo maximum fecifiet : is namque opera cuiufque manentibus titulis reflituit, & fta. tuas omnium triumphali effigie in Foro fuo dedicavit; monumentum ut effent, & exemplar, quo ipie dum viveret, & infequentium actatum Principes Iminfeemodi ornamenta virtutis demererentur. Hoc izidem usurparum in aedibus Priscorum Ducom conflat i quorum hoftilia (3) fpolia foribus adiixa duraffe ufque ad Neronis incendium Tranquillus (4) refert : quo confisgrata funt quarcumque spectanda magis ex antiquitate superessent. Plinius (5) autem eam curam vetuffatis decorifque prifeis hominibus fuife tradit, at in foribus infis. & circa limina animorum ingentium imagines flatuerentur, adfixis hoftium fpoliis, quae nec emeori quidem refringere liceret: fiquidem muratis etiam Dominis domus ornamenta exflare voluifient. Has domos Prifcorum Imperatorum in hac Regione fuiffe facile eognitu est in Taciri (6) vetustis

describit : comprehendisse eaim longe lateque pervagazum ignem quiequid inliene ex antiquitate duraverat, necesse fuit . Verum prosequendo inflicuto opere, quam mira in omni virtute follertia priscorum obverfaretur animo, non potui fatis contineri, quin pro viribus, quod in me fait, aperirem, quinam maxime filmulus fuiffer Romanis ingeniis, quod ad culmen omnium honestarum artium pervenirent. Qua in re etfi multa differenda forent ( neque enim me latet quantum oneris fubirem ) tamen pro tempore illud inter praecipua libuit in medium adferre, naturam omninm ducem fimni & usum, quo post genium nihil contingit homini melius, in causta extitiile. Ereaim prifeis quam gloriae incitamenta proponermur, coronae, clypei, flatuae, trophaca, ceteraque generis einsdem : factum est, ut infra cuique virtus magis in dies eniteficeret, usu coinde magistro rerum omnium, ad facinora obeunda, elarior conflanciorque. Hine praecipue in bello audaciam ortam, ubi pax evenerat, aequitatem fubfequutam erediderim; hine litteras, ac mukarum artium disciplinas: quae femma, vel fola bona inter mortales habentur. Haec omnia cum antea femper clara, tum maxime post L. Sullam, ac Gn. Pompeium reddita inluftriora. Nam etti post ea tempora libertatis opes imminutae, paucorum pocentia crevit : tamen Principibus in eivitare policatibus, nescio quo pacto, additus hominibus stimulus an gloriae eertamea foit i credo existimantibus minus in occulto latere posse, quae ab eminentioribus in Republica viris conspicerentar, a quibus singulare meritum expetendum foret; quo fachum eft, ut qui abessent alea certaminis, quum multos ob egregias virtutes honestatos viderent, atque cos fequi honorem, divitias, imperium, exemplo adducti ad eloriam adcendereneur, darentene operam, ut liberos, propinquos, familiarefque fuos quam maxime deditos liberalibus fludus haberent: unde ex tam multis, qui eiulmodi artibus incumberent, illud contigiffe facilius fuie, ut ars ipla naturae conveniret, quod Augufto Principe maxime factum arbitror; fiquidem amplom Imperium, altillima pax, litterate infigues, operofile fubfiructiones, figna, tabulae, torcumata (7), aliaque id genus claruerunt; quae deinde modo fenefco-

Hate ex Verv. de Ling. Lat. U.S. IV.
 Cenfule Selludi. de Bullo Carilin. pag. ra. di fiq. adit. Lugl., Bazar. 1640.
 Se come secons demos ocusto conferenza fruitia

boliches, acceptate velturine measuments pranciaviferis. Hinc Mulfilem from hurnatur Tibulita Lib. L t. 53.

L t- 53. To letture deset teres, Meffala, maripus, Ut donne deficie prosperat curvine .

Geddenfi sheriar ad maioren loci haisfemodi etplinariasem Core, Philip. II. cap. 15. & Verp. Arneid, Lib. VII. v. 183.

etta. 1.0n. vm. v. 135. (a) In Nersone Cap. 35. n.-6. (b) Lib. XXXV. Hilber. Netten, cap. s. (c) Vide Tack. n.-1. 5. (b) Vide actual turns jun casilo dicherera i quan esi

Valle erant surmo, feu curio elaborara i quam enim gopturazilo Ciracci, Lucini cuclaturum adpellant. Van

# image

available

not

colosseum, Zenodori opus, satis aperte A cum significaret. In Pandectis quoque obindicavit, iam tum periisse fundendi aeris scienciam, si Plinio adcedimus (1), quum Princeps largiri aurum argentumque paratus effet , & Zenodorus scientia singendi caclandique nulli veterum postponeretur.

#### Aedes Veneris Erycinae .

Numen Veneris non est, ut ulterius prolequar, quum supra meminerim. De Erycina autem fatis dictum in Collina Porta. prope quam infigni templo, atque porticu ea colchatur. Acdem autem eiustlem Vene-ris, quae in Capitolio exstitit, votam fuisic in adventu Hannibalis a Q Fabio Maximo Dictatore, Livius (2) auctor est, quum ex fatalibus libris editum foret, ut is voveret, cuius maximum imperium in civitate effet. Inlustravit maxime templum memoria infignis pueri morte pracrepti: nam quum ex Germanico, & Agrippina M. Agrippae plures liberi essent, duo infantes ad-huc rapti (3), unus iam puerascens festivirate infigni, cuius effigiem habitu Cupidinis in hac aede Livia dedicavit : alterum Augustus in cubiculo suo positrum, quotiescumque in-troiret exosculabatur. Haec Suetonius (4).

## Lautumiae (5).

Lautumiae Siculorum lingua lapidicinae, ut Asconio placet (6), Syraculanus carcer, certe nomen publicae custodiae Romae dedere, quod ibidem quoque loca prins caesis lapidibus exsecta essent. Apud Livium (7) legimus in magnis tempestatibus Triumviros carceris Lautumiarum intentiorem custodiam habere iussos. Id autem acdificium ad terrorem ingravescentis audaciae media Urbe imminens Foro ab Anco Martio Rege primum aedificatum conftat; deinde a Servio Tullio in ea parte auctum, qua ab eo Rege Tullianum vocant locum. is codem carcere humi depressum, concameracumque, ubi fere Principes viri in vin-eulis haberentur: quandoquidem P. Lentulus Praetor in eum locum demiffus ibidemque interfectus est, quod una cum L. Catilina in patriam conspirasset. Livius (8) autem Actholorum Principes a Marco Attilio refert Romam deductos, atque in Lau-tumias deiectos, quum humi demissum lofervarum est inclusos Lautumiis vinctorum loco censeri; siquidem nihil intersit parietibus, an compedibus tenerentur. Verum Laurumias non modo ipsum carcerem, sed, ut in multis, adiacentia fimul loca accipienda esse arbitramur. Nam & idem Livius (o) auctor M. Portium Catonem atria duo. Maenium, & Titium, emisse in Lautamiis, Basilicamque ibi fecisse, quae Portia adpellata est.

Tropaca C. Marii, Sullae Triumphalia Ornamensa.

Tropaea C. Marii (10) de Iugurtha, deque Cimbris arque Teuronis idcirco constituta primum a C. Mario in Capitolio existimamus, quod celebris locus infignibus triumphorum haberetur. Testimonio sunt foruix Cor. Scipionis, tropaea Neronis Domitii (11), arcufque L. Septimii, & M. Aurelii Principum codem loci erecta monumenta. Adeedir, quod, quum L. Sullae triumphales statuae, traditioque Iugurthae aurea, Bochi Regis Numidarum donum, in Capitolio statutum esset, quod Marius evertere conatus est, par fuit in illius invidiam, aemulationemque & fuas victorias, ac tropaca codem Capitolio Marium constituisse, a Dictatore Sulla postea disiecta, quo Marianarum partium memoriam penitus aboleret : qua in re tantum abfuit, ut vir ingentis spiritus triumphalia de lugurtha monumenta desiisse pateretur, ut traditionem Iugurthae semper signaverit scalptura gemmea nobiliffimi artificis, quod postea a Pompeio usurpatum fuit, si Dioni credimus (12), Nam, quum ille obiisset, sero id quidem, ac non prius Caesar credidir, quam annu-lum a se deportatum inspexisse : erant namque in illo tria tropaca infculpta, ficut in illo, qui Sullae fuerat. Illud nimirum conftat Iulium Caefarem, quum munus aedilitium edere instituisset, constatas clam Marii statuas deque Cimbris victorias noctu in Capitolio erexisse, micantia auro monumenta, titulifque Cimbricis infignia, quae mane confpeda Marii gloriam extollerent, optimatium autem factionem deprimerent . Caesari enim, ut Sullae verbis utar, multi Marii inerant. Haec cum ex aliis multis, tum praecipue Suetonio (13) & Plutar-

<sup>(1)</sup> Hifter, Natur. Lib. XXXIV. cap. 7. in fine. (2) Lib. XXII. cap. 10. (2) Morre [cilicer perentii its ex antiquo Saxo apud Reinclium Claf. XII. 7. adferitur, hifce litteris ela-

IN PRIMO AETATIS FLORE RAPTUS.

<sup>(</sup>a) In Caligula cap. 7. n. n. t. (5) Lactumus recke, non Latonias feribendum, ut pla-ear nonoullis, centra ques inforgis Incobus Guiscius vir Legum confuttifimus Lik. VI, Obferv. 7. L. s. f.

de Aleat. 1. Succurritur 9. f. ult. fC ex quibus cauf-

de Attat. I. Succuritur p. f. sult. C. ex quibes cauf-fer misiere de Prace. Urb. pag. 72. () In Verr. de Prace. Urb. pag. 72. () Inb. XXXIII. (ca. pa. 6. () Inb. XXXIII. (ca. pa. 6. () Inb. XXXIII. (ca. pa. 6. () Fals de C. Mario fermo fait in Aedé Honair de Virentis, in Repleas Urbis Prims. () E. Suction in cais with cap. p. n. 6. de 11. n. 1. (1) Lib. XLII. pag. 114. (1) In Visa India Geoldric op. 1. n. p.

Atrium Publicum . Atrium Libertatis . Multa concurrent, quibus coniesturam

facimus Atrium Publicum idem fuific quod Libertatis Attium . Nam quum facri , aut profani aedificii prima pars post ve-stitulum, Atrium apud priscos diceretur, fequirur or in his publica acque ac privata negotia peragerentur; unde & Libertatis Atrium, ubi quae liberi essent populi, & ad communem usum publicarum rerum pertinerent , administrarent . Reperitor frequen. tiflime & in nummis vetufti aesis (2) Pu-BLECA LIERTAS: quem titulum ideireo a nonnullis Principibus ufurpatum arbitramur, ut principatum, quem loco regiae potestatis adiciverant, diffimularent. Atrium igitur Libertatis, fi force minus a folo exftructum, certe reflicutum ab Afinio Pollione confrar, oum Augusti adhoreationibus Principes viri Martius Philippus, L. Cornincius, Munarius Plancus, Cornelius Balbus, Servilius Taurus una cum M. Agrippa Urbem adornarunt . Quod autem Attium hac Regione constitutum fuesie, & Livius adferie (3), qui de caelo tachum in Capitolio fuiffe refere, & lex de Vestalibus restis est fixa in Atrio Libersatis, qua caurum, ut puniretur capite, qui probrum virgini Vellali fecif fet. Eius vero meminit Fell. Pompeius (4) ex ea M. Catonis oratione, quae de auguribus inferiberetur : quae fane lex . dum Ca. pitolium conflagraret una cum ceteris incendio confumta est; ibi namque, ut fupra diximus, & cererae publicae conflicutiones acreis rabulis incifae custodiel antur . Hujus aurem aedificii magnitudo quanta fuerit ex hoc maxime percipi potell, quod Germanorum militum hand parva manus in codem Libertatis Atrio commoraretur. Nam bello civili Othoniano, quum Ceitius Marius ad electos Illyrici exercitus multus effet . Vipfana in porticu fedentes , pracceprum Amulio Scieno, & Domnio Satino primipilaribus, ut G.rmanos militus e Liberratis Atrio educarent . Hace Tacitus (5).

#### Aedes Concordine.

Concordia, de qua dicturi fumus, ut de illius numine o mnium potifismo ad tuenda imperia nunc exceamus, hine maxime ori-

cho (1), qui in Quaefionibus docettropaea nefas elle refici, vel refarciri, quae vetu-faze consimura ellene. fuerat; cuius dedicatione, quum ingruentibus bellis fuperfederetur, hoftis enim cervicibus infliterat, in religionem venit locatam acdem ad id tempus non effe. Itaque Duumviri ad eam rem creati ab Aemilio Praetore Urbis Gn. Pupius, & Caefo Quinclius Flaminius acdem in arce faciendam locaverunt : de qua Livius (6) dixisse videtur : infigni anno, quo Sicilia domita eff., prodigia aliquot vifa, nuntiataque funt in aede Concordize, victoria, quae in culmine erat fulmine icta, decuffaque ad Victorias, quae in arce fixa erant, haefit; neque inde procidit . Romae adhuc exflat monumentum pervetustum, quo adparet a L. Septimio de M. Aurelio Principibus restitutam fuisse Concordiae zedem, five Capitolina ea fnerst, five quaevis alia a Furio Camillo, aut a C. Flavio vota, de quibus fuis locis disimus. Litterne marmore incifae ad hune maxime modum se habent:

> S. P. Q. R. IMPP. CARSS. SEVERUS ET ANIONINUS PII FELICES AVGG. RESTITUERUNT. S. P. Q. R. ANDEN CONCURDING VATUSTATE CONLAPSAM IN MELIOREM FACIEM OFFER . ET CULTU SPLENDIDIORE RESTETUZEUNT.

#### Atrium Macnium & Titium. Bafilica Portia .

Atrium domus fuiffe parrem nemo dubirat, qui Vitruvium Pollionem (7) adtentius perlegerir; fiquidem Principious viris Magistratus saepe gerentibus sacienda praecipiat alta atria, vestibula regia, ampliffimaque periflylia ad decorem maseflaris non minus ac in publicis operibus exornara; quod in domibus corum facpius & publica confilia , & privara iudicia exercerentur . Domum autem ad Forum habniffe Macnium quemdam feuriliege infiguem, Afconius (8) auctor eft; qui Macnins Columna dictus, quod in vendicione domus fuae Carone, & Flacco Cenforibus, ut ibi Bufilica aediscaretur, ius fibi unius columnae excepiffet , fupra quam tectum projeceret , fpettareque munus gladiatorium pollet, quod etiam tum in Foro dabatur. Ex illo igitur, fi Asconio magis adcedimus, columna Maenia vocitara cit. Neque ab re fuerit, & illed in medium adferre, quod Maenii Titilque frequentiflime oforpata in Pandellis (o) nomina forte hine, unde & atria Titium. Mac-

(1) Lib. XXIV. esp. 10, (4) De Verben Signific, ad verb, Frairam.

<sup>(1)</sup> Quaeffice. Rom. 16. Contale Execution Spunbersium Deff.1X de Praest, & Usa Namain, pap. 788, a ubi planamorum demariorum memura ADSERTORI LIBERTATIS

PVBLICAE

<sup>(5)</sup> Histor, Lib. L. cap. 31, n. 1. (6) Lib. XXII. cap. 31. & Lib. XXVI. cap. 52. 7) De Archinell, Lib. VI. cap. 5.

<sup>(</sup>f) In Divinas. Gleer, pag. 36.
(s) Parfom su exemplis magis magisque destrianre adsignes, nomina have comparies in Teffam Contratibles, Pigisiel, its.

Maeniumque originem duxerint, quum in- A tiae molem, permultum conducere simul, fignes viri fuiffent, ut quorum atriis Bafilica Portia adstrueretur, atque illorum nomina, quod ea prima Basilica exstiterit, in qua ius dicerent, in exempla devocarentur. Adstructa autem saepe & saepius veteribus nova aedificia, testis est Aristides Smyrmacus (1).

#### Columna Aenea .

Varie a priscis observatum morem in foederibus adnotandis couftat. Nam ex Festi Pompeii (2) Commentariis clypeum antiqui ob rotunditatem, etiam corium bovis adpellarunt, in quo foedus Salinorum cum Romanis fuerat descriptum; quod ipsum & Dionysius (3) refert, etsi alicubi distentit. Hiuc & ad columnarum celebrationem animum adiecerunt: fiquidem C. Macnio Consule erecta aerea columna est (4), quod prifcos Latinos devicifiet; quibus ex foe-dere tertias praedae Populi Romani praestaret : quem morem a pervetusto di versum durasse usque ad M. Ciceronis tempora idem tradit in ca Oratione, quam pro L. Cor. Balbo dixir. Eius verba haec funt : Cum Lat nis omnibus foedus idum Sp. Caffio , Postbumio Cominio Cofs. quis ignorat? quod quidem nuper in columna aeuca meminimus post Rostra incisum & perscriptum fuisse. Demum quum utus acris ad perpetui arem monumentorum iam pridem receptus esset, a columnis ad tabulas transiit, in quas non modo foedera, verum & Senatus Confulta, Plebifcita, ac Publicae Constitutiones omnes inciderentur. Harum autem tria millia numero reflituisse Vespafianum Principem, quae simul cum Captolio conflagraverant, Tranquillus (5) est auctor.

## Templum Fidei , Templum Termini .

Fidei ac Termini templa primum a Rege Numa in Capitolio condita Plutarcho (6), & Lactantio (7) auctoribus conftat; quod debet nemini videri mirum, cum quia vir Sabino genere ortus, quo, si Livio (8) credimus, nullum quondam incorruptius fuit, tum quod ferocem armis populum nactus, nulla ratione melius Rex gravillimus molliri posse existimavit, quam si efferis militum animis Deorum metus iniiceretur: idque ad diffimulandam in medio tot finitimarum gentium crefcentem poten-Tom. II.

& magis fidum Regi populum in dies reddere : fiquidem , ut ex alieno facinore cautior natura mortalium est, forte discerptum patrum manibus Romulum opinabatur . Adcedebat ad hoc, quod fuopte ingenio temperatus virtutibus animus, edoctufque disciplina illa tetrica, ac severa veterum Sabinorum T. Tatii eiusdem generis Regis exemplo movebatur; quippe qui Sabinis Romanisque, Romulo duce, imperium contociantibus, quum sibi in divisione Capitolium, Quirinalifque rupes obtigifier, Soli, & Lunae, Saturnoque, & Rheae, Vestaeque, praeterea Vulcano, & Dianae, & Quiino templa arasque erexit; multis infuper Diis Geniisque sacella posuit, quorum nomina Graece proferre sibi distidere Dionyfius (9) vifus eft . In omnibus autem Curiis Iuno Menfalis constituta, Quiritia dicta, quae, ut idem refert, ad aetatem firam incolumis permansit.

#### Aedes Mentis .

Mortalibus ab immortalibus quam nihil mente praestabilius datum sit, ut quae particeps Divinitatis existimetur, mireniur numini cius votam acdem in maximo rerum discrimine post Hannibalis in Italiam adventum? Nam ob taetra prodigia, infpechis Sibyllinis Libris , Ludi Magni voti , Ledisternium habitum, & Menti acdes ab Otacilio Craffo Praetore vota . fi bellatum prospere esser, resque publica in codem fuisset ante bellum , statu permansisset ... Haec Livius (10) . & in Fastis Ovidius (11) , quorum gravior in Capitolio constitutam fuille aedem testatur, uti & Erycinae Veneris eodem discrimine votam, quum ceteris Diis tantum Leclisternia haberentur.

## Vicus Longus .

Vicus Longus quum dicatur, per se demonstrat tractus longitudinem, unde illi putem iuditum nomen, quod per multum spatium five reda, five flexuosa protenderetur. Hunc autem fuiffe in Fori Regione non facile reperies certo auctore. Danasus tamen in Libro, quem de l'ontincibus Christianis scripsit, bis eins meminit: unde elicere magis quam adrirmare possis exthris-fe Vicum in hac Regione. Celebravit maxime locum Febris Templum in tummo Vico constitutum, qued veteres numini, Yуу 110

<sup>(1)</sup> Loc cit.
(3) De Verbor, fignific, ad verb. Chyono antiqui ec.
(3) Lis. IV. pag. 337. n. 8. edit. 3ylb.
(4) De har mentitat et inn Bernarden Montifuecon in fuo
(5) De har mentitat et inn Bernarden Montifuecon in fuo
columna C. Mezneli, qui devicerat prifico Latinore,
(5) In Visar Tiit Fias. Verpafini cap. 8. n. 12.
(9) In Numar.

<sup>(7)</sup> Lib. L de falfa Relig. cap. 20.

<sup>(8)</sup> Lib. I.

<sup>(</sup>o) Lib. II. pag. 124. m. 8. edit. Syth.
(10) Lib. XXII. cap. 10. Eiusdem autem aedis aedifi ationem ab eodem Otacilio Crasso Duumviro factam praefert idem Livius Lib. XXIII. cap. 31.

Meni quoque numen bobet. Menti delubra videmur Veta metu belli, perfide Penne, zui. Adde etiam D. Aug. da Civit. Dei Lib. VII.

ut misus noceret, flatuere i deferendaque A or emedia, quibus agra corpor invareatur cenfuere. Hoc Maximus Valerius (1) Fuit è in Vico. longo Sacellum Puedienis Piebeis, co maxime memoratu digaum, quod aemulatione atque odo partirii generis ab Virginia Auli filia plebeio mupa L. Volumnio Confuli dedicatum fuit, quam orro certamine inter matronati in Sacello Pudicitiae Patrigia (2), Aeris arcereter.

#### Arbengeum Iuligeum .

Athenseum locum Romae fuiffe honeflarum artium gratia conflitutum, nemo dabitaverit, quum praesertim Alexandriae exftiterit celeberrimum , utpote qui & ambulacra haberet, & exedram coenaculaque, ubi verfantes circa difciplinas, relavarent animum: qua vero Regione, quove primum auctore genereque aedificii auditorium id conftruchum fuerit, quia incertum diversitas tradentium facit, brevi in unum coulegimus, quae de his paffim a nobilioribus traduncur. Athenacum igitur, five ut Acro vo-cat. Mufeum, ex Pandectis (3) conflat in Capitolio fuiffe docendi cauffa conflitutum, locum, fi Dioni(4), & Zonarae credimus, lulieo coniunctum, ubi quandoque Senatus haberetur. Supra enim diximus Senatum in Capitolium convocari folicum, ubi de fumma belli, aliifque id genus rebus graviori-bus deliberaturus foret . Lampridius (5) tellis ell , Principes ad Athenaeum audiendorum & Graecorum & Latinorum Rhetorum, vel Poetarum cauffa frequenter procellisse. Dio (6) autem in Augusti gestis Athenaeum refere Chaleidicum fuille dictum a Chalcide Urbe, ut puto, quod chalcidico genere ftructurae aedificatum force, ficuti & Minervae Chalcidicae templum, de quo fuo loco dicemus. Senatum certe Iulieum in patris honorem Augustus adpella ri voluit. quo loco Victoriae statuam erexu. oulus gratia fe accepiffe imperium iudicaretur.

#### Domus Appii Claudii.

Inter infignes trit & Appli Claudii domus, quum & içie infignis fetelta libdine faille. Nim quum polt Virginiae atros illud fatinia, quod Decenwiria cunfă amicendu porefluis fuir, cunda ciriras fordo feciaculo concinerar v. cora fabiro ad rribural tumulentatium rica, Appins pertugene qui fina fundi antica i ca team nevenpus qui fina fundi antica i ca team nesupra qui fina fundi antica i ca team neadverfaziti s, capite obvoluto recepia,

#### Statua Aerea Caefaris Dillatoris.

Caefar Diftator, vir, ut inter omner condita, fupar accreto meratie nagusa clarufque, avador temen glorite fur. Nam pratect quod exare lonicatar (1) faratum pratect quod exare lonicatar (1) faratum terram inter Romanos Regs. recepie, quorum fatatas (2) quam Foro Cappiologue celebri loco facebreneur, magnam fisi confatie invaliam crediderim, unde dill fama affichati regni regiuque nominia, que intertario del caefa materior del caefa materior del caefa ma-

#### Curia Iulia (9). Superius in Curia diximus Scuarus Con-

falta möre maiorum insta in Cruis Hoshiku, Pompetia, & Bulis firsi foliati, quee Ioca per Auguret confirma, quanvia prostian distant compartationa adoptivariosi (Cipolica temporariosi (Cipolica Confirmationa) (Cipolica confirmationa) (Cipolica confirmationa) (Cipolica confirmationa) (Cipolica confirmationa) (Cipolica confirmationa) (Cipolica cipolica confirmationa) (Cipolica Cipolica confirmationa) (Cipolica Cipolica confirmational confirmational cipolica cipolica confirmational confirmational cipolica cipolica confirmational cipolica cipoli

Co-

(c) Lis. II. de Pergific. Il innecente any, 5, n. 6. Common recen tolle habe le froms powe del i stituen servera delentare, cupar voice rolls vienue, quan forestaria noderatire, cupar voice rolls vienue, quan forestaria noder poolet, sissonem se froms vier derge. De temple Febru confelendan Augel, de Courte Del Lis. III. cup. 14, Percente, custos Symmeth. Centro Lis. III. de Nat. Dept., de Addison in Valin.

(2) Scotland in Vertical Roman S. Murica in Cocondition for impredication Roman S. Describt Rofestion Section vision and Section 2. Describt Rocondition for the Communication of the Communication of the entire in present extended require, tree votelier taylors and under formain, quinque foranciation of the Communication of the Communication of TA-NFILDM HOC PERVICUSTYM PIDICATIAN PAIRTIAN

A GENTILITATE DICATUM ANNO DOMINI CCLXL CHRISTANA PIETAS
IN TEM LUM COMMUTAVIT,
(3) Cod. Luft. Lis, It, 16: 18
(4) Ross. Huft. Lis. Lt., pag. 334.
(5) In Alternate, cap. 35:
1 Los. Cir.

(4) Exercises
(5) Coolige ex Pitelo Hift. Not. Lib. XXXIV. esp. 5fr 46 bec; in fallor, lequing Liran Lib. XXIIIcop. 19.
(3) Test fib) eredhas flacuse haboit Cacter Diffuse,
name in Form, de coat mention near Pite. Jack mot.

(2) Ties (bit erreius natum nature taleur consumers, manum in fonce, de qua muntio passe Plin, luce mot excitate, a finm in infala Therina, de qua Tucir. Hifl. Lib. I. 76. s. tertiem in medie Fore men templem Vaceria Genkitria, quem bele indoor foreignaiss.
(c) De luc date differit Die loce pusibe fuperius adlate-

A S. DIONYSIO SUMMO PONTIFICE S. MARIAE IN COSMEDIN

Calumna Roffrasa Inlii Caefaris, Celumna Lapidis Numidici .

Satis superque dictum earum artium praecipuam curam insedisse Romanorum animis, quibus fibi gloriam compararem, reciteque factorum memoriam potteris tra-derent. Hine ab Düs ad homines origo ufufque statuarum defluxit, quarum primo tripedanea honorata menfura, deinde iusta tantum adolevit, ut moles flatuarum, quos coloffos vocant excogitarent factitarentque. Idem & in fornicibus dixerim, monumenti genere in areus speciem, quod ab exiguis profectum initiis, ficut in Scipionis fornice adparet, adeo modum excellit, ut pro masimis aedificiis haberetur, quod praecipue n Domitiani Principis monumentis triumphalibus conftat . Par fuerit & columnarum ratio, nam a primordiis breviores, & hae Albanze quidem , tantum incrementi deinceps suscepere , se ingenees peregrinique marmoris e Numidia , & Asia usque in Urbem adveherentur, quas, quom in taneam altitudinem exquirerent , ut fispra nihil folids lapidis reperiretur, ad cochleas casque Pario marmore constructas animum adiicienres , Trainnam Antoninianamque erexerunt , opus fane nifi his, qui videre, incredibile, C et quod ad nastram usque aetatem iucolume manferie. Quod autem ad Caefaris columnas pertinet, duas Dictatori posteas invenio, rostratam (1) unam in Foro, quandoque Poenis victis navali certamine merut, ut fibi triumphalis flatua decernoretur, veluti columnae autea corona impofita; alteram (1) prope xx. pedum lapidis Numsdici, quam plebs folicità de cacde eur in Foro flatuit, feripfitque PARENTI PATRIAE. Hace Quiuchilianus (3), Servius (+), & Appianus (5).

#### Amphitheatrum Inlii Caefaris .

De symmetria formaque spectaculi fatis compertum primo veteres rotundam cenfuifie, deinde in femicirculi figuram, rurfusque prifitinam, ut omnium quam maxi-me perfectam, recepille. Quis autem apud Romanos primus omnium Amphitheatrum conftruxerit, incertum adhuc. Scimus tamen Augusti tensporibus primum in Amphi-theatro ludos editos , qui prius in Foro da-bantur. Austorem vero spectacula, neque

(1) Has C. Duillies Coef pofelt, at refties ex Varic. Cod. activele Pittiens in Lan. of Vorb. Colomes Rofreso . Hier & apad Montfaccon ibid. legitur

Tranquillus prodit a qui Judorum meminir neque ex veterum commentariis facile effe adfirmare. Tantum in medium adferam, quod apud enmdem Tranquillum, Dionemque in diffentione est, ut si minus nobis. cereris fakem aditos ad veritarem patear. Verba Tranquilli de Caefare Distatore haec funt (6): De ornanda inflemendaque Urbe, item de tuendo ampliandoque imperio , plura ac maiora in dies deflinabat. In primis Martit templum , quantum nufquam effet , exfirmere , repleto , & complanato lacu., in quo naumachiae spellaculum ediderat , theatrumque fummae magnisudinis Tarpeio monti accupaus . Ex his verbis destinasse . non absolvisse Caesarem aedisicism, quod animo conceperat in aperto est . Dio (7) autem scriptor fine diligens, ut qui Latina Graecis tradere adniteretur, theatrum ait venarionum cauffa a Iulio Caefare exac dificatum, quod, quum fine fcena probat-fet, ac undique fubfellia haberet, adpellatum fuiffe amphitheztrum: in co praeterea hominum ferarumque adeo varia numero-faque spectacula edidiffe, ut de his filere, quam parum ad fidem dicere fatius fuerie.

#### Arent Neronia.

Conceperat iam animo Nero Domitius victoriam de Parthis integro adhuc bello , arcufque in tropaei speciem Capitolio medio erigebantur, ut fere funt pro libidine praecocia ad pollicodum fibi Principum iugenia; quum fuperveniens ex Afia mintius amiffarum rerum, docuit nimis indulfille eum perpetuae felicitari : quaproprer lieteras prandenti fibi redditas decerpfit, calices cryflallinos suprema ira inlist, fugamque animo agitavit : fiquidem faepe pati Romanos fcelera imperaturum, ignaviam vero minus perferre cognoverar, qui tandem fibi par vitae exitium invenit.

#### Sacellum Isvit Confervatoris.

Bello civili Vitelliano, quam Domitianus Flavius una cum parruo Sabiuo, ac parre copiarum in Capitolium confugiffet, inrumpentibus Vitellianis, & ardente templo, apud aedituum noëlu occultatus, mane follertia literri celatus Ifinci habitu , inter facrificulos evafit, atque iterum extra Capitolium ita delitaie, ut scrutantibus, qui vestigia subsequerentur, deprehendi non potuerit. Hinc, Yyyz

Referes. Hier & neud Montfiscen übel, legitur Caleman Referet Datilians. (3) Hone momera vort. in Isl. Caufore say, 35, n. 2, & mer colosi les reliquies, firma quequa Islii Cap-feru séasment Montfiscen la Dier, Isla, Ing. 1987. feru sdaumerat Montlaucen in Lyur, etan pap, 171. Fust infeper in commercie Confelationis isperia fla-tua inceta masmorea , confelari vellimento, quam

Caclasis a Bruto interfecti creditam et in Scillam expertatum dacet Fluminius Vacca in Schodia apud Montfauron loc, en. pag. 159.

<sup>(1)</sup> Lib. I. cap. 7. (4) In Virg. Georg. Lib. III. v. 29. (5) De Bell. Chr. Lib. 11. pag. 521.

<sup>(6)</sup> In Islio Caefare cap. 44. ft. z. (7) Lib. XLIII. cag. 251.

ut putavit, servatus numine, rerum potiente | A| Vespasiano patre, Iovi Conservatori aram facellumque posuit, eo maxime loci, quo apud aedituum clam pernoctaverat, ibique latentie refugientisque speciem marmore expressit: mox imperium adeptus codem Capitolio Iovi Custodi templum ingens, seque in finu Dei facravit. Haec ex Tranquillo (1), Tacito (2), Poetisque (3). Nec desunt monumenta prisci aeris ab codem Domi-tiano percussi, quibus ad effigiem Iovis dextra fulmen tenentis inscriptum hoc sit elogium:

## IOVI CONSERVATORI.

## Hercules Coloffeus , Inppiter Coloffeus .

Herculem ac Iovem ex aere colossos, qui in Capitolio stetere, ideireo separatim in hoc Capite refervamus, quo statuariam artem commodius profequeremur; quorum alterum Lyfippi opus e Tarento transfulit Fabianus Verrucosus, alterum finxit Sp. Carvilius victis Sampitibus facrata lege, quum & Italia colossos factitare coepisset : cuius amplitudo tanta fuit, ut conspiceretur a Latiario Iove. Habuere in eodem Capitolio admirationem & capita duo item co-Ioffica, quae P. Lenrulus Conful dicavit, alterum a Charete Lindio, Lylippi discipulo, alterum a Decio factum, qui comparatione adeo posthabitus est, ut artificium minime comprobaretur. Definent admirari imperiti, qui propemodum negant tam vastas ex aere statuas exstitisse, si Plinii (4) volumen de metallicis adcuratius perlegerint, qui Solis colossum Rhodi LXX. cubitorum altitudinis fuisse resert, compactis adeo membris, ut maiores digiti effent quam pleraeque statuae, pauci vero polli-cem eius amplesterentur. Verum quod & peritis aeque miraculo est, Rhodum prae ceteris hand pollentem fatis civitatem usque adeo colossos factitaste, ut centum numero in eadem Urbe essent, nobilitaturi singuli, ubicumque suerint, locum. Evecta enim primo supra mortalium sidem ars est successu, mox vero etiam audacia. Sed, ut ad Romanas statuarum moles transeamus, neque aliunde adcersitas, vidimus ipsi Romae Neroniani colossi fragmenta marmorea, ea quidem magnitudine, ut nist peritissimis conicctari difficile sit, quibus potissimum membris tam valti corporis frulta ipfa lapidum coagmentarentur; quae ideirco etiamnum in Capitolio cultodiuntur, ceu restimonium tam immensi operis. Viserentur, ut puto, & aerea fragmenta ingentis maguitudinis, quum, non tam hominum, quam equorum elephantumque ex aere fimulacra plurima Romae exftitiffent, ni obnoxium variis usibus aeris metallum in praedam con-cellistet, aut in aliena opera distractum suisfet : quod ipfum ın cauffa fuiffe exiftimaverim perliciendi statuariam artem . Nam quum absolutissima quaeque signa tenuissimis laminis conflassent, co minus praebitura caussam praedandi videbantur, quo minor summa liquesacti aeris constitisset. Ita veteres dum praesenti laudi simul, ac diuturni:ati gloriae student, fingendi artem egregie funt adfequuti .

## Templum Fortunae Reducis:

De templo Fortunae Reducis, quum nullus certus auctor meminerit, praeter Va-lerium Martialem (5), consequens est; ut coniectura adiequamur, quo maxime auctore, locove erecta aedes fuerit. Exstat in nummis vetustae notae a Vespasiano Principe percussis titulus inscriptus FORTUNAR Repuct, ob reductum fervatumque, ut puto, Imperatorem. Est in Fortunae effigie habitus eiufmodi, ut procerior stet muliebris figura, finistra cornu tenens copiae, dextra temoni innitens; cuius elogii nihil prorfus confimile in Domitiani nummis reperitur. Quapropter, quum Domitiani temporibus templum exstaret, consentaneum est a Vespasiano suisse aedificatum, dum reducem incolumemque Vitellianis adversantibus Fortunae numine se esse existimaret. Quod autem in Capitolio constitutum suisse opiner, facit cum ipfa Capitolii post incendium a Vespasiano facta restitutio, quo simul cum cereris Diis, & Fortunae numini dicari templa religiosum videbatur; tum quod Domitiani infigniores arcus templo Fortunae propemodum coniuncti in Capitolio exstarent. Statuas enim aureas, quas Martialis (6) describit, si Tranquillo adcedimus (7), nisi in Capitolio poni Domitianus prohibuit, ac centeni ponderis (8).

#### Arcus Domitiani , Statuae Domitiani ,

Domitianus Flavius quanta libidine adcensus gloriae ostentandae fuerit, testes sunt Iani arcufque, cum quadrigis & infignibus triumphorum, tanti ac tot per Regiones Urbis exftrucli, ut Suetonio auctore (9), cui-

<sup>(1)</sup> In Vita Flavii Domitiani cap. 5, n, 2, (2) Hiftor, Lib, III, 74, 2, (3) Ex vetudo Anonymi Epigrammate, ut docet Georg, Fabricius Deferby, 'Urb, Roch, cap. 10, (4) Hift, Nar, Lib, XXXIV, cap. 7, (5) Ita, VIII Pages de

<sup>(</sup>a) Hill. Nat. Lib. AXALY. cap. 7s (5) Lib. Vill. Friger, 6s, v. 1. Hit wir Fertunge Reduct Infigurita Late Tropla nitus; fifth were nupre cost Co. Huius templi citim meminit Claud, de Honor. Conful. Lib. VI. p. 1.

<sup>(6)</sup> Ibid. ver. 10. (7) In Flavio Dominino cap. 13. n. 5. (8) Ceri pardiri feripum ell in adestribus Surtonii editionibus, in fore flutuus fib Dominiagum one pro-belle centere product maiores regionals in Capitolia. Proc. Communication Orientation. Proc. Communication Orientation. Service visional facili tentante pandere sultris. Silv. Lib., V. 1. 189.

<sup>(9)</sup> Ibid. n. 7.

dam Graeco inferiotum arcui fit septempe- 1 A CIM CONSVEATVS CEPIT, quod ipfum ante eum nemo adfequetus est. Statuas insuper fibi in Capitolio nequaquam nisi aureas, & argenteas poni permifit, ac centeni ponderis. Quod autem în Capitolio constituti arcus essent, cum locus ille celebris victoriis, ut credam facit in tanto praesertim monumentorum numero, tum figna ipfa auro fulgentia, si Papinio credimus, in Capitolio conlocata, qui septimum decimum Germanici sui Consulatum se celebrasse testatus est. Permanet adhue in Circi Flaminii Regione non longe ab Augusti Mausoleo & marmoreus arcus viam, ut puto, Flaminiam complexus, in quo fiquidem Minervae effigies expressa est, quam Princeps idem superstitiose colebat; pro certo creditur Domitiani opus exflicisse. Infignia fane victoriae adparent nullis celebrata litteris, quod propterea adcidifie putem, quandoquidem post eius caedem statuas, imagines omnes, nominaque corum, tollendas delendafque Senatus censuisset.

## Elogium M. Aurelii Principis .

In Capitolio marmore incifae litterae adhuc exflant ad hunc maxime modum (1):

S. P. Q. R. IMP. CAES. DIVI ANTONINI FIL. DIVI VERI PARTH. MAX. FRATRI DIVI HADRIANI. NEP. DIVI TRAIANI PARTH. PRONEP. DIVI NERVAE ABNEP-M. AURELIO ANTONINO AVGUSTO GERM. SARM. PONTIF. MAXIM. TRIBUNIC. POT. XXX. IMP. VIII. COS. III. QUOD OMNES OMNIUM ANTE SE MAXIMORUM IMPERAT ORUM GLORIAS SUPERGRESSUS EST BELLICOSISSIMIS GENTIBUS DELETIS AUT SUBACTIS.

M. Aurelia Philosopho inscriptum titulum puto, cum ob multas res peregregie gestas in Syria, Britannia, Rheria, Pannonia, tum praecipue Germanis Sarmatisque devictis; quorum omnium populorum victor quum primo simul cum fratre Vero de Parthis triumphasset, postremo una cum filio Aurelio Commodo de Sarmatis triumphum egit: optimus quidem ille Princeps, & qui si parem gestis scriptorem nactus esset, longe praestantior T. Vespasiani deliciis haberi potuisset.

#### Arae Gereris .

Arae Cereris, quod in vico Iugario celebri loco constitutae essent, minime sunt praetereundae, quum praesertim tutela eius numinis Augusto mensi adscriberetur. Sa-crum anniversarium suit satis pervetustum. Nam quum lugentibus id facere nefas duceretur, ea tempestate, qua ad Cannas male pugnatum, legimus fuisse intermis-sim, siquidem nulla matrona expers luctus fuerat. Quapropter ne ob eamdem caussam alia quoque facra publica, aut privata defererentur, S. C. diebus xxx. luctus eft finitus. Hoc Livius (2). Reperitur apud Vitruvium (3) & Cereris fanum extra Urbem , loco, quo nifi per facrificium adiri religio erat, quum caste admodum sanctifque moribus colendus locus forer .

## Curia Augusti.

Augustus a L. Sulla quartus & ipfe Curiam erexit, quum antea Gn. Pompeius, & C. Caesar ad eiusmodi opera animum adiecissent: in quo illud admirari soleo, neque Tranquillum, diligentissimum quidem scriptorem, neque ceteros praeter Plinium tradidisse quidquam, quo in hac Curia Augufto adferenda niteremur. Plinius (4) autem quum pingendi artem maxime celebret post Caesarem Dictatorem & M. Agrippam, qui publice tabulis dedere praecipuam auctoritatem, Augustum tradit omnes suqui publice tabulis dedere pergressum in Foro suo celeberrima parte posuisse tabulam, quae belli pictam historiam triumphumque referret ; eumdemque in Curia, quam in Comitio confecravit, duas tabulas impressisse parieti, Niciae, & Polycharis opus absolutissimum, ut quod ad Plinii usque aeratem a S. P. Q. R. spe-Staretur .

## Domus C. Marii , Domus C. Gracchi ,

C. Marius ignobilium faevissimus, cetera egregius, Domum habuit multis regiis aedibus clariorem; quam iuxra Forum ea de caussa, ut ipse praedicabat, exaedisica-vit, ne populares, clientesque sui, qui eam frequentarent, longo itinere gravarentur: five, quod de feditiofissimo homine credere magis placet, ut opportunitate loci fre-quentius adiretur. Nam & C. Gracchus intestinis seditionibus perinde exagitatus, quo popularior haberetur, e Palatio, qua Regione primum habitavit, ad Forum fe cou-

<sup>(1)</sup> Vide Gruter, pag. 160, 4. G. Statuam insuper equestrem, insum Principem testerentem, desostam myore Scalam sanelam antiporumos, asserti Montfucco in Dist. Italie, pag. 133. & alias refert ibid. pag. 149. item & Anaglyphum pag. 231.

<sup>(2)</sup> Lib. XXII. cap. 56. (3) De Architech. Lib. II. cap. 7. De election. Lecor. ad usum comm. Civitatis. (4) Histor. Nat. Lib. XXXV. cap. 5. sub fin.

tulit, habuitque domum in ea maxime par- 11 te, qua complures tennesque e plebe homines inhabitarent. Hace Plutarchus (1).

#### Seoulera -

Mos sepeliendi extra Urbem apud prifcos fuit, unde ad portam Capenam fepulereta & ex adverfa parte Urbis Campus Martis deflinatus locus, nbi praecipue humarentur, qui infigni titulo excellerent. Hoc itidem poftea cautum in XIL tabulis fuit. Lex incuit, in URBS NE SEPELITO NEVE URITO Scimus tamen praeter eos, quibus ante hane legem, honoris, virtutifque esuffa locus fe-pulturae publicae datus est, Valerium Publicolam, T. Tatham Claudium, L. Iu. nium Brutum, Caio quoque Fabricio tributum ob res egregie gestas, ut solutus legibus in Urbe humaretur; quod, ut in cete-ris, posteri esus jure cenuerune. Fuere & Sempronii Gracchi bene de Republ. meriti ob rem frumestariam reliquiae publice in Urbem relatie; qui quum sepultus effet in Ianiculo, cius offa postea ex prodigiis multorumque responsis Senatus decreto in Vulcanali supra Comitium obruta funt, supraque ea columna cum ipfius effigie pofita. Hace Cicero (1), Fell. Pompeius (3), Tranquillus (4), & Plutarchus (5). Exflat adhuc fub Capitolio in bafi perverufti monumenti titulus inscriptus (6):

C. Poplicio L. F. Berulo, Aed. Pl. Ho-noris Vertutisque Caussa Senatus Con-SULTO POPULIQUE IUSSU LOCUS MONUMENTO, Que Ipse Posterioux Eius Inherentur Pu-BLICE DATES EST.

Novillime Traiani cineres Romam relatos, humatofque fub columna in Foro fuo conflituta legimns apud Sex. Aurelium. Eutropius (7) autem unum omnum Principum Traisnum incra Urbem urna aurea tepultum refert ; in quibus fi qua ducitatio fuboritur, non est ut amvigas, fed continio ipso cenfenda, vel muris magis magisque in dies latioribus pro forcuna & fuccellu rerum, vel campo, qui quoties moenia procedura erant, totics extra Urbem proferchatur.

Ex his, qui extra aleam virtutis malis artibus ad imperium adipiravere, nulli magis merito, quam L. Septimio honores habiti funt . Is namque, ne Herodiano (9) A placet, clariffimus omnium Imperatorum bellicis operibus ad illud faftigii evettus eft, ut vel amplitudine Imperii, vel militum copia, vel magna pecuniarum vi Principes omnes superaret. Atque haec cuncla non modo fuis aufpiciis, fed praefentia & vir-tute confecit, ut qui Didium Iulianum Pefcennium Nigrum, Clodium Albiaum iam antea principatu pollentes devicerit. Huius arcus ad memoriam infignis adhuc exflat in Capitolio titulo inscriptus, cuius exemplum infra censuimus adnotandum ; in quo, fi quem forte Antoninorum nomen moverit, quidem Septimius Afer genere, filiufque Ballianus fuit, qui maior, quam Geta natu imperio fuccettit, fupra repetat in Caelimon-tants arcubus familiam Antoninorum, in quam adoptatos Septimium, Baffianum-que comperiet, aliqui M. Aurelium aépel-latum. Verba elogia ad hune modum fe habent -

> IMP. CAES. LUCIO. SEPTEMO. M. FR.. SEVERO. PIO. PERTINACI. AVG. PATRI. PATRIAS . PARTHICO ARABKO . ET PARTHICO. ADIAHENICO. PONTIF. MA

KING . TRISVNIC . POTEST. ME. IMP. xi. Cos. m. Procos. er IMP. CARS. M. AVERLIO. L. FIL. ANTO MINO. AVG. PIO. FELICI. TRIBU

NIC. POTEST. VI. Cos. PRO cos. P. P. OPTIMIS. FORTISSDIESQUE

Paracipinus. OB REMPUBLICAM. RESTITUTAM. IM PERIUMQUE . POPULI ROMANI PROPAGATUM INSIGNIEVS . VIRTYTIEVS . EQUIN

DOM . FORESQUE S. P. Q. R. Septimii Opus ex Aere (10).

Somnia movific vel graviffimos Principes adeo pervulgatum est, ut praeter Cacsarem Vespasianum non modo ab infomuiis, fed prodigiis penitus abhorrentem non facile invenias, qui ineactus line fuperfittione suerit; quod nimio imperandi stu-dio adcidisse arbitror. Nam essi ceteri cumchi mortales, Principes tamen multo magis inter fpem & metum agitantur; unde erecti, vel deterriri ea fore existimant, quae per quietem animo obverfantur; in quo illud adtigiffe mihi liceat in tanta varietate ingeniorum : fomnia, ut ego ouidem opinor. nulla penitus ratione provenire, quod &

phi-

<sup>(1)</sup> In Gracchia, & in Mario pog. 413-

<sup>(</sup>a) De Legds, Lick II, a), (b) De Verber, hymile, ad Vark, Circles, (c) In Tibre, cap. 1, n. 3.

<sup>-)</sup> le Gracchit.

<sup>(6)</sup> Cenfer Gruer. pag. 455. 2. 1. G. (7) Lib. VIII. cep. 5-

<sup>(1)</sup> Arcom bune Septinismum in radice clief Capitolini, terra pocos deriofism cum alatis Videeiis, alifque infiguibus triumphalibus & Ryquius cap. 33. de Ga-

pit testatur.

(e) De Imp pest Marcom Lib. II.

(e) Hic studes in Geriano apographo defideratur.

philosophi non ignobiles testanter; sed sorte Al homines longo tempore inhabitarent, non quam ex muleis aliquid re ipfa, & facceffia rerum comprobetur, id praestruere folitum, ut in ceteris mortales mala mercede decipiantur. Quod fi ea, quae minime convenere, fomnus firpputarentur, profecto iudi-carent forte, ae opificio ipfo hominis, nulla praeducenre ratione, adcidiffe, quae per quietem viderant . L. igitar Septimius minime ab hac pefte vacuus, nt qui iam inde ab initio principatus Pertinacis nutantem rerum flatum animo invaferat, quum peracto facrificio, iuratufque fidem Principi fomno conreptus effet, vidit per quietem Pertinacem infigni phalerato equo in-fedentem media Sacra Via Forum versus B adequitantem; qui in aditu Fori excuffus, atque humi abiettus eft. Equus autem proxime adflanti Seprimio tergum substernere vifus, eumque perferre fublimem ruro in Forum medium venerabundae multitudini conspiciendum. Cerce Herodiani temporibus exflabat huius imago fomnii, eodem ipfo loco ingens ex aere conflata; quod ad infiguem memoriam positrum a Septimio exiftimaverim, poftquam Imperium adeptus

#### Domus M. Levidi Interregis .

Scandolis contestam fuiffe Roman ufque ad bellum Pyrrhi diximus. At M. Lepidus Carulo in Confulsta conlega, pri-mus limina ex Numidico marmore habut magna omninm reprehensione. Is fuit Conful anno Urbis D. CLXVI. in quo illud cenfuimus adnotandum, quod, quum domns pulcrior quam Lepidi, ante hacc tempora Romae non fuerit, eadem intra annos xxxv. centefimum locum non obtinuerit : digna memoratu res, & quae non minus ad exem-plum, quo mortales aguntur praecipites, quam ad infigne decus tam augustae Urbis pertinere videatur. Haec Plinius (1). Quod antem celeberrimo Foro constituta D effet . demonstrat illud Ciceronis , Cladii torpus, & ipfa quoque Curia flagravit, & tem Portia Bafilica, quae erat ei coniun-Ba ambufta eft ; domus quoque M. Lepidi Interregis .

#### Tabernae .

Tabernas fuiffe ad Forum (2) conflicutas a ula complutes tenucique e plebe est ut dedignemur, qunm urbes, ut cetera, ex infimo fere nafcantur, coalefcantque, ex infimo iere nascanur; coatescanque; Hae autem quatoor, quinque, feprem nu-mero apud veteres reperiuntur pro loci, ut arbitror, opportunitate, vel extitudits, vel refectis aedificiis, quibus ea, quae ven-derent, aut frequenti ufui haberent, continerentur. Nam M. Cornelio Cethero. P. Sempronio Tuditano Cofs. (3) Cenfores feptem tabernas, macellum, atrium, re-giam, quae circa Forum incendio confumta erant , reficienda locaverunt . Inveniuntur perinde ad Forum, & argentariae (4) tabernac postea novae adpellarae. Hannibal indignatus per praceonem venire iuffit, quan-doquidem ad Urbem fedens, agrum, quem ipfe castris occupasset, nihil ob id pretio diminuto venisse, comperisser. Verum de argentariis diximus, dicemulque fua loco in Magistratibus, si modo quae ad rem sint obiter adtigerimus argento multo fuille ufos veteres, quod cum apud ceteras nationes, tum maxime apud Carthaginienses testarum : Squidem Hannibal argenti magnam vim. quam ex manubiis in Italia confegerat, facpe Carthaginem miferit , nollam fere auri vel zeris habita mentione. Romani autem argentum tam frequenti ufu habuere, ut vi-flis gentibus in tributo femper argentum imperaverint, aucupantesque ab usu nomen, ut equidem arbitror, argentum pro aere alieno acceperint . Sic enim apud Livium (5) adnocatum eff ; & Salluftus in Catilina (6) refert argentum communi (7) aere folutum ; unde minime miror tabernas argentarias celeberrimo Foro faisse constitutas.

#### Aqua Tepula .

Aqua Anienis, Claudia, Iulia, Tepu la, ut Frontinus (8) est auctor, quum ad cam altitudinem influerent Urbem, ut in omnem eminentiorem partem aquaeductus levarencur, hand acquum fuit fraudari gloria fua Capitolium, quo Tepula perducta est; siquidem inter orbis miracula excelle-ret . Tepulam igitur , ut Martiam omittamus, de qua incunflanzius traditur, Cn. Servilius Caepio, & L. Caffius Longinus Cen-fores ex agro Lucullano, quem quidam Tufculanum credunt, Romam, & in Capitolium perduxere, anno post Urbem con-ditam D.C. XXVII. M. Plautio Hypsaeo, Fulvio Flacco Cofs. Ea concipiebatur via 1.2.

Hift. Nat. Lib. XXXVL cap. 15. & cap. 6.
 Andlert Lirio Lib. L. cap. 35. Terquirius Prifeus crea Fotim substant dispolule. Vide Quinčid. Lib.VI.

mp. s. (2) Lectus excitavi in Taber. Prim. Reg. (4) Contrie Place. Epol. Adl. II. Scen. 3, v. 14. & Li-

vion Lib. III. cap. 4t. (5) Lib. IV. cap. 6a. Confer infaper mont. Liv. ad an. 63a. Gresov. Pecus. Vet. Lib. L. cap. 5. & 6. &

Dissyfum Halic. Lik. IV, Idem habet Senet, de Disopfrom Halie, Lish IV, Idom habet Sease, de berof, Lish V. Cip. 14. (Q Cap.) 34. 1985. 1955. Amil. 1741. in 4. Ten. II. (2) Addition the workship reploifs Ald, Manatian, whali MSS. Codds fole constraints. Under the Codd of the Contraints. De Aquatello. Uts. Rom. arr. XVIII. pag. 69: Confule tembers Frontison lide arr. VIII. pag. 56: 37. and for general hadde Oronitarian.

tibus ab Roma dextrorfus millium paffium unum; inde rivo fuo in Urbem perducebatur. Iuline postea mista. Nam Agrippa Aedilis post primum Confulatum, Imperatore Caefare Augusto , Messala , L. Volcatio Cofs. alterius proprias vires collegit, & Tepulae rivum intercepir, adquifitacque ab inventore nomen Inliae datum, ita tamen divifa erogatione, ut manerer Tepulae adpellatio. Multa practereo ut parum cognita de fublitructionibus, quas quidem modo fubterraneo, modo arcuato opere exaedi-ficari necesse fuit, quum ad libram Capitolini Collis aqua perduceretur. Sed hoc, ut aedificia ipla Capitolina, five rhermae, five pifcinae, aliudve opus aquarium fuit, cuius graria dispendii tantum erogatum est, aliorum relinquimus iudicio; quum prae-fertim uon habcamus, quibus potifimum nuftoritatibus innixi ca pro certo adfirmemus.

#### Statua Horatii Coclitis (1)-

Horario Cocliti uni ex his, qui fola praefentia animi hostem ab Urbe arcuit, quis credat defaisse statuae honorem iu ea praefertim civitate, quae Hannibali Poeno, & Pyrrho Regi posuit? Magnum prosecto indicism incitamen.umque virentis, & quod exemplo Rimnlarer omninm animos, ur ad glorian virtutis via contenderent. De Horatio fatis notum egregium facinas, illum ad Sublicium Pontem ipfo miraculo audacine flupeficiffe hoftem, Urbemque rataffe. Monumentum (1) avrem ut credam prifcos probatic in Fors Regione facient cetera moamenta plarima at videre licer, co praefertin rempore locata, quo parva Roma. nt & parva res Romana erat.

#### Columna Palmata Divi Claudii.

In monumentis habitam & columnarum rationem facis explicatum eft : quod genus honoris etti a Grazcis coeptum, apud Romanos adeo praevalos, ur rostracae, & palmatae columnae eshiberentur, quae primo a roftils un imm dictae ob devictum hollem navali certamine (3), dein pro li-bidine uturpatte. Nam Senatus Galbae neque bonis, neque mainimis artibus verfiro Principi stanza n decrevit, rostratae columnae fuperilantem in parte Fori, qua trucidatus

Latina ad x1. milliarinm, diverticulo enu- Al eft; quod decretum Vespasianus abolevite digna memoratu res, fi pro mericis, non pro fimultate cenferetur: fiquidem Vefpainus invidia, fummo inter acquales maloadductus fecit , percuffores fibi ex Hifpania in Iudaeam Galbam fubmifife opinatus; Hace Suctonius (4). Palmatam autem colu-muam legimus apud recentiores auctores (4). Nam Claudio Principi, a quo Conflantinorum familia defluxir , in roffris pofira est colu-mna , quam Palmatam dixere : statua ex argento superimposita ponderis immenfi , monumentum , ut puto , victoriae eius , quam bellicofiffimus ille Princeps habuit adverfus Gothos, quos terra marique prae-validos devicit. Tunica aurea triumphalle Tarquinium Prifcum Verrius (6) docet. Reperitur apud T. Livium (7) & palmata tunica Mafiniflae a Scipione Africano dono tradita inter cetera buiufcemodi ornamenta. posteaquam Regem illum adpellavit; quae cuncta fere triumphi infiguia a Tufcis defumta, quum ob egregia facinora tribui folerent a Populo Romano , forte in caussa fuere, unde a palmata tunica ad columnas palmatas rranfiretur, ur pronum merit exemplarque virtutis; proclivis enim trauficus Principibus ad maiora fuit magis ma-gifque in dies licentia infolefecutibus.

#### Circus Flominius (8) Regio IX.

Circus Flaminius infignis admodum locus, ut qui Regioni nomeu dederit; adhne tamen in quaeffione eft, quo maxime fire, quove auctore claufum id spatium fuerit. Nam plerique omnes Odeum, quem nofirae accatis homines vulgo agouem adpellant, pro Circo Flaminio adcipiunt, Domiciani opus procul a Circo Maximo Tiberim versus constitutum, ea maxime in par-te, quae inter Mausoleum, ac molem Hadriani profisicie i ita nr in triquetra aedificio-rum forma rertius Urbi propior exfiftat Circus . Hune igitur Flaminium , ut Livio (9) magifque Plutarcho (10) in Problematis ad cedam, C. Flaminius exftruxit, qui ager eins, five compus, five prata Flaminia adpellarentur, circumaedificatus, destinarusque equefiribus spettaculis fuit : nam ibi auctore Varrone (11) Ludis Tauricis equi circum metas currere foliri eraut . Flaminium hune Sex. Pompeius eum maxime putat, a quo & Flaminia Via dicta, qui Conful ad La-

cum

<sup>(</sup>t) Per fe celeberrien eft, it fequir aufhetitetes avent , con-feste Pinn.m. Holt., Not. Lib. XXXIV. cap. 5. it Gelliem Noft. Action. Lib. IV. cap. 5.

<sup>(</sup>s) Hee tamen de caelo taflum indicat Verries Flacous Res. merioria dignas, Lib. L. (1) Skuti legitur Sen Siruti legitur Sen-tum Augusto post devictum Sex. Pompeium decrevide penes Appian. Bell. Catilin.

pag. 746, (a) In Gallia cap. 53: v. 5. (y) Horum meminic Picakus in Lex. ad verb. Tego.

<sup>(6)</sup> Lib. XXIII. cap. 1. (7) Lib. XXX. cap. 15.

<sup>(7)</sup> Lib. XXX, exp. 15.
(3) Geri Firmini welligis manferent uf-pue ad inirium faccoli XVI. Et gradus fronthati pepulo dell'immonade em ut/ce a resteme re Falcho arthifici tradit Vic Carloff.
Renardast Montánecon in fina Diar. Icalic, pag. 166.
(5) Lib. Ill. cap. 5., 6). Clarka tarens probas Flarast Epit. XX.

cum Trafymenum ab Hannibale interfectus [A] est . Quod autem eo loci , quem designamus , fpectaculum conftitutum fit , diverfum prorfus ab Odei aedificio nemo dubitaverit, qui Asconium adtentius perlegerit, dum in descriptione aedium Apollinis, veterem, inquit, illam demonstrari aedem, quae ante novam divi Augusti extra portam Carmentalem exstiterit inter Forum Olitorium, & Circum Flaminium. Verum quod & mul-to maximum cft, & ad cam, quam inflituimus, partem de Magistratibus pertinet, mos fuit , Senatum in Circo Flaminio haberi . Testimonio sunt Cicero (1), & Livius (2) : ille enim apud Atticum Pompeium incufans rem aclam dicit in Circo Flaminio eo ipfo B die, quo ibi nundinarum celebritas ageretur, hic actum refert in eodem Circo de imperio Marcelli, quum Fulvius Conful Comitiorum caussa ad Urbem venisset. Publius autem describens loca, ubi praecipue Senatus haberetur, quum tria connumeret, ut fupra diximus, tertium citra aedem Bellonae in Circo Flaminio constituit, ubi daretur Senatus legatis, quos in Urbem admittere minime vellent. Circum igitur Flaminium ad Circi Maximi differentiam a Cicerone adpellatum, quum nomen Regioni dederit, in eadem Regione fuille necesse est; locum, ut arbitror, in confinio statutum ca maxime parte, quae Apollinis veteris, & Bellonae aedes Forumque Olitorium interiacet, ex quibus templa in Circi Flaminii, Forum autem in Circi Maximi Regione Publius constituit.

#### Stabula IIII. Factionum (3) .

Campus Martis, ut mox dicemus, inter cetera equestribus certaminibus destinatus locus longe lateque patuit, quorum principes Domini Factionum adpellarentur Prafinae, Venetac, Russatae, Albataeque, de quibus suo loco explicatius : nunc pro tempore fatis fuerit tantum admonuisse Neronis patrem, ut est auctor Tranquillus (4), in Practura mercede palmarum aurigarios fraudasse; unde querentibus Dominis Factionum repraesentanda praemia in posterum fanxisse. Stabula igitur Factionum puto, ubi continerentur equi ceteraque id genus ad certamen pertinentia, quibus pracessent Factiones aurigariorum, sivac Prasinac illae fuissent, sive Venetae aliaeve generis eiusdem : figuidem ab Aurelio Caffiodoro (5), qui Tom. II.

copiose admodum genus id spectaculi prosequitur, genera quatuor definiuntur, Prasinum verno tempori, hyemi Venetum, Ruffatum aestati, Album autumno dicatum, quae fi recte a Cassiodoro distincta sunt, par est, ut perinde quatuor Stabula Factionum constituta sint. Ceterum Romae nos vidimus in ambusto lapide id adnotatum: AU-RELIO HERACLIDE AGITATORI FACTIONIS VE-NETAE ET DOCTORI FACTIONIS SS. PRASINAE. Datum certe honori fummo posterioribus temporibus, siquis magister Stabuli nuncuparetur. Nam L. Equitius Augustus Valentem fratrem tribunum Stabuli, Caesarem fecit . Exftat Romae titulus infignis C. Apuleio Diocli Hispano Lusitano, qui tempore Antonini Augusti Pii in Factione Ruslata (6) praecessit nomine omnium Factionum agitatores: & nos ipsi habemus domi in hortis nostris monumentum marmoreum e Graecia Pifas antiquitus devectum, deinde Florentiam translatum, quo insculptus lu-dus equester cum piscibus Neptuno di-catus: nam & quadrigae insunt quatuor cum agitatoribus, metae, carceres, ova, obelifci, trophaea, victoriolae, & alia generis eiusdem.

#### Aedes Antiqua Apollinis cum Lavacro.

Aedem Apollinis veterem, ut de nova, quam Augustus in Palatio constituit nunc taceam, fatis aperte demonstratum est proximo Capite exftitisse extra portam Carmentalem, inter Forum Olitorium, & Circum Flaminium, a qua Livius (7) refert cepisse inirium pompam insignem, quae porta Carmentali in Urbem admissa per Forum, adiacentiaque Fors loca duceretur, donce in Aventinum, arque aedem Iunonis Reginae perrectum est . Hanc autem acdem quis exftruxerit non facile invenias, ut puto, ob antiquitatem industriam hominum exsuperantem. Senescunt enim, intereuntque, ut aedificia ipía, interdum monumenta litterarum, unde si recte advertimus parva cognitio prae multa veterum cruditione ad nos pervenit. Verum ut de hoc templo tantum dicamus, quae ab Afconio (8) & Plutarcho (9) referuntur, quum M. Marius Gratidianus ille, cui tot statuae a populo crectae, quot nulli antea contigit, occubuiffet, caput eius spirantis adhuc L. Catilina gestans ad Sullam usque ab Ianiculo ad

RVSSATAE.

<sup>(4)</sup> In Nerone cap. 5. n. 5. (5) Variar, Lib.III. Epift, Ll. 3 Fausto Praepolito 31.

<sup>(6)</sup> Quaclibet Factio vario diffincta nomine fuit . Poro nomina Factiones has acceperant a veftium co ro nomus rattones nas acciperant i valiums co-lore, quo indatas rem aurigariam exercebant. Sie enim autumo, nec mesa opinioni adverfatur excitatus Cassiodorus ibid. ubi prasinum virenti veroo (ad simili-tudinem porri, nam wpagede latine porrum dictur) tuducen peri, aan wygage's taite perme diefunit veneum nabhiae hyemi, ruffeum arftati fimmear, album prulosie autumno dietum tehra. Confule scruttari, and the scrutter of the scrutter, and the scrutter, and the scrutter, scrutter, lives, & rofete fire rubeze.

(2) Lin. XXVII. cap. 37.

(3) in Orate. Geet. contra G. Aqu. pag. 149.

(4) in Missi.

aedem Apollinis manibus fuis detalit , exfque | A eft, ut dum prifcom morem fervarent in abluit in layaren puxime tempium adiacolendis numinibus Vulcani aedes extra
colendis numinibus Vulcani aedes extra
colendis numinibus Vulcani aedes extra
libraria i dedicaretur. aedem apolinus mianous sus occalit, catque abluit in lavaero praxime templum adiacente, in quo illud putavimus aon omittendum, teflimonium, quantum martales perrinaci odio exgigizaratur, fiquidem Catilina fummis precibus Sullam obficeravit, ut hominem perinde ac vita fungeretur in proscriptorum numerum redigerer. Atque ira M. Marius proferiprus eft.

## Aedes Herculi Magno Cuftodi Circi Flaminii

De Hercule fatis differuimus in proxi-Regione . Quod autem ad Magnum Custodem adtinet, nihil reperio praeter B quam in descriptione mensium marmore, ut diximus, aduotata, ubi & de Bellona meurio est, quam cultam fuisse in Circo Flaminio coustat, Reperitur apud Valerium Martialem (t), quod faris indicat, veteres Circum ab Hercule custodicum este voluiste; fiquidem ad Latiesum scribess iocose monear vitandam esse particum Philippi, ne ab Hercule perear, si conspiciatur. Philippi autem porticum exfiriffe in hac Regione minime dubitandum eft.

#### Porticut Philippi .

Porticus Philippi eius arbitror, qui Marrius dictus, Virricus Augusti suit, quandoquidem follertifimi Principis in Urbe exornanda adhortatione, multa a principibus viris exfructa fur, ficut a Marrio Philippo acdes Musarum Herculis . Quapropter ut eumdem fuisse putem huiusmorii portiens aediscandae auttorem inclinat animus, quum praefertim ab Augusto ad Plinii usque actatem. quo infignes Philippi particus exflarent, ne mo alter unbilior Philippo Martio Augusti vitrico reperiatur. Refert Plinius (1) Zeuxidem Heracleorem illum claruisse in Ambracia figlinis operibus, quae fola eo loci relicta four, quum inde rurfus Fulvius nobiliora Romam transferret, ubi in Philippi porticibus Helena (3) illius manu spectaretur. Pinxit & Theodorus ille infignis admodum bellum Iliacum pluritus tabulis, quod Romae relatum conflat in Philippi porticibus.

#### Aedes Vulcani in Circo Flaminio.

Supra retulimus ex Plutarchi auctorirate Vulcani delubrum extra Urbem a Romulo faiffe conflictum, quod illum Deum fectufum moenibus coli fanctius antiquisas existimaverit . Verum aucha Urbe novis municionibus, pro incremento rerum factum

gerit incompertum adhuc : neque est unde ne coniecturam quidem elicere possimus, tanta inctura, ut in multis, facta est anriquitatis. Mentio tautum incidit in descriptione menfium , qua facrificia publica adnotata funt : tutela enim Septembris Vulcano adfignatur. Minutia Vetus. Minutia Frumentaria. Minutism locum fuiffe celebrem de-

Quo vero auttore, quibuíve Coff. id consi-

monftrat Herculis aereum fignum , quod ibidem fudaffe miraculo Lampridius (4) inter prodigia mortis Commodi Principis connumerat. Minutia autem ob ad uomen usurpasse crediderim, quod ibi frumenta a Minutiis conderentur , qui Confiles, aut Praefecti Ausunze, frumenti magnam vim Romam advexere . Nam Livius (5) auctor, quam caricas primum, fames deinde qualis obieffis foler, adeo civitatem prope univerfam opprefliffet, ut venrum ad inveritum servitiorum utique & plebis esser, T. Gega-nius, & P. Minutius Consules sacti summo studio populum fame sublevarung. Perinde factum postea a M. Minutio & A. Semronio, quibus Cofs, marna frumenti copia ex Sicilia importata eft: verum adeo praevaiuit infignis P. Minutii in frumento comparando follertia, nt eidem Anuonae Praefecto flatua (6) a populo decreta fit; qui houos incertum au prius ulli a populo con-tigerit, a Senatu ansea tributum fuille Plinus (7) adrirmat i praeclara res , mii frivolis coepitfet initiis.

#### . Porticus Corintbia Gn. Offavii, quae prima duplex fuit (8).

Quatuor faisse genera aedificandi, Corinthium, Ionium, Doricum, ac Tufcani-cum in aperto ell; fiquidem Vigravins (9) ea ita profequatur, ut qui recte advertent neminem habeat in his explicaudis Vitruvio potiorem Profequitus est multo latius no-stra tempestare & Baprista Albertus (ro), ita tamen ut a Vitruvio non difeedat i quippe qui obscurioribus admodum locis sere terpres Vitruvii fuerit. Ex his generibus Corinrhium a Corintho dictum maxime celebratum est, quod is locus hoe architestu-rae genere nobiliraretur. Quod autem ad porticum Corinthiam adtinet, unus est nobis pro omnibus teftis Plinius (11), qui

<sup>(1)</sup> Confale Menial, Lib. V. Fpig. 40, v. 12-(a) Hillori Naue, Lib. XXXV, cap. 10. (j) Hant Helines pillurum remitere Adianus Lib. IV, Var. Hill, cap. 11. & Valen Max. Lib. III. cap. 7,

<sup>(4)</sup> In Commode cap. 16. (5) Lib. II. cap. 34. (6) De hac date difficit Hardeirus Jefuita delliffings

in nor, ad Plin. Lib. XVIII. Sell. IV.
(7) Hilbor. Nasar, Lib. XXXIV. cap. 5, fab fin.
(6) Forticus deplex didha, h. e. daplaci calumnarum or-(4) Percent wayer was , and ,

de Perseo Rege navalem triumphum egit, porticum duplicem ad Circum Flaminium aedificasse, quae Corinthia sit adpellata a cacitulis aereis columnarum.

## Crypta Balbi (1).

Crypta quum inter ceteras absconditi generis substructiones, aedificium theatro coniunctum fuerit, minime miror, Publium fubsequentia Balti monumenta Cryptam theatrumque continuasse; siquidem in caede C. Caesaris, ut est apud Tranquillum (2) Princeps ille a Chaerea Caffio percussus sit in Crypta, qua pueri nobiles ex Afia ad edendas in fcena operas evocati praepararentur , anteaquam spectaculum repraesentandum foret. Genus autem aedificii quale fuerit parum compertum in tanta substructionum copia; abditum certe & abiconditum, unde & Cryptoporticus, five subterraneo, five ablidato opere substrueretur. Nos ipsi vidimus Capuae theatrum lapideum mirabili opere coagmentatum, neque ab eo longe aedificium fubrerraneum, fymmetria ac magnitudine infigne, quo nullum ex omnibus Cryptae de qua agimus, libentius compa. raverim. Balbi maiores quidam putant ex Gadibus Hispaniae Urbe cum Pompeio Magno venule, donatosque civitate, & Cor. Balbum primo Theophanem adpellatum.

#### Theatrum Balbi Capit Loca XXX. Mil. LXXXXV. Cl. Caefar Dedicavit & Adpellatur a Vicinitate .

Theatrum hoc fuiffe opus L. Cor. Balbi existimamus, quem Cicero desendir in causta maiestatis tribunitiae contra primores civitatis. Nam, quod a Claudio dedicatum foret proculdubio renuendum est, quum sit pro ingenio corum additum , qui hand rece Plinium interpretantur, ut infra dicemus; fiquidem Iuppiter a vicinitate theatri Pompeii, non Claudii Pompeiani nomen desumserie. Tranquillus (3) quum adnortatione Augusti multa a principibus viris exftructa referat monumenta, inter cetera & Cornelii Balbi connumerat theatrum. Pli nius (4) icidem in ea operis parte de Balli fpectaculo meminic, uti inter cetera marmorum ornamenta utque adeo variatum in lapide onychite (;) suifle adrirmat , ut pro

comperisse refert Gn. Octavium, eum, qui Al miraculo celebri quatuor modicas columnas Cor. Balbus in theatro suo posuerit, quum prius longe maiores, postea vero xxx. pedum ampliores Calliftus Caefaris libertorum potentissimus in scena a se aedificata conftituerit . Novissime Dio (6) in Augusti geftis rung force contigiffe inquit, ut nuntius de reditu Principis illis diebus Romam perveniret, quibus Cor. Balbus theatrum dedicaturus, quod ab auctore nomen retinebat, spectacula populo ederet. In Campo certe Martio, quum ibi tria essent theatra, ut apud multos auctores conflat, & hoc exflirisse spectaculum verisimile est. Campus autem Martius inter cetera celeberrima huius Regionis loca a Publio commemoratur.

## Iuppiter Pompeianus.

Posteritatem abuti aedificiorum nominibus minime dubium eft. Nam ut Iovis ex aere simulacrum. Claudii Caesaris opus. quod propinquum theatro Pompeli effet, Pompeianum vocabatur ; ita a vicinitate colossi Neronis falso indicum nomen fuit Vespasiani amphitheatro, adeo ut Colosseum adpellaretur. Verum de hoc commode diximus in Colosso Neronis (7).

Theatrum Marcelli Capit Loca XXX. MIL. Ubi Erat Aliud Templum Iani .

Augustus modestissimus alioqui Princeps, ut qui modicis aedibus Horrenfianis inhabitaverit, Praetoriaque ab Iulia nepte profufe exstructa ad folum diruerit, magnificentiflimus fane in tota Urbe exornanda fuit . Nam praeter aedincia ipsa sub nomine fororis, coniugis, nepotumque exaedi-ficata, ut Porticum Basilicamque Lucii, & Caii, Porticus item Liviae & Octaviae, theatrum, quod minus exornate Marcellus aedificaffet, ad folum dirutum refecit, dedicavitque infigni venatione; in quo auream Marcelli statuam, coronamque, & sellam imperatoriam adponi voluit. Neque ab re fuerit, quandoquidem in Octaviae mentionem incidimus, explicare, quae subobscure de eius operibus a Plinio (8) commemorantur : nam practer porticum de qua & Suetonius (9) refert . Octavia mater ad Marcelli filii decus, ac memoriam Bibliothecam construxit; quod ipsum & Plutarchus (10) adserit, cui ut minus adcedam facit Dio-Zzz 2

<sup>(1)</sup> Porticus subterranes, per quam commode ebambu-lari potent, cryptoporticus 2 Plin. Epist. IL. 17. dicta est, quod vet Oricellario moftro adridet.

delta eft, quod vel Oricellaria nottro saridet.

(3) in Calisula cap. 38. n. 2.

(3) in Augusta cap. 38. n. 23. & feq.

(4) Hift. Natur. Lib. XXXVI. cap. 7. fub. fin.

(5) Nofirates veracule deutent Albedria genus marmoria ha publicellum, ut crystalto finile lucia radios

ipiat refleftarque ; unde Divinus Poera Floren-

tinus Par. 15.

tinus Par. 15.

(6) Lik Liv pag. 239.

(6) Lik Liv pag. 239.

(7) De Liv pag. 239.

(8) Hider, Natur Lik, XXXV. cap 10. fb fc., Adde Interpretations Hart initians helt. XXXVII, a. 12.

(9) In Angulio cap. 23. a. 12.

(9) In Angulio pag. 316.

nis (1) de Octavio locus; fiquidom Augustum A mum , ut consiciam ab ilho ex manubus Principen dicar devictis Dulmatis ex manubiis Porticum, ac Bibliothecam aedifical. fe, fororis nomine adpellata opera. Reperiuntur insuper apud cumdem Plining (2) Curia, & Schola in Ottaviae aedificiis, quae iridem ab Augusto in fororis graciam, aut memoriam exfiructa exiftimamus: atque ea cuscia in Campo fuific Martio. Nam, praeter quod veteres plerumque fimul uno codemque loco aediticare confueverunt, unde Aemiliana, Mariana, monumenta Agrippae, deductum ab auctoribus cognomen i verum & Strabo (1) in descriptione Martii Campi a nullis acque celebrem, exorateum locum fuille adferit , quam ab Augusti liberis , coniuge, ac forore eius, quo fir, ne quum Marcelli theatrum fepulcrumque , fi Dioni (+) credimus , in Campo Martis fuerit , quae nomina Augustus in crus honorem aedificaverit . iridem putem & de Octavine operibus a Plinio (5) celebratis.

At reliquum de templo Iani adnoratum, non elt ut profequamur ; fiquidem nulla mentio reperiatur in Publii vetuftis Codicibus. Supereft, ut de theatri Regis pauca dicamus, quamvis in illustri postra mo. namento, ut & Pompeiani theatri Regia domus fuit . Asconius (6) igitur unus testis erit in atrio Scauri exititisse quaruor columnas inligoi magnitudine , quae tune effe in Regia theatri Marcelli dicebantur.

#### Delubrum Gn. Demitii .

Gn. Domitii Delubrum, quum Poblins poluerit, subintelligendum videtur templum in alicuius Dei hanorem a Gn. Domicio aedificarum . Ex Domitiorum autem clarif. fima familia quis potiffimum Delubrum exftruxerit, non fatis conflat. Certe praeno mina nulla praeterquam Gnei , & Lucii gentiles usurpavere longo tempore, caque ipfa notabili varietate, modo continuantes, unumquodque per trinas perfonas, modo akternantes per ángulas; unde contigit, ut Neronis atavus Gneus nuncuparetur is, qui in Confulatu Allobrogibus Arvernifque fuperatis, elephanto per provinciam invectus eft , turba miliium quafi inter follennia triumphi profequente; quod ipfum inclinat aniin principatu atavo adscriptam templi dedicationem, quod Princeps fua impenfa acdificaffet . Scimus enim Neronem memorize Domitii patris honores maximos habuiffe. Vreumque celebre fuiffe acdificium necesse est, quod fummis organientis honestaretur . Ea fuere , fi Plinio (7) credimus, Scopze, & alia eiusdem manns e marmore absolutissima opera, Neptonus ipse, & Thetis atque Achilles, Nereides supra Delphi-nos, & cete, & hippocampos sedesses: item Tritones, chotusque Phorei, & prifles, multaque alia marina generis einfdem, magnum, ac praeciarum monumentum. etiam fi totius vitae tempus Scopas in eo confumbillet.

#### Carcer CLX. Virûm . Scribendum eft Carcer CL. X. Viri nam

& career conflicutus fuit in hac Regione, ut infra demonstrabimus, & Appius Claudius unus ex Decemviris maxime nobilitatur, quod cius praecipue confilio in XII. Tabulis feribendis , quae Decemvirales adpel-Iztae funs , Respublica ufa eft . Quod autem ad Carceris fedem adtinet, Plinius (8) restarur, dum id pictatis exemplum profequitar, cui comparari non possit aliud. Nam, quam puerpera humili loco nata Supplicii causta carcere obstrictam matrem inviteret, impetraffetque a janitore aditum. lemper excusta nequid inferret cibi, aberibus fais alens deprehensa est. Qua pieraribus sais atens ueprenenta ett. Qua prete-te matri falus donata, ambaeque perperais alimentis: & locus pietati conferatus, C. Quindio, M. Acilio Cosf. templo (9) ex. structo in illius carceris fede, nbi postea Marcelli theatrum erectum cft. Verum quis auctor carceris, curve Claudii diceretur, (10) figacioribus ingeniis indagandum relinquemus.

#### Villa Publica ubi primum Populi Cenfus Adus in Campo Martio.

Villam Publicam, quoniam res obralit, praeterire confilium non fuit, quum maxime pervius locus fit ad eas inflituri oper ris

(9) Adde Pieratis.

<sup>(1)</sup> Lib. XLIX, rag. 417.
(2) De Febult libid, expite & numer, codems i fiel de Carla Lib. XXXVI, cap. 5, prays finem. Extlag & ibolem puello inferior de Schola montio.
(3) Geograph, Lib. V. pag. 197.
(4) Rom. Helt, Lib. Lib. 198. 417.
(5) Fado montion.

<sup>(5)</sup> Locis mon inficatio.
(6) in Orac. Ciese, pro M. Scento pag. 176, Superior

cy in the control of the section page, 176, Superior quant intuitions a chilefonia.

(2) Million Natur. Lisb. XXXVI. cap. 5.

(3) Hill. Natur. Lisb. VII. cap. 16. & Liebus Lib. XXIX. Aug. 1 lib. I. de Carie. Dei cap. 10. & Valer. Max. Lisb. VIII. cap. 15.

<sup>(9)</sup> Adde Flexati, (14) Kulue Beingapram de Circo cop. 10. 8 11. Onn-phism Pareirien Lib. L. exp. 5. Salmini azerei-tarione Flexicato p. Aug. 12. Salmini azerei-lera Angelem Rombardium Particon Treft. de Carrer Part. Losp. Adherund de Cincilo Xultra momerina profide CI. Albertud de Cincilo Xultra momerina profide CI. Albertud in fan Goud cap.

de Catera pag. 31. in enercea pag. 7. Tellino, for per per a edificatio carcer, tea Claudio Xairo; quen afpellavi Cerceron plebio Resence; la quo loco exart Lastenise; pipeldines, et atrium Telium a Carone Cenforico enfrathum.

sis partes , quae ad Magistratus Remque Mili. [ Al fum illi eft , ut nuberet munificentiae & be. tarem spectant . Villam igitut (1) Publicam C. Forius P. Acilius (2) & M. Geganius Cenfores in Campo Martio probaverent eo anno, quo Fidenze capeze, ibique primum populi census est actus. Genes autem acdificii cireamadiacens , fpatiumque utile , non deliciis fumtuofam, perquam amplum fuille necesse est, ut quod paene univers populi magnam partern caperet; nam in ceufit peracondo, Comitiis habendis, exercituque deligendo, quae omnia in Campo Martio extremo excreebanur , magna pars populi admittenda erat . Sed & legimus apud Maximum Valerium (3) quatuor leones Marianae partis, L. Sullae acceptam fidem fruitra implorances, contra ius fasque in. Villa Publica fuisse oberoncaras, Ceterum & in eadem Villa fabiltractus locus fuit, ubi exterarum nationum fubfilterene Legati, quos ad Senatum venientes, in Urbem admittere nolebant. Nam. quum O. Fulvius Gilo a Scipione millies , Legatos Carthaginienses ea de eaussa Romam adduxis Set, ut de pace agerent, his veries ingredi Urbem, hofpitium in Villa Publica, Se-natus in acide Bellonae datus eft. Hace ex Varione (4) in eo libro, quem de Re Ru-flica ad Q. Pinnium feriplet, Livio (5), Polybioque (6).

Camous Martins .

· Condonare profetto posteri debene aeeatis noftrae Scriptoribus vetufliora repetentibus, fi quid anceps, dubium, fuspensumque tradatur, in medioque tanquam incompertum relinquatur; quum Augusti, ac in-sequentium Principum celeberrimis tempoporibes multa, & ca quidem infignia etiam tum in quaestione effent, quo potistimum auftore originem duxificut. Nam Campus Martis celebris practer cetera civitatis or-namenta inter Urbem & Tiberim locus, ut in quo tot tantaque publica munia, equellriaque certamina exercebantur, incertum tamen ad ea ufque tempora habuit auftorem, fiquidem in eius origine Livi (7), & Dionyfius (8) longe different a Pli-mo(9), & Gellio (10). Illi exadis Tarquinas corum agrum confectatum Marti, Martium Campum deinde dictum volunt . Hi vero in Terraciam Caiam, five Suffeciam Virginem Vestalem Campi originem referent. Nam, quum Virgo Campum Tibe-rinum Pop. Rom, grazificata effet, permif-

neficii gratia; decreta infoper flatta, quae ubi ea vellet, honori feminae posererur. De ficu autem, quum certe Tiberis ira Campum, & Urbem ambiat, ut auctore (11) Varrone, Roma interamne oppidum dichum fit, magnam tamen ambiguitatem tempora ipia advelore, quibus maxime fi-nibus conflicierettar: quim perfacpe multa de iplo subobleure a diversis scriptoribus tradaneur, tanquam de loco maxime eelebri , qui tunc temporis ex parte omni integer oculis fubiceretur. Qua in re tantum addendum putaverim, Campum a primordio Urbis ea de causta extra monumenta fuille conflitutum, ut fepulcris, comuits, aufpieiis, delectibulque militum, quae omnia in Urbe fieri religio erat, patentior locus vacaret. Praeterea latitudo ipía atque planiries contermina Tiberi maxime expolita erat ad equellria certamina, palsoltram, pilam , annulum , natationes , palum aliaque huiuscemodi, quae rudimento militite si-mul, & voluprati inservirent. Verum postea pro fortuna, atque imperio aliis si alia adiectis moenibus, ut ab inicio dixi-mus, necelle fuit & iplum praeterea campum promoveri, adeo, ut quantum ab ea parte moenia procederent, tantum de campi terminis, quos Urbs novis munitionibus occuparet, minueretur. Postremo & illud ptactereundum non putavi, minori campo or alterum adiacens fuifie campi fpatium, quos, quum una eademque fit latitudinis planities, ad loci differentiam politos campos, discretosque finibus a Valerio Catullo (12), & Strabone (13), qui de his meminere, existimaverim, quum en gare, quae ad Circum Flaminium, arque Augusti Maufoleum extenditur , longe majorem exteris amplitudinem prae se ferat. Verum ipsius Serabonis locum maxime infignem, quandoquidem de Campo Martis concta compleclarur, adponere ad pleniorem noticiam placuir. Augostus igitur Caciar Vrbis huisfmodi defectus eurare enpions, adverfus incendia quidem ex ordine libertinorum excubias coulliruit: adverfus autem ruinas, povorum aedificiorum altitudines depofuit, ac pedibus non altius feptuagenis iuxta vias publicas adrolli iufit. Quae tamen conrechio defeciffet , nifi ad alia & materiae & vehiculorum commoditas , quae Urbi re-gionis natura , felicitateque fele obviam praeber , ad haec obeunda suppeterer. Roma-ni autem ad ea, quae Graceorum erant

Hase edifferit Livius Lib. IV. cap. 13. (b) P. Aribus habet Codes, & Coris apagraphum: fed corrige C. Farsher Pacifier, (1) Leb. IX. de Crodellic cap. n. Ent. I. (a) De Re Ruft. Lib. 111. cap. n. (5) 1bd. (6) Canice Except, Lagation.

<sup>(</sup>r) Llb. H. cap. 5. (3) Llb. V. p. 187. (3) Llb. V. p. 187. (1a) Noll. Astrian. Llb. VI. cap. 4. (1a) Noll. Astrian. Llb. VI. cap. 4. (1a) De Llap. Law 5 M. Tallian Llb. IV. cap. 5. (rs) Caca. LiV. verb. (13) Gangab. Llb. V. pag. 13p.

dencur, animum adplicuerunt. Nam quamquam de oraendis muniendifque ac regione copiola, ferulique reddenda probe cockarent, ea tameo oeglexerant, quae illi prudentifime excogitarant, ut firata visrum, aquaeductus, cloacas (1), quibus civitatis fordes in Tiberim elucrentur . Per agrum vero collibus excitis, fimulque vallibus acaequatis ita vias straverune, ut navigiorum onera plauftris exciperentur, cloacae duto lapide cameratae pervias carris stramentorum femicas seliquerunt (a). Tantum au-tem aquatum per aquaeductus introductum, ur fidmina per Urbem fluere, omuseque privatim domus cifternas, fiphonefque aquae falientis iutus habere facile potuerine. Horum igitut magfam partem M. Agrippa (3). qui & alos Urbem operibus ornavit , curandam fuscepit; prifci camque ( ut ita dixerim) illi Romani haec quodammodo Urbis decora sprevere, quum majoribus, magisque peceffariis animum adieciffent . Infequentium vero temporum viri, & praesertim qui ou-fira acrate foerunt, haiulmodi Urbem ornamentis minime vacuam effe volentes, multis se praeclaris monumentis decoravere. Pompeius namque & D. Caefar & Auguftes, & eius filii, & familiares, & oxor & Soror, omnium fere fludium & impenfam in his separacibus excessere. Quorum maximam partem Martius nunc retiner Campus ex corum diligentia fupra naturam fere ornarus. Campi enim mira (4) magnitudo, & Caroles parker curros, & alia countria certamina expedita suppedirat . nee minus eam multis, pilam, circum, pa-laestram exercentibus. Circa vero adiacencia opera , fimulque folum herba quotannis floridum adjarens, & collium vertices adufque Tiberis sipam, speciem fere scenicam prae le ferences, munialile quodammodo pechaculum prachent. Prope vero hunc campus alter, & amplithma circum circa portions. Itemque horti nemorofis, & theatra tria fimal cam amphitheatro & templa fumesofa inter fe contigua confriciontur, u U.bs quidem reliqua horum concernala. tione foper-acua quali videatur. Quamob. rem taeratifimum hune locum exiliman. tes in eo intignium vicorum parater & mu-

falketist, spri natione stofficantle periti vi.

deuer z aimmen displicarene. Nan que deuer z aimmen displicarene. Nan que deuer z aimmen displicarene. Nan que displicarene. Operatione e configirare, e pital displicarene. Operatione e configiraren ouera plashifa ercopterene. Chear de la commenta designamento. Natione de la commenta de la commenta de la commenta designamento. Nation de la commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del 
#### Acces Inturnee ad Aquem Virginem .

Juturnam a Ter. Varrone (6) accepimusoympham fuiffe habitam, quae a iuvando diceretur, unde aegroti nonnalli ob id nomen petere aquam folerent a fontibus, ac fluminibus, ceterisque aquis, ut Tiberinus a Tiberi, & a lacu Velini Velina ouncupara eff. Aquam autem Virginem fcimus fuille adpellaram, quod quaerentibus prifeis militibus, puella Virguncula qualdam venas monftraverit, unde fequuti qui effoderent, ingentem aquae vim invenere . Acdicula fonti adposita hanc Virginem piclam oftendir. Concepiebatur Virgo, fi Plinio (7). & Frontino (8) adcedimus, via Praene na ad milliarium VIII. paluftribus locis - Sic iglest circumlecta vario fatstructionum oere, quod opas Agrippae aiunt, in Urbem perdueebatur, ibique diffribata per Regio-nes VII. VIII. XIIII. publicis ufibus, mu-neribus, & lacubus fub horris Lucullinia termioabatut in Campo Martio fecuadum fontem Scipionum. Quapropter luturnae honori forte tributa aedes est, quod Aqua Virginea iuvari aegroti existimarentur. Neque enim abhorret a cerera fuperflicione, D ut quemadmodom aedicula adposita fuit, Virgenculae auctori, ita & luturnae nymphae, quit invaret, aedes dedicaretot; quam fuille conflitutam in hac Regione convenit , quandoquidem praeter VII. & XIIII. IX. quoque, quam Circam Flaminium dixere Aqua Virgo erogaretur. Hoc Fronti-

<sup>(2)</sup> De hi menin spot Lichen I.B. I. enp. șt. Lib V. enp. șt. Lib. XXXXX opas de Dierys. Helic. Lib. W. rep. tat. Lette sel hut alget élim Ciocas supidiens a l'arquene Rega felias, it in Visitos, it in Independe plates, it in visua Britantholossei de Dovin, seden landesser authoritation Francisca Alterinian in Opere de Rem. Prote. cap. de Neutroling, it Cincon, pap. e.

de Nomechia, d'Ouscir, pap. 14.

() Helbens et Dublous Gongraphone, Ish. V. p. 151.

() Aquas a M. Agrops derivans quare differentifies delevisit Francisco de Aquas quare differentifies de Color Francisco de Aquas quale de Color Romeson, VIII. pap. 32. Art. IX. pap. 43. est. XCVIII. pap. 33. from M. Arrippe Continue Aquam defiguents Gir, Imperiore Coeffee Angoldo II. a. L. Val. pain Tallo Goff. as. V. G. DCCXIX.

<sup>(</sup>a) Martius ramen Campus proprie nuncependur, this mace Enclose S. Laterenii in Lotias, chi è balis fini firm porquam cellaterinta, son longe di et Obelicus, è: Herelegium cum lineis & graffica desserole, in angului quattore errei et opren fudivo furbic cum has leferipione literatis calinatibus, V.T. B. O.R. E. A. S. P. IR. A. T.

Hace Cl. Atherisas adaptors reliquir in Open Incidans da Prifice Ren. cap. de Campo Martin p. to. (3) Sembo Georgush, Lish. de Campo Martin into Proinde Englesia excitate. (b) De Ling, Lie at M. Tellium Lis. IV. cap. co. fab Sa. (c) Hill. Natur. Lish. XXXXI. cap. p. (f) De Aquadont. Usb. Rom. Artic. XX. psp. 46.

nus (t), quod etiamnum testatur elogium (A Claudii Principis in Regione Martii Campi constitutum his fane litteris cubitalibus, lapide Tiburtino incisis:

TI. CLAUDIUS DRUST F. CAESAR. AUG. GER-MANIGUS PONT. MAX. TRIB. POTEST. V. INP. XI. Cos. Design. IIII. Ductum Aquae Vir-GINIS DISTURBATUM PER C. CAPSAREM A. FUN-DAMENTIS NOVUM FECIT AC RESTITUIT.

Reperitur apud Publium & Iuturnae Lacus prope templum Castorum. Verum, quia tantum in recentioribus Codicibus adnoratum eft, idcirco censuimus omittendum.

## Septa Trigaria (2)

Trigaria a trigis, ut ab equis equiria, dictum puto locum septum in Campo Martio, ubi trigis currentes exercerentur: bigis enim , trigis , quadrigifque veteres uft funt , quorum primus Priscus Tarquinius memoratur quadrigis Urbem invectus, quod in perverustis adhuc marmoribus, nummisque videre licet, unde bigati nummi. Sed quod multo maximum est aurigavit Nero Princeps Olympiis etiam decem iugis, quamvis id iplum in rege Mithridate carmine quodam suo reprehendisset. Livius (3) autem, dum Hasdrubale devicto, M. Livii, & Claudii Neronis confociatum triumphum describit; eat, inquit, alter Conful fublimis curru multiiugis, si velit, equis: uno equo per Urbem verum triumphum vehi : Neronemque, fi vel pedes incedat, insignem gloria futu-rum. Verum trigarium nomen praeterquam apud Publium & in Pandectis (4), adhuc nobis incompertum oft, ibi vero inter carpentarios, sculptores, dealbarores, aliosque id genus opifices, & de trigariis mentio facta est. Neque me latet trigarios equos a Plinio (5) nominari inter vernaculos, qui vel in Italia ipfa celebrarentur . Est & Romae pervetufto in marmore de trigis meutio infigni titulo C. Agulei Dioclis, qui natione Hispanus Lustranus praecesse nomine omnium Factionum agitatores Antonini Augusti actate .

#### Equiria (6).

Equiria nomen & locus in promtu est; Gouidem apud Ter. Varronem (7), Fest. Pompeium (8), poetasque (9) frequens ludorum dies, ac locus in Campo Martio Equiriae nomine reperiatur. Ludis enim Tauriis, qui Diis inferis ob pestilentiam in mulieres gravidas regnante Superbo Tarquinio, Marti instituti essent, equi in Campo Martio circum metas currere foliti erant.

#### Horti Lucullani .

L. Lucullum fupra ceteros mortales cultu splendidum, ac sumtuosum, ut qui in Campano Tufculanoque agro hiemales. aestivalesque villas exacdificarit, magnificentissimos habuisse hortos, nemini dubium videri debet; quum praesertim Tacitus (10) referat Claudium Principem, fummo ambitu lus inhiantem, quos a Lucullo coemtos Valerius Afiaticus postea magnificentissime excoluisset, adulterii illum infimulasse. Suillum enim ad adculandum Valerium inmifit . Plutarchus (11) itidem , inter ornatos fumtuofiffimosque hortos, quos Reges infi-gni magnificentia excoluissent & inprimis Lucullanos connumerat. In Campo certe Martio celebratissimo loco exstitere iuxta Scipionum fontem. Nam quum Frontinus (12) Virginem, Appiam, & Allietinas aquas profequatur, terminari inquit cursum sub hortis Lucullanis in Campo Martio fecundum fontem Scipionum.

## Fons Scipionum .

Gelidos uberesque aquarum ortus celebrari a veteribus haud obscurum est: quod si ceteris in locis, Romae totius orbis luce latere minime debuit, unde putem non modo Scipionum, verum & Diocletiani temporibus inventas aquas fuisse celebratas, ut in thermis illius Principis diximus. Oriri Scipionum fontem in Campo Martio fecundum hortos Lucullanos fupra explicatum est extremo Capite. Dichum autem Scipionum ab inventoribus arbitror : fiquidem pleraeque aquarum, ut est apud Frontinum (13), ab inventore nomen accepere, aut ab his, genere perdusere. Scipiones vero plurimos excelluife, a quibus fons praecipue diceretur, fatis confatqui longo tractu, varioque fubstructionum

Equiria ita dista ab equorum cursu, & adhue r tinet nomen Ecclesa S. Mariae in Equiria. Consu Albertinum de Pric. Rem. in Stationibus.

<sup>(7)</sup> Lib. V. de Ling. Lat. ad M. Tullium cap. 3. (8) De Verbor. Signific. ad Verb. Equiria. (9) Perlegi metentur Ovid! Fallor. Lib. II. v. \$570. & Lib. III. v. \$17., & Virgilius Aeneid. Lib. VII. V. 16%

<sup>(</sup>v. 163. (v) Annal. Lib. XI. 1. 1. (1) In Lucullo pag. 513. (12) Ibid. Art. XXII. pag. 76. (13) Ibid. in defcriptione Aquarum Art. V. pag. 12. &c

## Sepulcrum Augustorum .

De Augusti Mausoleo (1) partim diximus in Campo Martis, quod opus inter Flaminiam viam, ripamque Tiberis perspe-ctissimo loco idem Princeps sexto suo Confulatu exftruxit, circumiectafque filvas, & ambulationes etiam in usum populi tunc iam publicavit. Hoc autem ut fuisse cre-dam & insequentium Principum usque ad Neronem sepulcrum, sacit primum quod de sepulcura corum nihil exstat, quum alioqui Tranquillus (2) diligentissimus scriptor, minutiora consectetur; Neronisque scelestisfimi mortalium omnium monumentum de- B feribat; tum praeterea quod idem in pro-digiis praecedentibus Vespasiani mortem Maufoleum Caefarum derepente patuisse connumerat, quo titulo, quum plures Caefares intelligantur, Tiberii, Caii, & Claudii inservisse reliquiis consentaneum est; unde & Publius fepulcrum Augustorum posiit. Adcedit ad hoc, quod Augusti progenies in Nerone defecit, nullifque post Neronem Principibus datum fepulturae locum reperimus usque ad Domitianum, cuius reli-quias Phylex nutrix templo Flaviae gentis, quod ille exftruxerat , clam intulit , cineribufque Iuliae Titi filiae commiscuit. Post illa tempora non invenio, quae monumenta heredes Caesares sequuri sint , practer quam Hadriani molem, sepulcrum ad ripam Tiberis una cum ponte eiustlem nominis cou-innctum, qui flumen committit. Hoc Antoninorum fere omnium fepulcrum fuit, adeo ut inde subsequencibus temporibus Antoninorum monumentum diceretur. Quapropter Mausoleum Caesarum his tantum Principibus tribuendum censemus, qui post Augustum ad Neronis usque tempora imperitarunt. Id autem opus, five ab Augusto magnis molibus substructum, sive postea a successoribus auctum, exornatissimum certe fuit , marmore Pario , simulacris , ac tabulis acreis, quibus index rerum ab Augusto gestarum contineretur, praeterea Obeliscis aliifque id genus ornamentis, quae infiguem magnificentiam simul & diuturnitatem tanti

operis prae se ferrent. Neque nos fugit Aurelium Cassiodorum (3), dum Oenomai prima orbis spectacula apud Elidem Afiae urbem profequitur, quae postea Romulus in raptu Sabinarum Romae oftendit, ea de Mausoleo referre, quae ad ludorum spectacula pertinere videantur. Sed mancum conruptumque, at in multis, Cassiodori locum arbitror, quum praesertim ad Mausoleum editos fuisse ludos Strabo (4) & Tranquil-lus (5) sepulcrum ipsum describentes silentio praetereant. Sunt tamen, qui ab Obeli-feis arguant Circenfium aliquid fimile, & in Valle Martia (ita enim Caffiodorns (6) adpellat ) celebratum, quod rectius confiderantibus profecto longe obscurior locus adparebit, quam ut illud adfequi coniectura possit. Quapropter tanquam inconsuptum relinquemus, ita tamen, ut Ammiani & Publii auctoritate Obelifcos duos fingulos XLII. (7) pedum in Maufoleo sterisse adfirmemus; quorum fragmenta Numidici marmoris obruta ruderibus etiamnum videre licet funditus prosequentibus. Monumenti huiusce reliquias, tanquam parvi oppidi proiecta cadavera, Augustam huius actatis homines adpellant .

## Pantheon (8).

Pantheon persimile caelesti orbi opus fuit, si Dioni (9) credimus, quod Tholoidem ille adpellat. Huic enim opinioni magis videtur adcedere, dum Panthei nomen interpretatur, quam quod ibi Deorum plurimorum imagines ex Martis atque Veneris templis acceptae reconderentur. Est & alia opinio, quae perpaucos obtinet, foramen illud superne relictum Herculis gratia, quam is dum in cunis effer per impluvium duobus obvolutus anguibus alterum altera manu enecaverit: itidem & honori fuille numini, si sub dio celebraretur. Nam, auctore Plinio (10), in templo ipfo colebatur Hercules humi stans, ad quem olim Poeni ritu pa-trio singulis annis humana victima facrificavere; ante aditum vero porticus fitae fuerant agnationes . Marcus certe Agrippa, quum aedem peregisset, statuerat Octavium

<sup>(1)</sup> Adhue apud Ecclesiam S. Rocchi adparent vestigia hnius aediscii, in quo pieracque aderant satuae seneze arque marmorese structuram mire nobilitantes. Vide Albertinum de Sepulce, pag. 48.

tes. Vide Albertisum de Sepuler, pag. 42.

(1) In N'roue capit, 37.

(2) Varsar. Lib. Ill. Ep. 51. "Fausto Prasposito ".

(3) Geographico. Lib. V. pag. 32.

(5) Geographico. Lib. V. pag. 32.

(6) Loco excitace. Lib. V. pag. 32.

(7) Albertisus horum Obeliforum longitudisem protramicro. Comp. 10.

(6) Loco excitace.

(7) Albertisus horum Obeliforum longitudisem protramicro. Comp. 10.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(8) Loco excitace.

(9) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(1) Loco excitace.

(2) Loco excitace.

(3) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(4) Loco excitace.

(5) Loco excitace.

(6) Loco excitace.

(7) Loco excitace.

(8) Loco excita ports Pinciana.

<sup>(8)</sup> Hoc templum dedicatum fuit lovi Ulteri & Cybeli Noc templum dedicatum fuit lovi Ulteri & Cybeli & omnibus Dis, quos plurimos Romani Veteres co-lebant i none vero , ut notat Cl. Albertinus Cap-de Templiu Ultis pag. 33. Doe asterno & Mariae Virgini esmoibufque Caelitibus factum vulgo dicitur S. Maria Resenda cum porticu pulcheritum, in fron-tifpitic cuius vifuntur cubitales literae cum hac lafcriptione

M. AGRIPPA. F. L. COS. TERTIVM FECIT.

<sup>(9)</sup> Lib. Lill. pag. 515. (10) Hill. Natur. Lib. XXXVI. cap. 5. fub florm.

ris Princips adscribere . Sed ille modestia adductus, qua maxime praestitit, utromque remit : quo factum eft , ut fuam Augustique flatuam Agrippa in pronto conlocaverit, benevolentia in Principem ac fludio in populum maxime motus; in quo tantum abfuit, quod nonnulli opinantur, quin am-bitione duclus fuam cum Augusto gloriam communicaret, ut optime de modefissimo Principe meritus louge magis, quam antea illi gratior acceptior que effet : adeo ut , quum domus in Palatino Monte, quae prius M. Antonii fuerar, mox Agrippae, & McL false elargita, incendio abfumta foret, Augustus Mestalam argento donaverie, Agrippam vero unis iifdemque aedibus fuis habi-tare permiferit. At Plinius (1) inter pulcherrima operum, quae umquam viferentur, & Pantheum connumerat, Iovi Ultori ab Agrippa exftructum : quod quum ita au Agrippa extractam : quot quam ita fit, conicere placet, policaquam Augultus honores remailler, Agrippam per infanuationem Principi blandiri volutile, ut eius extem-plo Dis Ultoribus templum poneretur, quandoquidem & ille Maria Ultoris aedem bello Philippenfi pro ultione paterna fuscepto , vovillet , dedicaffetque .

Ceterum ut ad ornamenta descendamus, Pantheon decoravit inprimis Diogenes Athenienfis, & Caryatides. In columnis templi eius, capitibulque aereis Syracufanis admira bantur inter pauca operum ficut in faftigio pofira Principum figna, fed propter altitudinem loci minus celebrata. Ex quibus monumentis omnibus, quam hoc tempore o-maino nulla pars exfler, ac ea pracfertim, quae ad aerea opera fpectat : quin & colu-marum capita omnia ex Pario marmore conftent, profecto adparet, quod nostri ho-mines architecturae peritifimi contendunt locum columnis przegrandibus frequentibuf-que ex Ilya iufula ornatum, quem vulgo dicunt porticum pronaon fuiffe templi ve-ftibulum, ita reliquo operi coniunctum, ut separari nequest, agnatumque una fimul cum aede videatur; quo fit, ut porticus infas cum capititus aereis columnarum, quae a Plinio (2) referentur, adiacens spatium faille parem columnis circumvallatum, in attil speciem, cuius ante aditum idem Pli-nius auctor oft agnationes Herculis fitas fuifie. Nee defunt recentiores auctores, inter quos Ammianus Marcellinus (1), qui multa & ca quidem infignia de Pantheo referant, Conftantiumque Principem inter cetera prifcae artis aerea opera, quae ille ve-lut Urbem depraedatus, Conftantinopolim Tom. II.

M. Agaipa, L. P. Col. Tertion Feet Life, Caesar, L. Septidion Saveros Pius, Pertinax, Aug. Arabidis Pontings, Max. Thei. Popest, X. Ider, XT. Cos. III. P. P. Procot. Et Ibe, Caes. M. Auglius Antonius Pius Felix. Aug. Teib. Pot. V. Cos. Procot. Pantidio Vetustate Consultus

## Cum Onni Cultu Restituirunt. Theatram Pompeii.

Pompeii theatro, quum multa, ut conflat, adiacerent Pompeiana, aedificia, porticus, Curia, templa, regia; factum putaverim, ut alii aliter de Pompeii operibus fentirent. Quare quum de theatri origine, fituque dixerimus, de ordine aedificiorum brevi transigemus. Dio (5) a Demetrio Pompeii liberto theatrum aedificatum memorat e manubiis, quas fab patrono moerens conlegerat, iureque huiufcemodi operis gloriam Gn. Pomptio adfriptam: male enim audiffer Pompeius . fi fuus libertus tantas proprio nomine profudifiet opes: ea enim auctoricate Demetrius Pompeianus apud patronum fuit, ut practer libertorum modum ufque ad invidiam excellerer; tantum potentia Pompeii fupra civilitatem eminebat. De fitu pollumus quidem dicere quod in aperto eft, in Regione Martii Campi theatrum extlitisse. Nam praeter quod pro-missue de tribus theatris celeberrimo loco dicaris, apud certos anctores reperitur, Publius feparatim Balbi Pompeii , Marcellique thezera in Circo Flaminio conflituir; quac quidem Regio & Campum ipfum Martium contineret . Ad hoc Porphyrio (6) , Acroque Horatii interpretes, Pompeii theatrum non longe a Vaticano, proximum Tiberi effe voluctunt, quam spectaculi plausum per Tiberim ilumuis ripas penitus in Vaticanum ufque resonuisse dieant. Quod au-

<sup>(1)</sup> Histor, Natur, Lib. XXXVI. cap. 15. (9) Lib. XXXIV. cap. 3. & Lib. XXX. cap. 5. propt flater. (3) Lib. XVI. cap. 10.

<sup>(4)</sup> De bac adverb nfarpations differit Geffast Noth, Attic. Lib. X. cop. 1. (5) Lib. XXXIX. psp. 102. (6) In Horse.

ex multorum commentariis conligitur probaffe veteres primo rotundam spectaculorum formam, dein in semicirculi figuram scena ad cornua per directum obducta, auod dixerc theatrum. Rurfus procedentibus temporibus ad pristinam formam redeuntes, amphitheatrum construxerunt ex duobus ferme theatris unum aedificium, & id quidem integrum conficientes. Theatrum igitur Pompeii aedificii genus, ut puto, in C. litterae circumactae speciem in fronte feenam habuit porticibus conjunctam . Nam, si Vitruvio (1) credimus, post scenam porticus constituendae sunt, uti, quam imbres repentini ludos interpellaverint, haberet populus, quo se reciperet ex theatro, uti cenfentur Pompeianae porticus. Curiam vero porticibus adnexam fuisse necesse est, quum in caede Iulii Caefaris Plutarchus (2) referat in porticu extra fores Curiae terendo tempus verbis detentum ab Aurelio Trebonio, M. Antonium, donec in Curia facinus patratum foret. Plinins (3) iridem Polygnoti Thafii pictoris tabulam celebrat ia Pompeii porticu, quam ante Curiam fuisse air. At Victoriae acdes, de qua Gel- C lius (4) ex traditione Tironis Tullii Ciceronis liberti fatis differuit, videtur praebuisse caussam ambiguitatis. Verum, si quis propius advertat, profecto coniectura adfequetur uno codemque tempore, quo theatrum ipfum, fuisse itidem & dedicatam aedem post tor tantasque de piratis victorias, Sicilia recuperata, Africa tota fubacta: unde illi Magno cognomen, dicatique merito fummi honores. Locum autem, ubi aedes conflituta fit, fiquidem subobscure Gellius (5) infinuat, in ea parte accipiendum interpretamur, quae ad scenam pertinet, quod templum & in theatro crat, quum inter theatri coniuncta acdificia exhiberet, gradufque cius theatri speciem repraesentarent . Fuit in codem theatro & Veneris aedes scelere Catiac infiguis, quandoquidem ipfa, ut Porphyrio (6) auctor cit, in co. templo cum Valerio Tribuno plebis adulterium commiferit : quod mihi argumento est theatrum non modo caveam ipfam spectaculi, sed circumadiacentia fimul tecta theatrum, ab infigniori illo monumento, ut fere evenit, adpellari folita . De Regia fupervacancum est ditlerere, quum, auctore Plutarcho (7), domus fuerit magnificentiflima, ut in qua postea M. Antonius (8) una cum Octavia coniuge inhabitaverit. Hanc & Suetonius (9) cele-

tem ad aedificiorum ordinem spectat, satis A brat, Augustum referens Pompeii statuam contra theatri eius regiam marmorco Iano superposuisse, translatam e Curia, in qua Caefar Dictator fuerat occifus.

#### Basilica Marciani (10).

Post Theodosii mortem in Occidente conflato bello Attila duce, Marcianus, qui Flavius Valerius cognominatus cst, Orienti praeficirur, adnitente Pulcheria Arcadii filia, unde imperium adeptus, ac domi, militiaeque clarus habitus, meruit ut in eius honorem Bafilica erigeretur; ni magis tribuendum censemus Marciano illi, qui ex cunctis libertis Galbae Augusti potentislimus celebratur: co enim vefaniae plerique Prin-cipes rem adduxere, ut uon folum in aedificando, quod illis peculiare fuit, licentia infauirent, sed fere negociis omnibus vel gravioribus ipfi Principibus ipfis potiores forenr .

Templum Divi Antonini cum Cochlide Columna, Quae est alta Pedes 175. Habet intus Gradus 206. & Fenestellas 56.

Factum egregie a veteribus, ut quum Traianus & M. Antoninus Philofophus, ingenti virtute viri, fuper ceteros Principes excellerent, Senatus Populusque Romanus corum memoriam, templo, columnis, aliifque id genus gloriae infignibus profequeretur. De Traiano superius suo loco diximus. Quod autem ad Marcum adtinct ex epithomate Sex. Aurelii (11) licet cognoscere, posteaquam illum obiisse diem Romae nuntiatum est, (in Germania enim bellum gerebat ), concurfum publico luctu in Curiam, Senatumque frequentem atra indutum veste convenisse, & quod aegre de Romulo creditum, Marco veluti fublimi in caclum rapto decretos honores, templum, columnam, aliaque huiuscemodi, quae Principem adtollerent fupra ceteros mortales. Hoc templum ut credam fuisse magnificentiffimum, ac ea maxime Campi Martii parte constitutum, qua latissime Campus extenditur, Herodianus (12) auctor est, qui in L. Septimii funere compositam inquit Principis etligiem in templo Marci, ubi fuperiorum Imperatorum facra monumenta viferentur. Neque funt audiendi imperiti adferentes Antonini columnam, quae adhue non longe a Pantheo exstat, Divi Antonini Pii opus fuisle,

<sup>(1)</sup> Evolvendus Vieruvius de Architech, Lib. V. cap. 9.

<sup>(2)</sup> In eins Vita. (3) Hiffor, Natur, Lib. XXXV, cap. 9. (4) Noft, Attirar, Lib. X, cap. 1.

<sup>(</sup>s) Ibid.

<sup>(6)</sup> In Horar. Adde & Tertullian. de Speftar, cap. 10.

<sup>(8)</sup> Antonius Pempeii postea domum emit. Plutarch in Antonio .
(9) In Vita Augusti cap. 11.

<sup>(10)</sup> In marg. MISS. adnotatum BASILICA MACIDII.
(11) Confulendus Sex. Aurelius in Marco Antonino.
(12, Hiftor, de fuis remporibus Lib. IV. fub initium.

perinde ob egregias virtutes decreta templa, instituta facerdotia, fodalefque Antonini fint, quippe qui, fi Sex. Aurelium (1.) perlegerint, profecto aliter ac prius senserant de Antoninorum monumentis iudicabunt. In quo illud admounisse maxime huic loco conveuit, Marcum cognomine Aurelium fuiffe nuncupatum, quod & in nummis (2) prisci aeris ab eodem Principe percussis adparet. Ac quod ad columnam spesar, opus persimile Traiauae columnae erexere triumphorum infiguibus in fummum ufque verticem perornatum: in quo id adnotaffe non absurdum fuerit, Traiani columnam feulptorum artificio, molifque foliditate longe Antoninianae pracsitisse, quod tamen vitio temporum puto tribacadum. Par enim, idemque studium in prosequendis Principi-bus suille verisimile est. Verum hae, acque aliae huiuscemodi artes, iam tum cum imperio fimul confenuere, quae a M. Marcello, qui Syracufas cepit initium fumentes, demum Augusti temporibus magnum incrementum suscepcre. Testimonio est Pautheon (3), quo opere nullum prope abfolutius sota urbe fpeclatur; testes funt & nummi veteres omnis notae, ac cuiufque metalli genere, quibus nullos pares, fimilesque ea tempestate invenias, qua res populi Romanisterit: adeo Octavius Augustus alioqui praeceps ad explendam dominandi libidinem, posteaquam imperium constituit, ad huiuscemodi artes ceterasque omnes disciplinas animum convertit. Ceterum at profequamur obiter, quae ad monumenta M. Antonini pertinere existimamus, de cuius Sepultura nulla mentio exstat, quum ceteri fere Autonini Principes ufque ad Bassianum Caracallam Hadriano fepulcro humati fint . forte mihi libuit adtendere fi vel ipfius in templo, vel fub columna, quemadmodum Traianus, conditus foret : nam , quum maxime Ulpio fimilis exflirillet, non abhorret a cerero, ut idem, qui & Traiano a Senatu, populoque habiti, honores; fiquidem parem gloriam meritus, dum aeque in extremis terris bellum gerit, vita decessisset. Accedit ad hoc, quod Herodianus (4) in Severi funere compositum Principem refert in templo Marci, ubi ipfius ac superiorum Principum monumenta viscrentur. Templis autem pro fepulcris fuille usos veteres fatis conitat. Quapropter inclinat animus ut putem Marco publice locum sepulturae de-

ea de cauffa praecipue decepti, quod illi At-cretum his monumentis, quae ipfe a Senatu, populoque meruerat, quandoquidem tantus Princeps nufquam fepultus reperiatur.

## Thermae Hadriani .

In Pandectis (5) edictum adnotatum exftat, quo cautum, ne Hadriana aqua in privatorum ufum derivaretur, ut affatim proinfluens Hadriani aquaeductibus, thermis, ac nympheis infervirer. Spartianus (6) autem, quum Hadrianum Principem titulos in operibus renuisse referat, quippe qui nufquam nisi in Traiani patris templo nomen fuum feripfit, multas (7) tamen urbes (8) Hadrianopolis adpellari voluisse adferit, ut Carthaginem ipfam, atoue Athenarum partem, aquarumque ductus itidem de suo nomine nuncupasse. Quaproprer & thermas extruxisse verifimile est, quum pracfertim Publii auctoritas adcedat, quae eo forte minus notae funt, quod titulis caruiffent, quibus celebrari gravillimum Principem parum fibi gloriae putaffe coniectaverim, quandoquidem Traianus, qui nimius laudis ac titulorum adfectator fuit, Ammiano auctore, herba parietaria vocitaretur, quod libidine oftentandi honoris ubique paffim parietibus adfixiffet marmora fuis infiguita titulis.

## Thermae Neronianae, auge postea Alexandrinae.

Thermas in provinciarum modum aedificatas Romae exftitiffe, cum alii, tum Ammianus (9) refert, quarum celebres Antoninianas, Diocletianasque formis lineamentilque describendas, curavimus, ut substructionum ciufmodi genus facilius percipere-tur. Verum ut his Neronianas cultu atque amplitudine pracstitisse existimem, argumento funt infanae illius Principis aedificiorum moles, quae adeo modum excessere, ut non alia re damnatior, quam in aedificando fuerit, exhaustusque nimio impendio Didonis falfo creditos thefauros in Africam ufque confectaretur Has igitur thermas praeter Tranquillum (10) Valerius Martialis (11) ce-lebrat, dum Ptineipis feelefiifimos mores detestando nihil Nerone peius, nihil melius Neronianis thermis fuisse adsirmet. Lampridius (12) autem in Alexandri Severi gestjis illum, inquit, inter cetera veterum Principum opera, & Neronianas thermas instau-Aaaa 2

<sup>(1)</sup> In Antoninis Pio, Marco, & Caracalla. (2) Apod Patin, inter numifmata M. Aurelii pag. 235-(3) latet ex faxo antiquo, ubi M. Agrippae, & M. Aurelii ob Pantheon reditutum memoita etibbatur,

quod in Pantheo obtulit Oricellarius.
(4) Lib. IV. Historiar, fui temporis.
(5) Cod. XI. Tir. XLII. de Aquaeduct. S. 6.

<sup>(6)</sup> in vita Hadriani cap. 19. p=g. 129.

<sup>(2)</sup> Ibid. cap. 10. pag. 183.
(3) Confule Ortalium Abrahamum in Vet. Geograph., qui fingulas ubes hoe nomine nuncupatas deferibit diligentifime.
(5) Lib.XVI. cap. 6.

<sup>(10)</sup> In Vita Neronis cap. 12. n. 9. (11) Lib. VII. Epigr. 33. verf. 4. (12) In Alex. Sever. cap. 25.

raffe (1), aqua induda, quae Alexandrina 1A ab eius nomine diceretur, unde Alexandrinas pro Neronianis nuncupatas fuisse crediderim. Verum de Alexandrinis alio loco dicemus.

## Thermae Agrippae .

Thermarum exstructiones ante M. Agrippam Lucii filium Romae fuiffe non invenio; opus tamen adeo absolutum, ut post multa id genus aedificia, quibus fabricandi usus in dies decorem addere confuevit fubstructum videri possit. Figlino enim albarioque opere praeter marmoreum Agrippa adornavit; non dubie vitreas facturus B cameras, fi prius id inventum fuisset, aut a parietibus scenae M. Scauri pervenislet in cameras, quo vitreo opere tessellato, variisque distincto coloribus, quod musivum recentiores auctores adpellant, longa deinde posteritas usa est. Has Thermas (2) hortis. ac nemoribus excultas nobilitavit inprimis Eupompus infiguis ea tempestate artifex; qui quum inter plurima ex aere figna fe distringentem finxisset, hanc statuam Agrippa ante thermas dicavit, mire gratum Ti-berio Principi, qui non satis continere potuit, quamquam imperiofus fui initio principatus, transfulitque in cubiculum alio fi bi signo substituto: quandoquidem tanta porro contumacia fuit, ut magis theatri clamoribus reponi apoxyomenon conflagitaverit, Princepsque quamvis adamatum repofuerit; tanto in pretio fingendi, ac fculpendi artes per ea tempora exflitere. Ce terum quod & practer cultum fingularis munificentiae ac liberalitaris fuit. Agrippa inflituit, ut gratis demceps lavaretur; vir alioqui rusticicati, quam deliciis propior. Haec ex nonnullis ains (3), tum praecipue ex Dione (4), & Plinio (5).

## Templum Boni Eventus (6)

De templo Boni Eventus nihil reperio, quod pro comperto adfirmaverim, praeterquam apud Ammianum Marcellinum (7), qui inter plusima veterum opera, quae Probus quidam Praesectus instauravit, porticum refert crexisse insignem thermae Agrippae adiacentem, Eventus Boni cognominatam a vicinitate templi huius numinis falfo creditam, ut pronum vitium, quod perinde in amphitheatro Vespasiani, ac Iove Pompeiano accidisse suo loco diximus. At simulacrum Boni Eventus infra Capitolium sletit dextra pateram, finisha spicam ac papaver tenens, quod fignum aereum una cum Minerva Catuliana a Q. Lutatio Catulo dicatum Plinius (8) commemorat . Hunc autem Deum, ut ceteros taceam, Varro (9), & Firmianus (10) celebrant.

#### Aedes Bellonae Versus Portam Carmentalem . Ante Hanc Aedem Columna Index Belli Inferendi .

Bellonze templum , quam five Lunam , five Minervam fimma veneratione prifci colebant, accepta ex Cappadocibus difciplina, Appins Claudius Caccus dedicavir, posteaquam suis auspiciis Etruscos devicisset. Nobilitavit inprimis acdem alter Appius cognomento Caudex , qui, quum fuorum clypeos in sacro, vel publico privatim di-care primus instituisset, Consul deinde una cum Servilio anno Urbis CCLIX. pofuit in hoe templo maiores fuos , placuitque in excelfo spectari, & titulos rerum gestarum legi, quales clypeos, ceu nidum aliquem fobolis, parvulis cnim imaginious opus conflabat, nemo non gaudens favensque admirabatur.

Verum quod locum reddidit infigniorem, columna ante aedem exstabat, quae bellica vocaretur, fuper quam Romani prisci hastam iacere soliti erant, quum bellum indicebatur . Bellonam enim Deam bellorum dictam nemo est qui ignoret. Haec ex Ovidio (11), Plutarcho (12), Plino (13), ac Fest. Pompeio (14).

Ceterum quod diximus in prima Regione tria fuiffe Romae Senacula, in quibus Senatus haberetur, hoc loco repetendum est : fiquidem quod adtinet ad Bellonae aedem Livius (15) testatur . Nam . quum M. Marcellus ex Sicilia provincia, quam fubegerat Romam venisset, Senatus ei extra Urbem

<sup>(1)</sup> De Thermis Neronis duplex, quae obtinet, opinio in medium adfertur a Francisco Albertino, altera, quae L'ampridianne adhaeret fententine , altera, quae co Liesprülians säbherte finienile, şletes, que conum-das folumodo cum Aktradrus fürlig resefret, quaymu nuferi fe vädfie sayd Domun Geresteldi. Card, Minds. Floren. teltur islem C. Albrid-folian (C. Albrid-le) Non lorga Fandro M. Agripa Themas fün sedi-ficandes curvis, et cinipo Mitter foptr Mineran, ut ipform velligi demonstrat in loco, qui valgo Ci-mella disturt. Albritius der Jermin p. XII. (1) Velui ex 'perinio. lu Hedrias, esp. 19, & Ammin. Lib. XIV. Carp. 8.

<sup>(4)</sup> Lib. LIV. pag. 542. (5) Hiffor. Nat. Lib. XXXVL cap. 25. Lib. XXXIV.

cap. 8. & Lib. XXXV. cap. 4. (6) yi quande nobis pofferi aliquid prestre spem nofirem O meritum Deut tribuit, aliut adserbit Fertunae, aliut Eventui, nume Dre. Salvian, Lib. VII., Unde cut huic Dee diesti honores, templaque exaudificata suerint probe nosci potesti.

<sup>(7)</sup> Loco exertato.
(8) Hiffor. Natur. Lib. XXXIV. cap. 8, prope finem.
(9) De Re Ruftica Lib. I.

<sup>(9)</sup> De Re Robita Lib. 1.
(10) Lib. XXIX. cap. 6.
(11) Fafforum VI., verfu 203. & 205.
(13) In Vita Scipionis.
(13) Hift, Nar. Lib. XXXV. cap. 3.
(14) De verbor. fignific. ad verb. Bellema.
(15) Dec. III. Lib. 7.

bem ad aedem Billonae datus oft a C. Cal. Ai rum templa alia alibi pro natura Deorum plurnio Practore , ubi quum de rebus a l se gestis disternisset questus leniter, quod Sicilia subacta exercitum deporture non sicuitlet, qua obiectione fibi triumphus negaretur , tantum impetravit , ut Urbem ovans inire liceret : in moute vero Albano triumpharet . Quapropter iusti triumphi loco ovans, multamque prae fe praedam in Urbem ferens, fimulacrum captarum Syracufarum egit .

#### Porticus Argonautarum.

M. Agrippam praesuisse rebus marici mis Augusti auctoritate, plurimis auctori-bus constat, quibus adeo studuit, ut nummum argenreum , qui eriamaum exflat , nota Neptuni percufferit, portieumque iti-dem Neptuni ob navales victorias fuo funta exitruxerit : ea autem Argonautarum dicta . quod eiusmodi pictura Agrippa exornaffet, quae Argonauticam referret . I:acc Lio (1), ut Valerium Martialem (1) omittamus .

#### Meleagricum .

Meleagricum arbitror fuille porticum, vel huiufeemodi genus aedificii, quo Meleagri fabula (3) repraesentaretur, ut in pro-ximo capite diximus de Argonautis. Conflat enim apud Plinium (4) ac Val. Mar-tialem, porticus tabulis ficilibusque faisse exornatas . Melengri autem fabula quam frequent referretur, monumenta marmorea sepulcraque perverulta passim dispersa declarage, in quibus praecer Herculem ipfum non facile reperias enius magis, quam Meleagri memoria celebretur.

## Ifenm , Serapeum (5).

Acgypens seminarium religionam, & in qua Archifynagogi plurimum auctoritatis habuere, Ifidem ac Serapidem fuperflitiofe fimul & ambigiofe coluir , celebrandasque tradidit orbi terrarum . Miraculo son minus, quam testimonio esse potest, quod Plinius (6) refert , dum smaragdi genera copiose admodum, profequitur. Apion caim, inquit, cognominatus Pliftonices feriprum reliquit eile etiam tum in labyrintho Aegypti coloffeum Serapin e smaragdo novem cubitorum . Romae vero in honore fuiffe numina hace peregrina Augusti actate , Vitruvius (7) auctor est : qui dum ex disciplina Etruscoconlocanda cenfet , Ifids & Scrapidi in Emporio conflituit, quod ad Tiberim adie-cium fuisse ab Aedilibus Livius (8) commemorat, quum porticum extra portam Trigeminam ad eum ufque loeum perduxiffent, qui in Pomerio fuerat; moenibus enim re-eipi faera Aegyptia religio erat. Iofephus (9) autem refert Romae juffu Tiberii Principis templum Ifidis funditus verfum : Itatuam eius numinis in Tiberim proiedam; Saeerdores Ifiacos eruei adfixos, quod matronam adulterio per scelus fimul ac fraudem, tanquam Deo Anubidi proftiguissent . At Domitianus, Eusebio telle, quum multa opera Romae fecifiet, inter cerera Ifidi, & Serapidi templa erexit, forte quod Vitelliano bello infumpentibus adverfariis Capitolium, quo se receperat, Isiaci celatus habitu inter facrificulos evaliflet; quorum cultum fequuta polleritas peregrina numina fummo in honore habuit : nam, quam Ifidis facra M. Aurelius Romam deportaffet, templa passim magnificentissma eidem Deze construxit. Alexander vero Severus mirifice eiufmodi delubra decoravit, additis fignis Deliacis, teffellarifque omninm gene-rum ornamentis. Sed illud ad cultum locaque superstitionem maxime pertinere arhi-tramar, quod Plotini Philosophi temporibus, ut Porphyrius (rt) refere, nullns Romae fanctior locus aede 1fidis a Sacerdore quodam Acgyptio habitus fit, ubi daemonum invocationes agerentur. Apulcius (12) autem, qui polt multam peregrinationem in eiusmodi templo confenuit, fummum numen reginze Ifidis celebrat: quam, de templi fatu defumto nomine, Campenfem adpellat, ad differentiam, ut arbitror, reliquarum zedinm facrarum : fiquidem hace in Campo Martio confliruta effet : nam & alibi Patritia Ifis , & Athenodoria exftirere , ne fuo loco dicemus. Huic opinioni & Firmianus (13) videtur adfentiri , qui in Ifidis faeris profequendis refere eius facra Romam translata, templumque iuxta Campum Martium zedificatum.

#### Minervium . Minerva Chalcidica .

Minervium idem fuille, quod & Mipervam Chalcidicam existimamus, a Minervae delubro deducta monumenti nomina. Nam Minervium Scrapeum , Iseum , Dianium, de quibus fupra diximns, pro iplis Deorum adificiis accipiantur, auctores funt

<sup>(</sup>r) Uh LHL pag. 515-65.

(a) Uh BH Page. 3a-56-67. 2b Bh H. Epigs. 4a-55.

(b) Hebr. Share. Lib. NXV. cap. 1a. page fisson.

(c) Helr. Theory. Lib. NXV. cap. 1a. page fisson.

(c) Hell Temple in Hell & Narayda baseron wella.

(d) Hellor. Navar. Lib. XXVIII. cap. 5.

(d) Da Architel. Lib. H. cap. 7. De chelliese locut.

ed ules communes Goldstein.

<sup>(8)</sup> Lib. XXXXL cup. 19. (a) Aux. Iudaic. Lib. XVIII. cup. 4. (cu) Contain Eulabium Pamphil. Chronicor. Lib. Pollen. pag. 164.

[11] lo Eufeh. ut credo, Lib. II. Prasparat. Emagedops. t. de Offeide, & 15de.

[15] Lib. nlt. Misfacorum.

[27] Lib. l. op. 21-

Varro (1), Livius (1), Entropius (3). Quod autem ad Minervam adriner, frequen tillime usur paeum a vecustioribus, ut Deorum nomina pro templis iplis ponerentur, unde etiam, quum ad Martis, vel ad Apollinis dicunt ad Martis, vel Apollinis templa fubintelliquet; quod breviratis gratia primo vulgo ufirpacum, dein auctoritate veterum feriptorum adprobarum erediderim -Chalcidicam certe a Chalcide infula, five nrbe dictam Minervam non dubicamus, inde accepta huiukemodi architechurae dikiplina, ut auctor eff Sex. Pompeius (4); Doricum enim , Corinthium , Ionicum , atque Tuscasicum (5) a Graccis Italifque populis profectum. Verum quod inprimis advertendum existimavimus, Dominiani Augusti hoc opus fuit, ut qui Minervae numen fuperstitiofe admodum coleret. Haec, ut Papinium (6), & Martialem (7) poetas praeterea-mus, ex Tranquillo (8), & Eufcbio (9) in Annalibus.

#### Infula Felidii , Sive Felidis (10). Diverum Infala .

Tiberjaam infulam locum iam inde ab initio munufactum, molibusque ita munitum, ut emineus area firma templis, ac porticibus fubilisendis effet, alii aliter accepere; pars enim Acfculapii atque Iovis, pars Fauni, nonnulli Divorum infulam dixerunt. Quam varieratem a diversis numinibus, quae in ex colerentut, duxille originem exilimamus : in quo id adnotalle non alieuum fuerit, Aelculapii templa a veteribus extra munimeura fuille conflituta, quod ili falubrior aer putaretur. Qua-propter hanc demum infulam una cum acde ipfa comprehenfum novis moraibus fuiffe eierliderim; quae prius Iulii Caefaris temporitus extra Urbem effet; nam eius cacde, quum Lepidus Praefechis Equitum M. Antonio przesidio esse vellet, legionem, quae in Tiberina infula confederat in Campum Martium deduxit, ut Antonio, fi quid ulus exigeret przello effet: milites enim his tempefiatibus concineri flumine, ne vagi in Urbe debaccharentur, tutius videbatur. Quem morem permantific usque ad Tiberium Vrincipem conflat; quo primum tempore cafira Praetoria conflictuta funt. Haec praeter Ovidium (11) ex Livio(12), Tranquillo(13). Appiano(14). Vitravio (15), Plutarcho (16), atque Eufepio (17) in Annalibus.

#### Odeum. Stadium.

In pervetuffis Publis Codicibus, quos nos Veneriis legimus inter cerera egregia antiquiretum monumenta a Bestarione publice relicts, & hace superfunt adnotats. quae in ceteris non faeile repetias.

Odeum capit loce x. willia DC. Stadium capit loca xxx. millia LXXXVIII.

Ex Dione (18) . Porticus vero in Camo Agrippae, quam Pola eius foror, quae & Stadia ad Urbis ornatum confiruxerat, nondum abfoluta erat . Fuit & Graccofladium incendio ab Had-iano reflicutum. quod ad morem Gracci certaminis co maius fuit, quo Hercules Olympicum fuis pedibus metitus fertur .

Parum fuerat tot tantaque specticula in hae fuille Regione, quae ceteris omnibus praeter Transis: erinam amplitudinem praestaret, ni adooderst Stadium atque Odeum. Domitiani opera, inter egregia tot ius Urbis monumenta, Ita enim Ammianus (19) fentit, dum Confinctium Augustum refett eircumspectasse undique fingula, & quae magis decorem fimul & magnitudinem practeferrent. Ex duobus aurem spectaculis Stadium certamini, Odeum vero his, qui pfallereut infervisse conflat, unde et nomen inditum, cusus fymmetriam fi, ut in multis, Romani a Graceis aucupati funt , ea maxime iuligais fuit, qua conflitit Odeum A-thenis a Pericle illo Olympico multo ad fedem ordine, arque ornatu columnarum acdificatum . Huius autem, de qua agimus forma orbicularis fuit, fentim ad cornua in ovi maxime figuram decrofcens; quorum altero capite ferme in scenae speciem subfiructus locus editior fuerat , ubi qui canerent sublifterent, quo clarius ab universo coeta circumf.dentium axaudirentur.

Stadium (20) autem fratum olim cir-cumdatum fubfelliis, nunc femirutum, vulgo

<sup>(1)</sup> De Lieg, Las, Lib, IV, cap, E, (2) Lib, V. Decel V. (3) Brevia, Hilban, Rom, Lib, VII, cap, 13, (4) De verloe, Spilic, all verlom Attorine, (5) Origines de quation generitus enhancement que se évales impact Vanaries Accident

<sup>(5)</sup> Lik IX. Spigr. IV. (1) In Vita Description cap. 25. n. 6. (5) In Chron. 2d an. 2005. Adds Discoun Caff. Lik LL pap. 450.

<sup>(10)</sup> Its adoption in texts alig mare.

<sup>(11)</sup> Metamorphalion Lih. XV. verla 239. & foq. (15) Lih. II. cap. 5. & Eph. Lih. II. & Dec. IV. Lih. IV. (15) le Vin Chroffi cap. 25. n. 6. (14) De Belli Criffit. Lih. II., pp. 218. (17) De Auchloff Lih. III. pp. 218.

<sup>(15)</sup> De Archivell. Lib. UL, cap. 1. (16) Adoundus I lumerbus Quart. Rom. 93. & in Po-

plical pag. 100. (\*7) Ecol. Hift. Lib. II, cap. 11.

Lib. Lift, pag. 512. F. Nardinum Rom. Vet. Lib. Vl. cap. 16.

agonem adpellant, cuius operis, quamvis [ perexigua pars compareat, & ea quidem privatis occupata aedificiis, follertia tamen architectorum, qui a partibus reliquum operis proportione metiuntur, ea qua diximus forma exftitiffe Odeum non dubitamus. Cepit Odei spatium, si Publio credimus, loca x. millia DC. Stadium vero xxx. millia LXXXVIII. (1)

#### Septa.

Septa, locus in Campo Martio inter theatrum Pompeii & Circum Flaminium constitutus, a parvis quidem initiis coepra, ut fere evenit, una cum fortuna, & fuccessu rerum reddita sunt celebriora. Nam primo, ut Servius (2) auctor est, inclusa tabulatis loca exstitere, in quibus populus stans suffragia ferre consucvir. Insequentibus temporibus, quum Lepidus (3) claufum porticibus spatium ad habenda Comitia exacdificaffet, M. Agrippa, omissa viarum cura. quibus sternendis, plurimum intenderar, ad Septa conversus dedicavit exornavitque marmore, ac tabulis, Iulia in Augusti honorem adpellans. Verum postea Agrippiana (4) dicta pristinum dedicatoris nomen retinuere. five Augusto eiusmodi honores pro sua modestia renuente, ut in Pancheo diximus, five quod auctoris Agrippae usurpatum prius nomen Iulii citulo praeserret .Utcumque, quibufque auctoribus nomina praevalucint : certe peramplum spatium suit por-ticibus circumdatum, ut, si quando imbres repentini Comuia impediffent, haberet populus quo fe ex fubdiali area reciperet. Nam Augustus, C. Caesar, & qui successit Claudius, guum ludosedcrent, eos non in Foro tantum, nec in amphirentro, locis amplitudine infignibus, sed in Circo, & in Sepris exhibuere: quod quidem Nero imitatus est : siquidem in Septis & gymnica ediderit, quum inter buchysiae adparatum, barbam primam po-suit, conditamque in auream pyxidem & pretiofillimis margaritis adornatam, Capi tolio consecravit. Hace, ut de poetis taccam (5), ex Dione (6), Plinio (7), Appiano , Succonio (8) , & Lampridio (o) .

Obeliscorum moles quum inter praecipua orbis miracula celebrentur, non ab re fuerit, omissis Graecis auctoribus, pro tempore exponere, quae de his a Plinio (10), & Ammiano(11) fubobscure referuntur. Eiulmodi pyramidum initium coepisse ab Aegyptiis regibus conftat, dum alii in quicte admoniti, alii nimio in coningem studio adducti, pars post coecitatem visu ex ora-culo sibi reddito, vastas integri lapidis moles, quas Obeliscos vocant, Solis numini facrarunt. Hos autem quadrara angulari forma ab imo fensim instar metae ad fummum usque verticem in arclius decrescentes ad tantum fastigium erexere, ut Amafis (12) opus, quo regnante Ilium, captum est, supra centum pedes altitudine excederet; quod ipfum xx. millia hominum perfecisse traditum est; tum etiam in subrigenda mole adligatum Regis filium cacumini, quo maius periculum curae artificum incumberet, salusque eius apud molientes lapidi prodesset; machinae enim ne ponderi sufficerent, verebatur.

His Obelifcis infcribi litteris Aegyptiis auctorum nomina, quandoque vero contineri inscriptam rerum naturae interpretationem ex disciplina Acgyptia adfirmant. Etenim sculpturae illae & effigies, quae adhuc Romae, Cpolique visuntur, Acgyptiae lirterae funt, quas verercs fere hieroglyphas adpellant. Genus autem lapidis primo pro-barunt Simitem, circa Sienem Thebaidis, quem ante pyrrhopecilon vocabant, qui-buldam radiis effulgentem; postea vero Numidicum marmor maculofum, rubenti fimile, nigro fimul, & albo admixtum , internitentibus , volut argenteis tofferulis in fole pracfertim redditum inlustrius; quod genus marmoris cunclis duritie prae-feras, Lacedaemonio, Porphyriteque exce-ptis. Verum Divus Augustus primus o-maium Romam Obeliscos duos ab Heliopoli Aegypti urbe devexit, spectatis admodum navibus, placuitque in Circo Magno, (13), ac Martio Campo spectari, quorum alter excifus a Rege. Hace ex Plinio (14),

Obelifeus .

<sup>(1)</sup> Hie tres linese deletse, neune, cuius de forma ni-bil compertum habemus, neque exftant ultae reli-quiae, quibus ut m Odeo conicciandi locus relin-

quates quines in own conscious actus remi-tly Ad Vayli, Ediej, I. v. 34.

() Confule Dienem Casimu Lib, Lill, pag. 523.8, Phi-nium Hill, Nat. Lib, XVI, cap. 40.

(4) Its Hanneybrian Panvisius in Defeription, Urb, Rom, Repase Urbis IX, hibet; 25pas dynyphon.

(5) Ex Vigilio Edieg, Lveriu 34. & Oxidio Patler, Lib. I. veriu 32. Fib. 11 V. ver. 523.

<sup>(6)</sup> Loco excit. & Lib. LIV. pag. 572,

<sup>(7)</sup> Ibid. (8) In Augusto cap. 43. num. 1. & in Tiberio cap. 17. nutn. 6. & cap. 21. num. 9. & in Nerone cap.

<sup>(1)</sup> In Alexandro Severo cap. 26. (10) Histor. Natur. Lib. XVI. cap. 40. (11) Lib. XVII. cap. 4. (12) His Rex Asses suit. Olympiade LVI.

<sup>(13)</sup> Litteras hieroglyphicas, quae more Aegyptiorum in-feriptae funt in boc Obelifco interpretatus est Amferique funt in hoc Obelifor interpretatius et Arminuss Marcellius Lib. XVIII. altitudieme nateriaudem dissociate de Albertinus, cenque adforate ciudem dissociate de Albertinus, cenque adforate ciudem lagiotis silutidime vero Obelifot in Compo Martie credi addinge, adulque CXIX. compert. De Roma Pifica esp. De Obelifol & Meissig, L. [14] Hillor. Natur, Lib. XXXVI, cap. 9.

В

## Fornix P. Cor. Scipionis.

In monumentis, quae ob egregia facinora promoverent memoriam immortalitatem merentium, fornices commemorantur, substructionis genus, ut puto, arcui persimile, quod novitium fuisse inventum a Graecis diximus. Quod autem ad Scipionem adtinet, quum ipli Consulum alteri Graecia provincia decreta effet, Laclio enim Italia obvenerat, Scipio priusquam profici feeretur fornicem in Capitolio posuit adversus viam, qua in Capitolium adscendi-

Ornamenta autem fornicis figna aurata septem cum duobus equis exslitere: ante fornicem vero marmorea labra duo pofita; quo ornamenti genere fuisse usos veteres, quantum ad labra ipsa spectar, non facile invenias, adeo fato quodam datum videri potest, ut quemadmodum singularis Africani gloria, ita & singulare monumentum posteritati foret. Haec Livius (1).

## Naumachia Caefaris Diffatoris .

Naumachiarium (1) opus a Dictatore Cacfare habuisse initium comperio ; qui quum Alexandrino triumpho inter cetera infignia adtuliflet simulaerum Aegyptium cuiusdam Naumachiae circa Nilum fluvium, exinde navale proelium repraesentavit iuxta Tiberim defosso lacu, ubi biremes, ac triremes, quadriremesque Tyriae, & Aegyptiae classis quatuor millium remigum, milie bellatorum numero conflixerunt; quod Naumachiae spectaculum tantum undique excivisse hominum dicitur, ut plerique advenae inter vias tabernaculis positis remanerent; ac prae nimia saepe turba elisi exanimatique plurimi fint, in hifque duo Senatores. Hunc postea locum, repleto & complanato lacu, Martis templo Caelar delignavit, ubi aedem, quanta nusquam reperire-tur, exitruere destinaverat; quam quum ex disciplina Etruscorum extra urbem institu tam fuille verifimile fit, in Campo Martis prope Tiberim exstitisse Naumachiam conicctaverim. Haec Tranquillus (3), & Appia. nus (4).

Quantum studii Augustus impenderit Naumachiae spectaculis, ex hoc maxime pereipi potest, quod a lacu usque Alsietino per viam Claudiam opere arcuato aquam de suo nomine Augustam in Urbem perduxerit, quae ipsi Naumachiae tantum inserviret; hanc enim nullius gratiae parumque falubrem, ac nusquam in usus populi fluentem ea praccipue ratione Princeps providentissimus perducere adgressus est, ne quis salubrioribus aquis detraheret. Opus autem Naumachiarium ut credam exftitisse in Campi Martii Regione facit primum Taciti (5), ac Dionis (6) locus, qui referunt Augustum, Titumque, structo cis Tiberim ad infulam stagno, ubi postea Caii & Lucii Caefarum (7) nemus fuit, navale proelium edidisse, dein quod extra Urbem esse necesse fuit : nam per eos dies, quibus navale ludicrum exhiberetur, adeo cunda civitas, atque urbana plebs ad speciacula confluxit, ut custodes in Urbe dispositi statuerentur, no raritate remanentium graffatoribus obnoxia foret. Haec Frontinus (8), & Sucronius (9).

## Naumachia Tiberii Augusti.

Concertatum diu inter antiquarios, num Tiberius Princeps Naumachiam exstruxerit, quum Tranquillus (10) illum referat feceffus tempore Romam e Campania redire conatum triremi usque ad proximos Naumachiae hortos subvectum, disposita statione per ripas Tiberis, quae obviam prodeuntes submoveret; quod nonnulli contendunt Augusti, non Tiberii opus suisse, quum praesertim de hortis mentio inciderit, quos pro nemoribus accipiens Tacitus (11), Augustum, inquit, navali stagno circum.- pofuiffe; priscos enim silva pro hortis usos fuisse fatis constat. At undique singula circumspectantibus observatum est Titum. Vespasianum exhibuisle veteri Naumachia navale praelium, quam fuisse Augusti necesse est: quandoquidem Caesar lacum, ubi eiufmodi spectaculum ediderat complevisset : quapropter alteram exftruxisse Tiberium contendant, nemorofosque hortos pro more, ut in ceteris, circumadiecisse. Vtcumque fit, certe Tiberius operi Naumachiae studuit.

Naumachia Caefaris Augusti.

<sup>(1)</sup> Lib. XXXVII. cap. 2.
(2) Refle Naumachia quae fit, observat Albertinur, cuius verba expono: Erani Naumachiar fiagna navalia in View, ja quibia decerabatur navibits, ita enim & Graecum vocabulum praesert, a que ipium Nauma-January. e nomen derivatur.

<sup>(3)</sup> In Vita Augusti cap. 43, n. 2, & in Vita Do cap. 4, n. 6.
(4) De Bellis Civilib. Lib. II. pag. 803.

<sup>(5)</sup> Annal. Lib. XII. 56. 1. & Lib. XIV. 13. 2.

<sup>(6)</sup> Lib. XLIII. 

NEMVS EST CAESARVM.
(8) De Aquaeduct. Vrb. Rom. Art. XI. pag. 47.

<sup>(9)</sup> Loco nuper excit. (10) In Vita Tiberii cap. 39. p. 2. (11) Annal. Lib. XIV. 15. 2.

Nam concremato ponte Naumachiario la- [A] cae: quae omnia Principis aufpiciis vel inrices (1) ad eum restituendum advehi ex Rhetia ufque curavit; ex qua materie trabem admirationis praecipuae in codem ponte Naumachiario expoluit, per quem, ut puto, Tiberi impolitum Allietina aqua in Campum Martium profluens, argumento est Tiberii Naumachiam in eadem Campi parte iuxta fluvium exstitisfe, unde & Naumachiarius pons vulgo adpellarus, quod Naumachiae cauffa flumen commissifes . Hoc Plinius (2) & Frontinus. (3)

# Monumenta M. Agrippae .

In exornanda Urbe Augusti temporibus , quibus nullum potius excultiufque fuit, malta a principibus viris magnificentiffime extructa, quorum imprimis Agrippae monumenta. Hacc autem fuille permagnis latissimisque substructionibus exornata consentaneum cit : nam praeter septa, diribitorium. thermas, aliaque huiuscemodi Agrippae opera, quae ipfius populi magnam fere partem caperent, Neronis incendium argumento est, nulla in tota Urbe magis tecla patuisse populo exturbato, & profugo, quam ipsius Agrippac in Campo Martio Monumenta. Ibi enim, Tranquillo (4), & Tacito (5) auctoribus, plebs incendio feptem diesum compulfa, ranguam diversoriis sese recepit; neque ab re sucrit de Stagno Agrippae, inluftri quidem monumento, mentionem facere, quum praesertim huie loco magis convenire videatur, ut in magna Campi Martii latitudine, conterminaque Tiberi. Stagnum igitur fuit, quo Tigillinus fabricatus est navim remulco, tractuque aliarum navium fluitantem, cui superpositum adparatumque convivium Neroni pracdicant, omnibus, quae illa aetas viderit, lautius, admirabiliusque, crepidinibus vero slagni diversoria , lupanariaque omni cultu lu- D xuque feminarum inlustrium exornata , luminibufque ad multam nostem cum die ipfo certantibus.

## Opera Odavige .

Inter reliqua Caefaris Augusti fororifque munera tributa Urbi, fuere Octaviae opera, Curia, Porticus, Schola, Bibliothe-Tom. H.

choata, vel abfoluta funt. Curiam nobilitavit e marmore statua Cupidinis fulmen tenentis, quam dubium est Scopas ne, an Praxiteles sculpserit . Id demum adsirmatur (6) Plinii auctoritate, eum fuisse Alcibiadem Par hacitatio est, sed gravior in Porticu Octaviae, Augustus, an foror eam aedificaverit. Nam, fi Dioni (7) credimus, Augustus devictis Dalmatis Porticus Bibliothecasque construxit ex manubiis, quae sororis nomine Octavianac funt adpellatae. Plinius (8) itidem in describenda Baetica Hispaniae parte, quum Agrippam, Divumque Augustum crrasse adsirmet, orbem terrarum inquit spectandum Urbi Principem proposuiste in Octaviae Porticu, quam a sorore sua inchoatam absolverat. Utcumque, permagnas substructiones suisse necesse est; siquidem Apollinis & Innonis templa exstitere inclusa porticibus : id enim Plinius (9) ad-firmat , dum Apollinis statuam Philisei Rhodii opus, in delubro fuo ad Octaviac Porticum commendat; celebratque Dionyfium, & Polyclem, qui intra easdem Por-ticus in Iunonis aede ipfam Deam marmore expressere. Quod autem ad Bibliothecas adtinet, variatum est ab auctoribus Plutarcho (10), & Suetonio (11), in co libro, quem de Grammaticis feripfit : ille enim ad Marcelli (12) decus, ac memoriam, Octaviam matrem exftruxiffe Bibliothecam igquit : hic vero C. Melissum Augusto gratificatum, quod eleganter ordinandarum cu-ram Bibliothecarum in Octaviac Porticu fusceperit . Ceterum , ut Scholam in extremo ponamus, nobilitarunt eam in primis Anthiphilis tabulae, in ouibus Alexander Magnus, ac Philippus pater in se omnium oculos converterant. Item (13) & Praxite-lis marmoreum opus, Cupido obiectus a Cicerone(14) Verri, ille, propter quem Thefpiae vifebantur.

## Castra Praetoria.

Magistratum omnem, cui pareret exercitus, Practorem adpellari folitum Afconius (15) prodidit ex veterum traditionibus; unde & Praetorium tabernaculum eius dicitur, & in castris Praetoria porta, & Prac-Bbbb

<sup>(</sup>r) De hae ligni (pecie plara congerit Palladius Llb. XIII. la Normala di 1, p. pag. 173.

XIII. la Normala di 1, p. pag. 173.

(l) De Aquasadolibes Urb. Roem. Art. XXII, pag. 76. & fog.

(a) la Norona cen. 1, n. 3, 1

(a) Norona cen. 1, n. 3, 1

(b) Hill. Nat. Llb. XXXVI, esp. 5, 1

(c) Hill. Nat. Llb. XXXVI, esp. 4, 7

(c) Hill. IX. Llb. XIII. esp. 4, 1

(c) Indirectle lags. 14. 6, p. prope fanoma.

<sup>(10)</sup> In Marcello pag. 316. (11) De Iniuft, Grammat, cap. 21. n. 2.

<sup>(12)</sup> Plutarcho adflipulatur Cl. Albertinus in laud. opere Futzicho adtiputatur CL Albertinus in stude. Opere de Prifaz Roma cap, de Bibliotheris pag. 37. dum Romanas Bibliothecas sadaumerat hir verbir , Bibliotheca Marcelli spud Theartura eiux , quam O'clavia Mater poft mortem jufius ad hoporem eiux control and de la control 
<sup>(13)</sup> Haec refert Plinius Hifter, Nat. Lib. XXXVI.

<sup>(14)</sup> I neet cap. 5.
(14) Confule Cicer, Orst, Ill. in Ver. de Signis n. 4.
(15) Ad ex verbs Cicer. in Ver. de Praeturs Vib. Coberil Peatteries pag. 36.

feclus Praetorio , Caftra autem Praetoria A tegrum Tiberio effet qua maxime in parte Romae primus infliquie Tibereus Princeps, quibus Praetorianae cohortes vagae ante id tempus, & per hofpitia disperfie continerentur. Nam Augustus, devicto Antonio Triumviro, poltquam dimiferat Germanorum & Hifpanorum manum : nunquam plures, quam tres cohortes, easque fine ca-ftris in Urbe effe paffus eft . Haec Suetonius (1) . Neque supervacaneum fuerit in re gam celebri, ac mhilominus perobleura fama, ubi poriffimum caftra ipfi ecftitiffent,inluftraffe novitium Tiberii inventum , deincepique adiecifie, quae de caftrenti opere a diversis Scriptoribus traduntur. Siquidem aliis fuper alia additis moenibus, confenta. B neum fit . quum vetera effe defiffent , nova fuille caftra conflitnta, quandoquidem extra Urbem federe Practorianum militem necef. fe haberetur. Sunt qui opinentur praeto-rianum opus exfittiffe extra eam Urbis partem, quae ad Anienem vergie, non lon-ge ab eo loco, ubi multo post tempore thermae Diocletianze extructae fune : hac maxime adducti coniectura a quod Nero, ut Tranquillus (2) est auctor , ab Urbe pro fugiens , quam Phaoneis liberti suburbanum peterer , inter Salariam & Nomentauam viam andiffet ex proximis caltris clamorem militum fibi adverla, & Galbae profeera ominantium; adiiciuntque conjecturae, claufum muro fpatium inter Praenellmam & Salariam portam a Procopio (1) in Belifarii gestis adnotatum, quod Vivarium vocarunt; fiquidem ibi prius milites, deinde una cum povis moenibus renovatis caftris, leones, alizque id genus animalia detinerentur; quem locum Possius (4) civis noster, quum de fortunze varietate ad Marinum Pontificem scriberet, Piscinam adpullar ; ita enim illius aevi homines quadratum fpatium ad mille fere passus muro circumdatum, ita ut ab exteriori parte Urbana moenia fuperexitructa essent , vocitarunt ; interpretatione vocabuli , ut arbitror , decepti , fiquidem , quod vivaria D roborariaque antiquitas effe voluit, confe-ptum locum ad continenda animalia ibi degentia, posteri indosti rudesque latinarum bitterarum homines Pifcinam dixere . At qui diverse admodum de stu castrorum sentiunt, orum fententiae esse me noo poenitet, in Campo Marrio exflitiffe caftra contendunt, ea primum ratione adducti, quod, quum in

vellet ad urbem contineri Praetorianos milites, verifimile se probatle locum aquandi, ae natandi copia opportunum, militari-busique artibus adcommodatum; quo nullum universo Pomerio reperies Campo Martio opportuniorem ; fiquidem equiria , pila , annulus , palacitra in eo exercerentur , ac praeterificens Tiberis natationes navaliaque cerramina in propinquo suppeterer. Huic opinioni & illud Tacici (5) de Claudio adflipulatur , fletifle so armis Praerorias cohortes eampo , qui caltris praciacet , dum Princeps, Britanuis devictis, captivum Caratacum Regem cum uxore & liberis, ut infigoe fpeltzeulum.produceret : quem campum nos Martium interpretamur; ita tamen, at su ea parte campi, quae calliis adiacerer, intelligamus, Campus enim, Strabone (6) plurimifque auttoritus, quum ab Urbe ad Tiberim ufque protendereur latitudine in-iguis fait, distinctufque minori ac maiori campo, quo itidem loco post victoriam Iu-daicam celebratum finise Vespasianorum adparatum, donce in Urbem triumpliantes ingrederentur , losephus (7) auctor est . Vsrum ut ad ea descendam argumenta, quious maxime adducti opinioni nottrae indulzeamus a Flavianis Vitellianifquu civili bello contendencibus, concurrere in campo Martio infeltae acies : quo in proclio , que'n ab utrifque acriter pugnaretur, pro falute fimul ac pro, imperio certantibus ; tandem molis fuit plurimum in Castrorum oppugnatione, quae acerrimus quisque, at oovillimam spem retinebat, eo intentius a victoribus cuncla expuenandis urbibas reperta, fimul & admora, tefludines , tormenta . faces , arque alia id genus . Hiec (8) Taciti eiusdem descriptio est; quam & accuratius animadvertas, non facile tlibi , quam in Campo Martio callra Praetoria conflitues . Locum vero muro confeptum, munitumque turribus alisfque munimentis idem Tacieus (9) in corum op pugnatione exflrorum, tum Herodianus in caede Pertinacis Caes. Augusti prodidere. Sed quantum spatii moenibus clauserint ex hoc maxime coniici potest, quum Publius X. (to) Tacitus XVL(11) cohortes,in quibus fingula millia ineffent, fedicle in caftris reerant. Caftris autem adceffife ornamenta, commodaque, quum proprium, militis decus

(5) Accal Lib. XII, cap. 56. pap. 121. (a) Geographice. Lib. V. pag. 50. Adda Livium Hi-flet. Rom. Lib. II. cap. 5. & Discretism Halic. Lib. V. me. 420.

<sup>(</sup>e) In Tiberio esp. 37. n. t. ft in Auguste cap. ep. n.
a. Adde Appan. de Bellis Civilis. prg. 746. , ft
Tecitom Annal. Lib. IV. 5. s.

<sup>(1)</sup> De Beil, Gechic, Lib, L. (4) Fierentinus hilloricus celeberriens , licet quid in en vice reprehendant nonnulli in rebus geffie feriben-dies unde ber diffichen:

dus tible ber norrenge: Dum patrium landet, dannet dam Poppies befon Ber males of tible, me fame bifferient.

<sup>(5)</sup> Vide Flaviants & Vitellians inter is decertaints and Taction Historiat Lish III. cap. \$3, pag. \$3, (0) Biden poella inferias. (10) De Region, Urb.

in his effer, confentaneum est : legimusque a- 1 A pud P. Victorem (1)castrense amphitheatrum & Claudium ipsum exhibuisle anniversarium in castris Praetorianis Tranquillus (2) aufor est. Ceterum adhuc exstant in campis Neronianis, & ad portam Capenam via Appia Circi vestigia cum Subselliis, Metis, ac Obelifcis; quae omnia una cum novis castris post auctam ab Aureliano Caesare Urbem verifimile est Praerorianorum inlecebris, vel commodis infervisse. Templum certe in castris suit, quo signa ac simulacra exercitus adorari folita Herodianus (3) fcribit. Tacitus (4) autem Galbae auream statuam in suggestu positam memorat. Aquaeductum itidem adcessisse necesse est: nam Capitolinus auctor (5), quum populus feditione orta Praetorianos castris obsessos ad deditionem compellere niteretur, fiftulas aquarias fuisse conruptas. Postremo de Armamentario dicendum, quod, auctore Tacito (6), nemini dubium est ad continenda cuiulque generis arma esse constitutum : legionariis enim classiariisque militibus expofitum fuit, ut inde subitariis casibus armamenta promerentur.

## Diribitorium .

M. Varro (7) in eo libro, quem de Re Rustica scripsit ea disserit, quibus Diribitorium a diribendis suffragiis iure deducere possi-mus. Nam quum Aedilitiis Comitiis ille, atou? Axius Senator tribulis fuffragium tuliffent, domumque rediret : Axius inibi dum diriberentur suffragia, inquit, vis potius villae publicae utamur umbra, quam privati candidati tabula , dum ita aedificemus nobis . Quod autem ad Comitiorum loca adginet, fatis superque in Septis explicare conati fumus, formam videlicet aedificiorum a parvis initiis pro rerum magnitudine fufcepisse incrementum: nam & Ciceronis (8) videmus temporibus parum adhuc orna-menti Comitiis exflitisse; quum ille ad Pomponium Atticum scribat efficiendam rem gloriofissimam, ut in Campo Martio Septa marmorea aedificarentur, addita circum excelfa porticu, quae mille passium conficeretur, quod opus deinceps a M. Lepido exaedificatum , Agrippa dedlcavit , Iuliaque Septa in Augusti honorem dicta, Haec Dio (o) qui & de Diribitorio in Romana hifto. ria bis meminit scribens aedisicium maximum omnium, quae unquam teftudine tegerentur, quod ipsum ab Agrippa acdificatum de illius nomine Agrippeam adpellat. Nos ut credamus Diribitorium fuisle constitutum ad dirimenda fuffragia locum, permultum facit ipfins Varronis auctoritas, etfi nonnulli aliter fentiant . Ad lioc Septa, quum fub dio effent, ut iam diximus, par videtur his circumiectas fuisse porticus (10) ingentes ad repentinum imbrem evitaudum , circumclusumque aliquod concame-ratum spatium , ubi secreto suffragia dirimerentur, quod aucta totics civitate, tantoque frequentiore candidatorum numero permagnum fuisse necesse est. Neque abhorrer a ceteris, quod Plinius (11) dum laricis materiam profequitur testatum miraculi causta reliquit; fiquidem memoria fuz in porticibus Septorum ab Agrippa relictam trabem exx. pedum fexquipedali craffitudine adfirmat . quae Diribitorio fuperfuerat .

Monumentum Domitiorum , Sepulcrum (12) Neronis Principis, Collis Hortulorum.

Domitiorum monumentum, clarissimae familiae sepulcrum, ut quae per tot Caefarum feriem a Tiberio usque originem duceret, redditum est multo infignius Neronis fepultura. Nam, quum in eius funere Principum magis, quam vitae ac morum ratio haberetur, postquam impensa ducentorum millium funeratus est, stragulis albis auro intexftis reliquias Ecloge, & Alexandra nutrices cum Acte concubina gentili Domitiorum monumento condidere, quod a Campo Martio prospiciebatur impositum Colii Hortulorum (13). In co monumento folium porphyretici marmoris fuperstante Lunenfi ara lapide thafio circumfeptum fuerat; quem inter ceteros fuiffe infignem Plinius teftatur.

Quod autem locus collis prope Campum celebris haberetur, argumento est de-Rinata illa Porticus Gordiani Principis, quae variis infignita ornamentis in eadem Campi Bbbb 2 par-

<sup>(1)</sup> In Regione Urb. V. habet Publins Victor AMPHI-THEA (RVM GASTRENSE, de que iam verba

<sup>(</sup>a) In Claude cap 41, 70, 70 (b) In Claude cap 41, 70, 70 (c) Ithis IV. cap, 4, 15, 70 (c) Hildrent, Lib. 1, cap, 36, 71 (c) Hildrent, Lib. 1, cap, 36, 72 (c) De Re Rellic, Lib. III. cap, 4, 73 (c) De Re Rellic, Lib. III. cap, 4, 73 (d) Ad Atteau Ib. IV. Epid. cap, 4, 73 (d) Ad Atteau Ib. IV. Epid. cap, 4, 73 (e) Je ation Incoluntifiene Pinianus Joses demonfrat, 18 tat 6 cap 6 c

E

<sup>[11]</sup> Loso excitato.

(12) Non omittenda funt, quise de Neroois monumento presefer Vir. Cl. Franciscus Albertinus de Rom. Prise, Cap. de Sepulcro pag. 40, cuius base verba:

Apud Exclipian S. Maria Pepul of prises vandata dippolataque memoribus non longe ab Augusta sulge. dijulitataya mammilan ma lunga is Asupija wila figialima dani Nemali Ce, Diside fuqiwa: Nan Nemali Ce, Diside fuqiwa: Nan Inga sh ifa mulu erat fiqulumn Nemali show azunatum quina velipisa safasta in sima omiliya. Kelipe Sanlita Muliar Poptili, in que lece list fui cum Lurlo de Creccinia: Perma Sipalicali Montalana Inferitation of Creccinia: Perma Sipalicali Montalana Inferitation of Control o

parte sub colle mille passuum longitudine A dem in constituendo aedificio adparet illum, protendetetur. Haec Tranquillus (1) & Capitolinus (a).

#### Naumachia Domitiani (3) .

Domitizant fequatus morem priorum Principum, & ipfe ad navale ludricum in-tendit animum; fiquidem, Tranquillo auctore (4), lapideum Naumachiae opus adgreffus adeo exomaverit, ut ex eo matmore Circus polica Maximus, deuftis utrinque lateribus, fit inftauratus; locua, fi Plinio (c) credibus, let instauratus; iocus, a minical, mus, inter cerera Urbia miracula conspi-ciendos. Naumachine autem speciaculum a Papinio (6) & Valerio Martiale (7) celebrarnt, dum Principi adfentando hanc unam admirari faecula Naumachiam praedicane, ut quae Claudiano eiufmodi operi ad Fucinum Lacum, atque Netoniano Urbis flagno longe magis praeferretur. Locum vero quo maxime conflitutum aedificium fuerit, fi quis Papinii (8) verla adtentina observet. in ea celebriori parte fuille iudicabit , qua untibus dexerum latus exftendieur, ubi & in ceteria Naumachiis circumadiacentes horti exfittere.

# Aedes Herculis & Mufarum (9) .

In aedificiis, quae a principibus viris Augusta adhortarione extructa, vei instaurata fune, exfirit Herculis & Musarum Ac. des, Martii Philippi opus, qui quum Augusti privignus soret, par est & monumen-tum erexisse insigne. Scimus enim Strabone auctore (10), Urbem ab Augusti propinquis & necessariis adeo suisse excultam, ut in ca exornanda cunctorum fludium fuperarent. Ovidiua (11) autem in Fastis maxime celebrat Philippi monumenra. Verum Heduua (12) in Panegyrico, qui Diocletiano Principi inscribitur, templi originem altius repetit. Fuluns enim Nobilior, inquit , quam in Graccia effet , accepiffetque Herculem Mufagetem D effe , qued dux , comefque mufarum baberetur, postes Romae ex pecunia censoria templum illius numini dicavit. Quod quum ita fit, puto, Aedem , quam Fulvius, ur tum res erant, magnificam exftruxerat, Philip-pum pro fortuna Urbis instaurasse exceluisfeque: cui opinioni faris convenit ipfius Hedui contextos, quamvis conruptus abhor-reníque a priftina veterum elegantia; fiquiSpellantes vacuam Romanis vatibus acdem .

Sepulcrum Iuliae Caefaris Diffatorit'.

Tumulas, ful-fractionis genus inflar tumult, monumentum fimul, & Sepulcrum Iuliorum fuit in Campo Marrio conflitutum. Iti enim & Iulia Cacfaria Distatoris Gn. Pompeii uxor fepulta, qunm honoa maxi-mus ei a populo habitus effet, ut in Campo humaretur, & Caefaris funere rogua exftructus est juxta Inline filize tumulum. Celebratur monumentum & Poppeae

Sabinze sepultura, quae a Nerone Principe in matrimonium accepra, quam fortuita mariti iracundia deceffiffet, (gravida enim ich calcis percuffa eft) corpus nou igni combustum, ur moris sucrat apud Romanos, sed Regum externorum confocuatine arabicis odoribus conditum, tumuloque Iuliorum iularum . Hacc Suctonius (14) & Tacitus (15).

# Amphitheatrum Neronis .

Multis adducor rationibua, quibus credam, Neronem Domitium exaedificasse in Campo Martio Amphitheatrum, quantum nulquam foret amplitudine ac magnificentia infigne. Nero enim , quando ita vifum fuperis, Princeps nulla re cam damnation, quam in aedificando fuir, arque his artibua, quae ludrico spettaculo exercerentur: adeo ut munera plurima, ac varii generis exhibuerit, ipseque faepius aurigando universo-rum se oculis spectandum praebuerit, inter-dum gladiatorum pugnas smaragdo sammae magnitudinis spectaverit. Accedit ad hoc, quod Campi permagnum fpacium, abi & reliqua fere cuncla spectacula exfritere, aedificii amplitudinem deliderare videbarur, quum przefertim vafli animi Princeps nedum cetera generis eiusdem aemulando superaturus

qui primus exflruxerat ideireo perfpelliffi. mo loco eonlocatum effe voluiffe, ut ceterarum aedium vicinitate celebrius redderetur. Hae fuere Minerva, & Apollo in Citce Flaminio non longe a Capitolio confliturae. In hoc templo Romani, ut in Athenaco Gracci, recitare poemara consuevere; unde Horatuus (13):

<sup>(\*)</sup> La Netron cap. 30. in. i.
(\*) La Condan. 147. 31.
(\*) La Condan. 147. 31.
(\*) La Condan. 147. 31.
(\*) And Artonia Demonsted unit Naumachia ipfus Doge th Angella and the Condan. 147. 31.
(\*) La Condan. 147.
(\*) Septimento. 147.
(\*)

<sup>(3)</sup> Loss arcio.
(3) Hanc Aedem Falvins Nobilier in Gero Filminia positive expensite ordaria, un auditr all Flutarches in Carell, Ross., 32.
(3) Corganylavee, Lab. V. 1912.
(3) E. Occide Tibero, U. 1912.
(3) Conic Hinton Los (di. (1)) Copinder, Lab. H. Eps. 1917.
(4) Depublic, Lab. H. Eps. 1917.
(5) Depublic Lab. H. Eps. 1917.
(6) Depublic Lab. H. Eps. 1917.

<sup>(14)</sup> In Neroes cap. 35. c. c. (\*5) Acest. Lib. XVI. cap. 6. 1,

foret ; verum cuncta, & quae fieri plerique A, morrales negant moliri adgrederetur. Ac scio fore plurimos, qui hanc nostram de amphitheatro opinionem, ut parum constan-tem incusent, suki maxime Tranquilli (1) auctoritate; fiquidem referat ludos, quos pro aeternitate Imperii fusceptos adpellari Maximos voluit, spectasse Neronem a proscenii fastigio, co ludi munere, quod in amphirheatro ligneo in Regione Martii Campi fabricato intra anni fpatium exhibuit. At qui epitomata Sex. Aurelii (2), Dionemque (3) perlegerit, Neronem comperiet, post thermas amphitheatrum aedificasse: quod quum ipse mecum reputo, inclinar animus. ut putem, primo ad tempus extructum spectaculum, postea, ut sit, pro libidine in dies exardescente, exornatius redditum five lapideo, five quovis alio caementitio opere, quod diuturnitatem foret praestitu-rum. Utcumque celeberrimum certe opus fuit; quandoquidem Tacitus (4) amphitheatri molem scribat praebuisse materiam, qua in Annales referretur; Nerone enim iterum . L. Pisone Coss. exstructum est.

# Gymnafium Neronis .

Musicum atque Gymnicum certamen institutum fuisse a Graecis scimus; altero ut animus, corpus ut altero exerceretut. Neronem autem pfallendi atque aurigandi studio adeo flagrasse tradunt, ut lus artibus pellectus Achaiam perierit , Olympiifque plurifariam aurigaverit: unde reverfus Neapoli, quo primum adpulerat, deinde Antii Romaeque triumphavit veste purpurea diftincla stellis aureis, coronamque capite gerens Olympicam (5) : quibus rebus adductus, fi Gymnasium ab eo dedicatum referam, non immerito videar fecisse. Quinquennale enim certamen primus omnium Romae quum instituisset more Graeco triplex. Muficum, Gymnicum, Equeftre, quae adpellavit Neronia, dedicatis thermis, arque Gymassio, Senatui quoque & equiti oleum (6) praebuit Graeca faeilitate. Hoc autem aedi-sicium athleticis certaminibus desinatum Valerius Martialis (7) videtur celebrasse, dum stadium thermasque prosequitur. Quapropter in ea parte Regionis, ubi & thermae, constitutum existimaverim. Tacitus (8) vero de Gymnafio bis meminit, fiquidem refort a Nerone dedicatum.

# Navalia .

Navalia notum vocabulum, locus ubi commode naves liaberentur, qui maritimarum artium capax quantus foret, hinc maxime conligitur, quod Milenatium ac Ravennatium eastra in Urbe constituta esfent, receptaculum classiariorum militum, qui Ravennae, & ad Misenum promontorium degerent his classibus, quas Augustus ad custodiam superi arque inseri maris conlocarit . Navalia autem ad Tiberim fuiffe cum aquarius usus demonstrat, quo facilius navigia hine inde deducerentur, tum Livius (9), Pliniusque (19) oftendunt, dum Cincinnati eius, qui Dictator fuir, in co-lendo agro frugalizatem profequuntur. L. enim Quinctius, ferunt, trans. Tiberim in Vaticano contra eum ipfum locum, ubi tune Navalia essent, quatuor iugerum colebat agrum, quae prata (11) Quinctia funt adpellata . Hunc locum Plinius (12) & alibi celebrat . Refert enim Pasiteli (13) accidisse, ut quum in Navalibus, ubi ferae Africanae erant, per caveam intuens, leonem caelaret, ex alia cavea panthera erumperet, non levi periculo diligentissimi artificis.

# Aedes Aefculapii (14).

Obiter diximus Aesculapii aedem in Ti-

<sup>(</sup>c) In Nerone cap. at. a. t.

(v) Vide Sex. Austriam in Domicio Nerone.

(s) Vide Sex. Austriam in Domicio Nerone.

(s) Lib. L.X.

(d) Annal, Lib. XVIII. cap. 31. prg. 1. pr.

(d) Annal, Lib. XVIII. cap. 31. prg. 1. pr.

(e) Differn obit and heaverine vererer Gracci maxime in gymnolitis deficientis i under none inten spud. Romanos obtinute sitems difficientis i under none inten grand Romanos obtinute sitems difficientis index one intensive in the control of the contr

<sup>(3)</sup> Anosai, Lis, XIV. cap. 47, pag. 235. de Los AV. cap. 12, pag. 247. (6) Hifforiar, Rom. Lis, XIVII. cap. 2, prope facem. (1) Forte hace prace later Viocem Moleisans, & combined Hadriani, five Caffelium S. Angell, quem locum pracfenia vernecule sopellant, il Prati q. (1) Hiffer, Nas. Lib, XXXVII. cap. 5, prope facem.

<sup>(13)</sup> Statuarius celeberrimus in Graccia ortus, & Ro-mana civitate donatus. Vide Harduinum in Indice authorum, quem iple ad Plinianam celeberrimam edi-

sullorum, quen fice de l'itiaisant eclebrrimant edi-trionnt soloratie, pas feilers, fuperfisiele séano-dum à vertiebe genibus cultur; qued, ut fide-ett ; segra cutadu presidente. Hine edem plera deficats masson cerons, in quisoit de dontris, quer Adrallajo Des obters antiquiras confareit, passilo i que deparate con ilma obecet ficam Gran-teriatum psp. 20. 2. d. Dano millo estim conta-dirata Clafa . n. sp.; hide interior defigantum:

DEO. AESCYLAPIO DEO, AESCYLAPIO
VAL. SYMPHORVS, ET, PROTIS
SIGNVM, SOMNI, AEREVM
TOROVEM, AVREVM, EX
DRACVNCYLIS, DVOBYS, P. CL ENCHIRIDIVM. ARGENTI
P. CCCL. ANABOLIVM. OB
INSIGNEM. CIRCA. SE. NVMINIS EIVS. EFFECT VM V. S. L. M.

berina insula fuisse constitutam, cuius ori- A autem in ipso Ciceronis Consulatu pontem ginem Livius (1) refert in pestilentiam, qua maxime laboratum est, (2)..... Cost. Nam missis legatis Epidaurum, ut Acsculapii signum inde Romam transferretur, anguem, qui se in navem illorum contulerat, in quo numen ipsum esse existimabatur, deportavere : eoque in infula Tiberis egresso eodem loci aedes Aesculapii constituta. Fuit & altera Aesculapii aedes: nam Varro (3) adscriptitios, ferentarios, que milites describens, ferentarios, inquit, a ferendo iaculum, aliaque huiuscemodi tela, quales levis armaturae equites pictos fe vidisse adfirmat in Aesculapii templo vetere, & screntarios adscriptos. Verum e duobus utrum vetustius templum in infula exftirerit, incertum: utrumque constitutum extra Urbem , propius vero est, quod ibi falubrior aer existimaretur.

## Arcus Tiberii Neronis.

Arcus Ianofque cum quadrigis triumphalibusque ornamentis extlitisse per omnes fere Regiones constat, ut nunc de Domitiano taceam, qui huiuscemodi gloriae ni mium adsectator suit. Tiberio vero insigni ignavia fimul & faevitia Principi, quem ab Augusto lentas maxillas adpellatum scimus, minime hic honos defuit, & is quidem a Senatu decretus. Verum quia omissus sue rat, qui successit, Claudius initio principa-tus, marmoreum arcum in Tiberii honorem iuxta Pompeis theatrum absolvit, digna memoratu res, si pietatis officio, non ambitione mala censeretur. Haec Tranquillus (4).

## Pontes ad Infulam Tiberinam (5).

De Tiberina Infula supradictum est: pontes autem, qui a continenti infulam committunt, exstitere duo; unus ab ea Urbis parce, ubi Marcelli theatrum oft in Circo Flaminio constitutum; alter, quo Regio Transliberina intulae conjungitur. Priorem ex his L. Fabricius (6) C. F. Curator viarum faciundum curavit, Q. Lepido M. F. Marco Lollio M. F. Cofs. ita enim teftatur marmor titulo inscriptum . Dio (7)

lapideum, qui ducit ad parvulam Tiberis infulam exftructum refert Fabriciumque vocatum: unde nobis in scribendo danda venia est, quum inter marmorea monumenta, scriptoremque celeberrimum Dionem difsensio oriatur. Lucium vero Fabricium eumdem fuisse, qui Vico Fabricio nomen dedit, in Vico ipso demonstravimus. Ut eum pontem, qui Tiberim iungit ab ea parte, unde Ianiculum prospicitur, exaedificavere Principes Valentinianus, Valens, & Gratianus; quorum elogium inde exferiptum adponere operae pretium existimavimus, si prius, quae evitarent ambiguitatem adtige-rimus. Nam post Flavios Valentinianum, Valentem, Gratianumque, Valentinianus Iunior imperavit, cui fuccessit Theodosius, deinde Arcadius, atque Honorius, quibus regnantibus Alaricus ille genere Gothus Ro-mae Urbis potitus est. Verba elogii haec funt (8).

FL VALENTINIANUS &c.

## Aemiliana .

Aemiliana, ut Mariana, Ciucia, ceteraque generis eiusdem, Acmiliae familiae monumenta subintelligenda sunt; de qua filere, quam parum ad dignitatem dicere satius duximus. Ea quidem fuit, a qua complura. & egregia varii generis monumenta exstare potuissent, quod & Claudii Neronis studiosi Principis in tuenda Urbe confilium curaque demonstrat . Siquidem Aemilianis pertinacius ardentibus in Diribitorio (9), propinquo, ut arbitror, aedificio, duabus noctibus permansit, quo auctoritate, & praesentia sua promtius incendio subveniretur. Haec Suetonius (10). Aemiliana autem sterisse in hac Regione, cum Diribitorium ipsum satis indicat, Agrippae opus in Cam-po Martio constitutum ad suffragia dirimenda, tum Varro (11) in eo libro, quem de Re Rustica scripsit : quod extra Urbem eft , inquit, aedificium nibilomagis eft Villa ,quam eorum tetta, qui babitant extra portam Flu-mentanam, aut in Aemilianis. Verum campus, qui ea tempestate extra Urbem fuerat, additis postea municionibus pro rerum

<sup>(</sup>i) Lib. X: crp. cr. & Epicom. Lib. X1.
(2) Suppleadism & Fable Compile of Insile Brate Steel(2) De Libe, Lie. Lib. VI. crp. p. prop Secon.
(4) In Thieric crp. to. n. p. & in Clusdo crp. 1: n. n. q.
(5) De daubezh alt pennishus menic of Reng Epiciencolin
childra, canc vere Sparene Copie reng Copie continuation, construction of the Copie C flantur.

(6) Lucii Fabricii memoria extiructue molis infeription

celebratur, legiturque cum in co Ponte, tum in

<sup>(2)</sup> Lib. XXXVIL pag. 50.

<sup>(3)</sup> Romze exflat in Xyfio nanc Ponte adpellato, fed cuius initium, nec finis legi potefi. Porro videnti fic obviam occurrit in Gruteriano Thefauro pag. 160.

PONTEM. AETERNITATI. AVGVSTI, NOMI-NIS. CONSECRATIVA. IN. VSVM. SENATUS
POPVLIQVE. ROMANI. DDD. NNN. VA-LENTINIANUS. VALENS, ET. GRATIANUS. VICTORES, MAXIMI. AC PERENNES. AV-GUSTI. PERFICI. DEDICARIQUE. IVSSE-RUNT 

magnitudine, Vespasiano primum auctore Al litioque more peculiare suit nummum perintra munimenta censendus est.

## Theatrum Nervae Traiani. .

Trajanus Ulpius, quantum Hadriano praesliterit hinc maxime percipitur, quod ille pontem in Istro flumine exstruxit . quantis nufquam foret molibus, ut Daciam bellicofillimam tunc temporis invaderer regionem. Hic ponte interrupto, ne Dacus hostis transiret in Romanum agrum, satis fibi glorize fore putavit, fi intra Istrum contineretur, usque adeo ut tuendi provincias, quas Traianus subegerat, nihil pensi haberet. Rurlus Hadrianus theatrum in Campo Martio, cupientissima plebe ab optimo Principe exftructum diruit ad folum, quod minus aequo animo ab omnibus receptum; neque ut olim, cum tanquam inutile & no. citurum publicis moribus theatrum locatum a Conforibus destructum est, P. Nasica auctore: alia enim tempora alios mores adgulere . Ac , quod maxime absurdum eff ab omnique pierate alienum, haec, atque alia huiuscemodi, quae parum grata vol odiosa nimis fore videbantut, ea mandata, decretaque a Traiano patre esse fimulabat, quod morofo, lividoque eius ingenio, cerera egregio tribuendum est. Nam supra bonum honestumque avidus laudis, quum ad gloriam malis artibus graffaretur, magis ceteris detrahendo sese praeserebat, quam quod ipse propria virtute excellerer. Haec Dio (1), atque Aelius Spartianus (2).

## Sepulcrum Druft Caefaris .

In Arcu Druft diximus de Caefaris Druft monumento; cuius corpus e Germania per municipiorum coloniarumque primores subsequentibus obviis scribarum Decuriis ad Urbem devectum in Campo Martio fepulrum est. Sepulcrum autem celebrius redditum D Augusti elogio, quod ille, ut Tranquillus auctor eft (3), carmine a se composito tumulo. inscripsit (4). Memoriam insuper profa oratione prosequetus; unde illi , quamvis filius Claudius pollea imperaverit, contigisse putem, quod eius effigies celebraretur : rarus fane illa aerare honos, ut qui, Caesare Augustoque imperantibus, nemini, praeterquam M. Agrippae contigerit. Principibus enim haud longe a Cenforio Aedi-

cutere sua effigie, figuramque adnotare fideris, quo nati effent, vel qua libuit alia nota infignia principatus referente.

## Terentum (s) .

Terentum locus in Campo Martio diclus, quod ibi ara Diti Patri in terra occultaretur. Haec Fest. Pompeius (6): cuius interpretationem sequutus Zosimus Ascalonites (7) latius distinguit; siquidem refert Terenti in Campo locum quum effoderet Valerius Sabinus, unde Valerii dicti, repertam ibi fuiffe aram Plutonis & Proferpinae titulo inferiptam . Neque praetereundum , quod repeti hoc loco convenit, quamvis, Servia auctore (8), pervulgatum, Te-rentum eo quod ripa Tiberis tereretur di-cum. Nam praeter Albulam Rumon, quasi ripas ruminans: & in facris Sera a fecando Tiberis dicebatur , unde Maro (9)

Stringentem ripas, & pinguia culta fecantem .

Urcumque Terenti locus acceperit originem, celebris nimirum fuit . Nam, ut Livii com-pendio (10) constat, Diti Patri ludi ad Terentum ex libris Sibyllinis iterum facti post primum Punicum confectum bellum, quo anno contra Carchaginienses tertium est bellatum, M. Portio Catone fuadente, ut Carthago deleretur .

# Via Flaminia.

Vias Flaminiam, Appiam, Latinam, ut in Sacra diximus, Verrius Flaccus (11) disiunctas a ceteris adpellandas censuit, utpote quae in ipsam Urbem pertinerent, quod & Sucronius (12)in Augusti funere videtur oftendiffe . Reliquias , inquit , legeruns Principes equestris ordinis, tunicati, & discincti pedibufque nudis, atque in Maufoleo condidere : auod opus inter Flaniniam Viam ripamque Tiberis fexto fuo Confulatu exftruxerat, atque in usum populi tunc iam pu-blicaverat. Id autem sepulcrum resertum multis ornamentis, quamvis in Campo Martio constitutum foret, ubi & pleraque eiusmodi monumenta, cetera tamen quod propinquum Flaminiae Viae esser, quam ille munierat, sorte potuir contingere, ut exornatius utrumoue opus fore existimarer. a vicinitate inlustraretur. Flaminiam enim

<sup>(1)</sup> In Traisme. (2) In Hadriano cap. 2. pag. 75. (3) In Claudio cap. 1. p. 22.

<sup>(3)</sup> In Claudio cap. 1. n. 22.
(4) Mes hie penes veteres obtinuit 3 hime Virgidius Eclog, V. verf. 43.
Et ismulum facite, © tumulo fuperaddite carmen.
(5) "Tope hone locum Clemens VIII. Remanus Antifles Conlegium fatis celebre aedificandum curavit als auctoris nomine Clementinum, dicitur.

Alex. Donatum de Urb. Rom. Lib. IV. cap. 22, fub fin-After Donatum de Utb. Rom., Lis. IV. csp. 12, fub (5) De Verbor, Signification ed Verb. Treestow. 15) Lib. II. csp. 1. (3) In Virgili. Accord. Lib. VIII., verf.63, (6) Ibid. (10) Epir. Lib. XLIX. fub initium. (11) Icorr. Lib. ad Verb. Secrem Visco. (12) La Augulia csp. 101. a. 9.

Viam, ut cetetos taccam, qui eam Aqui A lia, quibus in adiacentibus thermarum locis leiam usque stravere ductis in orbem circa utebantur, quae pictura teserre no in la paludes molibus , Augustus fibi desumst Arimino tenus muniendam, ea maxime ratione permotus, quod per eam exercitum force ducturus: brevi certe absolutum, alioquin multorum annotum opus, unde illi in ponte Tiberis, & Atimini, atque aliae alibi statuae erectae. Peculiare enim illud providentiffimo Ptincipi suit in conficiendo sollertia, celeritasque; quippe cui id proverbium adferibitur ad denotandam nimiam festinationem, velocius quam asparagi coquantur: quod tamen proptium Principis eft. Siguidem inter Deos & homines conflitutum genus heroum, qui, quum bonae artes desunt, sola propius celeritate confi-ciendi se ad Deos adcedere existimant. Haec Strabo (1), & Dio (2).

# Ambulationes Augusti Caesaris.

Augusti Mausoleo adcessisse varii generis ornamenta fuo loco demonstratum est. Verum quia ambulationes maxime celebrangur, haud supervacaneum fuerit ea resetre, quae de his particularim memoria digna vi debuntur, quum praesertim auctote Vitruvio (3) porticus, inambulationesque inter fe differant, quamvis utrumque ad usum publicum, ut portus, fora, balnea, theatra iifdem rationibus in publicis locis delignentur. Cicero ad Q. Fratrem (4) scribens Romae & maxime Appia miram proluviem. inundaffe ufque ad pifcinam publicam, fubdidir Crassipedis generi ambulationem ablatam fimul, & hortos, tabernasque plurimas: verum multo distinctius Tranquillus (5) ambulationes descripsit; siquidem Augustum refert Mansoleo circumposnisse filvas & ambulationes, quas in populi ufum vivus publicaverat, quum sepulcri sui or namenta forent. Ultimus Iosephus (6) ambulationem, ut ego existimo, porticus ge-nus quale esset ostendir. Refert enim in adparatu Iudaiei triumphi, quum Vespasiani Principes subsistendi sotent ad Octavianas ambulationes, ubi Senatus, primoresque equestris ordinis praestolarentur, substructum fuille ante porticus fuggestum sellis eburneis, quibus Imperatores confiderent, donec in Urbem triumphantes ingrederentur . Has fubstructiones putaverim non modo porticus, fed adiacentia porticibus aedificia ad usum publicum adcommodata his persimitoninianis Diocletianisque thermis conati sumus, & id quidem architectorum peritiflimotum auctoritate.

#### Pontes Duo .

De pontibus Tiberi impositis diximus, dicemusque suis locis. Verum quia duo absque ullo nomine celebrantur, visum est paucis supra repetere, quae de his a diversis Scriptoribus traduntur, si prius admonuerim Tiberim fluvium, cui prisci Albulam dixere nomen diverso alveo, a quo postea derivatus est, primo influxisse Urbem . Livius, Tibetis, inquit, infestiore, quam priore impetu inlatus Urbi duos pontes, aedificia multa circa Flumentanam portam evertit. Hanc autem tunc temporis constitutam fuisse prope Poetilinum lucum, unde conspectus in Capitolium non effet, idem Livius declarat (7): certe Flumentana adpellata, quod pars Tiberis pet eam influxiffet. Macrobius (8), & longe ante Lucilius (9), ut reliquos taceam, celebrando pisces ceteris suaviores, Lupum Germanum, qui inter duos Pontes captus effet, maxime probarunt, ut qui illis temporibus intet laudatissimos pisces obtinetet principatum. Re-latum ab Eusebio Pamphilo ex traditionibus Iuslini in Apologetico ad Imperatotem Anconinum Simonem quemdam e Samaria urbe sub Claudio Principe, magicis instructum artibus, pro Deo habitum, fimulacroque eius titulum inscriptum Simoni Deo SANCTO quod inter duos pontes constitutum fuit. Ceterum pontes, qua maxime Regione Tiberim committerent, incertum adhuc, usque adeo longe, lateque disfusa planities extenditur, qua fluvius prolaberetur: propius tamen ad fidem est in ea parte continentis pontes fuisse exstructos, quae ad Campum Martium pertineret. Pons certe ma-ximus dictus auctore Iulio Obsequente, sive ob celebritatem, five ad minoris differentiam. Verba Iulii haec funt (10) L. Lentulo, C. Martio Cofs. pontis maximi tellum cum columnis in Tiberim deiedum.

# Amphitheatrum Statilii Tauri (11).

Amphitheatrum Castrense, ut in eo capire exponere conati fumus, idem quod lateritium fuisse diximus aedificium integrum ad-

<sup>(1)</sup> Geographicor. Lib. V. pag. 247. (2) Lib. LHI. pag. 521. (3) De Architectur. Lib. V. cap. 9. (4) Lib. III. Epill. 7.

<sup>(5)</sup> In Augusto cap. 101, n. 10. (6) De Bell. Indarc. Lib. VII. cap. 5. pag. 413. (7) Historiar. Romanar. Lib. VI. cap. 20.

<sup>(7)</sup> rational, Romanar, Lib. VI. cap. 20.
(3) Saurnal, Lib. II. cap. 12. pag. 36: 80 m vocat Luclus, Lucili di offeratum in Gloffario. Porro verfus.
Lucili hi funt in Fragm. ciudem:

Fingre practees adferri qued quique volkas :
Illum fumina ducham; acque atilium lanz :
Hune poure Thirings due inner capur catille.
Vide etiam quid cleat de Lucilio Perfius ât. 1.
(10) Conclule Iul. Obfoquent. de Prodigiis cap.75.
(11) Hoc amphithearuum era: a pud Eccédean S. Crucia

variis exornatum marmoribus, ut vedigia fire rudera ipfius se vidisse ibidem tradit Franciscus Albertinus in Rom. Prisca Cap. de Theatris & Amphitheatris

adluc , moenibulque prope coniunctum . [A] Scipionum , ubi & Appia Altictinaque lu-Nam sur credamus, quod nonuulli contendune hoe Starilii Tauri opus fuiffe, neque certus auctor reffat, neque in promtu est conie. flat , Suetonio tefte (t), amphicheatrum a Scatilio Tatro exfructum ; rusfulque theatra tria fimel, & amphitheatrum in Campo Martio constitutum Strabo austor est. Quod quum in Tranquillo desit sedes ipsa spectaculi, apud Strabonem (2) vero, aedificii au ctor; reliquum eft, ut Statilii opus effc videatur, quandoquidem nulla veterum auctoritas huic opinioni adverfetur . Adcedit, quod B lateritii fpellaculi ffructura longe abest ab ea operum magnificentia, quae per Augusti tempora elaruere. Seatilius enim is fuit, qui non modo inter principes viros illius adhortatione complura (3), & egregia aedi-ficaverit, fed, ut Dio (4) auctor cft, una cum Augusto VIII. gesteric Consularum (5), quo mihi verifimile est ad praeclara opera celebri Campi loco dicara intendiffe ani De hoc amphitheatro videtur dixiffe Tranquillus (6): Claudius munera gladiasoria partim in Amphitheatro Tanri, partim in Septis aliquot edidit, quibre inferuit cater vas Afrorum , Campanorumque pugilum ex mraque regione elediffimorum.

#### Emerium .

Emporium, deltum a Graecis vocabalum (7) , pervulgatum est , quod eo maxi ne loci a veceribus conflicui folirum, quo undique commodius mercatores commetrent. Id autem in aquario, &, ut ita dixerim, interanni oppido ad ripam fluminis melius constituerur; quod factum Romae, c ubique passim in aperto est. Livius (8) inquit , Aediles , porticum extra portam Trigem nam Empario ad Tiberim adiedo perduxere . Apud Vitruvium (o) vero quum alia alibi pro Deorum cultu templa confli-tuautur, Ifidis atque Mercurii fedes in Emporio probata est, ea praecipue ratione, quod mercatoribus adeffent.

#### Aquae, Virgo, Appia, Alfietina.

Aquam Virginem in capite de templo Inturnae usque adeo prosequuti fumus, ut folum supersit repetisse, quod huic loco convenit, eam sub horris Lucullanis termisari in Campo Martio feeundum footem Tom. IL.

miliori post Virginem altitudine finisbantur. Aquae enim omnes, quum diverft in Urtem libra provenirent partim per collet, partim per loca acquiora diffribuebantur, ita ut in ufum publicum fere uniquique Regioni pars erogaretur. Quod fi quis adcuratius adverterit aquanem vim , quae balncis , pifeinis , domibus , euripis , horris fubustanis publice exhibererur, ingenue fateatur necesse est nihil magis fuiffe admirandum in toro orbe terrarum. Appia, ut nunc omittam fon-tem tractusque ipsius longirodinem, originem duxit ab Appio Claudio Crasso Confore, cui postez Aegro suit cognomentum. Albetinam, quae vocatur Augusta, ex lacu Alfierino Princeps Augustus perduxit; ea maxime ratione motus, at Frontions (10) existimat, ne quis falubrioritus aquis detraheret in navale spectaculum. Nullius enim gratiae aqua, paramque falubris, & in ufus

# populi nufquam Buens, superesse videbatur, ni Princeps providențifiimus occurreret, ne quae potui fervireut, in Naumachiarium Regio X. Palasium.

opus derivarentur.

Palatinm inter ceteras veterum fubfirmctiones praecipuo argumento est maximam feriptorum incluram a notis fuille facham aut quae prodita ab illis, manca profecto corruptique ad putteros pervenisse. Nam quis credat Pallantium Areadum coloniam primo, deinde toe Regum, & Prin-cipom fedem regize veterem, non fuiffe mires laudibus celebratum, quum hortos, atque Villas in urbiem modum aedificatas conflet? Tellimonio funt Sallulliani horti, ac Plinianae illne villarum descriptiones, ut eerera omittamus generis einfrem. Verum, ut alter Plinius (11) avuneulus aiebat, incendia poniere luxum , infanas fui aevi fuoftrufliones deteffarus; ira nos relicimus in vetuffatem cuncta mortalium exfuperantem, fiquid ab antiquitate delideramus. Pauca igitur pro tanta re adtigiffe fatis foerit. Evandro Duce, fi Paufaniae (12) credimus, deducta ex Arcadibus colonia est, qui Paliantium urbem caput fuae regionis incolebant: alteramque eiusdem nominis iuxta Abulam fluvium, quem Tiberim postea vocarune, condidere ; quae insequenti tempore novis munitionitus comprehenfa, pars Urbis Ro-mae, Palatium nuncupata eft L. & N. ut in Ccec

mul-

<sup>(1)</sup> În Augusto cap. 19. 15. 13. (2) Lih. V. 10g. 259. (2) Verba Sueronii în Augusto cap. cic.

<sup>4)</sup> Rem. Hifter. Lit. Litt. 102. 516. 5) Anno V. G. 712. Augusta Vitt. Sentile Temp Cofe (6) In Caligula cap, 1 f. n. t. (r) immiguer.

<sup>(7)</sup> Lib. XXXV. esp. 10. (9) De Archineller, Lib. I. esp. 7. (10) De Aquandell. Urb. Rem. Art. 13. pag. 41. (11) Hiffen. Nacze. Lib. XXXVI. esp. 15. (15) Confule Paufenium in Attadicis : gropus gras manharrer &c.

multis extritis litteris ; Palatise indem dichum [A] brasifianum , cum alii permulti , tum mafacrificiam Seprimontium, quippe quod ferize in Palario celebrabancur. Hanc Urbis partem fuific pervetuftam iam tum quum ea loca Romulus inhabitaverie, Livius (1) anter ceteros testatur, qui in praelio, quo duarum nobilissimarum bello gentium duces, ab Sabiuis Merius Curtius, a Romanis Hoffius Hostilius pari marte pugnabant, refert Romanam aciem fufam ad veterem Palatii portam; rurfulque Romalum munille Pa-latium, in quo iple educatus fuerat, quam possea urbem tres portas habentem, aut ad summum quatuor reliquisse ipsum Regem dizimes. Post Romelum Ances Marties, & qui ci successe Tarquinius Priscus, earndem regiae fedem habuere. Ille in fumma Sacra Via, ubi postea Larium aeries fuit, hie ad Mugouiam portam. Ex Principibus vero primus Tiberius editiorem Palatu partem qua fe isgum collis paullatim in planiora demittir, aedificiis excoluit, ita ut Tiberiana domas ceteris fere omnibus , qui ab eo fluxere Caesares, regia exiliterie, praeter quam Ca-io Caligulae, & Domitio Neroni, quos scimus Tranquillo (1), & Plinio (3) auchoribus, iu codem Palatio usque adeo exces file aedificandi modum, ut totam fere Urbem horum cingi domibus Principam actas illa viderie. Alterius enim domus a fuperiori colle in Forum usque ad Castoris quod templum vellibuli loco comprehenderat , protendebatur : alterius ab eorlem Palatino clivo nique in Efquilias. Cererum quum de zurea Neronis mulez, & en qui dem infignia a Tranquillo (4), & Taciro (5) referancur, mhil tamen pro comperto adfirmarerim, quod ad formam, & ut Vitruvius inquit (6), fymmetriam fpectat . Porticus certe Palarii exfitere , quafi regiae vellibulum , a Iulio Capitolino (7) in Pertinacis Principis caede celebratue. Nam his prope adiuncta erat Sicilia , & Jouis coenatio (8), quae five reliquo operi cohaerentia membra, five per se aedificia cerre in fignia exilitere: fiquidem ea l'ublies in hac Palatii Regione conflituit. Verum quis ex Principibus potifimam confraxerit, adhuc ignoratur. Celebrantur cum a mukis, tum a C. Plinio (9) Palatinae domus Caefa. rum; quas Cracerus, Pythodorus, Polydecles, Hermolaus, ac fingularis Aphrodifius probatifimis e marmore fignis replevere. Ceterum Collem hunc ; a quo deinde Re-gio nomen duxit, fuille fere omnium celo-

xime Cl. Claudianus (10) eft auftor, cui praecipuum illud decoris adicribit, ut non folum per fe celebris admodum foret, verum, quod infigniora undique circumfpe-Caret .

## Roma Quadrata.

Principio haius operis diximes de quadrara Urbe , in quo fi quid a diligentiori bus viris in perferutando defideratur, cori tandum fuit, non omnes cuntta adfequi pofse morsales, praesertim in re usque adeo pervetufta, reconditaque, ut fupra follertiam veterum feriptorum fubobfeura ad posteros relinqueretur.

# Acdes levis Stateris. Scatorem Iovem a sisteado dictum co

flat , cuius templum 2 Romulo , victis Sabinis, in Palacii radicibus conlocatum est, Iovi Optimo Maximo votum antea, dum ipse turba fugientium actus patrem Deum hominumque precaretur, nt Romani foe-dam fugam filterent. Statoris igitur templam , quod monumentum polleris fuit Iovis ope servaram Urbem, ad caput Vias Sacrae, portamque Mucionis, quo maxi-me in Palazium adfeendebatur, antiquitas facrave, in quo quandoque Senatus haberi folitus. Hace Cicero (11), Livius (11), & Plutarchus (13) . Id autem fuille documento, quo ceteri in fummo vitae discrimine confituei Statoris Iovis opem precarentur, M. Arrilii Regeli votum declarat, qui in praelio contra Samoites, mass ad caelum tollens, voce clara, ita ut exaudiretur, acdem Iovi Scatori vovit . ut Romulus ante voverat , si conflicistet a fuga Romana acies , reintegratoque praelio cecidistet , vicistetque hoffium legiones. Sed fanum cantum, ideft locus templo iam effatus facratus fuerat. Ceterum ne aedem etiam fieri Senatus iuberet, bis einsdem voti damnara Respublica in religionem venit. Reperitur apud Vitruvium (14) porticus Metelli, Iovis Statoris . Plinaus (15) vero audor oft, fla-tuam Corneliae Gracchorum matri sedentem, foleisque fine amento inlignem pofitam effe in Metelli publica Porticu , quam nos ad privatae differentiam Iovis Scatoris interpretamur , five illa erecta , five inflaurata a Metello fuerit . Celebratur

<sup>(</sup>c) Lib. L. cap. 5. (c) In Calegola cap. 52. a. 5. (s) Hiller. Namer. Lib. XXXVL cap. 15. 186 de sa

Notes demo mentio.

(a) In Notes cap to a s. & t.

(5) Annal XV. cap, 41, mg, 154

(6) De Architell. Lib II. cap, 2, props faces.

<sup>(6)</sup> De Accesses. Lin en cep. o pro-(7) In Pertinac. cap. st. pag. 58s. (1) Hace losis coensio praefertus & o Poblico Villace

fammaque Vala enchargitur.

(a) Halpat Neuer, Lilb. XXXVII. cap. 5, circa facer.

(vo.) Du Serro Coroll. Hon. Caren. XXVIII. voc. 35.

(vo.) Du Serro Coroll. Corp. 15, pep. 494.

(vo.) In Serie. Corol. L. cap. 15.

(vo.) In Serie.

<sup>[13]</sup> In Romale. (\*1) In Romale. (\*4) De Architech. Uh. III. cap. t. props fan. (15) Hith. Nat. Lib. XXXIV. cap. t. in fa.

templum ex acte flama equefhis Valerine Publicoine Contains filine, gram folam foriffe Tiberimque transataville, ceresis obfidibus, qui Porfenze Regi mittebantur interemtis Tarquinii infidiis , L. Pifo prodidie .

#### Cafa Romuli (1).

In promtu eff, fi operae pretium foret , repetere mores vetalitatis , in primordiis euendis, quae ab exignis profecta iniciis ad eam magnitudinem extolletentur, ut originem, &, ut ita dicam, exemplar virtutis commutare in melius religio ellet. Scd pro omnibus fatis fuerit enfirm Romuli hoc lo. B eo fuille profequitos. Princeps enim terrarum populi Roma quum extiterit, Romuli tanti imperii aufloris domicilium arguete potest, ceteris omisiis, antiquicatis mores. Romulum igitur, ut de Faultulo magistro regii pecoris nunc taccam, duxific vitam paftoralem agreflemque faltuofis locis nemo dubitet, unde illi contigit, ut tugurium inhabitaret, cafam ftramentis & feandula congeflam, quod genus haliraculi Afrae regionis homines mapalia dixere. Hoe tugurium, ut faerum publice cuftoditum fetunt , refechumque maxime perfimile texturae veteri fi quid vetuffate contumpetetur . Ceterum eafa hace, domicilium tanti viri, quantus Romulus fuir Deo prognatus, relaculque ad Deos, in Palatio exilirir feeundum viam , cua itur ad Circum Maximum templum. que ei proximum, in quo ex aere lupa practicas geminis pueris ubera fpettaretur, proteau artis opos, & quod ob iptam vetuilace n omnium oculos in fe converterer .: Have Dionysius (3), ut omirtamus ceteros.

#### Prata Bachi , Usi Fuerum Aedes Vitruvii Fundani .

Prata Vaeci tantum habee Publii vetus feriscio, quod & vetuftioribus auctori bus comprobatur. Acquimetium, alia husuf. cemude apsrea fpatia fub dio relicta, argumento fune, non modo hostium, verum & civinm , qui contra patriam fecillent , diru-tas publice aer'es fuille ; documentum ut area effet publicato folo, ne quis pottea huisf. m di auderet facinus . Prata autem Vacci adpellara , locus foir in Palario , ubi acdes Vattu-u Vacci exflitere, poftea dirutae quam se ca us eft. Nam Vitiuvius Fundanus non folim domi , ted etiam Romae elarus, quem hofisum communi adparatu bellum

als codem Plinio (1) contra Iovis eiusdem Al renovaret, Privernatibus devidis, expeus ac in carecrem conjectus, demum a Confule, euius aufpiciis bellum confectum erat, fecuri pereutitur, dituto aedificio, ubi aedes fuerant, bonisque publicatis, quae Seminolano Deo confeerata funt; nam ex co quod redactum eft, ahenci orbes facti in facello Seminolani, adverfus Quirini acdem politi. Hacc Livius (4).

#### Ara Febris.

Morbos in genera Delim a veteribus faiffe deferiptos, dum placari numina tropido metu existimant, fatis constar . Ex his Febrem, ut minus noceret, templis colebant; quorum unum publice in Palatio dicatum; altetum ad Mariana monnmenca i tertium in fummo Vico Longo exflicit. Hace Cicero, Plinius , & Maximus Valerius .

#### Templum Fidei -

Nomam, qui Urbem conditam vi & armis , legibus factifque de integro condidit, acquum fuit inter tot atas facellaque, quot nemo poftes in confecranda Urbe adfequetes eft, & Fidem colendam inflituiffe, quum pracfertim in cereris numinibus praccipua fotet, qua effe--foret, qua efferati milicia animi minicaren-tur. Fides enim ac Iusiarandum totlerriffimo Regi proximo legum ac poenarum metu in tuenda eivitate fore vu'elatur. Pri-mus igitar omnium Numa, fi Dionyfio (5) eredimus, templum Fidel publice etexit : quod ut eredam conflitutum fuille in Capitolio, augustifimus ille locus facir, practer Ciceronis auctoritatem, qui Fidem fimul & Mentem Capitolio dieatas funte adferit.

Verum & in Palario templum eissdem numinis exititit P. Victoris temporibus, ni force vicinitate, ut in multis, aedes alternara est regionum finibus ob frequentia fuperadrita acrificia in er fe contundentibus. D Reperitur apud cumder D'onylum(6)& Fidei Spontoris Iovis templum, quod Spurius Pollumius Contul in Capitolio colle didicavit, ex-Aructum iam antea ab Rege ultimo Tarquinio, eui Superbo cognomentum fuit (7).

Aedes Matris Deum . Huie fuit contermenum Delubrum Sofpitae Innonis .

Motis femel in religionem animis, hoslem alienigenam terrae Italiae expelli ea provincia vancique posse, si Matris Idaese, Pessimunte numen Romam advectum fo-Cecc 1

<sup>(1)</sup> Ibid. parifo faperios.

(3) Legondos eft Ryo, ass de Capitolio Rém. cap. 44.

(3) Ron. Rem. Lip. L. pag. 46.

(4) Romanur. Helleraux. Lub. VIII. cap. 19. de au.

(5) Ren. Rem. 1 M. pag. 134.

(6) Rich. Lip. Ib. L. Di. T. pag. 134.

<sup>(7)</sup> Hore que fequencer expundes in textu : Forth Act Hier quie lequierus expunent in textu i e-em, acr-pione, L. Colparala Cofe. masima para Urbir confia com unda Manta Magnar i ielle per tridana plais bofilique espiatum maioribies. Inguritimum beliane ex-

ret, Romani ob infeltum Hannibalem le. Al C. CAMERIUS CRESCANS ARCHIGALLUS MAgatos Pergamum ad Regem Artalum ca de causta miscre, iam inde amiciria coniunttum. guem adversus Philippum consociatis armis bellum in Graecia gereretur. Refponium enim esse ferant ex oraculo Apollinis . quem Delphis confoloerant per Attalum Regem compotes eius fore, quod peterest, fi Romam Matrem Deum devexillent , curatum. que foret, ut esm qui vir opeimus Romae effer hospitio acciperet Legati igitur quum Pergamum ad Regem venillent, is benigne acceptos Pellinuntem (1) in Phrygiam deduxit, facrumque his Ispidem, quem Matrem Deum incolae effe dicebant, tradidit, ac deportari Romam inflit. Confeltatio deinde, iudiciamque hand parvi negocii Sonatum detinuit, qui vir optimus in civitate effet . cundis fibi malentibus veram integritatis laudem, quam ulla imperia honores. ve fufiragio delatos. Tandem P. Cor. Sci. pio Nafica meruit, ut vir optimus in tanta civitate iudicaretur, qui cum gravioribus matronis Ofliam ire iuffus obviam Deac, eamque de nave accipere & in terram delatam tradere matronis deferendam, dicto paruit. Verum enimvero polleaquam navis oftio Tiberiui amnis appropinquavit, ficut erat luffis, in falom nave evectus, 2 facerdocibus Deam accepit, extulitque in terram i unde marrouse primores civiestis per manus foccedentes aliae alias, omni ef-fufa obviam multitudine precame, ut voleas, propitizque Urbem ingrederetur, in aedem Victoriae, quae fuit in Palazio, pertulere Deam pridie Idus Aprilis, isque con ftitutus feltes dies. Populus frequens dona Dete in Palatium tulit . Lectifternium , & ludi accesser Megalenses adpellati , quibus primum , ut Afconio (a) placet , ante populi confessum Senatui locum P. Africanus iccrum Conful , & conlega eius Sempronio Longo hoc tributum esse Senatui scribit , sed sine mentione Megalenfium. In superiori narratione, fi quos forte morati fumus pervulgata repetendo, fatis infta rario fuerit, cur faceremns, faceum peregrisum quanta nunquam antea follenni pompa celebratum. At ut digressus tandem redeam ad institutum ordinem, Cenforcs M. Innius, & C. Claudius, sum mulea opera acriter, & cum fumma fide peregiffent, aedem Matris Magnae in Palatio faciendam locaverung. Scipio Nafica, ut qui unus ex omnibus optimus iudicatus fuerat dedicavit. Ceterum ad denotandam Sacerdotii nobilitatem C. Camerius Crescens Archigalli titulum fepulero inferipit , qui quem memoria noffra Romae exflarer marmore incides, praeterire confilium non fuit.

TEIS DEUN MAGNAE IDAEAE AETATIS(3)POPULI ROMANI VIVUS SIM FROIT . At de Impone Sofpita nihil oft quod veteris Longobardae scriptionis exemplo hoc loco dicendum vidcatur.

#### Demus Ceioniorum .

Regum ac Principum fedem quum profequeri fuerimes, ut insgne domici-lium, consequent est, ne fraudemus no-bilitate sus Ceionium Commodum, alioqui Principem feeleratifimum. Domus igitur Ceioniorum, five paterna, five avita ea fueric, certe celebris Perrinacis Augusti aerate, & quac przeseserret insigne aliquod princi-pacus. Nam quum Falco quidam imperium adfectans Percinaci infidiarecur, per fervum fibi vendicans domnm in Palazio Commodianam, quafi ex Ceionii Commodi famidianim, quan ex Cesona Commou rami-lia prognatus, ridicalà fee fruftratus deci-dit, fervo qui intervenerat tanto facinori fingellis caefo. Verum quod & multo per-spectifimum ett, Imperator Commodus, quum e Germania reduffee, ac faepe & faepius eam reperere provinciam cogitarer, exoratus ab exercitu Senatuque, ut in domo Palarina Commodiana permaneret, reflitit, donec fub mortem prodigiis exterritus, dam quietem capere nequit, c Palazio ad Coe-lium montem in Vectilians acdes migravit.

#### Sicilia . Ionis Cornetio .

Palarium montem exaedificaffe Reges, Principesque haud obscurum est, & nos suo loco infigniores sedes profequemur : quae ufque adeo excellere modum, ut bis ciagi Urbem totam domibus Principum Caliguhe & Neronis Plinius (4) se vidisse adrirmer; unde nonnulli verulta nimiom coniochera profequences aedificii illa cadavera, quae nostra memoria vulgo feptem felii D adpellantur, inter Coeliem, & Aventisum Regise porticus fuiffe exaftimant : certe quod adhue reliquum est & maiestatem praefert. & fymmetrine porticus frequentibus colu-maus circumvaliarae convenir. Hace quum ita se habeant, haud mirum videri debet fodem imperii Romani, domicilium tantorum Principum, in muka membra variasque formas fuille diffinctam, ut iu quam diversi alii alia de causta convenirent : quibus membris impolita nomina vel ad varietatem, vel ad culcum minime diffonare videnturab his ornamentis, coque Principum luxu, qui claruit per Luculli, atque Cacfarum tempora. Ille enim, quam Pompeio, & Ciceroni condi.

<sup>(</sup>s) Pafferson , Galatias Urben in Phrygias Magna-confirm afte frimas , abi Megnam Massen Islas-nas feliciant Vassus pempa relabata . Templan-quasiem Dasa ibidan magnificantifusm , et cuquando hoffis ex Italia pellendus feres, femi

Numbis Roman develonders Roman confidence, Cooler Lieum Lib, XXIX, csp. 10. (2) In One-Core, pop G. Coroni, pag. 123-(3) ETATE habers in Gorino appropria-(4) Hiften Natur. Lib. XXXVI. esp. 15-

dixiffee, in Apolline, inquit, coenabirur, A post antiquam illam in Circo Flaminio, gnod alioqui fubobscure dictum a dome-ficis ita accipiendum fuir , ut coentrione , quam Apollinis nuncupaverat , fumtuole nimis convivium adpararene . Sicilia igitur, & Iovis Coenatio, ut coenationem illam Domitiani taccam, Micam Auream dictam, pars interior regiae fedis fuerat, fi rette . arque ordine Iulium Capitolinum interpre-tamur, fidum alioqui scriptorem, sed a prisca elegantia longe alienum . Nam , quum Aclius Pertinax fedicioni( ) Praetorianae ol xius foret, civili magis, quam regio culta vitam agens, Praetorianorum magna pars B dom in eum confpirat, e castris in Palatium prorapit , prinique ingressa est porticus , locumque interiorem , quae Sicilia , & Iovis Cocuatio adpellabatur, quam Pertinax praefeutire, aut arcere vim militum posset, qui praemisso. Laeto Praesecto Praetorii ad eos detinendos , dum ipfe fe accingit minime evitavit humano confilio fati necelliratem. Lacrusenim declinatis militibus per porticus egreffus, capite obvoluto faluti firae confuluit . Pertinax vero oppreffus, deprecatuique, ne, quem ad principarum evexerant, interimerent, pluribus vulneribus trucidarus eft.

Ceterum ad arguenda nomina locis interioribus imposita illud videtur e Tranquillo repetendum, Augustum, qui & Palatium (z) inhabitavit , fi quando quid fecreto , aut fine interpellatione agere propofaillet, in locum editum, ac fingularem, quem Syraenfas & Technophion(3)vocabat, transire folitum fuiffe , & Claudium exclufum ab infidiatoribus in dietam, cui nomen est Hermeum recessifie. Neque me fugit fuisse nonnullos acriores, quam-fac est vetudatis interpretes, qui quod Augulti coceaa fecretior in fabulis D Tofeanicus L. pedum a pollice; nam & fuerit, quae vuleo.....(A) wearers. fuerit, quae vulgo.... (4) vocaretor, Si-citize Iovisque Coenationes Principi adferibant : quem praesertim exstaret liber scri-prus ab co hexametris versibus, cuius & argumentum & titulus effet, Sicilia. Sed hoc ut nimis e longinquo adcertitum relinquemas euriofioribus .

Acdes Apollinis , Ubi Lychui Pendent Inflar

Arboris Mala Ferentis . Apollinem force magis quam fat eft celebrare supra conati sumus ; cui primum constitutam pro valetudine populi, vota ac-des est, M. Fabio Vibulano, M. Folio, L. Sergio Fidenate Tribunis Militaribus Confelari poteffate, infigni anno, quo peffiicacia laborarum est, quum multa Duumviri ex fatidicis libris placandae Delim irae, avertendaeque a populo pellis eausla fecere . Hanc aedem ut eredam fuiffe in Palatio conflictam, Tranquillus (5) arguere videtur, quam dicat Augustum in ca parte Palatinae domus Apollinis templum excitaffe , quam fulmine iclam defiderari a Deo aruspices pronuntiarent , quod & Servius Honoratus (6) tentit . Vtcumque in Palano eerre exflirit Apollinis delubrum ab Auguflo dicatum, ea operum magninecacia, qua Augustissimus ille Princeps publicis acdisciis usus est, alioqui mocieis, neque laxita-te, neque cultu conspicuis. Templo por-ticus addidit sum bibliotheca Latina Graecaque; quo loco iam fenior, farpe & Senatum habuie, & Decurias indicum reconovie. Symmetria vero & forma templi . fi Vitravius (7), ut puto, de hoc loquitur Apolline, ea fait, ut trium columnarum craffitudo intercolamnio poneretur : quod aedificandi genus Gracci diaftylon adpellant, in quo ea iactura facile adparer, un pronum vitium , ni artificio corrigatur , quod epiftylia ob intervalli magnitudinem frangunear . Lapide coagmentato fletir marmoreo, five Pario, five Lunenfi; nam id quoque ex Maronis (8) earmine conligitur : quod ad ornatum praeter operis distarnitatem fait ; fiquidem epiftylia ipia eo minus ruinae obnoxia funt, quo magis conflant ex firmiori lapide.

In ceteris ornamentis exfirit Apollo non minus temperatura aeris, quam gracia artis . Exflitere & lyckni (p) penfiles modo arborum mala ferentium, quos eo libentius adpofus, quoniam genus ciulmodi luccinarum Alexander Macedo Thebarum expugnatione depraedatam Cymo Apollisi dicaverat , fi Plinio (10) credimus . Mareellus (11) aurem Octavia genitus acc'em ipfam dactylotheea exornavie, quandoquidem poli devidum Mithridatem victoria l'ompeti ad margaritas, gemmafque mores inclinavit

11.

<sup>(\*)</sup> Tranquilles in Peris, cap. 11. pag. 361. (1) In Augusto cap. 35. nam. 4. (1) Technophum Granic myridpass setir ince

<sup>(4)</sup> Supple Sadian Dies , culus Graces vocis fignificationers wide failers in Perifer and 3, in cap you. August, and Seet.

<sup>(5)</sup> In Augisto cop. 5p. 3. 3. (6) In Vergil, Acapil, Lib. VIII, veria 750. (7) De Archinell, Lib. III, cap. 5. (8) Asacki, Lib. VIII, veria 730.

<sup>(9)</sup> Lychni quid for , & ad quen ufun cos Veteres adhi-berent docte Status Papin. Thebaid. Lib. Lv. 516.

<sup>48</sup> all tendent & margen vincere nollen Adgress tendere anners clause Lychols, Gr. Imme inter Decises Inferiptioner CL VII. n. p. etc. ner ticalis valde elegant, in que Lychni mero in feu peins fervi cumdam Palis Virgili Officiació e la peins fervi cumdam palis Virgili Officiació de Lycharm, ferv, ut malest, ad Lyches; i Lampa-daries eries ferves ancillafose haberile veceses pa-

Illud (t) minime praetereundum , ut in mul- , A, ta religione spectatum monumentum, Augustum satidicis libris crematis Silvilinos tantum retinuisse, in quibus delectu habito, quos probavit, condidit duobus auratis so rulis sub basi Palatini Apollinis. Verum ut ad recentiora descendamus, Iosephus (2) auctor est a Vespasiano Principe Conlegium Patritiorum habitum in templo Apollinis, quod ipfe exacdificaverat magno fumtu exornatum, Iudaica turba adiftente, fimulque adfuisse Archelaum (3) ..... .... magna flipatum caterva amicorum. Quod reliquum in hac aedificii ambiguitate puro, templum, quod Augustus erexerat, vetustate vel incendio conruptum Vefpafianum inflauraffe , habitumque fuiffe opus Principis recentioris, ut în multis evenit, vetera novis occupantibus, quum praesertim nulla de hoc mentio a Tranquillo habeatur.

# Acdes Deae Viriplacae in Palatio.

Factum recte, ut qui tam multiplex numen coluerint, ad aerumnas evitandas templum erigerent Deae ad reconciliandos in connubiis animos. Quotics enim inter virum & uxorem diflidium incesserat , quo fupra aequum, influmque connubium vexarentur, in facellum Viriplacae Deae in Palatio conveniebant; ubi ultro citroque contentione animorum evo nentes quicquid in cauffa fuciat dillidii , demum concordes abibant, Dea autem ipsa a placandis viris accepific nomen fertur. Haec Maximus Valerius (4) .

## Bibliothecae .

Summo in honore fuiffe litteras apud Romanos cum ex multis aliis arguitur, tum feminae, liberti, principes viri eruditifimi testimonio tunt, alioqui adfluentes delucis, praepedicique magnis occupationibus, ut aequum toit acciditle in tanta tamque opulenta civitate. Verum qued & multo maximum est, Caesares ipsi, quibus potiora omnia, quam decus atque integra gloria fuit , eumdem tenorem in litteris honestandis servavere; adeo in tam variis ingeniis, tam moustruosis sceleribus enituit vis, studiumque litterarum. Hinc factum existimaverim, ut Graeci hominus Romam deducerentur : hine ludi litterarii ad xx. instituti ,

si Tranquillo credimus, qui horum meminit , dum viros cruditifiimos profitentes grammaticen prosequitur. Hinc Athenaeum in Capitolio celebri loco constitutum exornatumque opere Chalcidico . Hinc demum Bibliothecae undetriginta publice confiru-cae, e quibus praecipua Palatina, & Ulpia Traiano Principi optimo adferipta. Hoc Publius Victor (5). Bibliothecarum autem numerum per Regiones distribuere perobscurum est: compertum tamen pro libidine Principum non modo in Palatinis aedibus ac locis Urbis frequentioribus templifque, sed thermis, hortifque exstitisse.

## Aedes Rhamnusiae .

De Rhamnusia Dea, quam alii Nemefim, alii Adrasteam adpellant, satis dictum in Capitolio.

# Pentapylon (6) Iovis Arbitratoris.

Iovi , ut Optimo Maximo, plurima fuisse indita cognomina in propatulo est; quem numerum cumulat Arbitratoris infolens verbum, neque ufquam praeterquam apud Pullium inventum . Pentapylon autem pio templo quinque exornato portis accipimus : unde existimandum est pentastylo ordine fuisse constructum : impari enim portarum numero veteres libenter ufi funt, quibus sub recto spatium columnis circumvallatum ingrederentur.

## Domus Augustiana .

Sibi habeant ceteri Principes domos urbium modum acdificatas, operofapraetoria, millenarias porticus, ceterasque infanae molis substructiones, quum Octavio Augusto satis gloriae suit habitare in Palatio aedibus modicis Hortensianis, neque laxitate, neque cultu conspicuis, ut in quibus porticus breves essent ex Albano lapide, ac fine marmore ullo nedum peregrino, aut infigni pavimento conclavia. Rur-fus, ut a L. Lucullo incipiam, principes viri Caesaresque diversas villas pro hieme, atque aestate varia in domiciliis membra toli, vel zephyro exposita habuere. Auguflus, cuius imperium altiffima pace stetit, per annos xL. amplius codem cubiculo hieme ac aestate permansit, vir alioqui publicis operibus fupra ceteros eminentifimus.

<sup>(1)</sup> Ista enarrat Suer, in Augusto cap. 31. n. 2. (2) De Bell, Indaic, Lib, II, cap. 6, pag. 156, tom. II, Hoc etiam Templum describit Propert, Lib, II, Eleg. 23.

leg. 23.
(3) Lacura punctulis exfignata in Codice visitur, quae
ut supplenda sit ignorare prosecto fateor; immo, ut
werius dicam, nibil deesse arbittor; uteumque,

fi que adponenda fint , endem ex Lolephi Flavii loco excitato repetent dolliores. (a) Lib. II, cap. 1. Ext. 6. de Mattim, Ritu & Ne-ceffit. Offic. (5) De Regionibus Urbis.

Graceum vocabulum από πίντε ημί πύλης coa-

Illi infalta; & fistora, Campaniae loca annocas, ac voluparia adpetivere; bie Roma non remere abfeellie, quanvia parum falobem valendai fase Urbem experientur; adeo parinax perpecuapue cura fat tuenelae ploriae una cum fumma pase feit, Vertum quod fupereminet tanzas modelililmi. Priasipsi viertest, quom Vellae faciarium, Numae Regio opus, ad Palinti radices conflicatione de la conflicación de la conflicación de recentar en la conflicación de la conflicación partem fisse rejuse convertir. Hate Tranquilau (1). Dio (3), etia Falta Oviduse (3).

#### Domus Tiberiana .

Tiberii Neronis domus la Palatio ea fuit, at feriptoribus diverfa fentiendi materiem prael uerie. Nam, authore Tranquil-lo (4), Princepsille, neque opera ulla magni-fica fecie, neque Augusti templum, restirationemque Pompeiani theatri, quae fola fufceperat ioftauranda abfolvit : vir ad rem adtentior , quam Principem decear , & qui partim metu ob confeientiam feelerum , partim monfirofa , & ut ita dixerim fpineria libidine deperditus, Capreas fecefferir praecipue delectatus infula, quod uuo parvoque littore adiretur , fepta undique abruptis montibus , ac profundo mani . At C Corn Tacitus (5) in conspiratione Othonis Silvii advertis Galtam Augustom memorat Tiberianam domum . Othe , inquit , inninus Onemaftre liberte , per Tiberianam demum in Velabrum, inde ad Milliarium Aureum. fub aedem Saturni perrenit , ubi tret & XX. foculatores praefielabantur,ibique confalutatum Imperatorem , trepidum tamen paucitate fatutantium , & fellas feftinanter impofitum firitlis mucroniaus in Caftra Praetoria rapuere: aliis alia de caufia, ut plerumque fit, motis femel in feditionem animis in itinere fe bis adgregantibus. Spar-tianus (6) itidem de Tiberiana domo meminit, dum Antoninum Pinm refert face-tiffime cavillatum fuiffe in Apollonium Chaleidenfem, quem liberorum docendi gratia e Graecia adciverat . Apollonius cnim , quum gravaretur venire in Palatium Tiberianamque domum , qua Augusti Carfares inhabitarent, acquius effs existimans discipulum ad eum iturum , rifit Graecum hominem Anton quali illi facilius fuerit a Chalcide Romam proficifci , quam domo fua in Palarium , Putaverim igitur in hue feriptorum diffen. fione partem Palarii immiuentem Poro Tiberium instauralle : ita ut ab eo quod pie-

I rumque evenic, veraftis ob novinia obfole. fcentibus, Titeriana dicercrur. Es ea certe, quae Tiberii fuerat tradirur . Virel. lium Augustum, e convivio ad suppli-cium caprum fuiste. Nam, ut eredam per-petua Tiberii habitatione domicilium suisse variatum nomine prioris domini , non est quo adducar, quum ex omnibus Principibus non fere alter libentius Urbe abfuerie. Vtcumque certe Tiberiana domus infignis admodum exflitir praeserensque Imperato-riam maiestatem. Nam & Aclius Commodus Verus in ca educarus eft , & M. Antonius Aurelius a patre in Tiberianam domum trsofgredi iuffus, quem Cartarum infignitus exornandus foret. Quod reliquima elt, haud parum notifitaris adtuliffe videtur Tiberianze domni Bibliotheca , five quod maximo perfimile fuerit. Nam Flavius Vopifeus (7) ad Probum Augustum scribens ex libris, qui custodirentur tinitotheca Ul-pia thermis Diocletianis, domoque Titeriana se repetisse gesta adrirmat superiorum Principum .

#### Sedes Imperii Remani.

Seden imperii, ut per fe nota eft reein . oun Augulb Caefares inhattrarunt : ita perobfeurum videri poteft , tot rantifque speradicclis in Palatio Monte fet Bruchonibus, cuius potifimum fuçrit domicilium, quod prineipatum obtineret . Suue qui putent sedem hane Domitio Neiona adieribendam, quam is post C. Caesarem, qui Tiberio successit mul o profusior in domo anrea fibi exacdificanda fuerit , ntpore quae & Palacio in Esquiliss ufque protenderetut, pro-ptereaque comprehendiffer exteras superiorum Principum fut ftructiones . At Pilatus , qui Neronis aeratem fupervixit, refertas fuille inovit (8) Palatinas domos Caefarum fignis probatifimis : unde coniicimus exitinife etiam tum regias aedes nonnullas in Palacio Muote, five priores, five quas poftea fapra quam dici potest magninecutismas Do-micianus extiruxie, fi Plutarcho credimus; de quibus videtur dixitle & Tranquillus (9), quum refert tactum de caelo Capitolium, templumque Flaviae gentis , item domum Palatinam , & cubiculum ipfius . Post Dominianum non reperio quis prior, quam Varius Heliogabalus in Palatio exarditicaverit. Lampridius (10) autem io eo Principe detestando hoc icriptum reliquit , Thermas in regis aedibus fectific, quas publice exhibuit; ut frequentia balneatorum turpaf-6mas

<sup>(1)</sup> In Augusto cap. 71. 2. 1. (2) Lib. Lill. pag. 507. (3) Fofor. Lib. VI v. 161. (4) In Theric cap. 42. nam. 5. (5) Historian. Lib. L cap. 17. pag. 13.

<sup>(6)</sup> In Ascoulee Po cep. 10, pep. 272, (3) In Prob. cap. 5. (3) Hiffon Natur. Lib. XXXVI, cep. 5, (4) In Ten Piavo Domitune cep. 15, m. p. (10) In Astonia. Halogabule cep. 5, pep. 513.

fatos (1) ciulmodi genus hominum adpellans. Novissime Alexander Severus Palatium vel exstruxit, vel excoluit novo ornamenti genere : siquidem parietes , crusta marmoris Lacedaemonii simul ac porphyretici primus operuit (2), si rocte Lampridium (3) interpretamur. Nam plateas latioresque vias antea straverat Heliogabalus eodem peregrino lapide, cui nullum praeseras coagmentationis genus, five duritiem, five cultum aestimes : rubescit enim porphyrites , ac viridi Lacedaemonio mira specie convenit. Haec quum ita fint, non video, cui potiffimum sedes ipsa imperii tribuenda sit . Quod autem adtinet ad verisimile, poslumus equidem dicere id, quod in promtu est, insigniorem, aut recentiorem regiam praebuisse caussam, cur ibi libentius subsequuti Principes inhabitarent, fedefque Romani Imperii vocitaretur.

# Augurasorium .

Ficus Ruminalis, cafa Romuli, cetera. que eiusmodi primordia, ut insignia, quum celebrentur, quanto magis convenit inlufrasse tanti tamque augusti imperii originem, quantum nufquam antea certe fuit, neque, ut credere placet, futurum est . Vulgata igitur historia, posteaquam Romulum, Remumque cupido cepit in his locis, ubi expositi educatique estent, urbis condendae, intervenisse his cogitationibus insitum mortalibus malum cupiditatem regni, atque inde foedum certamen coortum a faris miti principio, quoniam gemini essent, nec actatis verecundia discrimen faceret, ut Dii, in quorum tutela ca loca essent , auguriis legerent cum, qui nomen novae urbi daret, conditamque imperio regeret. Hinc factum, ur Palatium montem Romulus. Remus Aventinum ad inaugurandum templa ceperint, locufque in fummo Aventino Remoria di ceretur, unde Remus de urbe condenda fuerat aufpicatus; Romulo vero ea pars in Palatio obtigerit postea Auguratorium dictum, ubi bonis ominicus inaugurari con fueverint. Haec Livio (4) Dione, & Fest. Pomp. (5) auctoribus.

## Ad Mamaeam , Iloc Eft , Diaetae Mamaeae .

Aurelius cognomento Alexander Princeps feverior, quam miles licentia cor-

fimas corporis partes praetentaret, bene na- A ruptus tulerit, matrem habuit Mamaeam feminam primariam ; quippe qui meruit, ut, ob puerilem ad imperium filii Alexandri actatem, munere Principis fungeretur, in Palatio habitaret, ac eius nomen pietatis officiis celebraretur. Nam quemadmodum AntoninusPiusFaustinianas Puellas alendas in uxoris Anniae Faustinae honorem. ita & Mamaeanas Mamacanofque Pueros Alexander instituit, pictate adductus, quod litterarum studiis militaribusque artibus a matre educatus fuerat. Quin infuper Diaeras eiusdem nomine in Palatio erexit, quantum arbitrari licet magnificentissimas; quandoquidem exstarent adhuc Aelii Lampridii temporibus ad Mamaeam vulgo nuncupatae. Id enim elicitur, fi recte Lampridium (6) adtenderis scriptorem, ut in ea aetate magis fidum, quam priscam elegantiam redolentem . Neque contentus Alexander Romac inlustrasse nomen Mamaeae matris, vel in Baiano sinu amoenissimo totius orbis loco villam exacdificavit stagno circumiesto, quam Mamaeam nominavit.

Verum quia inDiaetae nomen incidimus. vocabulum paullo obscurius, quam imperitiores recte percipiant, haud ambitiofum fuerit si pauca de Zetis (7) Diactisque repetemus e Tranquillo, Plinio, recentioribusque auctoribus. Tranquillus (8) de Claudio, inquit, exclusum inter ceteros ab insidiatoribus Caii, quum quaft fecretum eo defiderante turbam summoverent in Diaetam, cui nomen est Hermeum recessife , locum ,ut feire licet, fingularem, nimifque reconditum, Plinius Nepos (9) in ea villa, quam in Laurentino sumtuosius aedificavit, ita de Zetis commemoraffe videtur, ut cubiculo adiacentem locum describat reconditum simul, & expositum mari, ac silvis, quem prospectum fenestris distinguit commiscerque. Lampridius vero in Heliogabalo refert portentosi in-genii Principem adeo in aedificando infanisse, ut thermas, domos, Praetoria, zetas crexerit ad fingularem ufum, cadem ruiturum, ne iterum uteretur. Nos ut Zetae interpretationem Graecis relinquamus, five a ..... (10) deducatur, Tranquilli Pliniique auctoritati multum deferimus, ita tamen, ut Graecos non contemnamus: odoribus certe Syriacis Indicisque ad vaporandas Zetulas veteres usi sunt. Quod autem magnificenislima Mamaeac acdificia Lampridius (11) Zeras adpellet, vitio temporum tribuendum puto, magisque arbitror illum intendisse com.

<sup>(1)</sup> Nonnulli dicendum putant safator.
(2) Falso creditur Atex. Severus primus, qui variis vermiculations et musivi operis generibus usus sit i quomicuations or multi's operis generibus ufus fit i quo-circa confulendus ell fofephus Scaliger ad Manili Spharam Barbaricam, 3) In Alex Sever. cap. 23, pag. 921. (4) Hift, Rom. Lib. i. cap. 6.

<sup>(5)</sup> Ad verb. Remurinus ager. (6) In Alex. Sever. cap. 26. pag. 924.

<sup>(7)</sup> Vide Velfer. Ep. de Zeta & Zetatie . Porro Zetam idem effe, quod Dietam, ex D. & I. in Z contractis litteris oftendit Pitifcus in Lex quem confule ad verb. Zeta,

<sup>(1)</sup> etc. 2872.
(2) In Claudic cap. 10. num. 2.
(3) Lib. Il. Epitola XVII. pag. 153.
(10) Suppl. d'aura, 70 ovreppor, dista cornaculare ita in Clofs.

<sup>(11)</sup> In Alexand. Severo Cap. 26. pag. 924.

complecti fimul reconditas regiafque aedes, A STATORE, TONANTI, PROPUGNATORI, FEREquod verisimile est in eo Principe, qui una cum matre principatus muuere fungeretur. Subest & altera coniectura, forte argutior, quam vero fimilior, fi ex multa exaedificatione, qua aequum fuit habitasse Ma-maeam, Diaetae tantum superessent Lampridii temporibus, atque inde, ut in multis, usur-patum suisse Mamaeanum nomen, posterisque traditum. Ceterum quia non alibi commodius, quam hoc loco Alexandri regia constituetur, non erit supervacaneum brevi retulisse, quod regiis aedibus infigne ornamentum simul & exemplar virtutis suit. Adnotandum Lampridii (1) commentariis Alexandrum inter cerera suae pietatis exempla ad primam auroram impendiste studiose operam rebus divinis. In facrario enim remotis arbitris se se recipere solitus suerat, quo Apollonius Thyaneus, Christus, Abraham, & Orpheus colerentur, ubi & Divi, sanctioresque Principes in honore habebantur. Hunc locum Lampridius Lararium adpellat, ut equidem arbitror, a Laribus, diftinguitque maius a minori Sacrario; quippe qui Virgilium ab Alexandro, Platonem poetarum nuncupatum, una cum Ciceronis fimulacro in fecundo Larario, Alexandrum vero Macedonem, inter Divos, augustioresque in primo Sacrario habitos referat (2): nobis enim ita rectius ex veterum traditionibus vifum est adpellare sanctiorem locum aedium ; fiquidem & Domitianus Augustus, auctore Tranquillo (3), Minervam superstitiose admodum coluit, quam prodigii loco liabuit, excessisse Sacrario, quod in quiete viderat, negantemque ultra se tueri eum posse, quoniam a love exarmata effet.

# Ara Palatina .

Area, non Ara scribenda est, quo, ut Gellius inquit (4), convenire simul cum Favorino Philotopho folitus fuerat, dum salutationem Principis praestolarentur. Qua-propter relictum suisse ante regiam sub dio spatium in usum publicum facile cognitu.

#### Aedes Iovis Victoris (5).

Ab Iove Opt. Max. quum omnia bona, atque ampla proveniant, quitus vota mortalium cuncta expleri abunde possint, par fuit in religiofo admodum populo frequentissime supplieatum fuisse numini, ut pro natura discriminum adesse vellet: unde Tom. II.

TRIO, INVENTORI, VICTORI, ELICIO, CEICIAque alia cognomina Iovi indita accepimus. Iovi autem Victori votum primum factum reperio P. Decio Filio & Q. Fabio Maximo Cofs. cum, altero a Galbis interfecto, eo praelio, quo fe devoverat, Fabius aedem lovi Victori fpoliaque hostium vovit, si legiones Samnirium una cum Gallis communibus hoslibus sudisser; quod Diis cordi suit, ex votoque successit. Quapropter Fabius de Gallis Etruscisque ac Samuitibus triumphavit; quo triumpho celebrata non magis victoria Q. Fabii, quam praeelara mors P. Deeii eft, excitataque memoria parentis aequato eventu publico privatoque filii laudibus. Reperitur & in Fassis apud Ovidium (6) facrum Aprili mense a love Victore deductum. Exstat & in nummis a Domiriano percussis titulus inscriptus IOVI VICTORI, quod numen, quum a vincendo dicatur, minime miror votis suppliciisque fuisse celebratum.

## Domus Q. Catuli .

Q. Catulus ea nobilitate fuit, ut Galba Augustus, magna ille quidem & vetcre familia infignis, statuarum titulis pronepotem se Q. Catuli Capitolini, semper ad-scripserit. Is enim Capitolium ineendio confumtum de Senarus fententia instaurandum curavit, primum inaurata fuperficie, & Minervam ex aere Catulianam de fuo nomine dictam infra Capitolium constituit, Euphranoris opus, eius, cui id gratiae datum fuit , ut una eademque effigie multa fimul indicia comprehenderentur. Quod autem adtinct ad eius domum, unus Plinius (7) comparatione L. Crassi, illius, qui vt. mile libus festertiis in singulas libras caelati operis vafa emta habuit, fatis mihi fuerit, cuadfirmem nobiliffimam exstitiste. Craffur enim , inquit , Orator fuit in primis nominis Romani: domus ei magnifica in Palatio: sed aliquanto praestantior eodem loci Q. Ca-tuli, qui Cimbros cum C. Mario fudit. Reperitur in eodem Palatio & Catuli ipfius porticus, quantum clicere licer ex verbis Ciceronis (8) in Oratione ad Pontifices, laxitate, & cultu conspicua; de manubiis enim Cimbricis erecta sterit publicato solo eversae domus M. Flacci, qui cum C. Graccho contra patriam fecisset; sed illud in inecrto adhuc est, adiuncta ne fuerit Ca. tuli aedibus, an difiuncta, fuisque innixa ful-Dddd

<sup>(1: 16</sup>id. cap. 29. pag. 930.

<sup>(3)</sup> lisid, exp. 31, pag. 936.
(3) In Domitiano cap. 15, num. 6.
(4) In Domitiano cap. 15, num. 6.
(5) In Pomitiano Lib. V. cap. 1, In veftibulo enim Imperatores confidebant ad captaodas flipes, quem locum & Suctonius deligant, quum fecibit Caligulam tiddam fletific Kalendis Innuatis. Confulendus igi-

tur Suet. cap. 42. in Calig.

(5) Plura etiam vetufla marmora Iovi Victori facea profere Gruterus Inferipe. Thefaux, pag. 23. n. 2. & 9.

(6) Faffor. Lib. VI. vetfl. 621.

(7) Natur. Hifl. Lib. XVIII. cap. 1.

<sup>(8)</sup> In Orat, pro Domo fua ad Pontif. cap.3%.

Auria fleterit in nfum publicum. Verba IA enim in purifimo omninm feriptore. Caefare excepto, fubobleura tune: quo facilius adducor, ut credam, corruptum ut in multis . Ciceronis locum : liceat autem indulfiffe Caefari, quandoquidem Gellius (1) illum omnium Romanorum puriffime loquutum referat .

#### Domus Ciceronis .

M. Tullius & ipfe domum in Palario habuit, ut ipfe inquit (1), in conspectu Urbis totius, quam P. Clocius privatis fimultatibus diruit ad folum, co quidem prae textu, ut Liberratis templum in area dedicaretur, re ipfa vero, ut fibi crigeret ingestem . conspicnamque porticum cum conclavibus pavimentaram, ampliffinumque peruflylium, cetera vero ciutmodi, facile ur omnium domos & laxitate, & dinnitate fuperaret. Uno eodemque tempore & Catula clariffimi viri mortui monumenta delebar, & Ciceronis domum cum M. Flacci publicato folo coniungebat. At facie civitaris commutata, Ciceroneque ab exfilio revocato, Clodii opus demolitum, Ciceroni non modo area, fed & domus publice restituta, ut ipse praedicat, quum P. Valerio pro maximis erga Rempublicam mericis in Villa publica datam domum fuife inquit; fibi vero in Palatio speciatissimo Urbis loco reflirutam ; illi aream , fibi parietes , arque tedum . Hanc nt credam fumtuofius erectam ef fe, quam inouilino aliquii nobilifimo homini conveniret, multa concurrunt, ue his compettations, quibus civitas ambirione fi mul ac fimultate actuabat. Certe auam Clodius diruit, exorgata fuit columnis marmoreis, cui nullum praeferas falchurae genus: gemmarum enim loco in aedificiis co lumnae existimandae fune .

#### Velia .

Veliam , locum vetuffate nimia perobfeurum, vel ut quae magno intervallo fpatii haud fatis cerountur, auctores diverfe trahunt; fiquidem Dionysius (3) iam inde ante Romam conditam sefert, Pelaigos eum tenuiffe agrum, ubi postez urbs a Romulo condita fuit, loca pleraque paluficia, quae prifeo vocabulo Velia etiam tum dicerentur . At Livius (4) dum fummam leveritatem fimul, & cuftodiam in tuenda libertate profequirar, ea de cauffa demolitam foille dicar P. Valerii domum , regoum, ut fama ferebat. adfellantis, quod nec conlegam fullrogaverat in locum Bruti , & aedificabat in fumma Velia, quem locum editum feire licer ex iplis Valerii (5) verbis, quum dicae : deferam non in planum modo aedes, fed etiam colli fubiiciam; unde materia omnis infra Veliam, & uli postea Vicus publicus fuit, domus infimo clivo aedificata. Haec quum inter fe longe diffentiant, non video qui-bus potifirmum coniecturis accedam ad verifimiliora, 11 forte Velia longus regionis tractus adpellandus fuit, qui a paludibus in fummum collem pertineret. M. Varro (6) defcribens aedem Penatium, Veliae propinquam . loci fitum praeterit, five campeffris, five collinus fuerit; quod & Dionyfius (7) facit is eadem Penarium Dellm descriptione; tantum addit fua gerate offendi templum a Foro non procul fecundum viam, quae per compendia ad Carinas ducerecur.

Velize autem vocabulum, ni me cura nimia veri investigandi fallit, prae se ferre videtur nescio quid a velis deductum, ut & velabram; quod fi ita ell, locis convenie paluftribus, ubi a velando prifci aiebane facere velaturam . Utcumque locus celebris Velis fuit, ut in quo Tullus Hoftilius, tertius a Romulo Rex, inhabitaverit, quod Varro (8), & Solinus addirmant (9).

#### Curia Vetus .

Curiarum originem fupra oftendimus ab Romulo coepille i quarum numerns deinde ica auchus est, ut Livius (10) in diffentione parrum plel ifgne referat, patres fumma cum indignacione quellos invidiam eius, osud imperio confulari exfoauendum foret Confules ad Seua um rejectife : quod fi etlene in Republica magistratus, imperiumque, nullum futurum fuile Romae, nifi publicum confilium: verum quum alia in E-fquiliis, alia in Aventino fiant concilia, in mille curias contentionesque dispersam, & dill param effe Rempublicam . Froc adogiffe velim ad exprimendum Curiarum nomen, quarum ufus, pofteaquam luxuria civitatem immigravit, etiam ad privatos pervenit, unde Sullae ac Pompeii Curia dicia est, ut ceteras omittamus. Curiam autem Veterem, ubi, auctore Varrone (11), cura facrorum fuit publica, ab hifque Curiones, Curioniaque facra , Tacitus (12) aperte demonstrat in ea descriptione, quae pertinet ad primum Urbis ambitum : a Foro enim , lequit , Boario . nbi acreum tauri fimulacrum adípiciebacur, fiquidem id genus animalium aratro fubditur, fulcus defignandi oppidi cocptus, ut

<sup>1)</sup> Noth. Attieur. Lib. L. esp. 10. (5) Loc. excit. cap. 30. (3) 1-26.... 1. 302. 345. Effe. Sylls 4) Lib. H. cap. 7. 5) In cu, Limi locum

<sup>(6)</sup> De Lieg Les Lib. IV. cap &

<sup>(7)</sup> Lib. L. (8) De L. L. Lib. IV. (0) Folybolter, cap t. () Forgrands, cap to 10) Life II. cap, 23. 11) De Ling, Lin, Lik, IV. cap, 31, fob fin. 12) Annal. Lik, XII. cap, 24, 30g, 178.

中心に 日本に 幸福

magnam Herculis aram amplecteretur: in- A terpretatum est. Certe a septenario numero de certis spatiis interiecti lapides per ima montis Palatii ad aram Confi, mox ad Curias veteres, tum ad facellum Larum, Fo. rumque Romanum & Capitolium.

## Fortuna Respiciens (1).

Celebrantur apud Pausaniam, si quis incorruptum eius volumen adverterit, fingulares statuae nonnullae, priscae artis monumenta. Quod fi ita factum in Graccia, quanto magis existimandum est eiusmodi genus statuarum Romae inlustrari debuisse Urbe indigena, & capite rerum, in quam tanquam proclive receptaculum totius orbis fpolia ornamentaque undique confluerent. Par igitur est e magno statuarum numero, quarum pleracque ex aere, marmore peregrino, ebore olim Romae claruere, fuperfuisse nonnullas Publii Victoris temporibus, five cafu, five confilio relicas, quae ut infigniores spectarentur. Ex his putaverim Ilidem Patritiam, eamdemque Athenodoriam, Cubantem, Clavariumque Herculem, Fortunam Respicientem, & cetera generis ciusdem, quae per se singulae nulli adiunctae operi modo a loco, modo ab es figie, interdum ab artifice denominarentur. Gracci fine pedibus dixerunt esse Fortunam , quae manus & pennas tantum haberet . Latinis magnis exornatam alis in pila stare placuit. Respicientem igitur Fortunam, ut & Mammosam ab essigie dictam arbitror, quod quadam infigni dexteritate, & gratia vultu firmal arque nabiru in respiciendo conveniret. Reperitur & Cerviae pervetustum marmor ita inscriptum: FORTUNAE RESPICIENTI ET DIANAE ET PRO-

PITIAE DONUM D. P. S. DEDIT L. FRAGANIUS C. F. MACER DECURIO CREMONAE .

# Septizonium Severi (2).

Septizonium, five Septizodium (3). utrumque adnotatum veteres reliquere, neque ad nane usque actatem a peritioribus fatis in-

(1) Fortunee Respicientia meminit vetus faxum Romae in Quirinali hortia Carpentibus desossum, & a Grutero zatatum in Thesaur. pag. 79. n. t. FORTVNAE

AVGVSTAE RESPICIENTI M. AVR. CTESIAS IVNIOR. EX. VISV

(2) Septionism off inter Palatium & Eccisium Sandi Gregoria, Ibidem adduc erze editumnium uddiens Frifec cepte de Septionio pag. 40. (3) Sour & qui boc sedicici pequi Septiodium, for Se-ptodium numapara, quad ersum Grecce redoims, a faptem via derivatr (c25c quipe P2-24) puna histora, giagnetique Hacquiblam Rastife conflat-

omnibus infigniori deductum nomen conflat. genus aedificii pervetustum nimis celeberrimumque. Nam, quum Tranquillus (4) Titi Principis natalem maxime denotaret: natus eft , inquit , Titus III. Kal. Ianuarii infigni anno , Caiana nece , prope Septizonium . Quod ut de tempore natalis, de loco itidem prae se ferre videtur celebre aliquod, quo dignosci possit. Verum posshae non reperio usurpatum id nomen usque ad Ammianum (5), Eusebium (6), Acliumque Spartianum (7): quippe qui in Severi Principis gestis opera eius praecipua, thermas, Septizoniumque exstare tradit, in quo id in primis advertiffe Severus fatis habuit, ut ex Africa venientibus opus suum occurreret. Ex Lepti enim Urbe, genere Afer, fe commendatum maxime immortalitati putabat, si tangum aediticium exterarum gentium, populariumque oculis obverfaretur; quod in maximo argumento est, quemadmodum & Spartianus (8) testatur sepuleri genus exflitifie, quum, ut diximus, in Augusti Mausoleo, dicemusque in Hadriani Mole, quam perspectiffino loco flatuere fepulcra veteres censuitient. Id autem acdif cium conflingum fuiffe Via Appia, dexra ad portam cuntibus, idem Spartianus (9) suctor eft, dum Gerae Caelaris reliquias naiorum Severique sepulcro, quod ille Princeps fibi exornaverat, inlatas tradit; quem locum propius advertentibus in ea maxime parte fuisse videtur, qua viae competunt, nine nova sub ipsis prope thermis Anto-ninianis, quae ut a M. Aurelio egregie munita. ceteris Uthis lattoritus viis maxime praestabat; inde Latina, & Appia praeter eam, quae tendit ad Oftiensem portam. Venientibus enim ex Africa nullus quidem locus opportunior occurrere poterat: quod monumentum etsi co tempore, quo a solo crectum, vel a Severo exornatum fuit, extra Urbem effe necesse haberetur: nullus enim post Traianum Principem optimum, Europio auctore (10), in Urbe fepultus eft, tamen Aureliani moenitus postea compre-Dddd 2 hen-

Saxo Macedonico & porphyretico, adquente Albertine. Ibid. pag. 50.

tino. 1bid. pag. 50.

(a) In Tito cap. r. n. r.

(3) Septimoni meminit Ammianus Lib. XV. cap. 7.

(d) In Chron Lib. pofter or, ad as., 2216, pag. 172:

(7) In Severo cap. 19. & cap. 20.

Ibid. cap. 24-

<sup>(</sup>a) In Geta cap 7. (10) Conf. Eutropium Hist. Rom. Breviar. Lib. VIII. cap.5.
Lege XII. tabularum intra Urbem sepeluri mortuses
cautum suit. Heminem mortuum in Urbe ne sepelito. cutum tut. Haminem martenm in Obe ne fephico, mer write. Hune tamen bonorem, Traison lect foli ex Europiano textu delatum fussie adparent, gounn ferspum rasiquerit y, foliuque omnim intra Urbem fepitus. y alios tamen conceptuotes perfecho fei-mus ex Kirchmann, de Funer, Romanor. Lils I. II.

blius in Palatii Regione constituat . Neque a vero diffonat illud Ammiani (1), quod plebs rumore excita ad Septizodium celebrem locum convenisset, ubi ambitiosi operis Nympheum Marcus Augustus condiderat. Nympheum enim, thermas a M. Aurelio alioqui Caracalla exstructas parum Latine loquitus Ammianus (2) adpellavit . Quibus substructionibus nihil adhuc operosius tota Urbe spectatur, nihil in eo balnearum genere symmetria elegantius. Id autem aedificium, fi loci adiacens spatium advertas, in bivio & tanquam capite viarum exflat, quae in duo quasi cornua divertentes in planitiem protenduntur, ad Capenam ufque, & Ostiensem portam. Appiam enim viam etiam intra moenia adpellari debere Fest. Pompeius inquit ex Verrii Flacci commentariis, ut Latinam, Flaminiam, Sacram, Novam, ceterasque omnes Urbis vias.

Ceterum itidem haefitatio eft in Severi fepultura, quum Herodinus compositum Principem in templo M. Antonini referar, Sparritanus autem Hadriani monumento in-latum faille tradat. Quomodo se res habeat, Septizonio ut sepeliretur Severus, quam curam maxime intenderar, furstra sucepti. Quod reliquum est, Septizonium, quod nunc vulgo fertur aedificium alis super alios ad iedits columnatum ordinibus in atrii speciem id magis Palatii velibiulum, quam sepuleri genus prate se ferre videtur. Qua propter a vicinitate Septizonii, ut in multis, perperam ancerogrum nomen coniestaverim.

## Victoria Germanica .

Victoriam pro statua referente victoriam accipimus, ut in nummis vetusti aeris adhuc videre licet victoriolas fublatis aliis adornatas, modo Principum capiti laureas imponere, modo pedibus fublime stantes porrigere coronas. Quod autem ad Germanicum nomen adtinet, quod praeseferre videtur indicium aliquod Germaniae deviciae, longum esser repetere Germanicas expeditiones, quibus Principes quaesitum cognomen Germanicum fibi defumferint. Ea enim plerisque libido gloriae suit, ut nisi Parthicum Germanicumque cognomen titulo accederet fuo, iguavos fegnesque Principes habitum iri existimarent; unde & C. Caligula fuac ignaviae conscius, alioqui gloriae appetens, de Germanis victoriam se adsequatum esse simulavit, paucis de custodia Germanis traiici occultarique trans Rhenum

henfum crediderim, quum praefertim Publius in Pahzii Regione constituat . Neque a vero disfonat illud Ammiani (1), quod plebs rumore excita ad Septizodium celbrem Iocum convenistir, ubi ambitiosi opris Nympheum Marcus Augustus condiderax . Nympheum em , thermas a M. Aurelio alioqui carcalla extincals parum Lai

Victoriae autem Germanicae trophaeum, five aliquid perfimile particulatim adscribere in tanto Principum ambitu arduum eft , quum pracfertim subsequuti Principes fere omnes Germanico titulo ufi fint : adeo vel ad ignavos bonis initiis orta virturis exempla pervenere. Sunt tamen qui Germanica monumenta fine certo auctore relicta libentissime in Germanicum Neronem referant, quippe qui clarnit non modo Germanis devictis, compositisque Orientis rebus, fed & pacis artibus, quandoquidem ille magna vi animi, & corporis supra ceteros haberetur. Verum in Germanica Vi-Storia (3) illud monuisse in rem fore existimavi, Germanicum Caelarem fraude Tiberii Principis egregiam nepotis virtutem pertimescentis, fuisse interemtum : in quem ufque adeo exarsit odio, dissimulanter primo, deinde aperte admodum, ut Germanici memoriae obtrectaverit : liberos vero cius, Neronem, & Drufum paene ad mortem compulerit . Quapropter exstitisse post mortem Germanicae Victoriae infigne monumentum, quod ad posteros celebraretur non sit verifimile, neque postea ab cius gentilibus, qui successere in Imperio, scimus crectum fuisie

## Lupercal.

Aborigenes, Pelalgi, Arcades quum eum tenuerint agrum, ubi postea Roma suit, acquum est resediste vestigium aliquod pristinum colonorum, quod deinde a Quiritibus excolerctur : unde Livius (+) iam tum in Palatio monte Lupercal hoc fuille ludicrum refere, & a Pallanteo Urbe Arcadica Palatium, deinde Palatinum montem adpellatum: ubi Evandrum, qui ex eo genere Arcadum multis ante tempestatibus ca tenuerit loca, follenne adlatum ex Arcadia instituisse, ut nudi iuvenes Lyccum Pana venerantes per luxum ac lasciviam currerent, quem Romani deinde vocaverunt Inuum Dionyfius (5) qui in primordiis Urbis fibi plurimum indulger, Areades, inquit, po-Steaquam Palatium Collem probavere , in que more patrio aedificaturi esfent, ad sacra intendisse animum, ac primum quidem Pani

<sup>(1)</sup> Lib. XV. cap. 7. (2) Ibid. cap. co.l.

<sup>(2)</sup> Ibid. cap. cod.
(3) Singularis ratitatis nummum Maximi Principis, figuram caputhrem exhibentem, hoftern victum debellatumque praecedente Victoria, sum hac inferiptions

VICTORIA GERMANICA adferr Erech. Spanhemis Differt. IX. de pracfi, & ufu veter. numim. pag. 335. (4) Histor. Rom. Lib. L. cap. 5. (5) Rom. Hist. Lib. I. pag. 25.

Lyceo, quem Romani Lupercum adpellant. 1 A admonitu Carmentae vatis templa conftruxisse, auod is Deus apud Arcadas antiquiffimus fumme in benore baberesur . Locus aurem, ubi eiuschem ara primum sterit. dicebatur faltus Panos, antrum ad collis radices filva opaca contectum; cuius e cavernosa petra fons perenni rigabat aqua, quo lupa recedens se condere consueverat : unde locus fabulae, ac miraculo datus, quod & Ovidius (1) videtur demoustrasse, quum illa, inquit, loco nomen fecit. Locus ille Lupercal. Templum certe exflitit Dionyfii actate. Circo Maximo propinguum; quo tantae vetuflatis imago ex aere referebatur, ut fupra diximus.

Sacra autem Februa (2), quae antiquitas peregrina susceperat, mense Februario post brumam celebrabantur, ceremoniis ritu patrio perpetratis. Haec fatis fint in magna seriptorum copia, qui de Lupercalibus meminere.

## Monumentum Odavii .

De Octavio Augusti patre varia fama est, aliis aliter pro libidine, ut in multa fimultate, vetera censentibus. Nam & Cicero (3) ad Quinctum Fratrem scribens parum tecunda fama Afiam administrantem monet imitetur in promerendis foeiis vicinum fuum Odavium, qui Beffis Thraei-bufque magno praelio fufis in focios fummae integritatis, & gratiae haberetur. At in Augusto detestando, quem ipse parum caute in tuenda libertate cautus ad principatum evexerat, maiores illius infectatur; fiquidem avo argentarium, patri adflipulatorem obiiciat. Utcumque pater Octavius certe meruit, ut ci Augustus Princeps modestia insigni, monumentum dicaret, quod a posteris celebraretur. Nam auctore Plinio (4), in magna existimatione habitum Lyfiae opus, quod fuper arcum Divus Augustus honori patris dicavir, aedicula in Palatio columnis adornata. Id fuit quadriga currufque, Apollo, ac Diana ex uno marmore; quod monumenti genus folidum frequentifime usurpatum a veteribus nescio magis admirer, quam probem confilium e longinquo convehendae ram folidae molis; decus enim fimul, atque operis diuturnitas coniuncta est.

## Domus Aurea.

106-

Neronis Domus auro multo nobilirata, & amplitudine infigni claruit : fiquidem ut Transitoriam primo dictam Princeps sumtuofius restitueret, multorum aedificiorum fpatium, quod maxime defiderabat, vel incendio quactivit , machinis bellieis infuper labefactaris horreis, quae vis ignis abfumere nequivillet; faxeo enim muro constructa horrea nobiliffima aedificia exstitere. Domus autem hace etsi in Palatio stetit, Eiquilias utque & Maccenatis hortos continuavit, fi Tranquillo (5), & Tacito (6) credimus; de cuius spatio, atque cultu fatis suerit haec retulifie. Vestibulum eius fuit, in quo Coloffus xx. pedum ftaret ipfius effigie; in ceteris tanta laxitas, ut portieus triplices milliarias haberet. Item flagnum maris inftar circumfeptum aedificiis ad urbium foeciem : rura infuper arvis, atque vineris, & palcuis in modum folitudinum; praeterea filvis vario multiplicique genere pecudum, ferarum-que. Quod adtinet ad interiores partes acdium, balneae exfittere infignes marinis & albulis fluentes aquis. Coenationes laqueatae tabulis eburneis versatilibus, ut flores foraminibus, unguenta fistulis inspergerentur. Coenationum praecipua, rotunda eo quidem libramento disposita, ut perpetuo ambitu vice mundi circumageretur, caelestemque orbem maxime referret. Ornamenta vero tot ac tanta adcessere, ut proinde gemmae, & aurum folita iampridem, & luxu vulgata, magis quam arva, & stagua miraculo essent. Signorum ac tabularum tanta copia, ut Plinius (7) sellaria reserta fuiffe feribat probatiffimis statuis violentia Principis undique in Urbem convectis, carcerque Amulii nobilifiimi pictoris Domus aurea fuerit : quapropter minime exfliterunt exempla alia magnopere. Fuit ille quidem gravis ac feverus, idemque floridus, & qui multum impendere operi gravaretur; unde illi loco carceris valla domus fuit.

# Domus C. Caligulae .

C. Caesaris , qui Tiberio successit , acdes parum pro laxitate celebres ad posteros traditionibus veterum pervenere. Nam, quum Plinius (8) se vidisse adsirmet Urbem totam cingi domibus Principum Caii, & Neronis, parum videtur Tranquilli (9)

<sup>(1)</sup> Faftor. Lib. Il. verfu 421. Illa loco nomen fecit ; locus ille Lupercal.

Magna dati nutriz praemia lacist babet.

(2) Laudatus Ovid. Fastor. Lib. II. versu 267. Tertin poft Idus midet aurera Luperces

Terin pop saus mer ment de Affeits ld est XV. Kal. Martias sebruatur, ut aluat, populus, selicet, Lupereis audis tustratur antiquum oppidum Platitum. Ita Varr. de Ling, Lat. Lib. V. cap. 4. Adde Dompster. Paralip, Antiq. Roman. Ro-

fio. Lib.III. cap. 1.

<sup>(3)</sup> Lib. I. Epift, I. cap. 7. (4) Hiffor. Natur. Lib. XXXVI. cap. 5. fub fin.

<sup>(5)</sup> In Nerone cap 30. n. 2.

(6) Annal, Lib. XV. cap 36. 1.

(7) Natur. Hift. Lib. XXXV. cap 10. fub fin. & Lib.

XXXIV. cap. 8. (\$1 Natur. Hifl. Lib. XXXVI. cap. 15. (9) In Caligula cap. 22. n. 5.

locus in domo aurea liuie amplitudini con- A rine , pluraque indita cognomina. Virilia venire: fiquidem feribit partem Palatii ad Forum ufque Caligulam promovifle: quod longe abest ab ea laxitate, qua Nero usus est in parriae ruinis. Insignis cerre Caii domus fnir, cuins vestibulum Castoris & Pol-Ineis aerlem complettererar; ubi monftrofi ingenii Princeps confiftens faepe inter fratres medium adorandum fe adeuntibus exhiberet; unde quidam Latiarem eum Iovem confalutavere . In reliquis non reperio praeter cellam attienfem , quam de caelo tactam portendifie enedem rurfus intignem, qualis cadem die facta quondam fuiffer, creditum eft : adeo in facvishmo fimul & ignavo Principe oftenta in malum vertere pronius fuit-

#### Templum C. Calienlae .

Infauias Principum deferibere, ut ple-rumque odiofum, ita & falutareest, quum in lucro ponatur ex alieno fligitio facere documentum fiti . Primus igitur Caligula , magis magisque licentia infolescens, templum etiam numini suo proprium, & facerdotes, terra marique exquisitas hostias inflicuit. In templo fimulacrum fletit aureum ipfius effigie, vestielarurque quotidie indumento, quali Princeps uteretur. Magifleria infuper facerdotii ditiflimus quifque & ambitione, C & licitatione maxima vicibus comparabat. Hoffiae crant, peregrinae aves ex Africa Indiaque ufque advectae, quae per fingulos fere dies immolarentur. Verum hace pa. rum fuetant, ni accederet prodigiosum nimis, atque inauditum genus superstitionis. Lunam enim praesulgentem noctu invitabat adfidue in amplexus concubitumque: interdiu vero cum Capitolino Iove fecreto fabulabatur, modo infufurrans praeteníque vicem autem; modo clarius, nec fine inr. giis . donec exoratus, ut referebat. & in contubernium ultro invitatus, fuper templum Divi Augusti pome extructo Palarium Capitoliumque comuncie, mox quo propior forer in area Capitolina novae Domus fun. damenta iecit. Hoe templum, fi Zonarae eredimus, in Palatio fletit tuo numini a Principe dieatum : quamvis & Senatus , labente iam Romana gravitare, eurodem honorem detuliffet. Duo igitur C. Caligulae templa Romae erecta funt .

#### Templum Fortunae Virilis (t).

Haud facile invenitur, cui magis numini, quam Fortunae delati honores fue-

(4) Fertune Vivin delte, quad in robus agendis violiter adiscence i vitant de Rodar abstanda aegromican aft, quad de pretina relacations open facture, est plares seus electrons competies in Grassmania Inforpiaristan pag. 77. n. d. 57. ft. n. n. n. p. 5. d. de Petrusea manishima Infor vide, quae trailir Refinen Lich II. cap et de Tislacen Paralip.

autem templum in Palatio exfittiffe centemus, quod ab Anco Rege, ut Plutarchus refert (a), cum ipsis paene Urbis sunda-mentis constructum sit; quippe qui existi-mans plurimum pollere in bello Fortunam, a virture, or par oft, Virilem adpeliavir. Hoc adrigiffe placuit ad arguendam corum opinionem, qui Virilem, nt & Muliebrem Fortunam dictam volunt; cui dedicatum templum Livius (3) testatur in Coriolani gestis: fiquidem mulierum ope Refpublica fervata foret.

## Templum Fortunae Seine.

Supra diximus Servinm Regem primum post Ancum Martium ad Fortunae numina intendific animum, five quod humili loco natus forte fortuna ad imperium evettus effet, five quod Fortunae autpiciis cuncta portendi fimularet, ut in ea tempellare, qua moti superstitione animi facilius imperio continerentur . Templa igitur Fortunae. quum multa & varia pro ingenio, vel statu Rex Servius erigeret, & Seiam Fortunam facravit, quam Plutarchus numinibus ceteris adnotatis videtur praeteriisse. Huius autem aedem, quam Seiam, five Sciani adpellant, Nero aurea domo complexus fumtuofius rellicuir; ufque adeo valuir in feelestissimo omnium Principe vel cura facrorum, vel memoria regis: in quo eum culturn adhi bitum Plinius (4) tradit, ut phengite lapide templum exornaverit, marmore in Cappadocia reperro, quod ira ex argumento adpellatum ferunt; quandoquidem candidum illud, duritizque infigne, etiam qua parce fulvae venac interciderent, praefulgeat, nn-de vel foribus apertis interdiu claritas diurna in aede ipfa emicuie, specularium vices adeo ut inclusam Incem non transmillare crederes; quo genere marmoris usum suisse Domitianum scribit Snetonius (5), dum tempore suspetti periculi anxior in dies infidias praecaveret, porticibus, in quibus fpatitri consueverat, phengite marmore difin-tus; e cuius splendore per imagines, siquid a tergo machinaretur, przevideret.

#### Lupanar C. Caligulas .

Lupanaria ad xLv. exflicisse Romae P. Victor prodidit (6), quae at in vafta ad-modum Urbe fatis arguunt incolentium coetum minime abhorrentem ab ea fama, quae plerosque obtinet, hostibus in civitatem acce.

Thomse Despfleri. 1) In Libra de Fertuna Romana. (1) Hifter Roman, Lib. II, 119, 40. (4) Natur. Hifter, Lib. XXXVI. čap. 24. (5) In Dominaco cap. 14. s. 7. (6) De Regionibus Urios.

magisque in dies auctam ob incrementum rerum, cunctis undique tamquam ad centrum umbilicumque orbis confluentibus. Verum Caligula, ne minore luxu foedior, quam ceteris sceleribus inveniretur, Lupanar in Palatio constituit, manubiarum genus, ut Suetonius adpellat (1); nam constructis pro loci dignitate compluribus cellis. in quibus matronae nobiles ingenuique prostituerentur, circum misit Fora, Basilicasque nomenelatores ad alliciendos provocandos que in libidinem invenes senesque, praebita advenientibus pecunia foenori, adpolitifque, qui nomina palam subnotarent, quasi adiuvantium Principis redditus. Hoc praeter Tranquillum (2) & Sex. Aurelius (3) in Epitomate adfertum reliquit.

## Domus Valerii Publicolae .

In recenfendis Domibus, quarum pleraeque magnificae stetere in Palatio circumadiacentique Regione, Valerii aedes minime posthabendae sunt, quum illi viro inter alios lionores Domus publice aedificara sit, additumque decreto, ut fores in exteriorem partem aperirentur, ianuaque in publicum versus reiiceretur. Hoc erat clasissimum insigne inter triumphales quoque Domos, & quod uni omnium Valerio ad Dionysii Halicarnassei usque aetatem contigerit, five privata, five publica aedinicia cuncta recenfeas. At Plinius Valeriis fratribus tantum, Publicolae, qui primus Con ful fuic cum L. Bruto fimul, & ... (4) qui bis in eodem Magistratu Sabinos devicerat, honorem adscribit, adeo ut unis iisdemque aedibus inhabitaverint. Asconius (5) vero Valerio Maximo tribuit, idque ex traditionibus Valerii Antiatis, quem Maximum, Livius (6) Publium, Corn. (7) vero Nepos Lucium Valerium Valefii filium nuncupat; s. enim litteram in r. commutatam fuisse ab Appio Claudio, ita ut pro Valesiis Valerii, pro Fusiis Furii dicerentur, cum alibi, tum in Pandestis adnotatum est. Utcumque Codices praenomina variaverint certe Valerio illi, qui aedificaverat in fumma Velia, alto atque munito Palatii loco, Domus publice infimo clivo erecta est: iuxta quam ex aere taurus conspiceretur, five quem constituimus iu Foro Boario, five quem alium antiquitas statuerit. Arduum

ceptis brevi rem Romanam crevisse magis Al enim est abdita nimis penetrasse, atque, ut ita dicam , pervetustis obsoletisque dedisse no-

## Templum Lunae .

Lunae fidus, quod alii oculum noctis, alii nocturnum folem adpellavere, par est magno incitamento fuisse Romanis ingeniis. cur eius numen coluerint, quum praesereim caelesti cardini proximum, proptereaque humiliori ambitu mortalium cuncta exagitet . Lunam , ut Solem Apollinem , quidam Dianam , alii Hecaten , Proferpinamve nuncuparunt. M. Varro (8), qui eam Nochilucam adpellat, eo quod vel fola noctu luceat, refert lucere nochu eius templum in Palatio conflicutum; quod nos ita interpretamur, ea magnificentia, nitoreque fuisfe exornatum, ut vel noclu fulgeret, five alabastrite, sive quovis also speculari marmore distinctum foret. Tacitus (9) ubi foedam illud Neronis incendium delerabit, inter cetera vetustissimae religionis templa & Lunae commemorat, quam Servius Rex facravit : praeterea maguam aram, fanu nque Praesenti Herculi ab Evaudro Arcade dicatum; Statorifque Iovis acdem voiam Romulo, Numaeque regiam fimul, & Vestae delubrum, cum Penatibus Populi Romani exusta, & quicquid denique ex anriquitate duraverat. Hoc adrigisse liceat, ut demonstrarem Lunae ipfius numen non modo is Palatio, fed celeberrimo eius Regionis loco antiquitus cultum suisse; quod & Virruvius (10) indicat, qui praecipiens indagationibus Mathematicis facienda ex aere vala pro magnitudine theatri, refert L. Mummium, diiuto theatro Corinthiorum, eiusmodi aerea ornamenta Romam delata ex manubiis ad acdem Lunae infigni loco dedicaffe.

# Templum Augusti .

Augustus, cetera modestissimus Princeps, dicari fibi a coniuge templum patius est, honorem ad eum usque diem apud Romanos inaudirum. Templi huius Plinius (11) meminit, inter coronas ex cinnamomo interrafili auro inclufas, quas primus omnium Vespasianus Augustus in templis Capitolii arque Pacis dicavit. Nam eius radicem magni ponderis refert se vidisse in Palatii templo, quod fecerat Divo Augusto coniux Au-

r) în Caligula cap, 41. n. 2.

<sup>(2)</sup> Lose excit.
(3) In C. Caefare Caligula inquit: In Palatio Matro-

In G. Gastare Latiguta inque: In Palata Scarenas notific positive bisidein [absivit.]
 Ita maneum Oricellarii textum refituet; eius frati M. Valerio, qui bis de Sabinis triumphum egir, ut tefis eft Donyk, Halio, Lib. VI. Antiq. Rom. pag. 349- 273-

<sup>(5)</sup> In Orat, Cic. contra L. Pifonem pag. 162, (6) Lib. II. cap. 16. (7) In Vita M. Porcii Catonir. (3) De Ling. Lat. Lib. IV. cap. 10. (9) Annal. Lib. XV. cap. 24, (10) De Architeclura Lib. V. cap. 5. (11) Natur. Ritfor. Lib. XII. cap. 19.

gusta aureae paterac impositam, ex qua gut- A scena temporarii Theatri, vixque uno mentae editae fingulis annis in grana durabantur, donec delubrum incendio confumtum. Hoc ut interpretemur superstiti Augusto contigiffe faciunt Servius (1) & Porphyrio (2) veteres Grammatici, qui folum omnium Principum Augustum ante obitum meruisse templa, aras, facrificia commemorant. Ita is, qui temperamentum modestiae suae indixerat, ne regio more vitam ageret, in Deorum numerum referri passus est. De lioc Templo, & Tranquillus (3) bis videtur meminisse, quandoquidem sub Tiberio Nerone semiperfectum, a C. Caesare, qui postea imperavit absolutum reserat; rurfufque fupra acdem ipfam ponte traufmisso, quando Palatium Capitoliumque coninnxit. Sunt tamen qui Liviam post viri obitum, cui venenatos ficus porrexerat, ut cunclantem in sene animam citius educeret. honorem hunc Augusto detulisse contendant ad obscurandam adfectati sceleris suspicionem; nunquam enim modestissimus alioqui Princeps co infolentiae provectus fuifict . Verum praeceps libido mortalium cll ad gloriam graffandi, qua fenectus, quum cerera defunt, actate fluxa in dies proclivior ambitu exagitatur.

## Domus Gn. Odlavii & M. Scauri.

Ab Urbe capta a Gallis intra annum nova urbs stetit, in qua publice praebita tegula cft . Festinatio exemit curam exornandi. Teda igitur pro tempore magis, quam ad amplitudinem tantae futurae Urbis constructa. Verum postea quam Asia devicta peregrinarum artium exempla stimulavere animos, co luxuriae prolapía est Romana frugalitas, ut praeclarissima omnium domus M. Lepidi Interregis centelimum locum intra annum non obtinuerit. Legimus apud Ciccronem (4) in eo libro, quo Theophra-flum imitatus cft, Gn. Octavio honori fuille, quod magnificam aedificaffet in Palatio domum, quae vulgo fuffragata novo homini ad Consulatum putaretur. Sed parum fuerat ad eum cultum provectam fuisse Urbem, ni deinde luxu praecipites, ut Horatius de Maecenate dixit , infanas fubstructiones adgrederentur. Scaurus enim demolitus Octavis Domum , adcessionem adiunxit aedibus, quas fumtuofe nimis fuiffe multiplicatas arguit atrium columnis praegrandibus e Luculleo (5) marmore exornatum, ceteraque Scauri operofa impendia, in

## Domus Demitiani.

Augustos certam in Palatio sedem, alios alibi habuisse, explicavimus; qua Regione & Domitianus Domum erexit a Martiale (7) Papinioque (8) adeo nobilitatam, ut nisi Plutarchus accedat gravissimus quidem feriptor, & qui aemulus Romanorum fuit, patarem indulgentiores fuisse poetas in aedibus ipsis supra sidem extollendis. Plutarchus (9) igitur fatis nobis fucrit cur poetas veteres minime adspernemur: 11am usque adoo in regia ipsa describenda disserit, Basilica , Porticu , Diaeta Balneisque exornata, ut prac illa Capitolium, Principis eiusdem opus , quo nihil spectarius suir in toto orbe terrarum, non adeo censeat admirandum : marmora enim cuncta auro multo lita fuisse testatur. In ceteris ornamentis exstitere columnae, roboraque ex India, Mauritaniaque ufque advecta, fi Papinio(10) credimus. Sphengite autem speculari lapide distinctos fuisse porticuum parietes ad infidias praecavendas fupra retulimus ex Tranquilli (11) auctoritate.

# Domus L. Craffi .

L. Crassi orașoris Domum eo libentius inter magnificas quoque recenfendas existimavi, quo M. Brutus in iurgiis Venerem Palatinam adpellabat, adeo adhuc virilibus ingeniis cura haeserat tuendae pristinae fru-galitatis. Primus igitur Crassus peregrini marmoris columnas Himerias Romae oftendit in atrio eius domus , quas Aediliratis gratia ad scenam exornandam e Graecia advexerat, quum in publico nondum essent ullae marmoreae. Vidit enim illa aetas, ni forte nimio interpretandi studio fallimur, feenas temporarii theatri exornari columnis, fignis, tabulis, ceterifque generis eiusdem, ut publice exhibitis mox honestiori nomine privatim uterentur : nondum enim prolapfa fuerat Romana frugalitas, ut fine publico praetextu ornamenta privata undique conquifita accerfirentur : quod cum alibi , tura in M. Scauri prodigiofis molibus facile adparet. Domus igitur Craffi, quam viliorem

se permansuri. Verum ne & ipse longius provehar prosequendi studio, Domus M. Scauri stetit in ea parte Palatii, qua a Sacra via in proximum clivum descenderetur. Hoc Acconius (6) Pedianus.

<sup>(1)</sup> In ea Virg. Ecl. I. v. 7. verba , Namque eris ille (1) In ca Varg. Ech. L. v. 7. verba 3 Namque eris ille miti femper dara:
(2) In Hor. Epitlolar. Lib. II, Ep. I. v. 15.
(3) In Tiberio cap. 47. n. 1. & in Caligula cap. 20. n. 1.
(4) De Offic. Lib. J.

<sup>(5)</sup> Haee ex Plinio Nat. Hift, Lib. XXXVI, cap. 2.

<sup>(6)</sup> In Orat, Cicer. pro M. Scaure pag. 176. 177. (2) Lib. VIII. Epigr. 36. & Lib. sod. Epigr. 36. (3) Sylvar. in Epido Dominiani. (9) In Poplicola pag. 105. (10) Loc. excit. paullo inferior. (11) In vita Dominiani cap. 14. In 74

ob confitas arbores Domicius ille lurgaverat, fi Plinio (1) credinus, a M. Brato nimia luxuria, ob columnas Hymettias ia atrio confitutas, damnata eft.

# Curia Saliorum. Dicturum de Curia Saliorum anceps cura me habuk .utrum Romulo , an Numac , qui in Regno faccellis adieribenda fit : adeo vei

in re celebri locus manet perobleura fama . Cicero (3), ubi de lituo loquitur, clarifi-Cictro (1), ubi de lituo loquitur, clariffi-mo auguratus infigni, quo Romulus regiones direxit tum cum Urbem condidit, refert inventum fuille integrum, posteaquam in Palatio Curia Saliorum , qua ficus fuerat deflagraffet . Numam autem Marti Gradivo inflituisse sacerdotium, XII. leftis, qui a sollenni per Urbem faltatu Salii dicerentur, Livius (3) auctor eft; quod, quum Romulus populum in XXX. Curias divisifiet ; Numa vero minime commutaffet priftiuas Curiarum fedes, non abhorret a reliquo inflituto Regis, ut iple facrarium quoque, ubi ad cum ciem licuns cuflodicus fuerat, augustius redderet, XII. Ichis Saliis Gradivo Marti, quo numine Romulus fuerae prognarus, praesertim quum de Coria ipsa, ubi divina hace auguratus ministeria curarentur, nulla prorfus mentio ueque a Livio, C neque a Dionysio primordiis Urbis descri bendis indulgentissimo, habeatur. Verum hoc, ut alia permulta, relinquemus fagacioribus ingeniis. Ar quod adfirmare ausim veterum auctoritate, Saliorum conlegium augustistimum fuit facerdorium, ad inaugurandum templa inflitutum, finiendumque animo regiones, carlique spatium, quod longissime contemplatum rite oculi determinaverane . ut in Magistracibus dicemus explicatius . Nam, ut omittam cetera, Hadrianus Prin-ceps Veriffimum alioqui M. Antoninum ab eo adoptatum in Saliorum conlegium coopeavie, quo canda facerdocii munia obiens, demum imperii omen accepit, coronas D omnibus in pulvinar ex more iacientibus, diademateque capiti velut a Marte imposito, quem auftoritate veterum Gradivum adpellare licet. Marti autem varia indita cognomina (4) funt, cuint namen stidem varia effigse in nummis vetuftae notae caelacifque gemmis refereur, Gradivum praecipue; siquidem austoritate Fell. Pompeli (5) a gradiendo micatur.

#### Tom. II.

(\*) Nat. Hilb. Lib. NCXVII. on p. 10. De Distant. Lib. in one yr. 20. De Distant. Lib. in one yr. 20. Hillerin. Lib. I. one yr. 20. Hase fire nomin with toner Donatona. Inferig. Chi. 4. n. 72. IV. 3a. l. yn. l. op. L. o

#### Sacrarium Augusti.

Natalem locum, ut font varia mortalium ingenia , nimiumque fingularia , alii aliter cele. braverunt . Fuere ex Principibes , qui fordidis nati aedibus eo magis eniteforre fuam virtutem existimarent, quo maxime mane-ret, ostendereturque humiliras, unde ad imperii magnitudinem evedti effent - At alios diverfa admodum ratio tenuit, ut domum qua nati, vel educati suerant exornarene ; ne fordidi domicilii incunabula digustatem suam deuigrarene. Odlavio igitur Augusto concigir, ut in Palatio ad Capita Bubula, ubi natus suerat, Cicerone & Antonio Cost locus facrario augustior redderetur, post vizze decessum constituto . Hace Tranquilles (6) - Quod autem adtinet ad Capita Bubula (7) Iubricus quidem locus, ac perobleurus nimium : haud in incerto tamen eft, veteres frequencer fuiffe nfos boum capitibus ad periffylia exornanda, quorum cornibus lemnisci, & bellaria dependerent. Id genus ornamenti e pario marmore vidi-mus ipsi Hadriani mole ad ripam Tiberis, monumentoque Caeciliae Metellae via Appia, unde pervulgatum, et caput bovis dicererur.

#### Domus P. Cledii .

P. Cledi donne & joh infigni mel. in de casifs manie negligeda solis via el. Emat esim de M. Setteo, el Ciero se tatur, sfeloria CAXVIIII. milibre: tum magno conflict, ser non focus ze Regum conflict. Ser non focus ze Regum contrasta fair con consocia con consocia con composito de l'ambiente de Niki infial; set fipra in mammer Lucal composito de l'ambiente y que prefirem Clodi corpus, quem Mido occletre; maxima ferrousmi infiances platin matiente proporte magnam and lettrices and lettrices and lettrices and consocial consocial confliction.

#### Domus Herrenfii .

Anguñum retulimus habitatie in Palation modicis aedilous Hortentianis, neque laxitate e, neque cuba conficiusi; in quo illud admirari fulco Hortentium, ectera fipendichi, fimum homisem, ut qui platzato vino innigare folirus fuerat, diemque diverat con-E e e e

<sup>(</sup>r) A ratione alleman non elt quad naturnar F. Nasdin, Rem. Vm. Lin, NL. etp. 15, home foliant elle, sidbam des enjes nativaries in memprasy prante erbit deligarcioni a Remaile arratto foliae, feve polis, forfostpax illa fagnesi y cond mom valorar non deliman festenciae Orioditral.
(1) Neura Hill, Lin, XXXVII etc. 12.

legae, quod fibi in hamero rugam metaffer, daée experiem deliciti domun incoluiffe, at porticu brevi uteretur, columnis ex Albano Inpide, ac fine infigni aliquo pavimento concluvitus, es praeferrim ateate, qua nimo luxe praecipires inm ad infians fub-firediones peregrino marmore exornatas intendiffera rismam.

#### Templum Victoriae .

Arrades, ut & Peleifon, Andergaether essentile agent, also plote, Broma Meta adot essentile agent, also plote, Broma Meta adot petividis, Arradom vico veligis permatere al Donysi (v) olgos a seatom, como i ple tributa della permatera del propositi olgos a seatom, como i ple tretta vico verico Philate, colific helita al trades and trades a seatom del trades al tempo sis ferrarestatu. Vilturian assent intili Palinatis filiam quate verificia, quate del tempo sis ferrarestatu. Vilturian assent intili Palinatis filiam quate intili permatera del trades a seatom del

## Static Cobortis Urbange .

Satis fupra differuimus de cohorribus ae paffim practidio Urbi adulterent. In Palatio vero, quod ibi fedes imperii foret. fedific urbanum militem in promeu eft Principibus in dies magis magisque licentia decerioribus. Tacitus(4)enim in caede Galbae, inquit, vifum fuffe confpirantibus praetensare animum cobortis, quae in Palatio prae. fideret . Rurfufque , quum princeps ille popularis conigrationis hortaretur ad Rempubl. capellendam, non ad praelium, neque in diferi-men vocase cos, fed ad victoriam professus eft. Omnium enim militam arma fecum effe, nec unam cohortem togatam defendere tunc Galliam, fed derinere ; quum pracfettim adfeexerit, quum figuen fuum acceperit hoc folum foille certamen.

## Domus L. Catilinat .

Carilinae domus & tipfs infignis . cur inter ceteras in Palatio a ob infignis . cur inter ceteras in Palatio a fair, set off vim magnam așirai; & corporias, qua praedius [tecat in pravum vertilet, peturbaffeque Rempablicam , inter primotes illus acratis crees labaceares - Accesse ad hoc quod Vercires labaceares - Accesse ad hoc quod Vercires alabaceares - Accesses ad hoc quod Vercires labaceares - Accesses and hoc quod Vercires and hoc

tius Flaceu vir florend zero erubiilimus, ex verum (; ) traditionius docuti in atrio Culfine Domas. Ab Agudlo enim nepolitul Lucio, & Ca. to praceporem adhibitous Tranquillus () under eli ao eli brito, quem de Circo marcial ficial fictionius de la companie de la colonium de la companie de la colonium de la constitución feripir. Quamodrem in Albrique transition feripir. Quamodrem in Albrique transition en municipie fictionium autoritation de la constitución de la constitución de la constitución de la colonium de la constitución del la constitución de la const

#### Templum Heliogabali .

Assonisorum fimiliam polt Cusfrum protestum faitie omatum pasterijuum faiti protestum faitie omatum pasterijuum faiti protestum faitie omatum pasterijuum faitie fa

quam e Syria rediit congiario (7) extubito,

ut moris fuerat imperium incuntibus, fpc. chacula omnis generis echicit, templumque maximum magnincentiffimumque Deo crexit. Praeterea circa acdem ipfam conflicutis aris, ad quas quotidie tautorum atque ovium magnam vim immolaret, co vecordize provectus eft, ut coacervatis fupra aras Syriacis odoribus pervetulti vini amphoras fuperfunderer: unde passim rivi fanguinis vi-nique promiscue defluentes inter choros pfallentium . faltantiumque pracherent novum fpetlaculi genus in theatri speciem, circum-spetlante Senatu, & Equelly ordine. Hace Herodianus (8). At fi Lamptidio (9) credimus, Orci numen, quod e Syria fecum advexerat in Palatio monte iuxta Regiam confecravit. Heliogabaloque templum confituit factis omnibus ex antiquitate accerfitis . Nam Vestae aetrraum ignem Palladiumque , praeterea Martis fimulactum , ancilia & quiequid ex veterum fierorum reliquiis duraverat, in aedem transfulit, decreto iufuper addito, ne ouis Romae Deus praeter Heliogabalum coleretur -

Per-

<sup>(1)</sup> Cool Dionyson Helle, Lib. f., pag. 26, (3) In Orse, Gorr., course Le Fissone, pag. 264, (3) Histories, Lib. XXIX, esp. 16,

<sup>(4)</sup> Hitlerier, Lib. I, mp. 32. pag. 32. (5) Praederum exbucton, Tranquill. de Illuffribus Gram-

moriele cop. 17. s. 3. (4) lbul. n. 4.

<sup>(1)</sup> Congusta donn erant, quan laparatores dill'ribushan (1) Lib. V. pag. 447. odis. Frederica. 1913. Balit. (9) In was american Heliogebalt cap. 1. R. 3.

#### Porta Mucionis.

Mucionis porta, five Mugonis, eam adparet retinuille ve:uftarem, ut non modo a Quinitibus , fed a prifeis Latinis , quos Ennres Cafcos adpellat originem habuiste videatur . Varro (1) enim intra muros dici porcas in Palatio refert Macionis a mugitu, quod ea pecus in Buccitarum antiquum oppidum exigerent. Claruit deinde maxime locus Iovis Statoris aede infigni, vichis Sabinis a Romulo condita, co maxime lociquo a porta Via Sacra in Palatium adicen-ditur. Enituit & Anci Martii regio domicilio, qui ad eamdem portam fedem imperii habuit, si Nonio Marcello credimus id tradenti ex M. Varrone in eo libro, quem de Vita Patrum scripste. Reperitur apud Li vium (2) & Porta Palatii vetus, five haer Mucionis fuerit a vetuffate tantum cognominata , five quarta ea exfliterit , plu rimis ita tradentibus . Verba Livii infigni pugna, qua ab Sabinis Curtius, ab Romauis Ilskins Hofilius decertavere, hace funt , ue Ilifius cecidit confestim Romana ikclinarm acies, sufaque est iniquo loco ad veterem portam Palatii .

#### Porta Romana (3) -

Romanae, vel Romanulae portae nomen , ( utrumque enim apud veteres reperitur ) fatis indicat a Romulo initium copiffe trium portarum e numero, quas ille reliquit, aut fi plusimis tradentibus creda. mus, quatuor : adpellata tamen a Sabinis praecipue Romana a Ruma, quod per cam proximus eis aditus in Urbem foret , locum. unde postea per gradus iretur in Novalia ad Volupiae facellum . Haec Varro (4) . Con flit-tram autem fuiffe a Romulo anomo elsvo Victoriae Sex. Pompeius(5) audor eft , ubi ex epiflylo aqua deflueret , qui locus ab antiquis adpellari folicus Scaruze Cinciac, monumentum Ciuciae familiae, Cincia deinde dictum, ut in multis brevitatis caulla Cinciorum enim fepulcrum fuit gradibus fub ciorum enim iepukcum iuit gradibus fub frudtum fymmetria quadratum : fotma enim quadrangulari prifci Quirtes libenter ufi funt, ut in quadrata Rema adparet. Pofica vero Sicilia fubalta, quo primum tempore

corperunt admirari magis quam invidere Graecarum artium opera, formarum plurima genera imitati fuot, ut via Appia Ca-puam proficifecatibus videre etiamnum licer monumentorum cadavera, opera olim abfolutilima, diffindaque multiplici formarum genere, que exurnatae marmore (6) disturnitatom fimul & gratism praesclerrent .

#### Porta Ianualis.

Inflituti operis principio diximus libenter M. Varroni accedere in primordiis portarum recenfeodis, quas Romulus reliquit: fiquidem prima Mucionis (7), Romana altera, tertia lanualis difta. Hane autem ab Iano nuncupatam fuifle adferie ex Annalibus L. Pisonis; proptereaque ibi posirum Ianı fignum, iufque inflitutum a Pompilio Rege, ut aperta, in armis effe civicatem, claufa, pacatos circa omnes populos figni-acaret: unde ad Varrouis ufque aetatem fuifio clausam aufquam traditum memoriao .ft, niti Numa Pompitio Rego, atque iterum I. Manho Confule post primum men qui unam camdemque Carmentalem ianualemque portam fuille cenfeant, hae maxime adducti coniectura, quod Fabii, qui ad Cremeram occidere, Urbe in expeditio-nem excustes a dextro Iano portae Carmentalis (8) profecti fint. Utcumque ab Ia-no Ianualis dicta porta, quam o dine terciam fuiffe Varro (o) auctor cft, five ca quum cetera Urbs etle deliffet, ad multam actatem permanferit belli pacifque index, ave in causta facuit, our ad infimum Argilctum Isno (10) facratium conflicueretur, quod tertiam fustle claufum conflat Impesarore Cactare Augusto post bellum Achiacum pace terra, marique patta.

#### Circus Maximus (11)

Aurelius Caffiodorus (11) feriptum roliquit prima ortis spectacula claruisse apud Listem Afiae urbem; quae pofica Romulus in rapru Salinarum Romae offendit Confualia dicta, votum Neptuno equeltri folieune . Loeum autem, ubi ludi primum celebrati, quum Livius (13) praetereat, cetera deteriprione adeuratiilimus probatle Romu Eccc 2

<sup>(4)</sup> De Ling, Latt-Lih, V. cip. 16
(5) Lih, L. cip. 15.
(7) Remonds eithn dichtarar.
(6) De Ling, Lin. Lih, IV. cib. 16
(7) De Velton, quifen, als with Remana Parta.
(6) Mersons degracellum debayania ad igaplicarum etracum debayania varienquelum zuswes expressible phytosa, politicary cicerrons beforehilden, solitimethum dichtebrum effective statement. Mersons deservate dimerses. ore, case, fi fufus fein even , conful Gorium in f. VIII. Columberii Libertorum & Server, Livisa Auguftsa prg. 40. Et in Grucerises & Decimis

Inteription that mentio farpidime obcurit, (2) Ibid. Lib. V. esp. 34. Varv.

<sup>(5)</sup> A Carmenta Evander matte Carmentalio porta diffe eff .

<sup>(</sup>a) A Command Extelor mass Community great dillies of 10 Les : 18-10.

(b) Co. 18-10.

(c) Co. 18-10.

(d) Co. 18-10.

(d) Co. 18-10.

(e) Co.

cap. 3. ,

est; qua deinde a Tarquinio Prisco designa. tus Circus ita adpellatus (2), quod circum spectaculis aedificatus; divisa loca Patribus, Equitibusque Fori adpellati; unde quisque spectaret surcis duodenos ab terra spectacula alta substinentibus pedes. Huius Circi Maximi ad Minoris differentiam nuncupati formam si prosequi velimus, unus praecipue Dionysius (3), quem sequamur, proponendus est, ut pleraque a Graecis copio-Locus igitur suit quod campi inter Pala-tium Aventinumque collibus subiacet. Subfellia primum a Tarquinio exstructa: hactenus enim Quirites ligneis arundinaceifque forulis spectaverant: distributa loca spectatoribus in xxx. Curias fingulis, ut apte in proximo quisque considens expeditius pro spectaret. Longitudo caveae complexa est terna cum dimidio stadia, latitudo quatuor iugerum, euripo ab ima parte circumducto ad inrigationes, si quando Aedilium, aut Cenforum edicto aqua in usum munerum erogaretur; nam & navalia certamina Circentibus exhibel:autur Post euripum exflitere porticus in cornua obductae, sedilibusque diftinctae, ut in theatris fieri confuevit. Cavea capacissima, quippe quae lo-ca cl. millia comprehenderet. Rursus intrinfecus porticus, officinae, inhabitationel que ad varios usus accommodatae; & quod fupra fidem videri possit, ea symmetria dis politum spectaculum fuit, ut confluentibus undique difflueutibufque nulla turba impedimento foret

Hoc opus a L. Tarquinio inchoatum una cum cloaca, receptaculo fordium omnium Urbis, Tarquinius Superbus absolvit, quibus duotus substructionibus vix Caefaris atque Augusti nova magnificentía quicquam adaequa e potuit. Nam & Caefar (4) Di cator Circum Maximum exstruxit longitudine fladiorum trium , latitudine unius , fed cum aedificiis quaternum iugerum ad fedem ccix. milium , opus abfolutifimum, vel inter magnificentifilma, quae illa aetas viderit. Circi enim spatio ab utraque parte producto, curipis arenam circumdedit, fummo populi diferimine admonitus in Pompeii Magni muneritus ab elephantis manere periculum, ne ferrea claustra crumpe-

mulum convalle media inter Aventinum A rent: viginti enim elephanti eo spectaculo Palatiumque colles M. Varro (1) auctor exhibiti. Adiecir ornamenta & Claudius. diffinxitque loca Senatoribus, promifcue antea spectare solitis. Substulit deinde euripos Nero, Equiti loca addens. Sed vicit antecedentium conatus novissimum impendium Traianl optimi Principis : fiquidem opus vetustate corruptum exornatius restituit , ampliavirque pro incremento rerum. Nam Dione (5), & Zonara (6) auctoribus interiprio fuit ,, hoc populo Romano convenir , quod & tribus xxxv. ,, hoc eft, torus populus Romanus restatur : litterae enim adhuc Romae exftant marmore incifae ad hunc fane modum s

> IMP. CAES. NERVAE. F. TRAIANO . AVG. GERMANICO . DACKO . PONT. MAX. TRIB. POT. III. IMP. IV. COS. V. PP. TRIBVS . XXXV. QVOD . LIBERALITATE. OPTIMI . PRINCIPIS COMMODA . EORVM . ETIAM. LOCORVM ADIECTIONE. AMPLIATA . SINT .

Caveam autem ut credam cepisse populi magnam vim cum Principis optimi tempora, florentes opes fatis arguunt : tum P. Victor (7) testatur Circum statutum fuisse ad sedem ccc. Lxxxv. millium, portis in-super xII distinctum. Neque post Traianum ad Costantiniana usque tempora comperio fuisse exornatum, quamvis ab Aelio Lampridio (8) celebretur tradente Heliogabalum in euripis vino fluentibus navales Circenfes exhibuisse, quod mihi satis argumenti est euripos, quos Nero substulerat, Traianum restiruiste.

Verum, quum inter praecipua Circi ornamenta ova, metae, obelifci, carceres exstitissent, ut est auctor Isidorus , succurrit, quando primum Augustus obeliscos Romae oftendit, quorum unum in Circo medio constituit, pristinum alsquod ornamenti genus convenific media arena flatutum, quod ut animadverterem verba Ter. Varronis in Logistorico, qui inscribitur Cu-ria de cultu excitarunt : Tres, inquit, fins arae in Circo medio ad columnas, quibus infunt figna : una infcriptum Dis (9) MA-GNIS : altera DIIS POTENTIBVS : tertia DIIS TERRAE, & CARLO. Haec Probus Valerius ex traditionibus Varronis in Vergiliana Enarratione.

Sed

<sup>(1)</sup> Lib. IV. de L.L. [3) Ex ekat. Livii loco cap. 35; (3) Lib. III. pag. 200; (4) Hace ex Pliaio excetpfit Oricellarius Nat. Hist. Lib.

<sup>(4)</sup> Hate ex Pisiao evertpfit Orientlarius Nat, Hift, Lib. XXXVI, etc. 15.
(5) in Transo.
(6) in Transo.
(7) la Repisse Unit feenda "Cheus Makimus qui epple los CCLLXXXV. millis.
(7) la Anne Heingelsdo en., 21, pag. 351.
(6) Einne Itiulum invento in Implysho apud Beran-dum Montelacon Leuclaudie Exployete Lim II.

Chap. IV. Joyi & Hetculi facto Estrafeo more indu-Chap. IV. Iovi & Herculi facro Etrufeo more Indu-lis, qued facrom illis numinibus, Cornelius Lamia ex voto fecit. Qued autem Iovis & Herculis ima-gines illae revera fint, nibil clatius, ut ex Mont-fucconii descriptione adparet l'orro citulus se se habet

DIE. MAGNIE. SACHEN

Lor. Lamta
Ex. Voro
Hoe fane Indicat non abs te fore, si beie loei nos
quoque pro Dis Magnis lovem Herculemque Deos
intelligamas.

Sed ut redeam, unde forte nimis indul- [A] gentes vetustati digressi sumus, duos obeli-scos in Circo Magno statutos suisse comperio, quorum unum Augustus (1) constituit, excisum a Rege Semneserreo, quo regnante Pythagoras in Aegypto fuit, exxv. pedum altitudine praeter balim eiusdem lapidis : alterum LXXXVIII. pedum Flavius Constantius Constantini silius, quem Heliopoli Aegypti urbe, facrum Soli Augustus religione captus, inde duos quam transtulisset, inta-Etum reliquerat. Verum Constantinus laudis imprimis avidus minime religiofum putans depositam e sede molem, Romam transmittere destinaverat, quum fabricata Alexandriae fummo studio navi praecipuae admirationis ad eam devehendam morbo absumtus suit; sed a Constantio, qui patri in imperio successe, devecta moles Ostiam subvectaque Tiberi in urbem est; quo experimento palam fuit, si credi convenit, quod Plinius (2) de Obelisco C. Cacsaris testatur, non minus aquarum Tiberi amni effe . quam Nilo. At quum immenfae molis fubrigendae difficultas fapereffet, machinarum eam vim expositam fuisse tradunt, ut circumstantium trabium contextus altissimi nemoris speciem praeseferret, caelumque ipfum funium implicitis inter se voluminibus, ceu velis obductis conderetur : quibus machinationibus factum eft, ut fuspensa versatili libramento moles, tandem arena media statueretur; apici pila ex aere atque auro ad summum decorem imposita, quae postca de caelo tacta nitorem simul & gratiam amisit. Haec hactenus Ammianus Marcellinus (3). Nos autem vidimus duce Bapti. sta Alberto in ea parte, ubi Circus fuit, fragmenta praegrandia Numidici Iapidis pene obruta ruderibus, quae adhue videre facile est funditus fodientibus. Ac definant admirarl imperiti homines tot tantaque praeclara opera Romae exstitiste, quandoquidens Constantinus ille, qui urbem de suo dictam nomine veluti indigetem & caput rerum alterum esle studuerit; nihilominus in Roma exornanda obelifeum ex Aegypto ufque devehendum curaverit; cuius incoeptum a Constantio filio peractum mihi argumento eft, alterum Principem nomine Constantium fuisse, qui, ut supra diximus, decora cuncla ex aere monumenta depraedatus, ubi degebat GPolim adsportaverie : ornari enim fimul ac depraedari urbem ab eodem Principe non est verisimile. Flaviam hanc familiam, ut Vespasianos taceam, qui & ipsi Flavii nuncupati funt, quum a Constantio

Helenae viro originem ducat, a quo multi Caesares defluxere, praebuisse causlam ambiguitatis, etiam apud eruditos Christianosque homines non dubitaverim. Hi enim ab Ammiano dissentiunt & re & nomine, aereamque Panthei tecturam argenteam fuisse, Constantemque, non Constantium adsportasse in Siciliam contendunt .

Reliquum est ut ova, metas, resque paucis absolvamus. Ova, si Isidoro credimus. Castori, & Polluci adscribenda funt : quod minime abest ab ea origine. qua ovosoteres geminus editus numinum partus celebratur. Certe, ut etiamnum adparet hoc decoris genus in epiftyliis frequeutillime a veteribus usurpatum est summis ornamentis, quasi corona imposita: in theatris vero metae circuitus ovorum ambitu exornabatur: in quo Caffiodorum (4) habemus auctorem hominem, etsi minus Romanum, at qui stance adhuc Urte Roma, quam ille ab epistolis ex auctoritate Theodorici Regis tuendam curaverat, ludicri vestigia videre potuerit. Mansere enim Circenses usque ad Gothos devictos a Narfete illo eunucho, qua celebritate ex fa-ctione Prassina & Veneta (5) tanta seditio ob certamen exarlit, ut multa caedes speclacula ipfa foedaverit. Apud recentes ita fcriptum legimus : fpedaculum aurigae praebent, & inanis spectantium favor nunquam quiefcit . Sic Ruffati , Albeti , Veneti , & Prassini mappas in Circo quaeruns: sed ultima sere semper in ambiguo est: sic pro vili panno miferorum mortalium animi buc illuc distracti pendent .

Carceres, unde equi emittebantur, eo anno in Circo primum flatuti, quo Cn. Plantius Conful capto corum duce Vitrulio Vacco de Hernicis triumphavit. Hos Naevius oppidum adpellavit : Varro (6) Circum primum dixit; eumdemque carceres, locum (7) marmore exornatum, si Tranquillo accedimus; fiquidem Claudius Princeps carceres ac metas, quae utraque ex topho prius fuerant, marmorea simul, atque aurata reddidit.

Haeret in imo quod proferendum est, non modo Circenses ipsos, sed Apollinares ludos in Circo edi folitos , qui e carmini-bus Martianis , quum nova Religio inceffiț Apollini voti , quotannisque celebraci, ue Hannibal Poenique vomica gentium, Italia expellerentur. Sic enim inlustris ille vates Martius (8) Afrum hoslem adpellavit. Ludos igitur Praetor quum in Circo Maximo effet facturus, edixit ut populus per eos ludos stipem Apollini, quanta opus esset con-

<sup>(1)</sup> Ex Plinio Nat. Hift. Lib. XXXVI. cap. 9.

<sup>(1)</sup> Ibid.
(3) Lib. XVII. 507. edit. Frobeniana 1535. in fol.
(4) Confulendus Caffiodorus Variar. Lib. III. Epift. 514

Et Tertullianus de spectacul. cap. 8. " Ora bonori Castarum adjerionne et. rationemque adsignat. Vide

etiam Lucian. Diel. Apoll. & Merc. pag. 236.

<sup>(3)</sup> De hir alibi fuse dixi.
(4) De Ling, Lat. Lib, IV. exp., 31.,
(7) Quem antea fuise lignis elaborarum adormite Suer.
Tranquill. in Claudio exp. 21. n. 6.,
(3) Hace resert Macrobius Saturnal, Lib. I. exp. 17.

conferret. Hace est origo ludorum Apolli- A peries Cereris estigiem manu spicas porrinarium Victoriae, non valetudinis ergo, ut plerique existimant votorum. Factos autem Populus speciavit coronatus; matronae sup-Plicavere: vulgo apertis ianuis: in propatulo epulati funt, celeberque dies omni cacremoniarum genere fuit . Haec Livius (1).

# Templum Mercurii (2).

Mercurio, quum inter prima numina haberetur , ut qui furta detegeret , adefletque mercatoribus, miror unum tantum a Romanis dedieaenm fuiffe templum ; quod , fi Ovidio (3) credimus, e Circo Maximo spectaretur. Quapropter, ut in multis putaverim, quae relata funt in monumentis veterum, memoria excidifie. Nam & Vitruvius (4) auctor est, Mercurio acdes in Foro, aut in Emporio constituendas esse, quibus locis exflitife templa eius numinis nulla prossus mentio apud veteres auctores repelitur. Hoc autem, de quo Livius (5) meminic, ex co maxime infigne oft, quod orto inter Appium Claudium , & P. Servilium Confules certamine, uter dediearet, Senatus rem ad populum reieeit, qui M. Lectorio primi pili centurioni dedicationem dedit, quod facile adpareret non modo ad honorem eius, cuius curatio altior fastigio suo data effet, quam ad Confulum ignominiam factum. Durat tamen adhuc in Circo Flaminio templum a L. Septimio & M. Aurelio Principibus restitutum, quod Mereario ad Emporium politum existimaverim: figuidem diligentius advertentibus titulus adparet ad hune fane modum (6).

Aedes Ditis Patris.

## Aedes Cereris.

Cererem summa religione cultam in populofa admodum Urbe, faepiufque annona laborante, nemini dubium videri potell; & in priscis nummis frequentissime re-

gentem, cui adicriptus titulus: Annona Aug. Ceres. Quinimmo lectifternia habitu eidem numini maximo belli Punici diferimine Livius (7) auctor eft. Templum autem Cassius Consul (8) alter Romae reli-ctus, dum conlega Postliumius in Volscos proficiseeretur, ad Circum Maximum de-dieavit; euius in epistyliis quum Vitruvius (9) referat exflitisse more Tuscanico eiusmodi ornamenta, qualia in Capitolio, atque in Aede Pompeii Magni, apud eumdem Circum, celebre fuisse necesse est. Verum inlustrius reddidit renovata ex longo intervallo caeremoniarum, ac legum memoria, ut Tribuni plebis sacrosancti viderentur, ab omnique iniuria, ac maleficio quam maxime tuti forent, telum acerrimum tribunitiis rogationibus datum, ut in Magistratibus (10) dicemus explicatius. Nam L. Valerio & M. Horatio Cofs. quum tribunitia potestas in tantum fastigii adolevisfet, ut nullus Magistratus fine provocatione erearetur, qui vero creavisset cum ius fasque esset occidi . neve ca caedes capitali noxae haberetur: ad ultimum lege Horatia fancitum, ne quis Tribunus plebis, acdilibus iudicibus Decemviris noceret; qui aliter secisset eins eapet Iovi sacrum foret, familia ad zedem Cereris liberi, liberaeque venum irent. Hace omnia, ut invitis, ica non adversantibus patritiis transacta, quia nondum in fingulos faeviebatur : quod co usque processit, pluribus, ut fit, in longinquo malo conniventibus, ut Confularibus legibus institutum fit, ne posthac Senatus Confulta ad arbitrium Confulum fupprimerentur, vitiarenturque, fed in aedem Cereiis ad Aediles plebis deferrentur, quibus rebus fundata deinde potestas tribunitia, ae libertas plebis permagnum incrementum fimultatis fimul ac feditionis adtulere. Hacc Livius (11).

# Aedes Veneris Opus Fabii Gurgitis .

D

Iufigni anno, quo feliciter Fabii Maximi aufpiciis contra Samnites pugnarum, pestilentiaque est & prodigiis laboratum, ita ut libri Sibyllini propterea adirentur. Q. Fabius Gurges Confulis filius matronas

<sup>(1)</sup> Historiar, Lib. XXV. cap. 12. (2) Hoe in templo statuam Mercurii pulcherrimam pra-tiosismisque exornatam margaritis ereclam sussile testatur Albertinus, de Prisc. Rom. cap. de templis

pap. 36.

J) Falor. Lib. V. verfia 669. ubi haze:

Templa tib) pejares patres [refinatia Cheam.,

Templa tib) pejares patres [refinatia Cheam.,

Lo Architech. Lib. II. cap. 27.

Hidoria, Lib. II. cap. 27.

MP. CAES. L. SEPTIMIVS. SEVERVS

TO ARCHITECTURE CONTROL OF A CONTROL OF

ARABIC, ADIABENIC, PARTHIC, MAXIMUS

TRIB. POTEST. XI. IMP. XI. COS. III. PP. ET IMP. CAES. M. AVRELIVS. ANTONINVS PIVS. FELIX. AVG. TRIB. POTEST. VI. COS. PROCOS. INCENDIO. CORRYPTAM. RESTITVERVNT

<sup>(2)</sup> Historiar, Lib. XXII. cap. 10. (3) Hase tradit Dionysius Halie. Lib. VI. pag. 414. (4) De Architect. Lib. III. cap. 2. (5) Vide Oricellatium Comment. de Magish. Rom. Vet.

<sup>(11)</sup> Hiftoriar, Lib. III. cap, 55.

quae prope Circum est, faciendam cura-vit, unde opus Fabii Gurgiris didum. Hoc vius (1).

Acdes Portumni ad Pontem Aimilii, olim Sublicii .

#### Perts Trigemina.

Porta Trigemina cur diceretar, quia non exflat audor, nonnulli otiginem dixisse purant a trigeminis fratribus, qui contra Albanos pro falute Populi Romani depugnavete; qua re nulla fere alia clarior apud ptiscos reperitur; unde portae ipsius locus, quando ita convenir, vetuffarem fimul & maiestatem habet. Is certe fuit ab ea parte Urbis, quae vergit ad Tiberim fluvium : nam, auctore Livio (2). Aediles porticum extra portam Trigeminam Emporio ad Ti-

berim adiecto perduxere . Gelebrarur Porta ob facrum Iovi Inrentors ab Hercole dicatum, quum amif. fas boyes reperiffet, quod Dionyfius (3) ad Portem Trigeminam conflicutum fuille refert. Nabilitatur & Arcadum factorum vicinitate; fiquidem Evandro ara erecta est in Aventino colle a Porta Trigemina non ptocul, quum matri Carmentae fub Capidio inxta Portam Carmentalem conflitura eft, quas idem Dionyfius (4) fe vidiffe adfirmat. Neque abliorret a portae celebrita-te, quod Livius (5), & Plinius (6) adnotatum reliquere in recenfenda caritate annonce: ille enim inquit L. Minutium fuiffe donatum bove aurato extra Portam Trigeminam , ne plebe quidem invita , quia fra-mentum Melianum affibus in modios aestimatum plebi divifit : luc Minutio Augurino. sp. Melium coarguerat tribuir, quod farris pretion trinis nundinis ad affem redegerit, que de caussa statua (7) ei extra eamdom portem a populo flipe coniata flatues oft.

#### Salinat .

Salinge locus ad Tiberim exp convenit, quum fal commodius mari Ofliam

ad populum stupri damnatas pacunia mul. A devestus, stuvio in Urbem subveheretut, chave, ex quo mulchatito aere Veneria aedem, unde & Salaria Via : quod & Frontinus (2) indicat describeus Aquam Appiam, quae in agro Lucallano conciperetut, quam Urbem influerer, perrinuisse utque ad Salinas, locum ad Portam Trigeminam, unde ab Aedilibus perductam porticum Emporio ad Tiberim adiecho proximo capite demonstravimus.

#### Apollo Caelifeex (9) .

Refertiffimam fuiffe Urbem ftamis ufque adeo, ut fere alter ex aere, marmore, ebore populus vidererur, fatis conftanti fama pervulgatum . Unde varia statuarum cognomina defluxere pro loco, vicinitate, auctore, artifice, effizie, ceterifque hutuf-cemodi; quod & in Graecite Urbibus frequentatum, fi Pauliuiae adcedimus. Romae autem Patritiam Isidem , lovem Pompeianum, rarfus Ifidem Athenodoriam, Sullanumque Herculem cerneres. Apollini vero id contigific testatur Apollo Sandaliarius a loco, ubi Sandaliariae tabernae; & 15, de quo agimus caelum ipfum fufpiciens ab affigie, at equidem arbitror cognominati; nam & Fortunam Refpicientem in Palatio ptobavere .

## Aedes Pertumpi (10).

Longa est & multiplex origo Portumni, neque a nobis altius reperenda, quam locas admoneat. Quod ad tem adtinet, numea praeesse portubus existimabatur, quod & locus ad postem Aimilii, uti eus facra peragebangur indicat; Portumnalia vocabantur festus dies . Hoc apad Ovidium, & ia Romanis (11) Festis fupra adnorais.

#### Hercules Olivarius.

Clavarius, non Olivarius legendum eft ex veteri scriptione: quod & clavae, qua Cacum interfedum ferunt convenit. Nos aucem paullo fupra demonstravimus ab effigie interim cognominatas fuille flatuas. Verum quis erexerit celebri loco Hetculem adhuc incompertum. Coniectura in promter adcedamus: praeter animi eins magnirudinem, qua ni semulum Caefarem habuillet, fecundus ab Dis haberetur. Nam Vittu-

<sup>(1)</sup> Hifteriar, Lib. X. eap. 31. (1) Lib. XXXV. cap. 10. ft cap. 41.

<sup>(1)</sup> Lib. A. A. A. V. Sep. 15. (4) Loc. excit. (5) Hifferiar, J.ib. IV. cap. 16. (6) Nat. Holt. Eft. XVIII. cap. 3.

<sup>(6)</sup> Not. Holt. Elb. XVIII. cap. 3. (7) Hace Setus virter in aummo Familia

anud Pacin. pog. 179.

<sup>(8)</sup> De Aqueebell. Urb. Ross. Art. V. pag. 16. De Sa-lian erisan messis ayad Livian Urb. IV. cap. 47. (9) Hanc Steaman syegel habellysis Vir els ainfaires perinfessa Aurossa Francisco Garine Mol. Flor. Ton. III. This VIII. in Applien Collifore, pag. 16. (a) Vide Demphress de Entrein Repth.

travius (1) in describendis locis, quibus fin- A talem comperifier; alteram patri inventori gula queque facra maxime conveniant Herculem Circo Magno aderibule ex difciplina Etruscorum, exemplo insaper adductus Pompeiani Herculis. Plinius autem in Metallicis (1) recenfendo artifices, quorum opera maxime clariere, Myronem Ageladae discion-Jom expolit, qui Herculem finxit anud Cir. cum Maximum in aede Pompeii Magni.

#### Ara Maxima

Nihil miuos quaefivimus a principio operis, quam en recenfere, quae ad Pelafgos, Aborigines, Arcades etterosque cultores eius regionis, úbi postes condita Ro- B ma fuit, pertinerent, graviffimum T. Livii (3) iucicium fequeti, qui illa poeticis rum gestarum monumentis tradita existima-vit. Scimos excimus tamen plaribus authoribus (4) Herculem, Geryone interemto, peregre profectum in eam Latii partem pervenille, quam tum Evander profugus ex Peloponnelo auctorirate magis, quam imperio regebat : augustus vir miraculo litterarum, rei novae inter rudes artium incolas , augufliorque divinitate credita Carmentae ma tris, quam fatidicam ante Sibyllae in Italiam adventum, miratae illius regionis gentes fuerant. Is autem concurfu pallorum trepidantium circa advenam Herculem manifellae reum caedis, excicus; fiquidem Cacum occiderar ob rapeas bores; ubi facinoris exuffam audivit, percontates, qui mortalis effer; unde, aut quo casa profectus domo, quidve quaerens in agrum Latinum venulet; audito patris, ac patrise nomine: leve nate, Hercules, falve, suquit, te mibi mater veridica interpres Deun audurum caeleftium numerum cecinit , tibique eram bie dicatum iri, quam opulentifilma olim in terris gens maximam voces , tuoque ritu colar; dexrera Herenies data, accipere fe omen, impleturumque fara, ara condica atque dicara , ait . Haius arac haec eft orieo e quae omnium maxima apud Pontifices haberetur; good fterum Komulus noom ex omnibus peregrinem fuscepie - Haec Livius (5). Solinus (6) autem, qui primordia Her-eulis post eius in Italiam adrentum copiofe admodem profequitor deplicem aram Hercelis celebrat, Maximam Foro Boario propinquam, quam iple numini fuo inftituit, quum fe ex Nacoftrata Evandri matre ob vaticinium Carmenta dicta immor-

votam, fi amiffas boves reperiffet, quam juxta Portam Trigeminam exflitific demoufirzvimus Iovi Inventori dicatam: quod nos libenter reculimus ad evirandas legentium ambiguitates . Verum illud praecipue in Maxima Ara videtur repetendum ex Livii Annalibus (7), quum pro miraculo antiqui-tas observaverit, quod Potitia gens, cuius familiare facerdocium ad Aram Hercuits, Evandro auctore, fuerat, tradito fervis publicis follenni familiae ministerio, ad unum omnes cum flirpe intra annum interit, quem dundecim familiae Poticiorum ea tempestate superessent, paberesque ad triginta. Nec nomen tantum Potitiorum exflinctum, fed Cenforem etiam Appinm Clabdiam memori Deum ira post aliquot aunos lumini-bus captum suisse tradunt; quod illo Cenfore ciulmodi piaculum admiffum foret . Ceterum , fi Tacico (8) credimus , & Ara Maxima incencio Neronis exusta est, quam una cum praesenti fano Herculi Arcas Ewander faraverat. Illud ut in extremo po-fieum, ita memoria retinendum, quam ce-lebre admodum fit: aram quamvis exigui ornatus, quae forte referret priffmam illam agreffium rudicatem, multa ramen veneratione cultam fuiffe, ut in qua conventiones, quibus ftarerur, deierariones, decumationes que agerentur. Hace Dionyfius.

Templam Cafforis .

Acker Cereria

Aeder Pompeii .

Dictum obiter de Pompeii aede nobili. tata Hercule infigni : quod reliquam est, ornamenta exititere more Tufcanico; fiquidem anstore Vitravio (9) in Araeoftylis, nec lapideis, nee marmoreis epiftyliis uti convenie: franguntur esim ob intervalli magnitudinem. fed imponendae de materia trabes perpetuze, ornandaeque fignis ficilibus, aut acreis insuratis, quemadmodum fuit ad Circum Maximum Cereris, & Hercalis Pompeiani, item Capitolii,

<sup>(1)</sup> De Archicell, Lis. II, cep. 7. (1) Nat. Hofee, Lis. XXXIV. csp. 2, De loge crism & multere ex sere egregie elaborare munio arfat la Tuffio Vers. IV.

Tumo Vers. IV.

(a) Histories. Lin. I fab initiam.

(b) Vide quie fair enarranter seque as erodire a Cl.

Viro Bernardo Montifiannelo de Hercale it Garyene

la nurse opera de l'antiquiré ampliqués ton. L pert. cap. 5. (s) Hiller. Lib. L cap. 5. (e) In Polyhift. cap. 2. de Confecenti (2) Hillor. Lib. IX. cap. 29.

<sup>(1)</sup> Anzel XV. cap. 41. pag. 554 (g) De Architeft. Lib.III, cap. 5,

Obelifci II. Iaces Alter , Alter Erellus .

Obelifcos in Circo Maximo fatis profenunti famus, ambos Aegyptiis notis rerum naturae interpretationem continentes, quam Ammiauus (t), ut iple refert, Her-mapionis iudiciam fequutus, litteris Graecis ad posteros testaram elle voluit, sed temporum iniuria, ut cettera permulta, effe de-fierunt.

#### Actor Murciae .

Veneri plara Indita faiffe cognomina fupervacaneum fuerit repetere, quam de his fupra differuerimus. Murciam antem, quam posterieas nuncapavit, veteres Myrtiam dixere ; myrtus (2) enim dicata Ve-neri est. Hacc Plutarchus (3) in Problematis . Plinius (4) itidem aram veterem fuiffe Veneri Myrtise refert, quam deinde Mur-ciam vocarunt. Hoe idem feneire videtur & Varro (5) intimum Circum conflicuents ad Murciae, hoc est, facellum Murciae Veneris. Quo in loco, fi Livio (6) accedimus, Latinis populis datae fedes, quum Anco reguante in civitatem acciperentur; quando & Aventinum montem a ceteris antea exclusum coniungi Urbi placuit: quem Mu.cum antea vocatum, ac Murciae Deae facellum ad radices positum Fest. Pomp. (7) auctor eft: quo factum putavetim, ut ancipiti loco constitutum in Circo Maximo a Public flatueretur (8).

#### Aeder Confi Subterranea.

Confum- antiquitus cultum offendune oraeter cetera ludi Confualia difti, vocum Neptuno Equestri follense, quum Romulus rem claram exfpedatamque indiceret, ut connubirm novo populo a finitimis nega tum vi extorqueret i unde virgines Sabinae rapese. Ara Confo fletit Subterranea circumfolk terra iuxta Circum Maximum, haud rocul imis radicibus Palatini collis; quibus fulcus defignandi oppidi circumdactus, quum primo Palatium munierat Romulus, Confuzlia, publicae feriae, Iudique inflituti, quae mantifle ufque ad fuam actatem Dionyfius (9) auftor eft. Sacram, fi faftis Romanis accedimus pervetullo marmore no Tom. IL.

is bis exferiptis, in Aventino peragebatur,

Forum Olitorium, in co Columna eft Laffaria . ad quam Infantes Lacre alendes deferunt .

#### Aedes Pietatis in Fore Oliterio:

Forum Olkorium, quum M.Varro (10) interpretetur antiquum Macellum, ubi olerum copia locum, quem veteres probaverunt, videtur praeteriifie; ni, quod magis crediderim de eruditiflimo Romanorum omnium, corrupcus eius codex eft. Repetenda igitur e capite carceris et. Xviri , quae arlfinirate propinqua funt, templum Pietati fletific in illius carceris fede, ubi poftea Marcelli theatrum fuit, quod, quum exfli-tiffet in confinio Circi Flamini, ut etiamnum adparet , nulla propinquitatis conie-dura potior vifa est ad Forum Olitotium extremo. Circo Maximo. flatuendum : fiqui-dem , auttore Livio , aedes Pietatis in Eoro fuit . Afconius (1.1) autem in describendo templo Apollinis vetere admonet id a Cicerone fignificari, quod fuit extra portum Carmenralem inter Forum Olitorium, & Circum

Neque caret columna Laftaria infirmi Pietatis exemplo, qua, ut fupra diximus, deprehenfa puerpera uberibus fuis alens matrem carcere obfirittam, meruit ut marri falus donarerur, ambaeque perpetuis ali-mentis; locus vero Pietati, infigne ad po-fleros monumentum, facraretur. Hoc Piinius (11).

Acdes Innonis Masutae (11).

#### Velabrum Mains .

Velabrum locus inter Palatinum . A. ventinumque iam ex co tempore celebris, quo Acca Larentia (14) Fautbuli coniux ab Anco Martio Rege lepuita fuerit , adhuc eamen in quaeftione manie, uttumne a velatura originem duxerie, quod naulum quadran-tem folverent ultro citroque paludem mediam trajicientes, an a velis; figuidem ludorum celebritate his obtegi folita via fit, Ffff quae

<sup>(</sup>a) Lib. XVII. cap. a. (b) Venerers Dearon pulcherslman offe conflatt quare ob formem rofem myrcumque arborem ecofortatan itti fielfe minime ambigo i accaque enim piacca exi-

mian peaclefart palettudiseus: 10/2 inter flores fei-leus, myertus inter attores. Hist Virgilius menio don Ed. VII. Former's Poster superur, feie laures Placie,
(3) In Romenia Quaeft, feu Problemat, Quaeft, XX.

pop. 141. (a) Natos, Hill. Lib. XV, cop. 8p. (7) De Ling, Lat. Lib. IV. cop. 31. (6) Hilferiar, Lib. L cop. 31.

<sup>(9)</sup> De Verbon Signific ad Visib. Merciae Deer.
(3) De Regionibus Utilia.
(4) Antiquic Romenan, Edb. I. pag. 15.
(10) De Lieg. Lin. Lib. IV. cap. 25.
(11) De Care. Gener. C. Ant. pag. 150.
(12) Nat. Hiller. Lib. VII. cap. 26. (13) Acdes Iuncais Metute vora, lorsenque eff belle Gaf-

ing a Certain Cas. It she rotters Capter delirary.

Here Livins Hidwiss. Lih.XXXIV, csp. 52. Adda

Coldina Fiftat. Lib. VI. well 479.

(14) De Syndron Acas Larsenias maois exter in Vantons de Ling. Lat. Lib. V. sup. 5.

perrineret : qua de re Varro, & Plutarchus inter se diffentiunt. Quod autem maius minufque Velabrum nuncupetur, idem Varro (1) auftor eft, Lautulas a lavando dichas, quod ibi ad Ianum Geminum aquae cali-dae featerent: ab hifque paludem fuiffe in minori Velabro. Plurarchus (1) sutem cimbis traiscere folitos veteres, quod Velabrum vocant, refert; quandoquidem exundante Tiberis flumine locus staguo perfimilis redderetur: quem, quod aquarum magna vis occupatie. Velabrum Maius ad minoris differentiam nuncaparam crediderim, at in minori ac maiori Campo Martio . Verum & illud multo magis confiderandum . quod & Flaceus Horatius insuit, & Acro, Porphyrioque profequentur; quoram alter ab Augusto, aker a M. Agrippa derivatum Tiberim fluvium liquido adrirmant, ne per Velabrum flueret : quod recte, an perperam interpretati fint hand fane fcio e certe id explicandum perspicue magis suie, quum prae-fertim, Tranquillo austore (3), Auguflus ad coercendas innadationes alveum Tiberis laxaverit, ac repurgaverit completum olim ruderibas, aedificiorumque ruinis coarctatum. Ceterum locum fuific celebrem vel ompa ipfa triumphali ducenda in Capito-ium declarat Gillici triumphi dies , quo Caefar Dictator Velabrum praetervehens pe-ne curru excussus est axe diffracto. Martialis (4) Velabrum vicum interpreturur, quo caleus perficiebatur, cunctis praeferendus, unde Velabrenfis dictus.

#### Closes Maxima.

Diximus ex Dionysii (5) austoritate inter maxima operum, quae ulque a prifeis fuere manufacta exftiriffe cloacas, aquaeruclus, ac strata viarum; nune particulatim cloacas tantum profequemur: quarum ma-ximam L. Tarquinius Prifeus Demarati filius quum ad ornatum Urbis animum adieciffet, fab terra agendam curavit; cui operi vix nova Augusti magnificentia quicquam adacquare potuit, tam validae primordio rerum fuere radices . Serabo (6) & Plining (7) austores funt, cloacas latide concameratas tantae fuille amplitudinis, nt veham feoi large onustam transmitterent, durasseque a Tarquinio annos octingentos prope inexpugnabiles memorabili exemplo non omittendo, vel eo magis, quoniam a celeberrimis feriptoribus omiffum eft : nam, quum id opus Tarquinius plebis manibus faceret.

quise a Foro ad Circum Maximum ufque A effetque labor incertum longior an periculosior, passim necem fibi ipsis inferentibus. prae tacdio hoc novo, & inaudito ante Quiritibus; postcaquam remedium invenit ilie Rex, ut omnium defunctorum adfigeret crucibus corpora fpectanda civibus, fimal & feris avibusque laceranda; addito enim neci ludibrio existimavit plebis animos facilius in officio contineri : id opus ad falubritatem fimul, & munditiem exftructum, quum M. Agrippa refumens in Aedilirate post Confulatum maxime exornaret, per meteus corrivatis feptem amnibus curfu praecipiti torrentium modo rapere atque auferre omnia conclis ad eam vacuitatem redegie, ut urbe penfili fubterque navigata opus maxime absolutum diceres : in quo praeter-eundum illud minime arbitror C. Aquilio, ut Dionyfius refere (8) , auctore , pegleftis aliquando cloacis, neque rite perfluentibus aquis purgationem fimul, & reftitutionem locasse mille ralentis Censores. Cloacam autem Maximam, receptaculum omnium fordium Urbis exfliriffe hac Regione, cam M. Varro tom Christiani scriptores attestan-tur. Nam Varro (9) doliola ad Closcam Maximam dixit, uti non licet despuere, quae loca fiquis propius adverterit, profecto fuiffe conisciet in ea parte, quae ducie ad Circum Maximum.

## Ardes Spei .

In fpe nova fatis differuimus, quae ad Spei ac Timoris numina praecipus lovis fulmina pertinerent; unde in mortalibus vota ficile nuncuparentur. Acdem autem itidem Spei ad Forum Olitorium conflicutam fuiff: . non eft at certius adfirmemus, quam ex Livii (10) verbis, qui quum refert gravi admodum iudicio, dein prodigiis multa id genus infigni anno, quo Hannital in Italiam venit, adparuisse, aut quod evenire solet motis femel in religionem animis multa nuntiata, ac temere credita; fubdit & Aedem Spei in Foro Olitorio fulmine ictam, quod Publio auctore (10) feimus exflitifie in hac Regione.

#### Doliola.

A prifcis curam facrorum adhibitam vel in maximo rerum discrimine, illud inprimis testatur, quod apud Livium (12) legimus confilia nihilo fegnius, quam gesta referentem . Capta Urbe a Gallis, quum ca pars populi, cui multum roboris atque au-

<sup>(1)</sup> De Ling. Lat. Lib. IV. esp. 11.

<sup>(4)</sup> In Recule.
(3) In Argufo one, ps. n. n.
(4) Lih. XIII. Epoprens. XXXII. n. n.
(5) Lih. III. psg. ton.
(6) Geograph. Lih. V. psg. 55f.

<sup>(7)</sup> Notes, Hiffer, Lib. XXXVI. cap. 15. (1) Loco max excit. (0) De Ling, Lat. Lib. IV. cap. 22. (10) Lib. XXI. cap. 61. (11) De Reg ceibas Urbis . (13) Lib. V. cap. co.

dieige inerat, Capitolium concessisset, ut | A ibi munico loco Deos hominesque, & Romanum nomen desenderet, de cerero placuit Flaminem Sacerdotesque, Vestales, faera publica a czede incendufque procul auferre, nec ante deferi cultum eorum, quam son superestent qui colerent. Fiames igitur Quirinalis, Virginesque Vestales, omilla rerum fuarum eura, facrorum quae fecum ferenda , quae relinquenda fideli cultodia effent confultantes (vires enim ad omnia ferenda non suppetebant) opportunum existimarune condita in doliolis facello proximo aedibus Flaminis Quirinalis, ubi postez despui religio fuit , defodere ; cetera onere inter fe partito abstulere, via, quae Sublicio ponte ad laniculum ducebat. In eo clivo eas quum L. Albinus de plebe homo confpexiflet, plauftro conjugem, ae liberos habens inter ceteram turbam, quae inutilis bello Urbe excedebat, inteligiotum ratus.

## Aedes Solis, Vesus Templum Salutis (1).

Ad ea, quae diximus vel aevi iniuria ol·literata, vel omitla Tranquilli commentariis, & nonnulla accedant intienia in Neronis gestis, quae animadvertere facile est Cornelium Tacitum (2) adcurate legentibus Virum Confularem, & qui propior fuerit Neronis aetati. Sed illud pro re in praesentia adtigiste satis habui in Piloniana coniuratione, qua prope caedem res fuit, decreta Dis dona, praecipuumque houorem Soli, cui vetus aedes sterit apud Circum Maximum, in quo facinus parabatur, quod occulta popularium conistrationis fuo numine recexifict, inflitutumque ut Circenfium Cerealium ludricum plurimo equorum curfu celebraretur: menfis quoque Aprilis Neronis cognomentum acciperet, templum Soli exstrucretur co loci, ex quo Flavius Scevinus unus ex principibus coniarationis ferrum depromática.

## Pons Sublicius fimul & Aimilius.

Rerum origines pleramque copia feriptorum variat, ut in ponte Sublicio accidiffe conflat, quem ab Hercule, Geryone interemto, quum prae se armentum agens Italiae faltus peragraret, Tiberi fluvio impofium Macrolius (3) refert ex Cornelii E. sicadi traditionibus. Qua in re illud ob ve-

tuflarem minime omittendum eft, fimulaera homsnis effigie, quae Argeos (4) vocant. pro numero fociorum , quos peregrinatione Hercules amififice, in flumen demifia; facrificii genus pervetuftum nimis, & quod ad multam actatem manfent. Ea fimulacra fuere xxx. namero, fi Dionyfio (5) accedimus, quae facro ponte in profluentem deiicietant. At Livius (6), qui omiffis ante Urbem conditam poeticis enarrationibus rerum gestarum incorruptis monumentis nititur. Ianiculum ab Anco Rege adiectum fuiffe refere. hand loci inopia, fed ne quando mons arduus moenibus exclufus, arx hollium foret; idque non muro folum, fed etiam ob commoditatem itineris poute Sublicio tum pri-mum in Taberi exfiructo comungi Urbi placuific. Pons fletit five ferreo, five aereo clavo. ita disposita contignazione, ut eximerentar reponerenturque fine fulturis trabes; quem a Pontificibus publice semper refettum: an-de a posse, & facere ditti Pontifices, si quid veruftas absumeret, facrum ad Plinii usque accatem custodiere, id religiosum arbitrantes, postezquam Coclite Horatio desendente aegre revulfus est. Post Plinis tempora haud facile compertum narraverim, quis primus, religione posthabita, ad substructionem pontis animum adiecerit; relatum tamen a Iulio Capitolino (7) in Antonini På monumentis exflicifie templum Hadris. no patri dicatum, Graccoffadium post incendium rellitutum . inflauratum amphirhea. trom , topulcrum Hadriani , templum Agrippae, pontem Sublicium. Quod autem Aimilius Pons dicaretur, cum l'ublius (8) certus anclor, ut credam facit, tum Acli Lampridii (9) audoritas accedit, qui in caede Heliogabali, cadaver eius, inquit, primo per fordidiora Urbis loca tradium, demum e Ponte Availle in Tiberim abiellum adnexo pondere , ne flutaret . Ukimo locus, quo maxime flumen ponte committe-retur, non adipernandus est, ut in hac Regione fuille adferamus, quod fatts aperte offenditur in Romanis Fafts (10); fiquidem Portumni facra, de quo paullo fupra diximus, ad Pontem Aimilii celebrarentur. Eft & apud Cor. Nepotem C. Gracchi ab Urbe fugacum porta Trigemina proripiens ponte Sublicio reflicit, ut persequentes summove-tet, donce ad Furinae perveniret; quod fatis argumenti nobis fuit, cur marmoreis Faflorum monumentis libentius accodamus. Ex

<sup>(</sup>a) Ander Seite Feter trenum a Gorio adaptatur, nulla de Temple Salette falts mentione.

<sup>(1)</sup> Arnad. Lab. XV. cap.74. pag. 145. uhi de Acde So-hi verete, & Tempto balora abunda differeur, de-qui precolifime alla marradosa dicasia donie. Voda

qui per colline alla narrollas diazis donie. Valo acum Terralitama de Speliculis fuis el las Solu-dos veres apud Cercun, legenteme. 1) tutural, lab. I. cap. 11. pp. 141. (4) Vero Lib. IV. de Leg. Las. cap.). Arpete falles ar forças virgelis, fundares elle hemicum tripia-te, de quotanio a punta fundicio a Szerdefellos Va-

flue facels additia publice laci faters in Tiberim, minime ambigat. Hine Oold, Faller, Lib. V. verfa 622, Tam grapes prillerem Virge familiare arresse.

Tam group pifferem Ving familiere wires

Nitive advers fritze pame fait.

(5) Astiq, Rem. Lish, 1 eq. p. 46.

(9) Hilloure, Lish, 1 eq. p. 16.

(7) In Annerine Pie, 17, 1. pg. 16.

(8) In Regions Utbl. XI.

(9) In Annerine Helingshale cep. 17, pag. 154.

(14) Del. Control of the Control of (10) Den foperige.

Cofs. Pontis maximi tectum cum columnis in Tiberim deiestum. In Circo Flaminio porticus tasta; hunc pontem ut credam fuisse maximum ipsa celebritas Sublicii facit; maximum autem pro celebri ut in multis politum.

## Aqua Anienis Vcteris.

Aquarum substructiones quum inter praecipua decora Urbi tributa cenfeantur, haud immerito retulerim, quae ad hanc Regionem fpedant. Post annum xL. quo Appia perducta est anno ab Urbe condita ccc. LXXXIX. M. Curius Dentatus L. Papirius Censores Anienis, qui postea ad novi dif-ferentiam dictus est vetus, aquam perducendam in Urbem curavere ex manubiis de Pyrrho Rege. Concipiebatur Anio vetus fupra Tibur xx. lapide extra portam eiuldem oppidi Rananam, ubi partim in Tiburtinum usum actus, inde ex ingenti libramento ad Urbem perductus, modo fubterraneo, interim supra terram opere, ita tamen ut ceteris aquis Urbem instrentibus, quarum Anio Novus altissimus humiliorem librae locum Anio Vetus teneret, Alfietiua excepta. Hoc opus vetustate corruptum, dilapfumque rivum M. Agrippa inter ciusmodi ce tera, quibus enixe admodum studuit, refecit, & aquam , quae in usu esse desierat, reduxit. Deinde Nerva Princeps itidem im peditum longo intervallo temporum aqua-rum duclum restituit; cui, si Frontino (2) credimus, maxime curae fuit non folum aquarum copiam, fed gratiam restituisse. Amo igitur Vetus ut minus falubris extra Urbem in hortorum regionem perductus intra munimenta in fordidiora ministeria erogabatur. Caput autem aquae, ubi distribucbatur fuit a porta Trigemina non pro-cul, qui locus ad Salinas adpellatur.

# Pifcina Publica . Regio XII.

Regiones ceterae fiquidem a celebritate aliqua deduxifie nomen videntur, factum itidem in Piscina l'ublica confentaneum est: quam praesertim, & illad maxime accedat, quod in vastae magnitudinis Urbe, atque omnium pulcherrima decens opportunum. que suit exstare opus praeclarum aliquod aquarum, quod publicis commodis, aut voluptatibus inserviret; quam Piscinam Publicam dixere. Conceptelae enim aquarum,

Ex Iulii Obsequentis (1) libro prodigiorum A ut Frontini (3) verbo utar, pro piscinis ac-ab Urbe condita L. Lentulo G. Martio Cipiendae, quod & Plinius sentir (4). Et a Lucilio (5) dictus est pugil piscientis , qui piscina exercebatur. Heliogabalum autem scimus natasse piscinis, croco aut unguento infectis. Eo enim processir lavandi luxuria, ut vel nivatis frigidisque aquis aestate lavarentur, officinaeque ad confervandam nivem constitutae essent. Hoc nomine certe Regio dicta est: nam, quum Cicero (6) ad Atticum scribens miram proluviem describeret, aquae magnam vim inundaffe, inquit, ufque ad Pifcinam Publicam . Ammianus (7) vero in ea Obelisci molitione, quem a Constantino Augusto Urbem inlatum refert, ut in Circo Maximo statueretur, tractam molem describit per Ostiensem portam Piscinamque Publicam, quae Regio maxime Por-tam Circumque interiacet. Verum quod auctor Livius (8) Punicis bellis adnotatum reliquit, in extremo ponam, quum maxi-me ad rem sir, Consules edixisse, quoties Senatum vocassent, ut Senatores, quibusque in Senatu dicere fententiam liceret, ad portam Capenam convenirent, Practores quorum iurisdictio erat tribunalia ad Piscinam Publicam posuisse: eo vadimonia sieri iutfa, ibique eo anno ius dictum.

Vicus Veneris Almae

# Vicus Piscinae Publicae.

Vicum a Regione, vel a Piscina conceptelaque ipsa aquarum dictnm fuisse in aperto est.

Vicus Dianae .

Vicus Ceios.

Vicus Triari .

# Vicus Aquae Salientis.

A M. Agrippa inductam aquarum magnam vim, partim proprio, partim alieno opere restitutam satis iam cognitum est: unde Augusti illa cavillatio in populum querentem

<sup>(1)</sup> Prodigior, cap. 25.
(2) De Aquaeduch, Urb. Rom. Art. XCIII. pag. 163.
(3) Ibid Art. XXII, pag. 76.
(4) Nat. Hill. Lib. XXXIII. cap. 4.
(5) Confer sius fragmenta fub initium.

<sup>(6)</sup> Ad Q. Frat. Lib. III. Ep. 7. Lapform Oricellarlum in hoc excit. Cierr. loco dixi fuperius. (7) Lib. XVII. cap. 4. (8) Historiar. Lib. XXIII. cap. 32.

de inopia, & earitate vini, fatis provifum A ete 100 pia, oc earnate vini, iaris provinem a genero fico Agrippa productis plurimis aquis, ne homioes fitirent. Froatinus (1), quum ductus Appite, Anienis, Martiae pe-ne dilaptos refituitle Agrippam deferibat, aciicis fingularem curam adhibitam in exornanda Urbe compluribus aquis falicatibus. Ex his ut existimem praecipuum Martium, facit Vitravius (2), qui in calidis fontibus describendis nonnullos ea compararione extollir, ut occ Fontinalis a Camenis, nec Martia Saliens desideretur: quod minime diferepat a Plinii (3) fencentia; fiquidem re-fere tantum praecelluiffe tachu Virginem , quantum haultu Martia praefiterit.

#### Viens Laci Telli -

Lacus, pifcinze, flagna, alizeque hu-iufcemodi, ut Frontini (4) verbo utar, concepielae aquarum promiteue pro locis ac-cipiendae. Todum autem Lacum didum arbirror, ad eorum differentiam, qui in aperto effent. Neque miror ram oumerofo lacuum genere, qui Romae exflitere, varacum fuille a veteribus, ut fi prae fubdiali minus falubris aqua existimaretur, quae sub reclo forer , varierate tamen , qua cuncta regejuntur Urbem e cornarent .

#### Vieus Fortunae Mammofae .

Portunam puto statuam Fortunae effigiem referencem, ut in multis, fi altius repetas. Graeciae urbibus eiufmodi monumen ta vetera, unde exempla ad Romanos tranfiere . Mammolam autem a plenitudine mammarum exflantium coniectari placet, five nuda Graeco more, five velata effigies foerir . Romani enim , fi Plinio (5) credere fas eft, runicaras flatuas magis protavere, ita tameo nt fumma velle corporis membra praecipua eminerent.

Vieus Calapett Pafteris .

Viens Portae Radufeulanae .

(c) De Aquasidel, Urb. Ron. Art. X. pag. 44.
(1) De Archinel, Lie. VIII. esp. y.
(2) Next. Millar, Lie. XXXX. esp. y.
(4) Bel. Art. XXXII. pag. yr.
(5) Bel. Art. XXXII. pag. yr.
(6) Bel. Art. XXIII. pag. yr.
(7) Chr. Bel. Lie. Lie. X. Y. Cray, a sife, ad esp. 13.
(6) De Bel. Bel. Lie. Lie. X. Y. Cray, a sife, ad esp. 13.
(7) Anti-price Reconstr. Lie. X. Y.
(8) Anti-price Reconstr. Lie. X

#### Viens Portae Nevice .

Porta Nevia, quod in nemoribus Ne. viis forer; Nevius enim loca, ubi ea sie dida excoluit; deinde posta, quod ili ara eius. Hace M. Varro (6). Dionyfius (7) autem a Tarquinio politam fuifle Nevio ex aere statuam in Foro prodicit, quae ad foam ufque actatem foodbaretur ante Curiam prope facrum templum, ea quidem effigie, ut amiclu caput velatetur, a quo figno non procul & cores ipfa, & novacula, celebre ad pufferos miraculi monumentum sculptum sub ara subterranea; dictus locus a Romanis putcus. Hic quaeltio oritur accurationbus non contemaenda, Nevius an Navius (8) legendus fit, quam hint inde graves auctores habeamus: nam Livius (o). & Plinius (10) Accium Navium augurem. fuille, qui cotem novacula abseiderit, teflantur. Sed hoc ut ceteta permuka acrioribus iodiciis relinquemus. Exflat & apud Iulium Obsequentem (11) C. Mario Q. Lu-ctantio Cofs. Urbs Iustrata, capra comibus ardintibus per Urbem ducta, porta Nevia emilla relictaque .

Nevam autem Portam fuiffe pervetuffam praeter Tarquina de Nevio ipio vare testimonum, & silud maxime declarat, quod Porfena Rege Urbem oblidente, T. Lucretius Contul Porta Nevia cum expeditis milicitus egrelles in hoftem impetum fecit. donec M. Herminius modico exercita ex intidiis Gatina via ad feenidem lapidem concurreret; quo factum elt ut circumventi caetique in medio praedatores, finisque ille enute vagandi Etruteis foerit. Hase Livius (12).

Vicus Vifferis.

#### Horti Almiani.

D

Par profecto effe videtur in locis obfourioribus confugere ad principes viros, inlustrioresque rerum auctores, ut in Asinianis Florris, qui eelebres ad nos pervenere, auctore corum incerto; unde non immerito videmut tribuiffe cos C. Afinio Pollioni, viro inter primores illius actacis fplen-

que Desario, qui afine invitera in Condio Regia Cardificatifini das Autorios Porcela, de los lam-mara is ino megles obligatos ANVIUSI qual-acter de augent bels terros fit, deux raspiphism fac-parios, attento citation bandiposito. (a) Hilferna, Lib. 1, op. 16. (c) Not. Hill. Lib. XXXIV. estp. 5, prop. Sento. (v) Porfejer, rip. 144.

didiffimo,& qui praeter cetera ornamenta pri- | A1 (5) itidem hanc Urbis partem videtur cemus bibliochecam dicando exomatam flaruis, ingenia hominum Rempublicam feeit, exftruxitque arrium Libertatis. Celebrantur apud Plinium (1), dum Apellis filique Cephilocoris e marmore o pera extollie. Afinii Pollionis monumenta, quae coniuncta cum Servilianis Horris praebuere cauffam interpretandi monumenta ipia Afiniana pro horto-rum aedificazione. Uteumque Afiniani Horti celebres exflitere; fiquidem Frontinus (1) aquam ..... (3) describens, eam inera secundum ab Urbe lapidem derivari adfirmat in specum Odavianum dictum; pervenireque in Regionem vise novae ad Hortos Asixoos, unde per illum tractum distribuerecur.

Area Radicaria .

#### Caput Viae Novae .

Haud temere Publies inter cetera Usbis infignia Caput Novae Vize possit, quum celebris admodum, latiorque via illa haberotur, quam Spartianus plateam adpellar, quum a M. Aurelio alioque Caracalla adeo munitam tradir, ur ceteris omnibus Urbis viis spectation force. Ac ca fane caustà ab ipfo exornaça fuiffe viderur e verus enim fuerat, quanquam priffinum Novae nomen retinerer, or iter cuntibus ad Thermas, quas ille Princeps magnificantifimas exactifica-verar, expedicius fimul, & celobrius redderetur; certe ad Antoninianas rhermas protendebarar. Hane viam ut eredam fuife pervetuftam ae celeberrimam, Solinus auctor eft, qui inter etteros Reges diversis fedibus inhabitantes Prifcum Tarquinium tradie habuisse regiam ad Mugoniam Portam fopra fummam Novam Viam, quod caput Viae Novae interpretandum eft. Nam & Livius (4) tradit M. Cedicium e plebe ho-minem in Nova Via, ubi tune Sacellum D erat supra acdem Vestae nostis silemio audiffe vocem clarsorem humana, quae Magifiratibus dici juberet Gallos adventare : quem locum, quum fapra templum Veflae effet in Foro ipio configutum, par ell anriquitos dediffe initiom, ur inde, emquam a capite via ad inferiora duceretur. Frontigus

lebraffe ; fiquidem Anienis veteris aquam pervenire, inquit, in Regionem Viae Novae ad Hortos Afinianos, unde per adiacentia loca diffribueretur. Hortos autem fuific celetres proximo capite demonstravimus.

#### Fortuna Mammola .

De Mammola Fortuna fupra fatis dictum puto, fi illud addiderim, quod non-nulli conucione magis, quam auctoritate nituntur, Fortunae effigiem undique resertara fuille mammis: quae uberum frequentia, auftore Macrobio , Ifidi rribuenda cii , quum Natura ipia terrena Soli fubiacente, quam dixere Indem, cuncta nutriantur.

#### Ifis Athenodoria .

Quum Ifidi, ut rerum naturae, fere cunfta deferantur, Apuleio telle, quae fingelis numinibus tribui folent, minime mirandum oft plurima Aegyptiis Diis fuifie erecta monumenta, unde ad differentiam idem Apuleius Campeniem, quod in Campo Marrio coleretur, adpellar. Isidem autem Athenodoriam, flatnarium opus conic-clarim ab artifice Athenodoro dathum, fire refertum uberibus, ut Macrobius (6) de. feribit , five quavis alia efficie fabricatum . Legimus enim apud Plinium (7) de Athenodoro Rhodio egregias sculpturae laudes, qui una cum Agelandro & Polydoro Lacoontem feulpfere Titi Principis domo, opus omnibus & picturae & flatuarine artis prae-poneudum. Ex uno enin eodemque marmore patrem ac interos draconumque mirabiles nexus de confilii fententia fecere Rhodii fculptores.

#### Aedes Bonac Deac Subfaxanos . (8)

Sacrificium Bonae Deae fieri peo populo fumma ceremonia per Virgines Vellales notum eft : quod Pullins Ciodius muliebri indutus veile polluit inligni infamia. dum Pompeium uxorem C. Caefaris, cuam deperibat, fluprare constur. Subfaxanac autem nomen ignorare ingenue faceor .

Signum Delphini . (2)

The-

<sup>(1)</sup> Hift. Natur. Lib. XXXVI. etc. 4-(1) De Aquaed. C. Unb. Rem. Art. 10. pup. 75. Supple . Action's Fermit . History Lib. V. cath the

tem ad Subianzanom aduisor , libenter Pascioclo refigiular , qui Deirrige. Urb. Ross. Reg. Urb. Xis. las abfollatoms pates , quand the faram mocus austronais audita effect houses.

(a) Publican del grandificano activatorem , èt cui fides de habenda , do Offinsa Orivilitzas trafessas de Leiton Deiphini figurom se fau Commenzatio de Reg. Urb. adrotaffa, mutari con dabemus, quem bie fprierepierum Urbem coniedture facile polimus; bis en m weieres triclinia adornars confereres , es deet Du-Cangus in Gloffaro i & Plinias Hift, Nov. Uh. XXX cap. st. sudos eff C. Gracebum Delphinos quina milibas fefferidan in Ideas santes babeifle,

Therm we Autoninianue . (1)

# Septem Domus Parthorum .

Parthicam virtutem fi profequi velimos perlongum sit, alienumque ab inflicato opere. Sed illad far erit adrigifie, bello plu-rimo vigente inter Romanos & Parthos, quo pax orta, obfides Romam miffi, Reges in urbe houorifice suscepti fune, starutum fuisse, ut ego quidem arbitror domicilium, quo publice, vel privatim Parchi homines uterentur; nude septem domus Parthorum Publius (2) dixit . Adnotatum enim a Sex. Aurelio (3) Septimium Severum , illum quem nemo praeter L. Syllam fludio, atque odio superavit, quum suos munificentia profequeretur , denaile nonnullos acdibus celeberrimis, quarum praccipuae, quae Par-thorum, ac Laterani dicerentur, exflitere.

Campus Lenerarius.

## Domus Cylonis .

Paullo ante positimus Septimium Angultum lupra cerezos, qui umquam fuere ex. ercuisse amicitias, immicitiasque, L. Sylla excepto, quippe cui id ufque adeo peculia-re fuic, ut vel fepulero tirulus interiberetur. In his autem, quos fibi fidos, gra-tosque Septimius munificentia prosequatus eft, exflitere Lateranus, Cylo Amulinus, Baffas, donati aedibus celeberrimis, quae Parchorum, ac Laterani dicerencur. Quapropeer Publius (4) non immerito recenuit Cylonis domum inter infignia, quae Romae fua actate fupereilent; quum prae-fertim dono iplo Principis adettiffe potuerint multa Cylonis ornamenta, quae do-mum inlustriorem reddicissent. Is Cylo suit, qui Praescellus simul & Consul, quum poll Septimii mortem concordiam inter lieros Ballianum & Getam fuafiffet ( graves enim inimicitiae intercedebane ) in fuspicionem venit . ne Getae partibus saveret : unde periit a miliribus urbanae cohortis, adco apud Principes vel egregia fides re cognita obnoxia iniurize est . Haec Sex. Aurelins (5), & Spartianus (6).

) De his fale Blender Lib. IL Hill, Rom. (1) In Regions Urbie XII. (3) In Epiton. Septimii Severi.

Cobertes IV. Vigilum .

Domus Cornificia. (7)

#### Privata Hudriani .

In privata Hadriani interpretanda quam domum habitaffe Aelium Hadrianum Caefarem existimamus, anteaquam ad imperium evectus foret, illud force libuit adteudere , variatum fuiffe pro ingenio Principum imperio ipío expetendo, deponendoque , Sullam enim nefciffe litteras , quod Dictaturam deposuerit, aiebat C. Caefar, cui perpetna Dictatura exitio fuit : At Dioeletianus Imperator magnam belisam imperium adferebat. Quapropter quod cogitalle compererat Augustum, illud depofuit , neque refumere vel rogatus est aufus , dicere folitus nihil effe difficilius, quam bene imperare, vendique ac decipi quem-vis optimum ab aulicis Principem. Antonanum autem Pium dictum ob pictatem in Hadianum, qui eum adoptaverat, deterritum magis, quam lietatum fuille fei nus, uli comperit fe adpellatum Caetarem, iussumque incolere Hadriani privatam domum, aegre de maternis hortis Arrize Fa-tidillae recessisse. Hace Iulius Capitolinus (8) .

Vici XII. (9)

Aediculae XII.

#### Seoulcrum C. Cellii .

Pro sepuleris habuisse veteres mausolea, pyramides, columnas, labyrinthos, aliaque husufcemodi monumentorum gene ra conflaucior fama est, quam id testatum elle oporteat : quam tupra fuis locis : ac przeferzim Scipionum monumento abunde dictum fit , quod alteram pyramidum ex his , quae in Urbe fupereffent , fuile faris conftat . Huius autem , de qua dicturi fumus, quum anlius certus feriptor reflet, qui meminerit, ad elogium marmoreze py-

<sup>(4)</sup> love oucket. (5) Love oucket. (4) lo Astonico Carneall. rap. 4. pag. 71%.

<sup>(2)</sup> Hie eft ille L. Cornificius, qui iuffa Augusti nede Dianne exfleuxie, ut reiert beerenius in Auguffo

<sup>(1)</sup> In Marco Associos Philofopho cap. 5. pag. 307. (8) Hafee Associos Philofopho cap. 5. pag. 307. (9) Hafee wines exament Pascirollus de Repuccik Urk. Rom. Reg. XII. quem, á edum út., confuls.

ramidi inscriptum consugiendum est. Litte- | A rae incifae funt ad hunc modum:

C. CESTIVS. L. F. POB. EPVLO . P. R. TR. PL. VII. VR. EPVLONVM

OPVS . ABSOLVTVM . Ex . TESTAMENTO DIEBVS . CCC. XXX. ARBITRATY . PONTI . P. F. CLAMELAE . HAEREDIS . ET. PONTILL . L. Scribit tamen Plinius (t) C. Cestium Con-

fularem fuisse virum, & qui paullo ante Neronem Principem Amazone circumferenda captum, & ipse Corinthiis admodum delectatus, fignum vel in praelio habuerit. Exstat certe pyramis, quam ipsi vidimus, lapide Pario ad regulam substructa, ca quidem altitudine & latitudine, ut mirum vi. deatur intra cccxxx. dies confici potuisse, ni a Principe viro opus, alioqui multi temporis, nimio sumtu, atque impendio superatum foret : ut in ambitiofa nimirum aegate, & quae nihil avidius concupisceret, quam quod posse essici negaretur. Constituta autem moles ipsa fuit in ea parte Urbis, quae ad mare vergit, Piscinae Publicae Regione intra Tiberim & Offienten Portam, ubi restituta a Christianis Pontificibus moenia arbitror, ne nimis longo Aureliaui ambitu in orbem ducta opus excre-feeret: ibi enim murus inter te cohaerer gantum pyramide interiecta, ita ut ab interiori, ac exteriori muri parte ima moles exflet; quod ipsum demonstrat, quemadmodum in primo volumine diximus, pri-ftino Aureliani ambitu deducta moenia fuiffe. Certe fiquis murorum fitum contempletur, profecto iudicabit eam partem, quae a Caelimontana Porta ad Tiberim ufque protenditur, non itidem ut ceteram in Latio constitutam, subducta ratione circumductam fuiffe, quod multis devastationitus accidisfe existimaverim, ut in longo per plani-tiem tractu maximeque exposito inruptionibus, quod Procopius (2), ceterique recentiores auctores testantur, Principibus, praefertim Christianis Pontificibus, qui supervenere ad usum magis quam ad ornatum Urbis animum adiicientibus. Verum de fitu ipso moenium ac mensura Urbis Baptifla Albertus (3) scite admodum disseruit, ut qui eam machinis mathematicis summo fludio profequatus fit ; vir, ut diximus, prae ceteris huius aevi antiquitatis amator, architecturaeque peritissimus.

Anno quo infigniter cum Vulfinenfibus pugnatum est , M. Ceditius (4) de plebe homo, nuutiavit Tribunis se in Nova Via supra aedem Vestae noctis filentio audisse vocem clariorem humana, qua Magistratibus dici iuberet Gallos adventare; quod, ut fit, propter obscurum auctoris genus spretum, & quod longinqua, eoque ignotior gens Gallica effet. Neque deorum modo monita ingruente fato neglecta, fed M. Furium Camillum humanam opem unicam ab Urbe amovere. At postquam Dii dederunt, ut una Furii virtute salus Pop. Rom. staret, desenso a Gal-lis Capitolio, vel iniqua auri pondera pa-ctioni adiicientibus, Camillus, ut erat diligentiffimus religionum cultor, quae ad Deos immortales pertinebant ad Senatum retulit: quo factum est ur fana omnia, quae hostis possedistet, restiruereutur, expiarenturque, expiatioque corum in libris Sibyllinis per Duumviros quaereretur: tum Ceretibus publice hospitium fieret, civitas daretur, quod Sacra Romana ac Sacerdotes recepissent: ludi Capitolini celebrarentur; quod Iuppiter Optimus Maximus fedem, atque arcem populi Romani in fummo diferimine tutatus effet. Expiandae etiam vocis nocturnae, quae nuntia cladis ante l'ellum Gallicum audita, spretaque esset, mentio inlata instumque templum Nova Via Deo Allocurio fieri : auri infuper quod Gallis ereptum de manibus fuerat duomillia pondo facra Iovis Capitolini folio a Camillo condita. Haec Livius (5) & Plinius (6).

## Porta Oftienfis, & Via Oftienfis.

Ostiensem portam putaverim ex his, quas Aurelianus novis moenibus conflituit, figuidem ante illum Principem hoc portae nomen haud facile reperitur, dictum, ut in aperto est, ab ostia Tiberis ostio posita, quo via a porta ducens tenderetur. Quod autem portam Pifcina Publica constitueremus, illud praecipue in caussa fuir, quod ab Ammiano (7) adnotatum est, quum de obelisco Constantini Augusti loquitur, molem illam, inquit subvectam suisse in vicum Alexandri tertio ab urbe lapide, unde Camuleis (8) imposita, tractaque lenius per Oftientem Portam , Piscinamque Publicam , demum Circo Maximo inlata Celebratur ab Eusebio Pamphylo & Via Osliensis, de qua

Templum Allocutii.

<sup>(1)</sup> Natur. Hift. Lib. XXXIV. cap. 8, (2) De Bello Goib. Lib. III. (3) De Arbitetà, feu de Opere Aedificator, Lib. IV. (4) Hace Levius Pifforiar. Lib. 5. cap. 32, (5) 1514 e. analth. inferior.

<sup>(1)</sup> Ibid. & paullo inferius.

<sup>(6)</sup> Nat. Hiftor. Lib. XXXIII. cap. 1. (7) Lib. XVII. pag. 507. (3) Chamblit eff in Froben, edit. excit. fed Salvinius corrigit in margine Chamblit.

videtur dixisse Procopius (1) viam (2) descri- AJ omnem Romam traduxit, & quum circa Pari bens ad Paulli Apostoli templum pertinen. tem porticibus aedificiifque maxime exornatam : quod & Baptista Albertus (3) mnuit, dum refert inter infignes ad Urbem vias exstitisse Ostiensem stadiorum quinque, regiam-que trans Tiberim M. M. D. pedum , quae ad Petri aedem protenderetur, munitam exornatamque plumbea fuperficie, columnifune marmoreis.

## Via Latina & Porta Latina .

Seiunctam a ceteris adpellari debere Latinam viam, quemadmodum & Flaminiam Appiamque, quod in Urbem persinerent, dictum facis superque. Neque est cur viae. ipfius nomen pluribus profequamur, quum palam fit : tantum addiderim inter infignes vias, quae a Strabone celebrantur, praecipuas Vias, quae a Stratone celebrantur, praccipuas fuifle Appiam, Valeriam, Latinam, ita tamen, ut Appia longitudine, & dignitate praestaret. Valeria in Pelignorum, Latina in Cassinatem agrum protenderetur, ubi ad Cassilinum oppidum Appiae coniungebatur, Procul a Capua novem fupra decem fadia.
Quod autem pertineret ad hanc Regionem
fatis indicii est porta eiusdem nominis inter Ostiensem Capenamque constructa novissimo murorum ambitu, quam iam inde fupra mille annos si repetatur , Latinam nuncu-patam fuisse constat : quam praesertim Aristides Smyrnaeus (4) de Urbe Roma ad Marcum Augustum feribat eas fuisse moles atque aedificiorum substructiones, ut Urbi urbs altera imposita fuisse videatur.

## Regio XIII. Aventinus (5)

Nullo fere capite instituti operis venia iustior est, si a vezo declinaverim, quam in Aventino monte interpretando : quum vetus quaestio sic, & apud eruditos quidem viros, quibus auspiciis mons Urbi additus, ac nihilo minus extra Pomerium habitus a ceteris excluderetur . Quapropter ut impedito admodum itincre pe-detentim progrediemur, undique citcunspicientes quae maxime offendant, donec ab his declinantes progredi longius, aut faltem posteris expeditiorem aditum relinquere poslimus. Ancus Martius, ut Livii (6) verbis utar, profectus Politorium Urbem Latinorum vi cepit : sequutusque morem Regum priorum, qui rem Romanam auxerant, hostibus in civitatem accipiendis multitudinem Tom. II.

latium fedem veteres Romanorum, Sabini Capitolium atque arcem , Coelium montem Albani implessent , Aventinum novae multitudini datum : addiri eidem haud ita multo post Tellenis Ficanaque captis novi cives: quem locum ut credam fuisse muro circumdatum Strabo (7), & Dionysius (8) faciunt; quo-rum posterior refere ab Anco haud parvam partem Urbi additam, feptumque moenibus locum Aveneinum dictum; quod & fecifie videtur Servius Tullus, dum Quirinali Viminalique primum, deinceps Efquiliis additis septem montes muro cingere ac proferre Pomerium adgressus est, in quo Dionyfium (9), Strabonem(10), Plinium(11)ceteris omissis habemus auctores. Verum de Aventino publicando lata lex est, M. Valerio & Sp. Virginio Coss. acriter repugnantibus, quum L. Icilius Tribunus plebis vir acer, ac lingua promeus, plebeis locum ad inhabitandum dividi in Aventino niteretur , qui collis multa filva confeptus ac infrequens tectis, maxime expositus novis fedibus videbatur.

Ceterum in Aventino illud praecipue quaeri folet, intra vel extra Pomerium fuerit; quod Seneca & Gellius, qui de hoc copiole differunt incompertum reliquere. Quapropter his obiter dichis, quae ad ominofum locum pertinent, quod eo plebs fecessisset, aut quod Remo auspicanti aves non advolassent, ad Elidis Grammacici veteris commentarium confugiemus : in quo, fi Gellio (13) credimus, fcriptum fuit, Aventinum antea extra Pomerium exclusum, post, au-Store Divo Claudio, receptum, & intra Pomerii fines religione observatum. Sunt tamen, qui contendant collem nudum moenibus relictum fuifie longo tempore, nonnulli muro circumdatum, neque tamen Pomeilo comprehentum , ita ut effatus ager, quod spatium nec habitari, nec arari fas erar, totius urbis circuitum complecteretur, Aventino excepto; quod fi vetera cunca diligentius adverterint, non facile obscuris dari posse lucem iudicabunt Nobis satis suerit haec admonendi.gratia disseruisse, ut legentium ingenia in requireado acueremus; id in extremo positum finem Aventino monti faciet, incendio multorum dierum, quibus duce Totila Roma corrupta, Aventinum una cum Capena, & Pilcina Publica pene abfumtum . Quapropter condonandum tempestati, si minus pro celebritate Collis vetustatem ipsam recensemus.

Gggg

Vi.

<sup>(1)</sup> De Bello Gothie. Lib. I. (2) Hace via percelebris est, quod io ea sepultus est Paullus Apostolus, teste Prud. Nepi' 549. Lib.

Fautus Aspontus Paulli via forvat Officeft.

(3) De Architech Lib. VIII. cap. 6.

(4) In Orat, ad M. Augustum.

(5) Consule Pitifeum in Lex. ad verb. Aventinus.

<sup>(6)</sup> Historiar, Lib. I. cap. 33, (7) Geograph, Lib. V. pag. 162, (8) Lib. III, pag. 183, (9) Lib. II, pag. 183, (10) Geograph, Lib. V. pag. 257, (11) Hist. Nat. Lib. XVIII, cap. 1, (12) Noct. Atticar, Lib. XIII. cap. 14,

Vieus Fidii . (1)

Vicus Frumentarius.

Vicus Trium Vierum .

Vicus Cefesi .

Vicos fumfiffe nomen ab incolis eius loci fupra demonstratum est. Cesetium nomen eelebre tantum apud Suctonium invenio . Cesetius enim Flavus una cum Epidio Marullo Tribuni plebis, hominem, qui inter novas populi adelamationes statuae Caesaris Dictatoris coronam lauream candida fascia praeligaram imposuisser, in vincula conjecere, coronae fafcia detracta: quare Caefar indoluit, seu parum prospere motam regni mentionem, seu, ut feiebat, ereptam fibi gloriam recufandi . Nam & Lupercalibus pro rostris a Consule Antonio, qui postea Triumvir suit admotum faepius capiti diadema repulit , atque in Capitolium Iovi Optimo Maximo milit. Utcumque Tribunos plebis Marullum & Cesetium graviter increpatos potestate pri-vavit; quod usque adeo moleste tultile populum ferunt, ut Q. Maximo suffecto tri-mestri Consule theatrum introcunte, quum lictor animadverti ex more iustisset, ab universis conclamatum sie non esse Maximum Consulem post remotos Cesetium & Marullum Tribunos; quinimmo reperta funt proximis Comitiis complura fuffragia Confules eos declarantium; adeo vel plebi invifa est interdum nimia potestas.

Vicus Valerii.

Vicus Laci Milliarii.

Lacus plurimi generis repetere super-vacaneum est: Milliarium autem verbi vim folum intuentibus fatis pater a tractu iplo longitudinis dictum; unde & milliarium au reum in capite Romani Fori statutum. Verum quum in lacu iplo parum conveniat recta itineris mensura, restat, ut in orbem ductum lacum arbitremur, five passibus, five cubitis metiaris: quod etfi permagoum exliftat spatium, in vasta admodum Urbe minime indecens haberi potest : quum praefertim ea ubertas aquae in Aventinum ufque perduceretur, ut eam indulgenter nimis comparando Caffiodorus (2) Nilo flumini anteponat: fiquidem refert dorsum ipsius montis, tanquam convallem aliquam a fluenti Claudiae aquae alveo inrigari.

Scalae Gemoniae .

Ad ea, quae in Spoliario diximus de Scalis Gemoniis id tantum viderur adcedere, suggestum per gradus fuisse substructum perspedissimo Aventini loco Forum versus, ubi publice in noxios animadverteretur . Nam in Auli Virellii caede, quum foeda ludibria in Principem a Tranquillo (3) describerentur, religatum post terga manibus, iniecto cervicibus laqueo, veste discincta seminudum reducta coma a capite, ut visendam praeberet faciem, neve submitteret; id mihi satis indicii fuit, ut existimarem gradus Gemonios, quo tandem Virellius perductus excarnificatulque elt, locum fuifie, ubi noxios suppliciis adficerent.

Porticus Fabaria.

Schola Caffii .

Vieus Fortunati .

Fortunatus, a quo forte Vicus dictus non reperio infigniorem illo, quem Val. Martialis (4) celebrat , quum Selium infeclatus petille eum inquit centenariam por-ticum, hoc est centum columnis exornatam, Pompcii aedificia, nemoraque, ac Fortu-nati balnea (5).

Vicus Capitis Canteri .

Vicus Trium Alisum.

Scio fore plerofque, qui me indagatorem nimis fuisse antiquitatis putent : qui si reputaverint, supra quam ego sum opus fuisse adgressum, ea lege, ut proferrem in medium cuncta probanda doctioribus, profecto studio nostro condonabunt, siquid audacius cupimus effe tentatum . Publius (6) . siquis diligentius adverterit, ea recenset sui admonendi caussa, quae sua tempestate ex-stitere, aut quum esse desissent, retinere pristina nomina; unde patuit nobis conie-

Horres Aniceti .

<sup>(1)</sup> De hoc Vico exflat mentio in Tabula Regionum , & Vicorum inter Gruterianas Inferipuones pag. 250.
(1) Variar. Lib. L

<sup>(3)</sup> In Vitellio cap. 17. n. s. (4) Epigrammat. Lib. Il. Epigr. 14. v. p.

<sup>(5)</sup> Balnea Fortunati, Faufti, Grylli, ac Lupi publica Romae fuerant, ad quae multitudo lavandi gratia Romae fuerant , ad quae multitudo lavandi gratia adcedebat datis symbolis balneatoribus hisce merce-

<sup>(6)</sup> In Regionibus Urbis.

no loco a primordiis urbis celebri aufpiciis. fuific vicum infignitum zorois, vol marmoreis alitibus, quae praecipuae in aufpicatu haborcotur, triumque alitum diftum. Aves autem volatu aufpicia facientes, fi Fest. Pompeio (1) credimus, purabantor butco, aquila, vulturius, fanqualis immofculus. Verum ex his, quae praecipuae habitae diffieile cognitu, quam Plinius (a) avium genera plura depicta effe referar in Etrufea disciplina feculis non vifa, quae ur in multa gula defecisse admiratur . Quinimmo Romani augures, qui aetate Plinii (3) claruere, inter quos Umbricius fuit, finqualem, at-que immufculum magnae quaeffionis habue-runt, unde quidam post Nutiam inclitum augurem , vilas non effe Romae adferuere. Plinius (4) vero, quod verifimilius est, in multa defidia rerum omnium minime a. gnitas arbitratur .

## Viens Noons, Viens Lareti Minoris.

Urbes & cetera ex infime erientur , retinentque faepe vestigium profini foli, ot Lauretum, Corneta, Fagural, Esculetum, aliaque eiufmodi cetera; multa enim filva confeptam fuifie Romam conflat . Duras & in Urbe, Plinius (5) inquir, impofium nomen loco , qui Lauretum (6) in Auentino vocatur, ubi filos lauri fuit. Varro (7) autem Lauretum dixit a filva laurea. quod ibi exeifa , & aedificatus vicus . Minoris vero, ac Maioris differentia, ut in multis faus cognita.

#### Vicus Armilaftri (8).

Armiluftrum in promtu est cognosce re festum apud Romanos, quo res divinas armati celebrarent, rubis in facrificio ca-nentibns. Veram locum nobilitavit maxime Tatii Regis monumentum ibi a Roma. lo extructum, potteaquam ei iusta magnifice fecifice. Caedem enim Tatii a Laurentibus, quum minus aegre, quam par erat, Romalus rnliffer, tamen in funere, ut regium virium, quae ad officium communis regni pertinerent , cuncta praestitir . Neque me fugiont verba Ter. Varronis (9) adferentis Laurentum dictum, quod ibi fepolcus fuerit Tatius, qui a Laurenribus in-

Eurae adieus, ut existimammus in Aventi- A cerfettus est. Sed minime a vero discrepae Armilestri ambite locum monumento fuic fe constitutum, quod Laurentum dicere-tur: promifcue enim accipi folitum a voreribus id loquendi genus in aperto eft.

#### Aedes Confi.

Conform, quum fapra in sede eins numinis fabrerranea profequurus firm, non eft ut reperam, & illud fubdiderim, opus hoc forte fubstructum, ad differentiam illius, quod eircumfoffa rerra , ut inquit Diopyfeus (to), fubterraneum dicerctur.

#### Vieux Columnae Lignene .

Ur longe profpicientibus en primum obveniunr, quae eminentiora funt, ita nobis abdita nimis pertervantibus infigniora prius obverfantur. Quapropter ex ligacis columnis, quae multiplices exflare porucre Publii temporibus, vel, quod verifimilias est, indidere locis nomina, nulla potion nohis referenda vifa est illa, ex qua anguis elapfus, mirabile prodigum, in cauffa fuit, cur Tarquinios Superbus, unus e Regibus, mitteret Delphos ad maxime inclium in terris oraculum confulendum. Intento enim Regi colonis mirtendis Signiam Circeiofque, przefidia Urbi futura terra, marique , portentum terribile vilum . Anguis ex columna lignea elapfus, quum rerrorem, ac fugam in regiam fecillit, ipfius Regis non tam fubito pavore perculie poctus, quam anxiis replevit curis. Itaque, quum ad publica prodigia Ecruici tantum Vates adhiberentur, hoc velut domellico exterri-rus vifa Tarquinius Delphas mittere flatuit : neque refponfa fortium ulli magis commicrere , quam Tito , & Atunti liberis . Ita Superbus, cui ennita divina atque humana promifeua foere, religione tactus, liberos unicum regni practidium per ignotas ea tempeltate terras , ignotiora, maria , ia Graeciam mifir. Hace Livius (11).

#### Minerva in Aventino ..

Numina pro flatuis Deorum efficiem refeentibus diximus fuille ufurpara in Gracciae urbibus ; unde exempla ad Romanos pervenere, ut cetera permulta . Minervam autem in Aven-

<sup>(</sup>y) De Ling, Lee, Lib, IV. cay, ys.
(7) Heins estem Vel resensiel Tabela a Gentero relilar, series Heanines,
(se) Lib, III. Secretare attention of the control of the con

Dec. V. peg. 16a. (11) Hillerier. Lib. L cap. 56-

<sup>(1)</sup> De verter. Sgrife, ad borum artem namies , & (s) De verbot. Éguido. al boran relum assulers , à
pratéries verbe Lanquid.
(1) Notus. Hiffen. Lib. A.
(1) Mot. Lib. XIV. in fine.
(2) Dal. Lib. XIV. in fine.
(3) Dal. Lib. XIV. in fine.
(4) Dal. Lib. XIV. in fine.
(5) Dal. Lib. XIV. in fine.
(6) L'accurum habeten enforme enférience , de Pablis Wébario Golfen neura expéditable. Adde S. Tabelem Regionous xe Verenus Uriles Recess in Grassiano
Thélasse psp. CCL.

tino dictam putaverim ad Medicae Catulea- A. & Macrobius (5) ex traditionibus Varronae , Chaleidicacque differentiam , quae diversis Regionibus forent.

#### Vicus Materiarius.

Materiarius Vicus a materia. Quantopere autem res lignaria Romae exerceretur, cum cetera ufu necessiria, ut in vasta opu-Jentaque Urbe fatis arguing; tum luxus nimius in peregrina materia ex India, Manritania, & Rheria devehenda, unde hebeons, cedrus, lothus, larix, ceteracque arbores inter pauca nitidioris vitae infrumenta habitat. Verum , quod & multo maximum est, temporaria spectacula, quibus praeter ceteros impensius studuit Curio (t), Scaurus, Nero, ea trabinm copia constirere, ut vel annalibus Populi Romani referrentur . Scribit enim Tacitus (2) Nerone fecundum , L. Pisone Cos. diurnis Urtis actis fuiffe adnotatum inter pauca memoratu digna , fundamenta , & trabes , quibos molem amphitheatri temporarii apud Campum Martis Caefar exftruxerat . Curionis vero illius, & Scauri Sullae privigai opera ad tempus exiltracia profequi supervacancum est, quam pro miraculo a C. Plinio (3) posita constet ea extitisse, quae nniversum Populum Rom. verfatili libramento cape- C rent .

#### Views Mandiciel .

Mundicici, vel Mundirii Vicus ( utrumque reperitur ) corrupeus locus videri poteft ; its timen at a mundo proveniat : five quod ibi pura , & laura quaedam deliciarum genera venirent, quae ad mu-liebrem cultum perginerene; five fubfirachus locus fucrit , partim fubterraneus Diis confeeratus Manibus. Mundum enim per cetera claufum ter in anno patere Veteres existimarent, postridie Vulcanalia, ante diem tertium Nonas Octobris, & ance diem fextum Idus Novembris, qui dies religios habiti, propterea quod occulea, & abdita religionis Doorum Minium in luceni proderentur. Per hos dies flatos agere quid in Republica religio erat; non cum hofte manum conferere, non exercitum feribere. non comitia habere licelus, neque quid aliud agere , nifi , quod ultima necessiese coegiflet. Hoc Fest. Pompeius (4) . Verum

nis multo copiofius de Mundo differuit -Mundus enem , inquit , facrum Diti patri , Or Proferpinae dicetum, quem Pater Desrum triftium , etque inferûm , quefi innue paret; propreren non modo greelium committi, verum, & deledum rei militaris eauffa bajere , militemque proficifei , navem folvere , axorem liberum queerendorum gre-tia ducere religiosum eft.

#### Vicus Loreti Majoris , ubi erat Vortumaus . .

Satis fupra dictum in Loreto Minore. quod & huse loco convenit . Tantum adiiciam facrificium Dianae (6) in Aventino fieri, Vortumnoque in Loreto Maiore. Sic enim su Rom. Fastis adnoestum est (7).

## Vicus Fersunne Dubine .

In hoc capite, veluti & in proxima Regione adparer, quod alibi diximus, locos interim recinuiffe operum nomina, quum illa defeciffent. Nam Vicus Almae Veneris, ur & Fortunge Dubige tantum reperiuntur numinibus ipas haud comparentibus, quod in Templo Dianae, & Fortuna Mammola aliter evenit; opera mortalium vetuffate ita variante, ut alia dorent, alia definant effe pro eventa serum . Fortupae antem inditum fuiffe Dubiae cognomen haud abfurdum elt in tanta mortalium infeitia. Nam fi origines rerum incognitate, quod nonnulli contendunt, Fortuuse nomen imposuere, iure oprimo dubitare possumus de iis motibus, qui a Fortunze numine proficifcuntur, Fortunamque ipfam, ceu mortalibus dubiam, fiti vero constantem colere, venerarique ut & de Vifcata Fortuna Plotarchus (8) differnit, quafi ab ea procul capiamur inhaereamufque fuis inlecebris, veluti infidiis impliciti.

#### Armilefram .

Supra dictum in Vico Armiluftri.

Templum Lunae in Aventine (0) .

De Luna fidere povissimo facis disfenumus. In Aventino autem dictum arbitror ad eius differentiam, quae in Palatio fletir Nochluca a M. Varrone (10) adpella-

<sup>(1)</sup> Hie aft illa Cario , ad quen platinus spiffalus fertbir M. Tullius Coom.
(1) Annal. Lib. XIII. cip. 3x, prg. 3c2.
(3) Confidendus Plenius Nat. Hull. Lib. XXXVI. cap.

<sup>15.</sup> Eins verbe fant : Theatre das les maeliges cardinum feguiram perfaite fojperfa tiera-

a) De Verlotum Signific, ad verfs, Mondam, (1) Stearest, Life, L. cap. 16, png. 106, (6) Ara Disone farm feit in Aventure: halas mominity Vetus lefetigetis in Generation Thefact, pag. XXIII.

<sup>(</sup>r) Cock Seperies Studenson Tabuless Regionum & Vicount posse Gruttum pag. CCL.
(3) Quasti. Rom. csp. 23. De Fortuses numica legi moment Lil. Gytaldus Systeg, Don. XVI, pag. 451. (a) Adjeimt Ovid. Lik. III. Falles, sprin \$13. Lanes

temptum hor its juluffret; Lone regit menfer ; beier grapes temper to Finit Acettine Lone colonde tegt . (10) De Ling. Lat. Lib. IV. cap 10.

celebratum fuisse sidus validisimum, Livius (1) auctor eft, quim atrox tempestas coorta multa facra, profanaque loca conrupit. Forem enim, ur cetera omittam, ex aede Lunae, quae in Aventino erat, raptam fuftulit, & in posticis parietibus Cereris templi adfixit . Quinimmo & C, Gracchi ab Urbe fuga aperte declarat aedem hane in Aventini dorfo exflitific, quippe qui feditione intestina exagiratus, accersitusque per adparitorem, quum in Senatum non veniffet, armata familia Aventinum occupavit; ubi a Lucio Opimio victus, dum a remplo Lunae descendit, ut per Trigeminam Por-tam sese eriperet, a P. Lestorio impeditus demum Ponte Sublicio ad Furinae pervenit . Hoc Cor. Nepos.

# Templum Commune Dianae .

De remplo infigni omnium, quae veteres umquam Dianae consecrassent, quum in Aventino Clivo Maximo constitutum esse voluissent, parum pro loci ipsius amplitudine, ac templi celebritate auctores prodidere; aut, quod vero fimillimum eft, ab illis memoriae prodita, ar per manus tra-dita minus permansere : quod, ut in multis, vitio temporum factum putaverim. Nam mea quidem sententia tantum abest quod nonnulli nimis anxie antiquarii contendunt fere cuncta id genus coniectura aliqua confequi posse, ut ingenue fatendum fit, non modo aedificiis, quibus pronior, facilior-que iactura est, sed in litteris honestarumque artium disciplinis, ne minimam quidem partem veteris illius dignitatis posteros suisse adfequutos .

Verum ut ad ea tantum, quae earptim conlegimus defrendamus, primus omnium Servius Rex audor fuir, ut Dianae fanum populi Latini cum populo Romano fa-cerent. Festus enim dies servorum Idus Augusti vulgo existimabantur, etti in hoc aliqui diffentiunt, quod co die Servius Tullus aneilla natus acdem Dianae in Aventi. no aedificaffet, cuius tutelae cervi effent, a qua celeritate fugitivum cervum vocarene. In his Livium (2), Fest. Pompeium (3) Macrobium (4) habemus auctores. Quod autem pertinet ad ipfius templi formam, nihil comperio praeterquam illud Vitruvii (5) in diaftyli compositione haud temere ponendum intercolumnium craffitudine trium columnarum, ut Apollinis & Dianae templis usurpatum: qua dispositione id maximum inesse vitium, quod epistylia ob nimium intervalli spatium in ruinam proniora

ta. Verum ut adseramus & in Aventino | Al funt. Rurfus in nemore eiuselem templi argutius excogitatum fuiffe, inquit, ut ad humeros pronai, hoc est vestibuli, dextra. ae finistra nemori adiectae columnae exstitis. fent. Neque fum nescins a Tito Livio (6) fuille hoc adnotatum. M. Aimilins alter Conful agros Ligurum, vicosque, qui in campis, aut vallibus crant ipfis montes duos, Balliffam Suifmentiumque tenentibus, deuffit . depopulatufque eft : deinde cos , qui in montibus erant, adortus, primo levibus praeliis fatigavit: postremo coastos in aciem defcendere, iusto praelio devicit: in quo & aedem Dianae vovit.

## Thermas Varianae.

Duo concurrunt, quibus credam Varium Heliogabalum, unde Thermae Varianae dictae, ad balnea adiecifie animum, Principis ingenium fere omnium profufifimi, & Aventinus, Regio latiffima maximeque Thermis opportuna ob aquarum ubertatem, quae arcuato opere in fummum ufque verticem collis perduceretur; quod & Lampridius (7) videtur indicasse referens Heliogabalum sludiosum nimis suisse balneis exstruendis, unde & illae publice in Palatio constitutae, quibus regiae simul aedes populo exhiberentur, ut praebita opportunitate viriliores homines, quos bene nafatos adpellabat, deprehenderentur. Neque fum nescius Quinctifium Varium, a quo clades illa dicta, infignem fuisse virum: sed nondum in usu fuerant Thermae, quippe quas pri-mus M. Agrippa Romae ostendit: neque post illum reperio, cni magis guam Vario Heliogabalo tribuendum sit hoc substructionis genus.

# Templum Libertatis .

Dedignantur interim, ac prope fastidiunt opera nonnulli Principum, existimantes profusiores illos pingendo referendoque, in templis, fi quid animo hacferat, quod ad memoriam posteritatis pictura testatum esse voluissent, qui si vetustiora repetant, & ea quae a clarissimis viris stante Republiea celebrara funt, profecto condonabune Principibus, fi nimium fibi indulferint ea repraesentando, quibas maxime adseerentur. Nam vigente in Italia Punico bello, quum quatuor millia volonum militum, qui pugnaverant fegnius, nec in castra Poenorum inruperant, simul metu poenae in propinquum collem fecesiifent; postero die per Tribunum militum inde deducti, concione militum advocata a T. Graecho Proconfule

<sup>(</sup>r) Historiar, Lib, XL. cap. 2. (2) Historiar, Lib, I. cap. 45. (3) De Verbor, Signatic, ad verb. Servoruso Dir., (4) Saturnal, Lib, I. cap. 13. pag. 23.

<sup>5)</sup> De Architectur, Lib. III. cap. 2. (c) Historiar, Lib. XXXIX. cap.s. (7) In Antonino Heliogabalo cap. 8.

supervenerant, ubi, etfi agitatum fuit de vir- 1 A1 tute atque ignavia commilitonum, prout cuiusque opera in acie stetisset; tamen quod ad volones adtinet, placuit omnes liberos esse, neque eo die, quo tanta de hostibus parta victoria foret, quemquam castigatum iri: ad quam vocem, quum clamor militum ingenti alacritate sublatus esfet, ac bona cuncta Populo Romano, Gracchoque ipfi precarentur, tum ad Beneventum propinquam urbem lacti praedam agentes per lasciviam ac iocum ita ludibundi rediere, ut ab epulis celebri festo die actis, non ex acie reverti crederes: quibus Beneventani omnes obviam ad portas effusi comple-Cli milites, gratulari, vocare in hospitium, adparare convivia in propatulo aedium, ad ea invitare, orare Gracchum, ut epulari permitteret. Gracchus igitur indulfit, ut in Publico omnes ante suas quisque fores vescerentur: prolata omnia; pileati, aut lana alba velatis capitibus volones epulati funt; partim adcubantes, partim flantes, qui fimul ministrarent, vescerenturque. Gracelio digna res visa est, ut ad memoriam insi-gnis pictura referretur. Itaque posteaquam Romam rediit, simulaerum celebrati eius dici pingi iuslit in aede Libertatis, quam pater eius in Aventino ex multatitia pecu-nia faciendam curavit, dedicavitque. Hacc Livius (1).

Aedes Bonge Dege in Aventino.

#### Privata Trajani .

In Traiani privata dicendum, quod in privata Hadriani adnoravimus, exsitisse domos, quibus Caesares incoluerint, anteaquam imperium inirent.

# Thermae Decianae .

Decii nomine a Senatu dedicatas fuisse in Aventino Thermas nomo est paullo adeuratior vetustaris qui neciat. Decius autem Traianus didus, ob morum similirudinem, nomen optimi Principis iudicio Senatus meruit, adpellatusque est. Nam his artibus & pace, & bello Imperium tenuit, ut ni in Christianos faevistet, eclebriore multo fama, laudisque praeconio ad posteros inlustraretur.

# Remuria.

Iam primum omnium fatis eonstat, Numitori Regi Albana re permissa, Romulum Remumque ad novam Urbem intendisse animum, ut in his locis, ubi expositi, educa-

tique essent, Urbis de suo nomine dictae exftaret ad posteros monumentum : intervenisse deinde his cogitationibus dominandi libidinem, insitum mortalibus malum, atque inde foedum certamen coortum a fatis miti principio, fiquidem gemini estent, nec aetatis pudor discrimen faceret, ut dii, in quorum tutela ea loca effent, auguriis legerent eum, qui nomen novae Urbi daret, conditamque imperio regeret. Palatium igitur Romulus, Remus Aventinum ad inque gurandum templa cepere: unde altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur, quando in turba ichus Remus cecidit. Ita folus potitus imperio Romulus, Remum in Aventino, quem sibi delegerat sepeliendum curavit: Remuria autem dista Remi ipsius habitaculum, ut & locus in summo Aventino, ubi de Urbe condenda fuerat auspicatus, quod Dionysius (2) & Feftus Pompeius (3) testantur, ut ceteros omittamus.

Atrium Libertatis in Aventino .

## Mappa Aurea .

Mappa usitatum Circo nomen, ut a Fabio relatum est, qui Punicam vocem liaberi adferit. Spectaculum aurigae praebent Ruffati, Albati, Veneti, & Praffini mappas in Circo quaerunt. Cassiodorus (4) diligens quidem scriptor, sed minus Romanus, ut qui genere Gallus Theodorici Regis ab epistolis fuit, ita particulatim prosequirur Circiensia spectacula, ut nonuulla connumeret ad ea pertinentia, quae alibi non temere in-venias; adeo vel esse desiere vetera digua memoratu, vel recentia priftina obscuravere. Quod autem ad mappam ipsam adtinet, fignum futuri certaminis, hine originem traxille refert : prandium enim protrahente Principe, quum populus spectandi avidus aegre ferens moram munus efflagitaret, ille mappam, quam in manibus habebat pes fenestram deiecit desiderio populi satisfacturus, quandoquidem iam adesse spectaculo Principem existimarent : qua de re usurpatum ferunt, ut dato mappae figno certum adesset Circensium munus. At unde mappa aurea dicta, minus est nobis relictus coniecturae aditus, quum pro loco, ut in cete-ris, Publius adnotasse videatur, ni ut in mica aurea diximus, quam conftat fuisse coenationem, fuggestum aliquod exornatum auro existimemus, unde propalam mappa ipsa populo exhiberetur: dictum ab ornamenti genere, vel quod mappa, quae superstaret aurea esser, promiscueque id accipi solitum. Lo-

<sup>(1)</sup> Historiar. Lib. XXIV. cap. 16, (2) Lib. L. pag. 73, edit. Sylb.

<sup>(3)</sup> De Verbor. Signific. ad verb. Remuria.'

Locum vero in Aventini Regione fuisse A stae a Veijs essent, amoliri tum Deum dominime abhorret a verifimile; fiquidem Circus inter Aventinum Palatiumque constitu tus foret , montisque radicet ad Circum usque protenderentur .

#### Platanen .

Falfo ereditur a nonnnllis parum pro maiestate Romani Imperii vetera censentibus, luxuriam immigraffe Romam Principum temporibus, quum platanum peregrinam arborem umbrae gratia tantum e longinquo petitam conflet cirea captae Urbis aeratem. Haec enim, ut est nazura mortalium novitatis avida, per mare Ionium (1) lum novitatis avida, per maie todati (1) in Diomedis infulam primum inveda, inde in Siciliam transgress, demum in Urbem pervenit, tantoque postea in honore habita, ut mero infuso enutriretur, compertum id maxime prodesse radicibus. Quin immo. Hortensius ille haud minus deliciis, quam eloquentia infignis, quum ad constitutam diem minime adeffet , abitio cius rus adcepra est, quod platanos inrigare, cogeretur. Huius arboris commendatio, ne Licinii Mutiani portenta umbrarum nune profequar, non alia maior est, quam folem aestate arcere, hieme admirtere, unde magis princeps luxuriae ambitus admirandus. eft, existimandusque luxus nimis, in ceteris fuccos, & unquenta distillantibus. Haec Cicero (2), & Plinius (3). Platanon igitur pla: tanis confitum, maximeque exornatum locum putaverim, de quo viderur dixisse Val. Martialis (4)

Proxima centenis oftenditur urfa columnis .

Exonnant fidae qua Platanona ferae.

Templum Iunonis Reginae A Camillo DD. Veiis Capeis (5) -

Iunoni delatos fummos honores primaque lectifternia habita, ut quae interprincipes deos coleretur non est faepius repetamus. Iunonis autem Reginae, five Matronze aedes infignem originem habet, quum in Veiorum expugnatione a Eurio Camillo Dictatore vota dedicataque sit, posteaquam eius nomen Romam translatum est : quam celebritatem referre haud absurdum fuerit; fiquidem maiori honorificentia translatos Romam deos, ufque ad ea tempora nufquam invenerim . Iam quum humanae opes egena, ipsosque deos, sed colentium magis, quam rapientium modo cepere : namque delecti ex omni exercitu invenes pure lauris corporibus, candida velle, quibus deportanda Romam Regina Iuno adfignata erat. Venerabundi templum iniere primo religiose admoventes manus, quod id fignum more vetufto nili certae gentis Sacerdos adtrettare non effet folitus. Deinde quum quidam, feu fpiritu divino tractus, feu iuvenili ioco, visne ire Romam Juno, dixisset; adnuisse ceteri deam conclamaverunt : inde fabulae adiectum est vocem quoque dicentis, velle, auditam; motam certe fede sua parvi mo-limenti adminiculis sequentis modo, adcepimus levem, ac facilem translatu fuiffe, integramque in Aventinum aeternam fedem fuam, quo vota Romam Dictatoris vocaverant , perlatam jubi, templum ei postea idem qui voverat Camillus dedicavit. Delubrum autem fummo cultu deinde fuille, celebratum testatur signum aeneum Matronae Iu-noni dicatum, quod in adventu Hannibalis ob tetra prodigia infpectis, fatalibus libris inter cetera supplicia belli avertendi in A. ventino sequuta posteritas dedicavit. Testatur & infignis fupplicatio, qua feptem & viginti Virgines longam indutae vestem carmen in Iunonem, Reginam, canentes iere ; edictum ad Decemyiria, facrificium Punico bello, qui virginum ordinem fequentes, co-ronati laurea, practextatique pompam ab acde Apollinis in Aventinum usque per celebriora, Fori loca, perduxere .

## Forum Piftorium .

Haud ab re eft, ut in Aventino, Regione, ubi Vicus Frumentarius fuit, res pifloria exerceretur: unde Forum dictum. Pistores autem, auctore Plinio (6), Romae non fuere ad Perficum ufque bellum, annis ab Urbe condita fupra quingentos. octogiata . Ipfi panes faciebant Quirites , mulierumque id opus erat ; frugalitate , ut equidera arbitror , adhuc obsiltente, ne repens luxus domesticum decus commacularer. Artoptesiam genus id operis pistorii Plautus (7) adpellat in Aulularia, si Plinio (8) adcedimus, ex traditionibus Attei Capitonis, quippe qui tostum panem lautioribus coquere folitos refert : piltores vero tantum eos, qui far pinserent, nominatos. Coquos enim minime habebant in fervitiis, verum ex macello conducebant ..

<sup>(</sup>i) Haco vide penes Patric. de Inflita Repub. Lib. VII.

<sup>(</sup>i) Hance vide pener ratio, are minim acquess. Call Vis. (2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

(2015).

Ego bine artoptum en proxuma utendam peto

Ara Ionis Elicii.

Pie fimul & prudenter a Numa Rege faera publice, privatimque inflituta; ut elfer quo plebs aliquid agendo occupata confultum veniret ne minime fufpiciendo uumina militaribus artibus intenti animi, bellandi fludio luxuriarentur. Nam instructus Numa disciplina illa terrica veterum Sabi-Numa risciplina illa terrici veccium sano norum, quo geuere uullum olim inconru-ptiva fuir, non modo czeleftes caeremoniaa infliciur, fed lufla quoque functoria, placan-dofque Macer, quaeque prodigia fulmini-bus aliove modo miffa; unde lovi Elicio ad ea ex mentibus divinis elicienda ara in Aventino dicata, nbi faeris quibufdam, ac precationibus confulendaque procurandaque forest, quae aufpicüs evocarentur. Haec Livius (1). Plinius (2) autem, ut omittamus cettros, de falminibus evocandis copiofe differit, refereque ex annalium memoria, id faepius a Numa Pompilio facti-tatum, quod post Regem Numam parum rice imicatus Tullus Hostilua graves poe-nas dedit, siquidem scus fulmine est. Hine quamvis naturae imperare audacis fit animi. veteres facra, & lucos, & asas habue. re, inter quae Statorem, Tonantem, Feretrium, Elicium, ceterosque generis ciusidem.

#### Ara Evandri.

Dionysius (3) adeuratissimus quidem seriptor ea differit in primordus Urbis descri-bendis, quibus indulfit ui nium, ut Carmentae fieuci ceteris heroibus imagines, & aras erectas fe viciffe adfirmet : Carmentae quidem sub Capitolio iuxta portam Car. mentalem; Evandro autem in colle Aventino a Porta Trigemina uon procul. Ne. que est eur hoc loco Areadum genus repetamus: unde Evander profugus ex Peloponneso eas incolnerit terras, ubi postez pervenienti Herculi facra inflituit . Satis D enim ad rem fore existimavimus supra demonftraffe, Evandrum auctoritate magis, am imperio tenuisse loca , ubi deinde Roma fuit; augustum quidem virum miraculo litterarum rei novae inter rudes artium incolas, augnífioremque divinicate credita Carmenrae matris, quam fatidicam ante Sibyllae in Italium adventum miratae hae gentes fuerant .

## Transliberim Reg. XIV.

Transliberim vocabulum nulla interpretatione indiget, quum per se notum sit.

(1) Hiftorier, Lib. I. cap. ro. Adde & Ovid. Paffer,

Lib. III. verfe 127.

Al Initium antem & origo adiiciendae circumaditcentis Tiberi regionis inopia loci handquaquam fuit; fed nequando ea pars, quod arduus mons Urbi imminest, ab hottibus occuparetur. Quapropter Anco Regi laniculum olim Antipolim diftum Urbi addi . muroque, & Sublicio ponte ad commodiratem itineris muniri placuit. Vaticanum autem, adiacentem Ianiculo regionem, quae prata Quinchia adpellabantur, moenibus circumdatam usque ad multa compora apud nulloz auctores invenio: nam ea tempeltate, qua Rex Porfena Ianieulum infedit, ut apud Livium (4) legimus, quum Urbem ipfam Romani fepiissent praesidiis, alia muris, alia Tiberi obiecto turiora vifa funt & in eo fermone, quem Ciceronis temporibus Capito habuit de Urbe augenda, ut in primo volumine diximus, a ponte Milvio Tiberim perduci feeuudum monces V2ticanos, Campum Martium tum aedificari ntiebant; Campum vero Vaticanum, quali Martium Campum: quo fir, ne facile adducar Vefpafianis, atque Aurelianis tempo-ribus relitium fpacium moenibus excluium ad fepulcra, & ludiera pro fludio Principum, ut antea fervatum fuerat. Certe Gothis Urbem oblidione prementibus, at Proeopius (5) auctor eft, Romani Ianiculum eircumadiacentemque planitiem ad ripam usque fluminis muniere, quum locum aditu facilem maximeque exposeum hosti aninadvertificnt : quem postea Gothis invaden-ibus devastatum, inflauratumque portis ac nornibus ab Arcadio & Honorio victoribus ritulus declarat Portae Portuenfi inferiptus. quod & Claudius Claudianus in Panegyrico , dum Honorium maxime laudae , viderur ce. lebraffe .

Regionem sccere insignem, cum alia permulta, de quitus fuo loco particulatim dicemus; tum prae ceteris quod Priverna-tibus, Velicernique devictis adfignata est: nam , auctore Livio (6), de Senatu Privernate ira decresum, ut qui fenator Priverni post defessionem ab Romanis mansisset, Transliberim eadem lege, qua Veliterni, habitaret . Reperitur apud Macrobiam ex Ianicule ab Augusto deductas legiones, quae Principis aufpicia ac fidem sequerentur : quod mihi indicio est, pro castris Praeto-tiis, quae postea a Tiberio constitura sunt, folitos contineri milites in Transliberina Regione, ne vagi per Urbem debaccharensur, ac nihilominus praesidio forent ad arbanoa tumultus repri mendos, ut in co imperio, quod post Caesaris eaedem tueri armis acquum fuit. Certe Raveonatium cailra in hae Regione extitere, quibus ut di-

(a) Natur. Hifter. Lib. fl. pag. 53. (2 Lisk I, pag. 25.
4) Hillerine, Lisk II. cap. va.
(5) De Belt, Gockle, Lisk I.
(6) Hillerine, Lisk VIII, cap. 26.

Elicinat cash to . Inteller : and minner

Name queque to celebrant , Elicinature secont ,

ximus, in caftris Mifenatium continebantur Claffiatii milites, qui cius effere claffis, quam Augustus Ravennae ad tutelam superi maris conlocavit.

Vicus Cenfori (1).
Vicus Gemini.

Vicus Roffrati (2).

Vieus Longi Aquilat .

Viens Statues Siccianas .

Transisse ab Dijs ad homines usum B flatuarum insigni causta, retulimus ex veterum auctoriente, quarum tauta luxuria in-repfit, ut alter fere populus marmoreus Romae oftenderetur: unde poftes P. Cor. Scipione, & M. Popilio Censoribus fablatae omnes, quum patlim in elientela recepeze effent humaniilima ambitione; atque adeo discrimen omne fieblatum, ut Hannibalis eriam flatuae tribus locis viferentur in ea Urbe, intra cuius moenia folus hoftum emiferit haftam. Sicianae autem flatuae origo, ita enim legendum est, quum parum certa fit, neque alius Sicinius nobilior reperintur, quam qui fraude Docemvirum in C Sabinis imerfectus effer; non ab re fuerit, ea repetere, enr existimem a L. Siciuio (3) adpellaram. Nam quum Livius (4) referat ad clades ab hoslibus Aequis & Sabinis ad-ceptas, duo nesanda facinora Decemvitos litiae domique adiecifle, L. Sicinii caedem, & Appit Claudii nefariam libidinem , quo-rum Siciaus in cattris militari funcre fepultus ellet ingenti militum moestiris, pef-fima vero Decemvirum in vulgus fima, non abhorret a cerero inflituto Populi Romani, ut ipfi deinde ob infigne documen-tum statua decreta fuere, quae adhuc Publis temporibus Siciana diceretar.

Vicus Quadrati (5).

Exflat Brixiae ita inferipeus lapis :

L. ANTONIUS L. FILIUS. FAB. QUADRATUS DONATUS. TORQUINUS. ET. ARMITLES AB. T. CAESARE. BES. LEG. XX.

 Horum Vicerum exflat menore in Bali Capitellian Regionam & Vicerum penns Genterum in Inferip storm Thefauro pap. 150.
 (1) ROSTRATAE, son Refrair habet endem hafu Ca-

(3) Corrige Sinds.
(4) Histories, Lib. III. cap. 43.

Tom. II.

(4) Penterus, Lie Lie (1), 4).
(5) Qualitati aguestini memorin freçonas eft in noticais Infer-principal agues de Grazerum i quit tomes. Vices nomes deferit, abique ortandi periculo non guardo alfair.

10ff ceres adirei.
(6) Living H.Roeier, Lib. III. cep. 16. Racillus mominit.
L. Quindra Girclasett natele, ill-as qui textu Taberes opera con igém locem, ult sunce nassilla fast e, quincer ingresse colebat agram, quas para

Vicus Reciliani Meioris (6).

Vicus Raciliani Minoris .

Vicus Ianuelenfis .

Vicus Brullanus (7),

Vices Lorem Ruralism .

Vicus Statuae Valerianae .

Vicus Salmaris.

Vicus Paulli.

View Sex. Lucei .

Vicus Simi Publici .

Vicus Patratilli .

Vicus Laci Reflicati.

Vicus Saufeii.

Vicus Sergii. Vicus Plati (8).

Planeiss is fuir, qui in expedicione Brancisco lez fe geffic Claudis principate, ut trismphalia conamenta menterir: vi nobilis, à ad espreja ficcinora natus. Fuir & Plorius (5) vi infignis, quo acalore acque Tribano plebis Caetar effectir, at hi, qui cum Lepido Urbe aberant, in patriam redire impune posificar.

Vicus Viberini (to).

#### Geienium.

Gaissium moumeaum a Gaio, st videut doubtem momen, ann reprio cui posifimmen tribuam cr mulcis, qui Romae hoc presonnies charert-ned forte Caissium, and Gaissium farihi debuit. G. & C. literia fixepe inter fe considentelus. Esthe mim fixepe inter fe considentelus. Esthe mim Theodoffes iam finior, quem Hoostma & Aradium fision Caefter fecifici, sezare petros neque matera imperio, Ruffman Hh h h.

Quindra vocacur! ab es comes Vice ferisfe inditam, aif temericais assum incuratum, ace subigenes inducera statum ad minorie diferentiam, at appara adorest Orcalistam, difficia canditt. (2) Zewisow ferichiam in Bid. Geptoine porce Gesterom pap, 19th. Bidem Mande erffat Ivam Vigstum quibus tutim indigum erts. Regio bine XIV. qua

quitus tam infiguir erat. Regio bisec XIV. qui cerat Tiberius vecibiet... (1) Plei lubet prastuodas Rafa Regionum & Vicorum (n) Fleiter Inhet Got.

(a) Flather beber Ger.
(co) Leftan beit, ni felien, eft emanagents feritende Frienis: Tilorial evim bebet flats enden Cerinolius, ensistatus praecierum measumentum, & coi fiden pite central eft helends.

Arcadio, Stiliconem Honorio, qui in pro- A curatione regni estent, adiunxit, viros domi forifque inlignes . Verum Theodolio Mediolani morbo abfumto, quum Arcadius Constantinopoli, Honorius Romae imperaret, Ruffinus, ut est infida regni societas, Gothorum Regem Alaricum ad arma flimulat, eo confilio, ut ipfe occasione data per turbulentissima tempora adriperet sibi imperium, qui re aque caussa cognita gra-ves sceleris sui poenas dedir. Caianius au-tem ad Russini imitationem & ipse civili bello studens, praesidioque Gothorum fretus cuncta pervertit, Orientemque fere totum exagitavit, cui adrifit primo praelio fortuna, post navali inter Hellespontum, Chersonesumque victus dum sugit captus spectaculo simul & monumento suit tam infiguis sceleris.

In Infula Aedis Iovis & Aefculapii & Aedis Fauni.

Dictum fatis in Divorum infula .

# Naumachiae .

Ianiculi dorfo extra Urbem durant adhuc vestigia aquaeductus ea inanitate, ut vix mediocris staturae hominem sedencem capiat : quo opere Alsietina aqua alioqui Augusta ab Alsietino usque lacu in Urbem perducebatur. Testis est Frontinus (1), Augustum providentissimum Principem, quum opus naumachiarum adgrederetur perduxisse Alsietinam, ne qua pars salubrioribus aquis detraheretur. Alfietina enim non alia re magis, quam ul ertate praestabat: quin immo & parum salubris, neque usquam fluens in populi ufum nullius gratiae habebatur. Quaproter Frontinus, fagacis animi vir, in aquis ipsis prosequencis, Naumachiae caussa tantum in Urbem ab Augusto perductam fuisse aquam arguit, ita tamen ut quod Naumachiae superesset, hortis subiacentibus, & privatorum ufibus erogaretur. Rursus siquando reficiendis pontibus falientes defecissent, Alsietiua ex Transliterina Regione subsidio advocabatur, propterea quod e summo Ianiculo in subiectam planitiem prorumpens, falientibus facillime fub. veniret . Haec de Allictina , five Augusta .

Qua vero in parte Regionis Naumachiae extlitissent, parum compertum : secundum flumen fit verifimile. Tiberius enim fecessius tempore Romam redire conatus triremi subvectus est usque ad proximos Naumachiae horros, quam Augustus construxir prope Tiberim cavato folo, ubi mox nemus Caesareum fuir.

## Corniscae .

Corniscae, ut inquit Festus, (2) locus trans Tiberim suit cornicibus dicatus quod Iunonis tutela esse putaretur. Cornicem autem animal vigilantissimum constat: unde illud veteri quidem proverbio usurpatum: Cornici oculum .

#### Vaticanus .

Patet & is quidem insigniter Vatica-nus Quinclii Cincinnati Dictatura, ne altius fabulosam loci denominationem repetam. quam Gellius (3) argute nimis profequi videtur. Lucius igitur Quinclius, cui Cincinnato fuit cognumen, trans Tiberim in Vaticano e regione eius loci, ubi postea navalia exstitere, quatuor iugerum colebat agrum, quae prata Quindia adpellara funt, quum aranti viator (4) adtulit dictaturam, adeo quanto rerum minus, tanto minus cupiditatis erat. Haec loca occupasse postea sepulcreta, & ludicra diximus dicemusque suo loco, & ea quidem notara aeris insigni infamia, si Tacito accedimus (5). Vaticanum Plinius adpellar (6) Neronis Circum, propterea quod Princeps illic aurigabat perinde ac in Circenfibus ludis .

## Hortus Domitii.

Non possum non admirari Cornelii Taciti temporibus, quibus in exornanda tuendaque Urbe a Principibus, multus cultus fuit, Varicanum infami aere fuisse ad. notaram, quum videamus convallem ipsam ab ea maxime parte obductam montibus praeruptis, qua ab Austro in planitiem averritur. Quapropter magis crediderim loco dediffe infamiam practerlabentis fluvii vicinitatem : nam quum ibi facpe in practidiis Germanorum magna pars sederet, intolerantissima aestus corpora, ne falutis ratione quidem flumine abluebatur; unde crebrae in vulgus mortes, ac propterea loci infiguis infamia orta. Adcedit, quod horti plurimi in ea Regione exflitere, ut infra dicemus; quae amoenitas, quum primum aere liquido, ac falubri constet, miror Iulium Caefarem, Domitium Neronem, Martialem, Regulumque in eo aberrasse. Nec parum moveor recenti usu Pontincum nostrae fu-

<sup>(1)</sup> De Aquaedudib. Urb. Rom. Art. XI. pag. 47. (2) De Verbor. Signific. ad verb. Configurum. (3) Nod. Articar. Lib. XVI. cap. 17. (4) Lib. III, Historiar. cap. 26.

<sup>(1)</sup> Lib. Iti. Emportur. Cap. 20. [1] Annal. Lib. II. cap. 93. pag. 50. Infamis vocatur locus, ob aerem impurum, quem aquerum erogations

fublatung Frontinus fuo aevo docet de Aquaeduft. Urb. Rom. Arr. 88. pag. 157. cui adflipulantur Marsilius Cagnatus, Io. Baprifia Donius, & Io. Maris Lancifius.

(6) Nat. Histor. Lib. XXXVI. esp. 11.

periorumque aetatis, quibus quum integrum A rem pollea in lacra pompa ducenda flatutum foret, ubique rute acque honeste degisse, fuisse constat, credo ne intentis ad facra Vaticanum infum habueriur cetera Urbe potiorem; quod cum evirandi Austri rarione, tun ulu magiftro rerum omnium adcidiffe arbitror, ni forre a primordiis Christianae religionis Pontifices disciplina illa tristi, feveraque alibi degiffe religiofum habuere, ac fele maxime tutos ab infalubri aere reddidere aedificiis aliis fuper alia in dies profortuna adiectis.

Verum, ut ad Hortos Domitios defeendam, iam primum feimus Tranquil. lo (1) ac Lacito (2) auctoribus, Nebleo Circo dehonestarciur, instiguisse ludos invenalium vocabulo, privaroque theatro Transliberim exhibuisie: ubi postea foedo illo incendio smul hortos suos parefecit, sustium populo exturbato, & profugo, quando Deilm placamentis minime decedente infomia, quin iuffum crederetur, abolando rumou. Princeps fubdidit reos, & exquificiflimis poenis adfecit, quos per flaeitam invifos vulgus Christianos appellabat . Verba Taciri hace (3); quae ideireo adpofui, ut demonstrarem, Hortos Domitios recte a Public (4) constitutes in Transfiberina Regione : quod & illa cadavera aedificiorum colle imo proiecta, qui e proximo prospicit Hadriani molem, fatis indicare videntur. Hortos filos Neto suppliciis obtulerat, & Circenfe ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel circulo infiftens; unde quanquam adversus sontes & novistima exempla meritos, miferatio o iebatur, tanquam nou utilitate publica, fed in faevitiam unius abfumerentur.

#### Ianiculum .

Ianiculum ab Iano dictum videcur, verbi vim tantum iutuentibus, nulla prorfus auctoritare faltis. Antipolis certe prius dicla, quod postea Ianiculum adpellavere; de que facis diximus in principio liuius Re gionis. Locum aurem cum alia permulta, rum maxime Portenze Regis adventus celebravit, quando arduo monti insidens Tufeus hostis parum abfuit, quin Urbem inrumpe. ret, digna memoratu res, & quae Romanis exirio fuitlet ob recipiendos ab exfilio Tar. quinios, ni farum forer, ut tam exiguis initiis orbis terrarum deberetur. Hunc locum dum populus in Curiam vocabarur, imminenribus periculis Romani muniebane, ne ab hostibus per infidias occuparetur; quem moparagenda omnium animis, occupato Ianiculo, veluri Urbis arce, aliquis motus oriretur.

#### Maniae Sacellum .

Manes Festus (c) ex Verrii, atque Aurelii traditionibus fignificare ait bonos, undo dii manes pro boni, ut immanes quoque pro valde non boni dicuntur. Hinc mater Maruta, & poma matura; inde & matrimonium, marer familiae, ecteraque generis eiusdem, ne nunc prosequar manalem lapidem, offium Orci, quo animae inferorum ad superos emanare putabantur. At Manium longa quaestio permanet, ni graviquadam ac matura follertia occurras praecocibus ingeniis. Neque me iuvat reperere ambages Manium, quas Plusius (6) argate nimis infectatur, dum luctantes interfo larvas cavillando describit . Gravioribus potius scriptoribus, Platoni (7), Plotino (8), ciusque sectae principibus adsentiamur in his praesertim, quae a Christiana religione non abhorrent. Plotinus (9) enim ea de Manibus differuisse videtur, ut ceteros omnes, quicumque de immortalitate scripsere facile antecellat, interpres ramen in plerifque Platonis, & qui ab Aristotele admodum diffentiat .

Balineum Ampelidis.

Balineum Prifcillianae .

#### Statua Valeriana.

Valerianum puto, qui male re gesta captivus apud Saporem Regem Perfarum consenuit. Sratua vel ab eo posita, anteaquam in expeditionem proficisceretur; vel, quod magis credam, a Licinio Galieno fratre, qui successit imperio: nam is initio Caefar, mox Augustus praeclara gestit; unde verifimile est & genus fuum, ut mos erat illius actatis, nobilitare voluisse.

#### Statua, Sicciana ...

De statua Sicciana supra in Vico eius. dem Statuae fatis dictum eft.

#### Sepulcrum Numae .

Absonum minime est a natura mortalium fupra mortalitatem tendentium, ut Numa, qui inclita religione, disciplinaque illa Hhhh 2 rri\_

t) In Nerone cap. 11. p. t.

<sup>(2)</sup> Histor, Lib. XIV. cap. 14. pag. 223.
(3) Annal, Lib. XV. cap. 44. pag. 235.
(4) De Regione Urbis XIV.

<sup>(5)</sup> Ad verb, Mater Matute,

<sup>(6)</sup> Natur. Hiftor. Lib. I. fab finem

Etus auctor tuiffer molliendi efferatos Quiritium animos, & ipie in obitu ea instituitlet. quae populo Romano documento, fibi vero gloriae fore existimaret . Hinc putaverim excogitarum ab eo Rege fuiffe, quod Graece ac Latine scriptum reliquit dissolvendarum religionum causta, ut & superstes edocuerat. Qui libri in agro L. Petilii scribae sub Ianiculo a cultoribus eius loci in arca lapidea inventi, in quo tantum fefellit opinio. ut Praetor, ad quem delati erant quum legiffet, juraret Senatui, contra Rempubl. fore si legerentur, servarenturque: quapropter ex S. C. in Comitio exulti, credo, ut est praeceps in fuperfitionem plebs avidaque novitaris, ne quid obsolescenti pristinae religioni post quingenresimum annum innovaretur.

Ceterum, ut de Sepulcro dicamus, mo-numentum sibi Numa siesi iusserat, quod ex duabus arcis lapideis constaret : quarum altera bustum ipsum (comburi enim caverat ) altera libri conderentur, quos Antias tradidit xii, fuisse numero de Jure Pontis. cio, xu. vero de fapientiae disciplina. Id autem fub Ianiculo conditum quum P. Cornelio & M. Boio Coss. aquarum nimia proluvies diruisset, area altera cadavere vacua inventa; clausa altera, librique servati, & ad Praetorem delati funt . Haec Livius (1). C & Plutarchus (2), ut Plinium (3) omistamus, qui haud magnopere dissentit.

# Cobortes VII. Vigilum .

Supra satis dictum est nomen pro statione positum.

## Caout Gorgonis.

Gorgonam referre veteres frequenti usu habuere, quod marmora & gemmae arrificiose admodum sculptae testantur. Caput autem puraverim colossicum, ut de capite Africae diximus reliquum immenti corporis. quasi tellimonium relictum praecipuse admirationis: factitaffe enim & Italiam colof fos. interim, & e Graccia usque advectos supra demonstratum est, ex Plinii traditionibus (4).

# Templum Fortis Fortunae (5).

Fortunae nomen supra in tribus Fortunis faris profequuti fumus. Fanum autem Fortis Fortunae extra Urbem iuxta Tiberim

trifti veterum Sabinorum ad imperium eve- 1 A, fuisse dedicatum a Servio Tullo Rege Varro (6) auctor est. Spurius vero Carvilius Conful, devictis Etruscis, quum aeriis gravis ad ecce. millia iu aerarium tulisset, de reliquo acre aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit, prope aedem eiufdem Deae ab Rege Servio Tullo dedicatam; quem locum Plutarchus celebrasse videtur, quum de Romanorum fortuna scripsit: siquidem Fortunam, quae iuxta slu-vium coleretur, forticam adpellat, scilicet validam, ftrenuam, fortem, & praeter alias virtute, ac robore excellentem : verum propterea admodum infignem, quod in ea Regione sacrata esset, ubi postea hortos Caefar habuit vir fortissimus, quos populo ex testamento reliquit. Adnotatum & inter prodigia Punico bello facta Romae intra cellam Fortunge Fortis, de capite fignum, quod in corona erat, in manum sponte sua prolapsum. Illud in extremo non omitten-dum, quod a Tiberio Donato (7), Terentii interprete, exponitur, non unam eamdemque elle Fortunam, Fortemque Fortunam : fiquidem Fortis Fortunae dies ab his coleretur, qui vitam agerent nullis occupati artibus. Is autem, ut apud Ovidium legimus, Iunio mente institutus dies festus. quod & in descriptione mensium supra adnotatum est.

## Area Septimiana. lanus Septimianus.

Manfiffe Aream Janumque Septimianum ab eo Principe miremur, qui thesauro, imperio, militum copia ceteris omnibus prae. flitit. Is enim, fi Herodiano (8) credimus, L. Septimius Severus fuit, cuilibet superiorum Principum belli, pacisque & artibus & gloria par, sed side tamen Punica. Aream adcipimus, ut in multis, locum olim confeptum aedificiis ab eo Principe exstruclis, aut exornatis: Ianum vero arcum cum quadrigis infignibufque triumphorum. quibus ornamentis ille adeo praevaluit, ut externum domesticumque hostem Nigrum Albinumque imperii aemulos ad internecionem superarit : nec id tantum suis auspiciis. sed praesentia & virtute confecerit. Quod autem eiusmodi ornamenti genus exstitutset in hac Regione testatur Aelius Spartianus, (o) qui in prosequendis Septizonio Thermilque Severianis, Septimii Operibus, eiuf-dem fuisse Ianum adrirmat in Transsiberina Regione ad pontem fui nominis, cuius rui-

<sup>(1)</sup> Hifferiar, Lib, XL, cap, to.

<sup>(1)</sup> Ellistate, and a second of the control of the c

Ite, Deam laeti Fortom celebrate, Quiriter: In Tiberit ripa munera regit babet.

<sup>(6)</sup> De Ling. Lat Lib. V. cap. 3. In Terent. Phorm. V. 6. z.

In Severo cap. 19.

na factum eft, ut itineris transitus impe- jA diretur : unde ex auftoritate veterum probe positum existimamus, quasi aditus custodem , rectoremque viarum ; cum clavi enim & virga figuratur. Exstat & prope Capitolium

P. MARTIUS VERUS IMP. COMMODO. VI. ET PETRONIO SEPTIMIANO COS.

Reperitur & incifum marmor his litteris:

LIBERTIS PETRONIORUM MAMERTINI ET SEPTIMIANI. POSTERISQUE EORUM.

#### Hercules Cubans .

Diffinctas fuille in varias efficies ex acre marmoreque statuas supra demonstravimus, quum Apollinem caelum suspicientem describeremus. Herculem autem, quando prae ceteris coleretur, Marte ipso excepto, haud mirum est, modo humi stautem, ut in Pantheo, ad quem olim Poeni more patrio hu-mana victima facrificavere, modo cubantem a veteribus fuisse relatum. Legimus enim Herculem, quum in cunis effer, duobus obvolutum anguibus per impluvium prolabentitus, quos ambos, alterum manu altera, enecaverit: nota est fabula: certe iam inde a primordiis Urbis, quum facra diis aliis Albano ritu fecissent, Graeco Herculi, ut ab Evandro edocti fuerant, instituta, templumque iuxta Tiberim conditum, quo Herculi ex decimis supplicaretur. Haec Diodorus.

## Campus Bruttanus.

Brittanionis nomen invenio apud recentiores auctores in ea divisione orbis terrae, quae facta post Constantini Magni interitum, parum diuturna fuit, Caesaribus inter se dis-sidentibus. Illyrica enim factio, Brittanione duce, novis imperiis studens fratrum discordiam acuit, exagiravitque.

# Campus Codetanus.

Codetanus Campus, si contenti sumus Fest. Pompeio (1), alibi enim haud temere invenias, ager fuit, quo frutices equinis caudibus persimiles enascerentur, unde ab effigie denominatus, atque inter ceteros campos, qui in Urbe patuissent, constitutus.

# Horti Getae (2).

E Getis nullum habemus memoratu potiorem L. Septimii filio, qui ob infidam imperii societatem a Bisliano fratre interfedus eft; unde Helvius Pertinax recitanti fauftum aliquid, quo Sarmaticus, & Parthicus titulus contineretur, subdidiffe dicirur, adde & Geticum, per cavillationem nominis Getae necem infectatus, quod dictum altius in pectus Bassiani descendit ; siquidem Helvium morte adfecit . Hortorum autem amoenitatibus expolitam fuille Transliberinam Regionem in promtu eft, five praeterlabentis fluvii opportunitatem existimes, sive aquarum ubertatem e Ianiculo in fulieclam planitiem cadentem. Quapropter Caefares, ac Principes viri hac horturum amoenitate delectati funt , ut fupra fuo loco diximus.

# Caftra Ledicariorum.

Lecticarios in aperto est videre ministros, servosque vehiculi, quo veteres ad commoditatem itiueris simul & magnificentiam frequenter ufi funt : unde hexaphorum. & octophorum dixere. Caesar enim Dictator lectica in Senatum delatus, quo die trucidatus est . Augustus vero eodem vehiculi genere vehebatur expeditione Cantabrica . quum per nocturnum, iter lecticam eius fulmen perfirinxit, fervunque praeducen-tem exanimavit. Repetitur in Pandecits (3) lecticatios, qui folam matremfamilias portarent, contineri legato Utenfilium, ut iumenta . lectica , fella , aliaque huiuscemodi. quae eo luxuriae processe, ut Eusebio te-ste (4), cautum lege sit ne qua mulier orbara viro liberisque uri posser lecticis ac margaritis, neque id post v. & xL. actatis annum.

Castra autem, conseptum fuine locum ad continendos varii generis homines, ut in vasta admodum urbe fatis superque diximus.

Circus C. Caesaris & Neronis.

# Obelifcus Augusti ac Tiberii .

Durat adhuc erectus in valle Vaticana Obelifcus, qui apud cruditos quidem Christianosque homines permagnas excitavit ambiguitates . Summa quaestio est, quanam ratio-

<sup>(</sup>i) Ad verb. Codeta ager .

<sup>(</sup>a) Ad verb. Costria sign. ( (2) Modo, ubi Horti Getae suerant, adfunt Horti Far-neciani, (1) Ulp. L. item Legato sf. de leg. 3. L. Scire debenus 29. J. ult. de Verbor. Oblig. nec nea Pamponius

L. Si ice ff. de Legetis s. Irem Papinismus L. Pecue lium Legatum ff. leg. t. (4) Ice Eufebius in Chronicis loquitur: Probibles bellicis

Apollolum supplicio adsetum apud Neronis Obelifoum, quum inferiprio ipfa & ri-sulus adferat, facratam molem Augufto, ac Tiberio Principibus. Quapropter haud abfurdum fuerit ca referre, quae a veteribus carpeim conlecta cruditionem fimul & volupratem adferant. Iam primum fatis conflat Obelifcos fuiffe inter praecipua Circi ornamenta; Circum autem in Vaticano ex flititle, in quo Obelifeus LXXII. pedum flaret , auctores habemus Plinium (1), & Viflorem (2). Verum C. Cacfar, qui Tiberio fuccessie primus post Augustum, quem stuos advexiste posuimus, Obeliscum magnum ex Acgypto usque deverit spectata B admodum navi, quam per aliquot annos pro miraculo adfervatam Divus Claudius portus exflruendi gratia demerfit; quo fit, ut credam a Caio primum in Vaticano exaedificatum fuiffe Circum, in quo moles illa, quam importaverat, erigereeur, facraffeque Obelifeum Augusto ac Tiberio, ut his Principibus, a quibus originem familiac fimul & imperii duceret, quum pracfertim & illud maxime adcedat, quod Claudius, ut Tranquillns (3) auctor eft. Circenfes frequenter in Varioano commiferit . Quod autem a Plinio (4) referrur Obelifoum in codem Vaticano Caii, & Neronis Principum Circo flatutum, id Neronis nomen ea de caussa fuisse usarpatum crediderim, quod is initio principatus tpatium in valle Vaticana elauferit, in quo veluti peculiari sheatro aurigaret, haud promifeuo fpedaculo, quod forte Caii priffinum opus comprehenderer. Nam quem Nero inter initia imperii eburneis quadrigis affidue in abaco luderet, ad eam deinceps aurigandi infaniam provedus est, ut posito Transti-berim in hortis privato speciaculo inter servitia, & fordidam plebem rudimento, ne adhuc pul lico theatro dehoneftiretur, mox omnium te oculis in Circo Maxima expofuerit: undo Circulo inditum Neronis no men existimo. Neque abhorrent a vero Hieronymi ipfius verba, qui, quum ad Naumachus ingentem multitudinem convenisse dicat, uti in propinquo monte Pe-trus eraci adixus fuit; demonstrasse videtur Locum Naumachiarium iuxta Neronis Obelifeum exflitisse: quem ita adpellatum fuiffe opiner a Circo, cuins in medio stererat : quod fpectaculum, fi Plinio (5) adcedimus,

sione a Divo Hieronymo dicatur Petrum Al Caii, & Neronis Principum opus dicendum eft, five quia primum a Caio inchoatum foret, quum Obelifcum ex Acgypto advexerat , fuperfiructumque a Nerone m to infignius, five a Nerone tantum folo erectum, Casique & Neronis impertitum nomen propter Obelifeum Caii impenfa ex Aegypto devedum, ut in multis a vicinitate, vel ab außtoribus mutuari nomina compertum habemus. Utenmque fit, cerre Transliberim Neronianis in Hortis exstitisfe Circum conflar . Nam , quum in cereris viene portentis, Domitius Nero urbis incendium falfo in Christianos reiecisset, exquisitissimisque suppliciis adsecisset, hortos fuos foedo fpectaculo obtulir, quam ipfe aurigae habitu permixtus plebi, vel circulo infillens Circenfe Judicrum ederet. Solatium enim populo exturbato & profugo per septem dies, quod spatium incendium continuavit, Campum Martis ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam fisos patefe-cit. Haec Tacitus (6). Litterae ab ntraque Obelifei parte ad hune modum fe habent

> DIVO. CARREL DIVE IVLU. F. AVGVSTO TI. CARRARI. DIVE Avgysti . F. Avgysta SACRYM .

> > Prata Mutia .

Virturis exemplum nullum prorfus alied infernies ad politeros relictum eft co. quo Mutio Scaevolae statua publice decreta. prataque Transliberim data, quod Urbem obfidione liberaffet. Calus enim Mutius is fuit qui Porfena obsidence Urbem castra hoftium intravit interfecieque pro Rege i-pfo feribam pari omatu praefidentem. Qua-propter a fatellitibus regis circumventus, quum igni admoto expromere infidias cogeretur, dexteram adcenso ad facrificium so-culo iniecie obstinatissimo ad torrendum animo; qua pertinari conflantia dimiffus a Re-ge in caussa fuit, ut pacis conditiones ulrro Porfeua Romanis ferrer : egregium facinus. & quod non modo non faltidiatur, fed continuo novam inducat admirationem, fi repetatur.

> Sepulcrum Hadriani. (7) In fepaleris conflicuendis veteres ea ptac-

<sup>,</sup> ipfa mole Augusta in Vaticano aliam pulcherri , hifa mode Augusta in Vaticano alian pulcetri-mom de lao comine sectionit; la que area di-pitar orde celamoarem laperpolitus; et in sum-simi Marinius indepert, quia coloneas polita Gra-pitariana lan, el Eccidas Apolesceme devi et Fraili trassierio listis; spate quim mocher era-poso proclaucifini sprairi fonte este, 130º 15°, chem coloniana existano, questigan, albu-mentratorio, oper moderatorio, anti-mortanotro, oper moderatorio, anti-

<sup>(1)</sup> Nat. Histor. Lih. XVL cap. 40, (2) De Regronius Urbis, (3) In Classic cap. x1. n. y. (4) Nat. Hofer. Lib. XXXVI, cap. n. (5) Bid. Lib. XVL cap. n. (5) Janub. Lib. XVL cap. n. (6) Annal. Lib. XVL cap. n. (7) Quara diversions Cl. Ur Alberticus in fea Re

cap. De Septien, Augg étc. prat. XLVIII. Ha-de aux molem hans prancisrilimam exécults. cuitas verba heir referer fibet. "Hadrianna len-g. Augustum pracióitum aomulatus men longe als

praecipue loca probaffe videnter, quibes [A] maxime monumentum praetereuntium ocu-lis obverfaretur: quod inter ceteros Principes Traisnum Hadrianum peregregie advertiffe conflat, quum perspectifilmo admodum loco, at Dio (1), Spartianulque (1) authores funt, sepulcrum & pontem Aclium Tiberi impositum acdisicaret, ne ulero eitroque transiri flumen posset, quin moles illa oculis occurreret. Id autem extra portam Aureliam in Campis Neronianis exthitifie aedificium Procopius (3) refere, marmore Pario ita ad tegulam extructum, ut abfque ullo interlito czemento conflireria, polici lapidis commiffuris maxime inter fe cohaerentibus. Forma fuit quadrata paribus angulis, ea quidem latitudine, quam iaclu lapidis vix, vel validiffimus tranlegerit: altitudine vero tanta, ut fupra Urbis moenia longe emineret; euius fathgiis circumpolita undique virorum arque equorum ex Pario fimulacra, tauti Principis opus adtollerent. Id enim ad decorem fimul & gloriam incleamentaque virtutum reportum eft, ut acdificiorum apici imagines statuerentur; quod adhuc in nummis veteris notae intueti licet. De ponte juvat referre quod Baptifla Albertus in libro de Architectura feribit, ponti omnium praestantissimo stetisse tectum fussultum columnis quadraginta duabus mat moreis opere trabeato, tectura zenea, ornate miririco. Quod reliquem est, neque indignum quo minus pto nostro in antiquitatem studio profequamur; Hadriani moles Antoninorum fere omnium fepulerum fuit. ita ut fulfequentitus temporitas Antoninorum monumentum adpellatetur : quoc factum praccipue Maufolei imiratione arbitror, quo omnes ab Augusto Caciarer, ulque ad Neronem humati fuille videntur. Exfrant etiamaum molis ipfius parietibus adfixa elogia, quae veluti flemmata quaedam Antoninorum familiae feriem contincant; quos titulos ad litteram ponere placuit ad evitandas corum ambiguitates, que minos reéte arque ordine vetuftae illius adoptionis morem advertifient.

I.

L. ARLIO CARSARI DIVI HADRIANI AVG. FILIO COS. IL

IL.

IMP. CAESARI DIVE TRAIANI PARTHICE FILIO DIVI NERVAE NEPOTI TRAIANO HADRIANO AVGVSTO PONT. MAX. TRIS. POT. XXII. IMP. II. COS. III. P. P. ET DEVAE SASINAE IMP. CAESAR. T. ALLIVS HADRIANYS Antondrys Avg. Pivs Pontifex Max. Tribyn. Potes. II. Cos. II. Design. II. PP. Parentidys Sves.

ш.

IMP. CARSAR T. ARLIO HARRIANO ANTONINO AVG. PIO PONTIFICI MAX. TRIEVNIC. POT. XXIV. IMP. II. COS. III. PP.

117

IMP. CARSA. L. AVERLIO VERO AVG. ARMENIAC. MEDIC. PARTHIC. PONTIFEC. TRISVNIC. POT. IX. IMP. V. COS, III. PP.

v.

LIST. CASSASS DIVE MARCE ANTONIN PER GERMANICE SARMATICE FILED DIVE PH NA-POTE DIVE HARRANI PROMEPOTE DIVE TRAINER PARTINES ASSESSED DIVE NEEVA ADDISTORT LA ALTIO AVEL O COMMODO ANTONEO SARMATICO GEMMANICO MAZIA NO BERTANICO POSTUTICE MAXIBIO TRA-SEVILO. POTETT. XVIII. 1819. VIII. CON-SVIL VIII. PATIS PATISSAS.

Primam omnium ab Hadriano inferiptam titulum arbitror L. Aelio Caelari, qui anteaquam in Atliam Hadriani familiam adfeitus effet, L. Aurelius Verus, alioqui Ceionius Commodus uuncupabatur; quod & Dio (4) fentire videtur, quam L. Commodum successorem imperii , Caelaremque defignatum faiffe ab Hadriano commemorat: Severianum vero, & Fuscam nepotem, quod illud, aegre ferre viderentar fufpicione, arque odio occifos. Hunc immatura morte praereptum, imperatorio funere fepultum fuiffe Spartianus auftor eft . quum nulli ei a patre practer adoptionem habiti honores . Iu hoius autem locum Antoninus adoptatur , Pius cognomine , qui T. Aelius Hadrianns Antoninus adpellatus eft. neuss 132dranns Antonams adpellatus eff, quod in Aeliam Hadriani patris familiam transiistet. Hone. quom fepulcrum inflarare, quod Capitolinus (5) festaru, paurverim Hadriano, & Sabinae coniugi parenibus fuis opus faeralle, idque potniste elogium; ceuss postea cineres pari qua ipfe in patrem fuerat pietate Marcus, & Ve-rus filit profequeti codem monumento intu-lere, quorum Veri reliquias, fiquidem fimul cum fratre annos x1. imperaffet, Marco adhue faperstite, sepulcro inlatas tradunt. Inscriptio certe exstat L. Aurelio Vero, quo nomine diximus L. Aelium Caestrem patrem eius adpellatum, anteaquam in Ae-liam familiam adfeifeeretur. Ceterum Commo-

<sup>(</sup>a) In Hadriano pag. 164, (5) In Antonino Pio cap. S.

inprimis Senatu Populoque, ut unco tractus in Tiberim demergeretur. Is enim Marco, & Annia Fauslina genitus, L. Aclius Anre-lius Commodus dictus est, itaque sepulcro titulus adscriptus, quum alioqui, Zonara nus, Hercules adpellari voluisser. Herodianus feribit (2)Commodi cadaver exportatum fuisse in Aristeum, quod fignificare videtur regium sepulcrum, ita dictum, sive vel a fumtu, cultuque regio, sive quia in eo ponerentur, qui optime de Republica meriti effent. Aristeum enim apud Graecos dicebatur praemium, quod optime se gerenti-bus deberetur. Neque ab re est malum Principem honorifice sepultum suisse, quod & in Nerone ipso accidit; quum modo maiorum auctoritas, modo Principatus dignitas praevaleret moribus. At in extremo

modus restat Pertinacis Principis iussu ea- A ponam, quod pertinet ad M. Antonini dem qua ecteri mele humatus, admitente Philosophi sepulcrum, quum praeter ipsum ceteri Antonini omnes usque ad Marcum Aurelium, alioqui Bassianum Caracallam, Hadriani sepulcro humati sint. Is namque, ut suo loco diximus, Traiano smilis, aeque meruit honores, templum, columnam, aliaque generis ciusdem. Quapropter & publice decretum his monumentis fepulturae locum existimandum est, quum praesertim tanti Principis sepulcrum nufquam celebretur.

# Horti Iulii Caefaris .

Supra in capite trium Fortunarum pofuimus ex Plutarchi auctoritate hortos Caefaris, quod a Dione (3) confirmatur. Fulmina , inquit , Capitolium , & templum Fortunae publicae , ipfiufque Caefaris bortos perfoderunt .

<sup>(1)</sup> In Annal, Lib. 1. (2) Lib. 11. pag. 405. edit. Frobenian.

<sup>(1)</sup> Hiftoriar, Romanut, Lib. XLIL pag. 231.

# VICTORIS DE REGIONIBUS URBIS

R. R E I.

# 00000000000

REGIO PRIMA. (1)

PORTA CAPENA.

Icus Camenarum (1) & Acdis . (3) Vicus Drufianus -Vicus Sulpicii Ulterioris . (2) Viens Sulpicii Citerioris.

Vicus Fortunae Obsequentis. Vicus Pulverarius. Vicus Honoris & Virtutis. Vicus Trium Ararum. Vicus Fabricii (b).

Aedis Martis. Aedis Minervae . Aedes Mercurii (c) . Aedis Tempestatis. Area Apollinis.

Area Spei. Area Galli; five Thalli, five c Infulae III. Mil. CCL. (10) Calliae. (4)

Area Ilis (5) Achianne. Area Pinaria. Area Carrucae (6) . Lacus Promethei.

Lacus Vipfani (7). Balineum Torquati . Balineum Vettii Bolani.

Tom. II.

A Balineum Mamertini . Balineum Abascantiani. Balincum Mettiani Secundiani (8).

Balineum Antiochiani . Thermae Severianae. Thermae Commodianae.

Arcus Divi Veri Parthici . Arcus Divi Traiani. Arcus Drufi Neronis . Arcus Bifront . (9)

Mutatorium Caefaris. Almo Fluvius. Ara Mercurii .

Ara Ifidis . Temblum Ifipis . Templum Serapides .

Templum Fortunae Viatorum. Vici 1X. (d) Acdiculae X. Vicomagistri XXXVI. Curatores II.

Denuntiatores II. Domus C. XX. (11) Horres XIII. Balineae Privatae LXXXII.

Lacus Fund. LXXXIIII. Piftrina XX. (12) Regio in ambitu continct Ped. XII. Mil. CCXXVI. (12)

liii

(1) Hanc

tic, gembe, Fraetting name speri a mens accession.

(3) AEDIS, nor AEDIS feribendum affe is nominative finguist doct travel, et Nomin i quod probit a nominativo andre politic fierte andreja equate hane feripuram alteri practicum;

(4) In utroque Codice hombyino, et membranceo legitury SVLPICII (2016) depite i Hane feripiocum et Grapitury SVLPICII (2016) depite i Hane feripiocum et Grapitury SVLPICII (2016) depite in the state of Particular and Particular SVLPICII (2016) depite in the state of Particular and Particular and Particular and Particular and Application of Particular and Application and Ap

(4) In Cod. Vatic. membr, qua ufus videtur Panvinfus, feriptum eft Area Galli, fire Tholli, fire Galliae . Verum Panvinius adidit Area Thalli, fire Galli, fite Galliae.

- (s) Panvinias lubet Iffer, (s) Den Celies Vatic benlyo, & membran, hebertal-tat Confuser, after veto Confuser Panvinias equote edited Confuser via veto Celies Vasical settled, after the Confuser via veto Confuser Vasical vettled ARRAM, CARRYCAE, Catrux, distantional ARRAM, CARRYCAE, Catrux, distantional Course, Catrux commissis Paints Lib. XXVIII, cap. 11. Martislat Lib., 5, cp. 104. & Paulius Idlus in L. Cosmodos (p. Dualus et Genmodati, Nav. men. pricerosium, prise, and Influser controlaid Co. man of Commission (p. Commission). minata videtur .
- (7) Codex Vatic, membran, habet Lacut Veftafiani. (8) Forta poius legendum Ralineum Mettii Secundioni .
  Familia Mettia clara, ac fetis nota.
  (9) Ita Codex Vatic. membran. Panvinius, edidit Areni

#### E G. II.

CAELIMONTIVM(a).

Emplum Claudii (b). Templum Bacchi. Macellum Magnum . Campus Martialis. Lupariae in Subura (c). Antrum Cyclopis. Templum Fauni . Castra Peregrina. Caput Africae. Arbor Sancta. Domus Philippi. Domus Vectiliana (1).

(d) Hune titulum przefert Coder Vztifernum membranac (A)
Coder was o Varie, Sondyo, its micripus ett REG.
(E) Groupel's Marie Coder Vztifernum Pr.
(E) Groupel's Templumg. If. in. Cur. (2) Spolium Samarium. Ludus Matutinus. Ludus Gallicus. Campus Coelimontanus. Domus, Laterani. Thermae PublicAE. Cohortes quinq. Vigilum. Vici VII. (5) Aediculae VIII. Vicomagistri XXVIII. (6) Curatores II. Denuntiatores II. Infulae III. Mil. (7) Domus C. XXXIIII. (8) Horrea XXIII. (9) Balineae Privatae XX. (10) Lacus LXV. Piftrina XII. (11) Regio in ambitu continet Pcd. XIL Mil. CC. (12)

(a) Coelimentiem pet dighthongum er non er Cod. Visic, membranecuu indribit; deut inferba in verbe Cor-felium. In Cod. Vitic, antiquifium keitur feripum Crisemenian F remonii autem apographum labet College, in que concede teum Alti delionet fed Profession, in que concede teum Alti delionet fed Profession in que concede teum Alti delionet fed Profession in Cod. Visic, bendippe, CAAVDI cum fim-alici, ii no Cod. Visic, bendippe, CAAVDI cum fim-alici, ii

plici i.
(c) Codex Vatic, mambr. habet LVPARIAE in SVBVRAE. Gorius feripht in subra, qua & in Panvinio eadem inferiptio reperiour. Aldus in fua editione habet tantum Lupariae.

tiane habet tiantum Legaria.

(1) Codex membrus. habet Domas Vitelilana.

(8) Regia in Cod. Vatic. hombycino inferibitur littera.

T. non R. Quamobrum de ferandem buist Codeia fodem Tessa, non Regia esser (estabendum.) Gottus famen likentius Regia esser iliana juna Tessa quam Tessa codex Vatic. membranecus de textus Parvinus.

nus praciverunt. (1) Panvinius habet Regio Tulli Hofilit Ten in Cur. Alias. Templumque, qued le in Curiam re-degit, ordine a se aufle, id eff , patribut minerum

(3) Codex membran, habet Meta Aura, listeris vero ru-britatis feriptum MECA AVREA.

(4) Codex membranan, habet in unica lines ARMA-

Codex membranzo, habet in unica linea ARMA-MENTARIVM COELIOLVM. Panvisius quoqua in due diffingit.

(5) Codex membranze, habet VICI VIII. Panvinius ve-(s) Codex membranas, habet VICI VIII. Patrisius serto VICI XIII. in que perficies adapset typographi
(s) Codex membranes, habet VICOMAGISTRI XXIIII.
(d) Codex membranes, habet DOMVS CXXXIII.
(d) Mem. Codex whate MORREA XXIIII.

(9) Idem Codex habet HORREA XXIIII.

(10) Codex membran, haber BALINEAE PRIVATAE A.
LXXX. Mem quoque Penerinius.
(11) Codex membran, habet PISTRINA XXIII.
(12) Mem Codex habet PED. XIII. MIL., CC.

#### R E G. III. (a) ISIS. ET. SERAPIS.

Onera (b). Amphitheatrum quod capit Loca LXXXVII. Mil. (1). Ludus Magnus. Ludus Dacicus. Ludus Mamertinus. Domus Bryttiana (c). Summum Choragium (2). Praetura Praesentissima Thermae Titi Caefanis Aug. Thermae Traiani Cael. Aug. Thermae Philippi Caef. Aug. Lacus Pastoris. Schola Quaestorym. Schola CapulatoryM. Porticus Livia cum Templo . (d) Concordine Virilis . Castra Misenarium. Caftra Mifenatium Vetera. Suburae Caput . Domus Pompeiani . Vici VIII. Aediculae VIII. Vicomagistri XXIIII. Curatores II. Denuntiatores II. Infulae . II. Mil. DCC. LVIL (3) Domus CLX. Horrea XIII. (4). Balineae Privatae LXXX. Piftrina XII. (5). Lacus IXV. Regio in ambitu continet (6). Ped. XII. Mil. CCC, L.

TO Coder baber HORREA XXVIII.

TO Coder baber FISTRINA XXIII.

TO Coder baber REGIO IN CIRCUITY CON-

R E G TEMPLVM. PACIS.

dem Codes haber REGIO IN TINET PED, XIL MIL. CO

Emplum Remi.

Templum Urbis Romae (1). Templum Veneris. Templum Faustinge. Templum Telluris. Templum Solis & Lunae (a). Via Sacra (b). Basilica Constantini -Bafilica Veter. Paulli Aimilii (c). Porticus Liviae cum Templo (d) Concordine . Sacriportus (2). Forum Transitorium. Balineum Daphnidis (e). Porticus Abfidata. Area Vulcani cum Vulcanali ubi Lotos (f) a Romulo Sata (3). Buccinum Aureum (4). Apollo Sandalarius (g). Horrea Cantharia (5). Sororium Tigillum (h). Coloffus Altus Ped. CII. & Semis Habens (6) in Capite Radios. VII. Singuli, Ped. XXII. & Semis. Sacellum Deac Strenuac. Mcta Sudans.

Carinae Capyr (7). Domus Pompeii. Avita Ciceronum Domus. Arcus Titi. Vici VIII. Acdiculae VIII. Vicomagistri XXXII. Curatores II. Denuntiatores II.

Infulae II. Mil. DCC. LVII. (8). Domus CXXXVIII. Horrea VIII. (9). Balineae Privatae LXXV.

Lacus LXXVIII. Piftrina XII. (10). Regio in ambitu continet Ped.

XIII. Mil. (11).

(1) Codex membras Codex membransens licturia rabelentia ibidem beser haber adieripes TEMPL. ROMAE, ET. AVG. DVFVS

AND THE CONTROL OF THE CONTROL OF A CASE AND A CONTROL OF THE CONT Vator, methly, verbom idencem free heroissam Fra-tor, quod legi peller Farier, fen Fretr & ferralfa lipe-rius tabl. Zellien Cenformiel construct, verbom soos quod en Cediro entirciut s addinatum. (d) In Ced. Vatic, methly, bibbase Femine Livier com

Temples Concession, Fact on at direct own Temple.

(1) Idem Coden habet SACRIPORTI VS. Ibidem to

Idem Cefez Sider SACKITOR 11 V3. Distem re-re tearin subscissi SACRITORTYS.
 Balconen Disfestia feripum in Cod. activalis. Entera f on phi stope id confuser ferrant in granklus fire webbi, in quibes intervenir ph., for p. Gran-fere webbi, in quibes intervenir ph., for p. Gran-

(t) lifes Cofex base tantom babet AREA VOLCANI
CVM VOLCANALI.
(f) Verbens Leider per th feriprom aft in Cod. Varie,

(4) Iden Colex habet BYCCINA AVREA, Litteries-to relatività sellorigenta BYCINA.

(2) Apolio Sandalorius (cribitus in Cod. Vatle. Bombyo. in Col. vere membranac, Landellarier i fed in an dam Cod. Veric membranar, lieteria referientia adpointum Jandalorier, Cadaz vere seriquife, & Pem ponii Leet spographum babest Apellinen Sandella

·\*. row.

(5) Coder bembyrings Variranus habet HORREA
CARTHA'EA (Cafer sero membrasac, Varir, babet HORREA CANTHARIA, VELTESTARIA,
Litera sero rabicasis adiriyem, CARTHARIA. (h) Codax satiquifa & Pamponii spographum praeferunt

Figure Serene.

(4) ISSEN CARRES VALLE MADE TROOS CIES.

(5) Coder messelv. Varile, babe in mines lines Mose fordess Corines Cap.

(5) Issen Coder tables INSVLAE II MIL DOCLVIII.

(6) Issen Coder habes INSVLAE II MIL DOCLVIII.

(7) Issen babe EOGREA XVIII.

(12) Issen babes EISTRINA XIIII.

( fapraferiptam litteris mileiestis XII. ) PEDES XIIII. MIL. deinde adferirtum rabric. P. XIII. MII.

V. R E G.

EXOVILINA . CVM . TVRRI . ET. COLLE, VIMINALI.

Acus Promethei Secundus. Macellum Liviani. Nympheum Divi Alexandri (a). Stat. Cohortes VII. Vigilum.

Acdis Veneris Erycinae ad Portam (1) Collinam (b). Horti Planciani (2) vel Plautiani . Horti Maccenatis (c).

Regia Servi Tullii. Hereules Sullanus (2).

Amphitheatrum Castronso (d). Campus Exquilinus & Lucus. Campus Viminalis sub Aggere.

Tres Tabernae (c). Lucus Petelinus (4). Templum Iunonis Lucinae (5).

Lucus Fagutalis. Domus Aquilii Iurisconsulti (f).

Denvs Q. Catuli & M. Craffi. Ara Iovis Viminei. Minerya Medica. Ifis Patricia.

Templum Silvani . Templum Acfculapit . Lavachrum Agrippinac.

Thermae Olympiadis. Vici XV. Acdiculae Totidem.

Vicomagistri LX. Curatores II. Denuntiarores II. Infulac III. Mil. DCCC, L.

Domus C. LXXX. Lacus LXXVIII. (6). Horrea XXIII. Balineae Privatae LXXV.

Piftrina XII. (7) (g).

Re-

Regio in ambitu continet Ped. XV. Mil. DCCCC. (8).

(a) Varkom Diri relifium in Cedico mentrenseco Varie, (b) Pauriolas ità teletti Templom Victorie Espisacio di person Coliman com periori. P. Viller, d. Sex. Ro-fus nen templom, fed active dicast, & pericom ha-bolisi Gata. Horestas in Oda II. Carm. Lib. L di Ashgiftoni latet Dero tentares imperii Romani, ques tiem impensiac celiti, nomicate pati Applianen , Yearen Irycin

to movie Erycina ridere, ham Inne siscemulat, O Copida: had SigleRoss gener, O mpitter

(b) Tradium and Romano Access, ad quees Au-Plus quoque ecigiosm fasm referbat, a Sicilia in l-talium cranitulifa femulacium Vaneria Erycinas ( lea dillae, quad primous templam babolt in Erycs Si-ciliae monto) cui pulles cutra Collianm Portun na-des fire templam auftrellum eft.

codex Varic. membranes, beher HORTE PLAN-CIANI VEL PLAVTIANI. (CIANI VEL PLAY HANI.

(MECOENATE cum diphilosopo in na reprenitima.

fyllaha legitar in Cod. Vasic. membraneceo.

(j) Unrevan Golav Vasic. tembyo. & membrane. habet
HERCYLES SULLANYS. Pansishia vero Euros-

riercytells authenvys - resistant von Heron-he frieser, ales fallentrippentrippentrippentrip (d) Idem Codex habet AMPHITHEATRYM CA-STENSE.

(e) Bidem festeum TREVS TABENE, fed. magis pre-lamus; TRE TABENAE.

(e) Biordys Codex Sabet PETELINYS, Pan-inlan Pr-

(9) In Cod. mentle. TEMPLUM LUCINAE.
(9) Iden Cod. b. DOM. AQUILH IVEE CONSULTI.
(9) Iden Codex balor PISTRINA XXIL fed literia reprint of the control of the contro

(4) Hen Godaz haber PED. XV. MIL. DCCCCL.

R E G. ALTA SEMITA.

VI.

lcus Bellonae. Vicus Mamurii.

Vicus Portae Querquetulanae (1.). Vicus Menapii (2). Templum Salutis in Colle Quiri-

nali (a). Templum Serapeum (3). Templum Apollinis & Clatrae. Templum Florae & Circus (b) . Floralia.

Capitolium Vetus. Aedes Divs Fidii in Colle (4). Forvm Sallustii (5). Templum Veneris Hort . (6) Statua Mamurii Plumbea -

Fortuna Publica in Colle .

1Al Statud Quirini . Templum Quirini. Domus Attici.

Malum Punicum (7). Templum Gentis Flaviae. Templum Minervae Flavianae (8). Domus Titi Flavii Sabini .

Horti Sallustiani. Senatulum (9) Mulierum. Thermae Diocletianae.

Thermae Constantinianae. B Balinea Paulli . TemplyM Fortunae Sciae .

Decem Tabernae (10). } (c)

Area Calidii. Cohortes III. Vigilum (11).

Vici XII. Aediculae XVI.

Vicomagistri XLVIII. (12) Curatores II.

Denuntiatores II. Infulae III. Mil. D. V. (13) . Domus. C. XLV. (14)

Horres XVIII. (15). Balineae Privatae LXXV. Lacus LXXVI.

Piftrina XIJ. (16) Regio in ambitu continer Pcd. XV- Mil. D. C.

(r) His Vicus deeft la Codice membran, Vatie. , & e Passinio queque contribut.
(1) Deeft hic queque Vicus in soften Codice I quem sthem preserved Payrician.

(a) QVIRINALE laying in Col. Vatic. mumbe, or quo addition of Codes Vatic. learning.

(3) Codes manufar P. v.

secrum eff Codies Vaire, hombyes,

(b) Codes meetle. R Franciscus babes SERAPIVM,

(b) TEMPLVM FLORAE ET. CIRCVS FLORALIA
babesture in unice lines in Cod. Vacia, comba.

(a) Particles 4 office Andre Dire File in Colie, sking Di-

term Aster for the Color of Color, allest Di-ter Files in Color.

(4) Parvinus oddit Forem Salefine.

(5) Its babet Color memb. Vernim Parvining edifit; Tempine Vernim Heterom Lainflamene.

(7) Parvinin habet maken purious of good Demiciare. Panericies habet makes puntous ad good Domition DD, postrema in utroque Codice Varience della

(1) Paftes lose addit Passinius: alias templem genels Floier, C erat donner einer. serinius babet SENACVLVM ; fed Codices SE-(9) Panvi NATVLVM.

(in) Coley membr. Varie, is unice. East labet Decem (c) DECEM TABERNAE AD GALEINAS ALBAS Eriquen libiem is gales lines in ecd., Color. (rt) Nassara defais linesia foperation in Cod., bombyc., fed in memba. noncore.

(15) Codex treate, better VICOMAGISTRI LXVI.
(15) Its labor unreps Codex, at Panyialus INSVLAE
III. 40 DC.

(14) Co-

(14) Codex membr. Vatic, habet DOMVS CLV, (15) Idem Codex habet HORREA XVIIII, (16) Idem Codex habet PISTRINA XXII,

#### E G. VII.

# VIA LATA.

Acus Ganymedis. Arcus Gordiani Iunioris. Cohortes VII. Vigilum. Aliter Primorum Vigilum. Arcus Novus. Arcus Veri & Marci Augg. Nympheum Iovis (b). Aedicula Capraria. Campus Agrippae. Templum Solis. Castra Gentiana. Aliter Gypfiana. Porticus Constantini. Templum Novum Spci. Templum Novum Fortunae. Templum Novum Quirini. Sacellum Genii Sangi. Equi Aenei Tiridatis. Forum Suarium. Forum Archemonium. (1) Horti Largiani. (c) Pila Tiburtina Ad Manfuctos. Lapis Pertufus. Vici X. Acdiculae XII. Vicomagistri XL. Curatores II. Denuntiatores II. Infulae III. Mil. CCC. LXXXV Domus CXX. Horrea XXV. Pistrina XVI. (2). Balineae Privatae LXXV. Lacus LXXVI. Regio in ambitu continct Pcd. XII. Mil. DCC. (3)

(a) Hace due habentur in unice lines in Cod. membr-

(1) Codex membranac. & Panvinius habent FORVM
ARCHEMORIVM. (c) In Codice Vatic. membranacee feripeum HORTI AR-GIANI.

(d) Hase due in cod. Cod. leguntur in unica linea.
(1) Cod. membranac. habet PISTRINA XVII.
(3) Codex membr. habet PEDES XIII. MIL. DCC.

#### R E G. VIII

#### FORVM ROMANVM.

Oftra Populi Romani II. Aedis Victoriae cum Alia A: dicula Victoriae D. D.

A Portio Catone .

Sacellum Larum.

Templum Iulii Caesaris in Foro. Victoria Aurea. alias Victoriae

Aureas in Templo Iovis O.Max.(1). Ficus Ruminalis & Lupercal. Virginis.

Comitium: Tabernae Novae: Cloacinae Templum (2). Columna cum Statua M. Ludii (3). Graecostasis.

Aedes Opis & Saturni in Vico Iugario.

Miliarium Aureum. Septem Tabernae (4).

Templum Veneris Cluetinae (5). Senatulum Aureum (6).

Pila (a) Horatia ubi Tropaca (b). Locata Nuncupantur Curia (7). Curia.

Templum Castorvm ad Lacum Iu-1U/NAE .

Templum Concordiac. Equus Aeneus Domitiani Aug. Lacus Curtius.

Atrium Minervae. Ludus Aimilius.

Porticus Iulia (8). Arcus Fabianus. Puteal Libonis.

Iani Duo Celebris Mercatorym Locus.

Re-

Regia Numae. Templum Vestae (c) cum Atrio. Templum Deum Penatium . Templum Romuli. Templum Iani. Forum Caefaris (d). Stationes Municipiorvm. Forum Augusti cum Acde Martis Vitoris . Fides Candida (c). Forum Traiani cum Templo & Equo Aenco & Columna Cochlide. Quae est Alta Ped. B " CXXVIII. habetq. intus Gradus CLXXXV. Feneftellas XLV. Basilica Traiana in Foro eiusdem. Cohortes VI. Vigilum. Aedicula Concordiae fuper Graecostasim (9). Lacus Curtius . Basilica Argentaria. Aedes Victoriae (10). Vicae Polrae (11). Vmbilicus Urbis Romae . Ara Saturni in Lacy Curtii. Templum Vespasiani & Titi (f). Basilica Paulli cum Phrygiis (g) Columnis. Ficus Ruminalis in Comitio ubi & Lupercal. Aedis (h) Veiovis inter Arcem & Capitolium Prope Asylum. Vicus Ligurum. Apollo Translatus ex Apollonia a Lucullo Alt. XXX. Cubitum (12). Delubrym Minervae. Aedicula Inventae. Porta Carmentalis Versvs Circum Flaminium. Templum Carmentae (13). Capitolium ubi omnium Deorum Simulacra Celebrantur. Templum Iovis Tonantis. al. Iovis Optim. Max. Aedcs Veiovis. Acdis Iovis Tonantis in Clivo Capitolino .

rubricatis vero litteris scriptum. Aedis Iovis Tonantis ab Aug. DD. In Clivo Capitolino . Curia Hostilia sub Veteribus. Curia Calabra ubi Pontifex Minor Dies Pronunciabat. Signum Iovis Imperatoris a Praeneste Devectum (i). Asylum. Templum Veneris Calvae Vetvs. Templum Veneris Calvae (14) Templum Vetus Minervae. Templum Nemelis . Ara Vetvs Saturni. Horrea Germanica. Horrea Agrippina. Aqua Cernens Quattuor Scauros (15). Forum Boarium. Sacellum Pudicitiae Patriciae. Aedes Herculis Victoris Duae. Altera ad Portam Trigeminam. Altera in Foro Boario Cognomine Rotunda & Parva. Antrum Caci. Forum Piscarium. Aedes Matutae. Vicus lugarius Idem & Thurarius cum Signo Vortumni. al. Vbi sunt Areae Opis & Cereris. Cum Signo Vortumni (16). Carcer a Servio Tullio Aedificatus Media Vrbe (17). Porticus Margaritaria. Ludi Litterarii. Vicus Unguentarius. Acdis Vertumni in Vico Tusco (k). Elephantus Herbarius. Vici XII. Aediculae Totidem . Vicomagistri XLVIII. Curatores II. Denuntiatores II: Infulae III. Mil. DCCCLXXX, Domus CL. Balineac Privatae LXVI. Horrea XVIII. (18).

Regio in ambitu continet

Ped. XII. Mil. DCCCLXVII. (20). (1) Parriales olidis Villerio auros la scaple I. C. M., alias Villerios Auroso Status la temple Lesis Ope.

Mac, (3) Hase omeis son habet Codex Vaticana s

(1) Here comes non more Comes youngers to make it Panelaine.
(1) Idem Codes below: COLVMNA CVM STATVA MAGNI LVDII. In rubries iss advectors STA-TVA LVDII. (4) Has practorit Codex Veticanus membracames, &

(c) The product of the control of th

(10) Hose addits fleundie curle, & in Codic, membr.

& soud Panvinium delde (f) Cod, Vario, mombo, h. TEMPLVM TITI VESPA-SIANI AVGVYTI, (g) In Cod, Vario, bombyo, shiften y prime fare. (h) AEDES non ABDIS feribendum ex Cod. Variono

membranaces . (1a) In Codice to mbr. adequation off litterie rubrication

(a) In Code on the Adocurum of Brasin relations XXXIL CVBIVM.

(3) Possible while Trapillar Conventile, after Gra-phic Code of the Code of the Code of the salary FICUS LIGVER Mil. Section healing, po-merans furth, throad locards her cooper repri-tives faille centile. Cent on alara Codes, it is true thank of the Code Code of the Code of t

(4) FARN-TE sidem slights, in princi fifth. in Cal. Immigr. Virtu. Similar Sidem slights, in Cal. Immigr. Virtu. Sidem slights, in Cal. Immigr. Virtu. Sidem slights, in Cal. Immigr. Sidem slights, in Cal. Immigr. Sidem 
ting Carer imminere Fere, a fr. Taile artificates die Urie.

ments Univ.

(b) ha legiter in Cod. membe Vatic. Ander Vere
in Vice THVS.O.

(c) Codex seems, habet HORREA XXVIII.

(c) Ideas helve HIRRINA XXX.

(co) Ideas helve FILRINA LXX.

(co) Ideas for FEDES XIIII. MILL DOCCLXVII.

R E G. CIRCUS FLAMINIUS.

3 Tabula IIII. Factionum (1).

2148 Al Aedes Antiqua Apollinise um La-

Aedis Herculis (a) Magni Cuftodis in Circo Flaminio .

Delubrym Iovis Statoris. Porticus Philippi . Acdis Meselli .

Acdis Volcani in Circo Flaminio . Mimitia Vetus.

Mimitia Frumentaria.

Porticus Corinthia CN. Ocavii Quae (b) primum duplex fuit. Crypta Balbi .

Theatrum Balbi capit loca XXX. Mil. LXXXVIII. (c)

Teatrum Pompeii Capit Icea XXX.mil.LXXXXXV. add. litteris rubricatis CL. veluti dicerct.

CL. Caefar Dicavit & appellatva a vicinitate. Iuppiter Pompeianus.

Theatrum Marcelli capit loca XXX. Mil. ubi erat aliud Templum lani .

Delubrum CN. Domitii. Carcer CL. X. Viri (2). Templum Bruti Callaici. Templym Apollinis .

Amphitheatrum Tauri Statilii . Via Publica (d) ubi primum Populi Cenfus eft actus in Campo Martio . Campus Martis.

Septa Agrippiana. Acdis Inturnae ad Aquam Virginom . (c)

Trigaria al. Septa Trigaria . Equiria . Horti Lucullani.

Theatrum Lapideum. Fons Scipionum. Templym Neptuni.

Sepulchrum Augustorum. (f) al. Augusti. Ciconiae .)(3)

Pantheon Iovi Vltori (4).

Theatrum Pompeii.

Ba-

Bafilica Netumii . Basilica Macidii. Bafilica Marciani .

Templum Divi Antonini cum Coclide Columna quae est alta Ped. · CLXXV. haber intus Gradus CCVI. & Fenestellas LVI.

Thermae Hadriani. Thermae Neronianae quae postea Alexandrinae.

Circus Alexandri (g). Thermae Agrippac.

Templum Boni Eventus. Thermae Decianae. Aedis Bellonae versus Portam

Carmentalem . Ante hanc Aedem Columna index Belli inferendi.

Porticus ArgonautaryM. Meleagricum. Hacum.

Aedis Minervac. Scrapeum. Minervium.

Minerva Chalcidica. Divorvm (5). Fortunae Eauchris Vetera . Traiani Porticus in Campo Martio .

Basilica Antoniniana ubi est Provinciarum Memoria. Infula Phelidii five Phelidis. Vici XXX.

Aediculae Totidem. Vicomagistri CXX. (h). Curatores II. Denuntiatores II.

Infulse III. mil. DCCLXXXVIII Domus CXL. Balineae Privatae LXIII. (6).

Horrea XXII. (7). Piftrina XX. (8). Regio in ambitu habet Ped. XXX. mil. D. (9).

(c) Codex Varie, hembye, post hat babet van Fedinarm VIII. sed procul dabio librarii

(a) Cod. membr. hanc pract I'am. II

mi supe etc. abstratem incurie «, qual is he Col. Actions from the Col. Action from the Col.

(f) Coder mean, k. SÉFFICISTO AVCYSTI.

(5) Coder mean, k. mein Generalt (COMAR NYAR, et al., 
## R E G. X. PALATIVM.

Icus Padi . Vicus Curiarvm (a). Vicus Fortunae Respicientis.

Vicus Salutaris .. Vicus Apollinis. Vicus Iulusque Diei al.

Vicus buiufque Diei (b) Fort: Acd. Roma Quadrata. Aedis lovis Statoris.

Sacellum Larum. Cafa Romuli . Viae Novae.

Prata Bacchi ubi fuerunt Acdes. Virravii Fundani . Ara Febris.

Templum Fidei .. Aedis Matris Deum Huic fuit conterminum delubrum Sofpitae Iunonis ..

Aedis Confi . Aedis Aii Locutii . Domus Ceioniorum . Delubrum Minervae .

Velia (c). Iovis Cenatio. (d)

Acdis A pollinis ubi Lychni pendent instar arboris mala ferentis. Kkkk

Aedis Deae Viriplacae in Palatio. Aedis Fortunae Vicinae . Bibliotheca al. Bibliothecae II. Aedis Rhamnufiae. Pentapylon Iovis arbitratoris. Domus Augustiana. Domus Tiberiana. Sedes Imperii Romani. Auguratorium. Ad Mammaeam (hoc est dietae (e) Mammacae ) Expression litteris subricatis.

Ara Palarina. Aedis Iovis Victoris. Domus Dionyfii. Domus Q. Catuli . Domus Ciceronis. Aedis Diiovis (1). Velia. Curia Verus. Dclubrym LatonaE . Fortuna Respiciens. Septizonium Severi. al. Septizonium vetus. Victoria Germaniciana (f). Lupercal in Theatro. Vici VI. (2) Aediculae Totidem. Vicomagistri XXIIII. (3). Curatores II. Denuntiatores II. Infulae II. Mil. DCXLIIII. Domus LXXXVIII. Lacus LXXX Horrea XLVIII. Piftrina XX. Balineae privatae XXXVI. Regio in ambitu habet XII. M I. DC. (4).

(c) Cod. membr. habet pariter VICUS CVRIARVM:
fad in rubrica admenatum eft hoc CVRIARVM;
(b) Islad. itteria subricatis experdium INSVQUE DIEL.
(c) Islad. itteria subricatis experdium INSVQUE DIEL.
(d) Edyptom in streque Cod. numbr. & bembyr.:
(d) Cod. view.
in membr. b. IoVis COENATIO cum
diphth. Cod.
(e) Cod. view.
(e) Cod. view.
in membr. b. IoVis COENATIO cum
diphth. Cod.
(e) In Cod. membr. habatur DIAETAE cum diphth. in
priori fylista.
(f) Overcramiform in Codice Vasicaeo membr. & in tetar Enormano & inferita securitation.

(f) GERMANICIANA feriptum in Cod. Vatic. kombye. lucra t. adecque legendum GERMANITIANA in-xra hune Cod. fed in Cod. Vatic. membr. habetur GERMANICIANA.
(a) Codex membr. h. VICI VII. Parvinius Vici agg. Il Idem habet VICOMAGISTRI XXVIII.

(4) Codex membranac, habet PEDES XI. MIL. DCCC-LXXII.

# R E G. XI. CIRCUS MAXIMUS.

Ircus Maximus qui capit loca Trecenta octoginta quinq milia(1) XII. Portae. al. XII. Carceres. Templum Mercurii. Acdis Ditis Patris. Aedis Cereris. Acdis Profertinae. Aedis Veneris opusFabii Gurgitis. Aedis Portumni ad Pontem Aimilii olim Suhlicii . Porta Trigemina. Salinae. Apollo Caelifpex. Aedis Portumni (2). Hercules Olivarius . al. Aedes Herculis Olivarii (a). Ara maxima. Hercules Triumphalis. Templum Cafforis Vetus. Acdis Cereris . (b) Aedis Pompeii. Aedis Portumni Veter. Obelisci II. Iacet alter, alter erectus. Aedis Murciae. Aedis Confi Subterranea. Forum Olitorium in eo columna est lactaria ad quam infantes lacte alendos deferunt. Aedis Pietatis in Foro Olitorio. Aedis Innonis Matutae. Velabrum Maius. Velabrum Minus Arcus Constantini.

Vici VIII.

Aediculae totidem.

xtu Panviniano & inferius enumeratum .

Vicomagistri XXXII. (3) Curatores Il. Denuntiatores II. Infulae MDC Domus LXXXIX. Balineae privatae XV. Horrea XVI. Lacus LX. (4) Piftrina XII. Regio in ambitu continet Ped. XI. Mil. D. (5)

(1) Colex Hem babet CIRCVS MAXIMVS QVI CA-PIF LOCA CCCCLXXXV, MIL. (t) les & in textu Parvisiano. Fertalis ad bane for addendum aft verbum NOVA quem inferior in regione afacteur alters ander Portumo Dee de

nddendum eft Verham NOVA, quem inferire in ha regime s'Inenter alters under Fortumo Doe deil, et al., (2) Mendent central bei in love Col. Velix. menher, et al., (3) In utropa Color Vario. Inenty-cit mundersamen Acche Carris in hie regime gesinister, Data gi-ter viders hid. Guife need central faces in the et al., et al., et al., et al., et al., et al., (3) Color mendent about XXXVIII.

#### R E G. XIL PISCINA PVBLICA.

Icus Veneris Almae. Vicus Piscinae Publicae. Vicus Dianae.

Vicus Ceios. Vicus Triari . Vicus Aquae Salientis. Views Laci Testi. Vicus Fortunae Mammofae. Vicus Colapeti Paftoris.

Vicus Portac Rudusculanae. al. Radusculanae. Vicus Portae Naeviae. Vicus Victoris. Horti Afiniani . Scotizonium Severi. (a) Arca Radicaria. Caput Viae Novac. Fortuna Mammofa.

Ifis Anthenodoria. Acdis Bonze Deae Subfaxanae (b)

Al Donum Delphini, al. Signum Delobini. Thermae Antoninianae. Septem Domus Parthorym. Campus Lanatarius. Domus Cilonis (1).

Aedes Isis . Cohortes III. Vigilum. Domus Cornificii (c). Privata Hadriani.

Vici XII. Aediculae totidem. Vicomagistri XLVIII.

Curatores II. Denuntiatores II.

Infulae II. Mil. CCCCLXXXVI. Domus CXIIII. (2) Balincae Privatae XLIIIL

Lacus LXXX. Horres XXVI (3) Piftrina XX. (4)

Regio in ambitu continet (d) Ped. XIL Mil.

(a) Cod. Vatic. membe. h. SEPTIZONII.
(b) Cod. membe. h. litteria rabelesia AEDES, BONAI.,
(c) Cod. membe. h. DOM'US CORNIFICES.
(d) Cod. membe. h. DOM'US CORNIFICES.
(d) Lotteria Codic Vaticase delignor CHILONII.,
(c) Codex membe. haber DOM'US CXXVIII.
(d) Idem habel HONREA XXVIII.
(d) Idem PISTRINA XXVII.
(d) Idem habel membe. acut demente control in the control

#### G. XIII

AVENTINVS.

Icus Fidii. al. Fidei. (a) Vicus Frumentarius. Vicus Trium Viarvm. al.

Vicus Trium Ararum -Vicus Caescri. Vicus Valeri. Vicus Laci Miliarii. Vicus Fortunati .

Vicus Capitis Canteri. al. Vicus Capitis Cantari. Vicus Trium Alitum . (b)

al. Vicus Trium Larum .

2255

Vicus Novus. Vicus Loreti Minoris. Vicus Armilustri. Aedis Confi. Aedis Tatii . Vicus Columnae ligneae. Minervae in Aventino. Vicus Materiarius. Vicus Mundiciei. Vicus Loreti maioris. Aedis Silvani. Aedis Mercurii. Vicus Loreti Maioris ubi erat Vor-Vicus Fortunae Dubiac. Armilustrum caput . Templum Lunae in Aventina Magn Templum Commune Dianae. (Thermae Decianae.) (Thermae Syriacae. Thermae Varianae. Templum Bonai Deai in Aventino . Templum Libertaris. Dolocenum, five Doliorum at. Doliolum . Privata Trajani. Horrea Domitiani Aug. Remuria. Atrium Libertatis in Aventino, Mappa Aurea. Platation. Horrea Galbac . Horrea Aniceti. Aedes libertatis (1). Scalae Gemoniae Porticus Fabaria (2). Schola Caffii. Templum Iunonis Reginae a Camillo DD. Veits Captis. Forum Piftorium. Emporium . Templum Isis . Clivus Publicus . Aedes Herculis & Silvani (d). Sepulchrum Divi Tatii (e). Area Publica. Horrea Vargonteii.

Area Pinaria. Horreorum Galbianorum Fortunae. Vici XVII. (3). Aediculae Totidem. Vicomagistri LXXIIII. Curatores II. Denuntiatores II. Infulae II. Mil. CCCCLXXXVIII. Domus CIII. (4) Balineae Privatae LXIIII. (5). Lacus LXXVIII. Horrea XXVI. (6). Piftrina XX. (7) Regio habet in ambitu Ped. XVI. Mil. CC. (8)

(a) Cod. Vatic, membr. h. in rubrice View Fidit.
(b) Clare pater mendum Cod. bombye, qui h. View
Trium Altinu.

(c) Hace due superaddita funt in Cod. bombyc. antique characters.

(1) Hace omiffa a Panvinio.

 Itase conitta a Panvinio.
 Aitas Faboraio apud Panvinium.
 FONS SILVANI. Inter Action Hercells &c. & Sepulcion Dist Tatil penendus Fon Silvani, Seut Sulfat in Cod. membr. (c) Videndum an legendum fit Tits (at bene netat Ve-ctorius ) i fed aeder Tatii fapra legetur in hacRe-

COURS J. 16a steer Taile inpra ing gione.

(3) Cod. membr. VICI XVIIII.

(4) Idem Cod. CHIII.

(5) Idem Cod. LXXIIII.

(6) Idem Cod. XXXVI.

(7) Idem Cod. XXX.

(8) Idem Cod. XXX.

(8) Idem Cod. FED. XVI. MIL. CCC.

#### Ε G. XIIIL

TRANSTIBERIM.

Icus Censori. Vicus Gemini. Vicus Rostrati. Vicus Longi Aquilae. Vicus Statuae Siccianae. Vicus Quadrati.

Vicus Raciliani Maioris. Vicus Raciliani Minoris.

Vicus Ianuclenfis.

Vicus Bruttanus(a) al. Bructanus. Vicus Larum Lucallium (b). Vicus Statuae Valerianae (c).

Vicus Salutaris. Vicus Paulli.

Vicus Sex. Luccei . Vicus Simi Publici (d). Vicus Patratilli . (c) Vicus Laci Restituti. Vicus Saufei. Viens Sergi. Vicus Ploti. Vicus Viberini al. Liberini . Gaianum . (f) Aedes Furinarum cum Luco. Insula . Aedes Iovis Fauni & Aefculapii . Aedes Ilis . Naumachiae II. Corniscae . al. Diae Corniscae a cornicibus dictae. Vaticanus. Horti Domitii. Horti cum Domo Martialis . Ianiculum. Arae XII. Iano DedieATAE . Deae Maniae Sacellum . Maricae Sacellum. Balineum Ampelidis. Balineum Priscidianae (g). Statua Valeriana. Statua Sicciana. Sepulchrum Numae. Area Vaticana . Cohortes VII. Vigilum. Caput Gorgonis. Templum Fortis Fortunae. Area Septimiana. Ianus Septimianus. Thermae Septimianae. Prata Septimiana (1). Hercules Cubans. Campus Bruttanus. Campus Codetanus. (2) Horti Getae. Castra Lesticariorym. Hippodromus. Templum Fortunae Liberum. Castra Vetera . Lucus Publicus (3). Vici XXII.

Aediculae Totidem.

Tom. II

Vicomagistri LXXXVIII. Curatores II. Denuntiatores II. Infulae IIII. Mil. CCCCV. (4) Domus CL. Balineae Privatae LXXXVI. (5) Lacus CLXXX. Horrea XXII. Piftrina XXII. (6) Regio in ambitu habet Ped. XXXIII. Mil. CCCC-LXXXVIII. (7)

(a) Bruffanus currenti charactere feribatur oporter , quo-(a) Bruilanne current charactere Ictisatur operter, quo-nism ex Cod, membranacce oft, ube team hiteris substantia Inferiptum eli Fine Brutamer, veltati in Cod. Vatio, bombye, respurieur experfam. (b) VICVS LARVM LUCALLIUM (estibendum ex Cod. Vatio, bombye, ni forte Intera C. pro T. fumenda fit, quod alquando in bec Cod, videtur ufurprum i in Cod, veno membr. Vatio, habeur TVFELIUVM.

(c) Cod. Varies membr. b. VICVS STATVAE VALE

RIAE. (d) God. Vatic. membr. h. VICVS SEMI PVBLICI. (e) In Cod. Vatic. membr. legitur VICVS PACRATIL-

(f) Idem Cod. h. GAIANIVM.

(1) Idem Cod, h. GAIANIVM.
(g) In Cod, membr. Varia, legitur BALINEVM PRISCI-LIANE abfique diphth.
(1) Ex Fragm. Vatic. Cod. FRATA SEPTIMIA-NA.

(2) Lege COCLERANVS (its Gorius) CODETANVS in otroque Cod. Vatic. membr. & bombye, Confet Panvinium.

Parvanum.
(a) Addendumex Cod. Vatic. membr. Stadium Publicum.
(a) Codex membr. Vatic. III. MIL. CCCCVIIII.
(5) Idem Codex CLXXXVI.
(6) Idem Codex XXXII.
(7) Idem Codex PEDES XXXIII. MIL. CCCC. LX-xXVIII.

D

XXVIIII.

NATVLA . III. Unum inter Capitolium & Forum, ubi Magistratus cum Senioribus deliberant: alterum ad Portam Capenam; tertium citra aedem Bellonae in Circo Flaminio, ubi dabatur Senatus Legatis, quos in Urbem admittere nolebant. Quartum Senatulum Matronarum in Quirinali Antoninus Pius Baffiani Severi filius fecit. BIBLIOTHECAE. XXIX. publicae; ex his praccipuac duac Palatina, & Ulpia. OBELISCI . MAGNI . VI. al. VIII.

Rusticorum.

Duo in Circo Maximo. Maior A Gallorum. est pedum CXXXII. minor pedum LXXXVIII. & fcmis. Unus in Varicano ped. LXXII. Unus in Campo Martio ped. LXXII. Duo in Mausoleo Augusti pares, finguli ped. XLII. & femis. OBELISCI . PARVI . XLII. in plerisque sunt notae Aegyptiorum. In Insula Tiberis un. Circi VIII. Pontes VIII. Milvius (a). Aclius. Vaticanus. Ianuclenfis al. Ianiculenfis . Fabricius. Cestius. Palatinus . Aimilius qui ante Sublicius. CAMPI VIII. Viminalis cum Aedicula Fortunae Parvae Exquilinus. Agrippae ubi funt Septa Agrippiana. Martius . Codetanus. Bruttianus (b). Pecuarius. Lanatarius. .Unus ultra Tiberim . Campus Vaticanus extra nume-

Romanum quod dicitur Magnum.

FORA. XVI.

Caefaris.

Augusti .

Boarium .

Olitorium.

Piftorium.

Trajani.

Suarium.

. Transitorium.

Antenobarhi.

Diocletiani.

Archemorium (c).

Cupedinis. Pifcarium. Sallustii. BASILICAE. X. al. BASILICAE. XIX. Ulpia. Paulli al. L. Paulli in Fare. Vestini. Netumii (d) al. Neptumnii. Macidii. Iulia . Martiana. Vastellaria al. *Vascellaria* . Flofelli (e). Sicinini al. Sicinii. Constantiniana. Porcia . L. Paulli Vetus. Argentaria. Opimiana . Aimilia . Fulvia. Mammaca . Antoniniana . THERMAE XI. al. X. Traianae (1). Titianae. Agrippae. yriacae al. Siranae. Commodianae. Severianae. Antonianae. Alexandrinae quae Neronianae. Diocletianae. Constantinianae. Septimianae. Thermae Olympiadis. Philippianae. Thermac privatae. Thermae publicae. IANI quadrifrontes XXXVI. per omnes Regiones marmorei incrustati, & adornati insignibus militaribus & fignis . Duo praecipui ad Arcum Fabianum fuperior inferiorque. AQVAE

Clandia. Herculanea.

Tepula. Damnata (3). Traiana.

Annia. Halfia (4) L. Halfietina quae Augustea.

Caerulea. Julia. Algentina (5). Ciminia , vel Sabatina .

Sabbatina. Aurelia. Septimiana. Severiana (6).

Antoniana. Alexandrina. Anio vetus.

Albudina . Crahra .

VIAE XXIX. Appia. Larina.

Labicana. Campana. Praencstina. Tiburrina . Collatina.

Nomentana quae Figulenfis . al. vel Quinctia, vel Figulenfis .

Salaria. Flaminia Aimilia (f). Claudia.

Valeria nova & vetus . Oftienfis .

Laurentina. Ardeatina. Setina. Ouinctia.

Gallicana.

At Triumphalis. Patinaria.

> Ciminia. Cornelia. Tiberina.

Aurelia. Caffia . Portuenfis.

Gallica. Laticulentis. Flavia. Traiana.

CAPITOLIA.IL

2161

Vetus & Novum. Amphitheatra II. Stadia II.

Coloffi II. Columnae Coclides duae. Macella II.

Theatra III. al. IIII. Ludi V. al. VII.

Circi VIII. Naumachiae X. al. XI. Nymphea XI, al.

Nimphaca XII. Equi aenei inaurati XXII. LXXXIIII.

Equi eburnei XCIIII. al. CXXIII.

Tabulae ) fine numero. Signa. Arcus marmorei XXXVI.

Lupanaria XLV. al. XLVI. Latrinae publicae CXLIIII. al.

CCLIII. Coloss aenei XXXVII. Marmorci LI.

Cohortes Praetoriae X. Cohortes Urbanae IIII. al. VI. Cohortes Vigilum VII. al. VI. Excubitoria XIIII.

Vexilla II. communia. Castra Peregrina. Castra Practoria.

Castra Misenatium. Castra Tabellariorum.

Caftra Lecticariorum . Castra Victimariorum.

Ca-

Castra Salgamariorum. Castra Silicariorum. Castra Equirum singulorum. II Menfae Oleariae. XXIIII. M. II. LUCVS XIIII. Vestae Cuperius. Viminei .

Loreti minoris . Loreti maioris. Platanorum.

Querquetulanus. Cuperius Hofliani (g). Cuperius qui Schola Capulatorum .

Lucus Mavortis (h). Lucus Vaticanus . Lucus Furinarum. Lucus Petelinus .

A. Lucus Lunae in Aventino . Lucus Lucinae ubi

Terensum . P. Victoris Finis .

(a) Cod. Vatic. hombye. h. Malakar. (b) Bristowe in utrasyu Cod. Vatic. hombye-bens. ut admeter faporius. (c) In cod. Vatic. hombye. legitur drehemeals (d) Goius legit Nepossis. (d) Cod. membre. h. Befilica Filipilis.

br. & bombys. Trainer, This., Garins legis Agricu-planers fed in Gold. membr. & bombys. prast inplace I fed in Celeb metric is bendye, press in-cri in textus.

) Considers in Celeb metric accession.

() Considers in Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb (i) Fell Reight memerates in celeb Celeb Celeb Celeb or without he for mellim learer Reight in Commis-ter Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb (ii) Die bei delemin in Celeb Leicher. Victoria in the Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb (iii) All Celebration non All most Generotom, quedia-min in desarth & articles memorian Alla Vis, Visigno, Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb Celeb (iii) Celeb 
(b) Cod. Vatio membr. h. Lucus Maneri.

# PITOM VICTORIS DE REGIONIBUS URBIS

Ex fide Codicis antiquissimi Bibliothecae Vaticanae numero 3227, atque apographi ciusdem Pomponii Laeti manu exferipti, quod in cadem Bibliotheca num. 3191. adfervatur.

#### 0000000000000

na continet Aedem Honoris, & Virtutis . Camenas . Lacum Promethei(a). Balneum Torquati . Thermas Severianas & Commodianas. Aream Apollinis & Splenis (b). Vicum Virrarium . Arcam Pannariam . Mutatorium Caefaris . Balneum Abascantis & Mamertini . Aream Carrucae . Aedem Marris . Flumen Almonis. Arcum Divi | B des duodecim milia ducentos. Severi Traiani & Drufi. Vicos X. Aedes X. Vicomagistros (1) XI.VIII. Curias al. Curatoria II. Infulas tria milia CC. quinquaginta. Domos CXX. Horrea (c) XVI. Balnea LXXVI. al. LXXX-VI. Lacus LXXI. al. LXXXI. Piftring XX. continet pedes XII. milia ducentos undecim.

Regio fecunda Caelimontium continet Claudium . Macellum Magnum . Lupanaria (2) . Antrum Cyclopis (3). Cohortes V. Vigi-Tom. II

Egio prima Porta Cape- Allum . Caput Africes . Arborem Sanctam. Castra Peregrina. Domum Philippi . Victiliana . Ludum Matutinum & Dacicum . Spoliarium Samarium (d). Micam Auream. Vicos VII. Acdes fex milia. Vicomagistros XLVIII. Curatoria II. Infules Tit CLC. Domos CXXVII. Horrea XXVII. Balnea LXXV. al LXXXV. Lacus XLV. al. LXV. Piftrina XV. continct pe-

> Regio tertia Isis & Serapis continet Monetam . Amphitheatrum quod capit loca LXXVII. al. LXXXVII. Ludum Magnum . Domum Brutti Praesentis . al. Domum Brutti Vindicis Pracfentis . Summum Choragium . Lacum Pastorum. Scholam Quaestorum & Capulatorum. Thermas Titianas & Traianas . Porticum Livies (e). Castra Misenatium . Vicos XíI. Acdes XII. al. XVI. Vicomagiflros XL. octo. al. XLVII. Cura-Mmmm

toria II. Infulas II DCCLVII. Do- | A XXII. Balnea LXV. al. LXXV. mos LX. Horrea X. & VIII. al XVIIH. Balnea octoginta . al. LXX. Lacus LXV. Piftrina XVI. al. XVII. continct pedes XII. mil. CCCL.

Regio quarta Templum Pacis continet Porticum Absidatam. Aureum Buccinum . Apollinem Sandaliarium. Templum Telluris. Vigilum Sororum (1). Colossum altum pedes CII. & habet in capite radia VII. singula pedum XXII. S. Metam Sudantem . Templum Romae . Aedem Iovis (a) . Viam Sacram . Bafilicam Novam & Paulli . Templum Faustinae. Forum Transitorium. Suburam . Balneum Daphnidis . Vicos VIII. Acdes VIII. Vicomagiftros XLVIII. Curatoria II. Infulas ii DCCLIIII. al. ii DCCLVII Domos LXXX. novem. al. Domos LXXXVIII. Horrea X. & VIII. Balnea XLV, al. Balnea LXV, Lacus LXI. al. Lacus LXXI Piftrins XV. continet pedes XIII. al. XIII.

Regio quincta Exquiliae continet Lacum Orphei . Macellum Laviniani . al. Macellum Laviae(2). Nympheum Alexandri . Cohortes II. Vigilum . Hortos Palatianum D (3). Herculem Syllanum . Amphitheatrum Castrense. Campum Viminalem. Sub aggere (b). Minervam Medicam. Isidem Patriciam. Vicos XV. Aedes XV. Vicomagistros XLVIII. Curat....al. Curatoria II. Infulas III DCCCL. Domos centum LXXX. Horrea

Lacus LXIIII. al. LXXVIIII. Pistrina XV. continet pedes XV. DC. al. p. XV. D.

Regio fexta Alta femita continet Templum Sallustii (4) & Serapis. Floram. Capitolium Antiquum . Thermas Constantinianas. Statuam Mamurii . Templum Dei Quirini . Hortos Sallustianos. Gentem Flaviam. Thermas Diocletianas . Cohortes III. Vigilum . Decem Tabernas (c). Gallinas Albas. Vicos X. & VII. Aedes X. & VII. al. XII. Vicomagistros XLVIIII. XLVIII. Balnea LXV. al. LXXV. Lacus LXXIII. Piftrina XV. continct pedes XV DCC.

Regio septima Via Lata continet Lacum Ganymedis . Cohortes Vigilum . al. Cohortem unam Vigilum . Arcum Novum . Nympheum Iovis. Aediculam Caprariam. Campum Agrippae. al. Agrippi . Templum Solis & Castra . Porticum Gipfiani & Constantini . Equos Tigridatis Regis Armeniorum . al. Equos Tigranis Regis Armeniorum. Forum Suarium. Manfuetas. Lapidem Pertufum. Vicos XV. Aedes . . . XV. Vicomagiftros XLVIII. Curat. II. Infulas III DCCCV. Domos CXX. Horrea XXV. Balnea LXV. Lacus LXX-VI. Piftrina X.VI. continct pedes xiii CCC.

Regio octava Forum Romanum continet Rostra III. Genium Pop. Romani. Senatum. Atrium

<sup>(1)</sup> Legendum Tigillum Sovorium.
(2) Cod. antiquifa. b. lobir.
(3) Lego Liviae.
(3) Forte legendum Hortor Pallamiani vel Hortum Pal-

<sup>(</sup>b) SVB AGGERE factum ut dient ex aliis Codicibus Vatic., nam in utroque Codice Vatic. antiquiis. ni-

mirum, & Pomponii apographo perperam legiur, ho priori feb agers în alteco veto feb agres.

(4) Gorius Legit Tomplom Salvis.

(5) Polt verbum Talernas nulla interiedă interpundiona feriptum in Cod. antiquife. Varie. Golibnas, in Pemponii wero apographo Galikanas Albas.

Minervae. Forum Caefaris Au- A gusti Nervae & Traiani . Templum Traiani & Columnam Cochlidem altam pedes CXXVII. S. gradus inrus habet CLXXX. fenestras XLV. Cohortes VI. Vigilum, Bafilicam (a) Argentariam. Templum Concordiae & Saturni & Vefpafiani & Titi . Capitolium . Miliarium Aureum. Vicum Iugarium . Graecostadium al. Graccum Stadium, Basilicam Iuliam. Templum Cafforum al. Cafforis & Minervae. Vestam. Horrea Agrippina. Aquem cernenrem IIII. facros , al. IIII. Sacra : sub eadem Atrium Caci . Porticum Margaritariam . Acdes Fortium . Elephantum Herbarium. Vicos XXXIIII. Acdes XXXIIII. Vicomag. XL-VIII. Curat. II. Infulas 111. CCCC-LXXX. domos CXXX. Horrca X. & VIIII. al. X. & VIII. Balnea LXXXVI. Lacus XXX al. CXX. Piftrina XX. pedes XIIII. LXVII.

Regio nona Circus Flaminius continer Stabula IIII. Factionum VI. Porticum Philippi . Minuciam al. Minutiam Veterem & Frumentariam. Cryptam Balbi. Theatra III al. V. in primis Bilbi quod capit al. continet loca XI DX. at D CLX Pompeii capit loca X. & Vit. DLXXX. al. XVII, DLXXX. Marcelli capit loca XX. Stadium capit loca XXX LXXXVIII. Odium (b) capit loca X.DC. Campum Marcium Trigrarium (c). Ciconias Nixas . Pantheum . al. Pansheon. Bafilicam. Neptuni. Matidies . al. Mathidies . Marciani : Templum Antoniani, al. Antonini & Columnam Cochlidem altam pedes CLXXV. S. al. CLX. gradus intus habet CCIII. fcneftras LVI. al. IVII. Thermas Alexandrinas & Agrippinas . Porticum . Arcum Nauparum . al. Napearum & Meleagri . Ifeum & Serapeum, Minervam Chalcidicam, Divorum Infulas Felices . al. Venfilem Felicem. Vicos XXXV. Vicomag. XLVIII. Curatoria al. Curatoriae II. Infulas II, DCCLXX-VII. Domos CXL. Horrea XXV. Balnea LXIII. Lacus CXX, Piffrina XX. continct pedes XXXII. quingentos.

Regio decima Palatium continer Calam Romuli . Aedem Matris Deum & Apollinis . Rhamnusiae Pentapylum (d). Domum Augustianam & Tiberianam . Auguratorium al. Auguratorien. Acdem Iovis . Curiam Veterem . Fortunam Respicientem. Septizonium al. Septijolium Divi Severi . Victoriam Germanicam . Lupercal . Vicos XX Aedes XX. Vicomag. XLVIII. Curatoria II. Infulas Tr. DCCXLII. Domos LXXXVIIII. Horrea XLVIII. Balnea XLIIII. Lacus XC. al. XX. Piftripa XX. continet pedes XI. DX.

Regio undecima Circus Maximus continct Templum Solis & Lunae & Templum Mercurii . Acdem Marris Deum & Iovis. & Cereris . XII. Portas . Portam Trigeminam . Apollinem Caelispicem. Her-

<sup>(</sup>a) Beffifen baber. Cod. antiquife.

emandarit Refefenn.
(b) Lege Odeum.
(c) Lege Triesnam. Affice Cofex auts hee verbencha-be pastium i quod quidem in vertalifisme ann ecpermeur, ut in textu admeteri.

<sup>(4)</sup> Codex antiquifferer babet Remour, quad verbon all listerse proinfu fubliquebee-ur i fed qu'in lecus ab tus eff & vetaffett pene confemous legi con pe & quad in fan epographo entripée Pamponi

Herculem Olivarum al. Olivarium. A Velabrum. A reum Constantini. Vicos XXI. Acdes XXI. Vicomag. XLVIII. Curatoria II. Insulas II. D. Domos LXXXVIII. Hortea XVI. Balnea XV. Lacus XX. Piftrina XVI. continet pedes XI. D.

Regio duodecima Pifcina Publica continet Aream Radicariam. Viam Novam . Fortunam Mammofam al. Manumiffam . Isidem Athenodoriam. Aedem Bonae Deae Sub- B faxanae . Clivum Delphini . Thermas Antonianas . VII. Domos Parthorum . Campum Lanatarium . Domum Cilonis . Cohortes IIII. Vigilum. Domum Cornifices (a). Privatae Hadriani al. Privata Hadriani. Vicos XVII. Aedes totidem. Vicomag. XLVIII. Curat. II. Infulas II. CCCCLXXXVIII. al. II. CCCCLXXXVII. Domos CXIII. Horrea XXVII. Balnea LXIII. LacusLXXX.Piftoria XXV. al. Piftrina XXII. continet pedes XII.

Regio tertiadecima Aventinus continet Armiluftrium. Templum Dianae & Minervae. Nymphea III. Thermas Syras & Decianas. al. Dacianas. Dolocenum (b). Mappam Auream Platonis (c). Horrea Galbiana & Anicetiana Porticum Fabariam. al. Fabrariam. Scholam Cafffii. Forum Piftorium. Vicos X. & VIII. Aedes totidem. Vicomag. XLVIII. Curatoria II. Infulas Ti. CCCCXXXVII. al. Ti. CCCCXXXVII. Domos CXXX. Horrea XXXV. al. XXX. Balnea XLIIII. Lacus LXXXI. Piftrina XX. continet pedes \( \overline{x}\). & \( \overline{v}\)Til.

Regio quartadecima Transtiberim continct Gaianum & Phrygianum. Naumachias & Vaticanum. Hortos Domitios. Ianiculum. Molinas. Balneum Ampelidis & Dianae. Cohortes VII. Vigilum. Statuam Valerianam. Caput Gorgonis . Herculem fub Ara Media . al. sub terram medium cubantem fub quem plurimum aurum positum est . Fortem Fortunam . Corariam Septimianam . Campum Bruttianum & Codetanum al. Cocletanum. Hortos Getae. & Aram al. Callra Lecticariorum. Vicos LXXVIII. Acdes totidem. Vicomag. XLVIII. Curat. II. Infulas IIII. CCCCV. Domos CL. Horrea XXII. Balnea LXXXVI. Lacus CLXXX. Piftrina XXVII. al. XXIV. continet pedes XXXIII.

graphum; fed libentius post verbum auroam puntium adponerem, & fubliquens verbum Plotonir logerem Platamena.

<sup>(</sup>a) Lege Cornifich.

<sup>(</sup>b) Lage Delislum.

# BREVIARIUM VICTORIS DE REGIONIBUS URBIS

Ex fide Codicum optimorum Bibliothecae Vaticanae.

#### 0000000000000

#### SENATVLA HI.

Num inter Capitolium, & Forum; ubi Magistratus cum senioribus deliberant : alterum ad Portam Capenam: tertium citra acdem Bellonae in Circo Flaminio, ubi dabatur Senatus Legatis, quos in Urbem admittere nolebant.

Quartum Senatulum Matronarum in Quirinali, Antoninus Pius Baffiani filius fecit.

## BIBLIOTHECAE

XXIX. Publicae: ex his praecipuae duae Palatina & Ûlpia.

#### OBELISCI MAGNI

VI. Duo in Circo Maximo: maior est pedum CXXXII., minor pedum LXXXIIX. S. = Unus în Vaticano pedum LXXII. Unus in Campo Martio pedum LXXII.

Duo in Maufoleo Augusti pares finguli pedum XLII. & femis. OBELISČI PARVI. XLII.

In plerisque sunt notae Acgyptiorum. In Infula Tiberis unum. Circi VIII.

Tom. II.

## PONTES VIII.

Milvius Aelius Aurelius, alias Vaticanus, Ianiculenfis. Fabricius. Ceffins. Palatinus.

## Aimilius, qui ante Sublicius. MONTES VII.

Caelius. Aventinus. Tarpeius. Palatinus. Exquilinus. Vaticanus. Inniculentis.

#### CAMPI VIII.

Viminalis cum aedicula Fortunae Parvae. Agrippae ubi funt fepta Agrippiana. Martius . Codetanus. Bruttianus. Pecuarius. Lanatarius.

Unus ultra Tiberim. Campus Vaticanus extra nume-

Nnnn

FO-

Rufticorum.

Cupedinis. Pifcarium &

Sallustii.

#### FORA XVII.

Romanum', quod dicitur Magnum. Cacfaris . Augusti. Boarium . Transitorium. Olitorium. Pistorium. Traiani. A henobarbi . Suarium. Archemorium. Diocletiani. Gallorum.

## BASILICAE XIX.

Ulpia. L. Paulli in Foro, Vestilia (1). Netunia (2). Matidiaes (3). Iulia. Marciana. Vascularia (4). Floscellaria (5). Sicinii (6). Constantiniana. Porcia; a Porcio Catone facta. L. Paulli verus . Argentaria. Opimiana, Aîmilia . Fulvia. Mammaca. Antoniana.

### THERMAE

Traianae . Titianae. Commodianae . Antonianae. Syrianae al. Syriacae. Agrippianae. Alexandrinae. Diocletianae. Constantinianae. Severianae. Septimianae. Decianae. Olympiadis. Philippianae. Thermae privatae (7).

Thermae publicae.

#### IANI QVADRIFORMES XXXVI.

Per omnes Regiones marmoribus incrustati, & adornati insignibus militaribus, & fignis. Duo praecipui ad Arcum Fabianum fuperior inferiorque.

## AQUAE XXIIII.

Appia (8).

Marcia. Virgo. Claudia. Herculea al. Herculanea. Tepula. Damnata. Trajana. Annia. Halfietina (9) quae & Augustea. Caerulca. Iulia. Algentiana.

(7) Perperam, ni faller, Panvinius exscripfit Traignas pri-

Ci-

<sup>(</sup>i) Alii Codices Vofini, Idem Pravinius, Codex anti-quiffinas emnism Vofina.
(i) Alii Codices Nepunii, Nepunnii, Netumii, Codex vettifficans Nepunii, Nepunnii, Codex vettifficans Nepunii.
Alii Codd, Medidi, Mariili, Mariilia.
(a) Codex vettififimas labete Vofestaria: I genera Va-festaria. Alii Codd. babeent Vofestaria. Vofestaria.
(3) Alii Codde. Debent Vofestaria. Vofestaria.
(b) Alii Codices Stimini.

<sup>(9)</sup> Perspenn, la milor, tranvaus Exicipus Transas privates.

(1) Codes Viticusus vetullismus tabet Aques X. Of VIII. Traines. Amis. Atties. Meris. Clouds.

VIII. Traines. Amis. Atties. Meris. Clouds.

Afficialies. Firmas. Libr. Aquest., Apris.

Affication. Firmas. Laboration. Description. Description.

Afficialies. Firmas. Attentions. Attendation.

(5) Alii Codices Halfa Halfaetines.

Ciminia (1) vel Sabatina. Anrelia. Septimiana. Severiana: Аптоліапа ..... Alexandrina. Anio novus. Anio Vetus. Albudina. Crabra.

#### VIAE XXXI.

Appia. Latina. Lavicana. al. Labicana. Campana. Praenestina. Tiburtina, vel Gabina. Collatina. Nomentana; quae Figulenfis. al. vel Quinctia vel Figulensis . Salaria. Flaminia . Aimilia . Claudia al. Clodia. Valeria nova & vetus. Oftienfis. Laurentina : Ardeatina. Setina. Ouinctia. Gallicana (2). Triumphalis . Patinaria (3). Ciminia (4). Cornelia. Tiberina. Aurelia. Caffia. Portuenfis. Gallica (5). laniculenfis al. Laticulenfis. Flavia, &

#### CAPITOLIA II.

Vetus & Novum. AMPHITHEATRA II. STADIA II. COLOSSI II. Columnae Cochlides II. Theatra III. al. IIII. Macella II Ludi V. al. VII. Circi VIII. Naumachiae V. al. VI. Nymphea XI. al. XII. Equi ahenei inaurati XXII. al. LXXXIIII. Equi eburnei XCIIII. al. CXXIII. Equi magni XXIII. Tabulae & figna fine numero: Arcus marmorei XXXVI. Lupanaria XLVI. Latrinae publicae CXLIIII. Coloffi aenei XXXVII. Coloffi marmorei LI. Vici CCCCXXIIII. Aediculae totidem. Vicomagistri DCLXXII. Curatores XXIIII. Infulae XLVI. milia DCII. Domus mil. DCCXXC. Balnea DCCCLVI. Lacus mil. CCCLII. Pistrina CCLIIII. Portae XXXVII. Cohortes Praetoriae X. Cohortes Urbanae VI. al. IIII. Cohortes Vigilum VII. Excubitoria XIIII. Vexilla II. communia. Castra Peregrina. Castra Praetoria. Castra Misenatium (6). Caftra Tabellariorum Castra Lecticariorum.

Ca-

A finaria . (4) Parvinius kabet Cimina. (5) Parvinius kabet Gallia. (6) Parvinius kabet Castra Misenasium II.

<sup>(1)</sup> Codex habet Ciminia. vel Sabatina.
(2) Codex vetustifs, habet Callica.
(3) Codex vetustifs, habet
Patinaria.

A Traiana.

Caftra Victimariorum . Caftra Salgamariorum . Caftra Silicariorum . Caftra Equitum fingulorum .

II Menfae Oleariae LXX. IIII. ∞ al. XXIIII. milia II.

LVC1 XIIII,

Veftae Cuperius .
Viminei .
Loreti minoris .
Loreti minoris .
Loreti minoris .
Platanorum .
Querquetulanus . (1)
Cuperius Heffilianus .
Cuperius qui fehola Capulatorum .
Lucus Mavortus .
Lucus Vaticanus .
Lucus Vaticanus .
Lucus Petelinus .
Lucus Lucina tubi .
Tercanum .
Lucus Lucina tubi .
Tercanum .

HORVM BREVIARIVM ex Codice Vaticatio vetuftifilmo n. 3227.

Capitolia II. Circi II. Amphitheatra II. Coloffi II. Columnac Cochlides II. Macella II. Theatra III. Ludi IIII. Naumachiae V. Nymphea XV. Equi Magni XXII. Dei autei LXXX. eburnei LXXIV. Areus marmorei XXXVI. Portae XXXVI. Vici CCCCXXIII. Aedes CCCCXXIII. Vicomagi-DCLXXII. Curatoria XXVIII. Infulae per totam Urbem XLVI. DCII. Domus mille DCCXI. Balnes DCCCLVI. Lacus quod est putei MCCCLII. Pistrina CCLIIII. Lupanaria XLVI. Latrinae publicae quod est secesfus CXLIIII. Cohortes Practoriae & Urbanae IIII. Vigilum VII. quorum Excubitoria XIIII. Vexilla communia II. Caftra Equitum Singulorum. Peregrinorum. Ravennatium . Lecticatiorum . Silicariorum. Misenatium. Tabellariotum. Victimariorum. Menfae Oleariac per totam Urbem II. CCC.

<sup>(1)</sup> Panvinius habet Erregensierier.

# SEXTI RUFI

# DE REGIONIBUS URBIS

Ex fide Codicis Vaticanae Bibliothecae, qui proflat num. 3427.

#### 000000000000

Regio Prima Porta Capena ex Sexto Rufo. Vicus Sulpicii Ulterioris.

Vicus Fabricii (b). Acdes Martis. Acdes Minervac. Acdes Tempestatis.

Acdes Mercurii. Area Apollinis (c). Area Mercurii cum Ara.

Arca Lis (d).

Lacus LXXI. fine nomine. Balneum Torquati (c).

Arcus Veri Augusti . Arcus Traiani . Arcus Bifrontes . Mutatorium Caesari .

Templum Isis.
Templum Scrapis.

A Templum Fortunae Viatorum. Vici IX. (f) Denuntiatores (g).

Regio fecunda Caelimontium. Templum Divi Claudii (h).

Regia Tulli cum Templ. Mansiones Albanae. Meta Aurea (i).

Campus Caclimontanus (k).

Domus Parthorum Lateran.

Subura. Vici VIIII. (1)

Regio tertia Ifis & Monera.

Domus Brittiana al. Brytiana.

Samium Choragium.

Thermae Traiani Aug.
Thermae Philippi Caef. Au.
Nympheum Claudii Aug. (m)

destiden interpolite verein biden | (g) Dest nimerus ificent , quemadmodem blum odist | fentili neo aft primires MIL.

Patrining.
(b) Scriptom in textu Patriningo Juhiri, Foloid com i finalici.
(c) Patrinus babet Arles Apolinis.

(c) Iden salidat files.

(e) Iden salgavit Larre Terqueti - Adnotandum tamen verbum Terqueti kniptum in Codice Vationa abf-que listena T.

(i) Ut phrimum faper numerum feder lineols 3 fed nonmations. (g) Doe't numerus in hoc foro, it figures numeri mi featri non afi in Cod. Vatic., fed per lictorus ex-

Oo oo

(i) Litteria were rabricatis feriptum in Cod. Vationes
MECA APREA.
(ii) Codes Vatio. baber CAMFON CARLIMONYA.
NO. in non hour Americania articles.

(f) Hear des in Cod. Veric, exfeat in moles lines.

Apolline (h) Sandaliarius.

neftis-

D, con

Lavacrum Agrippinae.

Vicus Succufanus (u). Vicus Capulator.

Vi-

<sup>(</sup>c) Penetnius behet fal.
(c) Nem edults Partiller.
(c) Nem edults Partiller.
(c) Nem edults Leversychi).
(d) Force legendum Partierm.
(d) Penet Scribendum cum diphth. as

n Ajalis. I fanciales com spillon ; Cieromon &

```
1180
Vicus Calicar. (a)
Vicus Iunoni.
Acdiculae XV.
Veneris Placid. (b)
Caffores (c).
Cluacinae.
Herculi.
Mercario.
Marti .
Lunae .
Serapi.
Vestac .
Cercri .
 . - -
Horrea XXIII.
    Regio Sexta Alta Semita.
Vicus Mamureii (d).
Templum Saluti.
Templum Fideai (e).
Templum Apollinis, & Clatrae
Templum Salutis in Col. Quiri-
  nalis (f).
Aed. Divi Fidii .
Templum Fortunae Reduci.
Forum Sallusti (g).
Templum Veneris in hortuli (h)
  Salluft.
Statua Mamurii (i).
Fortunae Publicae in Colle.
Statua Quirini al. pedes XX.
```

```
Al Domus Flavii (k).
   Senatulum (1) Mulierum .
   Balineae Paulli.
   Decem Tabernae ad Gallinas Al-
     bas (m).
   Vicus Flavii.
   Vicus Mamurii.
   Vicus Tyburtinus (o).
   Genio Liberorum.
   Genii (p) Larum.
   Junoni Juliae.
   Veneri .
   Herculi .
   Jupiter (q).
   Horrea XVIIII.
        Regio Septima Via Lata.
   Vicus Novos (r).
   Vicus Sanci (s).
   Vicus Mansuctos (t).
   Vicus Spei Maiori:
   Vicus Novos Ulterioris.
   Vicus Novos Citerioris.
   Vicus Archemonium (u).
   Vicus Aurelianus.
                              Vi-
```

\_

ne temendand

1187 Vicus Victori. = Vicus Lanarius Ulterioris (a). = Vicus Putealium (b). Vicus Scipioni (c). Vicus Junoni Vicus Sellario. = Arcus Gordianus (d).

Arcus Novos (e). Arcus Veri & Marci Augg. Nymphaeum Iovis (f).

Castra Gipsiana. == Equi Aenci Tiridati.

Forum Archemonium (g). =

Pila Tyburtina (h). Denuntiatores (i). Regio continet pedes XIII. mil.

Regio Octava Forum Roma-

Aediculae Victoriae (k). Templum Julii (1).

Templum Iunoni Martiali.

= Putcalis Libonis (m).

= Vicus Ligurius (n). Viae Novae.

Dilubrum Minervae in Foro (o). Capitolium cum Aedes(p) Religio.

lovi Capitolini (q). = Iovi Feretri (r).

Veneri Calvae . Curia Hostilia sub veterib. Dilubrum Larum. Aedicula Matr. Rumae.

Columna Divi Juli. Equos (s) Aeneus Domitiani. =

Templum Veneris & Anchis. (t) = Equa cernens quatuor Satyros. Vicus Novos (u).

Ludi Litterarii. Vicus Thufcus (x). ..... Thuico. Multa defunt .

Regio Nona Circus Flami-

Aedes Antiqua Apollinis cum coloffus (y). Lavacru Apollini (2).

Stabula quatuor factionum. ==

Mimitia Vetus. Minerva vetus cum Luc. Lucus Petelinus (22) maior.

Multa heic defunt. Theatrum Pompci (bb) Iupiter Pompeanus.

Lu-

seefs in Cad. Vecis

(a) Physics Scriptum in texts Panelelson.

17) Leptom Foreitis. O Jame Seinbedom Sed vida qued in her Ced. Vedo. Excess a frequentr po a utirpatar. O Seillest Andréa e la criss achifir Exarchica. (a) Car. Neser pro Neser poulle faqueta d'a). (3) Lapido. è actiqua infriripora e uvela Tieffor applica del propositione e del propositione del proposi

<sup>(</sup>c) Ut plarimon in Cod. Varie. Sore gentlist addissin (d) Acres Gerdon) habet Parvioles.
(e) Idem felton in her Repone, qued in Separieri ad-nocarimos ed verbom Nover.

<sup>(</sup>f) Abique diphth, in penaltima yff, exprimitur aped Pan-toum,

<sup>(</sup>g) Al. Accionariose.
(b) D.S. m (aperitu le Vice Tiburtion Passinii reffi-

<sup>(</sup>i) Naturus nen aft in Cod. Varie. P Cod-cubes d'um addult, & aft il. (k) Antivia legiter aved Passinium. Neonally for bent Ind cam i for

Parent in textu Penvisitos heb-(c) Privat in trans retraction of apad Private Private Ingestor al. Ligararett apad Pr

<sup>(</sup>y) Corrigerdom erraum aman Colofe. (t) Emendardom pariter Levers

Lucus Victoria vetus (a). Hort. & Thermae Agrippae. Domus & Circus Alexandri Pii. Lacus Thermae Neron. Reliqua huius Regionis defunt. Regio Decima Palatium tota deeft . Regio Undecima Circus Ma-Aedes Portumni ad Pontem Sublicii. Templum Mercurii. Herculis Triumphal. Templum Caftores (b).

Basilica Caii & Lucii. ... S. Pud. Multa defunt. Vicus Proferpina (c). Velabrum Maius in Foro Olitorio. Sacrario (d) Saturni cum Lucu (e). Aediculae VIII. Veneri. Iunoni, V..... Reliqua omnia defunt. Regio Duodecima Piscina Publica, Decima Tertia Aventinus, & Decima Quarta Trans Tiberim integrae defunt. Explicit Cod. Vaticanus 3427. Olim Fulvii Urfini .

<sup>(</sup>a) Mules quae per diphth. ar ef tum litters in hoc Cod. Var que fr. quenter factum anima (b) Lege Cofteria.

No. 1 of the second of the sec

148

# INDEX GENERALIS RERUM ET NOMINUM

Quae continentur in hoc Tomo II.

## RERUM ITALICARUM

#### 0000000000000000

Cciaiolus Angelus Cardinalispag. 206. Donarus 354. 6

Acurus loannes, aliter Aucud. 185. 200. 209. 214. 225. 230. 236. de feq. 264. 634. 651. Ad Mamacam, 1051.

Adornus Antonius Ianuae Dux . 227. 243. 265. 300. 317. 321. 324. 338. 363.

Aedes Aesculapii, 1030.

Aedes antiqua Apollinis cum lavacro,

Acdes Apollinis . 1045.

Aedes Bellonae . 1012. Aedes Bonae Deae Subfaxanae. 10962

Aedes Cereris . 1079.

Aedes Concordiae . 971,

Acdes Confi. 1106.

Aedes Consi subterranea. 1085. Aedes Deae Viriplacae in Palatio, 1047.

Aedes Fortunae Primigeniae. 901. Aedes Herculi Magno Custodi Circi Fla-

minii, 991.

Aedes Herculis. 954 Aedes Herculis & Mularum. 1027.

Aedes Iovis Statoris. 1040.

Acdes Iovis Tonantis. 950.

Aedes Iovis Victoris. 1053. Aedes luturnae ad Aquam Virginem 1000.

Aedes Laterani . 841.

Aedes Marris Deûm. 1042. Aedes Marutae, 056

Acdes Mentis, 974. Aedes Murciae. 1085.

Aedes Opis, & Saturni in Vico Iugario,

Aedes Pietatis in Foro Olitorio : 1086. Aedes Pompeii, 1084.

Aedes Portumni, 1082.

Aedes Rhamnusiae. 1048.

Aedes Solis . 1089. Aedes Spei 1088. Aedes Veiovis 938.

Aedes Veneris. 1080. Aedes Veneris Erycinae. 969,

Aedes Victoriae 911. Aedes Volturni. 960.

Aedes Vulcani in Circo Flaminio . 9914 Aedicula Iuventae. 940.

Aemiliana . 1032. Aeneas. De eius in Italiam adventu eru-

ditor. diffidium. 786. n. 1.

Aequimelium . 964. Agger Tarquinii. 879

De Albergottis Ludovicus . 265.

Albericus Comes. 295. 367 375. Albertus Ferrariae Marchio moritur. 322. Album Magistrarus Decem Baliae, Vide

Decem Alexander V. Pontifex creatur. 605. eius

gesta. 607. & feq. Alexius Florentiae Aftrologus . 255.

Ambulationes Augusti Caesaris 1035. Amphitheatrum Castrense 873. Amphitheatrum Iulii Caefaris. 977. Amphitheatrum Neronis. 1028.

Amphithearrum Statilii Tauri. 1036. Ancus Marrius moenia Urbis proferr

790. Debellat Lavinorum gentem . Angioinus Aleyfius Rex . 226. 606. 6

Apollo Caelifpex, 1082.

Apollo Sandalarius 860. Ab Appiano Iacobus, 276, 306. & feq. 334. 368. 464. Eius origo . 309.

349. 368. moritur. 395. Gerardus. 395. 486. Pifarum Civitatem ven-

dit . 398. occupat . 399. Aqua Aniensis Veteris. 1091. Aqua cernens quaruor scaros . 9523

Aqua Tepula. 986. Aquae, Virgo, Appia, Alsietina. 1037. Aquilae Civitatis Dominus. 204.

Pppps

Aquileiae Patriarchae occisio. 340, Ara Evandri. 1115. Ara Febris. 1042. Ara lovis Elicii 1115. Ara lovis Viminei. 877. Ara Maxima, 1083, Ara Palatina, 1053 Ara Cereris. 981, Arcus Coelimontani . 830. Arcus Constantini . 843. Arcus Divi Traiani, 813, Arcus Divi Veri Parthici, 813, Arcus Domitiani. 980, Arcus Druff. 814. Arcus Fabianus, 924. Arcus Lucii Septimii . 983. Arcus Neronis, 978. Arcus Novus. 903. Arcus Tiberii Neronis. 1031. Arcus Tiri. 851. Area Vulcani cum Vulcanali, 839, Armamentarium, 834. Arni Fluminis inundatio. 60, 552. Afylum. 951. Athenseum . 975. Atrium Libertatis. 971. Atrium Maenium & Titium . 972

Azi loames, 20], 207, 214, & feq. 222.

B

Aglionius Nicolaus occidirur, 223
Balafares Teucrus, 149, 364, 464,
Balbiano Comes Alberius, 295 357.

Atriun. Minervae . 922.

Atrium Publicum. 971. Auguratorium. 1052.

Balnea Paulli . 897.

Divi Barmabas Feffun. 44.

Railica Argonaria. 914.

Railica Argonaria. 914.

Railica Argonaria. 918.

Railica Paulli cum Phrypis Colommis.

Bailica Paulli cum Phrypis Colommis.

Railica Paulli cum Phrypis Colommis.

Railica Pauli. 971.

Belitica Perti. 971.

Bendica Perti. 971.

Bernabos Viccoones. 82. 92. 169.

Bernabos Viccoones. 82. 92. 169.

Bombardarum commentum. 6912.

Bombardarum commentum. 6912.

Bombardarum commentum. 6912.

Bombardarum Colommistum. 6912.

Bombardarum Colommistum. 6912.

Hierufalem, & Siciliae coronar, aoó. Eius obitus, 315. Bocaldus, alias Bucicaldus Ianuae Gubernator, 611. Buctolus Uffinus, 114. Bufla Gallica, 964.

С

Acdes exferands 13.
A Camerino Rodulphus 11.6.
Campus Agripue, 90;
Campus Brussnes, 11.5.
Campus Martials, 890.
Capitolium, 944.
Capit

A Carraria Francifcus. 227, 239. 274. 464. Cafa Romuli. 1041. Cafalius Francifcus Cortonae Dominus. 575. Aloyfus. 602. A Cafello Azus. 317. 334. Caftra Lecticatrorum. 1126.

Caltra Miferatium. \$49.
Caltra Peregrina. \$31.
Caltra Pregrina. \$23.
Caltra Montchielli captio. 373.
Caltra Montchielli captio. 373.
Caltram Montchielli captio. 373.
Caltram Radioli a Floretzirias captum.
325.
Diva Catharina Senenfis. 646.
Cenforis muusa quale fuertir. 793.

Girces Flaminius. 988.
Gircus Maximus. 1074.
Cloaca Maximus. 1074.
Codiolus. 8374.
Codiolus. 8374.
Collegarii Robertus. 4944.
Collis Quirinalis. 898.
Coloffus. 886.
Coloffus. 886.
Coloffus. 886.
Coloffus. 886.

Columna cum Starua Marci Ludii. 913. Columna Palmata D. Claudii. 987. Columna Rostrata. 977. Comes Conradus. 297. 305. 345. Comes Ioannes Armeniacus, vulgo d'Armignac . 237. 249. 6 feq. 255. 259. 261. moritur. 262. Comes Lazarus. 181. Comes vulgo di Virtù. 165. & feq. 203. is feq. 232. 237. 266. is feq.345. 353. 462. Vide Vicecomes. Comitis Agrinolphi crudelitas. 311. Conradi II, Imperatoris electio . 5. Contilium fexcentorm Civium, 370 Confulatus Florentinorum initium. 9. De Corbaria Amelius. 29. & feq. Cornisca. 1120. A Corrigio Perrus. 274. Corfus Donati. 49. Cortona Civitas in potestatem Ladislai Regis . 603. Eiusdem Dominus. 169. SS. Crucis Reliquiarum advenrus. 316. Crypta Balbi . 993. Curia Augusti. 982. Curia Calabra . 947. Curia Iulia 9 6. Curia Saliorum. 1069.

Curia Sullae. 967. Curia Vetus. 1056

Avitius Thomas punitur. 425. Dicem Baliae Magistratus electiones. 107. 147. 192. 212. 232. 237. 341. 366. 383. 431. 446. 469. 493. 497. 545. 556. 591 606. & feq. 612. 624. Decem Tabernae. 898. Delubrum Gn. Domitii. 995. Delubrum Minervae. 940. Diribitorium, 1025. Divorum Infula. 1015. Divi Dominici obitus. 13. Doliola . . 1088. Donius Appii Claudii . 976. Domus Aquilii . 877. Domus Attici. 892. Donius Augustiana, 1048. Domus Aurea. 1062. Domus Caii Caligulae 1062. Domus Caii Gracchi . 982. Domus Caii Marii. 98 s. Domus Cylonis. 1097. Donus Ceioniorum, 1044. Domus Ciceronis . 1055. Domus Domitiani. 1068. Domus Gn. Octavii. 1067. Domus Hortenii, 1070. Domus Lucii Catilinae. 1071. Domus Lucii Crassi. 1068.

Domus Mamurrae. 839. Domus M. Lepidi Interregis. 985. Domus M. Manlii. 963. Domus M. Scauri . 1067. Domus Numae. 899. Domus Philippi . 832. Domus Pompeii . 864. Domus Priscorum Ducum. 965. Domus Pub. Clodii . 1070. Domus Q. Catuli. 1054. Domus Tarquinii Superbi. 878. Domus Terricorum Principum. 843. Domus Tiberiana. 1049. Domus T. Claudii Centimali. 838. Domus Titi Velpaliani. 901. Domus Valerii Publicolae . 1065.

Lectio Gregorii X. 564. Innocentii VIII. 517. Roberti Imperatoris. 430. Electiones Decem Baliae. 107. 147. 192. 212, 232, 237. 341. 366, 383, 431. 446. 466. 493. 497. 546. 556. 591. 606. 69 fèq. 612. 624. Elephantus Herbarius. 961. Emporium 1037. Equi Aenei Tiridatis. 907. Equiria. 1001. Equus Aeneus Domitiani . 921.

Aventiae Dominus. 420. 511. 540. 547. Feltrensis Federicus. 712. Festum Divi Barnabae unde Florentiae inceptum. 44. Ficus Ruminalis. 912. Ficus Ruminalis in Comitio. 938. Flifcus Lucas. 554. Floralia, 88 o. Florentini Comitatum denuo acquirunt . 9. Eorum victoria, 16. Foeneratio Florentiae conspicua. 179. Fans Scipionum. 1002. Forma Urbis rotunda, an quadrata fuerit. 787. Fortuna Mammola . 1096. Fortuna Publica in Colle. 891. Fortuna Respieiens. 1057. Forum Augusti cum Aede Martis Ultorıs . 931. Forum Boarium. 953-Forum Caefaris. 930. Forum Pifcarium. 955. Forum Pistorium. 1114.

Forum Romanum, 909

Forum Salluftii. 890.
Forum Suarium. 908.
Forum Traiani. 932.
Forum Trainitorium. 898.
Francifcus Novellus Florentiae foeneratur.
179.
Franzelius Francifcus. 1712
Fratrum vulgo delle Sacca Florentiae exflinctio. 34.
Fre

#### G

De Abrielibus Franciscus. 326.
Galeatius Vicecomes. 8c. & feq.
Gambacura Petrus. 138. 275. 310. 464.
occiditur. 308.
Gargiolla Andreas. 278.
A Gherardefac Comes Ugolinus. 43.
Giolofi Medici mors. 170.
Graecostasis. 914.
Graecostasis. 914.
Eus fequaces. 580. & feq. Eiusdem iter. 587. 1dem a Florentinis recicitur. 589. L
tem a Viterbiensibus. 613.
Guccius Guccii Eques Gaudens. 637.
Guinifius Paullus. 423.
Gynnasium Neronis. 1019.

#### H

Finicus II Imperator Florentiam ingreditur. 2.
Hercules Coloffeus. 979.
Hercules Gabans. 1125.
Hercules Olivarius. 1082.
Hercules Olivarius. 1082.
Hercules Sullamus. 873.
Hiems Florentiae morbo obnoxia. 106.
Hierufalem & Siciliae Rex. Vlde Lalaus.

laus.
Horrea Agrippina 951.
Horrea Germanica 951.
Horri Annii Veri Caefaris 841;
Horti Afiniani 1094.
Horti Afiniani 1094.
Horti Carfipedis 826.
Horti Geze 1126.
Horti Lucullani 1002.
Horti Lucullani 1002.
Horti Salditlani 893.
Hortus Domitii 1120.
Hofpitale Novum, 316.

Acobinus vulgo Pinus Ordelafius. 678, laniculum. 1121, Ianua Civitas capta. 362. Ianua S. Petri Florentiae. 52. Ianus della Bella . 48. Ilva infula. 122. Incendium maximum . 67. Incendium a Nerone in Urbe excitatum quanti fucrit exitii. 794. Innocentii VII. electio . 517. Fuga . 547. Mors. 563. Infula Felidiis, five Felidis. 1015. Inundatio Florentiae . 60. 552. loannae Neapolis Reginae mors. 92. S. Ioannis Baptistae Reliquiarum adventus. 316. De Ioannis Bonaccurfus. 175. Iseum, Serapeum. 1013. Ilis Athenodoria. 1096. liis & Serapis. 844. lis Patricia. 878. Iubilacum. Vide Prafationem primam, & pag 55. 56. 181. Iulia Porticus. 923. Iuliaeum . 975 luppiter Colosseus. 979. Iuppiter Pompeianus, 994. Iustinianus Franciscus Ianuae Dux, 322.

#### r

deponitur. 324.

Acus Currius . 935. Ladislaus Hierusalem, & Siciliae Rex. 337. 403. 476. 291. 568. & feq. 593. & feq. Apuliam occupat. 406. Lanfrancus loannes occiditur. 310. Lavacrum Agrippinae, 878. Lautumiae, 969. Lazarus Finarii Marchio. 101. Leones Florentiae nutriti. 276. Lucus Fagutalis. 876. Lucus Petelinus. 875. Ludi Litterarii. 939. Ludus Aimilius. 922. Ludus Dacicus . 846. Ludus Magnus . 845. Ludus Marurinus . 835. Lupanar Caii Caligulae . 1064. Lupanaria. 8 go. Lupercal, 1060.

#### M

Acellum Magnum. 829. Magalortus Philippus defectu aetatis honore Vexilliferatus privatus . 116. Benedictus dives . 1.8. Magliabecchius Antonius. 721. De Malatestis Carolus . 435. Pandulphus. 469. & feq. 592. Malatesta.616. 671. & seq. Manalis Lapis. 828. Manfredius 671. 6 feq. Aftorres . 347. Mangiadorius Benedictus Miniatensis. 368. 456. Maniae Sacellum. 1127. Manfiones Albanae. 835. Mantuae Dominue Florentiam venit. 320. 348. Mappa Aurea, 1112. Margarira Neapolis Regina. 125. 178. Maria Hungariae Regina capta. 124. Martilius Aloyius. 139. Marildae Comitifsae obitus . 3. Mediolani Civitatis defectio. 10. Meleagricum. 1013. Meia Sudans. 863. Mica Aurea. 833. Micheloctius Micheloctus, 218. Biordus 317. & feq. 348. Milanus Aftentis . 255. 358. occiditur. 390. Milanus Iacomelli vir fraudolentus 271. Miliarium Aureum. 915. Minerva Chalcidica, 1014. Minerva in Aventino. 1106. Minervium. 838. 1014 Miniatentis Oppidi defectio. 10. Minutia Frumentaria. 992 Minutia Vetus. 992. Minutulus Iacobus. 679. & feq. Moenia Florentiae perficiuntur. 14. Nova e nsiciuntur. 54. 60. Moniales S. Francisci Florentiae . 216. A Montalto Antonius Dux Ianuae, 400. Montis Politiani per Florentinos acquisitio. 206. Monumenta M. Agrippae. 1021. Monumentum Octavii . 1061. Monumentum Scipionis . 826. Morattus Baius . 350. Eius conflichus, & mors. 183. 6 feq. Morbus comitialis. 177.

## N

Naumachia 1030.
Naumachia Domitiani 1037;
Naumachiae 1119.
Naumachiae 1119.
Neto Domitius de Urbe amplificanda confilium init. 792.
Nicolai Ferraine Marchionisobitus 1566.
Nicolaus Vitellus, 680. Eius gefta, 680,
713, 717.

#### O

Occilio Petri Gambacurtae. 308. Ioannis Lanfranci. 318. Octaviae Opera. 1021. De Oddis Oddus. 323. Odeum. 1016. Ordelafii Francifcus, & Iacobus. 324. Georgius. 621. Pinus, feu Iacobinus. 678. & feq.

PAlarii Porestatis incendium. 65. Le Palario Guidus . 212. 313. Pantheon, 1004 Papiae Comitis Florentiam adventus . 733. Parres Guelpha, & Gibellina. 13. Paschalis IL electio . 2. Paullus Aftrologus celebris. 154. Pentapylon. 1048. Pestis Florentiae. 231. 241. A Perramala Ioannes. 2:6. Pieri cognomen. Vide Praefationem pri-Pii Il. Pontificis Florentiam adventus . 723. 6 feq. reditus . 747. Pila Horatia. 918. Pila Tiburtina . 909. Pisanorum iter. 40 Pilarum Civitatis venditio. 398. Acquifitio . 560. Piscina Publica. 1091. Pilis fames . 555. Pons Aimilius . 1089. Pons Sublicius. 1089. Pons fuper Arnum. 349. Pontis Carrariae ruina . 66. Pontes ad Infulam Tiberinam . 1031. Pontes duo. 2036. Porta Capena. 824. Por

Porta Carmentalis, 940. Porta Coelimontana . 838, Porta Collina. 902. Porta Fontinalis, 824. Porta lanualis. 1074. Porta Latina . 1101. Porta Mucionis. 1073. Porta Oftienfis. 1100. Porta Romana. 1073. Porta Salaria, 902. Porta Salutaris, 902. Porta Trigemina. 1081. Porticus Argonautarum, 1013. Porticus Constantini. 906. Porticus Corinthia. 992. Porticus Livia . 848. Porticus Margaritaria, 958. Porticus Philippi. 991. Porticus Viplani. 905. Prata Bachi. 104 1. Prata Mutia. 1128. Prarum Florentiae prope lanuam Iustitiae. 425. Prarum Etruriae Civitas. 3. Processio per varias regiones corum, qui vulgo Bianchi dicebantur. 408. Eadem Florennae. 411. Prosper Conradus Theuronicus. 284.333. 645. 662. Puteal Libonis . 924.

Astellis Milanus Astensis. 643. Regia Numae. 926. Regia Servii Tulli. 873. Regia Tulli Hostilii . 832. Regis Hierusalem, & Siciliae coronatio. Reiectio Gregorii X. 589. 613. Remutia . 1111. Rhodi Magnus Magister. 282. & seqq: Roberti a Bavaria Imperatoris electio. 430. Roma Quadrata . 1040. Rostra Populi Romani. 910.

Abellus Paullus. 203. 241. 387. Sacellum Iovis Confervatoris. 978. Sacellum Pudicitiae Patritiae. 954. Sacrarium Augusti . 1070. Saladinus Teucrus L Christi sepulcrum occupat. 8. Salimbenii Senenses. 592. 600. Salinae. 1081. Salutatus Coluccius. 551. Eius mores, & obitus . 550.

Sanchi Gervasii Castrum capitur. 374. Sancti Miniati Castrum. 285. Scalae Gemoniae . 1104. Scaliger Antonius veneno moritur : 158.

Canis Franciscus. 211. Schola Capulatorum. 848. Schola Quaestorum. 847. Sedes Imperii Romani. 1050. Senaculum. 823. Senaculum Aureum. 917. Senaculum Mulierum. 894. Septa Trigaria. 1001. Septizonium Severi. 1057. Sepulcra. 983. Sepulcrum Augustorum. 1003. Sepulcrum Drufi Caefaris. 1033. Sepulcrum Caii Cestii . 1098. Sepulcrum Hadriani . 1128. Sepulcrum Iuliae Caelaris Dictatoris 1028. Sepulcrum Numae. 1122. Servius Tulius Urbem amplificat. 7906 Sicilia, Iovis coenatio 1044. Siciliae Rex. Vide Ladislaus. Signum Iovis Imperatoris. 950. Sororium Tigillum. 861. Spoleti Dominus . 204. Spoliarium, 835.

Srabula IV . Factionum . 9892 Stadium. 1016. Stadium capit. 1016. A Staggia Franciscus. 171. Stagnum Neronis Aug. 0, 1-Stationes Municipiorum. 931. Statua Aurea Caesaris Dictatoris. 976. Statua Equestris Sullae. 967. Statua Horarii Coclitis, 987. Statua Mamurii plumbea. 871. Statua Sicciana . 1 122. Statua Valeriana. 1122. Stephanus Dux Bavariae. 233. Suburra. 850.

Abernae. 985. Targionius Ioannes . Vide Praefationem primam. Tarquinius Priscus de Urbe augenda confilium init . 790. Templariorum Ordinis initium. 5, Templum Allocutii. 1100-Templum Augusti. 1066. Templum Boni Eventus. 1011. Templum Caii Caligulae. 1063. Templum Carmentae. 941. Templum Castorum. 918.

Templum Claudii. 829.

Tem-

Templum Commune Dianae. 1109. Templum Concordiae. 920. Templum Deorum Penatium. 928. Templum Divi Araonini, 1008, Templum Faultinae, 854. Templum Fidei. 973, 1042. Templum Fortis Fortunge. 1123. Templum Fortunae Reducis, 980 Templum Fortunae Seiae. 1064. Templum Fortunae Virilis. 1063. Templum Gentis Flaviae. 89a. Templum Heliogabali. 1072. Templum lani. 92a. Templum lulii Caefaris. 91L. Templum lunonis Lucinae. 876. Templum lunonis Reginae. 1113. Teniplum Libertatis. 11 10. Templum Lunic. 1066. Templum Lunge in Aventino . 1108. Templum Mercurii . 1079 Templum Nemeis. 947.
Templum Novum Fortunae. 906.
Templum Novum Quirini. 907.
Templum Quirini. 891. Templum Remi. 853. Templum Romuli, 929. Ten.plum Solis, 904. Templum Telluris . 855. Templum Termini. 973. Templum Titi & Velpatani. 937. Templum Veneris. 854. Templum Veffae. 927. Templum Victoriae . 1071. Teneimi morbus Florentiae, agt. Terentum . 1034. Thermae Agrippae, 1011, Thermae Amoninianae, 827 Thermae Constantinianae, 896. Thermae Decume. 1111. Thermae Diocletianae. 895. Thermae Hadriani. 1010. Thermae Neronianae. 1010. Thermae Philippi Caefaris Aug. 847. Thermae Titi Caefaris Aug. 846.

Therms Philippi Caefaris Aug. 847.
Thermas Till Caefaris Aug. 847.
Thermas Till Caefaris Aug. 847.
Thermas Variante. 1110.
Thearum Balbi. 993.
Thearum Martine. 1110.
Thearum Martini. 1011.
Thearum Nervas Traini. 1011.
Train Tiberim. 1115.
Train Tiberim. 1115.
Trayographicae antis inventio. 692.

 $\mathbf{v}$ 

V Elabrum Maius. 1086. Veiia. 4055. Vexilliferi Iuflitiae aeras necessaria. 116.

Via Appia. 824. Via Flaminia. 1034. Via Lata. 902.

Via Latina, 1101, Via Oftiensis, 1100, Via Sacra, 355, Vias Florentie Insidit

Viae Florentiae lapidibus sternuneur. 17. Vicecomitum loannes Galeatius moritur. 461. Eius mores. 464. loannes Matia. 620. Victoria Germanica. 1009.

Victors Autres Status, 912.
Victors Horeniae caritas, 91.
Vicus Aque Salienis, 1092.
Vicus Aque Salienis, 1092.
Vicus Ceferi, 1103.
Vicus Columnae Ligonee, 1106.
Vicus Fortunae Dubiae, 1108.
Vicus Fortunae Dubiae, 1108.
Vicus Fortunae Mammofae, 1093.
Vicus Fortunae, 977.

Vicus Laci Milliarii. 1103.

Vicus Laci Tedi. 1093.
Vicus Ligurum. 939.
Vicus Ligurum. 939.
Vicus Lorgus. 974.
Vicus Loreti Midoris. 1108.
Vicus Loreti Minoris. 1105.
Vicus Maretiarius. 1107.
Vicus Mundiciei. 1107.
Vicus Nuvus. 1105.

Vicus Ploti. 1118.
Vicus Sceleraus. 880,
Vicus Sceleraus. 880,
Vicus Sceleraus. 1117,
Vicus Tiem Alitum. 1104,
Vicus Unguerrarius. 959.
Vital Publica. 956.
Vitellus Nicolaus. 681, 69 feq. 717. 69

feq. Umbilicus Urbis Romae. 936. Urbani VI. Ponxificis aerumnae, & mors. 83. 189.

Urbis veteris Dominus. 204. De Urlinis Rainaldus. 204. & feq. Paullus. 613. & feq. loannes. 687. & feq.

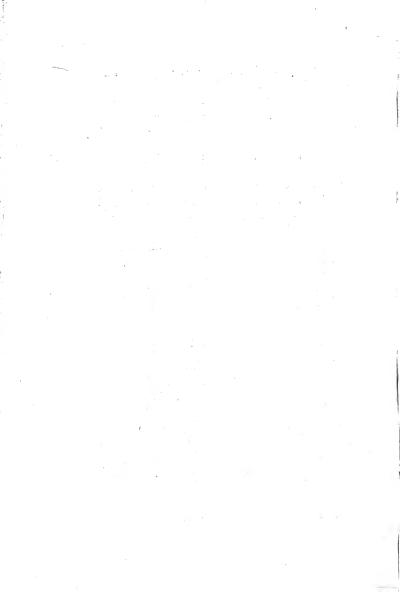

### REGESTUM.

♣ a A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ec Ff Gg Ha I I Kk L! Mm No Oo Pp Qq Rr Ss Tr Vv Xr Y Zz Aaa Bbb Ccc Ddd Eco Fff Ggg Hah Iii Kxx L!! Mmm Non Ooo Ppp Qqq Rrr Ss Trt Vvv Xxx Yyy Zzz Aaaa Bbbb Ccc Dddd Ecoc Ffff Gggg Hahh Iiii Kxxx L!!! Mmmm Nonon Oooo Pppp Qqqq

#### Omnes funt Duerniones exceptis

E F G Tt Vv Xx Yy Fff Ggg Kxkk Lill Mmmm Nana Oooo Qqqq

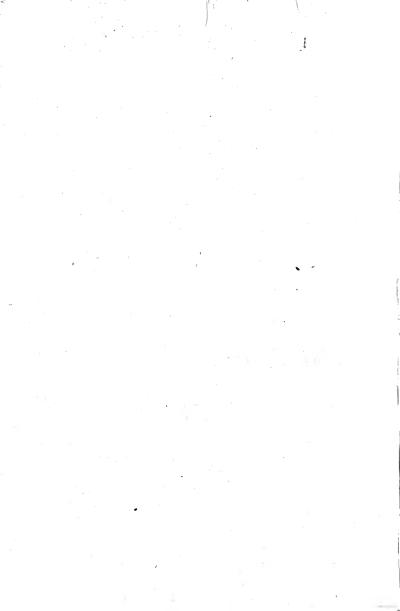